







# ICONOLOGIA DI CESARE RIPA PERVGINO

CAV. " DE' S." MAVRITIO, E LAZZARO,

NELLA QUALE SI DESCRIVONO DIVERSE IMAGINI di Virtù, Vitij, Affetti, Passioni humane, Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prouincie d'Italia, Fiumi, Tutte le parti del Mondo, ed altre infinite materie.

#### OPERA

VTILE AD ORATORI, PREDICATORI, POETI, PITTORI, SCYLTORI, Disegnatori, e ad ogni studioso, per inuentar Concetti, Emblemi, ed Imprese, per diuisare qualsiuoglia apparato nuttiale, funerale, trionfale.

Per rappresentar poemi drammatici, e per sigurare co' suoi propij simboli ciò, che può cadere in pensiero humano.

#### AMPLIATA

VITIMAMENTE DALLO STESSO AVTORE DE .CC. imagini, e arricchita dimolti discorsi pieni di varia eruditione; con nuoui intagli, e con Indici copiosi nel fine.

DEDICATA
ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNOR
FILIPPO SALVIATI.

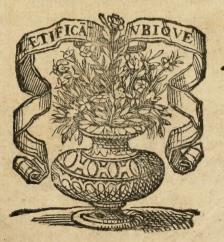

amanija

IN SIENA, Appresso gli Heredi di Matteo Florimi, 1613.

Conlicenza de' Superiori.

# MONOTORIV

# DI CESARE RIPA PERVOSINÒ

TERELL PROPERTY OF STREET, STR

#### H B H

VILLE AD ORATORI, HE ROLFATIORI, FORTH, HITTORI, SOULT THE DESIGNATION OF A STREET OR SOULT THE PROGRAMMENT OF A STREET OR SOURT OR SOURCE OR SOURCE OF A STREET O

#### ATAILIAMA

ALE ILLVSTRISSIMO SIGNOS



JIN BIENA, Apprilogu Mendikan A acaptorina ica-

at the same of the same of the same of the

## LOSTAMPATORE

A' LETTORI.



VANDO l'Autore della presente Opera su qui in Fiorenza, si dosse meco vn giorno, che da gli Stampatori di Roma gli sosse stata lacerata, trassecorrendo essi la stampa senza Correttore, e mi scoprì l'animo suo di volerla far ristampare con aggiunta di dugento Imagini da lui di nuouo in-

uentate con discorsi molto copiosi, a fine che riuscisse maggiore, e più douitiosa. Sapendo io la fama dell'opera, e vedendo sì amplo accrescimento, presi già quattro anni sono l'opera sopra di me, e diedi principio a stamparla, ma per varij miei impedimenti non ho potuto prima, che hora spedirla, anzi per isbrigarla più tosto, vna parte ne mandai alla Stampa di Siena. Mentre che si staua quasi circa il fine, viddi comparire vn' Iconologia vscita del 1611. dalla stamparia del Pasquati di Padoua; nella quale sappiasi, che non è accresciuta cosa alcuna, ancorche nella Dedicatoria dica lo Stampatore, che per configlio di Persona dotta si mise a ristampare il presente volume con aggiunte, & miglioramenti tali, che si può dir più tosto nuovo, che rinouato. Mosso da tali parole credetti, che qualche nobile intelletto l'hauesse veramente accresciuto, atresoche si vedono molti ingegni esfersi sacilmente solleuati ad accrescere opere disposte, come questa, per gradi elementari; ciò apparisce nelle Polianthee, ne' Thesori, ed in altre opere simili più volte accresciure. Laonde volsi confrontare il sudetto volume di Padoua con quello di Roma per veder l'accrescimento, ne vi trouai aggiunto pure vn iota. Trouai si bene mancarui il Proemio, che certo tralassar non si doueua, percioche in quello l'Autore scuopre il suo final disegno, e discorre circa le forme delle Imagine fondatamente, ed è come vn discorso in genere d'imagini, il quale è necessario, che si metta auanti le sue spetie. Ogni Autore per l'ordinario prepone il suo Proemio, l'Oratore ad Attico dice, che in ciaschedun libro vsaua Proemij, Plinio nel 37. libro sa altrettanti proemij; Quante volte è stato ristampato Plinio, non si sono mai gettati via li Proemij, in somma non è bene defraudar l'opera del

del suo premeditato, e composto dal propio Autore. Non doueua ne ancho il detto Stampator di Padoua tralassar la dedicatoria dell' Autore, per dedicarla ad altro Signore, questo è vn voler donar ad altrui quel, che non è suo. Celio Rodigino dedicò le sue pretiose fatiche a Giouanni Grotieri Segretario del Rè Christianissimo, ed in quel tempo suo Thesoriere dello Stato di Milano; quelli, che le hanno ristampate dipoi, benche habbiano dedicate le loro stampe ad altri, non hanno però rifiutata la dedicatoria dell'Autore. E così vedesi in più antichi Autori. Valerio Massimo dedicò l'opera sua a Tiberio Imperadore, Plinio a Vespesiano, Polieno ad Antonino e a Vero. Vegetio a Valentiniano; ne moderno alcuno leua il prologo dedicatorio de' detti Autori, ancorche dedichi la sua editione ad altri. Il Caualier Ripa come quel, che compose la sua Iconologia in Corte del Cardinal Saluiati, la dedicò la prima volta all' istesso Cardinal suo Signore, la seconda, morto esso Card. la dedicò all'Illustriss. Marchese Saluiati, come herede del detto Cardinale, questa terza, essendo ancho morto esso Sig. Marchefe, l'ha voluta dedicare all' Illustrissimo Signor Filippo suo strettissimo parente.

La tardanza nostra in istamparla hauerà giouato per auuertire i librari, ed altri, che non piglino errore dalla Dedicatoria, e frontispitio del volume di Padoua, oue dice di nuouo in quest'vltima editione corretta diligentemente, & accresciuta; attesoche non è accresciuta d'imagini imaginate di nuouo, ma di 60. intagli più conforme al testo stampato in Roma: ciò non si chiama accrescere, ancorche si sussero intagliate tutte le ottocento imagini, che si contengono in detto testo di Roma. Accresciuta si deue dire la presente, perche oltre le 800. imagini stampate in Roma, e ristampate in Padoua, n'ha prodotte l'Autore dugento altre con rare espositioni, stampate hora da me con nuoui intagli in maggior numero di prima, si che questa è la più copiosa d'ogn' altra Iconologia sin qui stampata, la quale, accioche sia in tutto, e per tutto gradita, ho anchor io hauuta auuertenza alle correttioni, ed alla dispositione di più Tauole, come nel sine dell'Opera potrete vedere.

E viuete felici.

# ALLILLVSTRISSIMO

SIG. E PADRON MIO COLENDISS.

#### IL SIGNOR FILIPPO D'AVERARDO

ammire nella perfond di O. S. Illushrifsima, la quale pregu Dia, che lungamente con din Johe I. VII Ankail de 15. di Settem-

## RE AF LE



E prime fatiche, ch' io feci intorno alla materia delle figure gieroglifiche, furono da me dedicate all' Illustrissimo Signor Cardinale Antoniomaria Saluiati, come a Signore e padrone mio vonico, e liberalissimo benefattore, che sia in gloria.

Doppo la sua morte, hauendole io dinumero assai maggiore accresciute, le dedicai all'Illustrissimo Signor Marchese Lorenzo Saluiati di buona memoria. Hora, che colfauor Diuino l'ho megliorate, e, per quanto ha potuto la debolezza dell'ingegno in questa mia graue età, ridotte a perfettione, non ho hauuto a dubbitare a cui l'hauessi a dedicare; perche, fatte cosa propia dell'Illustrissima Casa Saluiati, non conueniua, che Escisero fuora sotto altra protettione. Ho voluto dunque la terza volta, che elle compariscono nel cospetto del Mondo, che portino in fronte il nobilissimo nome di V.S. Illustrissima, dalla quale, come opera d'un suo deuotissimo seruitore m'assicuro, che saranno difese, da chiunque volesse calunniarle; Sperando insieme, che Ella sia per conoscere in questo la continuatione dell'antica Dera seruitie mia verso di Lei, e dell'Illustrissima Casa sua; e quanta stima ho fatta sempre, ed hoggi più, che mai io faccia del valore, e del merito, che risplendono in V.S. Illustrissima. La quale suppliec, che per sua bonta, gradisca questa mia fatica qual'ella si sia, riconoscendo in essa l'affetto deuotissimo dell'animo mio, il quale desiderarebbe sorze maggiori per manisestarle quanto io le viua deuotissimo seruitore, mercè delle honoratissime qualità, che ammiro nella persona di V. S. Illustrissima, la quale prego Dio, che lungamente conserui selice. Di Roma il di 15. di Settembre, 1613.

D. V. S. Illustrissima

Humiliss. ed Obbligatiss. Servitors

Il Caualiere Cesare Ripa.

## ICONOLOGIA

## DEL CAV. RE CESARE RIPA PERVGINO,

## PROEMIO,

Nelquale si discorre genericamente di varie forme d'Imagini con le lor regole.

E Imagini fatte per significare vna diuersa cosa da quella, che si vede con l'occhio, non hanno altra più certa, ne più vniuersale regola, che l'imitatione delle memorie, che si trouanone Libri, nelle Medaglie, e ne Marmi intagliate per industria de Latini, & de Greci, o di quei più antichi, che furono inuentori di questo artistio. Però communemente pare, che chi s'affatica suori di questa imitatione, erri, o per ignoranza, o per troppo presumere, le quali due macchie

sono molto abborrite da quelli, che attendono con le propie fatiche all'acquisto di qualche lode. Per fuggire adunque il sospetto di questa colpa, bo giudicata buona coja, ( hauendo io voluto di tutte queste Imagini fare un fascio maggiore di quello, che si poteua raccorre dall'offeruationi delle cose più antiche, & però bisognando fingerne molte, & molte prenderne delle moderne dichiarando verisimilmente cia. scuna) trattare alcune cose interno al modo di formare, e dichiarare i concetti simbolici, nel principio di quest' opera, la quale forse con troppa diligenza di molti amici si sollecita, e si aspetta liquali sono io in principal obbligo di contentare. Lasciando dunque da parte quell' Imagine, della quale si seruel Oratore, & della quale tratta Aristotele nel terzo libro della sua Rettorica, dirò solo di quella, che appartiene a' Dipintori, ouero a quelli, che per mezzo di colori, o d'altra cosa visibile possono rappresentare qualche cosa differente da essa, & ha conformità con l'altra; perche, si come questa persuade molte volte per mezzo dell'occhio, così quella per mezzo delle parole muoue la volontà: & per che ancho questa guarda le mesafore delle cofe, che stanno fuori dell'huomo, & quelle, che con esso sono congiunse , O che si dicono essentiali. Nel primo modo furono trattate da molti antichi, fingendo l'Imagini delle Deità, le quali non sono altro, che veli, o vestimenti da senere ricoperta quella parte di filosofia, che riguarda la generatione, & la corrutsione delle cose naturali, o la dispositione de' Cieli, o l'influenza delle Stelle, o la ferme ZZa della I erra, o altre simili cose, le quali con un lungo studio ritrovarono

per

per auanzare in que fla cognitione la Plehe, & accioche non equalmente i dotti, & l'ignoranti potessero intentere, & penetrare le cagioni delle cose, se le andauano copertamente communicando fra loro, & coperte ancora per mezzo di queste imagini , le lasciauano a' Posteri, che doueuano a gli altri esere superiori di dignità, & disapienza. Di qui è nata la moltituline delle Fauole de gli antichi Scrittori, le quali banno l'veile della scienza per li dotti, & il dolce delle curiose narrationi per gl' ignoranti. Però molti ancora degli huomini di gran conto hanno slimato loro degna fatica lo spiezare quelle cose, che tronauano in queste Fauole occultate, lasciandoci scritto, che per l'imagine di Saturno intendeuano il Tempo, il quale a gli anni, a' mesi, ed a' giorni da, & toglie l'essere, come esso diuoraua quei medesimi fanciulli, che erano suoi sizbuoli. E per quella di Gione sulminante, la parte del Cielo più pu-a, donde venzono quasi tutti gli effetti Meteorologici. Perl Imagine ancora di Venere d'estrema bellezza, l'appetito della materia prima, come dicono i Filosofi, alla forma, che le da il compimento. E che quelli, che credenano il Mondo effere corpo mobile, ed ogni cofa succedere per lo predominio delle Stelle (secondo, che racconta nel Pimandro Mercurio Trismegisto) finsero Argo Pastorale, che con molti occhii da tutte le bande rizuardasse. Questo istesso mostrarono in Giunone, sospesa in aria dalla mano di Gioue, come disse Homero. ed infinite altre imagini, le quali hanno già ripieni molti volumi, & stancati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina, & di sapienza. Il secondo modo delle Imagini abbraccia quelle cofe, che sono nell'huomo medesimo, o che hanno gran picinanza con eso, come i concetti, & gli habiti, che da' concetti ne nascono, con la frequenza dimolte attioni particolari; & concetti dimandiamo senza più sottile inuestigatione, tutto quello, che può eser significato con le parole; il qual tutto vien commodamente in due parti dinifo.

L'ona parte è, che afferma, o nega qualche cosa d'alcuno; l'altra, che nò. Con quella formano l'artificio loro que li, che compongono l'Imprese, nelle quali con pochi corpi, & poche parole un sot concetto s'accenna, & quelli ancora, che fanno gli Emblemi oue maggior concetto con più quantità di parole, & di corpist manifesta. Con que la poi ji forma l'arte dell' altre Imagini, le quali appartengono al nostro discorso, per la conformità, che hanno con le definicioni; le quili solo abbracciano le virtà, ed i vità, o tutte quelle cose, che hanno conuenienza con questi, o con quelle, senza affermare, o negare alcuna cosa, e per essere ò sole prinationi, o babiti puri, si esprimono con la figura hamana conueniente mente. Percioche, si come l'huomo tutto è misura di tutte le cose, secondo la commune opinione de' Fil foft, & d'Aristotile in particolare, quasi come la d'finitione è m sura del lefia to cosi medesimamente la forma accidentale, che apparisce esteviormente d'effo, può effer misur i recidentale delle qualità definibili, qualunque fi siano, o dell' anima nostra sila, o di tutto il compo to. Adunque vediamo, che Imagine non si può dimandare in proposito nostro quella, che non nà la forma del. I buomo, & che è imazine ma'amente distinta, quando il corpo principale non fa in qu'ilche modo l'officio, che fa nella definicione il fuo geare.

Nel numero dell'altre coje da auuertire sono tutte le parti essentiali della cosa

istessa; e di queste sarà necessario guardar minutamente le dispositioni, e le qualità.

Dispositione nella testa sarà la positura alta, o bassa, allegra, o malinconica, & diuerse altre passioni, che si scuoprono, come in Teatro nell'apparenza della faccia dell'huomo. Douerà ancora nelle braccia, nelle mani, nelle gambe, ne' piedi, nelle treccie, ne' vestiti, ed in ogni altra cosa notarsi la dispositione, ouero positione distinta, e regolata, laquale ciascuno potrà da se medesimo facilmente conoscere. Senza che ne parliamo altramente, pigliandone essempio da' Romani antichi, che osseruarono tali dispositioni, particolarmente nelle medazlie di Adriano Imperado re, l'Allegrezza del Popolo sotto nome d'Hilarità publica sta sigurata con le mani poste all'orecchie; il Voto publico con ambe le mani alzate al Cielo in atto di supplicare; veggonsi altre sigure pur in medaglie con la mano alla bocca; altre siedono col capo appoggiato alla destra; altre stanno inginocchiate; altre in piedi; altre disposte a caminare; altre con un piede alzato, e con altre varie dispositioni descritte da Adolfo Occone.

Le qualità por faranno, l'esser bianca, o nera; proportionata, o sproportionata ta; grassa, o magra giouane, o vecchia, o simili cose, che non facilmente si possono separare dalla cosa, nella quale sono fondate, auuertendo, che tutte queste partifacciano insieme vn'armonia talmente concorde; che nel dichiararla renda sodissattione il conoscere le conformità delle cose, ed il buon giuditio di colui, che la sapute ordinare insieme in modo, che ne risulti vna cosa sola, ma persetta,

& diletteuole.

Tuli sono quasi vniuersalmente tutte quelle de gli Antichi, & quelle ancora de Moderni che non si gouernano a caso. E perche la sissionomia, ed i colori sono considerati da gli Antichi, si potrà ciascuno guidare inciò conforme all'auttorità di Aristotile, il quale si deue credere, secondo l'opinione de' Dotti, che supplisca solo in ciò come nel resto a quel, che molti ne dicono: e spesso la sciaremo di dichiarari li, bastando dire vna, o due volte fra tante cose poste insieme quello, che, se fossero dissinte, bisognarebbe ma usestare in ciascuna, massi mamente che possono gli studiosi ricorrere ad Alessandro d'Alessandro nel libro 2. a cap. 19. oue in dotto compendio egli maniscista molti simboli con sue dichiarationi attinenti a tutte le membra, e toro colori.

La definitione scritta, benche si faccia di poche parole, e di poche parole par, che debbia esser questa in pittura ad imitatione di quella; non è però male l'osservatione di molte cose proposte, accioche o dalle molte si possano eleggere le poche, che sanno più a proposito, o tutte insieme facciano una compositione, che sia più simile alla descrittione, che adoperano gli Oratori, ed i Poeti, che alla propia disinitione de' Dialettici. Il che forse tanto più convenientemente vien fatto, quanto nel resto per se stessa più occulta più si consà con queste arti più facili, & più dilettevoli, che con questa più occulta, & più dissicile. Chiara cosa è, che delle antiche se ne vedono, e dell'una, e dell'altra maniera molto belle, e molto ziuditiosamente composte.

Hora vedendosi, che questa sorte d'Imagini si riduce facilmente alla similitui dine della definitione, diremo, che sì di queste, come di quelle, quattro sono i capi,

ele eagioni principali, dalle qualifi può pigliare l'ordine di formarle, & si dimandano con nemi vitati nelle Scuole, di Materia, Efficiente, Forma, & Fine,
dalla diuersità de quali capi nascela diuersità, che tengono gli Auttori molte
volte in disinire una medesima cosa, e la diuersità medesimamente di molte Imagini si tte per significare una cosa sola. Il che ciascuno per se stesso potrà notare
in queste isti sse, che noi habbiamo da diuersi Antichi principalmente raccolte, e
tutte quattro adoperate i sieme per mi strare una sola cosa, se bene si trouano in
alcuni luoghi; con tutto ciò, de uendosi hauer riguardo principalmente ad insegnare cosa occulta con modo non ordinario, per dilettare con l'ingegnosa inuentione,
è lodeuole sarlo con una sola, per non generare oscurità, e fastidio in ordinare spiegare, & mandare a memoria le molte.

Nelle cose adunque, nelle quali si possa dimostrare l'vltima differenza, se alcana se ne truoua, questa sola basta per fare l'imagine lodenole, & di somma perfettione, in mancanza della quale, che è vnita sempre con la cosa medesima, ne si discerne, si adoperano le generali, come sono queste, che poste insieme mostra-

no quello istesso, che conterrebbe essa sola.

Dapoi, quando sappiamo per questa strada distintamente le qualità, le cagioni, le propietà, & gli accidenti d'una cosa definibile, accioche se ne faccia
l'imagine, bisogna cercare la similitudine, come habbiamo detto nelle cose materiali, la quale terrà in luogo delle parole dell'Imagine, o desinitione de Rettori; di quelle, che consistono nell'equal proportione, che hanno due cose distinte
fra se stesse ad una sola diuersa da ambedue, prendendosi quella, che è meno; come, se, per similitudine di Fortezza si dipinge la Colonna, terche ne gl'edisci
sostiene tutti i sassi, e tutto l'ediscio, che le stà sopra, senza muouersi, o vacillare, dicendo, che tale è la fortezza nell'huomo, per sostenere la grauezza di tutti
fastidi, & di tutte le dissicoltà, che gli vengono addosso, & per similitudine
della Rettorica la Spada, e lo Scudo, perche, come con questi instrumenti il Soldato disende la vita propia, & ossende l'altrui, così il Rethore, e l'Oratore, co
suoi argomenti, ouero entimei mantiene le cose fauoreuoli, & ribatte indietro
le contrarie.

Serve anchora, oltre à questa, vn° altra sorte di similitudine, che è quando due cose distinte convengono in vna sola differente da esse; come, se, per notare la magnanimità, prendessimo il Leone, nel quale essa in gran parte si scuopre; il qual modo è meno lodevole, ma più vsato per la maggior facilità della inventione, & della dichiaratione; & sono queste due sorti di similitudine il nervo, & la forza della imagine ben sormata; senza le quali, come essa non ha molta dif-

ficoltà, cosi rimane insipida, & sciocca.

Ciò non è auuertito molto da alcuni moderni, i quali rappresentano gliessetti contingenti, per mostrare l'estentiali qualità, come fanno, dipingendo per la Disperatione vno, che s'appieca per la gola: per l'Amicitia due persone, che si abbracciano: o simili cose di poco ingegno, & di poca lode. E ben vero, come ho detto, che quelli accidenti, che seguitano necessariamente la cosa signisica a nell'Imagine, sarà lode, porli in alcuni luoghi distinti, & nudi, come in

particolare quelli, che appartengono alla fisionomia, ed all'habitudine del corps. che danno inditio del predominio, che banno le prime qualità nella compositione dell'huomo, le quali dispongono gli accidenti esteriori d'esso, & lo inclinano alle dette passioni, o a quelle, che hanno con esse conformità. Come se douendo dipingere la Malinconia , il Pensiero , la Penitenza , ed altre simili , sarà ben fatto il viso asciutto, macilento, le chiome rabbuffate, la barba incolta, & le carni non molto giouenili ; ma bella, lafcina, frefca, rubiconda, & ridente. Si douerà fare, il Piacere, il Diletto, l'Allegrezza, ed ogn'altra cosa simile a queste, &, se bene tal cognitione non ha molto luogo nella numeratione de' simili, nondimeno è vsata assai; & questa regola de gli accidenti, & de gli effetti già detti, non sempre seguitarà; come nel dipingere la Bellezza, la quale è una cosa fuori della comprensione de' predicabili, & , se bene nell'huomo è pna proportione di linee, & di colori, non è per questo ben espressa l'imagine, che sia souerchiamente bella, & proportionata; perche sarebbe un dichiarare idem per idem, ouero più tosto una cosa incognita con pn'altra meno conosciuta, & quasi pn polere con pna candela far vedere distintamente il Sole, & non haurebbe la similitudine, che è l'anima ; ne potrebbe dilettare, per non bauere varietà in proposito di tanto momento: il che principalmente si guarda.

Però noi l'habbiamo dipinta a suo luogo col capo fra le nuuole, & con altre conuenienti particolarità. Per hauere poi le similitudini, atte, & conueneuoli in ogni proposito, è bene d'auuertire quel, che auuertiscono i Retto; ri, cioè, che per le cose conoscibili si cercano cose alte; per le lodabili, splendide; per le vituperabili, vili; per le commendabili, magnisiche. Dalle quali cose sentirà ciascuno germogliare tanta quantità di concetti nell'ingegno suo, se non è più, che sterile, che per se stesso con una cosa, che si proponga, sarà bassante a dare gusto, & sodisfattione all'appetito di molti, & diuersi ingegni, di-

pingendone l'imagine in dinerse maniere, & sempre bene.

Ne io oltre a questi auuertimenti; li quali si potrebbono veramente spiegare con assai maggior diligenza, so vederne quasi alcuno altro degno di scriuersi; per cognitione di queste Imagini, le quali sono in vero ammaestramento nato prima dall' abbondanza della dottrina Egittiaca, come sa testimonio Cornelio Tacito, poi ribellito, ed acconcio col tempo, come racconta Giouanni Gorocopio ne' suoi Gieroglischi; talmente, che potremo questa cognitione assimigliarla ad vna persona sapiente, ma versata nelle solitudini, so
nuda per molti anni, la quale per andare doue è la conversatione si riveste,
accioche gli altri allettati dalla vaghezza esteriore del corpo, che è l'imagine, desiderino d'intendere minutamente quelle qualità, che danno splendidezza all'anima, che è la cosa significata, so solo era mentre stava nelle
solitudini accarezzato da pochi stranieri. E solo si legge, che Pittagora,
per vero desiderio di sapienza penetrasse in Egitto con grandissima satica,
one apprese i secreti delle cose, che occu tavano in questi Enigmi, e però tornatosene a casa carico d'anni, e di sapienza, meritò che doppo morte della

sua casa si facesse vin Tempio, consacrato al merito del suo sapere.

Trouasi ancora, che Platone gran parte della sua dottrina cauò suora delle sue fecretezze, nelle quali ancora i santi Profeti l'ascosero. E Christo, che sul'adempimento delle Profetie, occultò gran parte de' secreti diuini sotto l'oscurità delle

sue parabole.

Fu adunque la sapienza de gli Egittij come huomo horrido, e mal vestito adornato dal tempo per confeglio dell'esperienza, che mostraua esser male celar gl'indicu de' luoghi,ne' quali sono i T'esori, accioche tutte affaticandosi arrivino per questo mezzo a qualche grado di felicità. Questo restire fuit comporre i corpi dell'imagini distinte di colori alle proportioni di molte varietà con belle attitudini & con esquisita delicatura, e dell'altre, & delle cose istesse, dalle quali non è alcuno, che alla prima vista non si senta muouere vn certo desiderio d'inuestigare a che fine sieno con tale dispositione, ed ordini rappresentate. Questa curiosità viene ancora accresciuta dal vedere i nomi delle cose sottoscritte all'istesse imagini. E mi par cosa da osseruarsi il sottoscriuere inomi, eccetto quando deuono essere in forma d'Enigma, per che senza la cognitione del nome non si può penetrare alla cognisione della cosa significata, se non sono Imagini triviali, che per l vso alla prima vista da tutti ordinariamente si riconoscono; s'appoggia il mio parere al costume de gli Antichi, i quali nelle medaglie loro imprimeuano ancho i nomi delle Imagini rappresentate, onde leggiamo in ese, Abundantia, Concordia, Fortitudo, Felicitas, Pax, Prouidentia, Pietas, Salus, Securitas, Victoria, Virtus, e mille altri nomi intorno alle loro figure.

E questo è quanto mi è paruto conueneuole scriuere per sodisfattione di quelli,
che si compiacciono delle nostre fatiche: Nel che, come in tutto
il resto dell' opera, se l'ignoranza si tira addosso qualche
bialimo, hauerò caro, che venga in parte sgrauata dalla diligenza, dallaquale principalmente ho aspettata lode, ed bo
tolto volentieri il tempo

a gliocchy per darlo

alla penna, accioche venendo l'opera, benigni Lestori, in mano vostra, io conosca da qualche applauso delle vostre lingue
di non hauer perduto
il tempo, scriuendo.

# ABBONDANZA.

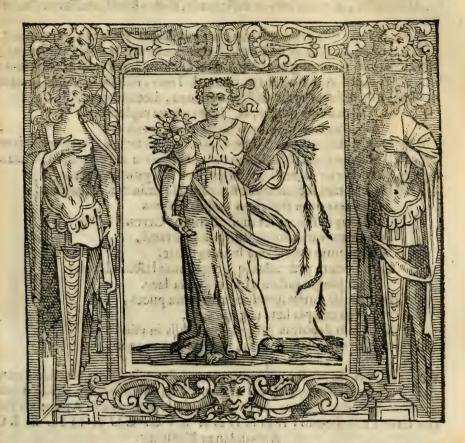

ONNA gratiosa, che hauendo d'una bella ghirlanda di vaghi fiori cinta la fronte, & il vestimento di color verde, ricamato d'oro, con la destra mano tenga il corno della douitia pieno di molti & diuersi frutti, vue, oliue, & altri; & colsinistro braccio stringa vu fascio di spighe di grano, di miglio-

panico, legumi, & somiglianti, dal quale si vederanno molte di dette,

spighe vscite cadere, & sparse anco per terra.

Bella, & gratiosa si debbe dipingere l'Abbondanza, si come cosa buona, & desiderata da ciascheduno, quanto brutta, & abomineuole è riputata la carestia, che di quella è contraria.

Hà la ghirlanda de' fiori, percioche sono issori de i frutti che fanno l'Abbondanza messaggieri, & autori; possono anco significare l'allegrezza, & ledelitie di quella vere compagne.

Il color verde, & i fregi dell'oro del suo vestimento, sono colori proprii

A essendo

essendo che il bel verdeggiar della campagnamostri sertile produttione; l'ingiallire, la maturatione delle biade, & de i frutti, che sanno l'abbon danza.

Il corno della douitia per la fauola della Capra Amaltea, raccontata da Hermogene nel lib. della Frigia, si come referisce Natale Comite nel 7 libro delle sue Meteologie al cap. 2. di Acheloo, & per quello che Ouidic feriue del detto Acheloo sotto sigura di Toro, nel lib. 9. delle Trassor mationi, e manifesto segno dell'abbondanza, dicendo così.

Naiades hoc pomis, & floris odore repletum. . Sacrarunt, diuesá; meo bona copia cornu est.

Et perche l'Abbondanza si dice Copia, per mostrarla la rappresentiame che con il braccio sinistro habbia, come il destro la sua carica, & d'auantaggio, essendo che parte di quelle spighe si spargono per terra.

In prescriptum Abundantiæ figuram, Dominicus Ancaianus

Aspice terrarum flauentes vndiq; campos Multiplici complet messe benigna Ceres. Pomorum vario curuantur pondere rami, Et bromio vitis plena liquore rubet.

Cerne boum præcudumq; greges hinc lasteus humor

Hinc pingui sudant vimina vincta lacu.
Sylua feras nutrit, producunt æquora pilces,
Aerijs campis læta uagatur auis.

Quid iam deposcas proprios mortalis in vsus Nec cælum quicquam, nec tibi terra negat.

Abbondanza

DONNA in piedi, vestita d'oro, con le braccia aperte, tenendo l'vna, l'altra mano sopra alcuni cestoni di spighe di grano, i quali stanno dalle bande di detta sigura, & è cauata dalla medaglia di Antonino Pio con lettere che dicono: ANNONA AVG. COS. 1111. & S. C

Abbondanza Maritima.

ERERE si rappresenta con le spighe nella destra mano, stesa sopra la prora d'una naue, & a piedi vi sarà una misura di grano con le ipi ghe dentro, come l'altra di sopra.

Abbondanza Marittima.

Donna che con la destra mano tiene vn timone, & con la sinistrale spighe.

Abbondanza.

Donna con la ghirlanda di spighe di grano, nella destra mano vn mazzo di canape, con le soglie, & con la sinlstra il corno della douitia, & vn ramo di ginestra, sopra del quale saranno molte boccette di seta.

ACCADEMIA.

Donna vessita di cangiante, d'aspetto, & di età virile, coronata d'o ro, nella man destra terra vna lima, intorno al cui manico vi si a scritto DETRAHIT ATQVE POLIT, nella man sinistra hauerà vna ghirlanda

#### DICESARE RIPA

ghirlanda tessuta d'Alloro, Hedera, e Mirto, da la medesima mano, pendino vn paio di pomi granati, sederà in vna sedia fregiata di sogliami, e frutti di Cedro, Cipresso, e Quercia, com'anco rami d'Oliua, in quella parte oue si appoggia il gombito, luogo più prossimo a la figura. Starà in mezzo d'vn cortile ombroso, luogo boscareccio di villa; alli piedi hauera buona quantità di libri, tra quali risseda vn Cinocesalo, o vero Babuino, sara vestita di cangiante di varii colori, per le varie scientie, che in vna dotta Academia si trattano.



Si dipinge d'età virile per la perfetta, e matura cognitione de le cose, che si posseggono, e discorrono in quella età, che non è sottoposta alle leggerezze giouanile, ne a diliramenti senili, ma è dotata di salda mente, e di sano giuditio.

Si corona d'oro, volendo fignificare, che quando l'ingegno dell'Accademico ha da madar fuori gli tuoi penfieri, che in capo confistono que è la

parte intellettiua dell'animonostro (secondo Platone nel Timeo) bisogna ch'egli li assini, come l'oro, accioche possinostare ad'ognì proua, e paragone. Da man destra tiene vna lima, col motto intorno [Detrahit, atque polit] perche, si come con la lima, instrumento fabrile, limandosi il ferro, o altro, si politce, e leuandosi la ruggine diviene lucido, e risplendente, così nell'Accademia leuandosi le cote supersiue, & emendandosi li componimenti, si poliscono, & illustrano l'opere, e però è necessario ponerle sotto la lima de severi giuditi de gli accademici, e face come dice Ouidio nel lib. pr. de Ponto acciò si emendino, e polischino,

Scilicet incipiam lima mordacius vti, Vt. sub iudicium singula verba uocem.

Onde Quintiliano lib. x.cap. iij. opus poliatilima, & non senza ragione si sdegna Horatio ne la Poetica de i latini, che non poneuono al par de i Greci cura, e satica, in limare, e pulire l'opere loro.

Nec virtute foret clarisq; potentius armis, Quam lingua latium, si non offenderet vnum. Quenq; poetarum lima labor, & mora vos o Pompilius languis carmen repræhendite, quod non Multa dies. & multa litura coerunt.

Et il Petrarca Sonetto 18.

Ma trouo peso non de le mie braccie, Ne opra di polir con la mia lima.

Quindiè, che molto accortamente dicesi, che ad' vn' opera gli manca l'vltima lima, quando non è a bastanza tersa, e pulita, veggiasi ne gli Adagii. Limam addere. Da quali habbiamo cauato il motto, oue leggesi, circa l'emendatione de l'opere. Lima detrahitur, atq; expolitur, quod redundat, quodq; incultum est, & limata dicuntur expolita. La ghirlanda si tesse d'Alloro, Hedera, e Mirto, perche sono tutte tre piante poetiche, per le varie spetie di poesia, che ne l'academie sioriscono, impercioche il Mirto è pertinente al Poeta melico amoroso, che con suautà, e piacere canta gli suoi amori, perche il Mirto, secondo Pierio Valeriano, è simbolo del piacere, & Venere madre de gli amori, anzi riserisce Nicandro, che Venere su presente al giuditio di Paride incoronata di Mirto, tanto gli era grato, e però Virgilio in Melibeo.

Populus Alcidæ gratisfi na, vitis Lucho, Formosæ Myrtus Veneri, sua laurea Phæso.

Et Ouidio nel principio del 4. lib. de Fasti, volendo cantar de le feste d'Aprile, mese di Venere, inuoca Venere, laquale dice, che gli toccò le tempie con il Mirto, acciò meglio potesse cantare cosè attenenti a lei.

Venimus ad quartum, quo tu celeberrima menlem,, Et vatem, & mensem suis Venus esse tuos, Mota Cytherea est, leui mea tempora siyeto Contigit, & cæptum persice dixit opus.

Di Hedera, & Alloro fi coronauano induterentemente tutti li poeti.

livia-

### DICESARE RIPA. 5

Horatio poeta Lirico, si gloriana dell'hedera. Me dostarum hederæ præmia frontium

Dis miscent superis,

E l'istesso vuole il Lauro nell'vitima ode del 3. lib.di uersi.

Quesitam meritis, & mihi delphica

Lauro cinge volens Melpomene comam.

E lo giudica atto, che ne fusie coronato Pindaro pur lirico nel 4. lib.ode 2. Pindarus ore. Laurea donandus Apollinari.

Nondimeno l'hedera particularmente era di poeti elegi allegri, si come

nota il Merola nell'elegia 6. de Trissibus, oue dice Ouidio.

Si quis habes nostris similes in imagine vultus, Deme meis hederas bacchica serta comis Ista decent lætos sœlicia signa poetas: Temporibus non est apta corona meis.

E Propertio poeta Eligiaco.

0,

Ennius hirsuta cingat sua dicta corona Me folia ex hedera porrige Bacche tua.

E con la medesima Ouidio auuertisce Catullo, che vadi incontro a Tibullo Eligiaco.

Obuius huic venies hedera iuuenilia cinctus,

Tempora cum caluo docte Catulle tuo.

Conuiensi anco a' poeti Dithiramboci, essendo li Dithirambi, versi, che si cantauano in honore di Bacco a cui era consacrata l'hedera. Ouid. 3. fast.

Hedera gratissima Baccho.

Hoc quoque verita sit dicere parua est.

Nysiades Nymphas puerum quærente nouerca

Hanc frondem cunis apposuisse ferunt. E nel 6. de fasti.

Bacche racemiferos hedera redimite capillos.

Il Lauro poi è più conueniente a gli Epici, che cantano i fatti d'Imperatori, e de gli Heroi, li quali vincitori d'alloro sono stati incornati, e però Apollo nel pr. de le Metamorsosi lo delibra per corona a gloriosi, e vittoriosi Duci, e lo consacra a se stesso padre de Poeti, come pianta, che si deue al più alto stile grato, e sonoro, e per finire di ragionare, circa di queste tre piante poetiche, basti à dire, che il Petrarca sù coronato in Roma di tre corone, di Lauro, d'Hedera, e di Mirto, sì come riferisce d'hauer un so Sennuccio Fiorentino, coetaneo, & amico del Petrarca.

Li pomi granati, sono figura dell'vnione, degli Academici, pigliandofi tali pomi da Pierio lib. 44. per simbolo d'vn popolo collegio, e d'vnacompagnia di molte genti congregate in vn luogo, per la cui vnione si
conservano, e però erano dedicati a Giunone, la quale hebbe epiteto di
conservatrice, si come si uede ne la medaglia di Mammea, contale parole 1 V N O CONSER V ATRIX. E per questo anco Giunone era
riputita presidente de li Regni, e pingenasi con vn melo granato in una
mano, come conservatrice dell'vnione de popoli. Sedera l'Academia per-

che

che gli esserciti) de gli accademici si fanno sedendo in ordinanza tra di loro, ui sarà intagliato il cedro ne la sedia, per essere il cedro simbolo dell'eternita. Ante alias enim arbores cedrus eternitatis hieroglyphicum est,
Dice Pierio, poi che non si putresa, ne meno si tarla, a la qual eternita
deuono hauere la mira gli accademici, procurando di mandar suora l'opere loro limate, e terse, acciò sieno degne di cedro, atteso che Plinio lib.
16. cap. 39. dice, che una materia bagnata di succo, o uero unta di olio cedrino, non si rosica da le tignuo le, si come nel capitolo, e libro 13. afferma
de i libri di Numa Pompilio ritrouati dopò. 535. anni nel colle Gianicolo,
da Gneo Terentio scriba, mentre riuangaua, & affossaua il suo campo.
onde, cedro digna locutus. dicesi d'uno, che habbia parlato, e composto
cosa degna di memoria, detto vsato da Persio ne la prima Satira, veggiasi Teosfrasto lib, 3. e Dioscoride lib. pr. cap. 89. e l'Adagio. Digna cedro,
per il che Horatio ne la poetica disse.

Posse linenda cedro, & leui seruanda cupresso.

E però vi si intaglierà anco il cipresso essendo incorruttibile, come il cedro, e pigliasi da Pierio per la perpetuità, la quercia parimente è simbolo della diuturnità, appresso l'istesso Pierio, e de la virtù, sì che anch'essa vi sì conuerrà, tanto più che ne gli Agonali capitolini instituiti da Domitiano Imperadore li virtuosi, che vinceuano in detti giuochi, si coronauano di quercia, come gli Histrioni, i Citharedi, e li poeti. Giouenale.

An capitolinam speraret, Pollio quercum, E Martiale.

O cui Tarpeias licuit contingere quercus.

Di che più disusamente Scaligero nel pri. lib. cap. x. sopra Ausonio poeta.

L'Oliua per essere sempre verdeggiante ponesi pure per l'esernità. de la quale Plut.ne, la 2. quest. del 3. Simposio, così ne ragiona Oleam, laurumace cupressum semper virentem, conseruat pinguedo, & calor sicut, & ederam: Ponesi poi nel più prossimo luogo al corpo de l'Academia, come piantadedicata da poeti a Pallade Minerua nata dal capo di Gioue, che per ciò è figurata de la naturalità, & viuacità de l'ingegno de la sapienza, e scienza, senza le quali necessarie doti non si può essere accademico, perche chi n'è priuo dicesi di lui, tratta, e parla Crassa Minerua, ciò è grossolanamente da ignorante senza scienza; onde tra latini deriuasi, quel detto inuita Minerua, più volte viato da M. Tulio, e da Horatio in quel verso de la poetica.

Tu nihil inuita dices saciess; Minerua.

Tu non dirai, ne farai niente in quello che ripugna la natura del tuo ingegno, e'l fauor del cielo, si come fanno certi belli humori che uogliono fare de l'accademico, e del poeta con quattro uersi buscati di quà, e di là senza naturale inclinatione, e scienza, nes'accorgono, che quanto più parlano, più palesano l'ignoranza loro, bisogna adunque a chi desidera immortal nome di saggio accademico pascersi deltrutto de l'oliua, cioè affaticarsi per l'acquisto de la scienza, e sapienza con li notturni studii, & uigilie, de quali è simbolo l'oliua, onde tra studiosi se ne forma quel detto.

Plus

#### DICESARERIPA

Plus olei quam uini, cioè più indrustria, e fatica di mente, che spassi, crapole, e delitie ci vuole per ottenere le scienze; e quell'altro detto Oleum, & operam perdere, quelli, che perdono la fatica, e'l tempo in cofa, che non ne ponno riuscire con vtile, e honore, e però San Girolamo disse a Pammacchio. Oleum perdit, & impensas, qui bouem mittit ad Ceroma. Cioè perde l'olio, e la spesa, il tempo, & l'opera, chi manda il boue a la Cero. ma vnguento composto d'olio, e di certa sorte di terra, il che si dice di quelli, che vogliono ammaestrare persone di grosso ingegno incapaci d'ogni scienza, laquale si apprende con industria, e fatica, significata in. questo luogo per il ramo d'oliua, la cui fronde è aipra, & amara, com'anco il frutto prima che sia colto, & maturato, che se diuenta dolce, e soaue e se ne caua soauissimo liquore, Gieroglifico de la fatica, & anco dell'eternità, come quello, che conserua i corpi da la corruttione, e putrefattione : cosi la scienza è aspra , & amara per la fatica , & industria , che si ci mette per confeguirla: colta, e maturata che s'è, cioè confeguita la scienza, se ne sente frutto, e contento grandissimo con eternita del proprio nome, la quale posta in mente d'vno studioso gli alleggerisce la fatica, si come anco il frutto, e'l contento, che spera raccogliere da le scienze.

Sederà in mezzo d'vn cortile ombroso, o uero luogo boscareccio di villa per memoria della prima Accademia, che su principiata in villa da vn nobil personaggio, chiamato Academo, nella cui amena uilla non lungi d'Atene si radunauano i Platonici, con il sor diuin Platone, a discorrere de studii diletteuoli Platonici, si come narra Diogene Laertio, nella vita di

Platone, onde Horatio lib.2.cap. 2.

Atque inter siluas Academi quærere verum.

E Carlostefano Historico dice, che tal villa, o selua fosse lontana d'Atene mille passi, sì che la prima Accademia hebbe origine nella villa, e prese il nome da Academo nome proprio, perche è da sapersi, che le sette. & adunanze di virtuosi, presso gli antichi sono state denominate in tre modi,da costumi,da luoghi,& da nomi proprii di persone;da costumi ignomi niosi furno detti i seguaci d'Antistene Cinici,o vero perche haueuano per costume di lacerare l'opera, e la vita altrui con dente canino, e mordace, o uero perche à guifa de cani non si uergognassero di usar palesemente, come i cani l'atto venereo, si come di Crate, & Hiparchia filosofessa sorella di Metrocle cinico, narra Laertio. Elegit continuo puella, sumptog; illius habitu vna cum uiro circuibat, & congrediebantur in aperto, atque ad cœnas proficiscebatur. Da costume honesto surno chiamati i seguaci di Aristotile Peripatetici [apo tu peripatin.] Quod est de ambulare. perche hebbero per costume disputare caminando; da luoghi publici presero il nome quelli, che furno nomati da le città. Vt Elienfes, Megarenses, & Cyrenaici, e da luogo priuato gli Stoici, li quali prima si chiamauano Zenonii, da Zenone lor Principe. Ma da che detto Zenone per render sicuro da misfatti quel portico d'Atene, doue furno vecisi 1430, cittadini cominciò iui a discorrere & adunare la sua setta, surno chiamati Solici, per-

che [Stoa] significa il portico, onde Stoici furno quelli, che frequetauano detto portico, che fu poi ornato di bellissime figure, da Polignoto, famoso pitt ore da persone sono stati nominati i Socratici, gli Epicurei, & altri da li loro maestri, e come detto habbiamo, questo istesso nome d'Accademia si deriua dal nome proprio di quello Heroe platonico, detto Academo, ne la cui villa fi radunauano i Platonici, laquale adunanza fu la prima, che si chiamasse Accademia, indi poi tutte le adunanze de uirtuosi. sono state chiamate Accademie, per sino a' tempi nostri, ne quali s'vsa. u quarto modo di nominare per lo più l'Accademie dalla ellettione di qual che nome superbo, & ambitioso, da graue, e modesto, da faceto, capriccioso, & ironico, e questo vltimo è assai frequentato da' moderni: e per leguitare l'espositione della nostra figura diciamo, che la quantità de libri, chegli iono alli piedi, fi ricercono in buon numero, effendo il principal intento de gli Accademici di volgere diuerse sorti di libri per acquisto di varie scienze. Il Cinocefalo, o uero Babuino lo facciamo affistente dell'Accademia, per essere egli stato tenuto da gli Egittii ieroglifico de le lettere, & però lo consecrauano a Mercurio riputato inuentore, & autore di tutte le lettere, si come riferisce Pierio valeriano lib. 6. e ponesi tra libri, perche uno che vuole far professione d'Accademico litterato, deue fare assiduo ne glistudii, quali uengono molto accresciuti da la frequenza de le Accademie.

ACCIDIA.

Donna uecchia, brutta, mal uestita, che stia à sedere, e che tenghi la guancia appoggiata sopra alla sinistra mano, dalla quale penda vna cartella con un motto, che dichi: TORPET INERS, & il gomito di detta mano sia posato sopra il ginocchio, tenendo il capo chino, e che sia cinto con un panno di color nero, e nella destra mano un pesce detto Torpedine.

Accidia, secondo S.- Giouanni Damasceno l. 2. è una tristitia, che ag-

graua la mente, che non permette, che si facci opera buona.

Vecchia si dipinge, perche ne gl'anni senili cessano le sorze, & manca la uirtù d'operare, come dimostra Dauid nel Salmo 70 doue dice: Ne proiscias me in tempore senestutis, cum desecerit uirtus mea ne dere-linguas me.

Mal uestita si rappresenta, perche l'Accidia non operando cosa ueruna, induce pouerta, e miseria, come narra Salomone nei Prouerbii al 28. Qui operatur terram suam satiabitur panibus, qui autem sectatur otium replebitur ægestate. E Seneca nel lib de benes. Pigritia est nutrix ægestatis.

Il ttare a sedere nella gusta, che dicemmo significa, che l'accidia rende l'huomo otioso, e pigro, come bene lo dimostra il motto sopradetto, e S. Bernardo nell'Epistole riprendendo gi'accidiosi così dice: O homo imprudens millia millium ministrantei, & decies centena millia assistunt ei, & tu sedere præsumis?

La testa circondata col panno nero, dimostra la mente dell'accidioso

#### DICESARE RIPA

occupata dal torpore, e che rende l'huomo stupido, & insensato, come narra Isidoro ne' soliloquii lib. 2. Per torporem vires, & ingenium defluunt.

Il pesce, che tiene nella destra mano fignifica Accidia, percioche si come questo pelce (come dicono molti Scrittori, e particolarmente Plinio lib. 32. cap. pr. Athaneo lib. 7. e Plutarco de folertia Animalium.) per la natura, e proprietà sua, chi lo tocca con le proprie mani, o vero con qualfinoglia istrumento, corda, rete, o altro, lo rede talmente supide, che no può operar cota nitiuna; così l'accidia hauend'egli l'istesse male qualità. prende, supera, & vince, di maniera quelli che a questo vitio si danno, che li rende inhabili, insensati, e lontani da opera lodeuole, & virtuosa:



Accidia.

Onna vecchia, brutta, che stia à sedere, con la destra mano tenghi vna corda, e con la finistra vna lumaca, o uero vna tartaruca. La corda dénota, che l'accidla lega, & vince gl'auomini, e li rende

inhabiliad operare.

E la lumaca, o tartaruca, dimostrano la proprie tà degl'accidiosi, che sono otiosi, e pigri.

Accidia.

Onna ehe stia a giacere per terra, & a canto starà vinasino similmente a giacere, il qual animale si soleua adoperar da gl'Egittii per mostrare la lontananza del pensiero dalle cole sacre, e religiose, con occupatione continua nelle vili, & in pensieri biasimeuoli, come racconta Pierio Valeriano.

ACVTEZZA DE L'INGEGNO.

A sfinge (come narra Pierio Valeriano nel lib.vj. sotto la punta della zagaglia di Pallade, si come si vedeua in quella statua di Minerua, che Plinio dice essere anticamente stata drizzata in Atene) ci può signiscare l'acutezza de l'ingegno, percioche non è al mondo cosa sì coperta, e tanto nascosta, che l'acutezza dell'humano ingegno scoprire, e diuulgare non possa, sì come detto habbiamo in altro luogo nella figura de l'ingegno, però si potrà dipingere per tal dimostrazione Minerua in quella guisa, che si suole rappresentare, ma che però sotto a la zagaglia vi sia vna ssinge, come habbiamo detto.

ACQVISTO CATTIVO.

H VOMO vestito del color delle foglie dell'albero quando stanno per cascare; stara detta sigura in atto di camminare, & vn lembo della ve ste stia attaccato ad vn spino, tirando vn grande squarcio, a che riuolta mostri il dispiacere: che ne sente, e nella destra mano terrà vn nibbio che rece.

Vestesi del detto colore, perche si come sacilmente cascano le soglie dell'albero, così anco cascano, & vanno a male le cose non bene acquistate; il medesimo dimostra lo spino, percioche quando l'huomo men pensa alle cose di mal'acquisto, all'hora ne riceue danno, e vergogna.

Tiene con la destra mano il nibbio, per dimostrare quello chea que-

sto proposito disse l'Alciato, tradotto in nostra lingua.

L'edace Nibbio mentre
Rece souerchio cibo, che rapio,
Con la madre si duol del fatto rio:
Dicendo, Ahi, che del ventre
M'escon l'interiora, e in gran periglio
Mi sento, & ella a lui,
Non ti doler ò figlio,
Che'l tuo non perdi nò, ma quel d'altrui.
A D O L E S C E N Z A.

N giouinetto vestito pomposamente, con la destra mano si apoggerà ad'vn'arpada sonare, e con la sinistra terra vno specchio, in capo vna ghirlanda di siori, poserà vn piede sopra d'vn'orologgio da poluere, che mostri che sia calata alquanto più poluere di quella della pueritia, & da l'altra parte vi sia vn pagone.

Ado-

#### DI CESARE RIPA IN

Adolescenza.

VERGINELLA di bello aspetto, coronata di fiori, mostri riso, &

allegrezza, con la veste di varii colori.

Adoleicenza è quella eta dell'huomo, che tiene dal decimo fino al ventesimo anno, nella quale l'huomo comincia col mezzo de' sensi ad intendere, & imparare, ma non operare se non confusamente: comincia bene ad acquistare vigore ne' sensi per cui desta la ragione ad eleggere, & vo-

lere, e questo si chiama augumento.

La veste di varii colori è antica inuentione, perche gli Egittii, quando voleuano mostrare nelle lor pitture l'Adolescenza (secondo che racconta Pierio) faceuano vna veite di varii colori, significando la volubilità de la natura giouenile, e la varietà de'desiderii, che sogliono venire à giouani, mentre sono nella più fresca eta, e ne gli anni più teneri: però dicesi che la via dell'Aquila in cielo, del serpe interra, della naue inacqua, e dell'huomo nell'adoleicenza iono difficili da conoscere, e ciò si troua nelli Prouerbi al 3.

La corona de fiori, e la dimostratione del riso, significano allegrezza, il che suole regnare assai in questa età, che perciò si rappresenta allegra. e di bello aspetto, dicendosi nei Prouerbi al xv. Che l'animo allegro ren-

de l'età florida.

Ĉ1

ADVLATIONE.

Donna allegra con fronte raccolta, sarà uestita di cangiante, con la destra mano terrà un mantice d'accendere il suoco, e con la sinistra

vna corda, & alli piedi vi sarà vn camaleonte.

Adulatione, secondo Cicerone nel 2. lib. delle questioni Tusculane, è vn peccato fatto da un ragionamento d'vna lode data ad alcuno con animo. & intentione di compiacere, o uero è falla persuasione, e bugiardo consentimento, che usa il finto amico nella conuersatione d'alcuno, per farlo credere di se stesso, e delle cose proprie quello che non è, e fassi per piacere, ò per auaritia.

Veltesi di cangiante, perche l'adulatore è facilissimo ad ogni occasione a cangiar uolto, e parole, & diresì, e nò, secondo il gusto di ciascuna.

persona, come dimostra Terentio nell'Eunuco.

Quicquid dicunt laudo, id rursum si negant laudo.

Id quoque negat quis, nego: ait, aio.

Il Camaleonte si pone per lo troppo secondare gl'appetiti, & l'openione altrui: percioche questo animale, secondo che dice Aristotile, si traimuta secondo le mutationi de tempi, come l'adulatore si stima perfetto nella sua professione, quando meglio conforma se stesso ad applauder per suo interesse à gli altrui costumi, ancorche biasimeuoli. Dicesi ancora, che per essere il Camaleonte timidissimo, hauendo in se stesso pochissimo sangue, e quello intorno al cuore, ad ogni debole incontro teme, e si tratinuta, donde si può uedere, che l'adulatione e indicio di poco spirito, e d'animo basso in chi l'esercita, & in chi nosentieri l'ascolta, dicen-

B

#### 12 ICONOLOGIA

do aristotile nel 4. dell'Ethica, che, Omnes adulatores sunt seruiles, & abiecti homines.

Il mantice, che è attissimo instrumento ad accendere il suoco, & ad'ammorzare i lumi accesi, solo col vento. ci sa conoscere, che gl'adulatori col vento delle parole vane, ouero accendono il suoco delle passioni, in chi vo lontieri gl'ascolta, ouero ammorzano il lume della verita, che altrui mauteneua per la cognitione di se stesso.

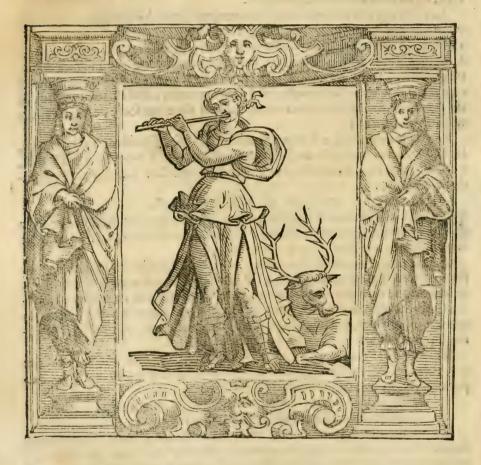

La corda, che tiene con la sinistra mano, dimostra, come testissica S. Ago-stino, sopra il Salmo o che l'adulatione lega gl'huomini ne i peccati, dicendo: Adulantium linguæ ligant homines in peccatis, delectat enime a facere in quibus non solum non metuitur repræhensor, sed etiam laudatur operator. E nell'istesso Salmo si legge: In laqueo isto, quem absconderunt, comprænenus est pes corum.

L'ha-

L'hauere la fronte raccolta secondo Aristotile de Fisonomia cap. 9. si-

gnifica adulatione.

Na donna uestita d'habito artifitioso, & vago, che suoni la tibia, ouero il flauto, con un ceruo, che li stia dormendo vicino à piedi: così la depinge Cio Apolline, e Pierio Valeriano nel 7. lib. de i suoi leroglissici, e i criuono alcuni, che il ceruo di sua natura allettato dal suono del flauto, quasi si dimentica di se stesso, e si lascia pigliare. In conformatione di ciò è la presente immagine, nella quale si dichiara la dolcezza de lle parole con la melodia del suono, e la natura di chi uolentieri si sente adulare con l'infelice naturale instinto del ceruo, il quale mostra ancora, che è timido, e d'animo debole, chi volentieri porge gli orecchi à gl'adulatori.

Adulatione.

Donna con due faccie l'vna di giouane bella, e l'alrra di vecchia macilente: dalle mani gl'escono molte Api, che volino in diuerse parti, & a canto vi sia vn cane.

La faccia bella è indicio della prima apparenza delle parole adulatrici; & l'altra faccia brutta mostra i difetti dissimulati, e mandati dietro

allespalle.

L'Api, secondo Eucherio, sono proprio simulacro dell'adulatore, perche nella bocca portano il mele, e nell'occulto tengano il pungente aculeo, col qual feriscono molte volte l'huomo che non sene auuede.

Il cane con lusinghe accarezza chi gli da il pane, senza alcuna distintione di meriti, ò demeriti, & alcune volte ancora morde chi non lo merita, e quello stesso che li daua il pane, s'auiene, che tralasci: però si assimiglia assa all'adulatore, & a questo proposito lo piglio Marc'Antonio Cataldi Romano in quel sonetto.

Nemico al vero, e delle cose humane,
Corruttor, cecità dell'intelletto,
Venenosa beuanda, e cibo infetto
Di gusti, e d'alme sobrie, e menti sane.
Di lodi, di lusinghe, e glorie vane.
Vasto albergo, alto nido, ampio ricetto
D'opre di fintion', di vario aspetto,
Ssinge, Camaleonte, e Circe immane.

Can che lufinga, e morde, acuto strale,
Cae non piaga, e che induce à strane morti
Lingua, che dolce appar mentre e più fella.

In somma e piacer rio, gioia mortale,
Dolce tosco, aspro mel, morbo di corti,
Quel che Adular l'errante volgo appella.

A D V L T E R 1 O.

N Giouane pomposamente vestito, che stia a sedere, e sia grasso, con la destra mano tenghi vna Murena, & vn Serpe riuolti ambi-

duin bei giri in atto di effersi congiunti insieme, e con la finistra vn'a. nello, o fede d'oro che dir uogliamo, qual si suol dare alle spose, e che sia visibile, ma che sia rotta, & aperta da guella parte, oue si congiungono ambe le mani. Cicerone nel pr. delli offitti dice che nel principio di ciascun ragionamento di qual si voglia cosa, deue incominciarsi dalla difinitione di essa, acciò si sappia di quello, che si tratta l'adulterio è adunque vno illecito concubito d'vn marito, o uero d'vna maritata, San Thomafo. Secunda, secundæ, quest. 154. arti. 3. proibito già nel Leuitico al cap. xx. agiuntoui pena di morte, come ancora nel Deute ronomio al cap. 22. & è egualmente biasimeuole, è punito, sedal marito vien commesso, quanto dalla moglie, ancor che gl'huomini fi attribuiscono ingiustamente maggior licenza delle femine, e Santo Ambrogio registrato al cap. Nemo sibi 32.9.4. Nec viro licet, quod mulieri non licet. Onde auuertisce Aristotile nel lib. dell'Economia, che il marito non faccia torto alla moglie, acciò essa non habbia a ricompensarlo d'altratanta ingiuria. Giouane, e pomposamente se dipinge effendo che il giouane si dimostra vagho nell'apparenza, e dilposto più d'ogn'altra eta all'atto venereo, & 2 commettere adulterii.

Si rappresenta che stia à sedere per ciò che la causa donde nasce questo eccesso, il più delle volte è l'otio, produttore di petieri illeciti, qui di Tobia al cap. 2. iacendo nel letto, che denota l'otiosità, dal caldo sterco delle rondine su accecato, cio è dalli caldi affetti de' pensieri illeciti, e Dauit per

l'intemperanza incorse nell'adulterio 2. Reg. cap. 2.

Grasso lo figuriamo, essendo che l'otio hà per sorella la gola, la quale anch'ella concorre a far il medesimo essetto dell'otio, onde Ezechi, a 16. Soroes gula, & occiositas quasi duo ligna incendunt ignem luxuriæ. La qual sententia comprende l'adulterio come compreso sotto il genere della luturia, & il Petrarca nel Trionso della Castità, sopra di ciò così dice.

La gola, il sonno, e l'otiose piume Hanno del mondo ogni virtù shandita.

Di maniera che, volendo noi fuggir questo errore cosi grande, conuiene di stare con ogni prontezza occupato nell'attioni nobili, & virtuose, e scacciar con ogni diligenza i penneri, che ci vengono auanti, i quali sono molto dannosi, non solo al corpo, ma quel che più importa all'anima, e però si uede seguitar il bellissimo documento di Santo Agostino lib. de Verb. Dom. Sermone 22.che dice, Ne oltra al tuo bisogno satiar il ventre, perche il soprabbondante, è causa materiale di questo vitio, e sa ogn'vno, che senza la materia non si produce cosa nissuna.

Tiene con la destra mano la Murena congiunta con il serpe, perche da questo congiungimento pare che Basilio ne interpreti l'adulterio, essendo che auucrisice gl'adulteri, che guardino a qual siera si rendono simili, posciache gli pare che questo congiungimento della Vipera, e della Matena sia vn certo adulterio della natura, e questo è questo che gli Egittij

#### DICESARE RIPA 51

per questo simulacro ci vogliono dare ad intendere. La fede d'oro rotta. & aperta, comedicemmo, altro non fignifica, che rompere, & violare re le sante leggi, il matrimonio, & in somma la fedelta, che deue effere fra marito, e moglie, e perciò è biasimeuole questo mancamento, perche è contro alla fede maritale, che si dinota per l'anello, che per questo si pone in quel dito, che ha vna vena, che ariua infino al cuore. Lap. allegatione 57. num 4 doue allega il C. femin. 30. q. 5. dimostrandoci da la più cara parte del corpo, che è il cuore s'impegna per l'osseruanza della fede promessa, e pero tutti gl'altri errori si possono ricorreggere, ma questo non. mai, come afterma Q. Curtio nobilissimo scrittore, nel lib. 6. de gestis Alexandri Magni, sed nullis meritis perfidia mitigari potest.

AFFANNO.

H VOMO vestito di berettino, vicino al negro, co'l capo chino, & volto mesto, & in ambe le mani tenga dell'assentio.

Il capo ehino, e l'aipetto di mala ve glia, ci dimostra, che l'affanno è vna ipetie di malenconia, e dispiacere, che chiude la via al cuorc, per ogni forte di consolatione, edi dolcezza, e per dare ad intendere, che l'affanno è vn dispiacere più intenso de gl'altri; vi si dipinge l'affentio per segno d'amaritudine del dolore, che per fignificare quest'istesso disse il Pe-Lagrimar sempre è il mio sommo diletto, trarca,

Il rider doglia, il cibo afientio, e tolco. AFFANNO, CORDOGLIO, RAMMARICO.

H Vomo mesto, malinco noso, e tutto rabbussato, con ambe le mani s'apre il petto, e si mira il cuore circondato da diuersi serpi. Sarà vestito di berettino vicino al negro, il detto vestimento sara stracciato, solo per dimostrare il dispregio di se stesso, & che quando vno è in trauagli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo; & il color negro fignifica l'vitima rouina, & le tenebre della morte, alla quale conducono rammarichi, & icordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle serpi cinto, dinotano i fastidii', e trauagli mondani, che sempre mordendo il cuore infondono in noi stessi vele-

no di rabbia, e di rancore.

10

1-

),

no.

H

AFFABILITA, PIACEVOLEZZA, AMABILITA,

10 VANE vestita d'un velo bianco, e sottile, e con faccia alle-J gra, nella destra mano terrà vna rosa, & in capo vna ghirlanda di fiori: Affabilità è habito fatto nella discretione del conuersar dolcemente, con desiderio di giouare, e dilettare ogn'vno secondo il grado.

Giouane si dipinge percioche essendo la giouentù ancor nuoua nei di-

letti, e piaceri mondani, grata, e piaceuole ogn'hor si dimostra.

Il velo, che la ricuopre, significa che gl'huomini affabili sono poco meno che nudi nelle parole, e nell'opere loro, e perciò amabili, e piaceuoli fi dimandono quelli, che à luogo, e tempo, iecondo la propria conditione, e l'altrui, quanto, e quando si conuiene, sanno gratiosamente ragionare senza ottendere alcuno, gentilmente, e con garbo scoprendo

se stessi. Si dimostra ancora, che l'animo si deue sol tanto ricoprire i quanto non ne resti paleie la vergogna, & che di grandissimo aiuto alla

piaceuolezza è l'effere d'animo libero, e fincero.

La rosa denota quella gratia, per la quale ogn'vno volentieri si appresfa all'huomo piacenole, e della sua conversatione riceue gusto, suggendo la piaceuolezza di costumi, che è congiunta con la seuerità, alla quale. fignificatione si referisce ancora la ghirlanda di fiori.

AGILITA.

Del Renerendissimo P. Fr. Ignatio Danti.

DONNA che voli con le braccia stese, in modo di nuotare per l'aria. Agilità.

Agilità.

louane ignuda, e snella, con due ali sopra gl'homeri, non molto grandi, in modo che mostrino più tosto d'aiutare l'agilita, che'l volo: deue stare in piedi, in cima d'vna rupe sostenendosi a pena con la puntadel piè manco, e col piè dritto solleuato in atto di voler leggiadramente faltar da quella in vn'altra rupe, e però si dipingeranno l'ali tele. E ignuda per non hauer cosa, che l'impedifca; in piedi per mostrare dispositione al moto: in luogo difficile, e pericolofo, perche in quello più l'agilità fi manifesta; col piede a pena tocca la terra aiutata dall'alisperche l'agilità humana, che questa intendiamo, si solleua col vigor degli spiriti significati per l'ali, & alleggerisce in gran parte in noi, il peso della soma terrena.

STVDIO DELL'AGRICOLTVRA.

nella medaglia di Gordiano.

TN A donna in piedi, che sta con le braccia aperte, & mostra due animali, che le stanno a piedi, cioè vn toro da vna banda, e dall'altra. vn leone.

Il leone fignifica la terra, percioche finsero gl'antichi, che il carro della dea Cibele fuile tirato da due leoni, e per quelli intendeuano l'agricoltura.

Il toro ci mostra lo studio dell'arare la terra, e ci dichiara li commodi delle biade, con studio raccolte.

AGRICOLTVRA.

Onna vestita di verde, con vna ghirlanda di spighe di grano in capo, nella sinistra mano tenga il circolo de i dodici segni celesti, abbracciando con la destra vn'arbuiceslo, che fiorisca, mirandolo fisso, a piedi vi sara vn'aratro.

Il vestimento verde significa la speranza, senza la quale non sarebbe, chi

si desse giamai alla fatica del lauorare, e coltiuar la terra.

La corona di spighe, si dipinge per lo principal fine di quest'arte, ch'è di far moltiplicar le biade, che son necessarie a mantener la vita dell'huomo:

L'abbracciar l'arbuscello fiorito, & il riguardarlo fiilo, fignifica l'amor dell'agricoltore verto le piante, che sono quasi sue figlie, attendendone il desiato frutto, che nel fiorir gli promettono.

I dodici segni sono i varu tempi dell'anno, & le stagioni, che da essa

agricoltura fi confiderano.

#### DICESARE RIPA 17

L'Aratro si dipinge come instrumento principalissimo per quest'arte.

Agricoltura.

Onna con vestimento contesto di varie piante, con una bella ghir landa di spighe di grano, & altre biade, e di pampane con l'une; por tera in spatta con bella grazia una zappa, e con l'altra mano un roncetto, e per terra visara un aratro.

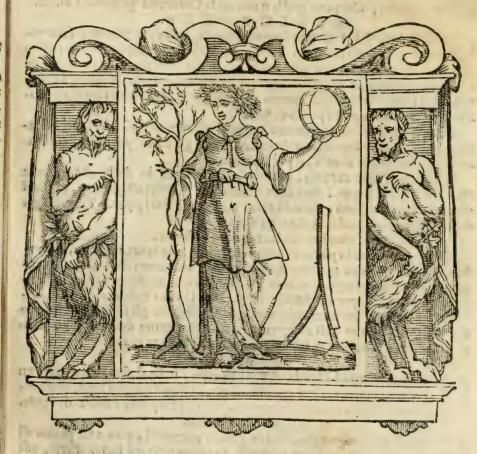

Agricoltura è arte di lauorare la terra, seminare, piantare, & insegnare ogni sorte d'herbe, & arbori, có cóseruatione di tempo, di luoghi, e di cose. Si dipinge di veste contesta di varie piante, e con la corone in teste contesta di varie piante, e con la corone in teste contesta di varie piante, e con la corone in teste contesta di varie piante, e con la corone in teste contesta di varie piante, e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie piante e con la corone in teste contesta di varie e cont

St dipinge di veste contesta di varie piante, e con la coroni in testa tessuta di spighe di grano, & altre biade, per esser tutte queste cose ricchezedell'agricoltura, si come reservice Propertio lib. 3. dicendo.

Felix agresum quondam parata iuuentus, Dinitiæ quorum messis, & arbor erant.

Gliss da la zappa in spalla, il roncio dall'altra mano, & l'aratro da banda per esser questi stromenti necessarii all'agricoltura.

3 TT1=

Agricoltura.

Onna vestita di giallo, con una ghirlanda in capo di spighe di grano, nella destra mano terrà una falce, e nell'altra un cornucopia pieno di diuersi frutti, siori, e fronde.

Il color giallo del vestimento si pone per similitudine del color delle biade, quando hanno bisogno che l'agricoltore le raccolga in premio delle sue fatiche, che però gialla si dimanda Cerere da gl'antichi Poeti.

ALLEGREZZA

GIOVANETTA con fronte carnosa, liscia, e grande, sara vefitta di bianco, e detto vestimento dipinto di uerdi fronde, e siorirossi, e gialli, con vna ghirlanda in capo di varii siori, nella mano de stra tenga vn vaso di cristallo pieno di vino rubicondo, e nella sinistra vna gran tazza d'oro. Sia d'aspetto gratioso, e bello, e prontamente mostri di ballare in vn prato pieno di siori.

Allegrezza è passione d'animo volto al piacere di cosa che intri nsicamente contempli sopranaturalmente, ò che gli siano portate estrinsica-

mente dal senso per natura, ò per accidente.

Hauerà la fronte carnosa, grande, & liscia per lo detto d'Aristotile de Fisonomia al 6. cap. I fiori significano per se stessi allegrezza, e si suol dire, che i prati ridono, quando sono coperti di fiori; però Virgilio gli dimandòpiaceuoli nella 4. Egloga dicendo:

Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.

Il vaso di christallo pieno di vino vermiglio, con la tazza d'oro, dimostra che l'allegrezza per lo più non si cela, & volentieri si communica come testifica San Gregorio nel lib. 28. de Morali, così dicendo: Solet lætitia arcana mentis aperire. Et il Profeta dice: Il vino rallegra il cuore dell'huomo, e l'oro parimente hà virtù di confortare gli spiriti: E questo consorto è cagione dell'allegrezza. La dispositione del corpo, e la dimostratione del ballo è manisesto inditio dell'allegrezza.

Allegrezza.

Glouanetta conghirlanda di fiori in capo, nella destra mano terrà vn Tirso coronato tutto con molti giri di fronde, e ghirlande di diuersi fiori, nella sinistra hauerà il corno di douitia, e si potrà vestire di verde.

Allegrezza d'amore.

C louane uestita con diuersità di colori piaceuoli, con vna pianta di fiori di borragine sopra i capelli, in mano porterà saette d'oro, e di

piombo, o uero sonera l'Arpa.

Allegrezza, Letitia, e Giubilo.

Va giouane appoggiata ad vn olmo ben fornito di viti, & calchi leggiermente vn cauolo sodo, allarghi le mani, come se volesse donar presenti, e nel petto hauera vn libro di Musica aperto. L'olmo circondato di viti, significa allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal vino, come disse Dauid: e l'vnione di se stesso, e delle proprie forme, e passioni, accennate col cauolo: e la melodia di cose grate à gli

orecehi

### DICESARE RIPA. 19

orecchi, come la Musica, ch'è cagione della letitia, la quale sa parte delle sue facoltà à chi n'è bisognoso, per arriuare à più persetto grado di con-

tentezza. Allegrezza

V Na giouanetta con ghirlanda di fiori in capo, perche li fanciulli stanno sempre allegri: e perche nelle seste publiche antiche tutti si coronauano, e loro, e le porte delle soro case, e tempij, & animali, come sa mentione Tertusl. nel lib. de corona Militis, e con la destra mano tiene vn ramo di palma, & di oliua, per memoria della Domenica delle Palme, e l'allegrezza con che su riceuuto Christo N.S. con molti rami di palme, e d'oliue.

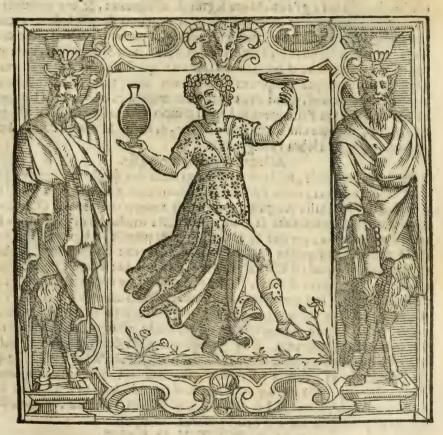

Allegrezza.

Ella medaglia di Faustina è vna figura, laquale con la destra tiene vn
Cornucopia pieno di varii siori, sconde, e frutti, e con la sinistra
vn'asta ornata da terra sino alla cima di tronde, e di ghirlande, onde su pre-

sa l'occasione dalla inscrizzione, che così dice, HILARITAS.

C 2 Alle-

Allegrezza. VN A bellissima giouinetta vestita di verde, porta in capo vna bella, & vagha ghirlanda di role, & altri fiori, con la destra mano tenghi vn ramo di Mirto in atto gratioto, e bello, mostrando di porgerlo altrui. Bella giouanetra, & vestita di verde si dipinge, essendo che la Allegrezza conserua gi'huomini giouani, & vigoroli, si corona con la ghiclanda di rose, & altri fiori, perche anticamente era inditio di festa, e di allegrezza, percioche gl'antichi celebrando i conuiti costumorno adornar i di corone di rose, & altri fiori, di quale corone veggiasi copiosamente in Atheneo lib. 15. Tiene con la ,destra mano il ramo di Mirto, essendo che appresso gl'antichi era legno di allegrezza, & era costume ne i conuiti che quel ramo portato intorno ciascuno de gli sedentia tauola inuitasse l'altro a cantare, perilche vna uolta per vno preso il ramo cantaua la lua volta del qual costume Plutarco ne i suoi Simposiaci, cioè conuiti largamente n'ha disputato nella prima quistione in tal maniera. Deinde vnusquisque propriam cantilenam accepta myrto, quam ex eo Alaron appellabant, quod cantiret is cui tradita ea effet, & Horatio dice che venendo la Primauera nel qual tempo da ogni parte si fa allegrezza venere, mentre che mena le sue dauze, di verde Mirto circonda il capo douunque eg li celebra l'allegrezza.

Allegrezza da le medaglie. Donna in piede, nella destra mano tiene dui spighe, o vero vna pleciola corona, nella finistra vn timone con parola LAETITIA. è medaglia di Giulia Augusta moglie di Seuero descritta da Occone; se bene costanco è descritta la tranquilità nella medaglia di Antonino Pio, ne fia meraniglia, perche la tranquillità de popoli, e la vera allegrezza delle genti : dopo questa mette Occone. Ab vrbe condita 903. vn'altra medaglia nella quale si esprime l'al legrezza con due figure togate, vna tie nedue spighe con la destra, l'altra vn globo, la va'altra medaglia pur della medesima Giulia consorte di Seuero con la parola H I LARITAS vien figurata per l'allegrezza vna donna che porta nella man destra vn ramo, nella finilira vin cornocopia, alla quale assisteno dui fanciulli. In vna medaglia di Adriano. Vna Donna che nella deitra tiene vna palma. nella finifira pure va cornocopia, alli piedi va putio d'ogni banda con queste mainscole HILARITAS. P. R. cos. 111. S. C. che su battuta l'anno del Signore 120 la vn'altra medaglia di Adriano, ab vobe condita 874. con leparole HILARITAS. Populi Romani. Figurafi vna donna in piedi con ambi le mani polie all'orecchie.

AMARITVDINE. DE R l'amaritudine si dipinge da alcuni una donna vestita di nero, che tenga con ambe le mani vn fauo di mele, dil quale fi uedi germogliare una pianta d'affentio, forse perene quanto sin no sa maggior telio ità della uita, allora ci trouiamo in maggior pericolo de duattri dele la Fortuna; ouero perche conoscendos tutte le quilta della cognitione del contrario, all'abra si può hauere percetta icienza della delecaz ...

quando

## DICESARE RIPA.

quando si è gustata un'estrema amaritudine, pero disse l'Ariosto.

Non conosce la pace, e non la stuma Chi prouato non ha la guerra pruna.

173

ici.

oal.

ez.

c.

0,

12

E perche quella medesima amaritudine, che è nell'assentio, si dice a icora per metasora essere ne gl'huomini appassionati.

AMBITIONE.



VNA donna giouaue vestita di verde con fre gi d'hellera, in atto di sulle vn'asprissima rupe, la quale in cima habbia alcuni scettri, ecorone di più sorte, & in sua compagnia vi sia vn leo se con la testa alta.

L'Ambitione, come la descriue Alessandro Afrodisco, e vn'apperito di figuoria, ouero come dice S. som naso, è vn'appetito mordinato d'indicere; la onde si rappresenta per vnu donna vestita di verde, purche il cuore dell'huomo ambinoso non si pasce mai d'altro, che disperanza di grado d'inonore, e pero si dipinge che sagna la rupe.

I fregi

I fregi dell'hellera ci fanno conoscere, che come questa pianta sempre va salendo in alto, e rompe spesso le mura, che la sostentano; così l'ambitioso non perdona alla patria, ne a i parenti, ne alia religione, ne a chi gli porge aiuto, o consiglio, che non venga continouamente tormentando con l'ingordo desiderio d'esser reputato sempre maggior degl'altri.

Il leone con la testa alta dimostra, che l'Ambitione non è mai senza superbia. Da Christosoro Landino è posto il Leone per l'Ambitione, percioche non sa empito contro chi non gli resiste, così l'ambitioso cerca d'esser superiore, & accetta chi cede, onde Plauto disse: Superbus minores despicit, maioribus inuidet, & Boetio: Ira intemperantis fremit, vt Leonis animum gestare credant. Et a questo proposito, poiche l'hò alle mani, aggiungerò per soddissatione de i Lettori vn sonetto di Mar

co Antonio Cataldi, che dice cosi.

O Di discordia, e risse altrice vera,
Rapina di virtù ladra d'honori;
Che di fasti, di pompe, e di splendori
Soura'l corso morral ti pregi altera:
Tu sei di glorie altrui nemica siera
Madre d'hippocrissa sonte d'errori,
Tu gl'animi auueleni, e infetti i cuori
Via più di Tisison, più di Megera.
Tu festi vn nuouo Dio stimarsi Annone,
D'Etna Empedocle esporsi al soco eterno;
O' di morte ministra Ambitione.
Tu dunque a l'onde Stige, al lago Auerno
Torna, che senza te langue Plutone,
L'alme non senton duol, nulla è l'Inferno.
Ambitione.

Onna giouane, vestira di verde, con habito succinto, e con li piedi nudi; hauerà a gl'homeri l'ali, & con ambe le mani mostri di mettersi consusamente in capo più sorte di Corone, & hauera gl'occhi bendati.

Ambitione, secondo S. Tommaso 2.2, q. 131.art.2. è vn'appetito disordi nato di sarsi grande, edi peruenire a Gradi, Stati, Signorie, Magistrati, & Officii, per qual si uoglia giusta, ò ingiusta occasione, virtuoso, o vitioso mezo, onde auuiene che quello si dica essere ambitioso, come dice Aristotilenel quarto dell'Ethica, ilquale più che non faccia mestiere, & oue

non bisogni, cerchi honori.

Si dipinge giouane uestita di uerde, percioche i giouani son quelli che molto si presumono, e molto sperano, essendo lor proprio uitio, come dice seneca in Troade, per non poter reggere l'impeto dell'animo, che perciò se gli sanno l'ali a gl'homeri, dimostrando anco, che appetiscono se arditamente desiderano quelle cose, che non conuengono loro, cioè uolare sopra gl'altri, & essere superiore a tutti.

L'habito succinto, & i piedi nudi significano le fatiche, i disagi, i dan-

ni, e le uergogne, che l'ambitioso sostiene, per conseguir quelli honori che fieramente ama, poiche per essi ogni cola ardisce di fare, & soffrire con patienza, come ben dimostra Claudian. lib. 2. in Stilicon-laudem.

Trudis auaritiam, cuius fædissima nutrix

Ambitio, quæ uestibulis, foribusq; potentum, Excubat, & præciis commercia potcit honorum-

Pulfa fimul-

Si rappresenta, ch'ella medesima si ponghi le sopradette cose in capo per dimostrare che l'ambitioso opera temerariamente, essendo scritto in S. Paolo ad Hebr. cap. 5. Nemo sibi sumat honorem, led qui uocatur à Deo tamquam Aron, Non sapendo se egli ne sia degno.

Si dipinge con gl'occhi bendati, perche ella ha questo uitio, che non sa di scernere, come dice Seneca nell'Epist. 105. Tantus est ambitionis furor

Vt nemo tibi post te uideatur Si aliquis ante te fuerit.

Le qualità delle corone dimostrano, che l'ambitione è un disordinato

appetito, secondo il detto di Seneca nel 2. de ira.

Non est contenta honoribus Annuis si fieri potest uno nomine Vult

fastos occupare, & per omnem Orbem titulos disponere.

Et à questo propsito non voglio lasciare di scriuere vn'Agramma satto sopra la presente figura da Taddeo Donnola, che così dice

Ambitio. Amo tibi. Grammaticam fallam quid rides? define namq;

Ex vitio vitium nil nisi colligitur.

Tu laude hinc homines, quos ambitiosa cupido,

Cæcos, de mentes, ridiculosque facit.

AMPIEZZA DELLA GLORIA.

S I dipinge per tale effetto la figura d'Alessandro Magno con vn folgo-re in mano, e con la corona in capo.

nu.

erli i

rdi

olo .

10.

UU

100

Gl'antichi Egittii intendeuano per il folgore l'ampiezza della gloria, e la fama per tutro il mondo distesa essendo, che niun'altra cosa rende maggior suono, che i tuoni dell'aere, de quali esce il folgore, onde per tal cagione scriuono gl'Historici ch'Appelle Pittore Eccellentissimo, volendo dipingere l'effigie del Magno Alessandro gli pose in mano il folgore, accioche per quello significasse la chiarezza del suo nome, dalle cose da lui fatte in lontani paesi portata, & celebre per eterna memoria. Dicesi anco, che ad Olimpia madre d'Alessandro, apparue in sogno vn folgore, il quale gli daua inditio dell'ampiezza, efama futura nel figliuolo. AMICITIA.

ONNA vestita di bianco, ma rozzamente, mostri quasi la sinistra fpalla, & il petto ignudo, con la destra mano mostri il cuore, nel quale ui sarà un motto in lettere d'oro così, LONGE ET PROPE: & nell'estremo della ueste ui sara scritto, MORS, ET VITA. Sara scapigliata, & in capo terrà una ghirlanda di mortella, & di fiori di pomi

granati intrecciati insieme, nella fronte ui sarà scritto-

HYEMS

# 24 ICONOLOGIA

HYEMS, EASTAS.

Sara scapigliata, & con il braccio sinistro terrà un'olmo secco, il quale sara cucondato da una uite uerde. Amicitia secondo A ristotile è una scambienole, espressa, e reciproca beneuolenza guidata per uirtù, e per ragione tra gli huomini, che hanno conformita di influisi, & di complessioni. Il uestimento bianco, e rozzo, è la semplice candidezza dell'animo, onde il uero amore si scorge loutano da ogni sorte di fintioni, & di lissi artissiosi.

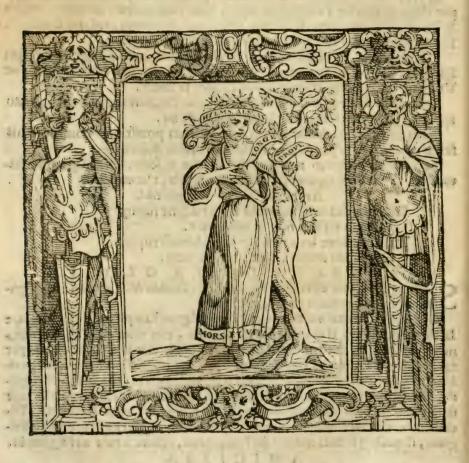

Mostra la spalla sin stra, & il petto ignudo, additando il cuore col mot to, Longe, & prope, perche il uero amico, o presente, o lontano che sia dalla persona aniata, col cuore non si separa giamas; & b. nche itempi, & lasortuna il mutino, egli è sempre il medesimo preparato à viuere, e morire per l'interene dell'amicitia, equesto significa il motto, che ha nel lembo della vessa, & quello della fronte. Ma se è finta, ad viu minimo

volgimento di fortuna, vedesi subitamente, quasi sottilisima nebbia al Sole dileguare. L'essere scapigliata, & l'hauere la ghirlanda di mirto con i siori di pomi granati, mostra, che il frutto dell'amor concorde, & dell'amor encorde, & dell'amor encorde, & dell'amor encorde, & dell'honoreuoli attioni, & ciò senza vanità di pomposa apparenza, sotto la quale si nasconde bene spesso l'adulatione nemica di questa virtù, di ciò si può vedere Democrito, come referisce Pierio Valeriano lib. cinquantacinquesimo

Dipingesi parimente scalza, per dimostrare sollecitudine, ouero presezza, & che per lo seruigio dell'amico non si deuono prezzare gli scom modi: Come dimostra Ouidio de Arte amandi: Sirota desuerit, tu pede carpe viam. Abbraccia finalmente vn olmo secco circondato da vna vite verde, accioche si conosca, che l'amicitia fatta nelle prosperità, deue duran sempre, & ne i maggior bisogni deue esser più che mai amicitia, ricordandosi, che non è mai amico tanto inutile, che non sappia trouar strada in qualche modo di pagare gl'obblighi de l'amicitia. Amicitia

Onna vestita di bianco, per la medesima ragione detta di sopra, hauerà i capelli sparsi; sotto il braccio sinistro terra vn cagnolino bian co abbracciato, & stretto, nella destra mano vn mazzo di fiori, & sotto al

piede destro vna testa di morto.

I capelli sparsi sono per le ragioni già dette. Il cagnolino bianco mofira, che si deue conservare netta d'ogni macchia all'amico la pura sidelta, per i fiori s'intende l'odore del buon'ordine, che cagiona l'amicitia nel comortio, & nella commune vsanza de gl'huomini. Sotto al piè destro si dipinge la testa di morto calpestata, perche la vera amicitia genera spesse volte per servigio dell'amico il dispregio della morte. Però disse Ouidio, lodando due cari amici nel 3. lib. de Ponto.

Ire iubet Pylades, carum periturus Oresten Hic negat, in que vicem pugnat vterque mori. Amicitia.

Le tre gratie ignude, ad vna delle quali si vedrà le spalle, & all'altre due il viso congiungendosi con le braccia insieme. Vna d'esse hauerà in mano una rosa, l'altra vn dado, e la terza vn mazzo di minto, dallo imagini di queste tre gratie, senza dubbio si regola la buona, & perfetta amicitia, secondol che gl'antichi pensauano, imperoche l'amicitia non ha altro per suo sine, che il giouare, & far benesitio altrui, & non lassarsi superare in beneuolenza; & come tre sono le gratie de gl'antichi, cost tre gradi i benesitii tengono nell'amicitia.

Il primo, edi dar le cose. Il secondo di riceuer l'altrui. Il terzo di render il contraccambio. Et delle tre gratie l'una stringe la mano, ouero il braccio dell'altra, perche l'ordine di sar benefitio altrui è, che debbia passare di mano in mano, & ritornare in utile di chi lo sece prima, & in questa maniera il nodo dell'amicitia tiene strettamente gl'huomini unità

fra di loro.

Si rappresentano queste tre gratie ignude, perche gl'huomini insieme l'vn l'altro debbano esser d'animo libero, & sciolto da ogni inganno, vna sola volge le spalte, & due volgono il viso, per mostrare, che sempre duplicato si deue rendere il benesitio all'amico.

Si rappresentano allegre nell'aspetto, perche tale si deue dimostrare chi sa benesitio altrui, & tali ancora coloro, che lo riceuono. Hanno l'apparenza virginale, perche l'amicitia non vuol esser contaminata dalla vil-

ta d'alcuno interesse particolare.

La Rosa significa la piaceuolezza, quale sempre deue essere tra gl'amici, essendo fra di loro continua vnione di uolontà.

Il dado significa l'andare, & ritornare alternamente de i benesitii, come

fanno i dadi, quando si giuoca con essi.

Il Mirto; che è sempre verde, è segno, che l'amicitia deue l'istessa consermarsi, ne mai per alcuno accidente farsi minore.

Amicitia.

N cieco, che porti sopra alle spalle vno, che non possa stare in piedi, come i seguenti versi dell'Alciato dichiarano.

Porta il cieco il ritratto in sù le spalle,

Et per voce di lui ritroua il calle,

Così l'intero di due mezzi fassi,

L'vn prestando la vista, e l'altro i passi à Amicitia senza giouamento.

Onna rozzamente vestita, che tenga con la mano vn nido, con ascudini rondinini dentro, & d'intorno a detto nido volino due, o tre rondini. Quest'vccello è all'huomo domestico, & familiare, & più de gl'altri prende sicurtà delle case di ciascuno, ma senza vtile, non si domesticando giamai, & auuicinandosi il tempo di Primauera, entra in casa per proprio interesse, come i finti amici, che solo nella Primauera delle prosperità s'auuicinano, & soprauenendo l'inuerno de' fassidii abbandonano gl'amici, fuggendo in parte di quiete, con tal similitudine volendo Pittagora mossirare, che si hauessero a tener lontani gi'amici sinti, & ingrati, sece leuare da i tetti della casa tutti i nidi delle rondini.

AMMAESTRAMENTO.

HVOMO d'aspetto magnifico, & venerabile, con habito lungo, & ripieno di magnanima granità, con vn specchio in mano, intorno alquale sara vna cartella con queste parole. INSPICE, CAVTVS ERIS.

L'Ammaestramento è l'essercitio, che si fa per l'acquisto d'habiti virtuosi, di qualità lodeuoli, per mezo è di voce, è di scrittura, & si fa di aspetto magnissico, perche gl'animi nobili soli facilmente s'impiegano a i fastidii, che vanno auanti alla virtù. Il vestimento lungo, & continuato, mostra, che al buon habito si ricerca continuato essercitio, e lo specchio ci da ad intendere, che ogni nostra attione deue esser calcolata, & compassata con l'attioni de gi'altri, che in quella stessa cosa siamo vaiuersalmente lodati, come dichiara il motto medesimo.

# DICESARE RIPA.

37

#### AMOR DI VIRTV.

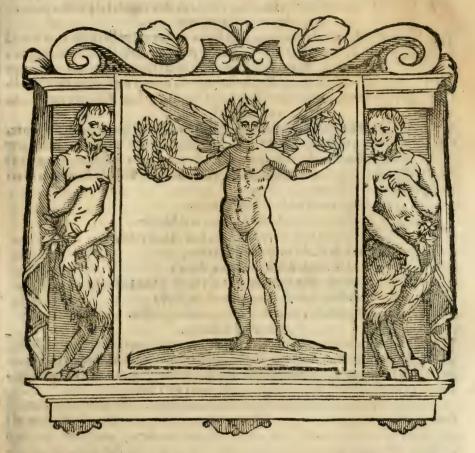

VN fanciullo ignudo, alato, in capo tiene una ghirlanda d'allore, & tre altre nelle mani, perche tra tutti gl'altri amori, quali uariamente da i Poeti fi dipingono, quello della virtù tutti gli altri fupera di nobiltà, come la uirtù istessa è più nobile di ogn'altra coia, & si dipinge coa la ghirlanda d'alloro, per segno dell'honore che si deue ad essa uirtù, Et per mostrare che l'amor d'essa non è corruttibile, anzi come l'alloro sempre uerdeggia, & come corona, ò ghirlanda ch'è di sigura sserica non ha giamai alcun termine. Si può ancor dire, che la ghirlanda della tessa significanta Prudenza, & l'altre uirtù Morali, ò Cardinali, che sono Giustica, Prudenza, Fortezza, e Temperanza, & per mostrare doppiamente la usetù con la sigura circolare, & con il mamero ternario, che è persetto della corone.

# AMORE VERSO IDDIO

HVOMO che stia riuerente con la faccia riuolta verso il Cielo, qual le additi con la sinistra mano, e con la destra mostri il petto aperto.

Amor del proffimo.

H Vomo vestito nobilmente, che gli stia a cato vn pellicano con li suoi figliuolini, li quali stieno in atto di pigliare con il becco il sangue ch'esce d'una piaga, che detto Pellicano si fa con il proprio becco in mezzo il petto, & con una mano mostri di solleuar da terra un pouero, & con l'altra gli porga denari, secondo il detto di Christo nostro Signore nell'Euan gelio.

Amor di se stesso.

S I dipingerà secondo l'antico vso Narciso, che si specchia in vn sonte, perche amar se stesso non e altro, che vagheggiarsi tutto nell'opere proprie con soddisfattione con applauso. Et ciò è cosa infelice, e degna di riso, quanto infelice, & ridicolosa su da Poeti antichi sinta la fauola di Nar-

ciso, però disse l'Alciato.

Si come rimirando il bel Narciso
Nelle chiar'onde il vago suo sembiante
Lodando hor i begl'occhi, hor il bel viso;
Fù di se stessioni di se amante,
Così souente auuien che sia deriso
L'huom, che sprezzando altrui si ponga inante
Con lodi amor souerchio di se stessio,
E vanitade, e danno, e biasimo espresso.
Amor di se stessio.

Donna incoronata di Vesicaria, porti addosso vna saccoccia grossa, con laquale anco tenga sopra vna verga vna cartella con questa parola greca. DIAAYTIA nella.

mano dritta habbia il fior Narciso, alli piedi vn Pauone.

Niuna cosa è più difficile, che se stesso conoscere. L'Oracolo Delfico, essendo addimadato da vno, che via tener doueua, per arriuare alla felicita gli rispose, se conoscerai te stesso: Come difficil cosa, su per ordine del publico consiglio di tutta Grecia fatto intagliare sopra la porta del Tempio Deifi-\*co questo ricordo. FNΩΘίΖΕΑΥΤΟΝ. Nosce te ipsum, voce da Socrate. attribuita all'istesso Apollo. Questa disficolta di conoscersi è cagionata dal l'amor di se stesso, ilquale accieca ognuno. Cecus amor sui. Disse Horatio, essendo cieco sa che noi stessi non ci conosciamo, & che ciaseno si reputi effere garbato, elegante, & sapiente; Varrone nella Menippea. Omnes videmur nobis esse belluli, & festiui, & sapere. Socrate diceua che se in vn Theatro, si commandasse che si leuassero in piedi li Sartori, o altri d'altra professione, che solo i Sartori si leuerebbero, ma se si comandasse che si alzassero i sapienti, tutti salterebbano in piedi, perche ciascuno presume tapere. Aristotele nel primo della Rettiene che ciascuno (per esseramante di se stesso) necessariamente tutte le cose sue gli sieno gioc onde, e detti, c fatti

e fatti: di qui è quel prouerblo. Suum cuiq; pulchrum. A tutti placcione le cose sue i sigli, la patria, i cossumi, i libri, l'arte, l'opinione, l'inuentione, & le compositioni loro: Però Cicerone ad Attico dice, che mai niun Poeta, ne Oratore è stato, che riputasse migliore altro che se, de Poeti lo conserma Catullo, come disetto commune, ancorche di Suffeno parli.

Neque idem vnquam Aque est beatus, ac poema cum scribit Tam gaudet in se, tamquè se ipse miratur,

Nimirum id omnes fallimur.

el.

11

10.

Arist.nell'Ethicalib.9. cap. 8. mette due forti d'Amanti di se stessi, vna forte vitiosa, vituperabile, secondo il senso, & l'appetito, l'altra lodabile secondo la ragione: Gli Amanti di se stessi secondo la ragione cercano d'auanzare gli altri nella virtù, nell'honestà, & nelli beni interni dell'Animo. Tutto questo sta bene: il procurare d'auanzare gli altri nelle virtà fenza dubio ch'è lodabilissimo. Ma ci è vna sorte de virtuosi re sapienti non troppo commendabili, i quali accecati dall'Amor proprio arrogantemente, si presumono sapere più de gli altri, innalzano le cose proprie, ammirano lo stile, la scienza, & le opere loro, disprezzano, & opprimono con parole indegne quelle de gli altri, & quanto ad altri fuor di ragione togliono di lode, fuor di merito a se attribuiscono: perciò Thalete il primo sauio della Grecia disse, che niuna cosa è più difficile che conoscere se stesso, & niuna più facile, che riprendere altri: ilche fanno gli affettionati di se sessi, perche quello che riprende, & altri biasima, da segno d'effere innamorato di se stesso, & d'effere auaro di lode, si come accenna Plutarco nel trattato dell'adulatore, e dell'Amico dicendo. Reprehensio. & Amorem sui, & animi illiberalitatem aliquam arguit. Auaro di lode, & innamorato di se stesso in più luoghl si scuopre Giusto lipsio, liberale de biasimi, il quale non per dire il parer suo, ma per disprezzo delle altrui opere a bella posta morde granissimi Autori, spetialmente il Bema bo nella seconda Centuria Epist. 61. nella quale auutlisce lo stile del Bembo, che se bene in qualche particolare passo si come ogni altro può essere caduto, nondimeno torto espresso ha Giusto lipsio di riprendere genericamente lo stile suo, & d'altridel secondo Tempo di Leone X. i quali sono stati tanto in prosa, quanto in poessa tersi, puri, culti, & eleganti affatto nella Romana eloquenza, egli reputa il loro Attico stile conosciuto, & confessato da lui Ciceroniano, languido, puerile, & affettato, quafi ch'egli più grave toglia il vanto all'Oratore, accecato fenza dubbio dall'amor di le stesso; come quello, che è di stile diverso da quelli ehe sono di stile Attico, de quali dice egli, che le loro compositioni sono affettate, & formate ad uso antico, & non si accorge, che il suo stile vano, turgido, o per dir meglio torbido, è quello che si chiama antiquario, affettato, mendicato dalle oscure tenebre de comici, & Autori più antichi, teiluto

son periodi, tronchi, intercisi, ne quali bilogna intendere molto min di quello, che dice, & composto con parole astruse, recondite, rance, & non intele, sule odiato da Augusto Imperadore si come attesta Suetonio cap. 86. il quale amana l'eleganza, il candore, & la chiarezza del dire Attico qual'è in quelli, che sbiasima Giustolipsio, & odiaual'A-Satico file, la vanità delle fentenze, l'apparato superbo delle parole ofeure, inaudite, & fetide, quali iono in Giustolipsio: Genus eloquendi secutus est, Augustus, elegans, & temperatum, vitatis sententiarum ineptiis, at que inconcinnitate, & reconditorum uerborum foetoribus, diee Suetonio, & più abbatto Cacozelos, & antiquarios, vt diuerlo genere viciolos pari fastidio ipreuit: le niuno, per dir cosi, è cacozelo,& ansignario certo che è Giustolipsio imitatore di elocutione gonfia, antica. dilmessa, che cerca piu tosto d'effere tenuto in ammiratione, per il suo inusicato, & oscuro stile, che inteso con chiarezza, & purita Attica, massimamente nelle sue Centurie, le quali come Epistole chiarissime, e pure affatto doueriano essere, nel che a ragione si può ripredere, si come era M. An conio ripreso da Augusto. Marcum quidem Antonium, ve infanum in erepat, quasi ea scribentem, quæ mirentur potius homines, qua intelligant. Vaglia a dire il vero, ingiusto è colui che reputa tolo ben fatto quello che piace a se, e stranisono coloro, che vorrebbero tutti scriuessero, & par-Jaffero come sermono, & parlano essi, & che solo il loro stile fussi leguieato, abborrendo ogni altro ancor che con giuditio, con buona, & rego-Jata scelta di parole composta sia: si che falla, & erra chi stima, & ama l'opere, & le virtù fue, si come raccog liesi dalli indetti versi di Catullo, & da quelli che più a basso porremo. Ma sappino pure quelli Satrapi, e sapien-11, che solo le loro opere apprezzano, & le attre diprezzano; che chi loda se stesso, e biasimato da altri, chi amerà se stesso, è schernito da altri. & chiama troppo se stesso è molto da altri o liato.

Nemo erit Amicus, ipse si te ames nimis.

Perche l'arroganza concilia odio: la Modellia amore, gratia, & benemolenza. Dissero le Ninsea Narciso (per quanto narra Suida) mentre contemplaua le sue bellezze nella sonte.

Multi te oderint si te ipsum amaris. Nell'amor di se stessio restano gii nuomini gabbati nella maniera che si gabbano gli animali irrationali, possiciache a ciascuno animale diletta più la forma sua, che quella degli a tri di spetie diuerla: circa di che Platone asserice, che le Galline a se stessio piacciono, & che par loro d'essere nate con belle sattezze, il Cane pare bellissimo al cane, il Boue al Boue, l'Asino all'Asino, & al Porco pare, che il Porco auanzi di bellezza. Marco Tullio in ogni coia Platonico nel primo lib de natura Deorum, allude all'issesso, an putas ullam esse terra mariqibelluam, que non sui generis bellua maxime desestetur? Soggiunge appresso. Est entin vis tanta natura, vi homo nemo velit nissi Doinini signilis esse, & quidem formica sormice, Ma s'amor di se stessio ha nell'invo-

報(自

forth

to l

tel

tuc

12

mo questo di più, che egli si reputa più galante di ciascuno della sua spetica si che non vorrebbe essere altr'homo, che se stesso, ancorche desideri so fortuna d'altri più potenti, & felici.

L'Amor di se stesso lo rapresetiamo sotto figura femminile, per che è pite radicato nelle Donne, atteso che ciascuna quasi per brutta, e sciocca che sia, bella, & saccente si reputa: oltre ciò appresso Greci passa sotto nome di

femina posto nella cartella, che anco da latini dicessi Philautia.

L'incoroniamo co la Vesicaria della quale Plinio lib. 2. cap. 31. in altre modo chiamasi Trichno, Strichno, Perisso, Thriono, & Halicacabo, era in Egitto adoperata da quelli che faceuano le corone inuitati dalla similitudine del fiore d'Edera, ha gli acini che porporeggiano, la radice candida, lunga vn cubito, e'l susto quattro, come descriue Ruellio lib. 3. cap. 110. la poniamo per simbolo dell'Amor di se stesso, erche i Greci, ipetialmente Theosrasso lib. 9. cap. 12, vogliono ch'vna dramma di radica di questa pianta data a beuere, sa che vno s'abbagli credendosi d'essere bellissimo. Dabitur eius radicis, drachme pondus, vt sibi quis illudat, placeatque, seque pulcherrimum putet. Dirassi per ischerzo di quelli che sono inuaghiti di se stessi, ch'habbino beuuto la radica della Vesicaria, & che si abbaglino, & burlino se stessi.

La cagione che porti nella destra il Narciso, è in pronto, nota è la mediamorfosi di quello che inuaghitosi dell'imagine sua in siore di Narciso, si conuerse, il qual siore genera supore, e gli amantidi se stessi maraui-gliansi con istupore di loro medesimi, & non ci mancano di quelli, che trasportati dell'Amor proprio si pensano di essere tanti Narcisi compiti, &

perfetti in ogni cola

Ma questi tali non veggono il grosso sacco pieno d'impersetioni che addosso portano, come Susseno, ilquale si teneua per bello, gratioso, faccto, & elegante poeta, e non s'accorgeua, ch'era disgratiato, insipido, e sgarbato, per lo che conclude Catullo, che ciascuno essendo inuaghito di se stesso, in qualche parte s'assimiglia a Susseno, & che ogn'uno ha qualche difetto, ma che non conosciamo la mantice, cioè il sacco de vitii che dietro le spalle habbiamo.

Neque est quisque.
Quem non in aliqua re videre Suffenum.
Possis suus cuique attributus est error,
Sed non videmus mantic quid in tergo est.

Ciò auuiene dall'amor proprio che il senno offusca, talche innamorali di noi medesimi scorgiamo si bene i mancamenti de gli altri per leggieri, che sieno, ma non conosciamo li nostri, ancorche graui, ilche ci dimostro Esopo, quando sigurò ogni huomo con due sacchi, uno auanti il petto, l'altro di dietro, in quello dauanti poniamo i mancamenti d'altri, in quello di dietro i nostri, perche dall'amor di noi medesimi non li vediamo, si come vediamo quelli de gl'altri.

edella sua colorita, & occhiuta coda, la quale in giro spiega, & rotando intorno la rimira: ond'è quello Adagio, tanquam Pauo circunspessans se che si suol dire d'uno innamorato di se stesso, che si pauoueggia intorno, che si diletta, egusta della sua persona, & che d'ognissia cosa, & attione si compiace.

Amore scritto da Seneca nella Tragedia d'Ottavia, e trasportate

in lingua nostra cosi. Error de ciechi, e miseri mortali Per coprir il suo stolto, e van desio, Finge cheamor sia Dio: Si par che del suo inganno si diletti, In vista assai piaceuole, ma rio Tanto, che gode sol de gl'altrui mali C'habbia a gl'homeri l'ali Le maniarmate d'arco, e di saette, E in breue face astrette Porti le fiamme, che per l'vniuerso Và poi spargendo si, che del suo ardore Resta acceso ogni core, E che dall'vso human poco diuerso Di Volcan'è di Venere sia nato E del Ciel tenga il più sublime stato. Amor è vitio della mente infana; Quando si muone dal suo proprio loco. L'animo scalda, è nasce ne verd'anni All'età, che assai può, ma vede poco L'otio il nodrisce, e la lasciuia humana, Mentre, che ua lontana La ria fortuna con suoi graui danni. Spiegando i tristi vanni, E la buona, e felice stà presente Porgendo ciò che tien nel ricco seno: Ma se questa vien meno; Onde il cieco desio al mal consente Il fuoco, che arde pria tutto s'ammorza, E tosto perde amor ogni sua forza.

A M O R D O M A T O.

Vpido a sedere, tenga sotto li piedi l'arco, & la faretra, con la face
spenta, ne la mano dritta habbia vno horologio da poluere, ne la simistra vn'augelletto magro, & macilente nominato Cinclo.

Tiene sotto li piedi l'areo, & la faretra con la face spenta per segno d'essere domato, essendo che l'abbassare, & deporre le armi sue, significa sog-

gettione

gettione, & sommessione. Non ciè cosa che domi più l'amore, e apeagal'amoroia face, che il tempo, & la pouertà: l'o ologio, che porta inmano è simbolo del tempo, il quale è moderatore d'ogni humano afiete,
& d'ogni perturbatione d'ammo, spetialmente d'Amore, il cui sine essendo posto in desiderio di fruir l'amata bellezza caduca, e frale, è sorza che cangiata dal tempo la bellezza, si cangi anco l'amore in altri pen-



heri. Illam amabam olim, nunc iam alia cura impendet pettori. Disse Plauto ne l'Epidico, l'istesso ne la Mustellaria. Stulta es plane. Que illum tibi eternum putas sore amicum, & benevolentem Moneo ego, te deserit ille atate, et satietate. Et più a basso mostra che cessata la cagione, cessi anco l'amoroso essetto, mutato dal tempo il bello giouenil colore. Ubi etate hoc caput. colorem commutauit Reliquit deservitq; me: tibi idem suturum. Credo su detto di Demostene che l'amoroso soco dentro del petto acceso, no si può spegnere con la diligenza, ma nella negligenza issessa per mezzo del tempo

restingue, & se risolue. Ringratia il Coppetta, mio compatriota il tempo, che l'nabbia sciolto da gli amorosi sacci in questo Sonetto.

Terche sacrar non posso Altarize Tempi, The quello hor puoi, che la ragion no valse.

Alato veglioza l'opre tue si grandi,

The già le forze in quel bel viso spandi,

Che se di noi si dolorosi scempi.

Tù de la mia vendetta i voti adempi

L'alterezza, e l'orgoglio a terra mandi,

Teco alza il volo a più leggiadre sprese.

Tù solo sforzi Amore, e gli comandi, Che discioglia i miei lacci indegni, et empi.

Il tempo dunque è domatore d'amore, che si converte al fine in pen-

timento del perduto tempo ne le vanità d'Amore.

L'Augeletto nominato Cinclo magro, & macilente, fignificache l'amante lograto che hà le sue sostanze negli amori suoi asciutto, & nudo rimane domato da la pouertà, da la fame, & dal misero stato in che si ritroua. De la pouertà n'è simbolo il detto Cinclo, del quale dice Suida. Cinclus auicula tenuis, & macilenta. Proverbium pauperior leberide, & Cinclo. E questo augello marino cosi fiacco, che non può farsi il nido, però coua nel nido d'altri, onde Cinclo ne gli Adagii chiamasi vn'huomo pouero, & mendico, se bene da Suida, questo marino augello è chiamato (Kinklos) Ex quo Cigelus pro paupere dicitur. Crate Tebano Pilosofo dilse, che tre cose domano l'Amore, la same, il tempo, & il laccio, cioè la disperatione. Amorem redat fames, sin minus tempus, eis verosi vti non vales, laqueus, Et per tal conto si potrebbe aggiugnere vn laccio al collo di Cupido, essendo costume de gli amanti per disperatione desiderar la morte, che in effetto alcuni data ii sono; Fedra ne l'Hippolito di Euripide non potendo sopportare il fiero impeto d'amore, penía dara la morie.

Ex quo me amor vulnerauit, considerabam, vi Commodisime ferrem eum, incapi itaque Exinde reticere hunc, & occultare morbum Lingua enim nulla sides, qua extrema quidem Consilia hominum corrigere nouit, A se ipsa vero plurima possidet malas Secundo amentium bene ferre. Ipsa modestia vinces, statui.

Tertio cum his essici non posset Venerem vincere Mori visum est mihi Optimum. Nemo contradicat meo decreto.

Ma noi habbiamo rappresentato Amore domato solamente dal tempos de da la pouertà, come cose più ordinarie: & habbiamo da parte lassata la disperatione, occorrendo rare volte a gli amanti darsi morte: poiche ciascuno ama la vita propria, & se bene tutti gli amanti ricorrono col pensiero alla morte, non per questo se la danno, e però il Caualier Gustinio.

rini

fini Introduce Mirtillo che dica ne l'eccessivo amor suo-

Nou bà rimedio alcun se non la morte

a cui risponde Amarilli.

La morte hor tù m'ascoltage fà che legge Ti sian queste parole, ancorch'io sappia Che'l morir degli amanti è più tosto vso D'innamorata lingua, che desio

D'animo in ciò deliberato, o fermo.

E Torquato Taffo prima di lui nella sua elegante Pastorale d'Amin: adiffe. erso, or arte

Di ciascun ch'ama minacciarsi morte, Ma rade volte poi segue l'effetto. Basti dunque a noi hauer mostrato, come Amore resti principalmen-

te domato da l'infelice pouertà, & dal tempo.

Amor di fama. YN fanciullo nudo coronato di Lauro con i suoi rami, & bacche, hauerà nella destra mano in atto di porgere la corona Ciuica, & nella finistra la corona Obsidionale, & sopra vn piedestallo vicino a detta sigura, vi saranno distintamente quelle corone, che vsauano i Romani in se-

gno di valore, cioè la Murale, la Castrense, & la Nauale.

Racconta A. Gellio, che la corona trionfale d'oro, laquale si daua in. honore del trionfo al Capitano, ò all'Imperatore fu anticamente di lauro, & l'obsidionale di Gramigna, & si daua a quelli solamente, che in qualche estremo pericolo hauessero saluato tutto l'esercito, ò s'hauessero leuato l'esercito dattorno. La corona Cinica era di quercia, & gi'antichi coronauano di quercia quasi tutte le statue di Gioue, quasi che questa. fusse segno di vita, & i Romani soleuano dare la ghirlanda di quercia a chi hauesse in guerra diseso da morte vn Cittadino Romano, volendo dare l'insegna della vita à chi era altrui cagione di viuere. Soleuano ancora fare questa ghirlanda di Leccio per la similitudine di detti arbori. La corona Murale era quella, che si daua al Capitano, ouero al Soldato, che era stato il primo a montare su le mura del nemico. Là corona Castrense si daua a chi fusse prima d'ogn'altro montato dentro i bassioni, & allog giamenti de' nimici. La Nauale si daua a colui, che era il primo a montare su l'armata nemica, & queste tre si faceuano d'oro, & la Murale era con certi merli fatti a simiglianza delle mura, oue era asceso. La Castrense era fatta nella cima a guisa d'vn bastione. La Nauale haueua per ornamenti i segni de' rostri delle naui, e questo è quanto bisognaua. scriuere in tal proposito per commodità de' Pittori.

Amor della Patria, del Sig. Giouanni Zaratino Cestellini. TOVANE vigoroso posto tra vna essalatione di sumo, & vna gran fiamma di foco, ma che egli guardi con lieto ciglio verio il fumo, porti nella mano destra vna corona di gramigna, nella sinistra. vn'altra di quercia, alli piedi da vn canto vi fia vn profondo precipitio, da l'altro canto intrepidamente conculchi scimitarre, acme in aste, e man-

36 ICONOLOGIA

nare: e perche corrisponda a simili circostanze, & per la cagione che diremo, si vestirà d'habito militare antico. E giouane vigoroso, perche l'Amore della patria più che s'inuecchia più è vigoroso, non si debilita, ne mai perde le sorze: tutti gli altri amori cessano. Vn Caualiere dopo, che hauerà seruito in amore vn tempo ad vna Dama, spento l'amoroso soco dal freddo tempo, & da l'età men fresca, ch'altri pensieri apporta, a poco a poco se ne scorda, ma della patria non mai. Vn Mercante allettato da l'amore della robba, & del guadagno non istimera pericolo



alcuno per nauigationi difficilissime, e tempestose, all'vitimo si ritimal porto della paterna riua. Vn Cortigiano adescato dall'ambitione vine baldanzoso nella superba Corte, nutrito dalle sallaci speranze, nondimeno souente pensa al suo natiuo nido. Vn Capitano dopo, che hauera molti anni guerreggiato per acquistar sama, e gloria, al sine se necorna alla patria a riposarsi; Esempio ne sigil saggio Visse, che hauera

do

do praticato come Capitano glorioso nelle più nobili parti della Grecia, grato, anzi gratissimo alla iplendida Corte Imperiale, desideraua tuttauia far ritorno in Ithaca sua patria oscura, brutta, & sassosa, questo amore della Patria è perpetuo per l'eterno obligo, & honore che a quella di natura ciascun le deue, come il figliuolo al Padre, essendo noi in quella generati, & hauendo in essa riceuuto lo spirito, & l'aura vitale: anzi Per quanto asserisce Platone in Critone, & Hierocle, è maggior l'obbligo, & l'honore che si deue alla Patria, che alla Madre, & al Padre, dal quale prende il nome la Patria . Qui nomen Patria imposuit (Dice Hierocle) a re ipsa non temere Patriam nominauit, vocabulo quidem a Patre deducto, prostuntiato tamen feminina terminatione , pt ex ptroque parente mixtum eset. Atque hac ratio infinuat patriam vnam ex aquo duobus parentibus colenda ese. Praferenda igitur omnino est Patria vetiuis parentum seorsim : & ne simul quidem parentes ambos maioris fieri , sed equali honore dignari : est autem , & alia ratio , que non tantum equali , sed maiori, etiam quam simul ambos parentes honore patriam afficere monet, neque solum ipsis eam prefert, sed etiam vxori, es liberis, & amicis, & absoluto sermone rebus alus omnibus post Deos. Dello stesso parece è Plutarcho ne li Morali At enim patria, & vt Cretensiums more loquar, Matria plus in te, quam parentes tui ius habet. Da tale obligo, & affetto naturale nasce che ciascuno ama la patria sua, ancorche minima ne sa eccettione da loco a loco per humile, o sublime che sia. Vlysses ad Ithaca sue saxa sic properat, quemadmodum Agamemnon ad Mycena. rum nobiles muros. Nomo enim patriam, quia magna est amat, sed quia sua. Dice Seneca Filosofo, cioè Vlisse s'affretta andare tra i sassi d'Ithaca sua patria, con quel medesiumo amore, & desiderio, che Agamennone Im. peratore tra le nobili mura di Micena: percioche niuno ama la patria, perche sia grande, ma per che é sua, amandosi naturalmente per sua cresce tanto oltre l'amor della Patria nel cuore de suoi Cittadini, che accecati da quello, non scorgono lo splendore dell'altrui patrie, & più a tal'vno deletterà la sua valle, montagna, & bicocca, la sua deserta, & barbara terra, che la nobil Roma: Volgato è quel prouerbio. Patria fumus igne alieno luculentior, Il fumo della patria è più rilucente, che il fuoco de gli altri paesi, e però l'habbiamo figurato verso il fumo voltando le spalle al foco, Hà questo motto origine da Homero nel principio della prima. Odiffea. Caterum Vlisses.

Cupiens, vel fumum exeuntem videre Patrie sua, mori desiderat.

L'istesso replica Ouidio nel primo de Ponto, con altri versi, che molto
bene esprimouo il dolce amore della Patria.

Non dubia est Ithaci prudentia, sed tamen optas
Fumum de Patrijs posse videre focis
Nescio quod natale solum dulcedine cunstos
Ducit & immemores non sinit esse sui:
Quid melius Roma? Sciticos quid frigores peius
Huc tames ex illa Barbarus Urbe sugit.

Luciano aneora nello Encomio della Patria inserisce il medesimo, dei to. Patrie sumus luculentior homini videtur, quam ignis alibi. All'huomo pare più lucente il sumo della patria, che il soco d'altroue: dal che non sia marauiglia, che quasi tutti li sorestieri biasimino Roma, chi in vna cosa, chi in vn'altra lodando ciascuno più la patria sua, perche l'amor della patria, che il lor vedere appanna, impedisce che non possono discernere la grandezza sua, & però non hanno riguardo di tenerla fraudata delle, sue meritate lodi, nel che mostrano di poco sapere, ancorche Euripide dica, che non ha retto sapere colui, che loda più la patria de gl'altri che la sua.

Meo quidem iudicio non rette sapit Qui spretis Patriæ terræ finibus

Alienam laudat, & moribus gaudet alienis.

Anzia mio giuditio molto più mostra sapere colui, che conosce la qualità de costumi, & la differenza, che ci è da vn luogo all'altro. Onde chi fi leuerà il velo della patria affettione dauanti gl'occhi, che bendati tiene, & chi vorrà dire il vero senza passione, confermerà il parere d'Atheneo, ilquale ancor che Greco, & Gentile Autore nel primo libro, chiama Roma Patria celeste, compendio di tutto il mondo. Celeste in vero non tanto per la bellezza, & amenità del sito, & la soauità del Cielo, quanto perche in quella ha voluto fondare la sua Santa Chiesa il Creator del Cielo, & essa è residenza del suo Vicario, che tiene le chiaui del Cielo, & vi dispensa li tesori celesti, compendio è poi del Mondo, poiche in quella non solamente concorrono noltitudine di genti da Francia, e Spagna, ma anco vi si veggiono Greci, Armeni, Germani, Ingle-&, Olandesi, Eluetij, Moscouiti, Maroniti, Perliani, Africani, Traci, Mori, Giaponnesi, Indiani, Transiluani, Vngari, & Sciti, appunto, come dice il Indetto Athenes. Quandoquidem in ea Urbe gentes etiam tota habitant, vt Capadoces Scytha Pontinationes, & alia complures quarum concursus babitabilis totius terra populus est. In questa guila tutte le parti della terra vengono ad effere volontariamente tributarie del suo sangue, de suoi sigli, & Citradini a Roma, come capo del Mondo, per lo che con molta ragione tuttauia chiamar si può Asilo, Teatro, Tempio, & compendio dell'vniuerso, & potiamo confermare, quello che afferma il Petrarca con tali parole. Hoc affirmo, quod totius humana magnificentia supremum Domicilium Roma est, nec est vllus tam remotus terrarum angulus, qui hoc neget. Et le il medesimo Petrarca in alcuni Sonetti ne dice male; emenda anco tale errore con soprabondante lode nelle sue opere latine, in quella copiosa. inuettinà, che fa contra Gallum, nellaquale è da lui celebrata con sì nobile encomio, Roma Mundi caput, Urbium Regina, Sedes Imperi Arx fidei Catholica fons omnium memorabilium exemplorum. Et se l'hauesse veduta nello amplissimo stato in che hora si troua accresciuta, & oltra modo abbellita, non haurebbe meno detto. Muri quidem, & Talatia cesiderunt, gloria nominis immortalis off; Ma più tosto decco taurebbe alla gloria

ploriz dell'immortal nome corrisponde l'eterna, & eccelsa Maesta della Città poiche in essa risplende lo splendore de gli edistij moderni, e molti dell'antica magnificenza, le cui vestigie danno marauiglia, & norma all'archittetura, in essa si gode la ampiezza delle strade, in essa vedesi l'altezza de' superbi palazzi, obelischi, colonne, archi, e trosei, in essa conternansi statue rare d'antichissimi scultori nominati da Plinio, la Niobe con l' figli, il Laocoonte, Dirce legata al toro, & altre molte, alle quali s'aggiun gono opere moderne di Scoltura, e Pittura, che hoggidi alla fama degli antichi non cede, oltre il corfo consueto del Tebro Re de' Fiumi, vi abondano copiosi aquidotti, e scorreno diuersi capi d'acque, & sioricono delitiofi giardini per li superbi, e spatiosi colli, & quello che importa più stanno in piedi infiniti Monasterij, lochi pij, Collegij, e Tempij veramente Diuini, e Sacrofanti. In quanto a la Corre di Roma assimigliar si può alla Hierarchia celeste, si come Pio Secondo pratico nelle corti Re gali, & Imperiali l'affomiglia nella Apologia, che icriue a Martino. Inftar Calestis Hierarchia diceres Romanam curiam, intue, & circue Mundum & perlustra Principum atria, & Regum aulas introspicito, & si qua est curia similis Apostolica refer nobis. In quanto a nobilissimi ingegni, che continuamente vi fioriscono è superflo il ragionarne; poiche in esia, & nascono feliciisimi, & venuti di fora si affinano, come l'oro nella fucina: quindièche molti giungono in Roma gonfij, & pieni di superbia, & presontione di sopra sopra, che poi si partono humiliati pieni di stupore, ne mette lor conto il dimorarui, perche vi perdono il nome, come li fiumi, che entrano nel mare: Concetto di Pio Secondo nel libro XI. delli fuoi Comentarij. Quemadmodum terra flumina quantumuis ampla, & profundas nomen amittunt ingressa mare, ita & doctores domi clari, & inter suos illustres Romanam adeuntes curiam inter maiora lumina, nomen, & lucem amittunt. Taccia Giusto Lipsio, che nella prima Centuria, Epistola vigesimaterza reputa Roma citta confusa, e turbolenta, e tutta Italia inculta di sama, & di scritti, quasi che il iuo iapere non sia fondato sopra scrittori antichi Romani, appreio, & imparato anco da moderni Italiani. Dalli Beroaldi da M. Antonio Sabelico, dal Merola, dal Calderino, & da altri cometatori, ed' Oratori, Poeti, & Historici Romani; dal Biodo, da Poponio Leto, da Angelo Polifiano Marfilio Ficino, da Gio. Battiffa Egnatio, dal Merliano, da An drea Fuluio, da Celio Rhodigino, da Polidoro Virgilio, da Pietro Crinito, da Lilio Giraldi, dal Panuino, dal Sigonio, dal Gucchio, da Pietro Vittorio, dalli Manucci, da Fuluio Oriini Romano, & da altri Italiani offeruatori della Romana antichità, spetialmente da Alessandro ab Alexandro dro. Ma come può chiamare Italia inculta di scritti, se tutte le altre regioni doppiamente di scritti supera, poiche è abondante, & culta non. solo nell'antica sua lingua latina, ma anco nella materna volgare, ricca di varii componimenti, & di poesse terse, culte, & diletteuoli al paro di antichi Greci, & Latini, & per non andar vagando per lo tempo passatos hoggidi in Roma fola nel Sacrofanto Romano Senato di Cardinali, vi fono Historici, Oratori, Iurisconsulti, Filosofi, e Teologi tanto culti, & copiosi di scritti, che tutte l'altre nationi di scritti possono confondere, Bellarminio nella Filosofia, e Teologia, Mantica, e Tosco singolarismi nella legge, Afcanio Colonna nell'oratoria faculta di nativa facondia Romana, & il Baronio nell'Historia, di cui si può dire, quello che del Romano Varrone diffe S. Agostino lib. 6. cap. 2. della Città di Dio. Tam multa legit, vt aliquid ei scribere vacasse miremur, tam multa scripsit, quam multa vix quemquam legere potuise credamus. Se si volesse poi numerare altri Autotori Italiani, & Romani, che al presente per Roma stanno nelle Religioni, nelli Collegij, nelle Corti, & case priuate, senza dubbio andaremo in infinito, & tanto più se volessimo vscir di Roma, & dilatarci per tutta Italia, laquale per ogni tempo è stata ripiena d'huomini litterati, e valorosi, si come in spetie Roma. Onde con molta ragione il Petrarca si tiene buono, d'effere Italiano, & si gloria d'effere Cittadino Romano, nella sudetta inuettiua. Sum vero Italus Natione, & Romanus Cinis esse glorior: de quo non modo Principes, Mundiq; Domini gloriati sunt, sed, Paulus Apostolus, is qui dixit non habemus hic manentem Civitatem, Urbem Romam pat riam. suam facit. Ma torniamo alla figura, & se l'amor della Romana Patria lacerata da certi iunidiofi Autori oltramontani poco a lei deuoti, m'ha trasportato alle sue disese, & lodi, non deue a niuno rincrescere, per esfere ella patria commune,

La corona di Gramigna è fimbolo dell'Amor della Patria, laquale darsi Soleua a quel Cittadino, che hauesse liberata la Patria dallo assedio de nemici, & faceuasi di Gramigna, perche su osseruato, che era nata nel luogo doue si trouauano rinchiusi gliassediati: su dal Senato Romano data a Fabio Massimo, che nella seconda guerra Cartaginese liberò Roma dallo assedio; & era il più nobile, & honorato premio, che dar si potesse ad'vn guerriero, conforme all'opera, che maggiore non si può sare; perche chi gioua a tutto il corpo della Patria, gioua a ciascun Cittadino membro della Patria. Dirò piuche chi da falute ad yn membro, da falute a tutto il corpo, e però chi gioua ad vn Cittadino, gioua anco alla Patria, perche vtil cosa è alla Citta, & espediente la salute d'vn'ottimo, & giouenole Cittadino, per tal cagione, dauasi ancor vn'altra Corona a chi hauesse saluata la vita in battaglia ad vn Cittadino, & saccuasi di quercia, perche da quella i più antichi il cibo prendeuano, & in vita si manteneuano, Come piace ad'Aulo Gellio, con tutto che nelle quistioni Romane altre ragioni Plutarco arrechi; Si che l'Amor della Patria deue primieramente in genere abbracciare tutta la Patria, & secondariamente in spetie ogni

Cittadino per maggior utile, confolatione, & quiete della Citta.

Il precipitio vicino alli piedi, con quali conculca intrepidamente le armi, fignifica, che non fi prezza niun pericolo di vita per amor della patria, come Anchuro figlio di Mida Rè di Frigia, & Marco Curtio Romano, che ipontaneamente per dar falute alla patria loro fi tolfero di vita precipitandofi nella pesti cra apertura della terra, & mill'altre che in ge-

nerofe

nerose imprese hanno sparso il sangue per la Patria. Nessore famoio Capitano nella 15. Iliade d'Homero, volendo dar animo a Troiani per combattere contra Greci, propone che il morir per la patria è cotà bella.

Pugnate contra naues frequentes, qui autem vostrum Vulneratus, vel percussus mortem, & fatum secutus fuerit Moriatur, non enim indecorum pugnanti pro Patria Mori.

Onde Horatio nella 2. Ode del 3. lib. diffe.

Dulce, & decorum est pro Patria mori.

Et Luciano nell'Enconomio della patria scrisse, che nelle essortationi militari vale assai, se si dice che la guerra si piglia per la patria, niuno sarà che vdita questa voce sia per hauer terrore di morte, & di pericolo alcuno impercioche ha essicai il nome, & la comemoratione della Patria, di sar diuentare vn animo timido, sorte, & valoroso, per l'obligo che si deue, & per l'amor, che se le porta; incitando anco dallo stimolo della gloria, che si acquista al proprio nome, alla sua stirpe in vita, & dopò morte, si come con dolce canto copiosamente esprime Pindaro nel Ishmij, Ode 7 sopra la vittoria di Sterpsiade Tebano, il cui Zio Materno combatten-

do mori per la patria.

1

-

I.

cr i

1.1

on

216

17.2

Auunculo cognomini dedit commune oluus, cui mortem Mars areo clypeo insignis attulit: sed honor praclaris eius factis ex aduerso respondet, sciat enim certo, quicunque in hac nube grandinem sanguinis a cara Patria propulsat exitium a ciuibus depellens per contrarium exercitum, stirpi se maximam gloriam accumulare, & dum viuet, & cum obierit. Ma per mio auuiso, poco accrescimento di gloria potè arrecare Sterpfiade, alla memoria, & nome di suo Zio, perche fenza comparatione alcuna, molto maggior gloria è morir peramordella patria, che viuere nelli festeuoli combattimenti Isthmij, Nemei, Pithii, & Olimpici cantati da Pindaro, Per qual cagione pensiamo noi che Licurgo legislatore, & Rè de Lacedemoniesi ordinasse, che non si scolpisse nome di morto niuno in sepoleri, se non di quelli coraggiosi huomini, & donne, che fussero honoratamente in battaglia morti per la Patria? Saluo perche riputaua essere solamente degni di memoria quelli che fussero gloriosamente morti per la Patria. Turbossi alquanto Senofonte Filosofo Atheniese, mentre saceua Sacristio, quando gli su dato nuoua, che Grillo suo figliuolo era morto, & però leuossi la corona di testa, hauendo poi dimandato in che modo era morto, essendogli risposto, che era morto animosamente in battaglia per la Patria, inteso ciò di nuouo si pose la corona in capo, & mostro di sentire più allegrezza per la gloria, & valore del Figliuolo, che dolore per la morte, e perdita di esso, quando rispose a chi gli die la funesta noua. DEOS precatus sum, pt mihi filius non immortalis, ac longeuus esset, cum incereum sit an hoc expediat, sed ve probus esset ac Patrie amator. Testo di Plutarco ad Appollonio.

Da questi particolari ii può giudicare, che l'habito militare, molto ben contenga all'amor della Patria, stando sempre ogni buon Cutadino alle occorrenze pronto, & apparecchiato di morire con l'arme ia in no per

42 ICONOLOGIA

la sua Patria, opponendosi a qualsiuoglia suo publico nemico: & inverosi come l'amico si conosce a li bisogni, così l'amor della patria, non si
scorge meglio, che ne gli vrgenti bisogni di guerra, oue chi l'amaantepone la falute della Patria, alla propria vita, & salute. Antico dissi, perche gli antichi hanno dato singolare essempio in amar la Patria, e mostrato segni euidenti d'amo e, come gli Horatii, si Decii, & si trecento,
& sei Fabii seguitati da mille clienti, che tutti generosamente con sama,
e gloria loro messero la vita per lo suiscerato amore, che portorno a Roma patria loro.

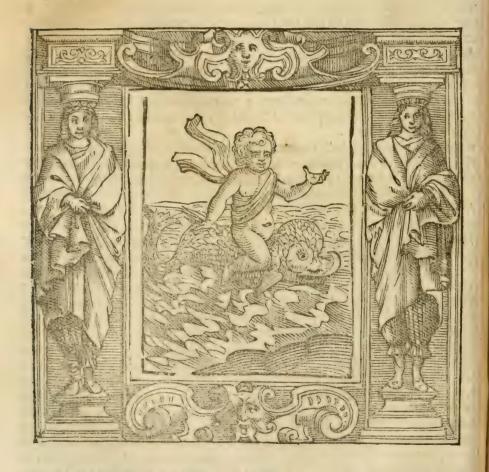

ANIMO PIACEVOLE TRATTABILE ET AMOREVOLE.

VN Delfino che porti a cauallo un fanciullo. Se bene Pierio Valeriano per autorita di Paufanta, attribuisce al Delfino il simbolo d'ani-

grato perche in Proselene Città de la Ionia, essen do chiamato un Deifino per nome Simone da un fanciullo, foleua accostarsi al lito uerso quello, & accomodarsegli sotto per portarlo a suo piacere, perche su da quel fanciullo tolto da le man de Pescatori, & medicato d'una ferita che gli fecero, non dimeno noi l'attribuiremo ad'animo piaceuole, & trattabile, perche il delfino e piaceuole uerso l'huomo non per interesse alcuno de benesitij riceuuti, o da riceuersi, ma di sua propria natura, si come l'istesio Valeriano con fue proprie parole conferma citando Plutarco in cotal guifa Admiratur Plutarchus tantam animalis istius humanitatem, sì quidem non educasione, veluti canes, & equi, non vlla alia necessitate, veluti elephanti pantherag; & leones ab hominibus liberati sed genuino quodam affectu sponte sunt humanigeneris amatores. Dunque se spontaneamente di naturale affetto sono amatori del genere humano, non sono per gratitudine de benefitii riceuuti, & che sia il uero leggesi presso altri autori che li delfini hanno fatto l'istesso, che narra Pautania con altri, da quali non hanno mai riceuto benesitio alcuno, ne benesitio chiamerò il buttargli delle miche di pane, che perscherzo si buttano, e non per alimento, perche il delfino non ha bisogno di questo, sapendosi procacciare nell'ampio Mare il uitto da se stesso, e se ha portato persone, non l'ha portate per gratitudine, ma per piaceuole domestichezza; il delfino ha portato uarie persone indifferentemente, solo perche è di natura piaceuole, & trattabile, & amoreuole uerso l'huomo. Peril che si referisce da Solino Cap. 17. ouero 21. che nel lito Africano appresso Hippone Diarrhita, un delfino si lassaua toccare con le mani, e spesse uolte portaua sopra della schiena tutti coloro, che ci uoleuano caualcare, tra gli altri Hauiano Proconsole de l'Africa egli proprio lo toccò, & l'unse d'unguenti odoriferi, ma da la nouità de gli odorisisfordi, estette sopra acqua, come mezzo morto, & per molti mesi s'astenne da la solita conuersatione, dal che si comprende, che non per interesse di cibarsi, ma solo per piaceuole conuersatione gli gustaua trattare con gli Hipponesi. Di più referisce Solino, & Plinio insien e nel lib. o. cap. 8. che nel tempo di Augusto Imperatore vn sanciullo nel Regno di Campania adescò vn delsino con pezzi di pane, e tanto con quello si domesticò, che sicuramente ne le mani gli pasceua, pigliando da que-Ra sicurtà ardire il fanciullo, il delfino lo portò dentro del Laco Luccino, & non solamente sece questo, ma lo couduste a cauallo da Baia per sino à Pozzuolo, & ciò perseuerò per tanti anni, che n'era giudicato miracolo, ma morendo il fanciullo, il delfino per rroppo deli derio innanzia gl'occhi di ciascuno morì di dolore, & questo si conferma per lettere di Mecenate, & Fabiano. Egesiderio poi scriue, che vn'altro . fanciullo chiamato Hermia portato medesimamente a cauallo per alto mare da vn Delfino, fu da vna repentina tempesta sommerso, & cosi morto, il Delfino lo riportò a terra, conoscendo essere stato egli cagione di quella morte, non volse più ritornare in mare, ma per pumidione volse anch'egli morire spirando al secco, poiche li delfini subito che toccoICONOLOGIA

no la terra muoiono; Segno in vero di natura piaceuole, trattabile,&

### ANIMA RAGION EVOLE E BEATA.



DONZELLA gratiosissima, hauerà il uolto coperto con un finissimo, e trasparente uelo, il uestimento chiaro, & lucente, a gl'ho-

meri vn paro d'ale, & nella cima del capo vna stella.

Benche l'anima, come si dice da Teologi, sia sustanzà incorporea, & immortale, si rappresenta nondimeno in quel miglior modo, che l'huomo legato a quei sensi corporei con l'imaginatione, la può comprendere, & non altrimenti, che si sogli rappresentare Iddio, & gi'Angeli, ancor che siano pure sustanze incorporee.

Si dipinge donzella gratiolissima, per esser fatta dal Creatore, che è

sonte d'ogni bellezza, & persettione, à sua similitudine.

Se gli fa velato il viso per dinotare, che ella è, come dice S. Agostino

nel lib. de definit. anim. sustanza inuisibile à gl'occhi humani, e forma sustantiale del corpo nel quale ella non è euidente, saluo che per certe attioni esteriori si comprende.

Il vestimento chiaro, & lucente e per dinotare la purità, & persettio-

ne della fua essenza.

Se le pone la stella sopra il capo, essendo che gl'Egittiij significassero con la stella l'immortalità dell'anima, come referitce Pierio Valeriano nel lib. 44 de' suoi Ieroglissici.

L'ali a gl'homeri denotano così l'agilità, e spiritualità sua, come anco

le due potenze intelletto, e volontà.

Anima dannata.

Occorrendo spesse volte nelle, tragedie, & rappresentationi di cafi seguiti, & finti, si spirituali, come profani, introdurre nel palco l'anima di alcuna persona, sa mestiero hauer luce, come ella si debba visibilmente introdurre. Per tanto si doura rappresentare in forma, & sigu ra humana, ritenendo l'effigie del suo corpo. Sarà nuda, & da sottilissimo, & trasparente velo, coperta, come anco scapigliata, & il colore

della carnagione di lionato scuro, & il velo di color negro.

L'anima dal corpo separata, essendo spirituale, & incorporea, non ha dubbio, che non gli conuiene per se stessa figura, & formatione, & altre qualità, che alla materia solamente stanno attaccate, tuttauia douendo questa rappresentatione sarsi obietto de sensi corporali, siamo astretti di proporcela auanti sotto sorma medesimamente corporea, & accomodare ancora la cosa intesa al nostro concetto: Dunque se gli dà la figura humana con quella licenza, con la quale ordinariamente si dipingono ancora gl'Angioli, & perche l'anima da sorma al corpo, non si può imaginare, che sia d'altra figura; se bene sappiamo ella, come si è detto di sopra non essere da questi termini materiali circonscritta. Riterrà dunque l'essigie del suo corpo per essere riconosciuta, & per accostarsi a quello, che scriuono diuersi Poeti, tra gl'altri Virgilio nel 6. Quando sa ch'Enea uadi nell'Inserno, e riconosca molti di quelli, c'hauca cognitione in questa uita, & Dante nel Cap. 3. dell'Inserno.

Poscia, ch'io vi hebbi alcun riconosciuto .

Dicesi anco meglio conoscerla, se gli habbia a dare altri segnali della sua conditione, perche taluolta occorrerà rappresentaria con diuersi accidenti, come per esempio, ferita, ò in gloria, ò tormentata, &c. Et interal caso si qualificherà in quella maniera, che si conuiene allo stato, & conditione sua.

Dipingesi ignuda per essere essa per sua natura sciolta da ogni impedimento corporeo, onde il Petrarca nella canzone Italia mia, così disse. Che l'alma ignuda, e sola. Et in altra canzone il principio della quale. Quando il suaue mio sido conforto. Seguita, e dice. Spirto ignudo, &c. Et nel trionso della morte cap. r. Ch'hogginudo spirto &c.

Li capelli sparsi giù per gl'homeri non solo dimostrano l'infelicità, &

mileria

miferia dell'anime dannate, ma la perdita del ben della ragione, & delle intelletto. onde Dante nel cap. 3. dell'Inferno, così dice.

Ni sem venuti al luogo, ou'io t'ho detto,

Che vederai le genti dolorose, Ch'anno perduto il ben dell'intelletto.

Il colore della carnagione, & del velo che la circonda, significa la priuatione della luce, & gratia diuina. Però disse Dante nel cap. 3. parlando della forma, & sito dell'Inferno, che alla porta di quello vi sia icritto.

Lassate ogni speranza, ò voi ch'entrate

HVOMO di mezza età con l'ale a gl'omeri, col capo, il collo, la barba, & i capelli pieni di neue, egiaccio, il petto, & i fianchi rossi, & adorni di varie ipighe di grano, le braccia verdi, & piene di più forti di siori, le coscie, & le gambe con gratia coperte di grappi, & frondi d'vue. In vna mano terrà vn serpe riuolto in giro, che si tenga la coda in bocca, & nell'altra hauerà vn chiodo.

Si dipinge alato con l'autorità del Petrarca nel trionfo del tempo, oue

dice. Che volanthore, igiorni, gl'anni, e i mesi.

L'anno, secondo l'vso commune, comincia di Gennaio, quando il giaccio, & le neui son grandissime, & perciò gli si pone la neue in capo, & perche la Primauera è adorna d'ogni sorte di fiori, & d'herbe, & le cose in quel tempo satte cominciano in vn certo modo a suegliarsi, & tutti sanno più viuacemente le loro operationi, però si gl'adornano le braccia nel modo sopradetto.

L'Estate per essere caldi grandissimi, & le biade tutte mature, si rappre-

senta col petto, & i fianchi rossi, & con le spighe.

L'vue nelle gambe, mostrano l'Autunno, che è l'ultima parte dell'anno. Il serpe posto in circolo, che morde la coda è antichissima sigura dell'anno, percioche l'anno si riuolge in se stesso, & il principio di un'anno consuma il fine dell'altro, si come per quel serpe ridotto in forma di circolo si rode la coda; onde Virg. nel 2. della Georg. così disse.

Fronde nemus redit agricolis labor actus in orbem,
Atq; in se sua per vestigia voluitur annus.

Scriue Festo Pompeo, che gl'antichi Romani siccauano ogn'anno nelle mura de i tempii un chiodo, & dal numero di quei chiodi poi numerauano gl'anni, & però segno dell'anno si potra dire che siano i chiodi.

H VOMO maturo, alato, per la ragione detta di sopra, sopra un carro con quattro caualli bianchi, guidato dalle quattro stagioni, che sono parte dell'anno, le quali si dipingeranno cariche di frutti, secondo la diuersita de' tempi.

ATTETITE.

E VRIDICE, che caminando, vn serpe gli morsichi vn piede, significa (come naria Pierio Valeriano nei lit. 59., Inumano appetito, il qua-

le gl'affetti dell'animo feriscono, & impiagauo, imperoche i piedi, & massime il calcagno sono gieroglifico delle nostre terrene cupidità, & però il nostro Saluatore uolse lauare i piedi de suoi discepoli, accioche da gli affetti terreni li mondasse, & purificasse, & a Pietro che non voleua che lo lauasse, disse, se io non ti lauaro non haurai parte meco, & nella Sacra Genesi si legge che Dio disse al serpente tu tenderai insidie al suo calcagno. Li Greci ancora quando finsero, che Achille da fanciullo attuffato nell'acque della palude Stige, non poteua in parte alcuna essere ferito, fuor che ne i piedi, i quali non erano stati lauati, lo finsero per manifestare che egli sarebbe stato perfettamente forte, & ualoroso, se da proprij affetti non fusse superato, & uinto, ne da questo sentimento è lontano quello che dicono che Giasone, quando andaua a torre il uelo d'oro perde una calza. in un fiume, ilquale solo tra tutti i fiumi del mondo da niuno uento e offeso, che uuol dire, che mentre che seguitaua la virtù, & l'immortalità fu di qualche parte de suoi affetti priuo, & Virgilio scriue, che Didone, quando era per morire, si scalzò d'una calza, con queste parole.

Ipfa mola, manibusq; pijs, altaria iuxta Vnum exuta pedem vinclis, in veste recincta. Testatur moritura deos, & conscia fati. Sidera...; :......

Et questo significa, che ella era spogliata, e libera del timore della morte, che è uno affetto significato per il piede scalzo.

ARTIFIZIO.

HVOMO con habito ricamato, & con molto artifitio fatto terra la destra mano posata sopra vn'Argano, & con il dito indice della finistra mano mostri un copello che gli stia a canto pieno d'api, de quali se ne vedrà sopra detta fabrica, & molti volare per aria.

Si veste d'abito nobile, & artifitioso perche l'arte e per se nobile, che

seconda Natura si può chiamare.

Si dipinge che tenghi posata la destra mano sopra l'argano, essendo quello per il quale dimostriamo l'artistio con humana industria ritrouato, il quale vince di gran lunga la natura, & le faccende difficilissime con poco ssorzo mandate a fine; dell'argano, & altre machine; Antisone Poeta in quel verso il qual cita Aristotele nelle Meccaniche ci sinsegna, che noi per via dell'arte superiamo quelle cose alle quali par che repugni la stessa natura della cosa, imperò che mouiamo del suo luogo Edisti grandissimi adoperando l'Argano. Mostra il copello dell'api, come dicemmo, essendo, che questi animali sono il Ieroglissico dell'artisitio, & della diligenza, e però ben disse Salomone.

Nade ad apem, & disce ab ea quam laboriosa sit operatrix. E Virgilio anche egli elegantemente descriue l'artistito, & industria de l'api nel primo dele le Eneide & più copiosamente nel 4. della Georgica, cominciando dal principio a cui rimelto al Lestore, perche anderei troppo a lungo, basti dire, che volendo cantare de l'artistito, e industria naturale de l'api Vir-

gilio



gilio inuita Mecenate ad vdire cantare di tal materia, come di cose grande & mirabile.

Hanc etiam Macenas aspice partem

Admirandi tibi leuium spectacula rerum

Magnanimosq; duces totiusque ordine gentis

Mores, & studia, & Populos, & Prelia dicam.

A R C H I T E T T V R A.

DONNA di matura età con le braccia ignude, & con la veste di color cangiante, tenga in vna mano l'archipendolo, & il compasso con vn squadro, nell'altra tenga vna carta, doue sià disegnata la pianta d vn palazzo con alcuni numeri attorno.

Dice Vitruuio nel principio dell'opera sua, che l'Architettura è scienza, cioè cognitione di varie cognitioni ornata, per mezzo della quale tutte l'opere delle altre arti si perfettionano. Et Platone diceua, che gli

architetti

architetti sono soprastanti a quelli, che l'esercitano negl'artifitij, tal che è suo proprio offitio fra l'arti d'insegnare, dunostrare, distingue.e, descriuere, limitare, giudicare, & apprendere l'altre il modo da essa. Però è sola partecipe di documenti d'Aritmetica, & di Geometria, dalle quali, come ancor ditle Daniel ne suoi Commentarii, ogn'artificio prende la sua nobilta. Per questa cagione tiene la squadra, & il compasso, istromenti della Geometria, & i numeri, che appartengono all'Aritmetica, si fanno intorno alla pianta d'Architettura, che essa tiene nell'altra mano. L'archipendolo, ouero per endicolo ci dichiara, che il buono Architetto deue haver tempre l'occhio alla confideratione del centro, dal quale si regola la positione durabile di tutte le cose, che hanno grauità, come si vede chiaro in tal prefessione per il bello ingegno del Sig. Caualiero Domenico Fontana, e di Carlo Maderno, huomini di gran giuditio, & di valore, lassando da parte molt'altri, che ion degni di maggior lode della mia. Et si dipinge d'età matura, per mostrare l'esperienza della virilità con l'alrezza dell'opere difficili, & la veste di cangiante è la concorde varietà delle cose, che diletta in quest'arte all'occhio, come all'orecchio dilettano le voci sonore nell'arte musicale.

Le braccia ignude mostrano l'attione, che sa all'Architettura ritenere

il nome d'arce, o d'artificio.

## ARDIRE MAGNANIMO,

& generoso.

7N Giouane di statura robusta, e siera in viso, hauerà il de robraes cio armato col quale cacci per forza con gagliarda attitudine la lingua ad vn gran Leone, che gli slia sotto le ginocchia. Il restante del corpo sarà disarmato, & in molte parti ignudo. Il che allude al generosoardire di Lifimaco figlinolo d'Agatocle nobile di Macedonia, & vn de successori d'Alessandro Magno, che per hat er dato il veleno al suo Maestro Callistene filososo, dimandatoli da lui per levarsi dalla miserla della prigionia, in cui l'haueua confinato Alessandro; fu dato a diuora e ad vn leone, ma con l'ingegno superò la fiera, & confidatosi nella sua for za, il destro braccio, che egli segretamente s'eraarmato, cacciò in bocca al leone, & dalla gola li trafie per forza la lingua, restandone la ferasubitamente morta. Per lo quale fatto fu da indi invoi nel nun ere de più cari del Re Alessandro, & ciò gli suscala per salire al pos emodella flati, & all'eternità della gloria. Volendo rappresentare quesa fgi ra à cavallo in qualche mascherata, o in altro, se gli sara la lingua in mano, & il leone morto sopra il cimiero.

Ardire vitimo, & necessario.

Tomo armato di tutte le armi, ò sia a canallo, ò a piedi con la sada
nella destra mano, intorno al quale vi sarà questo motto.

PERTELA PER HOSTES.

Nella finisher mano vno scudo, one stia scolpito, o depinto vn C. aliero, che coma a tuta briglia contro l'anne lanciate dat nemici con a-

G n..no

nimo di scampare combattendo, o di restar morto valorosamente fra i nemici. Et intorno all'oclo di detto scudo vi sara scritto quel verso di-Vingilio: Vna salus vittis, nullam sperare salutem.

Q'esto, che noi diciamo vltimo, e necenario ardire, è vna certa spe-

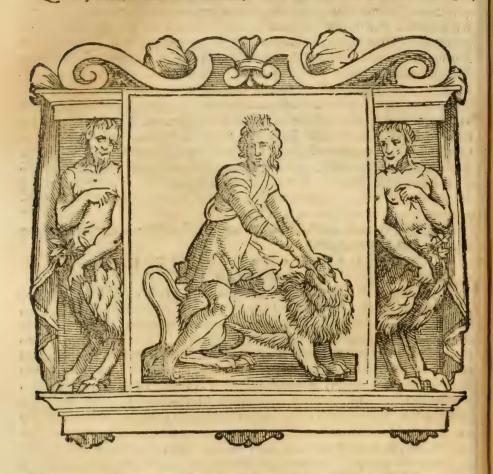

tie di fortezza impropria così detta da Aristotele, perche può essere, & suol essere posto in opera ordinariamente, o per acquisto d'honore, o per timore di male auuenire, o per opera dell'ira, o della iperanza, o per la poca considerazione dell'imminente pericolo, non per amor di quello uero, e bello, che è fine della virtù. l'armatura, & la spada col motto, mostrano, che gian resistenza è necessarissima in ogni pericolo. Et lo scudo col Caualiero, che corre contra i nemici, mostra quello, che habbiamo detto, la disperatione esser molte uolte cagione di salute, ma non uera, & persetta sortezza, come si è detto.

MARTE

ARTE.

MATRONA con una manouella, & una lieua nella mano destra, & nella finistra con una fiamma di fuoco.

Tutte l'arti che utano instrumenti, & machine (che sono molte) riducono la forza delle loro proue alla dimostratione del circolo, e da esto riceuono le loro ragioni, &il loro flabilimento, & però fi dipinge l'Arte. con la manquella, & con la lieva, le quali hanno la forza loro dalla bilancia, & questa l'ha dal circolo, come icrice Aristorele nel libro delle Meccaniche.

La fiamma del fuoco si pone, come istrumento principale delle cose artificiose: perche consolidando, o moll. ficando je materie, le ja hab ...d

estere adoperate dall'huonio in molti esercitij industriosi.

estre.

Onna vestita di verde, nella mano dritta tiene vn pennello, & vn scap pello,& con la finistra vn palo sitto in terra, alquale vi sia legata vna

pianta ancora nouella, & tenera.

Il pennello, & lo scarpello significano l'imitatione della natura, che par ticolarmente si vede espressa nei dipingere, & nello scolpire; ilche si mofra nel pennello, & nello scarpello, & perche in alcune altre non imita, ma supplisce a i disetti d'esta, come nell'Agricoltura particulare, però vi s'aggiugne il palo fitto in terra, quale con la sua drittura sa che per vigos dell'arte cresca il torto, & tenero arbuscello,

ARME.

Come depinte in Firenze dal Gran Duca Ferdinando. VOMO armato, d'aspetto tremendo, con l'elmo in capo, con la de-L stra mano tiene vn tronco di lancia posato alia coscia, & con la sinistra vno scudo, in mezzo del quale viè depinta vna testa di lupo.

Essendo questa figura simile a quella di Marte si potra intendere per es-

sa l'arme, come Dio desie.

ARROGANZA.

ONNA vestita del color di verderante, hauerà l'orecchie d'asino, terrà fotto il braccio finistro vn panone, & con la destra mano alta

mostrerail dito indice.

L'Arroganza è vitio di coloro, che se bene si conoscono di poco valore, nondimeno per parere afiai presso a gli altri, pigliano il carico d'imprese difficili, & d importanza, & ciò d.ce S. Tonimaio 2.2. qu. 112. art. 1. Arrogans est, qui sibi attribuit, quod non habet. Per con ra gione si dipinge con l'orecchie dell'asino, nascendo questo visio dell'ignoranza, & dalla stolidezza, che non lascia preuedere il successo dell'imprele, che si pren dono in poco giuditio.

Il paucne fignifica l'arroganza essere vna spetie di superbia, & il dito alto l'estinatione di mantenere la propria opinione quancunque iassi, & dal commun parer lontana, firmandoli i one, & iprezza doateui. Et così ancora dipingcuano gli antichi la Pertinacia, che è quali vina coià

medefina con l'ignoranza. ARA\_Co ARMONIA.

NA vaga, e bella donna, con vna ura doppia di quindici corde in mano, in capo hauera vna corona con lette giole tutte vguali, il verlimento è di sette colori, guarnito d'oro, & di diuerse giole.

ARITMETICA.

DONNA di bello aspetto, nella destra mano tiene vni vncino di ser ro, nella sinistra vna tauo la imbiancata, & nell'estremo del vesti-

mento vi sara scritto PAR, &IMPAR.

La bellezza sara inditio della persettione de i numeri, dei quali credeuano alcum Filosofi, che tutte le cose si componessero, & Dio dal quale non può proceder cosa, che non sia persetta, il tutto sece in numero, in peso, & in miluta, & questo è il vero soggetto dell'Aritmetica.

L'vncino di ferro, & la tauola imbiancata dimostrano, che con quelli stromenti si sa la cagione in diuersi generi d'esse, & le coie composte

per lo numero, peso, & misura de gli Elementi.

Il motto Par, & impar dichiara che cosa sia quella che da tutta la dimenita de gli accidenti a quest'arte, & tutte le dimostrationi.

Aritmetica'.

DONNA, che in ambedue le mani tenga vna Tauola da numeri, & vn'altra vicino a i piedi per terra.

ASTINENZA.

DONNA, che con la destra mano si jerri la bocca, & con l'altra mostri alcune viuande delicate, con vin motto, che dica-NON VTOR NE ABVTAR.

Per mostrare, che il mangiare cose delicate sa spesso, & facilmente precipitare in qualche errore, come l'astenersene sa la mente più atta alla contemplatione, & il corpo più pronto all'opere della virtù, & pero dices esse l'astinenza vna regolata moderatione de' cibi, quanto s'appartiene alla santa, necessità, qualità delle perione, che porta all'ammo elevatione di mente, viuacità d'intelletto, & fermezza di memoria, & al corpo sanità, come bene mostra Horatio nella Sat. 2. lib. 2. così dicendo. Accipe nunc victus tenuis, qua quantaq; secum esse esca Qua simplex olimina varia res Vi noceant homini credas memor illus esca Qua simplex olimini sibi sederit, at simul assis Miscueris elixa simul conchyliaturdis: Dulcia se in bilem vertent stoma hog; tumultum Lenta seret pituita vides vi pallidus omnis sana desurgat dubia? quin corpus onustum: Hesternis vitus animum quoq; pragranat vna Atq; assigit humo dinina particulam aura ester vbi ditto citius curata sopori Membra dedit: vegetus prascripta ad munia surgit.

Come dipinta nella sala de Squizzeri nel Palazzo di N.S.

JNA Vecchia, la quale tiene con ambe le mani vn tempo d'horologio, & a canto vi è un scoglio circondato da un ramo d'edera. ASTROLOGIA.

DONNA uestita di color celeste con una corona di stelle in capo, porterà alle spalle l'ali, nella destra mano terrà un scettro, nella sinistra una ssera, & a canto un'Aquila.

Astrologia che è parola uenuta dal Greco, suona nella nostra lingua ragionamento di stelle, le quali si confiderano in quest'arte, come cagio-

ni de gl'effetti contingenti dell'huomo, o della natura.

Et dipingesi di color celeste, perche nel Cielo stanno sisse le stelle, & di la sù elercitano la sorza loro, & per mostrare dissicultà dell'apprensioni per la tanta lontananza le si fanno l'ali, le quali ancora souente non bastano, & per questo medesimo ui si sa l'Aquila.

Lo Scettro dimostra, che le stelle in un certo modo hanno spetie di dominio sopra li corpi sublunari, & con questo rispetto sono considerate.

dall'Astrologo

Onna vestita di color ceruleo, con l'Astrolabio, & con vn libro pieno di stelle, & figure Astronomiche, & vn quadrante, & altri stromenti appartenenti all'Astrologia, a gl'homeri haurà l'ali, per dimostrare, che ella sta sempre con il pensiero leuato in alto per sapere, & intender le cose celessi.

Astrologia.

Donna vestita di color ceruleo, haurà l'ali a gl'homeri, nella destra i mano terrà vn compasso, & nella sinistra vn globo celeste.

Vestesi di color ceruleo, per dimostrare, che questa scienza è posta

nella contemplatione de' corpi celesti.

Le si dipinge in mano il globo celeste, con il compasso, per esser proprio suo il misurare i Cieli, & considerare le misure de' loro mouimenti, & le alia gl'homeri si pongono per la ragione già detta.

ASTVTIA INGANNEVOLE.

DONNA vestita di pelle di volpe, e sara di carnagione molto rossa, tenendo vna scimia sotto il braccio.

L'Astutia come dice S. Tommaso 2.2.qu.55. art. 3. è vn vitio di coloro, che per conseguire quel che desiderano, si vagliano de' mezzi non conueneuoli, però si dipingerà vestita di pelle di volpe, essendo quest'animale astutissimo, & per tale ancora è conosciuto da Esopo nelle sue sauole, adoprato in questo proposito molte volte. Della scimia scriue Aristotile nell'historie de gl'animali è astutissima.

La carnagione rossa per detto del medesimo Arist lib. 4. de Fisonomia cap. 10. Significa astutia, perche il bollimento di sangue sempre generanuoui mostri nell'anima, facendo nell'huomo il sangue quello, che sa il suoco nel mondo, ilquale sempre stando in moto, consuma tutte le cose.

combustibili, auuicinandosi ad esso.

AVARITIA.

ONNA pallida, & brutta con capelli negri, sarà macilente, & in habito di ferua, & le si legga in fronte la parola (Plutos) cioè Pluto ilquale fu creduto Dio delle ricchezze. Sara cinta di vna catena d'oro, trahendosene dietro per tetra gran parte. Mostrera le mammelle ignude piene de latte, & hauera vn fanciullino quasi de dietro, magro, & di



Aracci non a bastanza vestito, che con la destra mostri di scacciarlo, per non dargli-il latte delle mammelle, alle quali hauera la man finistra in atto di tenerle strette.

Pallida si dipinge, perchell'impallidisce il continuo pensiero di accumular teloro con appetito infatiabile di fare suo tutto quello, che è di altri senza hauer riguardo, o a forza di leggi, o a conuenienza di sorte. alcuna.

E ancora la pallidezza effetto di timore, ilquale sta sempre abondantilsi

volte a pena di le medetimo per la gelosia, che ha di non perdere vna minima particella di quello, che postiede.

L'habito feruile, & fozzo, & la catena d'oro acconcia nella maniera che

dicemmo, è tegno manifesto dell'ignobile, & vil tervitù dell'auaro.

La scritta della fronte, ci dichiara, che l'huomo auaro in tette le sue attioni si scuopre per quello, che è, ne si sa celare in alcuna cosa. È per osseruarsi questo costume ne gli schiaui, si mostra la conditione de gl'auari, me-

desimamente ichiaui deila ricchez.a.

La catena d'oro, che si tira dierro, ci mostra, che i tesori, & le gran sacoltà, a chi ben considera, sono pero sattossissimo, & impaccio molto noioso, & il fanciullo scacciato mostra, che non è alcuno veraniente auaro, che
non sia insieme crudele. Et estendo la Maesta di Dio solita d'arricchire
più s'vno, che l'altro, acciò non manchi l'occasione d'operare virtuosamente in tutti li statistecondo la vocatione di ciascuno, l'auaro preuertendo quest'ordine, più tosto lascia marcire con ingordi disegni quello che
ha, che l'adoperario, a souvenimento de' bisognosi.

Avaritia.

Onna mal vestita, scapigliata, & icalza, nella destra mano terrà vn ro-

spo,& con la finistra vna borsa serratà.

L'Auaritia è vno sfirenato appetito d'hauere, come dice S. Agostino. lib., 3. de lib. Arbitrio, che non cessa mai di coprire con grosso velo il viso alla ragione, & con dissiata forza spezza il freno della temperanza, & non hauendo riguardo a virtù alcuna, transmuta i cuori pietosi in crudeli, & si fa vniuerial guastatrice delle virtù.

Cousiste l'Auaritia principalmente in tre cose, prima in desiderare più del conuencuole la roba d'altri, perche la propria stia intiera, & però le si dipinge il rospo, nella destra mano, il quale, tutto che habbia grandissima copia della terra, della quale si pasce, nondimeno sempre teme, & si assie-

ne di quella desiderandone sempre più.

Consiste recondariamente in acquissare per vie indirette più di quello che li conuiene, non hauendo riguardo non solo a disagi, & incon nodi (ancorche grandissimi sieno) ma alla propria vita, che però si rappresenta mal vestiva, scapigliata, & scalza, onde il Petrarcha nel Sonetto 158. così disse. Come l'auaro, che neercar tesoro Con diletto l'assenta.

Vitimamente consisse in ritenere tenacemente le cose sue, & perciò si

rappreienta nella borsa serrata.

Augritia.

Cona vecchia pallida, & magra, che nell'aspetto mostri assano, & matinconia, a canto haurà vo lupo magrissimo, & a gusta d'idropico hauera il corpo molto grande, & sopra vi terra voa mano, per segno di dolore, & con s'altra tenga voa boria legata, & stretta, neilaquare miri congrand, isma attentico ne.

Il lupo, come racconta Christofano Landino, è animale auido, e vora-

ce, il quale non solamente sa preda aperta dell'altrui, ma ancora con agguati, & insidie surtiuamente, & se non è scoperto da passori, o da cani non cessa sino a tanto, che tutto il gregge rimanga morto, dubitando sempre di non hauere preda a bassanza, così l'auaro hora con fraude, & inganno, hora con aperte rapine toglie l'altrui, ne però può accumular tanto, che la voglia si satii.

Dipingesia guisa dell'idropico; perche, si come questo non ammorza mai la sete per lo bere, ma l'accresce, così l'auaritia tanto cresce nell'huo-

mo, quanto crescano i tesori, però disse Oratio nell'Ode. 2. lib.2. Crescit indulgens sibi dirus hydrops Fugerit venis, & aquosus albo Nec sitim pellit, nisi causa morbi Corpore languor.

Et San. Gregorio nelli Morali 14. così dice anch'egli sopra di ciò: Omnis auarus ex potu sitim multiplicat qui cum ea, qua appetit adeptus suerit, ad ob tinenda alia amplius anhelat. Et Seneca ancora: Auaro deest, tam quod habet,

quam quod non habet.

La magrezza del lupo nota l'insatiabile appetito dell'auaro, & l'inconueniente tenacità della roba, che possiede. Onde Dante nel primo
capitolo parlando dell'Inferno così dice: Et ha natura si maluagia, e ria,
Che mai non empie la bramosa voglia

Et doppo pasto ha più same, che pria.

Si fa con la borsa serrata, godendo più nel guardare i danari, come cosa dipinta per diletto, che in adoperarli come vtile per necssità, & molto a proposito mi pare in questa occasione l'Epigramma di Monsignor Barberino Chierico di Camera, & hora meritissimo Cardinale di nobiltà, valore, specchio, & ornamento al secol nostro.

Vt parcas opibus, tibi quid non parcis; an vnquam Augendi census terminus vllus erit? Desine divitias fuluo cumulare metallo Tam tibi deest, quod habes, quam quod habere nequis, Quid tam obduras toties, quid Pontice iactas? Nonnisi qui frugi est, possidet ullus opes Tu mihi dives eris, qui nequo tempore

partis Dinitys egeas, Pontice semper eges.

Auaritia.

S I dipinge da gli antichi Tantalo in vn fiume coperto dall'acqua fino alla gola, al qual fopra la testa pende vn'albero carico di frutti, in modo ch'egli non possa arrivare con le mani à i frutti per satiar la same, ne al siume per smorzarsi la sete, secondo il detto d'Oratio.

Tantalus à labris sitiens sugientia captat, Flumina; con quel che segue, & si-milmente Petronio Poeta, come referisce Pierio Valeriano nel libro 35.

nella parola pedes così dice

Nec bibit inter aquas, nec poma patentia carpit. Tantalus infelix, quem sua premunt. Diuitis hac magni facies erit omnia late, Qri tenet of sicco concoquit ore famem.

Auaritia.

ONNA vecchia vesti a d'habito rotto, & stracciato in più luoghi, sarà magra, & di color pallido, terri con la man destra vna tenaglia & all'vna delle gambe hauera yn serro simile a quello de gli schiani, con

· la ca-

57

la catena in modo, che la strascini per terra, & con la sinist g mano s'ap-

poggia ad vna Arpia, la quale stia in atto di lanciarsi.

Auaritia è immoderata cupidigia, & sete di hauere, la quale genera, nell'auaro crudeltà, inganno, discordia, ingratitudine, tradimento, & lo toglie in tutto dalla Giustitia, Carità, Fede, Pieta, & da ogni virtù morale, & Christiana.

Vecchia si dipinge, perche non solo regna più l'Auaritia ne ivecchi: ma si chiama madre di tutte le scelleratezze, e Claudiano nel libro secon-

do Stiliconis, di lei così dice.

At primum scelerum mater, &c.

Il vestimento rotto, & stracciato ne dimostra, che tanto ne gli animi auari possa questa diabolica peste, che quello che l'Auaritia ruba a gli altri, lo toglie anco a se stessa, onde nell'istessa abbondanza rimane più pouero d'ogni mendico, perciò Oratio nel primo libro dell'Epistole dice.

Semper auarus eget.

L'effer magra, & pallida altro non dinota che la continua, & insatiabili same, per laquale gl'infelici inclinati all'auaritia continuamente sono

tormentati.

04

La tenaglia, che tiene con la destra mano mostra, che si come detto istro mento stringe, e tira sempre a sè, così è la peruersa natura dell'empio auaro, ilquale non lascia mai occasione, che non faccia il medesimo essetto, non guardando ne stato, ne conditione di qual si voglia persona.

Gli si dipinge a canto l'arpia, essendo il vero simbolo dell'auaritia, per-

cioche arpia in greco volgarmente suona rapire.

Il ferro, & la catena alla gamba nella guisa, che hausam detto, denota l'a uaritia esser schiaua non solo della roba, ma ancora de' demonij, come testissica S. Paolo ad Ephes. cap. 5. & ad Coloss. cap. 3. dicendo: Auaritia est idolorum seruitus.

AVDACIA.

ONNA vestita di rosso, & verde, haurà la fronte torbida, stando in atto di gettare a terra vna gran colonna di marmo, sopra alla quale

fi posi vn'edifitio.

L'audacia è contraria alla timidità, & è vitio di coloro, che pococonfiderano la difficultà d'alcune grandi attioni, & troppo delle loro forze pre fumendofi, s'aunifano di recarle ageuolmente a fine. Però è figurata per vna giouane, che tenti con le sue forze di mandare a terra vna ben fondata colonna.

Il vestimento rosso, & verde significa audacia, come anco la fronte tor-

bida, cosi dice Aristotele de phisiognomonia al nono Capitolo.

A V G V R I O B V O N O

Secondo l'opinion de' Gentili.

VN Giouanetto, c'habbia vna stella in cima del capo, in braccio tengavn cigno, & sia vestito di verde colore, che significa augurio, percioche l'herce, quando verdeggiano, promettono buona copia di scutti.

Pierro

Pierio Valeriano nel 44. libro dice, che quelli che anticamente adoperauano gli Augurii, confermanano, che la sterla è sempre segno di prosperita, & di sence successo. Del Cigno disse Virgilio nei primo dell'Encida
Ni frasta Augurium vani docuere parentes espice bis senos latantes agmine
cygnos. Però a noi Christiani non è secito credere alle vanita de gl'augurii:

Augurio cattino. Secondo la medesima opinione.

H VOMO vecchio, vestito del color, che hanno le foglie, quando l'albero da segno di seccaesi, in mano terra vna donnola, & per

l'aria dalla finistra banda vna cornacchia.

Il color del vestito dimostra, che il cattiuo augurio si stima, che venga per la vicinanza di qualche mal soprastante, come le sogne de gii alberi, che perdon'il colore quado il troco perde le virtù; della donola disce l'Aic. Quicquid agis mustela tibi si occurrat, omittes Signa male hec sortis bestia prauagerit. Il medesimo significa la cornacchia, però disse Virgilio nella Boccolica. Sape sinistra caua pradizit ab ilice Cornix.

Si potria ancora porre in luogo di questa il barbagianni, quale secondo

Quidio, è vecello apportatore in ogni luogo di tristisimo augurio.

AVGVRIO.

Nella Medaglia d'Adriano, secondo i Gentili.

TIVOMO in piedi, che riiguardi vn'vccello, che voli peraria, & con vna mano tenga il lituo augurale, il quale era vna verga curua, della quale così dice Geliio al cap. 8. del lib. 5. Lituus est virga breuis, in parte qua rabustior est incuruus, qua Augures viuntur.

E con esso gl'auguri sedenti disegnauano i tempii a gl'vccelli, di cui Cicerone sa mentione nel lib. 1. de Diuinatione: Quid lituus iste vester, quod clarissimum est insigne auguratus, vnde vobis est traditus, nompe eo Komulus re

ligiones direxit, tum cum V rbem condidit, &c.

L'vecello, che vola per l'aria dinota, come gl'auguri, & l'offitio dell'au gurato, appresso i Romani riceuettero i nomi da' gesti de gli vecelli, conciosia cota, che dal canto, & gesti, nel volar loro osseruati hora in questa, e hora in quell'altra parte da coloro, che erano deputati a cotal sacerdotio, erano soliti d'indouinare, cioè quelli che si preparauano ad alcuna cosa publica, o di partire suora della Citta, ouero, che voleisero essercitare bene, & dirittamente alcun Magistrato, al quale essi erano deputati.

NA fanciulla adata di color incarnato con vn manto giallo in doffo, hauera in mano vna lucerna fatta all'antica acceia, flarà a federe so pra il Pegaso cauallo alato, perche da Homero in più luoghi ella
è chiamata(Krok piplos) che vuol dire velata di giallo, si come nota Eustatio Commentatore d'Homero nel 2. lib. dell'odissea, & Virgilio nel moi
Epigranimi dice.

Aurora Oceanum croceo velamine fulgens Liquit.

## DICESARE RIPA

Ed Ouidio nel 3. lib. de arte amandi nota il colore incarnato, dicendo

N c cephatus rosea prada pudenda Dea. Ed il mede fimo Eunatio nel luogo sopradetto dice, che ella va in sul ca

uallo Pegaleo per la velocita, & perche l'aurora è molto amica de' poet is & desta gli spiriti a' capricci ingegnosi, & piaceuoli.

Iouinetta alata per la velocità del suo moto, che tosto sparisce, di color incarnato con manto giallo, nel braccio sinistro vn cestello pieno di varii fiori, & nella stetta mano tiene vna siaccoletta accesa, & con la destra sparge fiori -



### AVTORITA O POTESTA.

NA Matrona, che sedendo, sopr'vna nobil sedia, sia vestità d'habito ricco, & sontuoto fregiato tutto di varie giore di grande stima, con la destra mano alzata tenghi ducchiani elenate; con la finistra vn icettro

& da vna banda vi fieno libri, & dall'altra diuerse armi.

Si rappresenta Matrona, perche l'eta matura ha in se prop iamente autorita; onde Cicerone nel libro de Senectute dice: Apex autem Senectutis est auctoritas, & poco dopo soggiunge; Habet senectus bonorata prasertim tantam auctoritatem, vt ea pluris sit, quam omnes voluptates, & ciò principalmente per la prudenza, & molto sapere, che in essa si ritroua, dicendo la Sacra Scrittura in Iob, al cap. 12. In antiquis est sapientia, es in multo tempore prudenzia, onde auurene, che: ad parendum iuuenes, ad imperandum senes sunt ac commodati, come dice Plut.in Pol-

Si dipinge sedendo, perche il sedere è proprio de' Principi, e Magistrati, per ilqual atto si mostra auttorità, & insieme quiete, e tranquillita d'animo, percioche le cose, che ricercano grauità, non si deuono trattare, se non con matura sessione, così auuiene ne' Giudici, i quali hauendo potesta. & auttorità di decidere, assoluere, e condennare, ciò non possono legittimamente esseguire per sentenzarse non siedono, come dice la legge 2. sf. in

bonorum ff.quis ordo in bon poss seru.

Si veste d'habito pomposo, e risplendente, perche tale è chi ha potestà fopra gi'altri nel conspetto de gl'huomini, oltre che le vesti, e pietre pre-

tiose per se dimostrano autorità, & honore in chi le porta.

Le chiaui denotano l'autorità, e potesta spirituale, come benissimo lo dimostra Christo Nostro Signore, & Redentore, quando per mezzo d'esse diede quella suprema auttorità a San Pietro dicendo: Et tibi dabo claues regni Calorum, & quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum, & in Calis, & quodcumque solueris super terram, erit solutum, co in Calis. Matth. cap. 16.

Tiene dette chiaui nella destra, perche la potesta spirituale è la principale, e più nobile di tutte l'altre, quanto è più nobile l'anima del corpo, & non è alcuno, che non sia suddito a quella del Sommo Pontefice Vicario di Chrisso in terra, ilquase: Dicitur habere plenitudinem potestatis, Se-

condo il Canone al cap. qui se scit.q.6.

Tiene alzata la destra con le chiaui eleuate al Cieso, per dimostrare, che: Omnis potestas a Decest, Secondo l'Apostolo San Paolo ad Romanos cap. 13. Però gl'ammonisce, che: Omnis anima potestatibus sublimioribus

subdita sit .

Lo Scetro nella finistra, mostra l'auttotità, e potestà temporale; come per se stessa cosa nota a tutti, & i libri, & l'arme, che gli sono dalle ban de (per far quest'imagine più vniuersale) I'vn significato dimostra l'auttorità dellescritture, e di dottori, e l'altro dell'armi, le quali si pongono alla sinistra per il detto di Cicerone: Cedant arma toga.

BEATITUDINI INSEGNATECI DA CHRISTO N.S. PRIMM BEMTITVDINE.

E la pouertà di Spirito. Beati pauperes spiritu, San Matteo al 5.

CI farà vna fanciulla d'habito corto, stracciato con la faccia alquanto Curua, & che riguarda il Cielo con questo motto: Regnum Calorum par-

vertate

pertate venale; parole di S. Agostino.

Si la fanciulia, come di fello più dedito alla religione, & più alieno dall'alterezza dell'animo, che non è quello de gl'huomini, & anco più inclinato a dar fede alla dottema della virtù integnataci da N.S. & poco creduca da quelle, che fidandosi nella tapienza mondana, non vogliano ammertere per urrivquelle, che non dermano in qualche modo, aimeno dalle quattro moraii (intese, & conosciute ancora da' Filosofi) è proprieta feminite piegarsi ancora alle cose, che vengono dette da altri che portano ieco l'humilta, & compassione, senza molto apparato di sil-

logiimi .

la

Si fa in habito corto, per mostrare la poca pretensione nelle cose del mondo; perche la veste lunga, sempre ha mostrato dignità, & supreminenza a gl'altri, & perciò i Romani non uoleuano, che i loro Cittadini ve stiffero di luugo, finche quest'habito per l'eta non potesse sar testimonio della virilità dell'animo, & de pensieri atti a reggere la Republica. Et però con l'habito corto si viene a mostrare, che i poueri di spirito tengono poco conto de gibonori, & delle grandezze mondane, le quali bene spesso attraueriandoli al pensiero, come le vesti lunghe sogliono intricarsi fra le gambe, sono cagione che difficilmente si può caminare dietro a Christo, essendoci necesiario essere speditissimi dalle cose del mondo, per feguire la uia del Cielo. Si dice anco uolgarmente, che sunt honores onera. nonaltro che peso si sente dalle ueste, che arriuano sino a terra a chi le porta.

Il uestimento stracciato, & la faccia curuata, mostrano l'humiltà, che è propriamente il definito per la pouerta di spirito, & è grado più basso di

quello, che dimandano humanità, & cortesia i Morali.

Rimira il Cielo, per mostrare, che il premio di questa uirtù non si aspetta fra gl'huomini, ma solo da Dio Creator Nostro, che ha le uie sue (come dice il Profeta) differenti dalle uie de gl'huomini, & il gesto co'l motto sottoscritto di S. Agostino fignifica questo stesso.

#### BEATITVDINE SECONDA

E la Mansuetudine.

Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. Importa d'essere mansueto, & humano, & ad altri nel bene, & ne gli honeiti

Anciulla, che tenga fra le braccia in atto di accarezzare un picciolo. & mansueto Agnello, co'l motto cauato dal Salmo: Mansueti haredio tabunt terram'.

Per la medesima ragione detta di sopra questa figura si sarà fanciulla an

cor' ella.

L'Agnello significa purità, semplicità, & mansuetudine, non solamente nelle profane lettere Egittie: ma ancora nelle facre della Religione Christiana, & gl'auguri gentili adorerauano l'Agnelio ne' loro facrifici), folo per la piaceuolezza del suo puro, & mansuero animo. Ancora San.

Giouan

Giouan Battista, singolar testimonio de' secreti Celesti, per manifestare totto semplice velame la mansuerudine di Christo Signor Nostro, disse lui eiler vn'Agnello, che placò a noi con il proprio fangue facrificato l'ira di Dio.

Et il motto dichiara, che il premio di questa virtù sarà d'hereditare la ter ra, non questa, che viuendo habbiamo con trauagli, & fastidii, ma quella di

promissione, doue sara perfetua quiete.

BEATITVDINE TERZA

Eil pianto. Beati qui lugent, quoniam ipsi cansolabuntur. Importa piangere i peccati proprii, & quelli del prossimo, con le nostre, & loro misene.

Anciulla inginocchioni, con le mani giunte, & che largamente pianga, il motto dice cost. Professionalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalistica il motto dice cosi: Prasens luctus, latitiam generat sempiternam, & è tol-

to da S. Agostino.

Il pianto, come qui si piglia, è il dispiacere, che per carità si può pigliar da ciascuno si delle sue, come dell'altrui colpe, & danni ancora. Etessendo lo stato d'vna fanciulla, quasi meno colpeuole, che possa essere, non è dubbio; che facilmente fara conosciuta per segno di quel che iarebbe necessario a direa chi con parole uolesse esprimere il concetto di questa Beatitudine, nella quale co'l motto si manisesta, che il premio di questa sorte di pianto, lari vna perpetua allegrezza dell'alrra vita.

Lo stare in ginocchioni, & con le mani giunte, mostra, che questo pian-20,& questo dolore vuol esfere mosso da cagione pia, e religiola, accioche si possa dire atto di vera virtù, non come il pianto di Democrito, il quale nacque dall'ambitione, & dal desiderio di parer il più sapiente, & il più me

giteuole di tutti gl'altri, QARTA BEATITVDINE E LA

fame, & la sete della Giustitia.

Beati, qui esuriunt, & sitiunt Institiam. Cioè, che iono molto desideross del viuere virtuoio, & del ben oprare, di ministrare Giustitia a ciascuno, facendo opera, che gli empij siano

puniti, & elaltati i buoni.

I farà donzella, che tenga vn paio di bilancie, & vgualmente pesando. & vi sia vn diauolo in atto di volerle prendere, & etia con vna spada. che tiene dall'altra mano lo scaccia, il motto sarà: Esurientes impleuit bonis.

parole di Maria Vergine nella sua canzone.

La Giustitia è vna costante, & perpetua volontà di rendere a ciascuno quello che gli si deue. Però appartiene a questa beatitud ne tanto la sete della Giustitia legale, che èbene euidentiisimo, & che abbraccia tutti gl'altri beni; quanto il desiderio di vedere esseguita quella, che s'aspetta da legittimi Tribunali, & cosi l'insegna Nostro Signore, per viriù degna della beatitudine eterna.

Le bilancie notano per se stesse metaforicamente la giustitia, rerche, come esse aggiustano le cole grani, & materiali, cosi esta, che è virtù, aggiu-

fiai beni dell'animo, & pon regola all'attioni dell'huomo.

Nella donzella si notano le qualita di quella giustitia, della quase si de-

ue hauere fame, & sete.

Щ:

ierii

CIL

1.9

36

e. i

Et si sa giouane, per mostrare, che non si deue mosto tardare, ma mettersa in esecutione, oue, & come bisogna. Il diauolo si figura per so vitto che ci stimola continuamente per sarci torcere dalla uia della giussitia, ma facilmente si scaccia con la tagliente spada del Zelo di Dio, & il premio di questi, secondo che ci esprime il motto, è l'essere sariati di cibi, che sono mosto migliori delle viuande di questa vita.

BEATITVDINE QVINTA.

E la mondezza di cuore, cioè hauere il cuore libero dalle paisioni, & dalle difordinate affettioni.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum uidebunt.

VN A' donna, che iparga lagrame di pianto, iopra vn cuore, che tiene in mano.

La mondezza del cuore su presa da Christo N.S. per l'innocenza, la quale è mondezza dell'anima, & si dice esser nel cuore, quando esso non è occupato da mali pensieri, ouero da essetti contrarijalla viriù, & si mostra, che non possi intendere della mondezza esteriore con le lagrime, le quali sono la vera medicina de gl'viceri dell'anima, come si ha per molti luoghi della Sacra Serittura. Il premio della mondezza del cuore sa rà vedere Dio inuisibile a gli occhi corporali, li quali quando sono beno purgati vedono solo gl'accidenti sensibili, oue quelli della mente s'abbasiano, come nel motto s'accenna.

BEATITTDINE SESTA.

E la Misericordia.

Beati Misericordes. Cioè quelli che hanno compassione alle miserie de

prossimi, & potendo le solleuano.

DONNA che ipezzando vn pane, ne porge vna parte per vno a due, o tre puttini, che gli stanno d'intorno, con il motto di S. Girolamo, impossibile est bominem misericordem iram non placare divinam.

La Misericordia è virtù, per la quale sentiamo dolore delle miserie al-

trui, & fouueniamo fecondo il possibile alle loro necessità.

Si dice mitericordioso Iddio perche disimula i peccati de gl'huomini per la penitenza. Si dice misericordioso l'huomo, che sacilmente si piega a dolersi delle miserie altrui, & e quasi la medesima cota con la pieta. Non si esercita, se non verso persone bisognose, affitte, & disperte per qualche gran disgratia, o per gl'errori commessi per propria colpa, delli quali si senta dolore, & pentimento. Tale su N.S. co'l ladrone, che era insidele, & li diede il Cielo; con la donna Sanaritana, che era immeria, nelle lasciuie, & la sece casta; con quella che era adultera, & gli rete l'ho nore; con Maddalena, che era peccatrice, & la sece Santa; con San Pierro, al quale rimesse il peccato d'hauerlo negato, & ancora gli diede le chias

गा वंदी

ui del Cielo giustificando o. Oltre a molt'altri esempii, che si leggono nell'historia del Santo Euangelo, oue non par che si dipinga N. S. se non per uero sonte di misericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi com patire a i mali altrui, & sopportare uolentieri le proprie tribulationi, quan

do vengono, o per colpa propria, o per suo uolere.

Sono quattordici l'opere, & effetti di questa uirtù assegnate distintamente da i Teologi, delle quali la principale è di souvenire alla uita altrui col mangiare, & col bere, & però si sa la donna, che tiene in mano il pane, & ne sa parte a i fanciulli per se stessi impotenti a procurarselo per altra via, & secondo che dice il motto con questo mezo facilissimamente si placa l'ira di Dio.

BEATITYDINE SETTIMA

El'esser pacisico.

Beati pacifici, quoniam fili Dei vocabuntur.

DONNA, che sotto a i piedi tenga alcune spade, elmi, scudi, & altre armi rotte, con una mano tiene un ranio dolino col motto:

Confregit arcum, scutum, gladium, & bellum.

Grado di Beatitudine affai grande è di coloro, che non pure si dilettano di viuere nella pace, & nella quiete (il che pare appetito vniueriale di tutti gli huomini, & sin'onde viene commendata la guerra per se stessa bia meuole) ma per mezo delle tribulationi sanno ristorarla, quando sia persa, & per se, & per gl'altri, non solo nel corpo con gl'inimici esserioris ma nell'anima, che maggiormente importa; con le potenze dell'inferno.

Et si sa la pace con l'armi sotto à i piedi, per mostrare, che deue esser acquistata, & mantenuta per uirtù propria, per essere tanto più meriteuole,

& commendabile.

L'oliua si da in segno di pace, per vnita testimonianza de gl'ntichi, emoderni così leggiamo ch'Enea essendo per smontare nelle terre di Euan dro ln Italia, per assicurare il figliuolo del Rè, che sospettoso gli veniua incontro, si sece suora con vn ramo d'oliuo in mano, & il giouane subito si quietò, oltre ad infinitissimi altri esempii, per li quali tutti basti questo, Il premio di costoro è l'essere del numero de' figliuoli di Dio, eletti ali'esterna Beatitudine.

#### BEATITVDINE OTTAVA.

Beati qui persecutionem patiuntur propter Iustitiam quoniam ipsorum

est Regnum Calorum.

NA donna, che guardi il crudo stratio di tre figliuolini, che le stannoinnanzi a i piedi in uario modo crudelmente ammazzati col mot
to presodall'Apostolo. Sicut socii passionum esi is, sic critis, con constativiti. Et in
una mano tenga una Croce, per esser'ilddio nobilissimo sopra tutte le cose;
però più nobil spetie di giustitia, fra l'altre, sarà quella, che s'occupa in,
rendere a lui i douuri honori di ledi, & di sacrificii, quando bene susse con
pericolo manisesto, « con ce su ruina di se stello, « della propria uita, «
ciò si mostra per la donna che uen la Croce in mano, con laquale si n

no le persecutioni per zelo della Religione, che è la più nobil parte della

giustitia, come si è detto.

Si dipingono l'una donna, & gl'altri fanciulli, come più alieni da i penfieri dannosi, per i quali posta apparire il merito per proprio errore de gli stratii sopportati.

BEATITUDINE A GVISA D'EMBLEMA DEL

Reuerendo Padre F. Valerio Diodati d'Abruzzo

Winore Osservante.

Vantunque vna sia la Beatitudine, & la felicità per oggetto, per esserio nel l'estato perfetto con l'aggregatione d'ogni bene secondo Boe tio nel terzo delle consolationi, prouerbio terzo, & uno l'ogetto essentialmente diuino nel quale tutti gl'intelletti capaci, & ragione doli se beatissimente diuino nel quale tutti gl'intelletti capaci, & ragione doli se beatisse no il Sig. Nostro Giesu Christo nel 5. di San Matteo disse, le beatitudini essero tto, cioè Pouertà di spirito, Mansuetudine, Messitia, Fame, & se le d. Giustitia, Mondezza di cuore, Misericordia, Pace, e Persecutione, lequali propriamente non sono Beatitudine per oggetto, ma piu tosto mo di, e mezzi per percenirui, imperò che il Sig. iui parla per figura di metafora, ponendo vna cosa per un'altra, cioè il mezzo per il termine ultimo at

tingibile, & per uenirea formar detta figura la faremo.

Donna giouane vestita di vestimento corto, con la faccia curua verso il Cielo, con vn agnellino a canto trafitto, & trapassato da banda, a banda da vna acuta spada, con gli occhi lacrimeuoli, & piangenti, col volto estenuato, e macilente, terra con vna mano vn ramo di oliuo, & vn cuore humano, che gitti fuoco, e fiamme, con ilquale raccolghi le dette lacrime, vi faranno dui fanciullini a' piedi, a' quali mostri con l'altra mano di porgeread'ambidui un pane partito in dui parti, acciò si veda, che ciascuno habbia hauere la parte sua, vi saranno anco molti altri fanciullipi auanti gettati in terra offesi, vilipesi, vccisi, & mal trattati, & per vltimo soprail capo vi saranno due palme intrecciate, vna di Lauro, & l'altra di Oliuo annodate insieme, & vnite in Croce da vna tessuta di tre varie cose. come Gigli, Mirti, e Rose, con tre motti, di questa sorte, alla palma di Lauro. Sola perseuerantia coronatur. A quella di olivo. Cum palma ad regna peruenerunt sansti. Alla corona. Non coronabitur nisi qui certaverit. O ve:0 altrimente secondo gl'antichi a quella di Lauro Aternitas, a quella di Oli 110, împassibilitas, Alla Corona, Seueritas.

Si dipinge donna per rapresentare sesso deuoto, e pietoso, come approua Santo Ambrosio nel Responsorio del picciolo ossitio della Vergine, conquelle parole. Orate pro deuoto semineo sexu. Per darci ad intendere, che chi uol ad essa beatitudine disponersi, e prepararsi, li sabisogno elsere diuoto verso le Sacre Sante, e spirituali cose, il che è segno manisesso di vera religione è sede. Si dipinge giouale per denomire, ene dalla ter erezza de nostri anni, deuemo dar e pera all'acquisto di detta i catitudne, i enche si come si primi sori sono quelli, che nella Prima una osciono, diferiono, e piarciono a gibuomini, cost le prime nostre vie sono quelle ene più diferiono a 1910, il mondo si prende da Gio. Battista, ene di tre an inje mezzo nel deferto si diede alse diune cose, come accenna Ambrosio nel san i finno sotto quelle parole. Astra deserti teneris sub annis, &c.

S. dipinge donzella per la purita interiore, & esteriore, cioè di niente & d. corpo, non enendo corrotta, e maceniata, ne da opre, ne da cogitadi ni per dignificarci che chi vuol entrare alla beata vita li fa bisogno la palitezza, & himpidezza d'ogni mortal difetto, come vuol Gio. a. 21. de l'Apocal, secondo quelle parole. Non intrabir in eam aliquod coinquinatum, il che anco conferma liana 36. con quell'altro detto. Non transibit per eam pollitus; Si rapprenanta con il vestimento corto, e vile, e lacerato per dino frace la poue cu di ipirito, poi che cosi si dice Beati pauperes spirtu, Et ciò per dinotare ene chi vuole confeguir la beatitudine gli fa bilogno ipoghar i di tutti i superfini comodi terreni, & lasciarsi volontariamente acerare la ogniparte da bisogni ne proprii beni di Fortuna, & dice notabilimente pouero di spirito, e non solo di cose, per dimostrarci, & darci speranza, che anco i ricchi a quali pare, che venga di 1 Sig. difficultato tale acquifto, possono, se vogliono conteguira essendo in se regolati, e parchi, e ne i poueri magnanimi, e liberali facendo poco conto di fue cole, & per li poueri ancora, che ienza ipargimento di ricchezze in altri bilognoli postono acquistario con la potenza della buona volonta, de ricchi diceua Maria. Eferientes repleuit bonis; dinites dimittit inanes.

Si dipinge con la faccia curua per denotarci l'humilta, la quale se bene, si inchina verio la terra s'erge, & cialta verso il cielo, ciò significa; che chi vuole beatificani, debbe sopponersi in terra a proprii Superiori, & in cielo referre l'obbedienza a Dio, & alla sua santa legge che così si adempie, quello di Pierro nella Canonica 1. a. 5. Humiliamini sub potenti manu Dei, ve

exaltet vos in tempore uisitationis.

Si dipinge con l'Agnellino trafitto dalla spada per denotarci l'innocente, & patiente mansuetudine, che però si dice Beati mites, essendo che chi vuole este e beato, debba sarpoco conto de danni riceuuti nei beni di fortuna, honore, e sama del mondo, che questo accennaua Dauit nel

Salmo 36. Beati mites quoniam ipsi hereditabunt terram.

Si rappreienta con gl'occhi lacrimanti, & piangenti per dinotarci la triflezza e mestitua, spirituale, perche si dice nel Vangelo. Beati qui lugent
quoniam ipsi consultaturi per dirci, che quelli si beatisicheranno, che piangend i st empo male speto, li doni di Dio naturali, e gratuiti, li frutti delle vicci morali lassati, la mal passata vita, e peccati comessi, mediante pero il perfecto dolore detto contritiuo, parte necessaria di penitentia, secon
do vuole la com me catrolica scuola. Past tentia est praterita mala plangere,
est plangenda iterum non committere. Si dipinge ancora con glocchi lacriman i, e piangenti perche ciò debba farsi per compassione di Christo Nostro patiente compatend i al dolore, passione, & atroce morte di lui, che cosi ci insegna Hieremia a.6. parlando dell'unigenito di Dio con tali parole.

Lustum vnigeniti jac tibi planetum amarum. Si raj referita con il volto enenuato, e machenie, per denotare il bilogno, e neccisità ipirituare negatoci tal nolta da pernera nuomini, onde, ero n dice. Beati qui esurimi, es htunt in Stitum, Per darciad intendere, che chi unol chere beat, debia tempre cercare quello che è vaic, e necessario ana falute, & anco haucr lete, cioè ammo pronto di rendere a ciarcuno quello che è tenuto. Si rajpresenta co'i cuore humano che gesta fucco, e fan ma, e che racci ghe le proprie accame, perdenotarci il cuori, onde, ci e però Beati manioconie. Perdirei, che chi vuole in Ciero Leatificato vedele iddio, delba hauere il cuore mondo, e loniano da ceni maligna jais.one, e jeri ente chetto mon dano, che di questo dife il Pre feta Lai amini, co nundi chote. Cetta ficco, e fiantua, jerche ir come il fuoco jurga, e monda l'oro, coli la diu na gracia il contrito cuore, e con e l'acqua publice il uato, cesi le lactime l'anima. dalle colpe mortali, onde il Salmo dice Afferges me Domine hifoto, et mun daborlanabis me & super ninem, & c. Ei con l'antecede le. Cormandu crea in me Deus. Vi si rapresentano i dui fanciullinia piedia quali vien diviso un pane, per denotare la mifericordia, perche Beati mifericordes, &c. Etiendo che quello tara beaco, che con pieta fouuentra alle ne essità di persone miserabili con ine instanze, con e insegna Eigia a 18. Frange esurienti panem tulm. Si dipinge con il ramo deli onuo, jer fignificare la face, tranquilita, & serenita des cuore, onde perodice. Leatifacifici, & c. Pe. dirci che per effere beato si debbano havere se tre paci, e tranquilità spirituale, cioè li perna con Dio, interna con la coicientia, & esterna con il prossinio, che questo secondo nel lib. 3. dalia tapieza, ci mene integnato Pax, & electis Dei. Si dipige con molti fanciallini effeti, uilij efi, accifi, & mal trattati, per denotare le perfecutioni ingiuste de' tiranni, e peri essi nostri ininici, & pe rò si dice Beati qui persecutiones patiutur propter institia, & c. Ciò ne significa, che chi uuole essere beato debla rendersi peratto di patieza impetete, e de bole alla uendetta ancorehe uendicar si poleisi, prento al rinietie e e gni lesione, & officia, peniando che la perfecutione ferue a buoni per efercitio di uirtu, che però difie il Sig. Dio in quella con enuone fra i filoi Arcstoli. Nisi efficiemini, sicut paruul, non intralitis in Regni m Calori m. Le due palme incrociate giunte, & annodate da una corona tel uta di Gigli, Masti, e Rose, sopra il capo per impresa, ne significa le tre uniù Teologiche, come Fede, Speranza, & Carita, la Fede peril Giglio, la Spelanza peril Masto, & la Rosa per la Carità, senza leguali uiriù inssuno potra giamai beatificarfi, & questo basti per hora intorno a tal materia.

BELLEZZA.

DONNA che habbia alcota la testa fra le nuuole, & il resto sia poco visibile, per lo iplendore, che la circonda, porgavna mano suoi dello splendore, con la quale terra vn gigho, spengendo con l'attra mano vua palla, & vn compatio. Si dipinge la Lenezza con la testa alcota tra le nuuole, perche nonè cosà, dena quale più dificon ente si pona parlare con mortal lingua, & che meno si pona conoscele con l'intenerso ha a-

no, quanto la bellezza, laquale, nelle cose create, non è altro, metasoricamente parlando, che vin- spiendore, che deriua dalla luce della saccia di Dio, come difficuscono i Piatonici, essendo la prima bellezza vina cosa con esso, laquale poi communicandos in qualche modo di Idea per benignita di sui alle sue creature, è cagione, che esse intendano in qualche parce la bellezza: ma come quelli, che guardano se stelli nello specchio,

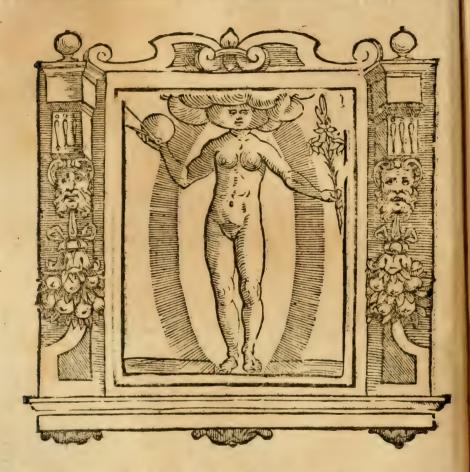

subito si scordano, come disse San. Giacomo nell'Epistola Canonica, coi noi guardando la bellezza nelle cose mortali, non moiso postamo a zarci a vedere quella pura, e semplice chiarezza, dalla quale tutte le chiarezze hanno origine, come di ile Dante nel 13 del Par.

Ciò che non muore, & ciò che può morire Non è se non splendor di quella idea.

(he partorisce amando il nostro Sire.

Si dipingerà dunque nella sudetta maniera, significandos per la mano, che si stende col Giglio, la beliezza de lineamenti, & de colori del corpo semi-

reminile, nel quale pare, che sia riposta gran parte di quella piccola misura di bellezza, che è participata, & goduta in terra, come habbiamo già

detto di sopra.

Nell'altra mano terrà la palla, col compasso, per dimostrare che ogni bel lezza consiste in miture, or proportioni, le quali s'aggiustano col tempo, or col luogo. Il luogo determina la bellezza nella dispositione delle Prouincie, delle Citta, de' Tempii, delle Piazze, dell'huomo, e di tutte le cose suggette all'occhio, come colori ben distinti, or proportionata quantita, or misura, or con altre cose simili; col tempo si determinano l'armonie, i suoni, le voci, l'orationi, gli abbattimenti, or altre cose, le quali con misura aggiustandosi, dilettano, or sono meritamente chiamate belle. Et come il Giglio per l'acutezza dell'odore muoue il senso, or desta gli spiriti, così medesimamente la bellezza muoue, or desta gl'animi ad amare, or desiderare di godere, (per dar perfettione a se siesso) la cosa, che si conosce per la molta bellezzadegna di consideratione, or di prezzo; sopra di che vn nobile, e gentilissimo spirito sece il presente Sonetto.

Eluce la beltà, che dal primiero

Splendor nascendo in mille rai si parte, Quegli che'l nostro, e l'altro Polo er se E fede sà mentre gli vibra, e parte

Di quel che in Cielo spléde eterno vero. Saper s'adopri, e la potenza, e il zelo.

Varia color souente, hor bianco, hor nero Una scintilla sol mostronne al mondo

E luce in vna men, che in altra parte

V dotta mano di ritrarla in carte

Note suron le stelle, e earta il Cielo.

BELLEZZA FEMINILE.

ONNA ignuda, con vna ghirlanda di Gigli, & Ligustri in testa, in vna mano haura vn dardo, nell'altra vn specchio, porgendolo in suo

ri senza specchiarsi dentro, sedera sopra vn drago molto feroce.

I Gigli fono l'antico leroglifico della bellezza, come racconta il Pierio Valeriano, forse perche il Giglio tra gl'altri fiori, ha quelle tre nobili qualità, che riconobbe una gentildonna Fiorentina nella statua fatta da scultore poco pratico, perche essendo ella dimandata quelche giudicasse di tal statua, ella con grandissima accortezza disse scoprendo le bellezze d'una donna compita, & la gossezza tacitamente di quell'opera, che era bianca, morbida, & soda, per esser queste qualità del marmo stesso necessarissime in una donna bella, come racconta Giorgio Vasari, & queste tre qualità ha particolarmente tra gl'altri fiori il Giglio.

Il dardo facendo la piaga, nel principio è quasi insensibile, laquale poi eresce a poco a poco, & penetrando molto dentro, è difficile a poiersi caure, & ci dimostra, che cominciando alcuno ad amare la bellezza delle donne, non subiro proua la ferita mortale, ma a poco a poco crescendo la

piaga, sente alla fine, che per allentar d'arco non fana.

Lo specchio dimostra essere la be lezza seminite medesimamente uno specchio, nelquale uedendo ciascuno se stesso in miglior perfectione per

H 3 lamor

ICONOLOGIA

l'amor della specie s'incita ad amarsi in quella cosa, oue si è ueduto piu perifetto, & poi a desiderarsi, & fruirsi.

Il drago mostra che non è da sidarsi, oue è bellezza, perche ui è ueleno di

patsione, & di getofia.

E Ignuda, perche non unol esser coperta di liscio, come anco si può dir che sia stale, & caduca, & percio le si pongono i ligustri nella ghirlanda, conforme al detto di Virgilio nell'Egioga seconda.

O formose puer nimiu ne crede colori Alva ligustra cadunt, vacinia nigra legutur. Et Oudo de arte amandi. (suo

Forma bonu fragile est, quantuq; accedit ad annos Fit minor, & spatio carpitur illa N semper viola, nec semper lilia sorent, Et riget, amissa, spina relicta, Rosa.

## BENFVOLENZA, ET VNICNE MATRIMONIALE

del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.

DONNA che tenga in testa vna corona di vite, intrecciata, con un ramo d'olmo in mano, verio il seno vn'Alcione augello marittimo, Ogn'vno sa quanto la vite ami l'olmo, & l'olmo la vite, Ouidio.

Vlmus amat vites, vitem non deserit vlmos.

Per tale amorosa Beneuolenza, & vnione l'olmo si chiama marito della vite, & vedoua si chiama la uste quando non e appoggiata a l'olmo, Catullo ne gli essanteri nuptiali. Vi vidua in nudo vitis quanascitur arno

Nunquam se extolit. piu a basso pos dice.

At si forte eadem est vimo coniunita marito, Et Martiale nel 4-libro ne le nozze di Padentio, & Clauia, volendo mostrare l'unione, & la Beneuo-lenza di questi iposi disse. Ne melius teneris iunguntur vitibus ulmi.

a si latti pensieri pensò il Tano quando disse, Amano ancora

Gliarbori, veder puoi con quanto apetto, Et con quanti iterati abbracciamenti,

La vite s'auniticchia al suo marito.

Cioè a l'olmo, se bene si potrebbe anco intendere, al pioppo, o al frassino arbori tutti annici aila uite come dice Columella lib. AVI. Vitem maxime populas alit deinde ulmus, deinde fraxinus, & di questi; arbori uolie intendere Horatio nel 4 lib. Ode V. chiamati uedoui ienza la uite. Et vitemo viduas ducit ad arbores, Et nelle lodi de la uita rustica con essa li marita, Adulta nitium propagine Altas maritat Populos. Da questi l'oeti latini leggiadramente prese il Bembo il suo concetto massimamente da Catullo per estortare se dame ad'amare.

Ciascuna Vite.

(poggia, Esa giace, el giardin non se n'adorna

Ma quando a l'olmoso al Pioppo alta s'ap-

Ma quando a l'olmoso al Pioppo alta s'ap-Nel frutto suo, nell'ombre son gradite. Cresce seconda per Sole, e per pioggia

Oue alcuni i esti più moderni leggono

Ma quando a i olmo amico alta s'appoggia.

Et di quest'olmo ci siamo uoluti seruire noi lassando gl'altri per essere più frequente in bocca de poeti, & per non consondere con più dinerii rame la corona, une più gentile comparira templicemente la uite autificchima con l'olmo ino marrio, per simbolo de la Beneuolenza, & unione matri-

DI CESARE RIPA.

moniale, l'Alcione che tiene in mano è vn'augello poco più grande d'vn passaro, quasi tutto di color ceruleo, se non che ha messicate alcune penne porporine, e bianche, ha il collo sottile, & lungo, và suolazzando, & stridendo intorno al lito del mare, con voce lamenteuole, oue anco sa il suo nido, & vi coua setre giorni, i quali per essere felici, chiamansi Aryoni dies, Perche in tal tempo il mare sta tutto tranquillo, come dice Pli-

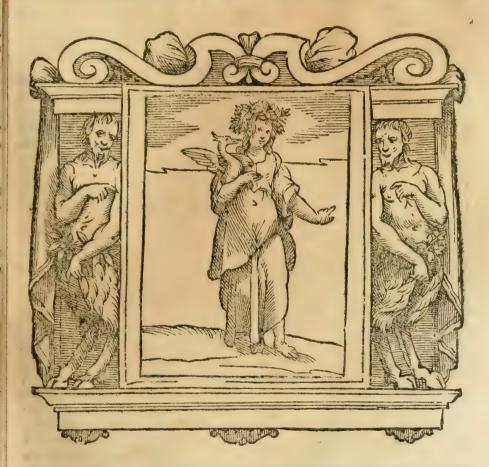

nio lib. decimo cap. 32. & Isidoro lib. 12. & il Sannazaro cosi cantò nell'E-gloga quinta.

Contere, & Halcyonis nidum mihi pellere ventos Dicitur, & sauas pelagi mul-

cere procellas Forsitan hic nostros sedabit pectoris astus.

A questo hebbe mira l'Ungaro nella prima Scena del quarto atto d'Alceo, supersua in vero, ma gratiosa, simule a la decima Egioga de Rota.

Turbato el mar d'amor ma forsi un giorno Per me faranto l'Acion il nilo.

Cioè spero un giorno d'hauere in amore tranquillo stato, & Bernardin Roga più chiaramente.

Soane vdir gli augei, che per la rina Cantar piangendo (e si son anco amici) Lor fidi amori, es mentre al tempo rio

Prendon sul nidosinflebil voce, & vius Acquetan l'ondase fanno iliti aprici.

Chiamati anco Alcione la moglie di Ceice Re di Tracia, la quale amo cordialissimamente il suo marito, onde l'Vngaro volendo mostrare in. Alceo vna beneuolenza, & vnione grande con Eurilla, fa che egli dica,

e fu tra noi Mentre fummo fanciulli Si suiscerato affetto Chè tra figli di Leda, hor chiare stelle Etra Ceice, er la fida Alcione,

N'm sô se fosse tale Sempre ella staua meco, & io con lei, Si che rado onon mai ci vide il Sole L'on da l'altro disgiunto.

Amo tanto questa Alcione il suo marito, che hauendo in sogno veduto, ch'egli in vn turbulento naufragio era morto, si come auuenne, buttossi dal dolore in mare, onde i Poeti fingono, che fusse trasformata in tale. augello del suo nome, & che se ne volasse sopra il morto cadauero del marito, che era portato da l'onde marine, & però fanno che questo augello si vadi tutta via lamentando nel lito del mare, come tra gli altri Bernar dino Rota ne l'Egloga XIII.

Deh perche non fon io, come colei Che vide in sonno, er poi troud lo sposo

Sommerso in mare, & per fauor de Dei Hor piange augello il suo stato doglioso o

E nell'ottaua leguente. Quanto t'inuidio, o ben coppia felice

Comun fu sempre, a cui cantando lice A cui sposi, & augelli vn letto, vn nido L'onda quetar, quando più batte il lido, Et il Petrarca anch'egli canto della beneuolenza, & vnione di questi selici consorti nel secondo Trionfo d'Amore.

Quei duo che fece amor compagni eterni Far i lor nidi a più soaui verni

Alcione, & Ceice, in rina al mare

Con molto giuditio Ouidio nel lib. decimo delle Metamorfosi ha trasfo mato detta moglie amante del suo marito in Alcione, perche veramente questo augello di sua natura porta al suo marito tanta beneuolenza, che mon per ilpatio di tempo, ma per sempre cerca di stare vnita col marito, non per lasciuia, ma per amica beneuolenza, che tener deue la moglie verso il marito, ne mai altri riceue, anzi se per vecchiezza, egli diuenta fiacco, e tardo a seguitarla nel volare, ella lo piglia sopra di se, lo nutrisce, mai lo abandona, mai lo lassa solo, ma postoselo su gi'homeri, lo porta, lo gouerna, & sta seco vnita per sino alla morte, si come referisce Plutarco, De solertia ani alium. In cotal guisa parlando dell'Alcione, Vbi autem sene-Elus maremimbecillum, or ad sectandum tardum reddidit, ipsa eum suscipiens geflut, atque nutrit, nunquam destituens, nunquam solum reliquens, sed in humeros sublatum vsquequaque portatatque souet, eiq; ad mortem vsque adest.

Pongafi ad imitare li conforti l'amabile natura dell'Alcione, & stieno tra di loro uniti con amore, & beneuolenza, tenghino in dui corpi vn'animo, & vn volere, l'vno si trasformi nell'altro, gionca, & resti liero, & con-Teuro della compagnia datagli da Dio: tale aftetto, & vnione, s'esprime,

In quel nostro Sonetto acrosticho fatto nelle nozze del Sig. Gio. Batista Garzoni, & della fua nobilifsima Spola, il cui pregiato nonie nel capo de

versi per ordine si pone.

In qual parte del Cielo, in qual idea Scolpi Natura si leggiadra forma, Anima di virtute essempio, e norma Beats al par d'ogni suprema Des. Ella co'l suo splendor rallegra, er bea

Roma per uoi già gode eterno Aprile: Indiverrà per voi l'età dell'Oro, Lo Sposo suo dilettore in se'l trasforma L'astringe a seguir sol la sua bell'orma, ERARA prole ad'abbellire il mondo. Et certo, che niuna maggior felicità può effere tra dui conforti che l'vnione, & Beneuolenza: degnoè d'essere impresso nella mente d'ogni persona legata in nodo matrimoniale, il precetto di Focilide Poeta Greco Ana tuam coningem, quid enim suavius & prastantius Quam cum Maritum diligit V xor vsque ad senectam Et Maritus suam V xorem, neque inter eos incidit contentio? Cioè ama la tua moglie, che cosa può essere più soaue & più conueneuole, che quando la moglie ama il marito per fine alla. vecchiezza, & il marito la sua moglie, ne tra loro c'interviene rissa, & con tesa alcuna . Quindi è che li Romani antichi hanno lassato molte unemo-Le di quelli che iono vissi in matrimonio vnitamente con benevolenza. senza contrasto, de quali noi ne poneremo per essempio quatro Stampate dallo Smetio due verso il marito, e due altre verso la moglie.

D. M.

D. Iunio primigenio Qui vix ann XXXV. Junia. Pallas. fecit Coningikarifimo Et pientissimo De se benemerenti Cum quo vixit annis XV. Mens. VI. Dulciter. sine Querela.

T. Flauio. AVG. lib. Chrysogons Lesbiano. Adiutor Tabularior Ration. Hereditat Caes N. Flauia Nica coniux. cum quo Vixit and XLV. sine ulla offensas

DIS MANIBUS. Lusiae Glaphyrae Vixit Annis XXXIIX. Ti Claudius favstus Coniugi. optime, & bene De se merita cum qua Vixit Ann. xiix mense ? Diebus XXIIII. sine vlla Querela fecit, & sibis

Amando lei noua celeste Astrea.

Le fù prejeritto dell'Empireo Coro:

Onde ben lieta uà co'l cor giocondo.

GARZON inuitto, e saggio a lei simils

DIS MAN 3. CALPVRNIAE T. L. HOMEAE M. CALPVR NIVS M.L. PARIS CON.SVAESANCTISS. CVM.QVA.V.A. XXV. SINE OFFEN. ET fibl

Simile modo di dire vsa Plinio secondo nel lib.8. scriuendo a Geminio. Graue vulnus Macrinus noster accepit, amisit vxorem singularis exempli, etiam li olimo

fi olim suiscet. Vixit cum hac triginta nouem annis sine iurgio, sine Offensa. Et nella interittione di Lucio Siluio Paterno si legge. Sine vila animi laesura. Et in quella di Giulio Marciano. Sine vila animi lesione. Vn'altra inscrittione ponere vogliamo trouata poco tempo sa nella prima vigna suor di porta latina a man dritta, nella quale dice al Lettore, che sa d'essere insuidiato, per tre cagioni, vna perche mentre visse stette sempre sano, la seconda perche hebbe commodamente bene da viuere, la terza perche hebbe vna moglie a lui amoreuolissima.

Q. LOLLIO. Q. L. CONDITO

SCIO TE INVIDERE. QVI LEGIS
TITVLVM MEVM DVM VIXI
VALVI. ET HABVI BENE. QVET SIC
VIVEREM. ET. CONIVGEM
HABVI. MIHI. AMANTISSIMAM SIC

Hora se da gentili è stato satto conto di viuere senza querela, senza offesa, & lesione alcuna tra Moglie, & Marito. ma con reciproco, & scambieuo-le amore, tanto più da Christiani si deue procurare di viuere nel Sacro Matrimonio in Santa Pace con unione, & Beneuolenza, acciò meritiano poi d'essere vniti nell'altra vita in sempiterna gloria.

BENIGNITA.

ONNA uestita d'azurro stellato d'oro con ambe due le mani si prema le mammelle, dalle quali n'esca copia di latte, che diuersi animali lo beono, alla sinistra banda ui sarà un'Altare col suoco acceso.

La benignità non è molto differente dall'affabilità, clemenza, & humanità, & principalmente si esercita uerso i sudditi, & è compassione hauuta con ragione, interpretando la legge senza rigore, & è quasi quella che i Greci dimandano, (Fpijchia) cioè piaceuole interpretatione della legge.

Si veste d'azuro stellato a similitudine del Cielo; ilquale quanto più è di stelle illustrato, & abbeilito, tanto più si dice esser benigno verso di noi, così benigno si dice anco l'huomo, che con sereno volto cortesemente sa gratie altrui senza interesse, o riconoscimento mondano, & che esseguire

pietola giustitia.

Preme dalle mammelle il latte, del quale beuono molti animali, perche deffetto di benignita, & di charita infieme spargere amoreuolmente quello che s'ha dalla natura alludendosi al detto di San Paolo, che congiuntamente dice: Charitas benigna est. Si mostra però ancora quest'atto, che esercitandosi la benignita uerio i sudditi, come si è detto, ella deue essere anteposta al rigore della giustitia, secondo Papiniano Iure Consulto, esfendo la benignita compagna d'essa giustitia, come ben dice Cicerone De sinibus. Che però da tutte due deue esser iodata, & abbracciata, asiermando Plut. . . . . villa capa 26, che : Qvi non landat benignitatem, is professo cor babet adamantiquem, ant ferro excussione.

L'altare

L'altare co'l fuoco, dinota, che la benignita ii deue usare, o per cagio ne di religione, laquaie principalmente s'esercita con li meritici, o almeno non ienza esta, talmente che uenga in pericolo d'esere ritardata, o impedita la giustitua per initiare Dio steno, ilquaie è vgualmente giusto, & benigno.

# AL SIG CAVALIER CESARE RIPA,

PER L'IMAGINE DELLA BENIGNITA FIGURATA Da lui nella periona dell'illutrissima, ed Eccellennisima Signora Marcheiana Saluian.



AVDF, e pregio acquisto Greco Pittore,
Gia ritraendo con Maestra mano
La Bell ssima Argiua, onde'l Troiano
Giudice Ideo Sentil ssi iuo ardore:
Hor tu (ESAR gentil d'Italia honore,
Animo esprimi generoso humano
Di saggia Etrusca DCNN sq al cui souran
Lume s'accende l'Arno in casto amore:
Ne in van con Zeusi a gareggiar t'accingi;

Che Tu lo spirto s Ei la corporea salma;
Ei la Beltà; Tù la virtù dipingi;
Anzi gloria maggior guadagni, e palma;
(he bel tanto più grande in carte stringi;
Quanto via più, che'l corpo, è nobil l'Alma;

Lo Spaparato Accademico Filomato.

BENIGNITA.

ONNA giouane, bella, & ridente, con uaga acconciatura di biondi capegli, coronata di corona d'oro, con il Sole in capo, uestita di habito leggiadro in color d'oro, con Ciamide fregiata di color purpureo,
oue si uedono re Lune d'argento, lequali sieno creicenti, & riuoste a man
destra, stia alquanto china, con le braccia aperte, & con la destra mano
tenga un ramo di pino, mostrando dessersi leuata sù d'una riccha seggia,
& a canto ui sia un'Elesante.

La benignità non è altro per quanto si può raccorre da la dottrina d'Arist. lib-4. Etica, che uno affetto naturale di persona magnanima in inostrare segni di stimare gl'honori dati dalle persone inseriori, talche è untipropria delle persone grandi in quanto sono magnanime, & magnan mo ICONOLOGIA

non unol dir altro che huomo di splendore, & ornamento di persetta nir zu, tal che quanto è difficile d'esser magnanimo per hauer bisosgno di tutti gl'habiti buoni, tanto è nobile essere benigno. Quattro sono gli affetti del magnanimo, che affetti si deu ono chiamare quelle cose, che non hanno Elettione, Benesicenza, Magnisicenza, Clemenza, & Benignità, a i quali si riducano tutti gl'altri, percioche il magnanimo non suma, ne disprezza, come quello che non teme, ne spera: inquanto non disprezza

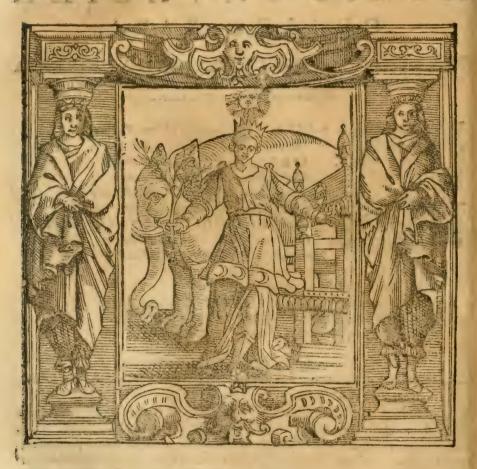

& Benefico, in quanto non stima Magnisico, in quanto non teme Clemente, in quanto non spera, Benigno, & perche la benignita ha per oggetto immediatamente l'honore, & honorare, però si può dire, che la Benignità sia il più degno assetto, che possi naicere in principe generoso, il che è conforme alla dottrina dell'istesso Arist, nel 2. della Restorica al capo 20 diceado, che la grandezza nell'huomo non è altro, che vna cer-

tapiaceuole, & nobile gravità. La onde scoprendossi questa virtù singo-lamente nesta Islustrais. Sig. MADDALENA Strozzi maritata nel-PEccesi. Islustrais. del Sig. Marchese Salviati, ini è parto che si veda questa figura con particular mentione di questa Signora, nella quale ottre a gi'altri ipiendori, che se danno sa patria felice, sa Cata Islustrissima, i genitosi di somma virtù, rispiende tanto s'isfessa benignità mencre accetta gi'no-nori desie persone inferiori con lieto volto, & con la benignità sua, che opera megno che gi'altri con l'alterezza, & ben si può dire di sei quel cne terme Ciaudiano in Consulata Manissi.

Peragit tranquilla potestas.

Quod violenta nequit: mandatag; fortiva urget Imperiosa quies.

Le tre Lune, che iono intorno al fregio della Clamide, raprefentano l'in fegna deil'illustrisima Caia Strozzi, nellaquale si contiene con molta ragione il simbolo della Benignita, percioche, come il iume della Luna non è altro che l'istesso lune del Soie, così la benignita non ha altra luce che quena dell'istessa magnanimita Sole delle virtà, come habbiamo mostrato, & però la forma del Sole si scuopre in testa della figura, cioè indinoco più iuperiore, & più nobile sede dell'intelletto, onde si cauano le virtà intellettiue, & gi'organi sensitiui, ne quali si fondino le morali.

Il numero ternario delle Lune, fignifica la perfettione di questa eminente virtà, perche il ternario sempre fignifica perfettione, come iniegna Artinel primo del Cielo Cap. primo. & è primo numero impari, & principio d'imparità della quale diceuano i Gentili sodisfarsi Dio, come di cola perfetta, onde Virgilio nell'Egloga 8. dice. Numero Deus impare gaudet.

Et i Pittagorici dinero il tre triplicato nelquale si contiene il dua, esse di potenza infinita, con quali concorda anco Platone, che dice nel Timeo, da questo nume o triplicato hauere origine la persettione dell'anoma, & l'istessa Luna si dimanda da i Poeti Trisorme, come si vede in Austonionel libretto intitolato Griso, nel quale dell'istesso numero ternario discorre, ne deuo lassare di dire; che dette Lune sono riuolte a man destra cioè ve do l'Oriente, ilche è segno, che la Luna stà in suo crescimento, seguitando il Sole, & così l'Illustris. Casa Strozzi seguitando gli splendori della magnanimita, si va continouamente auanzando nella gioria, & ne gli splendori della fama con l'istessa benignita, & è la Luna detta Lucina, per esiere ella tenuta da gli antichi apportatrice della luce a i nascenti fanciul li, perche porge loro aiuto ad vicire del ventre della madre, & per esiere ella benigna, & pianeta humido affretta tal hora con il suo inslusso il parto ioccorrendo le donne ne i lor dolori, rendendo e più sacile al partorizio come di sie Horatio lib. 3. Ode 22.

Montium custos nemorumo; uirgo, Teruocata audis ademiso; letho-Que laboranteis utero puellas Diua triformis.

Et benigna si può dire la Luna, perche risplendendo nell'oscurità delle notie, assicura, & inanimisce col suo lume i poueri viandanti, & i passoria alla guardia delle loro mandre, & perciò è stata chiamata da gli Antichi scoria, & duce, & gli Egitij con il gieroglisseo del Sole, & della Luna s'in-

maginauano che questi dui pianeti sottero Eiementi delle cose, come quel li che con la virtù propria generaliero, & consecuatiero, & perpetuatiero, tutte le cose infectori, oitre a questo la vita nostra estere retta dal gouerno loro per estere sostenta a da l'numor de l'vna, & das casor desl'altro.

Si fa detta figura di faccia liera, & gioconda, ridente, di aspetto giouiale, leggiadro, & modesto, perene non è cosa più grața, & amara de la benigni-

t., onde dine Terentio ne gli Adeifi. Re ipsa reperi.

Facilitate nibil esse homini melius neque clement a.

Etper signit care lo stato signorile che è necessario all'vso di essa beni-

gnita, si sa vestita, & coronata d'oro.

Il drizzarsi in piedi, chinarsi, & aprir le braccia, sono segni proprii ne i Principi della lor benignita, lontani dan'alterezza den'ammo, & dal

rigore.

Tiene con la destra mano il ramo di Pino, essendo detto arbore sin bolo della benignità, i erche il pino ancorche sa alto, & raccia ombra grandifina, non nuocea niuna pianta che vi sia sotto, ma ciascuna vi germegia lietamente, perche esta è benigna a tutte, come referitee I neotrasto Filo-

sofolib.3.cap.15. de Plantis.

Pinus quoq; benigna o un bus profeerea esse putatur, quod rudice simplici, altac; seritur enim sub eam, & Myrtus, & Laurus, & al a pleraque: nec qui que m probibet radix, quo minus bac libere augescere i aleant: ex quo intellici potes, radicem plus insessare quam rubbra; quippe cum Pinus rubram ampl sinum reddat, & reliqua quoq; paucis altisq; nutentia radicibus ad portionem societa: munon negat. Oue è da notare, che il pino arbore nobilismo di radice alta, & remplice raccoglie benignamente sotto la qua ombra le minori piante, si come sanno altri arbori di alta rudice, che non negano ricevere in compagnia loro altre piante, il che ci seri e per sigura, che vna persona nobile d'altra radice, cioè di stirpe, & origine sublime riceve si to l'ombra de la sua protettione conogni benignita altri di minor conditione, & con portione li amette nell'amicizia, & compagnia sua, il che non fanno gl'animi nati vilmente, ancor che person una sublimati sieno, che persondinano restono rozzi, & come doppi, e non semplici viano verso altri più tosto malignita, che benignita.

L'Elefante animale nobile, & più d'ogn'altro grade, lo ponemo in que sto luogo persimbolo della Benignita de Principi, & Signori grandi, de la sua benigna natura ne mene a sar testimonianza Aris, libigio capido ne l'historia de gli animali. Ilephas omnium serarum mitisimis, er placidis mis. Et Bartolonieo Analico de la proprieta delle cese libi 18. capido, dice che gli Elephanti sono di natura benigni perche non hanno sele. Sunt autem Elephantes naturaliter benigni, quod careant selle. Ma noi diremo ch'eg i sia benigno non solo, perche sia primo di selesatteso che il cammello ancori, è primo di selesatteso non arima a quella gentile benignità, ci e na l'elesatte) ma perche ia natura lo madocato di vicerto lunie dintelietto prudente e sentimento quan che humano. Pinno libi 8. ca. 1.

Animalium maximum Elephas, proximumq; bumanis sensibus &c. questo animale se mai nen diferci inconera qualche persona ch'habbia sinarrita la strada per non ipauentaria col ius aspetto, li ritira in bel modo al quanto Iontano da quella, & per darli animo fe le mostra tutto cortese, & manfacto, & le precede auatitine cammino, tanto, che apoco a poco lo rimette per la strada . Si Eleonantes hominem errantem sibi obuium uiderint in solitudine, primo, ne impetu terreant, aliquantulum de uia se subtrahunt, & tunc gradum figunt, or paulatim ipsum pracedentes uiam ei ostendunt. dice il medefimo Bartolomeo Anglico nel luogo citato, & Plinio nel fudetto lib. cap.4. Elephus homine obuso forte solitudine, & simpliciter oberrante clemens, placidusq; etiam demostrare viam traditur. Atto veramente benigno, mirabile, in vno Annnale, ch'habbia forza di nuocere, & non voglia, ma più tosto di giouale: dela nobile, e benigna conditione di questo animale si possono riputar partecipi quelli Signori, i quali mossi dalla loro innata benigna natura rimettono i iuditi, o feruitori nella via del felice contento, foccorrendoline i loro estremi bisogni. Nunc sibi finem proponit Honestus Princeps, ut subditos felices efficiat. Il fine de l'honesto Principe è di far selici i sud Arti disse Antipatro: di più gli honesti, & benigni Principi, & Sigaori, accorgendo i di effere maggiori tenuti, & riueriti, porgono animoa minori di parlare, & chiedere vd.enze, & loccorfo, si come hanno fatto gli ottimi Principi, & Imperatori, che hanno lassato buon nome di se. Alenandro Seucro di nome, & benigno di natura a chi non s'arrischaua di chiedete niente, lo chiamaua, dicendo perche non chiedi niente? Vuoi for e ch'io ti resti debitore? chiedi, acciò non ti lamenti di me: Conosceua Alessandro che il Principe è obligato dar benigna vdienza, & soccorio a perione minori, & priuate, & perciò s'offerina benignamente a loro, dunandando e bisogni per non rimanere a loro debitore, & pure era gentile Imperatore, confondanti quelli Signoriasperi di natura, che negano l'vd.enza, e se pur la danno a le prime parole infastiditi diicacciano da le con ingiuria le persone, & le sauentono con la loro seuera, & brusca ciera; prendino essempio di Tito figlio di Vespasiano Imperatore, che sempre benigno si mostro al popolo, onde per tal benignita su chiamato Amore, & delitie del genere humano, mai licentiò alcuno da se senza dargli buona speranza, anzi auisato da' familiari, come ch'egli promettesse più di quello che potesse mantenere, soleua dire che bisognava auertire che niuno si partisse mesto, & disgustato dal parlare del Principe. N moportere, ait quemquam a sermone Trincipis tristem discedere: Soggiunge Suetonio, che trattò il popolo in ogni occasione con tanta piaceuolezza, & benignità, che solea sar preparare le feste publiche de Gladiatori non a gusto 140, ma ad'arbitrio de gli aspettatori, & mai negò niente a niuno che gli dimandasse, anzi l'essortauaa dimandare di piu: N m neque negauis quicquam petentibus: & ut que uellent peterent, ultro adhortatus est. Stando vna fera a cena gli uenne in mente, che in quel giorno non haueua usata la solita benignita con niuno, di che pentendosi, mando fuori quella memorabil voce Amici diem perdidimus, Amici habbiamo perduta la giornata, riputò come principe essere debito suo esseretare ogni giorno l'ossitio de la benignità. Non su men benigno quel buono Imperatore, dico Marco Aurelio di cui Herodiano scriue, che a qual si voglia che ui andaua auanti porgeua benignamente la mano, e non comportaua, che da la sua guardia susse impedito l'ingresso a niuno. Questi sono Principi amati in vita, & dopò morte bramati, che si fanno schiaue le genti con la benignità, & certo per quattro giorni, che in questa vita vno signoreggia, deue procurare di lassar memoria benigna di se, perche la sua signoria tosto si perde, & la sua benignita, come virtu eternamente dura; Detto degno di generoso Principe su quello di Filippo Re di Macedonia Padre dei grande Alessan-

dro. Malo diu benignus, quam breui tempore Dominus appellari.

voglio più tosto esse re chiamato lungo tempo benigno, che breue tempo Signore, onde io considerando il cortese animo di questi inuitti, & benieni Principi, & la nobil natura de l'Elefante animal maggiore d ogn'altro congiunta con tanta benignita, si concludera, che quanto più vna persona nobile, & grande, tanto più deue essere corteie, & benigna, ma quello, che più importa si conforma con la benigna natura di Dio, di cui è proprio l'esser benigno, essendo, che non ci è chi più di lui eserciti la benignità per il bene, che ogni giorno fa a tutte le sue creature, si che vn Signore, & vn Principe per quanto comporta la mortal conditione in cosa niuna può più accostarsi a la natura diuina, che con la benignita, & senza dubbio, che; Iddio ama più vn Signor benigno, che surerbo, & altero, anzi l'odia, si come il moral Filosofo Plutarco chiaramente dino-Ara nel discorso, che fa al Principe ignorante, dicendo, che sicome; Iddio ha collocato nel Cielo il Sole, & la Luna, fegni del fuo splendore, co si è l'imagine, & il lume del Principe ne la Republica, che porta la mente, & la ragione giusta, & retta, e non il fulmine, e'l tridente, come soglion farsi dipingere alcuni per parere tremendi, & sublimi più che non iono: dispiacciono a Dio questi, che fanno emulatione con li tuoni, fulmini, & raggi, & si compiace di quelli, che imitano la sua virtù, & si rendono similia lui nell'honesta, humanità, & benignità, & questi più inalza facendoli partecipi della sua equità, Giustitia, Verità, Mansuetudine, & benignita, mediante le quali virtù risplendino, come il Sole, & la Luna non tanto appresso gl'huomini, quanto appresso Iddio padre di ogni benignità,

BIASIMO VITIOSO,

VECCHIO magro, pallido, con bocca aperta, & chinato verso la terra, laquale el va percotendo con un bastone, che ha in mano, cost singeuano gl'antichi Momo Dio della riprensione, e del biasimo; il vestimento sarà pieno di lingue, d'orecchie, & d'occhi.

Si dipinge vecchio, perche è proprieta de vecchi di biasimare sempre le cone dalta, o perche si conosca la loro prudeza imparata con l'espeneza di niolu anni, o per lodar l'eta rattato, o perporre si eno alla licenza giouenile.

Si fa ancora vecchio, esiendo la vecchiezza simile al verno, che spoglia i campi d'ogni occasione di piacere, & di gusto.

E secco, & pallido, perche tale diuiene spesso, chi biasima per l'inuidia.

che quasi sempre muoue il biasimo.

Sta con la bocca aperta, & si veste, come habbiamo detto con le lingue. orecchi, & occhi perche il biasimo è tempre pronto d'vdire, & vedere per scemar la lode di qual si voglia periona.

Mira la terra, perche il fine di chi biasima non può esser se non vile, ap-

poggiandosi maisime all'arido legno della maledicenza.

BONTA.

DONNA bella, vestita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, e stara con gli occhi riuolti verso il Cielo, in braccio tenga vi pellicano con li figliuolini, & a canto vi fia vn verde arboiceno alla riua. di vn fiume.

Bontà nell'huomo è compositione di partibuone, come fedele, verace.

integro, giusto, & patiente.

Bella si dipinge, percioche la bontà si conosce dalla bellezza, essendo

che la mente acquista cognitione de' sensi.

Il vestito dell'oro significa bontà, per esser l'oro supremamente l'uono fra tutti i metalli. Horatio dimanda aurea la mediocrica, dalla quale deri-

ua la bonta istessa in tutte le cose.

L'Albero alla riua del fiume è conforme alle parole di Dauid nel suo . Salmo, che dice: l'huomo che segue la legge di Dio esser simile ad vil'albero piantato alla riua dyn ruscello chicro, bello, & corrente, e per non esser altro la bonta, della quale parliamo, che il conformarsi con la volonta di Dio, però si dipinge in tal modo, & il pellicano medesimamente, il quale è vecello, che, secondo che raccontano molti autori, per souuen re i proprii figliuoli posti in necessita, suena se stesso col rostro, e del proprio Canque li nodrifce, come dice diffusamente Pierio Valeriano al tuo luogo. & de più moderni nella nostra lingua.

Il Ruicelli nell'impresa del Cardinal d'Augusta non mostra altro, che

l'istessa bonta.

Sta con gl'occhi riuolti al Cielo, per esser intenta alla contemplatione diuina, & perscacciar i pensieri cattiui, che di continuo fanno guerra. Perquesto ancora si pone la ghirlanda di ruta, hauendo dett'herba proprieta d'esser suggita da i spirici maligni, & ne habbiamo autentichi testimonu, Haancora proprieta di lininuir l'amor venereo, il che ci manifesta, che la vera bonta lascia da banda tutti l'interessi, & l'amor proprio, ilquale solo sconcerta, & guasta tutta l'armonia di quest'organo, che suona. con l'armonia di tutte le virtu.

BVGIA.

ONNA inuolta, & ricoperta neil habito fuo quanto sia possibile, il vestimento da vna parte sara bianco, & dail'altra nero, terra i la capo vna gaza, & in mano vna Seppia perce-

I. La La parte del vestimento del color bianco mostra, che gl'huomini bugic di primieramente dicono qualche verita per nasconderui sotto la bugi imitando il diauolo, ilquate, come dice San Giouan Chrisostomo supe Matth. Concessum est interdum uera dicere, ut mendacium suum rara ueritate commendent.

L'altra parte di dietro del vestimento nero, si sa in quella sentenza e Trisone Grammatico Greco, laquale diceua, che le bugie hanno la coda nera, & per questa medesima ragione a quest'imagine si pone in capo la Gaza, che è di color vario, & la Seppia, laquale, secondo che racconta Pierio Valeriano nel libro 28 quando si sente presa, manda suori dalla ce da vn certo humore nero, nelquale si nasconde, stimando con tale ingant suggire dal pescatore. Così il bugiardo oscura se stessio con la sintione del bugie, & non viene mai a luce di buona sama.

BVGIA

Onna giouane brutta: ma artifitiosamente vestita di color cangiant dipinto tutto di mascare di più sorti, & di molte lingue, sara zopp cioè con vina gamba di legno, tenendo nella finistra mano vni sascetto paglia accesa. Sant'Agostino dipinge la bugia, dicendo, che e salsa significatione della voce di coloro, che con mala intentione negano, ouero a fermano vna cosa salsa.

Er però si rappresenta in vna donna giouine, ma brutta, essendo vitio suile, & suggito sommamente nelle conuersationi de' nobili, in modo cle venuto in vso hoggidì, che attestandosi la sua nobiltà, come per giur mento nel parlare si stima per cosa certa, che il ragionamento sia vero.

Vestesi artificiosamente, perche con l'arte sua ella s'industria di dare:

intendere le cose, che non sono.

La veste di cangiante dipinta di varie sorti di mascare, & di lingue c mostra l'inconstanza del bugiardo, ilquale dilungandosi dal vero nel sav lare, da diuersa apparenza di essere a tutte le cose, & di qui è nato il proue bio che dice. Mendacem oportet esse memorem.

Il falcetto della paglia accesa altro non significa, se non che si come detto suoco presto s'appiccia, e presto s'ammorza, così la bugia presto n

fce, & presto muore.

L'esse zoppa da notitia di quel che si dice triuialmente, che la bugia

le gambe corte.

B V I O.

GIOVANNETTO moro, vestito d'azurro stellato d'oro, & sor la il capo hauera vn Guso, nella destra mano vn velo nero, & con la nistra terra vn scudo di color d'oro, in mezo del quale ui sia dipinta v targa con motto che dice. AVDENDI.

CALAMITA.

DONNA mesta, vestita di nero, & mal'in arnese, mostrandosi o bole si regga sopra vna canna, tenedo in mano vn mazzo di spighe grano rotte, e fracassate, come quelle, che vengono abbatiute dalla tepes

1

Il vestimento nero fignifica malinconia, ch'è compagna perpetua del-

a calamità.

S'appoggia alla canna, perche non si truoua maggior calamità, che quella di colui, che sta in pericolo di rouinare, il quale si conduce molte rolte a desiderare la morte per rimedio, & la canna per esière vacua, & oco densa, facilmente si spezza al soprauenimento del peso, come sa ilmente mancano le speranze di questo mondo, perche ogni sorte di rento ancorche debole è bastante a mandare in ruina, & la fabrica, & li condamenti delle nostre speranze, & per questo si domanda calamità da i alami delle Canne.

Il mazzo del grano acconcio, come detto habbiamo, fignifica la perlitione,& rouna delle biade, che è il principio della nostra calamità.

CALAMITA, O MISERIA.

ONNA asciulta, tutta piena di lebbra con pochissimi panni, che le cuoprono le parti vergognose, & con alcuni cagnuoli, che li stiano lambendo le piaghe delle gambe, terrà le mani in atto di dimandare elemosina.

Calamita, & Miseria.

ONNA mesta, ignuda, a sedere sopra vn sascio di canne rotte, e spez

zate in molti pezzi in mezo a vn canneto.

si dipinge mesta, percioche la miseria rende l'huomo mesto, & ancorthe la Fortuna se gli mostri alquanto benigna, nondimeuo non si rallegra mai, come dimostra Seneca in Thyeste.

Proprium hoc miseros sequitur uitium Numquam rebus crederelatis

Rideat fælix Fortuna licet Tamen afflictos gaudere piget .

Si fa a sedere, per mostrare, che le sue speranze sono andate a terra, & lla insieme con esse, perche dice S. Agostino nel lib. de sin. la miseria è bondanza di tribulatione.

Le canne fracassate surono sempre poste anticamente per fignificare la ralamita, da che i Romani pigliorno poi il nome di calamita, dimandan-

lo calami, le canne.

CALVNNIA.

ONNA, che mostri essere sdegnata, nella sinistra mano tenga va torchio acceso, & con la destra prenda per i capegli vi giouanetto nudo, & lo stringa, il quale alzi le mani giunte al Cielo, & da via parte vi sara vi Basalisco.

Dipingesi con viso iracondo, perche è cagionata dall'iracondia, & dal-

lo idegno.

Il torchio acceso, dimostra, che là calunnia è instrumento attissimo ad accendere il suoco delle discordie, & delle rouine di tutti i Regni.

Il tirarsi dietro il giouine, che ha le mani giunte, ci sa conoscere, che

il calunniatore non è altro, che lacerare la fama de gl'Innocenti;

Glissi dipinge a canto il basalisco, percioche, come narra Pierio Valeriano nel lib. 14. I Sacerdori Egitij poneuano questo animale per la ca-

l 2 lunnia

84 ICONOLOGIA

lumnia, perche si come il basalisco senza mordere da lontano è pernitiose ail'nuomo co'i sguardo, cost in cai unmatore ipariando di naicosto an'orecchie de' Principi, & aitri, induce fra ud sentemente l'accuiato, che ricena danni, dilaggi, commenti, e och speno la morte, e tenz'onde poterii autarc, non sa; endo si torco, perche i li vi en satto in abienza come si vede autenire in molte corti, & merodote sopra sa calumnia nel lib. 7. così dice. Culumniator iniuriam satt accissio, non prajentem accisso.

CAPRICCIO.

C louinetto vestito di vara colori, in capo porterà vn cappelletto simile al vestimento, sopra siquale vi saranno penne diuerie, nella destra

mano terra vi manace, & nella finistra vi iperone.

Capricciosi si admiandano quelli, che con idee dall'ordinarie de gl'altri huomini diuerie fanno pendere le proprie attioni, ma con la mobilta dal l'vini all'altra pur del medetimo genere, & per modo d'Analogia si dicono capricci le idee, che in pittura, o in musica, o in altro modo si manisestano lontane dal modo ordinario: l'inconstanza si dimostra nell'eta fanciulieica, la v'anetà nella diuersita de i colori.

Il cappello con le varie penne, mostra che principalmente nella fantasia

sono poste queste diversità d'attioni non ordinarie.

Lo sperone, & il mantice mostrano il capriccioso pronto all'adulare l'alcrui virtù, o al pungere i vitii.

CARRODELLALVNA.

Come è descritto dal Boccaccio lib. 4. nella Geneologia de gli Dei.

N A donna di verginale aspetto sopra d'un carro di due ruote tirate da due cavalli, un bianco, & l'altro nero per mostrare, che la Luna fai suoi corsi di giorno, e di notte, è anco tirato il suo carro, come dice il sopradetto Boccaccio nel 5 libro da' cerui, essendo che il cammino, che sa Luna vien sornito più velocemente di tutti gl'altri pianeti, come quella, che ha l'orbe minore, & Claudiano, & Festo Pompeo dicano, che è guidato da muli, per esser la Luna sterile, & fredda di sua natura, come parimente è il mulo, & Ausonio Gallo sa guidare il detto carro da giouenchi, credesi che sosseno dati quest'animali alla Luna per la simiglianza, che è fra di loro delle corna, che perciò si mettano due piccioli cornetti in capo della Luna, comeanco per esser quest'animali sacrificati a questa Dea.

Prudentio veste la Luna d'vn bianco, & iottil velo dicendo.

Di bel·lucido uelo a noi uestita Quando succinta spiega le quadrella E la Vergine siglia di Latona.

Si potrà anco vestire con la ueste bianca, rossa, & fosca dalla cinta in su, & il restante del uestimento sara negro, mostrando, che la Luna non ha lume da sè, ma da altri lo riceue, & è d'auuertire, che per bellezza di questa sigura sieno essi colori posti con gratia, i quali mostrano, che la Luna, spesso si muta di colore, & da esa molti indouinano le mutationi de tempi.

Onde

Onde Apuleo racconta, che la rossezza nella Luna significa venti, il color fosco pioggia, & il lucido, e chiaro aere sereno, & Phinto nel lib. 18. cap. 31. dice il medesimo.

Fu da gl'antichi dipinta, che portafsi a gl'homeri una faretra piena di strali, & con la destra mano vna facella accesa, & con la sinistra un'arco.

Mostra la facella ardente, come apportatrice della luce alli nascenti fan-

ciulli, percioche porge loro aiuto, ad vicire dal uentre della madre.

Mostra ancor il lume, che sa alli passori, i quali amano assai la Luna, percioche da lei riceuono commodita grande, essendo che la notte guardano i suoi armenti dall'insidie delle siere.

Oltre ciò s'intende ancor per il lume l'humidità fua, che presta fauore al le piante, che germinano sopra la terra, & alle radici di sotto dona aiuto.

La dipiniero gl'antichi, come habbiamo detto, con l'arco, & con la faretra, perche intendeuano la Luna essere arciera de' suoi raggi, li quali sono alle uolte nociui a i mortali, & per dimostrare ancora le punture, che sentono le donne nel partorire, essendo questa Dea sopra il parto delle donne.

CARRO DI MERCVRIO.

N giouine ignudo con vn sol panno ad armacollo, hauerà i capegli d'oro, & fra essi vi saranno penne parimente d'oro congiunte insieme, o uero vn cappelletto con due alette, cioè vna per banda, in mano porterà il Caduceo, & alli piedi i Talari, che così si truoua dipinto da i pittori, & descritto in molti libri da' Poeti, & in particolare nelle trassormationi d'Apuleo.

Sara detta Imagine sopra d'vn carro, & vi saranno molti sassi, per accennare il costume de gl'antichi, che quando passauano vicino alle statue di Mercurio, ciascun li gittaua vn sasso a i piedi, di maniera, che sempre alli piedi della statua di Mercurio erano molti monti di sassi, e ciò riferisce

Phornuto nel libro della natura de gli Dei.

Sara questo carro tirato da due Cicogne vcelli consecrati a Mercurio, perche quello vcello, ch'è chiamato Ibide, è vna spetie di Cicogna, laqua-le nasce in Egitto, come scriue Aristotele nel libro della natura de gl'animali, doue che Mercurio (secondo che narrano gl'Istotici) regnò, dando a quei popoli le leggi, & insegnò loro le lettere, come scriue Marco Tullio nel terzo libro della natura de gli Dei, & volte, che la prima settera dell'Alfabeto sosse l'Ibi, si come dice Plutarco nel libro de lside, & Ossride, & Ouidio nel secondo libro delle trassermationi scriue, che Mercurio suggendo insieme con gli altri Dei l'impeto di Tipheo gigante si converse in vna Cicogna.

Potrebbesi in luogo ancora delle Cicogne dipingere due galli, per la conuenienza, che ha Mercurio Diodella sacondia, & del parlate, con la

vigilanza, laquale si dinota con il gallo.

21

Con il Caduceo si dice che Mercurio (secondo i Genzili) suscitasse i morti, come l'eloquenza suscita le memorie de galiacament.

I talari, e le penne, mostrano la velocità delle parole, le quali invitat-

1 3 50

te spariscano, però Homero chiama quasi le parole, veloci, alate, & c'han le penne, e chi vuol vedere, iù disfusamente queste, e simili altre ragioni del re penne di Mercurio, & de gi'attri tuoi portenu, potra leggere (oltre c. e molti ne scriuono nella lingua Latina) il Boccaccio, che nella nostra non manca con diligenza.

CARRO DI VENERE.

VENERE sidipinge giouane, ignuda, & bella, con vna ghirlanda di rose, & di morteila, & in vna mano tiene vna conca marina.

Fu Venere rappresentata nuda per l'appetito de gli lasciui abbracciamenti, o uero, perche chi va detro sempre alli lasciui piaceri rimane spesso spogliato, & priuo d'ogni bene, percioche le ricchezze sono dalle lasciue donne diuorate, & si debilita il corpo, & macchia l'anima di tal bruttura, che niente resta più di bello.

Il mirto, & le role sono consecrate a questa Dea, per la conformità, che hanno gl'odor con Venere, & per l'incitamento, & vigore, che porgeil mirto alla lusturia, che però Futurio poem Comico mentre singe Digo-

nemeretrice, cost dice.

A me porti del mirto acció ch'io possa Con più uigor, di Venere oprar l'armi La conca marina, che tiene in mano, mostra, che Venere sia nata del

mare, come diffusamente si racconta da molti.

Il suo carro, secondo Apuleo è tirato dalle colombe, le quali (come si scriue) sono oltre modo lasciue, ne è tempo alcuno dell'anno, nel quale

non stieno in seme ne i lor gusti amorosi.

Et Oratio, Ouidio, & Statio, dicono, che Venere è tirata da i cigni, per dimostrare, che i gusti de gl'amanti sono simili al canto del cigno, il quale è tan o più dolce, quanto quello animale è più vicino al morire, perche

tanto più gode l'innan.orato quanto più pena in amore.

Per fare alquanto differente questa sigura il Giraldi scriue, che Venere si rappresenta, come ho detto, sopra d'un Carro tirato da due cigni, è due colombe, nuda, col capo cinto di mortella, & con vna siamma al petto, nella destra mano tiene vna palla, o vero vn globo, in forma del mondo, & con la sinissira tre pomi d'oro, & dietro gli sono le tre gratie, con se braccia auuticchiate.

Il globo mostra esser Venere dominatrice, e conservatrice dell'vniverso. Li tre pomi sono in memoria del giuditio di Paride a sode della sua

fingularbellezza.

Le gratie sono le damigelle di Venere, che allettano, & corrompono facilmente gl'animi non bene stabiliti nella virtù.

CARRO DEL SOLE.

I L Solesi dourà rappresentare con figura di giouanetto ardito, ignudo, ornato con chioma dorata, sparsa di raggi, con il braccio destro disteso, & con la mano aperta terrà tre figurine, che rappresentano le tre gratic, nella sinistra mano hauera l'arco, & le saette, & sotto li piedi un serpente ycciso con la mano.

31

87

Si sa giouine con l'auttorità de i Poeti fra i quali Tibullo cosi dice.

Che Bacco solo, e revo eternamente giouani sono, &c.

Et per la giouinezza voltero fignificare la virtu del Sole, produttore

sempre in vigore del suo calore di cose nuoue, & beile.

Sostiene con la sinistra mano le tre gratie per dimostrare, che ciò che di bello, e di buono è in questo mondo, tutto apparisce per la sua luce, e

da quello in gran parte è prodotto.

Con il serpe morto, & con le frecce si dipinge per accennare la favola di Pitone veciso da Apollo sinto solo per dimostrare i giouenoli esteri, che nella terra opera la forza del Sole asciugando le supersinita de gl'humori, & essoluendo le corruttioni.

Stara detta figura con bella dispositione, sopra d'vn Carro, il quale da

Ouidio nel iecondo libro delle Metamorfosi eosi si dipinge.

Di ricche gemme è quel bel Carro adorno I raggi sonche san più chiaro il giorno Et ha d'oro il timone, & l'asse d'oro. D'argento, e gemme in un sottil lauoro Le curuature delle rote intorno E tutto insieme si gran lume porge

Le curuature delle rote intorno E tutto insieme si gran lume porge

Da salda fascia d'or cerchiate foro Ch'in Ciel da terra il Carronon si scorge.'

Questo Carro, come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Geneoiogia de gli Dei, ha quattro ruote, perche nel suo corso d'y n anno cagiona quattro mutationi de' tempi, & è tirato da quattro Caualli, delli quahil primo da gli Poeti, e chiamato Piroo; il fecondo Eoo; il terzo Etheone, & il quarto Phegone, & con questi hanno mostrato la qualità, & il camino del giorno; percioche Piroo, che è il primo, si dipinge rosso, essendo che nel principio della mattina, ostando i vapori che si leuano dalla terra, il Sole nel lenarii e rotio; Eoo, che è il secondo, si dimo-Ara bianco perche, essendosi sparso il Sole, & hauendo cacciato i vaporiè spledente, & chiaro; il terzoè Etheone, & si rappresenta\_rosso infiammato, tirando al giallo, perche il Sole (fermato nel terzo del Cielo) mostra più risplendente le stesso; L'vitimo è Phegone, & si sigura di color giallo, ma che porga al nero, per dimoffrare la declinatione d'esto verlo la terra al tempo, che tramontando fa oscurare CARRO DI MARTE. la terra.

FV rappresentato Marte dall'antichita, per huomo seroce, & terribile nell'aspetto, & Statio nel 7. libro della I hebaide, l'arn a di corazza tutta piena di spauenteuoli mostri, con l'elmo in testa, & con la Vecello Pico per elmiero, con la desta mano porta vinassa, & con il braccio sinistro tiene con ardita attitudine vino scudo di splendore sanguigno, & con la spada al sianco, sopra d'un Carro tirato da due Lupi

rapaci,

Si mostra terribile, & spauenteuole nell'aspetto per dar terrore, & spanentar i nimici.

Imostri, che sono nell'armatura, mostrano essere appresso di Marte il surore, l'impiera, & attie mini pamoni.

4 Gli

Gli si pone il Pico per cimiero per esse vecello dedicato à Marte per l'acutezza del rostro, nel qual solo consida contro gl'altri animali.

L'Asta tignifica Imperio, perche tutti quelli, che attendono all'armi, vo

gliono effere superiori, & dominare altrui.

Lo scudo denota la pugna, & la spada la crudeltà.

Si sa che stia sopra il carro, perche anticamete i combattenti vsauano le carrette, e di ci) sa metione il Boccaccio lib.9. della Geneologia de gli Dei.

Gli si danno i lupi, per esser questi animali dedicati a Marte, & per mofirare l'insatiabile ingordigia di questi, che seguono gl'eserciti, che mainon sono satti simili alli lupi. Et Homero sa tirare il carro di Marte da due caualli, come animali atti per combattere, & a sua imitatione Virgilio disse.

Ecllo arm intur equi, bellum bec armenta minantur .

CARRO DI GIOVE.

S I dipinge Giouc allegro, e benigno, d'età di quarant'anni, e nelle Meda: glie antiche d'Antonino Pio, e di Gordiano si sa nudo, ma per darli alquanto più gratia, & per coprire le parti viril, li metteremo ad armacollo vn panno azzurro contesto di varij siori.

Nella destra mano tiene vn'hasta, & nella sinistra vn fulmine, stando in

piedi iopra vn carro tirato da due Aquile:

Nudo si dipinge, percioche, come racconta Alessandro Afrodiseo, anticamente l'imagini de gli Dei, & de gli Re, surono satte nude, per mostrare,
che la possanza loro ad ogn'vno era mansfesta.

I varij fiori, fopra il panno fignificano l'allegrezza, & benignità di que-

sto pianeta, & d'essi fiori Virgilio nell'Egloga 2. così dice.

Ipsatibiblandos fundent venabula flores ..

Gl'antichi soleuano dare l'hasta per segno di maggioranza, & perciò

nell'imagine di Gioue significa quest'istesso.

Il folgore nota castigo, ma per esser questo pianeta benigno lo tien con la sinistra mano, per non esser rigoroso, il che si mostrerebbe quando lo tenesse con la destra mano in atto di lanciarlo.

Il carro è tirato da due Aquile, non folo per mostrare, come sono dedicate a Gioue, ma anco per dinotare gl'alti, & nobili suoi pensieri, & la liberalità, & finalmente essere gioueuole altrui, & perciò dal giouare dicess

cheei fürchiamato Gioue.

Glissi danno anco l'Aquile, per il buono augurio, che hebbe mentre andaua a sar guerra contra Saturno suo Padre, della quale rimase vittorioso. Come anco, perche interpretandosi Gioue per l'aria più pura d'onde nascono i sulmini solo si dimostra con l'Aquila, che tra tutti gl'vccelli solasinalza a grand'altezza lontana da terra.

CARRO DI SATVRNO.

Come si dipinge dal Boccaccio.

V Ecchio, brutto, sporco, & lento, con il capo inuolto in vn panno parimente brutto, & nel sembiante vedrassi mesto, & di malinconica

complessione, & con habito stracciato, nella destra mano tiene vna falce, & con la finistra vn picciol fanciullo, quale mostri con bocca aperta voler diuorare.

c Stara questa figura in piedi sopra d'vn carro tirato da due boui negri, oue ro da due gran serpenti, & sopra del carro vi sia vn I ritone, con la Buccina alla bocca, mostrando di sonarla, ma che si veda, che le code d'esso Tritone

fiano sepolte nel piano del carro, come se fossero sitte in terra.

Dipingefi, iecondo la mentione, che fa il Boccacio lib. 8 della Geneologia de gli Dei, mesto per mostrar la malenconica complessione di questo Praneta, & perche Saturno appresso gl'antichi significaua il tempo, lo saceuano vecchio, alla qual età conuiene la malinconia.

Il capo inuolto, & l'aspetto tardo, dimostrano il sinistro aspetto della stel

la di Saturno, & la fua tardanza.

Sporco si dipinge, perche è proprio di Saturno il concedere i costumit disonesti.

Si rappresenta con la falce in mano, perche il tempo miete, e taglia tutte le cose, come anco potremo dire, che per la Falce s'intenda la coltinatione de' campi, ch'egli insegnò à gl'Italiani, che prima era incognita.

Il fanciullo, che esto diuora, dimostra, che il tempo distrugge quei mede-

simi giorni de i quali è padre, e genitore.

Si danno i neri boui al suo carro, perche tali a lui sacrificauano, come rac

conta Festo Pompeo.

Si può anco dire, che hauendo esso insegnato l'agricoltura per arare, & coltiuare i campi, non si potesse, se non con scommodità sar senza questi.

animali, e però i boui si pongono, come inditio d'agricoltura...

Il Tritone sopra il carro con le code sepolte significa, che l'historia cominciò nei tempi di Saturno, & che da lui indietro tutte le cose erano incerte, & oscure, il che significano le code di Tritone sitte, & nascoste interra, perche innanzi al tempo non v'era materia d'historia.

CARRO DI MINERVA.

A Pausania è descritta Minerua nell'Attica sopra vn carro in forma di triangolo da tutti tre i lati vguali, tirato da due ciuette, è armata all'antica, con vna veste sotto l'armatura longa sino a i piedi, nel petto ha scolpita la testa di Medusa, in capo porta vna celata, che per cimiero ha vna ssinge, & da ciascun de' lati vn grisso, in mano tiene vn'hasta, che nell'vltima parte vi è auuolto vn drago, & a i piedi di detta figura è vno scudo di cristallo, sopra del quale ha appoggiata la sinistra mano.

Il carro in forma triangolare significa (secondo gl'antichi) che a Minerua s'attribuisce l'inuentione dell'armi, dell'arte di tessere, ricamare, & l'Ar-

chitetura.

Dipingesi armata, perche l'animo del sapiente sta ben preparato contro i colpi di fortuna.

La lancia significa l'acutezza dell'ingegno.

Lo scudo il mondo, ilquale con la sapienza si regge.

Il drago auuolto alla lancia, denota la vigilanza, che nelle discipline adoprar nitogna, o pure che le vergini si deuono ben guardare, come rise-risce sopra di ciò l'Alciato ne i suoi Emblemi.

La Gorgona dipinta nella corazza, dimostra lo spauento, che l'huomo

sapiente rende a i maluagi.

I griffi, & la ssinge sopra l'elmo dinotano, che la sapienza ogni ambi-

guita riiolue.

Le ciuette, che tirano il carro, non solo vi si mettono come vecelli consecrati a Minerua, ma perche gl'occhi di questa Dea sono d'vn medesimo
colore di quelli della ciuetta, la quale vede benissimo la notte, intendendosi che l'huomo saggio vede, & conosce le cose, quantunque sieno disficili, & occulte.

CARRO DI PLVTONE.

Homo ignudo, spauentoso in vista, con una ghirlanda di cipresso in capo, tiene in mano un picciolo scettro, & una chiaue, stando so pra un carro da tre ruote, & è tirato da tre ferocissimi caualli, de i quali (secondo, che dice il Boccaccio lib. 8. della Geneologia delli Dei) uno si chiama Metheo, il secondo Adastro, & il terzo Nonio, & per sar meglio, che sia conosciuta questa sigura di Plutone, li metteremo alli piedi Cerbero, nel modo, che si suole dipingere.

Dipiugesi nudo, per dimostrare, che l'anime de' morti, che vanno nel Regno di Plutone, cioè nell'inferno, sono priue di ogni bene, & di ogni commodo, onde il Petrarca in vna sua canzone, cosi dice a questo pro-

polito.

Che l'alma ignuda, e fola Convien che arrivi a quel dubbiofo calle.

Spauentoso si dipinge, percioche così conuiene esse e a quelli che hanno da castigare li scelerati, secondo, che meritano gl'errori commessi.

a Plutone, come dice Plinio nel libro 16. dell'historia naturale, a gli antichi, di detto arbore gli fecero ghirlande per esser pian a trista, & n.e-sta, essendo che, come volta è tagliata, più non germoglia.

Il picciolo scettro, che tiene in mano dimostra, ch'egli è Re dell'vlti-

ma, e più bassa parte dell'vniuerso.

La chique è insegna di Plutone, percioche il regno suo è di manieraserrato, che nessuno può ritornare di la; onde Virgilio nel 6. dell'Eneide così dice,

Sed renocare gradum, superasq; cuadere ad auras, Hoc opus, his labor est: pau-

La carrecta dimostra i giri di quei, che desiderano d'arricchire, per asser Plutone da gi'antichi tenuto per Dio delle ricchezze.

E guidata da tre ruote, per dinotare la fatica, & il pericolo di chi vi va

d intorno, & imcertezza de le cose future.

Le i tre caualit, come habpituno, detto il primo fi chiama Metheo, viene (come dice il Boccaccio nel luogo citato) interpretato ofcuro, affinche

si

fi compreda la pazza deliberatione d'acquissare quel che poco sa messiero, con la quale e guidato, o vero cacciato l'ingordo. Il secondo è detto Adastro, che suona l'istesso, che sa nero, accioche si conoica il merore di quello, che dicorre, & la tristezza, & la paura circa i pericoli, che quami sempre vi stanno intorno. Il terzo vien detto Nouio, il quale vogliano che significhi tepido, accioche per sui consideriamo, che per lo temere de' pericoli alle volte il seruentissimo ardore di acquissare s'impedice.

Gii si mette a canto il Can Cerbero con tre fauci, per essere guardiano dell'inferno, essendo d'incredibile sierezza, & diuoratore del tutto, di cui Seneca Tragico, nella commedia d'Hercole surioso così dice.

Oltre di questo appare Del reo Dite la casa

Done il grau Stigio cane Con crudeltà fmarrifce l'ombre, e l'alme Sta questi dibattendo

Tre smisurati capi

Con spauenteuol suono

La porta difendendo col gran Regno

Vigiran ferpi al collo Horridi da vedere E con la lunga coda

Vigiace sibillando vn fiero drago.

## CARRI DE I QUATTRO ELEMENTI.

VLCANO da gl'antichi era posto per il fuoco, & si costumana dipingerlo nudo, brutto, assumicato, zoppo, con un cappello di color celeste in capo, & con una mano tenesse v'n martello, & con la sinistra una tanaglia.

Stara quest'imagine sopra di un'isola, a' pie della quale vi sia vna granfiamina di suoco, & in mezo d'essa varie sorte d'armi, e dett'isola sia po-

sta con bella gratia sopra d'vn carro tirato da due cani.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia degli Dei, dice, che il fuoco è di due sorti, il primo è l'elemento del fuoco, che non vedemo, & questo molte volte i Poeti chiamano Gioue, & l'altro è il fuoco elementato, del quale noi ci seruiamo in terra, & per questo s'intende la figura di Vulcano. Il primo s'accende nell'aere, per il velocissimo circolar moto delle nubi, & genera tuoni: per il secondo è il fuoco, che noi accendiamo di legne, & altre cose, che si abbruciano.

Brutto si dipinge, percioche così nacque, & dal Padre, il quale dicesi essere Gioue, & la madre Giunone, su da loro precipitato dal Cielo, si che andò a cadere nell'Isola di Lenno nel mare Egeo, che però si dipingea canto la sopradetta Isola, dalla qual cascata restò zoppo, & sciancato. Ond egli viene besseggiato da gli Dei, nel Conuiuio, che singe-

Homero nel fine della prima Iliade, oue dice in suo idioma.

Immensus autem ortus estrisus beatis Düs, Vt viderunt Vulcanum per domum ministrantem.

Non per altro, se non perche zoppicaua, impersettione ridicolosa in vna persona, quando si muoue, e sa qualche attione di essercitio, contutto ciò, da questa istessa impersettione, prese y aga materia di lode

Giousa

92 ICONOLOGIA

Giouan Zaratino Castellini, mio amico, veramente gentil huomod'ingegno, & dibelle lettere, in questo suo epigramma.

Ad Venerem de Tityro Pastore Claudo.

Erras non tuus est natus Cyther & Cupido Tytirus est oculis similis tibi totus, et ore, Stulta tibi matri, nilq; patri est similis, Vtq; tuus coniux claudicat ipse pede:

Is nempe est cacus, nitido tu lumine fulges Natus bic esto tuus, cacu iam desere natu, Volcanusq; pater claudicat, ille volat. Est claudus caco pulchrior iste tuo.

La quale imperfettione appresso Vulcano significa, che la fiamma del suoco tende allo in sù inegualmente, o uero per dir come Plutarco. Vulcano su cognominato zoppo, perche il suoco senza legne non camina più di
quello che saccia vn zoppo senza bastone, le parole de l'autore nel discorso de la faccia della Luna sono queste. Mulciberum Vulcanum dicunt claudum ideo cognominatum suisse, quod ignis sine l'gno non magis progreditur, quam
claudus sine scipione.

Nudo, e co il cappello turchino si dipinge, per dimostrare, che il fuoco è

puro,& sincero.

Il martello, & la tanaglia, che tiene con ambi le mani fignifica il fer-

ro fatto con il fuoco.

Gli si danno i cani, percioche credeuasi anticamente, che i cani guardasfero il tempio di Vulcano, che era in Mongibello, & abbaiassero solamente a gl'empi, & cattiui, & gli mordessero, & sacessero sessa quelli, che andauano diuotamente a visitarlo.

Gli si mette a canto la gran siamma di suoco, & l'armi diuerse, che vi sono dentro, per segno della Vittoria di quelli, che anticamente restauano vincitori di qualche guerra, i quali soleuano raccorre l'arme de gl'inimici, & di quelle sarne un monte, & abruciandole sarne sacristico a Vulcano.

CARRO DELL'ARIA.

T dipinta da Martiano Cappella Giunone per l'aria, per vna matrona a federe sopra di una sedia nobilmente ornata, con vn velo bianco, che gli cuopre il capo, ilquale è circondato da vna fascia a vso di corona antica, e reale, piena di giore uerde, rosse, & azzurre, il color della faccia rispledete

La ueste del color del uetro, & sopra a questa vn'altra di nelo oscuro, ha

intorno alle ginocchia una fatcia di diuerfi colori.

Nella destra mano tiene vn fulmine, & nella sinistra ci hauerà vn.

Il carro è tirato da due bellissimi pauoni, vecelli consecrati a questa Dea, & Ouidio nel primo de arre amandi cost dice.

Laudantes oftendit anis Iunonia pennas Sitacitus (peties, alla recondet opes.

I narii colori, & l'altre cose sopradette significano le mutationi dell'aria, per gl'accidenti ch'appaiono messa, come preggia, serenta, impetode' nenti; nebbia, tempesta, neue, ragiada, sidenti, tuoni, & questo significa il tamburino, che nenc in mano, oltre cio comete, inde, vapori, i inhammati baleni, & nunoli.

CAR-

CARRO DELL'ACQVA.

E Da Phornuto nel primo libro della natura de gii Dei dipinto Neturi no per l'acqua.

Vn neccino con la barba, & i capelli del colore dell'acqua marina, & va panno indosso del medesimo colore, nella destra mano tiene un Triden te, & sta decta figura iopra d'vna conca marina con le ruote tirata da due ba lene, o uero da due caualli marini in mezzo il mare, oue si vedano diuerfiteict.

Fù Nettuno vno de i tre fratelli, alquale toccò per sorte l'acqua, & perciò fu detto Dio del mare, & gl'antichi lo ioleuano dipingere hora tran-

quillo, & quieto, & hora turbato.

Il color della barba, delli capelli, come anco quello del panno, che porta in dosso, significa (conterisce il sudetto Phornuto) il color del mare.

Il Tridente dimostra le tre nature dell'acqua, perche quelle de i fonti,& fiunii sono dolci, le marine sono salie, & amare, & quelle de i laghi non so

no amare, ne anco grate al gusto.

Gl'eattribuito il carro, per dimostrare il suo mouimento nella superficie, ilquale si fa con vna riuolutione, & rumore, come proprio fanno le ruote d vn carro.

E tirato detto carro da ferocissimi caualli, per dimostrare, che Nettunno è stato il ritrouatore d'elsi, come dicono i Poeti, percotendo la terra. con il tridente, ne fece vicire vn cauallo, & came racconta Diodoro, fu il primo, che li domasse.

CARRO DELLA TERRA.

TEL 3.lib.della Geneologia de gli Dei, il Boccaccio descriue la terra vna Matrona, con vna acconciatura in capo d'vna corona di torre, che perciò da poeti si dice Turrita, come da Virgilio nel 6. lib. dell'Eneide vien detto.

> Felix prole virum, qualis Berecynthia mater Inuehitur curru Phrygias turrita per Urbes.

E vestita d'una veste ricamata di varie foglie d'albori, di verdi herbe 🕏 fiori, con la destra mano tiene vn Scetro, & con la finistra vna chiaue.

Sta a federe fopra d'vn carro quadrato da quattro ruote, & fopra del me

desimo carro vi sono parecchie sedie vote, & è tirato da due leoni.

La corona in forma di torre dimostra douer esser intesa per la terra, essen do il circuito della terra a guifa di Diadema ornato di Citta, Torri, Castelli, & Ville.

La veste con i ricami, l'herbe, & i siori, denotano le selue, & infinite spe-

tie delle cofe, delle quali la fuperficie della terra è coperca.

Lo Scetro, che tiene con la destra mano, significa 1 Reami, le ricchezze,

& la potenza de Signori della terra.

Le chiaue, secondo che racconta Isidoro, è per mostrare, che la terra al tepo dell'Inuerno si serra, e si nascode il seme topra lei sparso quate germogliado vie fuora por al tepo della Primauera, & allora fi dice apar ula terra.

Leoni

I Leoni, che guidano il carro dimostrano l'vsanza della agricoltura nel seminar la terra, perche i Leoni (come dice Solino nel libro delle cose marauigliole) fono auezzi se fanno il lor viaggio per la poluere, con la coda guastano le uestigie de suoi piedi, accioche i cacciatori da quell'orme non possino hauere inditio del suo camino.

Il che fanno anco gl'agricoltori del terreno, i quali gettato che hanno in terra i semi, subito cuoprono i solchi affinche gi'vccelli non mangino le

semente.

Le sedie, come dicemmo, altro non vogliono inferire, che dimostrare non solamente le case, ma anco le Citta, che sono stantie de gl'habitatori, rimangono molte volte vacue per guerra, o per peste, o uero che nella superficie della terra molte sedie sieno vote, molti luoghi disabitati, o che essa terra sempre tenga molte sedie uote per quelli, che hanno a nascere.

CARRO DELLA NOTTE.

Come dipinto da dinersi Poeti, & in particolare dal Boccaccio, nel primo libro

della Geneologia de gli Dei,

NA donna, come matrona iopra d'vn carro di quattro ruote, per mo strare le quattro vigilie della notte. Tibullo gli da due caualli negri, significando con esti l'oscurità della notte, & alcuni altri fanno tirare da due gusi, come uccelli notturni. Virgilio li da due grand'ali nere distese in guisa, che para, che voli, & che mostri con esse ingombrar la terra, & Ouidio gli cinge il capo con vna ghirlanda di papauero significante il CARRO DI BACCO. fonno.

N giouane allegro, nudo, ma che ad armacollo porti vna pelle di lupo ceruiero, sara coronato d'hedera, tenendo con la destra mano vn Tirso parimente circondato dalla medesima pianta:stara detta Immagine sopra d'yn carro adorno di ogni intorno di viti con vue bianche, & negre. & farà tirato detto Carro da Pantere, & Tigri. I Poeti dicono che Bacco

fosse il ritrouatore del vino, & esser Dio di quello.

Giouane si dipinge, & rappresenta con la ghirlanda d'hedera, perilche l'Edera è dedicata a lui, & è l'empre verde, per laquale si uiene a denotare il vigor del vino posto per Bacco, ilquale mai s'inuecchia, anzi quanto è di più tempo, tant'ha maggior poslanza,

Allegro si dipinge, perche il vino rallegra il cuore de gl'huomini, & an-

co beuendolo moderatamente da vigore, & cresce le forze.

Dipingesi nudo, perche quelli, che beuono fuor di misura diuengono ebrij, & manifestano il tutto, ouero perche il bere fuor de i termini, conduce molto in pouertà. & restano ignudi, o perche il bere fuor de i termini genera calidezza.

Il tirso circondato dall'hedera, dinota che questa pianta, si come lega tut

to quello, al che s'appiglia, cofi il vino lega l'humane menti.

Il carro fignifica la volubilezza de gl'Ebrij, percioche il troppo vino fa spesso aggirare il ceruello a gl'huomini, come s'aggirano le ruote de' carri. La peliedel Lupo Ceruiero, che porta ad arma collo, dimostra che que-

Mani-

stribuito a Bacco, come anco per dare ad intendere, che il Vino pigliato moderatamente cresce l'ardire, & la uista, dicendosi, che il lupo ceruiero ha la uista acutissima.

Le tigre che tirano il carro, dimostrano la crudeltà de gl'imbriachi, per-

che il carico del Vino non perdona ad alcuno.

CARRO DELL'AVRORA.

NA Fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s'ingegnano d'esprimere con parole, componendola di rose, d'oro, di porpora, di rugiada, &

fimili vaghezze, & questo fara quanto a i colori, & carnagione.

Quant'all'habito, s'ha da confiderare, che ella, come ha tre stati, & ha tre colori distinti, così ha tre nomi, Alba, Vermiglia, & Rancia, si che per que-sto gli farei una ueste sino alla cintura, candida, sottile, e come trasparente, dalla cintura sino alle ginocchia una sopraueste di scarlatto, con certi trinci, & gruppi, che imitassero quei reuerberi nelle nuuole, quando è uermiglia, dalle ginocchia sino a i piedi di color d'oro, per rappresentarla, quando è rancia, auertendo, che questa ueste deue essere fessa, cominciando dal le coscie per sargli mostrare le gambe ignude, & così la ueste, come la sopraueste sieno mosse dal uento, & faecino pieghe, & suolazzi.

Le braccia uogliano effete nude ancor esfe, di carnagione di rose, & spai gerà con l'una delle mani diuersi fiori, perehe al suo apparire s'approno tut

ti, che per la notte erano serrati.

Hauerà a gl'omeri l'ali di uarii colori, dimostrando con esse la uelocità

del suo moto, percioche spinta da i raggi solari tosto sparisce.

In capo porterà una ghirlanda di rose, & con la sinistra mano una facella accesa, laquale significa quello splendore matutino, per lo quale ueggiamo auanti, che si leui il Sole, il Cielo biancheggiare; ouero gli si mandi auanti un'Amore, che porti una face, & un'altro dopò, che con un'altra sue-

gli Titoné.

Sia posta a sedere con una sedia indorata, sopra d'un carro tirato dal cauallo Pegaseo, per esser l'Aurora amica de i Poeti, & di tutti gli ssudiosi, ouero da due caualli, l'uno de quali sarà di colore splendente in bianco, & l'altro splendente in rosso, il bianco (secondo, che racconta il Boccaccio sib.4 della Geneologia de gli Dei) denota, che nascendo l'Aurora dal Sole procede quella chiarezza del Cielo, che si chiama Aurora, & il cauallo rosso il principio della mattina, che ostando i uapori, che si leuano dalla terra, mediante la uenuta del Sole, l'Aurora parte, si che dalla uenuta del Sole, & la partenza dell'Aurora il Ciel rosseggia.

#### CARRO DEL GIORNO NATVRALE.

Del Reuerendifs. Danti Perugino Vescono d'Alatri.

Vomo in un circolo sopra d'vn Carro con la face accesa in mano, tirato da quattro caualli, significanti le quattro suoi parti dell'Octo, & dell'Occaso, & li dui crepusculi, ouero il mezzo giorno, & mezza notte, che anco essa corre auanti il Sole.

CAR-

#### 96

#### CARRO DEL GIORNO ARTIFIZIALE

Del sopradetto Autore.

Vomo sopra vn carro tirato da quattro caualli, per la ragione detta di sopra, con la face in inano, per il lume, che apporta, & è gui dato dall'Aurora.

#### CARRO DELL'ANNO

Dell'istesso Vescouo.

HVOMO fopra vn carro con quattro caualli bianchi guidati dalle quattro stagioni.

CARRO DI CERERE.

DAL Boccaccio nella Geneologia de gli Dei lib. 8. è fatta la descrite tione di Cerere per vna Donna sopra d'vn carro tirato da due ferocissimi draghi, in capo tiene vna ghirlanda di ipighe di grano, come dice Ouidio ne i Fasti.

Impojuitque sua spicea serta coma Et in vn'altro luogo. 3. Elegiarum.

Flana Ceres tenues spicis redimita capillos

Tiene con la destra mano vn mazzetto di papauero, & con la sinistra.

vna facella accela.

Le si danno li sopradetti animali, per dimostrare li torti solchi, che san no i buoi, mentre arano la terra, che per tale s'intende Cerere, ouero per dinotare il scacciato serpe da Eurilico dell'Itola Salamina, il quale saluasosi nel tempio di Cerere, ini se ne stette sempre, come suo nimistro, &
feruente.

La ghirlanda delle spighe del grano significa, che Cerere sia la terra pie a, & larga produttrice di grano, & per il papauero la sertilità d'està.

Per l'ardente facella, credo, che si debba intendere il tempo dell'Estate, quando più ardono i raggi del Sole, i quali fanno maturare le biade, & an co quando s'abbruciano gli sterpi, & stoppie de i campi, ondei contrarij humori, che sono d'intorno alla superficie della terra esalano, & ema per sale essetto dimene grassa, & rende abbondanza grandissima.

CARRO DELL'OCEANO.

N vecchio ignudo di venerando aspetto, & del colore dell'acquamarina, con la barba, & capelli lunghi pieni d'alega, & chiocciolette, & altre cose simiglianti a quelle, che naicono in mare, stara sopra
d'un carro satto a guita d'uno scoglio pieno di tutte quelle cose, che nascono in su gli scogli, & come narra il Boccaccio inb, 7, della Geneologia
de gli Dei, è tirato da due grandissime balene, nelle mani hauera un vecahio marino.

Vecchio, & divenerando aspe to si dipinge, percioche (secondo, che di e il Boccaccio nel sopradetto lib.) l'Oceano è Padre de gli Dei, & di tutte le eose, & Homero nell'Iliade, doue induce Giunone, dice, che l'Ocea

noè la natione di tutti gli Dei.

Il carro dimostra, che l'Oceano va intorno alla terra, la rotondità della quale è mostrata per le ruote del carro, & lo tirano le balene, perche-

queste

DI CESARE RIPA.

y queste cose scorrono tutto il mare, come l'acqua del mare circonda tutta

la terra.

Tiene il vecchio marino, per dimostrare, ch'essendo l'Oceano condotto dalle balene per il gran mare, fosse ricco di molti bom marini, & di molte schiere di Minte, che l'vno, & l'altro dimostamo le molte propriesta dell'acque, & i diuetti àccidenti, che fretto fivezgono di quelle.

CARRO D'AMORE.

Come dipinto dal Tetrarca.

NATTRO destrier vie più che neue bianchi 2 Sopravn Carro di fuoco vn garzon crudo Con arco in mano, e con foere a i fianchi Contro del qual non valelmo, ne seudo Sopra gl'homeri hauca sol due grand'ali

Di color mille, e tutto l'altro ignudo.

#### CARRO DELLA CASTITA.

Come dipinto dal Petrarca.

WMA bella donna, vestica di bianco, sopra d'un carro tirato da due leoncorni, con la destra si uno tiene un ramo di Palma, & con la finifica vn feudo di cantilla mi ezo dei quale vi è vna colonna di diaspro, & alli piedi vn Cujud . legi to con le man dietro, & con arco, e firali rotti. Aucorche iopra quella maxeria il petrebbe dire molte coie, nondimeno per eller opra d'va habalo tanto famolo senz'altra nostra dichiaratione hauera luogo.

CARRO DELLA MORTE.

Del Tetrarea.

INA morte con vua falce flenamin mano, sta sopra vn carro tirato de l'actue boui ne 1, fotto del quale sono diuerse persone morte, come Papi, Imperator, Rè, Cardinan, & altri Prencipi, e Signori, & Horatio conforme a cio, cosi dice.

Pallida mors aquo pulfat pede, pauperum tabernas, Regumque turres.

Et Statio in Thebaide.

Stille modis lathimiseros, mors vna satigat

Ferro, peste, same, vinclis, ardore, calore, Mille modis miseros mors capit r vna homines.

Del Petrared.

Del Petrarça.

A Fama nella guisa, che habbiamo dipinta al suo luogo: ma che stia o L sopra dun carro tirato da due Elefanti, hauendola dichiarata altro-Jue, qui non mi stendero a dirne altro.

CARRO DEL TEMPO.

Come dipinto dal Petrarça. [+ 12.8] VN Vecchio con due grand'ali alle spalle, appoggiato à due croccio-le, & mene in cima del capo vn'horologio da poluere, e starusopra vn carro arato da due velociismin cerui.

C.R-

### ICONOLOGIA CARRO DELLA DIVINITA

del Petrarca.

I L Padre, Figliuolo, & sopra d'essi lo Spirito Santo in vn carro tirato da i quattro Euangelisti.



DONN A macilente, & mal vestita, nella destra mano tenga vn ramo di salee, nella sinistra vna pietra pomice, & a canto hauerà vna

vacca magra.

Dipingesi la carestia magra, per dimostrare l'effetto del mancamento delle cose alla vita humana necessarie, perche il danaro solito a spendere largamente in più selici tempi, nelle sterili stagioni, poco meno, che tutto si trasserisce nel dominio di pochi, di modo, che sacilmente i poueri riman gono macilenti, & mal vestiti per carestia di pane, & di danari.

la pietra pomice, & il salice pianta sono sterili, & la sterilità e principal

cagione

eagione della carestia, ma alcune uolte nasce ancora per l'insatiabile cupidigia d'alcuni Mercanti, li quali fogliono (fraudando la natura) affliggere la pouera gente con i loro inganni.

Dipingesi appresso la vacca magra, per segno di carestia, & questo significato lo mostro Giosesso nelle sacre lettere, quando dichiaro il sogno di

Faraone.

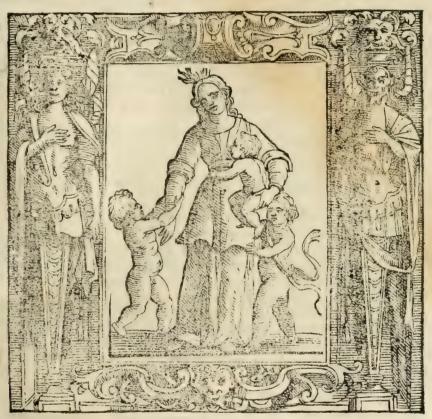

#### CARITA.

ONNA veststa d'habito rossu, che nella mano destra tenga vn co-

reardente, & con la finistra abbracci vn fanciullo.

La carità è habito della volontà infuso da Dio, che ci inclina ad amag lui, come nostro vitimo fine, & il prossimo come noi stessi, così la descriuono i Sacri Theologi.

Et si dipinge co'l cuore ardente in mano, & co'l fanciullo in braccio, per notare, che la carità è vno effetto, & puro, & ardente nell'animo verio Dio, & verio le creature. Il cuore si dice ardere quando ama, perche

mouendosi gli spiriti di qualche oggetto degno, sanno restringere il sangue al cuore, ilquale per la candita d'esso alterandoss, si dice che arde persimilitudine. Pero i due Discepoli di Christo S. N. diceuano, che afdeua loro il cuore, mentre egli parlaua, & si è poi communemente viurpata questa translatione da' Poeti nell'amor lasciuo.

Il fanciullo si dipinge a conformita dei detto di Christo: Quod vni ex

minimis meis fecilt:s, mibi feciftis.

Il vestimento rosso, per la simiglianza che hà co'l colore del sangue, mo Ara che sino all'estusione d'esto si stende la vera carita, secondo il testimonio di San Paolo. Carità.

Onna vestita di rosso, che in cima del capo habbia vna siamma di fuo co ardente, terra nei braccio finifiao vn fanciallo, alquale dia il latte, & due altri gli flaranno icherzando a piedi, vno d'eisi terra alla detta figu-

ra abbracciata la destra mano.

Senza canta vn feguace di Christo, è come vn'armonia dissonante d'un Cimbalo discorde, & vna sproportione, (come dice San Paolo) però la carità si dice effer cara vaita, perche con L'10, & con gl'huomini ci vnitce in amore, & in affettione, che accreicendo por i meriti, col tempo ci fa degni del Paradillo.

La ueste rossa significa carità, per la ragione tocca di sopra: però la Spo-

sa nella Cantica amaua questo colore nel suo diletto.

La fiamma di fuoco per la viuacità fua è infegna, che la carità non mai rimane d'operare, secondo il solito suo amando, ancora per la carita volle, che s'interpretasse il fuoco Christo N.S. in quelle parole: Ignem veni mit-

tere in terram, & quid volo,nisi vt ardeat?

I tre fanciulli dimostrano, che se bene la carità è vna sola virtu, ha nondimeno triplicata potenza, esiendo senz ena, & la fede, & la iperanza di nissus momento. Il che molto bene espresse il Signor Ciouan Buondel. monte nel Sonetro fatto da lui in questo proposito, ad imitatione delle pa role di San Paolo, e dice cosi. Ne del ben sar sei timido, o fastoso.

O più d'ogn'altro raro, e pretiofo Dono, che in noi uien da Celeste mano, Ognicosa soffriscisc credi, esperi, Cosi hauess'io lo sile alto, e sourano, Come son di lodarti desioso.

O dolce carità, che mai vien meno Tù in cor superbo mai, ne ambitioso No haituo albergo, ma in benigno, e hu Deb ee'l the tweeo i bassi mici pensieri Tu patiente sei, non opri in vano (mano Scaccia, e di te sol mi riscalda il petto.

Non pensi al mal, di verità sci pieno

In riccbezzesin konornon poniafetta.

CARITA.

NA Carità viddi al Sig. Indoro Ruberti Auditor del Cardinal Saluiati, genril huomo di molta bonta, & di varia eruditione ornato,& però afiai caro al fuo Signore. Era questa carità rappresentata da vn'arbore d'oliua, alquale cominciaua a feccar alcuni rami, e dal tronco d'esso viciua vn liquore, che daua nodrimento ad alcune herbe, & alboretti parte

parte de quali usama dalle radici dell'arbor grande, e parte d'eis, più di sontano. Credo uogli fignificare, che la carità, & coloi, che la unol usire dene toglier del nodrimento a se, per compartire ad attei, e perma a più prossimi, e poi a più sontani. Quell'herbette credo significano alcuni auti, che da a maritar Zitelle secondo intendo, & gi'alcoretta ce to sono alcuni Gionani, che a sue spete tiene qui in Roma a studio, tra quan sono Lodonico, & Marc'Antonio Ruberti, vno Nipote del Signor Gio. Matteo Ruberti, che su Secretario di Paolo IV, e poi di Pio V. Paltro Nipote del Sig. Francesco Ruberti, che su Secretario di Sisto V. mentre erano Cardinali, quali restati poco commodi sono dal detto Sig. Isidoro, in tutto no driti. Et perche sopra l'arbore ni è vn motto, che dice. Moriens resiniscit, par che anche voglia dire, che mentre egli innecchia, & va alla fine, no drendo quelli gionani in essi rinasca.

CASTITA.

ONNA vestita di bianco s'appoggi sad una colonna, sopra la quale vi sarà un criuello pieno d'acqua, in vna mano tiene un ramo di cinnamomo, nell'altra un uaso pieno d'anella, sotto alli piedi un serpente morto, se per terra vi saranno danari, e giore.

Vessessi questa denna di bianco per rappresentare la purit dell'animo, che manuene questa virtu, & s'appoggia alla colonna, perche non è fin-

to, & apparente, ma durabile, & vero.

.

Il criuello sopra detta colonna per lo gran caso, che successe alla Ver-

gine Vehale è inditio, ò simbolo di cassità.

Il cinnamomo odorifero, e pretioso dimostra, che non è cosa della castità più pretiosa, & suane, & nascendo quest'albero nelle rupi, & nelle spine, mostra, che fra le spine della mortificatione di noi stelsi nasce la castita, & particolarmente la verginale.

L'aneila sono inditio della castità matrimoniale.

Il terpente è la concupiscenza, che continuamente ci stimola per mezo d'amore.

Le monete, che si tiene sotto a' piedi danno segno, che il suggir l'auaritit è conueniente mezo per conservar la cassita.

Castità.

Onna bella, d'honesta faccia, nella destra mano terrà vna sferza alzata in atto di battecsi, & un Cupido con gl'occhi bendati gli stia sotto a i piedi, sara vestita di lungo, come una Vergine Vestale, & cinta nel mezo d'una sascia, come hoggi in Roma usano le uedoue, sopra la qua le ui sia scritto il detto di San Paolo: Cistigo corpus meum.

Castità Matrimoniale

NA Donna uestita di bianco, in capo hauerà una ghirlanda di ruta, nella destra mano tenga vn ramo d'alloro, & nella sinistra una Tortora.

La ruta ha proprietà di raffrenare la libidine, per l'acutezza del suo odore, ilquale cilendo composto di parti sottuli per la sua calidità risotue

la ventosità, e spegne le fiamme di Venere, come dice il Mattiolo nel 3.

libro de suoi Commenti sopra Dioscorido.

Tienc il ramo d'Altoro, perche quest'albero ha grandissima simiglianza con la castita, douendo csia esser perpetua, come è perpetuo il verdedel Lauro, & stridere, & fare resistenza alle siamme d'amore, come stridono, & resistono le sue soglie, & i suoi rami gettati sopra il suoco. Però Ouidio nel 1. delle Mecamorsosi singe, che Dasne donna casta si trassormasse in Lauro.

La Tortora c'in egna co'l proprio essempio à non contaminare giamai l'honore, & la sede del Mattunonio conversando tolamente sempre con

quella, che da principio s'elette per compagna.

Si può ancora dipignere l'Armellino per la gran cura, che ha di nonimbrattare la fua bianchezza, fimile a quella d'una periona casta,

CASTITA.

DONNA, che habbia uelato il viso, uessita di bianco, ssia in atto di camminare, con sa destra mano tenga uno scetto, & con la sinistra due Tortore.

La castiti, come afferma S. Tommaso in 2 2 quest. 15 t. artic. 1. è nome di virtù, detta dalla castigatione della carne; o concupiscenza, che rende l'huomo in tutto puro, & senza ascuna macchia carnale.

Gli si sa velato il viso per esser proprio del casto raffrenar gli occhi per cioche, come narra S. Gregorio ne i Morali si deuono reprimere gli occhi

come rattori alla colpa.

Il vestimento bianco denota, che la castità deue esser pura, & netta da

ogni macchia, come dice I ibullo nel 2. lib. Epistola prima.

Casta placet superis, pura cu veste, venite Et manibus puris sumite sortis aqua.

Lo stare in atto di caminare dimostra, che non bisogna stare in otto
ausa, & origine d'ogni male, & però ben disse Ouid. de remedio amoria

Otia si tollas periere cupidinis arcus.

Le tortori sono, come riferisce Pierio Valeriano nel lib. 22. de gli suoi Jeroglissichi, il simbolo della castirà, percioche la Tortora, perduto che hà

la compagna, non si congiunge mai più.

Lo scetro significa il dominio, che hà sopra di se il casto, percioche se bene la carne è principalmente nemica dello spirito, nondimeno quando egli vuole non può esser mai abbattuto, ne vinto da quello, & se bene è scritto. Continua pugna, rara vittoria, nondimeno si è detto di sopra, quando l'huomo hà saldo proponimento, in contrario non pu) esser superato in alcun modo, & prima si deue mettere in essecuzione quel verso d'Ouidio nel terzo libro delle Metamorfosi, quando dice.

Ante ait moriar quam sit tibi copia nostri.

Che miseramente traboccare nel vitto delle carnali concupiscenze.

CECITA DELLA MENTE.

ONNA vestita di verde, stia in prato pieno di varij siori, col capo chino, & con vna talpa appresso. Cecità

## DICESARE RIPA. 103

Cecità fi dice la privatione della luce de gl'occhi, & per fimilitudine, ouero per analogia, fi domanda ancora l'offuscatione della mente, però l'una si dimostra con la talpa per antico costume de gl'Egiti, come racconta Oro Apolline: l'altra con la testa china uerso li caduchi siori della terra, che sono le delitie mondane, che allettano l'antina, e la tengono occupata senza profitto, perche quanto di bene il mondo lusinghiero ci pro mette, tutto è un poco di terra non pur sotto falsa speranza da brene piacere ricoperta, ma con grandissi mi pericoli di tutta la nostra uita, come ben dice Lucretio lib. 2 de natura rerum.

O miseras bominum mentes, & pettora caca Degitur bec ani quodeunque es

Qualibus in tenebris vite quantisq; periclis.

Et Ouidio nel lib. 6. delle Metamorfosi.

Prob superi quantum mortalia pettora ceca N etis habent.

C I E L O.



N Giouane d'aspetto nobilissimo, vestito d'habito Imperiale di color turchino tetto stellato col manto detto paludamento, &

4 con

con lo scetro nella destra mano, & nella sinistra tenga vn vaso nel qualessa vna siamma di suoco, & in mezzo di essa un cuore, che siconsumi, su la poppa dritta vi sia sigurato il Sole, su la sinistra la Luna, sia cinto con la Zona del Zod. aco, nella quale si scorghino li suoi dodici segni, porti in capo vna ricca corona piena di uarie gemine, & nelli piedi li coturni d'oro.

Il Cielo da Bartolomeo Anglico lib. 8. cap. 2. è distinto in sette parti, Aereo, Etereo, Olimpo, Igneo, Firmamento, Aqueo, & Empireo, ma a noi mon accade repetere cio che egli ha detto, a cui rimetto il Lettore, & parimente circa il numero de Cieli, a Plutarco, al Pererio ne la Genesi, al Clauio sopra la sfera del Sacrobosco, la Sintasi de l'arte mirabile, a la Margarita Filosofica, & ad altri autori: a noi bassi dire, che il Cielo è tuteo l'ambito, & circuito ch'è da la terra per sino al Cielo Empireo oue rifiedono l'anime beate. Hesiodo Poeta Greco nella sua Theogonia lo sa sigliuolo de la terra in questo modo.

Tellus vero prmum iquidem genuit parem sibi Calum Stellis ornatum, vt ipsam totam obtegat, Vtq; effet beatis dijs sedis tuta semper. cioè.

Primieramente ingenerò la Terra Il Ciel di Stelle ornato Et perche sia delle beate ments Sempre sicura sed.

Accid la copra tutta,

Et per tal cagione gl'habbiamo fatto il manto stellato turchino per essere colore ceruleo così detto dal Cielo, & quando uolemo dire vn Ciel chiaro, & sereno, diciamo vn Ciel turchino. Regale poi, & con lo Scetro in mano, per dinotare il dominio, che hà ne le cose inferiori, si come vuole Arist. nel pr. lib. de la Meteora, testo 2. anzi Apollodoro sa che il primo che habbia ottenuto il dominio di tutto il mondo, sia stato Vriano da noi chiamato Cielo. Vranes protos tu Pandos edina seuse Kokon. idest Calum primus orbis universis imperio prasuit.

Si dipinge giouane per mostrare che se bene hà hauuto principio, ne l'istesso termine si ritroua, & per lunghezza di tempo non haura sine per
essere incorruttibile, come dice Arist. lib. pri. Cœli testo. 20. onde è che
gli Egiti) per dinotare la perpetuità del Cielo, che mai s'inuecchia dipingeuano vn core in mezo le siamme, si come habbiamo da Plutarco in.

Inde, & Osiride con tali parole.

Calum, quia ob perpetuitatem nuq; senescato Corde picto significant, cui socus ardens.

subiestus sit, Et però gli habbiamo posto nella finistra mano il sudetto maso con il core in mezo dela siamma, & per che in tutto il corpo celeste non uedemo lumi più belli, che il Sole, & la Luna, ponemo nella più nobil parte del suo petto sopra la poppa dritta il Sole, come principe de pianeti, del quale riceue il suo splendore la Luna posta sopra la poppa simistra, tanto più che queste due imagini del Sole, & della Luna gi Egiti

figni

103

fignificauano il Cielo; lo cingemo con la Zona del Zodiaco per effere principal cingolo celefte. Gli si pone vna ricca corona in testa di varia gemme per mostrare, che da lui si producano qua giù in varii modi molti, ce diuersi pretiosi doni di natura. Si rappresenta, che posti li coturni d'oro, metallo sopra tutti incorruttibile per consermatione de l'incorruttibilita sua.

CELERITA

ONNA che nella destra mano tiene va solgore, come narra Pirrio Valeriano nel lib. 43 de suoi leroglisichi, a canto hauera va delsino, e per l'aria va sparuiero ancor egli posto dal sopradetto Pierio nel lib. 21 per la celerità, ciascuno di questi è uelocissimo nel suo moto dalla cognitione del quale in essi si sa facilmente, che cosa sia celerità.

#### CHIAREZZA.



NA giouane ignuda, circondata di molto splendore da tutte le bande, & che tenga in mano il Sole.

Chiago

Chiaro si dice quello, che si può ben vedere per mezo della suce, che l'il lumina, & sa la chiarezza, laquale dimandaremo quella sama, che l'huomo, o con la nobilta, o con la virtù s'acquista, come dimostra Pierio Valeriano nel sib. 44. & S. Ambrogio chiama chiarissimi quelli, i quali son stati ai mondo situsti di Santità, & di dottrina, si dice ancora Chiarezza vna delle quattro doti de' Beati in Cielo, & in ciascuno di questi significati.

Si divinge giovane, perche nel fiorire de' fuoi meriti, cialcuno si dice

ssiere chiaro per la similitudine del Sole, che sa uisibile il tutto.

CLEMENZA.

ONNA sedendo sopra vn Leone, nella sinistra mano tiene vn'asta, e nella destra vna saetta, saquale mostri di non lanciarla: ma di gittaria uia, così è scolpita in vna medaglia di Seuero Imperatore con questo lenere INDVLGENTIA AVG. INCAR.

li Leone è simbolo della ciemenza, perche come raccontano i Naturali se egli per sorza supera, o gitta a terra vn'huomo, se non sia ferito da lui

non lo lacera ne l'offende se non con leggerissima scossa.

La sacta nel modo che dicemmo e segno di Clemenza, non operandosi in pregluditio di quelli, che sono degni di cassigo; on de sopra di cio Se accanel libro de Clementia così dice. Clementia est lenitas superioris adnersus inferiorem in constituendis pænis.

Clemenza

Onna che calchi vn monte d'armi, & con la destra mano porga vn.
ramo d'onno, appoggiandosi con il braccio sinistro ad vn tronco

del medefimo albero, dalquale pendano i fasci confolari.

La Clemenza no è altro, che vn'affinenza da correggere i rei col debito castigo, e essendo vn temperamento della seruitù, usene a coporre vna perfetta maniera di giustitia, & a quelli che gouernano, è molto necessaria

Appoggiafi al tronco dell'oliuo, per mostrare, che non è altro la Cle-

menza, che inclinatione dell'animo alla misericordia.

Porge il ramo della medesima pianta per dar segno di pace, e l'armi gita alle per terra co' fasci coniolari sospessi, nota il non volere contra i colpemoli essertitar la sorza secondo che si potrebbe, per rigor di giustitia, però
si dice, che propriamente è Clemenza l'Indulgenza di Dioa nostri pecca
si, però il Vida Poeta religioso in cambio di Mercurio, singe che Giome della Clemenza si serua nell'ambasciaria, nel sib. 5. della Christiade: E Seneca in Ottama ben'esprime quanto s'è detto di sopra della.
Clemenza, così dicendo.

Tulchru est eminere inter illustres viros Hac suma uirtus, petitur hac Calu via Consulere Patrie, parcere afflictis, sere Sic illa Patria primus Augustus parés Cede abstinere, tempus, atq; ire dare Coplexus astra est, colitur, et téplis Deus.

Orbi quietem, Seculo pacem suo.

Clemenza.

Onna che con la finistra mano tenga vn' processo, & con la destra le cassi con vna penna, & sotto a i piedi vi faranno alcuni libri.

Clemenza

Elemenza, e Moderatione nella medaglia di Vitellio.

Onna a federe, con vn ramo di lauro in vna mano, & con l'altra ties ne vn bastone vn poculontano:

La Clemenza è vna urriù d'animo, che muoue l'huomo à compassione

& lo fa facile a perdonare, & pronto a jouuenire.

Si dipinge che sieda per signincare mansuetudine, e quietc.

Il bastone mostra, che può, & non vuole usare il rigore; però ben si può dire alludendosi al presente Pontificato.

Cedan mille Seueri ad vn Clemente.

Et potrebbesi anco dire quel che dice Ouidio nel lib. 3. de Ponto. Principe nec nostro Deus est moderatior vllus Iustitia vires temperatille suas. Il ramo del lauro mostra, che con esso si purificauano quelli c'haueano

offesigli Dij.

COMBATTIMENTO DELLA RAGIONE con l'Appetito.

L A statua, o figura d'Hercole, che uccide Anteo, si uede in molte me dagne autiche l'esplicatione del quale dicesi, che Hercole è vna similitudine, & vn ritratto dell'anima di ragione partecipe, & dello ipirito humano, & Anteo del corpo, il petto d'Hercole è la sede della sapienza, & della prudenza, lequali hanno vna perpetua guerra con l'appetito & con la volonta, imperò che l'appetito sempre contradice, e repugna alla ragione, ne può la ragione effere superiore, & uincitrice, se non seua il corpo cosi in alto, & lonrano dallo sguardo delle cose terrene, che i piedia cioè gli affetti non prendano più della terra fomento alcuno, anzi tutte le cupidità, & gli affetti che della terra son figliuoli, al tutto vecida.

COMMERTIO DELLA VITA HVMANA.

TVOMO che con il dito indice della destra mano accenni ad'una H macine doppia, che gli sta a canto; con la sinistra mano tenga vna

Cicogna, & alli piedi vn Ceruo.

Si dipinge in questa guisa, perche la macina ha simbolo delle attioni, & commertij della humana vita, poiciache le macine sono sempre due & vna ha bitogno dell'altra, & sole mai non possono fare l'opera di macinare, cosi anco vn'huomo per se stessio non può ogni coia, & però ica amicitie nostre si chiamano necessitudini, perche ad'ogn'vno è necessano hauere qualche amico con ilquale possa conferire i suoi disegni, & con scambieuoli benefitij l'vn l'altro solleuars, & aiutars, come fanno le Cicogne, le quali perche sono di collo alto, a longo andare si straccano nel uolare, ne possono sostenere la testa, sì che vna appoggia il collo dietro l'altra, & la guida quando è fracca passa dietro l'ultima a cui essa s'appoggia, cosi dice Plinio lib. 10 cap.22. & Isidoro rise. risce vn fimile costume de Ceruij, liquali per il peso de le corna in breue tempo fi straccano, ne possono reggere la tena quando nuotano per mare, o perqualche gran fiume, & però uno appoggia il capo iopra la groppa de

l'altro, & Il primo quando è stracco passa a dietro, si che in tal maniera questi animali si danno l'en l'aitro aiuto. Così anco gli huomini sono asserti tra loro a valersi de l'opra, & aiuto vincendeuole, per ilche molto rettamente è stato detto quel prouerbio tolto da Greci, una mano lapa l'altra, Manus manum lauat, & digitus digitum, Homo hominem servat, civitas civitatem. Un'huomo conterna l'altro, & una Città l'altra Citta, & questo si s'a non con altro mezzo, che col commertio, & però Arist. tra le cinque cose per le quali si sà consiglio, mette nel quarto luogo, De is qua importantur, & expertantur, cioè di quelle cose, che si portano dentro

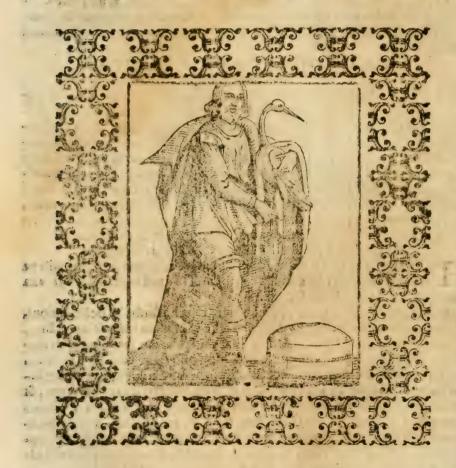

fuora della Città ne le quali due attioni confiste il comertio, perche faremo portare dentro la nostra Città di quelle cose, che noi ne siamo priui, & che n'habbiamo bisogno suora, poi faremo portare cose de le quali a'abondiamo in Città, che n'ha bisogno: perche il Gran Maestro di que-

ita

to mondo molto saggiamente hà satto, che non ha dato ogni cosa ad'va luogo, imperò che ha uoluto che tutta questa vniuersità si corrisponda con proportione, che habbia bisogno de l'opra de l'altro, & per tal bisogno vna natione habbia occasione di trattare, & accompagnarsi con l'altra, onde n'è derivata la permutatione del vendece, & del comprare, & s'è satto trà tutti il commertio della vita humana.

#### COGNITIONE.



Onna che stando a sedere tenghi vna torcia accesa, & appresso haura vn libro aperto, che con il dito indice della destra mano l'accenni. La torcia accesa, significa, che come a i nostri occhi corporali, sa bitogno della luce per uedere, così all'occhio nostro interno, che è l'intelletto per ricenere la cognitione delle spetie intelligibili, sa mestiero dell'istrumento estrinseco de' sensi, & particolarmente di quello del vedere, che dimostrasi col lume della torcia, percioche come dice Arist. Nibil est in intellettu

tellectu, quod prius non fuerit in sensu, ciò mostrando ancora il libro sperto. perche, oper vederlo, o per udirlo leggere si fa in noi la cognitione.

Cognitione delle cose. delle cose.

Onna, che nella destra mano tiene vna uerga, ouero vn Scetro, & nel la finistra vn libro; da che si comprende, che la cognition delle cose s'acquista per mezo de l'attenta lettione de' libri, ilche è vn dominio del-COMMEDIA. l'anima.

Onna in habito di zingara:ma il fuo vestimentu sarà di uarij colori. nella destra mano terra vn cornetto da sonar la musica, nella sinistra vna maichera, & ne' piedri socchi. La diuersita de' colori, nota le uarie, & diuerfe attioni, che s'esprimono in questa sorte di poesia, laquale diletta a l'occhio dell'intelletto, non meno, che la varietà de' colori diletti a l'occhio corporeo, per esprimere gl'accidenti dell'humana vita, virtù, uitij, & conditioni mondane, in ogni stato, & qualità di genti, fuorche nel stato Reale. Et questo si mostra con li socchi, i quali furono da gli antichi adoprati in recitar Comedie, per mostrare la mediocrità dello stile, & deile perione, ches'introduchono a negotiare.

La Comedia ha propositioni facili, & attioni difficili, & però si dipinge in habito di zingara, per effere questa sorte di gente larghissima in promettere altrui beni di fortuna, li quali difficilmente, per la pouertà pro-

pria possano communicare.

Il cornetto, & la maschera s'adopravano nelle. Comedie de gl'antichi, & notano l'uno l'armonia, & l'altro l'imitatione.

I iocchi sono calciamenti comici, come habbiamo detto.

COMMEDIA.

Onna detà matura, d'aspetto nobile, in mano terrà & Tibia, in piedi i socchi, nell'acconciatura della testa ui faranno molti trauolgimen ti, & con grande intrigo di nodi, con questo motto: Describo mores homini.

COMMEDIA VECCHIA. ONNA ridente, vecchia, ma con volto grinzo, & spiaceuole, hauera il capo canuto, e scarmigliato, le uesti stracciate, & rappezzate,& di più colori nariate, con la man destra terrà alcune saette, ouero vna sferza, auanti à lei ui fara vna scimia, che gli porge vna cestella coperta, la quale scoprendo da vn canto la detta donna, con la finistra mano faccia mostra di diuersi brutti, & uenenosi animali, cioè, uipere, aspi-

di, rospi, & simili.

Si dice, della Commedia necchia a distintione della nuoua, laquale suc cesse alei in assai cose differente, percioche li Poeti nelle scuole della. uecchia Comedia dilettauano il popolo (appresso del quale all'hora era la somma del governo) col dire, & raccontare cose facete, ridiculose, acute, mordaci, in biaimo, & irrisione dell'ingiustitia de i Giudici, dell'anaritia, & corruttela de'Pretori, de' cattiui costumi, & disgratie de i Cittadini, & fimili altre cose, la qual licenza poi riformando, & le scioc-

chezze

chezze del riso, & buffonerie, a fatto togliendo la Comedia nuoua (richiedendo così altra fortuna di stato, e di gouerno, & altra ingegnosa, & sauia inuentione de gl huomini) s'astrinse a certe leggi, & honesta più ciuili, per le quali il suggetto, la locutione, & ancora la dispositione di essa è fatta molto diuersa da quello che solleua essere della sopradetta. Comedia uecchia, come può il Lettore uedere a pieno le disserenze, tra l'vna, e l'altra nella Poetica dello Scaligero, nel primo libro de to l'Issoria al cap. 7. L'ossitio dunque della vecchia Comedia, essendo di tirare li vitij, & attioni de gl'huomini in risso, & sciocehezza; perciò si è satta la detta sigura di tal viso, & sorma, che se andrà di mano in mano dichiarando.

Le uesti stracciate, & rappezzate, cosi per il soggetto che haueua alle mani, come per le persone che saccuano cosi satta rappresentatione, non vinteruenendo, come nella Tragedia persone Regali, nè come nella Co-

media togata, o pretestata de' Romani Cittadini di conto.

Per li uarij colori del suo uestimento si dimostra la diuersità, & inconstanza di più cose, che poneua insieme in una compositione, & janco il

uario stile, meschiando insieme diuersi generi di cose.

La scimia che li porge la cestella, mostra la sozza imitatione per mezo laquale saceua palesi li uitij, & le bruttezze altrui, che si dimostrano, o per li sozzi, & venenosi animali, che ella con riso, & sciocchezza scuopre al popolo, di che vn'esempio si può uedere nel Gurguglione di Plauto.

Tum isti graci palliati, capite operto qui ambulant
Qui incedunt suffarcinati, cum libris, cum sportulis
Constunt, conferunt, sermones inter se tamquam drapetæ
Oslant, obsistunt, incedunt cum suis sententis
Quos semper b. bentes videas esse in ænopolio
Vbi qu.d sarripuere, operto capitulo, caldum bibant
Tristes, atque ebrioli incidunt.

Le saette nella destra significano gl'acuti detti, & l'aspre maledicenze, con le quali licentiosamente seriua, & uccideua la sama, & riputatione de particolari huomini; onde Horatio nella Poetica parlando della spe-

tiedi poesia uiene a dire della Comedia uecchia in tal inodo.

Successit vetus his comædia no fine multa; Dignā lege regi lex est accepta chorusq; Laude, sed in vitium libertas excedit & vim Turpiter obticuit sublato iure nocendi.

Et il detto Horatio ancora nel lib. 1. de' fermoni, nella Satira quarta, co

a parlò delli Scrittori della Comedia.

Eupolis, atque Cratinius, Aristophanesq; Poeta Atque alu, quorum Comadia prisca virorum Si quis erat dignus describi, quod malus, aut sur Quod mechus soret, aut sicarius, aut alioqui Famosus multa cum libertate notabant.

# 112 ICONOLOGIA COMPASSIONE

ONNA che con la sinistra mano tenghi vn nido dentro del quale ui sia vn Auoltore, che pizzicando i se colcie, stia in atto di dare
a suggere il proprio sangue a i si or figliuolini, quali saranno anche si
nel nido in atto di prendere il sangue, & con la destra mano stesa porgain atto di compassione qualche cosa per sonuenimento a gl'altrui bilogia. Si dipinge con l'auoltore nella guisa, che habbiamo detto, percoche gli Egittii per lo Auoltore, quando col becco si rompe le coscie, ra-



presentauano la compassione, perche egli in quei centouenti giorni, che dimora nell'alleuare i figliuoli, non mai troppo lentano nella alla preda a tento a quel solo pensiero di non lasciare i figliuoli, & solamente piglia queire cose che da presio gli si mostrano, & se nella altro gli occorre, o soutiene e d'apparecchiare in cibo ai figliuoli, egli col becco pizzici dos se coicierca a il tangue, & quello da atuggere alli siglialini, tanto è l'amo-

re coi

recol quale ha cura, che per mancamento di cibo non gli manchino, il porgere con la destra mano in atto pietoso qualche dono dimostra contale assetto il uero segno dell'huomo compassione uole, il quale per charita soccorre con prontezza i poueri bisognosi con le proprie facoltà.

COMPVNTIONE.

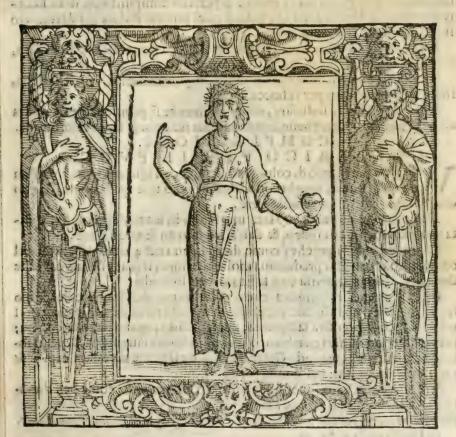

ONNA vestita di cilitio, addolorata, con la bocca aperta in atto di parlare, con gl'occhi riuolti al Cielo, che uersino copiose legrime, con vna corona di pungenti spine in capo, tenendo con la sinistra mano vn cuore parimente coronato di spine, terra la destra mano alta, & il dito indice dritto verso il Cielo.

Si fà ucstita di cilitio, & lagrim evole, perche dice S. Gio. Griscstomo, nel suo libro de compunct. cord. sola compunctio facit horrere purpuram, desi-

derare cilicium: mare lacrimas, sugere rifim, esi co. m. mater f.cius.

Se li fanno due corone di ipine, y erche per la spina nel talme 3 i in quel verieriq, she dice. Dum configitu. In na, vien denotara la cospa contrata dal peccato, laquale dei continuo morde, & punge la coscienza fignin-

Cata

cata per la corona, che tiene in capo, & non bastando questa compuntion ne, come infruttuosa, nascendo per l'ordinario dal timore della pena, & conoscimento del male. Però se gli aggiunge la corona delle tipine al cuo re, denotando per quest'altra la uera compuntione del cuore, che nasce, da quello immenso dolore, & conoscimento d'hauer osseso Iddio sommo bene, & persa la gratia sua, & perche la persetta compuntione deue hauere quattro conditioni, cioè che habbia quel sommo dolore gia detto, però si sa addolorata, e la grimeuole.

Secondo, che habbia fermo propofito di non commettere più peccato,

che si dimostra per l'indice alzato della mano destra.

Terzo, che similmente habbia saldo proponimento di confessarsene,

ilche uien significato per la bocca aperta-

Vltimo, c'habbia a fodisfare, come parimente si promette per la destra alta, e pronta in operare bene, conforme alla sua bona, e santa resolutione.

## COMPLESSIONI. COLLERICO PER IL FVOCO.

N giouane magro di color gialliccio, & con sguardo fiero, che essen do quasi nudo, tenghi con la destra mano una spada nuda, stando con prontezza di uoler combattere.

Da un lato (cioè per terra) sara uno scudo in mezo del quale sia dipin-

ta una gran fiamma di fuoco, & dall'altro lato un feroce Leone.

Dipingesi magro, perche (come dice Galeno nel 4. delli Afforismi nel commento.6.) in esso predomina molto il calore, ilqual essendo cagione

della ficcita fi rappresenta con la fiamma nello scudo.

Il color gialliccio, fignifica, che il predominio dell'humore del corpo fpesso si uiene a maniscitare nel color della pelle; d'onde nasce, che per il color bianco si dimostra la slemma; per il pallido, ouero slauo la collera; per il rubicondo misto con bianco la complessione sanguigna, & per il so-ico la malenconia, secondo Galeno nel 4. de sanitate tuenda al cap. 7. & nel 1. dell'Aphoritimi nel commento 2.

Si dipinge con fiero iguardo, effendo eio suo proprio, come ben dimo-

stra Ouidio nel lib.3. de arte amandi.

Ora tument ira nigrescunt sanguine venæ Lumina gorgoneo sauius angue micant.

Et Persio nella 3. Saura.

Hune face supposita feruescit sanguis, & ira Scintillant oculi, &c.

La spada nuda, e la prontezza di uoler combattere, dinota non solo il collerico esser pronto alla risla: ma anco presto a tutte l'altre operationi, come ancora l'gnisica la sopradetta siamma di suoco, essendo suo proprio di risoluere.

Si dipinge giouane, quan nudo, & con lo scudo per terra; percioche guidato dall'impetuola passione dell'animo non si prouede di riparo: ma ienza giuditio, & consigho s'espone ad ogni pericolo, secondo il detto di Seneca in Troade: Iuuenile vitium est regerenon posse impetum. Et pero bene dine Acicenna nel 2. del 1. della dittione 3. al cap. 3. che quando l'opere

tono

DI CESARE RIPA.

115

fono fatte co maturità danno segno di vn teperamento perfetto:ma qua do si fanno co impeto, & con poco consiglio dano segno di molto calore



Gli si dipinge il Leone a canto, per dimostrare la fierezza, & animosità dell'animo nascente dalla gia detta cagione. Oltre di ciò metteuisi questo animale per essere il Collerico simile a l'iracondo Leone, del quale cosi scrisse l'Alciato ne i suoi Emblemi.

Alceam reteres caudam dixere leonis Luthea com surgit bilis crudescereses atro Que stimulante eras concipit, ille graves, Felle dolor surtas excitat indomitas.

Denota anco il Leone esser il colletico di natura magnanima, e liberale, anzi che passando li termini, diviene prodigo; come gl'infrascritti versi della Scuola Salernitana, non solo di questa: ma di tutte l'altre qualità so-pradette dicono.

Est numor cholera, qui competit impetuosis

Hoc senus est hominum cupiens pracellere cunctos

Hi ieuter discunt, multum comedunt, cito crescunt

ince, o magnanimi sint, largi summa petentes

Hir tus, sal axirascens, o odin sindax,

Astrascens, secein; coloris.

L 2 CCN-

## CONSVETVDINE.

giato ad vii basto de andare, con barba canuta, & appoggiato ad vii bastone co i vna mano, nella quale terra ancora vna car ta con vni motto, che dica: Vires acquirit eundo. Portera in spalla vn. sascio d'istromenti, co' quali s'es ercitano l'arti, & vicino haura vna ruota d'arrotare costelli.

L'vso imprime nella mente nostra gl'habiti di tutte le cose, li conserua a' posteri, li sa decenti, & a sua uoglia si fabrica molte leggi nel viuere,

& nella conuerfatione.

Et si dipinge v ecchio, perche nella lunga esperienza consiste la sua auttorita, & quan to più è uecchio, tanto meglio sta in piedi, il che s'acenna col motto, che tiene in mano, ilquale è conueniente ancora alla ruota, perche se essa non si muoue in giro, non ha forza di consumare il ferro, ne di arrottarlo, come non mouendosi l'uso con esercitio del consenso commune non acquista auttorità, ma uolgendosi in giro vnisce talmente la uolonta in vn uolere, che senza saper assegnare i termini di ragione tiene gl'animi vniti in vna medesima occupatione, & constantemente se gli conserua. Però si dice, che le leggi della consuetudine sono ualide, come quelle dell'Imperatore istesso, & in tutte l'arti, & in tutte le professioni, per prouar vna cosa dubbia, si pone in consideratione l'vio nato dal consenso vniuersale, quasi che sia impossibile esser le cose diuerse da quello, che esso approua. Però disse Horatio, che le buone parole del Poeta si deuono prendere dall'vio, & in somma si nota, & si osserua in tutte le cose, accioche non venga violato il decoro tanto necessario nel corso della ciuile conuersatione.

Et però porterà in spalla un fascio d'instromenti artifitiali, secondo il capriccio del Pittore, non ci curando noi dargli in questo altra

legge.

SANGVIGNO PER L'ARIA.

N giouane allegro, ridente, con vna ghirlanda di varij fiori in capo di corpo carnolo, & oltre i capelli biondi hauerà il color della faccia rubicondo misto con bianco, & che sonando vn liuto dia segno con riuolgere gl'occhi al Cielo, che gli piaccia il suono, & il canto, da vna parte d'esta sigura ui sarà vn montone, tenendo in bocca vn grappo d'vua da l'altra banda vi sarà vn libro di musica aperto.

Giouane, allegro, con la ghirlanda di fiori, & ridente, fi dipinge il fanguigno, perche (fecondo Hippocrate) in quelli che abbondano di fangue temperato, & perfetto, fi generano spiriti uitali puri, & sottili, da quali nasce il riso, & l'allegrezza; onde questi sono piaceuoli, faceti, & amano

i suoni, & i canti.

L'esser di corpo carnoso, secondo Galeno nel 2.lib. del temperamento al cap.9. & Auicenna nel lib. 1. significa, che dalla uirtù assimulatiua, che ne i sanguigni è molto potente, nasce l'habito del corpo carnoso.

Dipin-

### DICESARE RIPA.

117

Dipingesi rubicondo misto con bianco, perche (secondo Auicenna nel del 1.) questo colore denota abbondanza di sangue, e però dice Galeno nel 2. de gli Aforismi nel commento 2. che l'humore, che nel corpo predomina, da il colore alla carne.

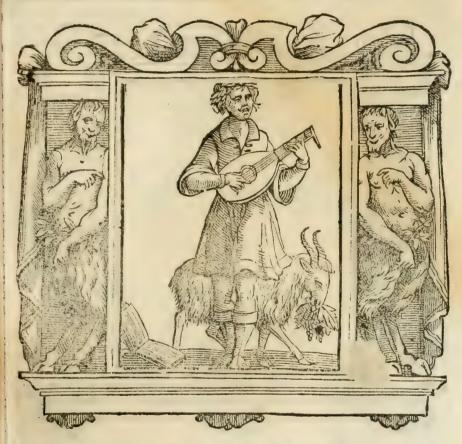

Il Montone con il grappo d'vua, fignifica il fanguigno esser dedito à Venere, & à Bacco; per Venere s'intende la natura del Montone, essendo questo animale assa inclinato alla lussuria, come narra Pierio Valeriano lib. 10. & per Bacco il grappo d'vua; onde Aristotile nel Problema 31. dice, che ciò auuiene nel sanguigno, perche in esso abbonda molto seme, ilquale è cagione degl'appetiti venerei, come anco si può vedere per la descrittione della Scuola Salernitana.

Natura pingues isti sunt, atq; rocantes Rumoresq; nouos cupiunt and ire frequenter Hos Venus, & Bacchus delectat fercula risus Et facit hos hilares, & dulcia res baloquentes.

3

Omnibus hi fludüs habiles sunt, & magis apti Qualibet ex causa non hos facile excitat ira Largus, amans, hilaris, ridens, rubeiq; coloris Cautus, carnosus, satis audax, atque benignus.



FLEMMATICO PER L'ACQVA

VOMO di corpo grasso, & di color bianco, che stando à sedere sia vessito di pelle di tasso, tenendo ambe le mani in seno, & la testa china, laquale sia cinta d'un panno negro, che gli cuopta quasi gl'occhi, & a canto vi sia una tartaruga.

Dipingesi grasso, perche si come la siccità del corpo procede da calidità, così la grassezza deriua da frigidita, & humidita, come dice Galeno nel

iecondo del temperamento al cap. 6.

Si ueste di pelle di tano, perche si come questo animale è sonnacchioso e pigro, cosi è il slemmatico per hauer egli pochi spiriti, & quelli oppressi da molta regidita, che in eno predomina; onde auutene ch'è anco poco

atto a gli studij hauendo l'ingegno ottuso, & addormentato, & non habile à meditare quello che sarebbe cagione di solleuarlo daile cose vili, &

basse, che però li si cinge il capo di panno negro.

Si rappresenta con il capo chino, perche egli è pigro, negligente è tardo si nell'operationi dell'intelletto, come in tutte l'altre del corpo, simi, le alla tartaruga, che si gli sà a lato, il che tutto vien ottimamente espresso dalla Scuola Salernitana ne i versi che seguono.

Thlegma dabit v res modicas, latosq; breuesq;
Thlegma facit pingues, sanguis reddit mediocres,
Otia non studio tradunt sed corpora somno
Sensus habet, tardus motus, pigritia somnus
Hic somnolentus, piger & sputamine plenus
If huic sensus hebes pinguis, sacie color albus.



MALINCONICO. PER LA TERRA

VOMO di color foico, tenghi con la finistra mano va libro aperto mostrando di studiare.

L 4 Haleri

Hauerà cinta la bocca da vna benda, & con la man destra terrà vna.

borsa legata, & in capo vn passero uccello solitario,

La beda che gli cuopre la bocca, significa il silentio, che nel malincont co suol regnare, essendo egli di natura fredda, e secca, & si come la calidità fà loquace, così per lo contrario la frigidità è cagione del filentio.

Il libro aperto, & l'attentione del ftudiare, dimostra il malinconico esfer dedito alli studij, & in essi far progresso; suggendo l'altrui conuersatio

ne; onde Horatio nell'ultima Epistola del 2. lib. dice:

Scriptorum chorus omnis amat nemus. Et fugit Vrbes.

Che però gli si dipinge il passero solitario sopra il capo, essendo uccello che habita in luochi solitarij, & non conuersa con gli altri uccelli.

La borsa serrata significa l'auara natura, che suole per lo più regnare ne

i malinconici, come dicono i feguenti versi della Scuola Salernitana.

Restat adhuc tristis cholera substantia nigra Qua reddit prauos, per tristes pauca loquentes Hi vigilant studijs: nec mens est dedita somno, Seruant propositum sibi nil reputant sore tutum. Invidus, Er tristis cupidus dextreq; tenacis Non expers fraudis, timidus luteiq; coloris.

CONCORDIA MARITALE.

Di Pier Leone Casella.

N'huomo à man dritta di vna donna, ambi vessiti di porpora, & che vna sola catena d'oro incateni il collo ad ambidue, & che la detta catena habbia per pendete vn cuore, il quale venghi sossentato da vna ma-

no per vna di detti huomo, e donna.

La collana nella guisa che dicemmo, dimostra, che il Matrimonio è composto di amore, di amicitia, & di beneuolenza trà l'huomo, & la donna, ordinato dalla natura, & dalle diuine leggi, le quali vogliono, che il marito, & la moglie siano due in vna carne, che non possino essere diuisi se non per morte.

CONCORDIA.

NA donna in piedi, che tiene due spighe di grano in vna mano, & con l'altra vna tazza piena d'uccelletti uiui, ouero di cuori.

La tazza piena di uccelletti, ouero di cuori, fignifica conformità di più persone, per le quali ne segue l'abbondanza, significata per le spighe del grano.

CONCORDICA MILITARE.

Nella Medaglia di Nerua.

ONNA che tenghi con la destra mano vn rostro di naue, sopra dei quale ui è vn'insegna militare, & in mezo d'essa, cioè in mezo dell'astra vi sono due mani giunte, come quando si da la fede, con lettere, che dicono. CONCORDIA EXERCITVVM.

Le due mani nella guifa, che dicemmo, dimostrano la concordia l'inse.

gna, & il rostro gl'Eserciti.

CON-

### DI CESARE RIPA.

CONCORDIA.

DONNA, che tiene in mano vn fascio di uerghe strettamente legate. La Concordia è vna vnione di uolere, & non uolere di molti, che uiuono3& conuersano insieme. Però si rappresenta con vn fascio di uerghe, delle quali ciascuna per se stessa è debole, ma tutte insieme sono forti, & dure, onde disse Salamone. Funiculus triplex, difficile rumpitur. Et mediante l'vnione si stabilisce maggior forza nell'operationi de gli huomini, come dimostra Salustio in bello Iugurtino. Concordia parue res crescunt, discordia maxima dilabuntur. Alla quale ientenza riferisce Seneca Filosofo nell'epistola 94 che M. Agrippa confessaua d'essere molto obbligato, e che per lei s'era fatto ottimo fratello, & amico; di che veggafi più diffusamente Francesco Petrarca nell'opere latine lib. 3. tratt. 2. Cap. 12.

Concordia.

Onna bella, che mostri grauità, nella destra mano tenghi vna tazza, nellaquale ui sarà vn pomo granato, nella sinistra vno scetro, che in cima habbia fiori, & frutti di varie forti, in capo ancora hauera vna ghirlanda di mele granate, con le foglie, & con frutti, insieme con la ghirlanda, per acconciatura vi sarà vna mulachia, & così nelle medaglie antiche

Concordia. fi uede scolpita.

Onna, che nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella sinistra vn mazzo di mortella, e si fabrica in tal maniera, secondo il detto di Pierio Valeriano, con l'autorità di Democrito, dicendo, che la mortella, & i pomi granati s'amano tanto, che se bene le radici di dette piante so no poste alquanto lontane l'vna dall'altra, si auuicinano nondimeno; & s'intrecciano insieme. Concordia.

Onna coronata d'oliuo, che tenga con la man destra vn fascio di frez ze, legato con una benda bianca da vn capo d'essa', & con vna rossa

dall'altra; nella mano finistra tenga vn Cornucopia.

Si corona d'oliuo, per segno di pace, effetto della Concordia.

Il fascio di frezze legato al modo detto, significa la moltitudine de gl'animi vniti insieme co'l uincolo della carità, & della sincerita, che difficilmente si possano spezzare; somministrandosi fra se stesse il vigore, & la gagliardezza, onde poi è la cocordia produttrice di frutti piaceuoli, co me dall'altra banda la discordia non sà se non produrre spine, & triboli di maledicenza, & liti, che sturbano la compagnia, & l'amoreuole confortio de gl'huomini nel uiuere politico, & ragioneuole.

Concordia nella Medaglia di Papieno.

Onnasedente, che nella destra ha vna Patena, & nella sinistra due corni di douitia con lettere: CONCORDIA AVGG. & S.C. Vedi Sebastiano Erizzo.

La Patena significa esser cosa santa la Concordia, allaquale si debbe ren

dere honore, e sacrifitio.

K

Li due corni di douitia, mostrano, mediante la concordia duplicata. abbondanza.

Concordia Militare.

Onna armata, con le mant tenga vn gran utluppo di serpi, perche è preparata r er difendere se stena con l'armi, & per nuocere aitrui col ueleno, che ion ministra l'ira.

Concordia di pace.

Onna, che tiene due corna d'abbondanza ritorte insieme, che sono l'vnione de' pensieri, e delle uolonta di diuerie persone, & con l'altra mano vn uaio di fuoco, perche la concordia nasce dall'amore scambie uole, ilquale s'affomiglia al fuoeo materiale, per effere effetto di calore interiore dell'anima.

Concordia de gl'antichi.

Onna, che nella mano destra tiene alcuni pomi granati, & nella sinistra un cornucopia, con una cornacchia, laquale si uede in molte Medaglie di Faustina Augusta icolpita co'i morto: CONCORDIA, per l'eterna fedeltà, ch'ufa questo animale co la fua compagnia, però diffe l'Al ciato: Cornicum mira inter se c ncordia vita, Mutua state; illis iatemerata sides.

I pomi granati presso a gl'antichi significauano concordia, perche tali deuono effere gl'animi concordi, & in tale unione trà se stessi, come iono le granella di questi pomi, dalla quale unione, maice por l'abbondanza, che

ellneruo di uluere politico, & concorde.

Concordia in superabile.

DER la concordia insuperabile si rappresenta Gerione huomo armato, con tre uisi, co'l capo cinto d'una corona d oro, sei braccia, & altre tan te gambe, che tenga in una mano destra una lancia, con l'altra una spada nuda, & nella terza uno scetro. Et l'altre tre mani de la parte sinistra, si po sano lopra d'uno scudo.

Diceli, che Gerione fu Re di Spagna, ilquale perche haueua tre Regni fu detto tricorpore, cioè, che haueua tre corpi; fu ammazzato da Hercole; al tri dicano effere flati tre fratelli, cosi concordi, che erano giudicati un

folo.

CONFIDENZA.

ONNA con i capelli sparsi, con ambedue le mani sostenti una naue. La Confidenza porta seco la cognitione dell'imminente pericolo, & la salda credenza di douerne scampare libero, & tenza queste due qua-Ita uarrarebbe nome, & cangiarebbe l'essere suo. Però si dipinge con la naue, che è segno di confidenza, con la naue i nauiganti ardiscono di prat ticare l'onde del mare, le quali folo con la facilità del perpetuo moto, par che minaccino rouina, morte, & esterminio all'huomo, che quando pasia la terra, esce fuora de suoi consini. A questo proposito disse Horatio nella 3. Ode del primo libro.

Illi robur, & es triplex

Trimus, & poi. Circa pectus erat, qui fragilem truci Quem more is timuit gradum?

Commist pelago ratem. Con quel, che legue.

# DI CESARE RIPA.

DONNA giouane confutamente vestita di diuersi colori, che hauendo i capelli mal composti, posi la destra mano sopra quattro ele menti confusamente vniti, & la sinistra sopra la torre di Babel co'l motto che dica BABILONIA, VNDIQVE.

Giouane si dipinge, come età più atta alla confusione, non hauendo esperienza, senza la quale non puo terminare, essendo trasportata da di-

uersi appetiti, quali nell'opere rendono confusione.

Li capelli lunghi, & corti, e mal composti denotano i molti, & varis

pensieri, che confondano l'intelletto.

Li diuersi colori del vestimento significano le vane, & disordinate at-

tioni confulamente operate: Ft vbi multitudo, ibi confusio.

La torre di Babel è posta, come cosa molto conosciuta per segno di con susione: posche nel sabbricare d'essa, Iddio, si come consuse il linguaggio de i sabricatori, con sare, che ciascuno di loro diversamente parlasse, così anco consuse la mente loro, sacendo, che l'opra rimanesse impersetta per castigo di quelle superbe, & empie genti, che provorno di sare quell'impresa contro la sua onnipotenza, & per maggior chiarezza per rappresentare la consusione, vi si dipinge il Chaos, in quel modo, che rappresenta Ouidio nel primo libro delle Metamorsosi, oue dice.

Vnus erat toto natura vultus in orbe Quem dixere chaos rudis, indigestaq; moles.

Et l'Anguillara nella tradutrione.

i

16

Pr.a che'l ciel fuste, il mar, la terra, e'l foco
Erail foco, la terra, il ciel, e'l marc:
Mail mar rendeua il ciel, e la terra, e'l foco
Deforme il foco, il ciel, la terra, e'l mare
Che viera, e terra, e cielo, e mare, e foco
Doue era e cielo, e terra, e fuoco, e mare,
Laterra, e'l foco, e'l mare era nel cielo
Nel mar, nel fuoco, è nella terra il cielo.

Confermatione, Come dipintanel Palazzo di N. S. à monte cavalle.

DONNA con due chiaui nella destra mano, & tien con a sinistravna piramide, nella quale è scritto: Super banc petram.

CONFERMATIONE DELLA AMICITIA.

VNA giouane, che sia coronata d'una ghirlanda di varij sori, sarà vestita d'habito vago, & di color verde, terrà con la destra mano una Tazza di cristallo piena di rubicondo vino, la quale porgera con.

fembiante allegro, & in atto gratiofo, & bello.

Si dipinge giouane, con la ghirlanda di fiori, & con l'habito di color verde per iegno di allegrezza, che così conuiene che sieno, & mostrino quelli, i quali si vniscano, & confermono nell'amicitia. Si rappresenta, che porghi la Tazza piena di vino per cio che le Tazze, o calici, che scambienolmente si porgono ne i consisti, & in quelli muiti che si santo al bere, è costume così de nostri tempi, com'anco è vianza un tiras nel

## 124 ICONOLOGIA

qual atto si vengono ad vnire gli spiriti de gli amici, & a consermarsi le amicitie, & per segno di ciò Achille ne la nona Iliade d'Homero ordina a Patroclo intimo suo amico, che pigli il più gran bicchiere, che habbia, & che dia bere ad Vlisse, & ad'altri Greci, del vino più gagliarde mon per altro, se non per dar ad'intendere, che esso li teneua per carissimi amici.



Vlterius duxit Nobiles Achilles
Sedereq; fecit in fedilibus, tapetibusq; purpureis
Statim autem Patroclum, allocutus est prope existétem
Maiorem iam craterem Menoetij sili statuito
Meraciusq; fundito poculum autem para vincuiq;
Hi enim carissimi viri mea funt in domo

più abbasso poi Aiace accenna ad Vlisse, che facia vn brindisi ad'Acchille & Vlisse gli lo sa in tal modo.

Inmuie

Innuit Aiax Pænici: intellexit autem nobilis Vlisses
Implens 9; vino poculum, propinsuit Achille

salue Achilles, & quello, che leguita de quali brindisi, n'è pieno Homero, a passo, a passo legno d'vnione, & confermatione d'amicitia.

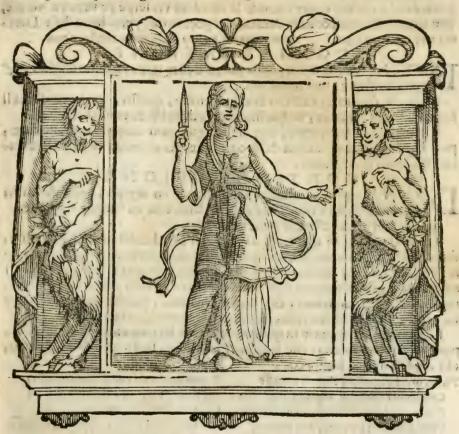

COSCIENZA.

DONNA con vn cuore in mano dinanzi a gl'occhi con questo scritto in lettera d'oro oi Keia sinesis, cioè la propria coscienza, stando in piedi in mezo vn prato di siori, & vn campo di spine.

La coscienza è la cognitione, che hà ciascuno dell'opere, & de pensie-

ri nascosti, & celatia gl'altri huomin i.

Però si dipinge in atto di riguarda re il proprio cuore, nel quale ciascuno tiene occultate le sue secretezze, le quali solo a lui medesimo sono a viua forza palesi.

Sta con piedi ignudi nel luogo sopradetto, per dimostrare la buona, e cattina via, per le quali ciascuno camminando, ò con le virtu, o co' vitij,

e atto

è atto a sentire l'aspre ponture del peccato, come il suaue odore della.

Coscienza.

Onna di sembiante bellissimo, vestita di bianco, con la sopraueste nera, nella destra mano terrà vna lima di ferro, hauera scoperto il petto dalla parte del cuore, donde la morderà vn serpe, o vero vn verme. che sempre sumola, & rode l'anima del peccatore, però bene disse Lucano nel settimo libro. Heu quantum misero pana mens conscia donat.

CONSÉRVATIONE.

ONN-A vestita d'oro, nella mano destra terra va ramo d'olivo, & nella finistra vn cerchio d'oro.

L'oro, & l'olivo fignificano conservatione, questo, perche conserva li

corpi dalla corruttione, & quello, perche difficilmente si corrompe.

Il cerchio, come quello, che nelle figure non ha principio, ne fine, può significare la duratione delle cose, che per mezo d'vna circolare trasmutatione si conservano.

CONSIDERATIONE.

ONNA che nella finistra mano tiene vn regolo, nella destra vn compasso, & ha a canto vna grue volante con vn sasso in vn piede.

Sara detta figura vestita di color perso.

Tiene il regolo in mano, & il compasso per dimostrare, che si come sono questi instromenti mezani per conseguire con l'opera quella drittura, che l'intelletto dell'artefice si forma, così li buoni esempij, & i sauj ammaestramenti guidano altrui per dritta via del vero fine, al quale genegalmente tutti aspirano, & pochi arriuano, perche molti per torte vie quasi ciechi, si laiciano dal cieco senso alla loro mala ventura trasportare.

La grue se può adoprare in questo proposito lecitamente, & per non. portare altre auttorità, che possino infastidire, bastiquella den'Alciato,

che dice in lingua nostra così.

CONSIGLIO

Putagora infegnò che l'huom douesse E quella; che da far pretermettesse. A
Considerar con ogni somma cura Ciò sa la grue, chè l'volo suo misurd
L'opera, ch'egli satta il giorno bauesse Onde ne picdi suel portare vn sasso S'ella eccedeua il dritto, e la misura, Per non cessar e gir troppo alto, ò baso.

TVOMO vecchio vestito d'habito lungo decolor rosso, haura una collana d'opoialla qualesia per pendente un cuoregene là déstrainand tenga vn libro chinfo con vna ciuetta fopra, nella finifica mano tre telle actaccate ad vn collo, vna testa sara di cane, che gnardera verso la parte dirit ta, verto la parte finistra vna testa di lupo, in mezzo una testa di lione; soc-

to il piede destro tenga vna testa d'orio, & un delfino.

-Il Configlio è un discorso, & deliberatione, che si sà intorno alle cose incerte, & dubbiose, che iono da farsi, il quale con ragione; e legge; & ris folue cio che fi reputa niu effectiente, & che fia per partorne il più virtuofor al provide, & il miglioreclietto. Quello in quamo si pubblico, carca cuique cote spesialmente is fa Consiglio de Irdani, Es contato publiche suel

## DICESAREVRIPA.

127

la guerra, & della pace, de la guardia, della provincia, de la grascia, & vettouaglia, che si ha da portar dentro, & mandar suori, delle leggi, & statuti, & ciò secondo l'instruttione d'Aristotile nel primo de la rethorica. Sunt autem quinque sere numero maxima, ac pracipua eorum, qua in consilius agitari solent. A zitux enim de vettigalibus, o redditibus publicis, De bello, o pace, De cuftodia regionis, De us, qua importantur, o exportantur, o De legum constitutione;



Lo figuriamo vecchio perche l'huomo vecchio dimostra consiglio come dice S. Ambrosio in Hexameron. Senettus est in consilus villior, perche l'età matura è quella che partorisce la persettione del sapere, & dell'intendere per l'esperienza de le cose che ha vedute, & praticate, non potendo ne la giouentù essere per lo poco tempo maturità di giuditio, & però i giouani si deuono rimettere al consiglio de vecchi. Il consigliero di Agamenonne Imperatore de Greci uiene da Homero in persona di Nestore sigurato vecchio di 300. anni ne la prima Iliade, que lo stesso Nestore essorta.

i Greci

1 Greci giouani spetialmente Agamenonne, & Acchille tra loro adirati, ad obbedire al suo consiglio, come vecchio.

Sed audite me ambo autem iuniores estis me,
Iam enim aliquando & cum fortioribus quam vos
Viris consuetudinem habui, & nunquam me ipsi parui penderunt,
N q; tales vidi viros, nec videbo più a basio

Re tamen mea consilia audiebant, obediebantq; recolo,

Quare obedite, & vos: quia obedire melius.

& nella quarta Iliade si offerisce di giouare a i caualieri Greci col consiglio, non potendo con le sorze, essendo le sorze proprie de Giouani, so pra le quali essi molto si considano.

Atride valde-quidem ego vellem, & ipfe
Sic esse, vt quando diuum Creuthalionem interfeci,
Sed non simut omnia Dij dederunt hominibus.
Si tunc iuuenis fui, nunc rursus me senettus præmit:
Veruntamen sic etiam equitibus interero, & hortabor
CON SILIO, & verbis, hoc e nim munus est SENVM
Hastas autem tractabunt iuuenes, qui me
Minores nati sunt, considuntque uiribus.

Quindi è che Plutarco afferma, che quella Città è fiduramente falua che tiene il configlio de vecchi. & l'arme de giouani; per ciò che l'età giouenile è proportionata ad'obbedire, & l'età fenile al comandare, lodati oltra modo quello di Homero ne la 2. Iliade ne la quale Agamennone Imperatore fa radunare yn configlio ne la naue di Nestore di momini primieramente vecchi.

His vero praconibus da moss ivst Conuocare ad concilium comantes Achiuos; Hi quidem conuocarunt, illi frequentes affuerunt celeriter, Concilium autem primum valde potentium constituit senum N stoream apud nauem Pyly Regis

Quos hic cim coegisset prudentem struebat consultationem
Gli Spartani dauano a 1 loro Rè vn magistrato de vecchi nobili, iquali
sono stati chiamati da Licurgo Gerontes, cioè vecchi venerandi, & il Senato de Romani su detto Senato per li vecchi, che vi consigliauano. Oui
dio nel 5. de fast.

A fenibus nomen mite fenatus babet.

Con molta prudenza Agamennone imperatore apresso Homero nel Ilia de 2, sa grande sima del consiglio di Nessore, & disidera hauer dieci consiglieri pari suoi, & lo chiama vecchio, che di consiglio supera tutti gli

altri Greci.

Hunc vicissim allocutus est Rex Agamennon Certe iterum consilio si peras on nes silios Achivorum, Vinam enim Iupiterq; Pater, & Minerua, & Apollo Tales decem mihi consultores essent Achivorum.

L'habito

L'habito lungo conviensi al consiglio, poiche tanto ne gli antichi tempi, quanto ne' moderni ogni Senato per maggior grauità s'è addornato con la toga, & ueste lunga. Gli si da il color rosso, si perche la porpora è degna de Senatori, & i Senatori son degni di porpora, si perche questo colore significa carità, per laquale si deue con ardente zelo muouere il saggio a configliare i dubbiosi, ilche è vna delle sette opere della misericordia Spirituali. Gli si mette al collo il cuore, percioche, come narra Pierio nel lib. 34. de i suoi Ioroglifici, gli Egitij metteuono per simbolo del cosiglio il cuore, essedo che il vero, e perfetto cossiglio viene dal cuore, che puro è sicero effer deue i dare buo cossiglio, come cosa sacra ieron i eubugli di ce Suidanella sua Historia, cioè Res Sacra confilium, derivasi dal greco que. sto versetto, Res est profecto Sacra consultatio. Cosa anco sacra e stato detto il Consultore, che religiosamente consiglia, lo referisce Zenodoto da Epicharmo, & Platone per autorità di Demodoce chiamò il Confultore cofa facra. Il libro nella man destra fignifica, che il configlio nasce da lo studio di sapienza, & per più efficace simbolo de la sapienza vi si aggiunge iopra la Ciuetta augello dedicato a Minerua tenuta da Gentili Dea. della Sapienza, & del configlio. Questo animale è notturno, uà in uolta la notte a procacciarsi il cibo, & uede di notte, come scriuono i naturali, spetialmente Bartolomeo Anglico lib. 12. cap. 27. Dicitur noctua quasi de nocte acute tuens, de nocte autem videt, la cui sigura ci rapresenta lo studio, & pensiero notturno de la mente douendo un consighero, & vn Prin cipe, che hà da configliare, & pronuedere i popoli, pensare, & trauagliare con la mente, meditando la notte, quello che ha da risoluere il giorno, essendo l'imaginativa dell'animo più perspicace, & in maggior vigore nel filentio de l'oscurita della notte; di che ne è gieroglifico la Ciuetta, che discerne meglio la notte, che il giorno. Onde Homero nella seconda Iliade disse.

Non oportet per totam nottem dormire confiliarium Virum, cui Populi sunt commissi, & tot cura sunt.

Non bisogna ad vn consigliero, o Principe che ha popoli sotto la sua custodia, e negotij da pensarci sopra, dormir tutta la notte, perche chi con siglia deue uedere lume quando anco a gli altri è oscuro, giudicare, ediscer nere il bene dal male, & il bianco dal nero senza passione, & asteso che per lo consiglio sibero d'ogni affetto si uedano ancorale cose quantun que difficili, & occulte, e leuato dall'Animo il tenebroso velo de le menzo gne, si penetra conla uista de l'intellet o la verità. Con l'impronto d'una Ci uetta battuto ad honore di Domitiano Imperatore, uosse il Senato Romano significare, che il detto Imperatore susse principe di ottimo consiglio, e sapieza, che tale si mostrò nel principio del suo Imperio, selbene degenerò poi da sì bel principio, & da la mente del suo buon genitore, & fratello suoi antecessori nell'imperio. In oltre la Ciuetta che uede, & uà inuestigando cose a se necessare nel tempo de la scura notte posta sopra il libro chiuso, può anco denotare, che il configlio inuestigato con studio nottur-

no deuerassi tenere occulto, & che non si deuano palesarei secreti, che confultano, & registrano ne li configli; & però li Romani antichi uerso il Circo mattimo a le radici del colle Palatino dedicorno a Conio Dio del configlio vn tempio sotterraneo, per fignificare, come dice Seruio ne l'ottauo de l'Eneide sopra quel verso. Conseju caux magnis circensibus actis, che il configlio deue effere coperto, & fecreto, di che ueggiafi più a lungo Lilio Giraldi Syntagmate quinta. Le tre teste che nella sinistra mano tiene di cane, di Lione, & di Lupo nella guifa detta di fopra, fono figura de tre principali tempi del passato, del presente, & del suturo, come escone Marrobio ne li Saturnali lib. 1. Cap. 20. perche la testa di Lione posta in mezzo, dimostra il tempo presente, esiendo la natura, & conditione sua gagliarda ne l'atto presente, che è posto tra il passito, & l'auuenire, il capo di Lupo, denota il tempo patlato, come animale di pochiffima memoria, laquale si referisce a le cose passare. La resta da Cane significa il tempo auuenire, che ci fa carezze, & festa per la iperanza di riceuere qualche vtile da noi, laqual speranza riguarda sempre le cose auenire. Ponemo queste tre teste figura delli tre tempi in mano al configlio perche il configlio è di treparti, altro configlio, pigliafi dal tempo passato, altrodal futuro, & altro dal presente; auuertimento di Piatone che in Diogene Lacrtio con dice. Consilium tripartirum est, aliud quippe a pracerito, aliuda futuro, aliud a presenti tempore siemitur. Il tempo passato ci somministra gli essempi, mentre il attende con la mente cio che habbia patito qual si voglia natione, & persona, & per qual cagione; accioche ce ne guardiamo, impercioche da li casi altrui s'impara quello che si ha da fuggire, & da gli accidenti paliati li caua norma, & regola di consultare bene le cose prima che ii esseguiscano, ponendo mente a quanto altri han no operato con prudenza, accioche li seguitiamo, & imitiamo. Il presente ci ricerca a considerare quello che per le mani habbiamo, risoluendo di pigliare non quel che piace, & diletta al fenio, ma quelloche secondo la ragione giudichiamo ne possa cagionare col tempo bene, & non. male. Non tantum videndum quid in presentia blandiatur., quam quid deinceps site re suturum. Disse Demosthene: onde il suturo ci persuade di antiuedere, che non si cometta coià con teinerità, ma con maturo discorso; acciò non perdiamo poi la buona fama, & opinione di noi, & la gloriia del nostro nome. Quindi è che le tre teste di Cane, Leone, & Lupo pigliansi da Pierio per simbolo de la Prudenza, la quale risguarda a li tre detti tempi, come fi raccoglie da Seneca Filosofo morale nel trattato di quattro uirtu, oue dice Si prudens est animus tuus tribus temporibus dispensetur, presantia ordina, futura provide, praterita recordare, nam qui nibil de prateritis cogicat vitam perdit, qui nibil de futuro prameditatur in omnia incautus incidit, Ilche tutto si comprende da le tre teste figura de li tre tempis & simbolo della prudenza senza la quale non si può fare buon consiglio. Consilia persectanon sunt absque prudentia, Disse S. Bernardo ne le Epistole, & Anstoule nel primo de la Rettorica diffinisce, che la prudenza è virtà

132

de la mente laquale fa che si possi consigliare, & deliberare bene de le cose buone, & de le male, che appartengano a la beata, & selice vita, si che al consiglio oltre la sapienza figurata con la ciuetta sopra il libro, è neces-

faria la prudenza figurata con le tre teste sopradette.

La testa d'Orso, & il delsino che tiene sotto il piede denota che ne li consigli deuesi porre da parte l'ira, & la velocità attesoche pessima cosa è correrc in suria, & in collera a deliberare, & consultare vi partito: ma deuesi il consiglio sare senz'ira, & senza fretta, & velocità, l'Orso è simbolo de l'ira, & della rabbia, come animale iracondo, onde il Cardinale Egidio ne le sue stanze disse.

Gli Orfi rabbiofi con feroci artigli, Fanno battaglie dispietate, & dire.

& il Petrarca. L'Orfa rabbiosa per gli Orfacchi suoi.

Madi questo simbolo se ne dira al suo luogo ne la figura de l'Ira. Il Delfino, come petce al nuoto velocissimo è figura de la frettolosa velocita, defetti che neili configli tanto publici, quato privati schifar si deuono. Duo maxime contraria sunt consilio, ira scilicet, er festinatio disse Biante saujo de la Grecia, & San Gregorio nella Epistola 5. disse, che il consiglio in cosedifficili non deue essere precipitolo. Confilium in rebus arduis non debes esse praceps. La ragione è in pronto, perche le sue scelleratezze, con l'im peto, & con la furia aquistano vigore, ma libuoni configli con la matura tardanza secondo il parere di Tacito, nel lib. delle Histotie. Scelera impetu, bona consilia mora valescere. Si deue bene con celerità, & prestezza, come diffe Araft. Effeguire il configlio, ma eon tardanza s'ha da risoluere, acció si posta prin a sciegliere con più sano giudatio il miglior partito. bellissimo è quel detto. Deliberandi m est diu, quod faciendum en semel. Lungo tempo consultar si deue, quello che vna volta si ha da fare. Patroclo Capitano essendogli detto da Demetrio suo Rè, che cosa badaua, & a che s'indugiaua tanto ad attaccare la zuffa, & far impeto contro l'efercito di Tolomeo suo nimico, che era all'hora inferiore di forze, rispose. In quibus pænitentia non habet locum, magno pondere attentandum est. Nelle cose, ne le quali non ha luogo il pentimento, andar si deue con il piè di piombo, perche dopo il fatto il pentirsi nulla gioua, ucce veramen te d'accorto Capitano; non men faggio Agesilao Capitano de L caoni, il quale sollecitato da gli Ambasciatori Thebani a rispondere presto ad vna ambasciata espostagli, rispose loro. An nescitis, quod ad vidia deliberandum mora est titissima? Quasi che dicesse, non sapete voi o Tebani, che ne gli ardui negotii perdiscernere, & deliberare quello cheèpiù vtile, & eifediente, non ci è cosa più sicura della tardanza? oude si può consi de rare quanto ch'errino coloro, che comendono il parere de l'Ariosto in. quella ottaua nella quale loda il configlio de le donne fatto in vn subito.

Molticonfigli delle donne sono Ma può mal quel de gl'huomin'esser buone Meglio improu so,che à pensarui vsciti, Che maturo discorso non acti;

Che questo è stetiale, e proprio dono,. Oue non s'habbi a rummarui sopra :
Fra tanti, e tanti, lor dal ciel·largiti Speso alcun tépo, e molto studio, et opra.

VI 2 Et

Et e rano doppiamente, prima perche lodano il configlio fatto infietta, iecondariamente, perche innalzano il configlio delle donne, poi che in vna donna non vi è configlio di vigore, & polfo, ma debile, & fiacco, fecondo il parcre d'Arist. che sprezza il configlio de le donne al paro delli putti, dicendo nel primo lib. de la Politica Consilium mulieris est inualidum, pueri vero est imperfettum, il Senato Romano prohibi per legge, che niuna donna per qualunque negotio non douesse entrare in configlio, su tenuta per cosa inconueniente, che Heliogabalo Imperatore vi facesse entrare sua madre a dare il voto, come referisce Lampridio, & malamente si comportò, che Nerone vi introducesse Agrippina sua madre, e però il Senato volse che stesse dietro separata co vn velo coperta, poiche pareua loro indecenza, che vna donna sosse veduta fra tanti padri conscritti a consultare.

CASTIGO.



DIPINGEREMO per il cassigo vn'huomo in atto seroce, & seuero, che tenghi con la destra mano vna seure, à accetta, che dir vo gl'iamo

gliamo, in maniera che mostri di uoler con essa seuerissimamente da e vn sol colpo, & a canto vi sia vn Leone in atto di sbranare vn'orsa.

Non solamente appresso de Romani, ma ancora appresso, di alcuni popoli della Grecia, la scure su gieroglisico di seuerissimo castigo, si come se può vedere nelle medaglie del popolo di Tenedo, del qual tratta Polluce, perche il Re di Tenedo haueua fatta questa legge, che chi susse stato trouato in adulterio, cosi maschio, come femmina, susse decapitato con la scure, & non hauendo egli perdonato al proprio sigliuolo, volicancor che ne susse stata memoria, come si uede nelle Medaglie di Tenedo, che da.

vna banda vi è la scure, & da l'altra due teste.

Perche il Leone nella guisa sopradetta significhi il cassigo, ne seruiremo di quello che cita Eliano, scritto da Eudomio, cicè, che va Leone
vn'Orsa, & vn Cane nutriti, & alleuati davn certo maestro ad'vna medessima vita, vissero lungo tempo insieme pacificamente, senza ossendessi punto l'vn l'altro, come sussero simpeto, & animali d'vna stessa specie, ma l'Orsa mossa da vn certo impeto, sbranato il cane, col quale
haueua comune la stanza, & il vitto; il Leone comosso per la scesseraza
d'hauer rotte le leggi del viuere sotto ad vn medesimo tetto, corse addosso all'Orsa, & sbranatola parimente le sece per lo Cane pagare la me;
ritata pena.

CAREZZE AMATORIE.

N A bella, e gratio sa giouanetta, vestita d'habito di color vagho, ricamato di varii, & leggiadretti intrecciamenti, coronata d'unaghirlanda d'hedera, & che con ambi le mani tenghi con bellissima gratia dui colombi vn' maschio, & l'altra femmina, che con lasciuia mostrino di basciarsi.

Essendo le carezze amatorie sigliuole della giouentu, & della bellezza,

perciò giouane, & bella rapresentiamo il suggetto di questa figura.

Il uestimento di color vagho, ricamato di varij, & leggiadretti intrecciamenti, significa gli scherzi, i varii, & diuersi incitamenti da i quali ne gli amanti na sce il desiderio della congiuntione amorosa.

La ghirlanda d'hedera è vero significato amoroso, percioche dettapianta, come dicono diuersi poeti, abbraccia, & stringe ouunque ella si

accosta, onde sopra di ciò con i seguenti versi così dice Catullo.

Mentem amore revinciens, ut tenax Hedera hac, & illac arborem implicat errains. Tiene con ambe le mani li divi colombi, come di sopra habbiamo detto, per ciò che gli Egitii per la figura di questi animali significauano le carezze amatorie, essendo che elle non vengono alla copula venerea tra di loro, prima, che insieme non sieno baciate, & perche le colombe tra loro vsano allettamenti de i baci molti, li Autori Greci hanno affermato essere a Venere dedicate, essendo, che spontaneamente si eccitano fra di loro all'atto venereo. Molto più sopra di ciò si potrebbe dire, ma per essere si delle colombe, com'anco de l'hedera appresso tanti Autori di consideratione, & altri di bello ingegno, cosa nota, e manifeita, l'vno per i

M 3 buci

ICONOLOCIA

134 baci, & l'altre per gli abbracciamenti ; il che tutto conquene alle carezze amatorie) non folo mi estenderò più oltre per autorità!, ne per dichiaratione, che conuenghi a detta figura, ma anco per non trattenere l'anuno del lettore in cose lascine, & pericolose.



## CONGIVATIONE DELLE COSE HVMANE Con le Diuine.

C I dipingerà vn'huomo ginocchiom con gl'occhi riuolti al Cielo, e che humilmente tenghi con ambe le mani vna catena d'oro pendente dal

Cielo, & da vna Stella.

Non è alcun dubbio, che con il testimonio di Macrobio, & di Luciano, che la fopradetta catena non fignifichi un congiungimento delle cose humane con le diuine, & un certo vincoro comune con il quale Iddio quando gli piace ci tima a ie, & leua le menti nostre al Cielo, doue noi con le proprie forze, & tutto il poter moltro non potremo mitte; di modu colui, che vuole fignificare, che la mente sua si gouerna co'Ivoler diumo, attamente costur potrà dipingere detta catena pendente dal Cielo, & da vna Stella, impercioche quelsa è quella sorza d'una diuma impiratione, & di quel suoco del quale Piatone ha voluto ch'ogni huomo sia partecipe a sin che drizzi la mente al Creatore, & erga al Cielo, però conuiene, che ci consirmia no con la volonta del S. Dio in tutte le cose, e pregare sua Diuma Macia, che ne saccia degni della sua santissima gratia.

CONTRARIETA.

DONNA brutta scapigliata, & chedetti capegli sieno disordinatamente sparii giù per gl'omeri, sara vestita dalla parte destra da atto, & abasso di cotor bianco, & dalla sinistra di nero, mache però detto uesti mento sia mal composto, & discinto; e mostri, che discordi in tutte le parti del corpo. Terra con la destra mano un uaso pieno d'acqua, asquanto pendente acciò uersi di detta acqua, & con la sinistra vn vaso di succoacceso, & per terra da vna parte di detta figura vi saranno due ruote vna con trapposta a l'altia. & che toccandosi faccino contrarii giri.

Si dipinge brutta, per ciò che bruttissimà cosa è d'essere continouamen recontrarioalle vere, & buone opinioni, & chiare dimostrationi altrui

Li capegli nella guifa, che habbiamo detto, dimpfrano i difuniti, & rei penfieri, che aprano la firada all'intelietto, alla memoria, & alla vel mi ta, acciò concorrino alla contradditione. Il vefimento bianco, e nero, mal compofio, & discinto, dinota la contrarietà, che è tradaluce, e le teneb e, attomigliando coloro i quali fuggano la conuerfatione altruiper non vaurii alle ragioni probabili, & naturali. Tiene con la defira mano il vaio dell'acqua, & con la finifica di fuoco percioche questi dui elementi hanno le differenze contrarie, caldo, e freddo, & per ciò quello, che opera l'uno, non può oprar l'altro, & stanno per questo in continua contrarietà, discordia, & guerra.

Vi si dipinge a canto le due ruote nelle guisa, che habbiamo detto, per cio che narra Pierio Valeriano nel libro trentanouesimo, che considerata la natura de moti, che somo ne reircoli, su cagione, che i mattematici volendo significare gieroglissicamente la contrarieta, descriuesiero due circoli, che si toccassero, come vediamo farsi un certe machane, che per il girar de l'uno, l'altro si volge con un moro contrario, onde per rai dimostratione possiamo dire, che si possi benissimo rapresentare la contrarietà

CREDITO.

HVOMO dietà virile, vestito nobilmente d'habito lungo, con una collana d'oro al collo, sieda, con un libro in una mano da mercanti detto il maggiore, nella cui coperta, o dietro scriuasi quesso motto. SOLVTVS OMNI FOENORE, & a piedi un sia un Grisone iopra d'un monticello.

Perche più a batto figureremo il Debito, è ragione uole, che prima rap-

presentiamo il Credito.

Lhabo amo figurato di età virile perche nella virilità s'acquissa il Cre-

chto, l'habito lungo arreca credito, & però li Romani Senàtori andauano togani: tal habi o portò Craffo, & Lucullo Senatori di gran credito, li quali più d'ogn'altro possedeuano facultà, & ricchezze.

Porta vna collana d'oro, la ragione è impronto, perche l'apparenza so-

la de l'oro da credito, sopra del quale è sondato.

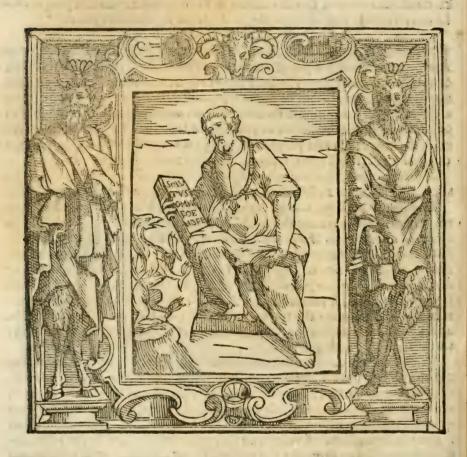

Siede perche colui, che ha credito sta in riposo con la mente tranquilla. Il libro maggiore intendiamo, che sia solo de l'hauere hauere, il che s'espri me con quel versetto d'Horatio. Solutus omni soenore. cioè libero d'ogni debito, tal che nel libro non si comprenda partita alcuna del dare, ma solamente l'hauere, poiche quello è il uero creditore, che non hà da dare ma solo ha da hauere, ne consiste il credito in trafficare, & farsi nominare con il d'altri, come sanno alcuni mercanti per non dir tutti, che per ciò facilmente falliscono, ma consiste in possedere totalmente del suo proprio senza hauere da dare niente ad alcuno. Il Grisone sù in gran cre

dito.

dito presso gl'antichi, & però se ne seruiuano per simbolo di custode, & che sia vero, vedasi posto a tutte le cole sacre, & profane de gl'Antichi, a l'Are; a li sepoleri, a l'urne, a i Tempij publici, & privati edifitij, come cor po composto d'animali vigilanti, & generosi, quali sono l'aquila, & il leone, si che il Grifone sopra quel monticello significa la custodia, che deue hauere uno del cumulo delle sue faculta se si unole mantenere in credito, & deue fare a punto, come li Grifoni i quali particularmente custodiscono certi monti Scithi, & Hiperborei, oue sono pietre pretiose, &. vene doro, & perciò non permettono, che niuno vi fi accosti, si come referifice Solino, onde Bartolomeo Anglico. De proprietatibus rerumlib. 18. Cap. 24. dice Custodiunt Gryphes montes in quibus sunt gemme praciosa, ve smarandi, or talpes, nec permittunt eas auferri. l'istesso conferma Plinio lib. 7. cap. 2. ragionando de Scithi. Quibus assidue bellum esse circa metalla cum Griphis ferarum volucri genere, quile vulzo traditur, eruente ex cuniculis aurum, mira cu piditate, & feris costodientibus, & Arimaspis rapientibus. Il medesimo costume hanno i Grifoni ne l'India, come afferilce Filostrato lib. 6. cap. 1. Indorum autem Griphes, & Aethiopum formica quanquam sint forma dissimiles, Eadem tamen agere Student, Nom aurum vtrobique custodire perhibentur, co ter ram auriferacem adamare. Così quelli, che hanno credito non deuono laffare accostare al monte de la douttia loro persone, che sieno per distruggerlo, come ruffiani, buffoni, adulatori, che l'aggrauano col tempo in qual che ficurtà, o uero in una prestanza, che mai più si rende, ne parassiti, che li fanno iprecare la robba in conuiti, ne Giocatori, Meretrici, & altre gen te infame, che darebbono fondo a qual si voglia monte d'oro, si che suggendo questi tali, staranno in perpetuo credito, & uiueranno con riputatione loro, altrimenti se non scaccieranno simili trascurate, & vitiose persone, perderanno la robba, e'l credito, & anderanno raminghi con iscorno, & ignominia loro. COSTANZA

ONNA che tiene la destra mano alta, con la sinistra vn'asta, & si

posa co' piedi sopra vna base quadra.

Costanza è una dispositione ferma di non cedere a dolori corporali, ne lasciarsi uincere a trissezza, o fatica, ne a trauaglio alcuno per la uia della uirtù, in tutte l'attioni.

La mano alta è inditio di costanza ne fatti proponimenti.

La base quadrata significa fermezza, perche da qualsiuoglia banda si posi sta salda, & contrapesata egualmente dalle sue parti, il che non hanno intanta persettione i cor si d'altra sigura.

L'asta parimente è conforme al detto uolgare, che dice. Chi ben si ap

poggia cade di rado.

Et esser cossante non è altro, che stare appoggiato, & saldo nelle ra-

Costanza, & Intrepidità.

GIOVANE uigoroso, uestito di bianco, & rosso, che mostri le braccial ignude, e stara in atto d'attendere, e sostenere l'impeto di un toro.

138 ICONOLOGIA

Increpidità è l'eccesso della fortezza, opposto alla uiltà, & codardia, & all'hora si dice un'huomo intrepido, quando non teme, eriandio quel

che l'nuomo costante è solito temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare considenza del proprio ualore, e combatter col toro, il quale essendo molestato di uiene serocissimo, & hà bilogno, per resistere solo delle proue d'una disperata sortezza.

Costanza



NA donna che con il destro braccio tenghi abbracciata una colonna, & con la mnistra mano una spada ignuda sopra d'un gran unio di fuoco acceso, & mostra uolontariamente di nolerti abbracciare la mano, & il braccio.

CONTENTO

Iouane în habito bianco, & gialio, mostri le braccia, egambe ignude, & spredi alau, reacudo un pomod'oro nella mano destre, &

nella finistra un mazzo di fiori, sia coronato d'oliuo, e gli risplenda in mezo al petto un rubino.

Contento Amorofo.

Contento Amorofo.

Contento Amorofo.

Contento Amorofo.

Contento Amorofo.

Con la ueste dipinta,

di fiori, in capo terra una ghirlanda di mirto, & di fiori infieme

intessuti, ne la similtra mano un uaso pieno di rose, con un cuore, che

si ueda tra esse. Stia con l'altra mano in atto di leuarsi i fiori di capo per

fiorirne il detto cuore, essendo proprietà de gl'amanti cercar sempre di

far partecipe altrui della propria allegrezza.



Contento.

V n giouane pomposamente uestito, con spada a lato, haura gioie, & penne per ornamento della testa, & nella destra mano uno specchio, & eon la sinistra un bacile d'argento appoggiato alla coscia, il quale sara pieno di monete, & gioie.

Il contento, dal quale pende quel poco di felicità, che si gode in questa nita, nasce principalmente dalla cognitione del bene posseduto, perche chi non conosce il proprio bene (ancorche sia grandissimo) non ne può sentire contento, & così restano li suoi meriti fraudati dentro di se stesso.

Però si dipinge l'imagine del contento, che guarda se medesima nello specchio, & cosi si contempla, & si gode ricca, bella, e pomposa di corpo, de d'anima, il che dimostrano le monete, & i uestimenti.



CONTRASTO

Iouane armato, con una trauersina rossa sotto il corsaletto, tenga
una spada ignida in atto di uolerla spingere contro alcun nemico,

COA

eo vna gatta a piedi da vna parte, e dall'astra vn cane in atto di cobatterell contrasto è vna forza di contrarij, de quali vno cerca prenalere all'altro, e però si dipinge armato, & presto a disendersi, & ossendere il nemico.

Il color rosso ci dimostra l'alterezza dell'animo, & il dominio delle pas

sioni, che stanno in moto, & muouono il sangue.

Si fa in mezzo d'vn cane, & d'vna gatta, perche da dissimili, e contrarie nature prende esso l'origine.

Contrasto.

C Iouanetto, che sotto all'armatura habbia vna veste di color rosso, nella destra mano tenga vn pugnale ignudo con siero sguardo, con vn'altro pugnale nella sinistra, tirando la mano in dietro, in atto di voler serire.

ONNA d'aspetto gratioso, & bello, stia in piedi co'l pugno della mano dritta serrato in atto di percuotersi il petto nudo, dalla sinistra banda, co'l braccio sinistro steso alquanto in giù, & la mano aperta, gl'occhi pieni di lacrime, riuolti verso il Cielo, con sembiante mesto; & dolente.

La contritione, è il dolore grandissimo, che ha vn peccatore d'hauer offeio la diuina Maesià: onde sopra di ciò l'auttore de i seguenti versi

dine.

Dolle dolor, che da radice amara (lo Che ben sei tu d'ogni gioir più cara.

Nusci, e de' falli all'hor, c'hai maggior do Sebri aspra altrui, pur meco è tuo soggior

Più gioni all alma, che eonforto ha solo

Quanto doler si, e lagrimar impara.

Doglia felice, auuenturosa, e rara,

Cosi dopp calle spinoso, e duro

Che oon opprimi il cuor: ma l'alzi al volo

Prato si scorge di bei siori adorno,

Nel tuo dolce languir io mi consolo

Et il Petrarca nel Sonetto 86. doue dice.

I' vo piangendo i miei passati tempi.

Contritione .

Donna bella in piedi, con capelli sparsi', vestita di bianco, con il petto icoperto, mostrando di percuoterlo con il pugno dritto, & con la sinistra mano si spogli della sua veste, la quale sara stracciata, & di colore berrettino, in atto diuoto, & supplicheuole, calchi con i piedi vna maschera.

Dipingesi la contritione di faccia bella, per dimostrare, che il cuore contrito, & humiliato non è sprezzato da Dio, anzi è mezano a placarlo nell'ira, come dice Dauid nel Salmo L. & è questa vna dispositione contraria al peccato, ouero, come difiniscono i Theologi, vn dolore preso de proprij peccati, con intentione di confessari, & di soddissare: il nome istesso non significa altro, come dice San Tommaso nell'additione della terza parte della sua somma al primo articolo: che una confrattione, &

fini-

sminuzzamento d'ogni pretentione, che ci potesse dare la superbia, pet

qualche bene in noi conoiciuto.

La maichera iorto a i piedi, significa il dispregio delle cose mondane, le quali sono beni apparenti solo, che lusingano, ingannano, e ritardano

la vera cognitione in noi steisi.

Sta in atto di spogliarsi de vestimenti stracciati, perche è la contritione vna parte della penitenza, per mezzo della quale ci spogliamo de vestimenti dell'huomo vecchio, ricestendoci di Christo istesso, & della sua gratia, che adorna, & aisicura l'anima nostra da ogni cattiuo incontro. CONTINENZA.

ONNA d'età virile, che stando in piedi sia vestita d'habito sem-Police, come ancor cinta da vna zona, ò cintola, terra con l'vna del-

le mani con beila gratia un candido armellino.

Continenza, è un'affetto dell'animo, che si muoue con la ragione, a contrastare con il senso, & superare l'appetito de i diletti corporei, & per cio si dipinge in piedi, & d'eta uirile, come quella più perfetta dell'altre eradi, operandofi con il giuditio, come anco con le forze al contrasto di ogni incontro, che se gli rappresenta.

L'habito semplice, & la zona significano il ristringimento de gli sfre-

nati appetiti.

Il candido armellino dimostra esfere il uero simbolo della continenza, percioche non foto mangia una uolta il giorno, ma anco per non imbrattarli, più tosto consente d'esser preso da i cacciatori, li quali per pigliare questo animaletto, gli circondano la sua tana con il fango.

CONTINENZA MILITARE Come fu rappresentata nella Pompa funerale del Duca di Parma Alessandro Farnese, in Roma.

ONNA con una celata in capo, & con la destra mano tiene una pada con la punta in gui nei fodero, & il braccio finistro steso, con la mano aperta, coltando però la palma di essa mano in su.

CONVITO.

TOVANE ridente, & bello di prima lanugine, stando dritto in piedi, con una uaga ghir'anda di fiori in capo, nella destra mano una facella accesa, & nella sinistra con un'asta, & sara uestito idi uerde, cusi la divinte Filostrato.

Et si fagiouane, per effere tale età più dedita alle feste, & a' solazzi,

I conviti si finno a fine di commune allegrezza tra gl'amici, però si dipinge bello, & ridente con una ghirlanda di fiori, che mostra relassation d'animo in delicature, per cagione di conueriare, & accreicere l'amicitie, che suole il conutto generare.

La face accela fi dipingeua da gl'antichi in mano d'Himeneo Dio delle nozze, perchetiene gl'animi, & gl'ingegni fuegliati & allegri il conuito, & ci rende iplendidi, & magnanimi in sapere equalmente sare, & ri-

ceuere

ceuere con gl'amici offitij di gratitudiue.

CORDOGLIO.

H VOMO mesto, malinconioso, & tutto rabbussato, eon ambe le mani s'apre il petto, e si mira il cuore, circondato da diuersi serpeti.

Sarà uestito di berrettino uicino al nero, il detto uestimento sarà stracciaro, folo per dimostrare il dispregio di se stetto, & che quando uno è in. trauagli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo, & il color negro fignifica l'ultima rouina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle serpe cinto, dinotano i fastidij, & i tra uagli mondani, che fempre mordendo il cuore, infondano in noi stella

ueieno di rabbia, & di rancore.

CORRETTIONE.

ONNA d'età matura, che nella mano destra tenga un lituo con un sascetto di scritture, & la sinistra in atto di ammonire.

Qui per la correttione intendiamo l'atto del drizzare la torta attione humana,& che si dilunga dalla uia della ragione. Il che deue farsi da per sone, che habbino autrorità, & dominio sopra coloro, che deuono esser corretti, & però ii fa co'l lituo in mano ufato, fegno di fignoria presso gli antichi Re Latini, & Ling cratori Romani.

Il fascetto di terricure significa le querele, quasi materia di correttione.

CORPO HVMANO.

OCCORRENDO spesse volte di rappresentare in atto sù le sce-ne il corpo humano, e l'anima, ciascuno da se, habbiamo formate le presenti figure dell'una, e dell'al ra, come si potrà uedere al suo luogo, maed auuertire prima, che per il corpo humano noi non intendiamo il corpo realmente ieparato dall'anima, perciòche così si descriuerebbe un cadauero, ma si bene il corpo all'anima collegato, che ambe due fanno il composito dell'huomo tutto, che per certa significatione poetica, & astrat tione mentale si presupponghino, come se ciascuna di queste parti stesse per se sola; lo rappresenteremo dunque huomo coronato di fiori ligustri, uestito pomposamente, terrà in mano una lanterna di tela, di quella, che s'alza, & abbassa, senza lume con questo motto: A LVMINE VITA.

Si corona di ligustri, per esser da grauissimi huomini assimighata la uita dell'huomo, rispetto alla fragilità, & caducità di questo nostro corpo alli fiori, de' quali non so, che altra cosa sia più sugace, onde il Salmista

cantò nel Salmo 102.

Recordatus est, quoniam puluis sumas : homo sient fanum, dies eius tamquam flos agrific efflorebit. Ft nel Saimo 89.

Mane sicut berha transeat, mane floreat, & transeat; vespere decidat, indu-

ret, & arescat.

Et similmente il patientissimo Iob. Quasi flos egreditur, & conteritur.

Il uestimento delitioso, dimostra quello, che è proprio dei corpo, cioè l'amal'amare, & abbracciare i piaceri, & delettationi sensuali, si come per lo

contrario abborrire li disagi, asprezze, & le molestie.

La lanterna, nella guisa, che dicommo, dimostra, che il corpo non ha operationi senza l'anima, si come la lanterna senza il lume non sa l'officio suo, come il motto molto bene dichiara.

CORRETTIONE

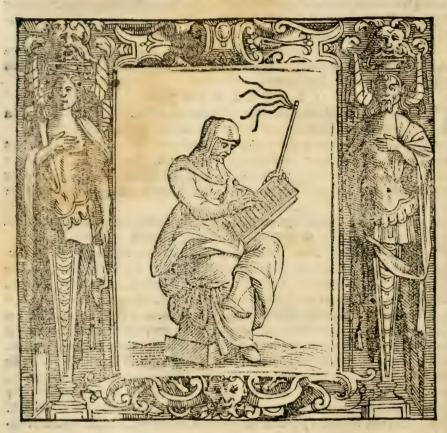

DONNA vecchia, grinza, che sedendo nella sinistra mano tenga vna ferula, o vero vno stassile, & nell'altra con la penna emendi vna

scrittura, aggiungendo, & togliendo varie parole.

Si dipinge vecchia, & grinza, perche, come è effetto di prudenza la correttione in chi la fa, così è cagione di rammarico in quello, che da occafione di farla, perche non suole molto piacere altrui sentir correggere, &
emendare l'opere sue: & perche la correttione s'effercita nel mancamento, che facciamo nella via o dell'attioni, o delle contemplationi.

Si dipinge con lo itaffile, & con la penna, che corregge le scritture,

prouedendo l'vna co'l dispiacere del corpo alla conuersatione politica, l'altra con li termini di cognitione alla beatitudine Filosofica.

CORRVITELLA NE GIVDICI.

ONNA, che stia a sedere per trauerso in Tribunale, con vn me-moriale, & vna catena d'oro nella mano dritta, con vna volpe a pie di . & farà vestita di verde .

Dipingesi a sedere in Tribunale nella guisa, che dicemmo, perche la corruttela cade in coloro, che sententiano in giuditio, essendo essa vno. storcimento della volonta del giudice a giudicare ingiustamente per forza de' doni.

Il memoriale in mano, & la collana sono indicio, che ò con parole,ò

on danari la giustitia si corrompe.

La volpe per lo più si pone per l'astutia, & perciò è conuenienre a que no vitio, essendo che s'essercita con astutia, per impadronirsi de denari, & delle volontà de gli altri huomini.

Vestesi di verde per li fondamenti della speranza, che stanno nell'aue-

re, come detto habbiamo di sopra.

ONNA giouine, con bella acconciatura di testa, vestita di verde, & di cangiante, con ambele mani, s'alzi il lembo della veste dinan zi, in modo che icuopra le ginocchia, portando nella veste alzata molte ghirlade di varie sorti di fiori, & con vna di dette mani terrà anco de gli ami legati in filo di seta verde, hauerà à piedi una statuetta di Mercurio, alla quale s'appoggiera alquanto, & dall'altra banda un paro di ceppi di oro, o uero i ferri, che si logliono mettere ad ambi li piedi, & che ui sieno con esti le catene parimente d'oro; sarà la terra, oue si posa sassosa, ma sparsa di molti siori, che dalla ueste le cadano; ne piedi hauera le scarpe

di piombo.

La corte è una unione di huomini di qualità alla seruitù di persona segnalata, & principale, & se bene io d'essa posso parlare con qualche fon damento, per lo tempo, che vi ho consumato dal principio della mia fan: eiullezza fino a quest'hora, pondimeno raccontero tolo l'Encomio d'alcuni, che dicono, la corte effer gran maestra del viuere humano, sostegno della politezza, scala dell'eloquenza, teatro de gl'honori, icala delle gran; dezze, & campo aperto delle conversationi, & dell'amicitie: che impara d'obedire, & di comandare, d'esser libero, & ieruo, di parlare, & di tam cere, di secondar le voglie altrui, di dissimular le proprie, d'occultar gli odij, che non nuocano, d'ascondere l'ire, che non offendono, che insegna m effer graue, & affabile, liberale, & parco, seuero, & faceto, delicato, & va patiente, che ogni cosa sa , & ogni cosa intende de' secreti de Principi, delle forze de Regni, de' prouuedimenti della Città, dell'elettione de par, titi, della conseruatione delle sortune, & per dirla in vna parola sola, di tutte le cose più honorate, & degne in tutta la fabbrica del mondo, nel quale li fonda, & afterma ogni nostro oprare, & intendere.

Perb

Però si dipinge con varie sorti di ghirlande nella veste alzata, le quali significano quest'odorifere qualità, che essa partorisce, se bene veramente molte volte a molti con interesse delle proprie facoltà, & quasi con certo pericolo dell'honore, per lo sospetto continouo della perdita della gratia, & del tempo paffato, il che fi mostra nelle ginocchia ignude, & vicine a mostrare le vergogne, & ne' ceppi, che lo raffrenano, & l'impediscono, onde l'Alciati nelle sue embleine così dice.

Vana palatinos quos educat aula clientes, Dicitur auratis nectere compedibus.

I fiori sparsi per terra in luogo sterile, & sassos, mostrano l'apparenza nobile del cortigiano, la quale è più artifitiosa per compiacere il suo Signore, che naturale per appagare se medesimo.

L'acconciatura della testa maestreuolmente fatta, è segno di delicatura,

& dimostratione d'alti, & nobili pensieri.

La veste di cangiante, mostra che tale è la corte, dando, e togliendo a suo piacere in poco tempo la beneuolenza de' Principi, e con esta gl'honori, e facultà.

Tien con vna mano gl'hami legati co filo di color verde, per dimostrare, che la corte prende gl'huomini con la speranza, com'hamo il peice.

Le scarpe di piombo mostrano, che nel servigio si dee esser grave, e no facilmente muouersi a i venti delle parole, o vero delle vnioni altrui, per cocepirne odio, idegno, rancore, & inuidia, con appetito d'altra persona.

Se gli pone appresso la statua di Mercurio, la quale da gl'antichi fu posta per l'eloquenza, che si vede esser perpetua compagna del cortigiano.

E stata da molte persone in diuersi modi dipinta, secondo la varietà della Fortuna, che da lei riconoscono; fra gl'altri il Sig. Cesare Caporale Perugino, huomo di bellissimo ingegno, di lettere, & di valore la dipinse, come si può vedere nei seguenti iuoi versi, che così dice.

La Corte si dipinge vna matrona Con viso asciutto, e chioma profumata Dura di schiena, e molle di persona.

La qual se'n va d'un drappo verde ornata Poi nel rouescio v'è l'adulatione, Benche à trauerso à guisa d'Hercol tiene Che fa col vento de le sberrettate.

Vna gran pelle d'asino ammantata. Lé pendon poi dal collo aspre catene Per poca dapocaggine fatale,

Che scior se le potrebbe, e vscir di pene. Ha di specchi, e scopette vna reale

Corona; tien sedendo su la paglia Vn piè in bordelle, e l'altro à lo spedale.

Sostien con la man destra vua medaglia Oue sculta nel mezo è la speranza,

Che fa stentar la misera canaglia.

Seco il tempo perduto alberga, e stanza, Che vede incanutir la promissione

Di fargli vn di del ben fe gli n'ananza.

Gl'ambitiosi gonsiar, come vn pallone. Vi son anco le muse affaticate,

Per sollenar la misera, e mendica Virtute oppressa da la pouertate. Ma si gittano al vento ogni faticha,

Ch'ba su'l corpo una macina da guato, E Fortuna ad ogn'bor troppo nimica. Tien poi nell'altra man l'ham'indorato,

Con esca pretiosa cruda, e cotta, Che per lo più diuenta pan muffato.

Ne lascierò di scriuere il Sonerto del Sig. Marc'Antonio Cataldi, s quale dice a quest'istesso proposito.

Va

VN vario stato, vna volubil sorte,
Vn guadaguo dubbioso, vn danno aperto,
Vn sperar non sicuro, vn penar certo,
Vn con la vita amministrar la morte.
Vna prigion di sensi, vn laccio sorte,
Vn vender libertade, à prezzo incerto,
Vn'aspettar mercè contraria al merto
E questo, che il vil volgo appella Corte.
Quini han gl'adulatori albergo sido
Tenebre il ben'oprar, la fraude lume
Sede l'amhition, l'inuidia nido.
L'ordire insidie, il farsi idolo, e nume
Vn huom mortal, l'esser di sede insido,
Appar qui gloria: ahi secolo? ahi costume?

DONNA vestita d'oro, coronata a guisa di Regina, e che sparge col· lane, danari, & gioie.

La Cortella è virtu, che serra spesso gl'occhi ne demeriti altrui, per non

ferraril passo alla propria benignità.

CREPVSCVLO DELLA MATTINA.

ANCIVLLO nudo, di carnagione bruna, ch'habbia l'ali a gli homeri del medesimo colore, stando in atto di volare in alto, hauerà in cima del capo vna grande, & rilucente stella, & che con la finistra mano tenghi vn'vrna riuolta all'ingiù versando con essa minutissime gocciole d'acqua, & con la destra vna facella accesa, riuolta da la parte di dietro, e per l'aria vna rondinella.

Crepusculo (per quello che referisce il Boccaccio nel primo libro della Geneologia de gli Dei) viene detto da crepero, che significa dubbio, conciosia che pare si dubiti, se quello spatio di tempo sia da concedere alla notte passata, o al giorno venente, essendo ne li confini tra l'vno, & l'altro. Onde per tal cagione dipingeremo il crepusculo di color bruno.

Fanciullo alato lo rappresentiamo, come parte del tempo, e per signi-

ficare la velocità di questo interuallo che presto passa.

Il volare all'insu dimostra, che il crepusculo della mattina s'alza spin-

to dall'alba che appare in Oriente.

La grande, & rilucente stella, che ha sopra il capo, si chiama Luciser, cioe, apportatore della luce, & per essa gli Egittii, (come riferisce Pierio Valeriano nellibro 46. de suoi Ieroglisici) significauano il crepusculo della ma tina, & il Petrarca nel trion so della Fama, uolendo mostrare, che questa stella appare nel tempo del crepusculo cosi dice.

Qual in su'l giorno l'amorosa stélla Suol venire d'Oriente innanzi al Sole.

Lo spargere con l'vrna le minutissime gocciole d'acqua, dimostra, che nel tempo d'Estate cade la ruggiada, & l'Inuerno per il gielo la brina, on-de l'Ariosto sopra di ciò così dine.

ICONOLOGIA

Rimase adietro il lido, e la meschina Fin che l'Aurora la gelata brina Olimpia che dormia fenza destarse : Dalle dorate ruote in terra (parse

E Giulio Camillo in vn fuo Sonetto:

Rugiadose doliezze in matutini Hortra el oscuri, e lucidi confini Celesti humor, che i hoschi inargentate Della notte, or del di, oc.

La facella ardente riuolta nella guifa, che dicemmo, ne dimostra, che

il crepusculo della mattina è messaggiero del giorno.

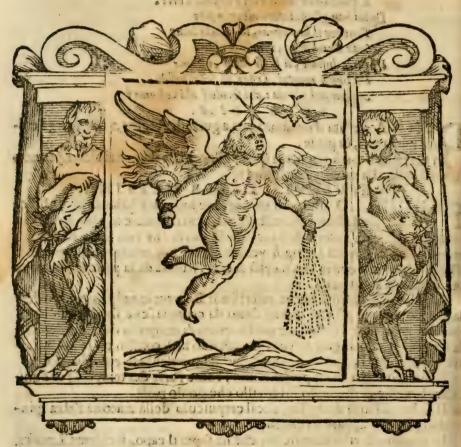

La rondinella suol cominciare a cantare auanti giorno nel crepusculo come dimostra Dante nel cap.23. del Paradiso, cosi dicendo.

Nell'hora, che comincia i tristi lai

La Rondinella presso alla mattina Forse d'memoria de suoi tristi quai. Et Anacreonte Poeta Greco, in quel suo lirico, cosi disse in sua sentenza. Ad Hirundinem.

Quibus loquax, quibusnam. Tibi, quod ille Tereus Te plectum birundo panis? Fecisse fertur olim ?

Vtrum ne vis volucres Alas tibl recidam. Imam secemue linguam.? Nam tu quid ante lucem Meas strepeus ad aures I somnis beatis

Mibi rapis bathyllum. Ilche fu imitato dal Sig. Filippo Alberti in quelle

li suoi quadernali.

Perche io pianga al tuo pianto

Dale dolcezze mic

Rondinelle importuna inanzi al die Tu pur cantando mi richiami al piante.

A questi si consanno quegli altri versi, di Natta Pinario, citati da Sener

ne l'Epistola 122.

Incipit ardentes Phæbus producere flammas
Spargere sed rubicunda dies, iam tristis hirundo,
Argutis reditura cibos immittere nidis,
Incipit, & molli partitos ore ministrat.

CREPVSCVLO DELLA SERA.



F ANCIVLLO ancoregli, e parimente alato, & di carnagione bruna, starà in atto di volare attingiti verso l'Occidente, in capo haus-

ra vna grande, & rilucente stella, con la destra mano terrà vna frezza inatto di lanciarla, & si veda per l'aria, che n'habbia gettate dell'altre, & che caschino all'ingiù, & con la sinistra mano tenghi jvna nottola con l'ali aperte.

Il uolare all'ingiù verso l'Occidente, dimostra per tale effetto essere il

crepusculo della iera.

La stella che ha in cima del capo si chiama Hespero, la quale apparisce nel tramontar del Sole, appresso gli Egittij, come dice Pierio Valeriano

nel luogo citato di fopra, fignificaua il crepusculo della sera.

Le frezze nella guisa, che dicemmo, significano i vapori della terra tira ti in alto dalla potenza del Sole, ilquale allontanandosi da noi, e non hauendo detti vapori, chi li sostenghi, vengono a cadere, & per essere humori grossi, nuocono più, o meno, secondo il tempo, e luoghi humidi, più freddi, o più caldi, più alti, o più bassi.

Tiene la Nottola con l'ali aperte, come animale proprio, & si vede vo-

lare in questo tempo.

CRAPVLA.

O N'N A grassa, brutta nell'aspetto, & mal vestita, con tutto lo stomaco ignudo, hauerà il capo fasciato sino a gl'occhi, nelle mani tertà vna testa di Leone, che stia con la bocca aperta, & per terra ui saranno de gl'occelli morti, & de passicci, o simili cose.

Si sa donna brutta, perche la Crapula non lascia molto alzare l'huome

da' pensieri seminili, & dall'opere di cucina.

Si ueste poueramente, per mostrare, che li crapuloni, o per lo più sonc huomini sprezzatori della politezza, e solo attendono ad ingrassare, e em pire il ventre, o perche sono poueri di virtù, & non si stendono con il pen

sier loro fuor di questi confini.

Lo stomaco scoperto mostra che la crapula ha bisogno di buona complessione, per smaltire la varietà de' cibi, & però si sa con la testa sasciata, doue i sumi ascendono, & sossendono. La grassezza è essetto prodotto dalla crapula, che non lascia pensarea cose sastidiose, che sanno la saccia macilente.

La testa del Leone è antico simbolo della crapula, perche questo animale s'empie tanto souerchio, che facilmente poi sopporta per due, o tra giorni il digiuno, & per indigestione il stato continuamente li pute, come

dice Pierio Valeriano al suo luogo.

Gl'vccelli morti, & i pasticei, si pongono, come cose, intorno alle quali

s'esercita la crapula.

Crapula.

Donna mal vestita, e di color uerde, sarà grassa, di carnagione rossa, sappoggierà con la man destra sopra vno scudo, dentro del quale vi sarà dipinta vna tauola apparecchiata con diuerse viuande con vn motto nella touaglia, ehe dica: Vera felicitas. l'altra mano la terrà sopra vn porco

La Crapula è vn'effetto di gola e consiste nella qualità, e quantità de' ci

hi.

bi, e suole communemente regnare in persone ignoranti, cadi grossa pasta, che non sanno pensar cose, che non tocchino il senso.

Vestesi la crapula di verde, percioche del continuo ha speranza di mu-

er varij cibi, & passar di tempo in tempo con allegrezza.

Lo scudo nel sopradetto modo è per dimostrare il fine di quei, che attendono alla crapula, cioè il gusto, il quale credono, che porti seco la feli-

cità di questo mondo, come voleua Epicuro.

Il porco da molti scrittori è posto per la crapula, percioche ad altro non attende ch'a mangiare, e mentre diuora le sporcitie nel fango non alza la testa, ne mai si volge indietro, ma del continuo seguita auanti per trouar miglior cibo.

CRVDELTA.

ONNA di color rosso nel viso, e nel vestimento, di spauentosa guaz datura, in cima del capo habbia vn rossgniuolo, e con ambi le mani assogni vn fanciullo nelle sasce, perche grandiss, essetto di crudeltà è l'occidere, chi non nuoce altrui; ma è innocente in ogni minima sorte di delia to, però si dice, che la crudeltà è insatiabil appetito di male nel punir gl'innocenti, rapiri beni d'altri, ossendere, e non disendere i buoni, e la giussita.

Il vestimento rosso dimostra, che i suoi pensieri sono tutti sanguigni. Per lo rossignuolo si viene accennando la fauola di Progne, e di Filome-

na, vero indicio di crudeltà, onde disse l'Alciato.

Ecquid Colchi pudet, vel te Progne improba? mortem.

Cum volucris proprie prolis amore subit.

Crudeltd.

Onna ridente vestita di ferruggine, con vn grosso diamante in mezo al petto, che stia ridendo in piedi, con le mani appoggiate a i fianchi e miri vn'incendio di case, e occisson di fanciulli rinuolti nel proprio sague.

La crudelta è vna durezza d'animo, che fa gioire delle calamità de gl'altri, & però le si fa il diamante, che è pietra durissima, e per la sua durezza

è molto celebrata da Poeti in proposito della crudeltà delle donne.

L'incendio, e l'occisione rimirante col visoallegro, sono i maggior segni di crudeltà, di qual si uoglia altro, & pur di questa sorte d'huomini ha voluto poter gloriarsi il mondo a' tempi passati nella persona di più di un Nerone, & di molti Herodi, accioche non sia sorte alcuna di sceleraggine, che non si conserui a perpetua memoria nelle cose publiche, che son l'historie sabbricate per esempio de posteri.

CVPIDITA.

DONNA ignuda, c'habbia bendati gl'occhi con l'ali alle spalle.

La cupidità è vn'appetito suor della debita misura, ch'insegna la ragione, però gl'occhi bendati sono segno, che non si serue del lume dello intelletto. Lucretio sib. 4. de natura rerum.

Nam faciunt hommes plerumque cupidine ceci, Feeribuunt ea,quæ non funt tibi commoda vere.

L'ali mostrano velocita, con le quali essa segue, ciò che sotto spette di

N 4 buono

buono, & di piaceuole le si rappresenta.

Si faignuda perche con granditsima facilità scuopre l'esser suo.

CVRIOSITA.

DONNA con vestimento rosso, & azurro, sopr'il quale vi sano spate se molt'orecchie, & rane, hauera i capelli dritti, con le mani alte, col capo che sporga in suora, & sara alata.

La curiolità è desiderio sfrenato di coloro, che cercano sapere più di

quello, che deuono.

Gl'orecchi mostrano, che il curioso ha solo desiderio d'intendere, & di sapere cose riserite da altri. E.S. Bernardo de gradib. superb. volendo dimostrare vn Monaco curioso, lo descritte con questi regni cosi dicendo. Si videris Monacu euagari, caput erestum, aures portare si specific, curiosum cognoscas.

Le rane, per hauer gi'occhi grotti, ton'inditto di cartolità, e per tal figni ficato fon prese da gl'antichi, percioche gi'Egitij, quando voleuano fignificare vn'huomo curioto rappretentauano vna rana, e Pterio Valeriano dice, che gi'occhi di rana, legati in petie di ceruo infleme con carne di rostignuolo, fanno l'huomo desto, & inegitato, dal che nasce l'ester curioto:

Tien alte le mani, con la testa infuora, perche il curiolo sempre sta desto & uiuace per sapere, & intendere da tutte le bande le nouita. Il che dimostrano ancora Pali, & i capela dratti, che sono i pensieri viacci, & i co-

lori del vestimento significano deliderio di fapere.

CVSTODIA.

ONNA armata, che neila destra mano tenga vna spada ignuda, &

a canto haura vn drago.

Per la buona custodia due coie necessarissime si ricercano, vna e il prenedere i pericoli, e lo star desto, che non dengiamo alcimprounio, l'attra è la potenza di resistere alle sorze esteriori, quando per la vicinanza non si può coi consiglio, e co'dicorsi ssuggire; pero si dipinge resiglicemente coi dia go, come bene dimostra l'Alciati nelle sue Embiena dicendo.

Vera hac effigues innupta est Palladis eius. Huic data, sic lucus sacraque templa colit, Hic draco qui domina constitutante pedes. Innuptas opus est cura afferuare puellas. Cur diua comes hoc animal custodia rerum. Peruigil laqueos, undique, tendit amor.

Et con l'armature, che difendano, e danno ardire ne' vicini pericoli.

DAPPOCAGGINE.

DONNA con capelli sparsi, vestita di berrettino, che tiri più al bianco, che al nero, la qual ueste sara stracciata, stia a sedere con e ina-

mi fopra le ginocchia, col capo basso, & a canto ui sia vna pecora.

Dipingeti la dappocaggme con capetii iparfi, per moftrare la tardită, e pigritia nell'operare, che è difetto cagionato da esta medefinia, effendo l'huomo dappoco, lento, e pigro nelle fue attioni, e però con e inetto a tutti gli efercitii d'industria, sta con le mam posate sopra alle ginocchia. La veste rotta ci rappresenta la pouertà, & il diagio sopranenente.

coloro, che per dappocaggine non si sanno gouernare.

Stassi a sedere col capo chino, perche l'huomo dappoco non ardisce d

alzare

alzare la testa a paragone de gl'attri huomini, e di camminare per la via del la iode, la quale consistencia operatione delle cose difficili.

La recora, è molto itolida, ne la pigliare partito in alcuno auuenimen-

to. Pero diffe Dante nei fuo Inferno.

Huomini siate, e non pecore matte,

DERISIONE.

DONNA con la lingua fuori della bocca, uestita di pelle d'istricent con braccia, & picdi ignudi, col dito indice della mano destra sterendo nella sinistra vn mazzo di penne di pauone, appoggiando la detta mano sopra vn'asino, ilquale stara co'l capo alto in atto di sgrignare, mostrando i denti.

Derifione, secondo S. Tómaso in 2.2.quæst. 75. è quando l'huomo prende in scherzo il male, & il disetto altrui, per proprio diletto sodisfacendosi,

che il delinquente ne lenta vergogna.

Il cauar la lingua fuori della bocca (perche è atto deforme, facendofi alla prefenza d'alcuno è tegno, che le ne tiene poco conto, & però la natu-

ralintegna a fare a' fanciulli in questo proposito.

La peste d'Istitue, che è spinoia, mostra che senz'arme il derisore è cone l'Istrice, squate punge chi gli s'auuicina, & perche il principale; ensiero dei derisore, e nomre l'impersettioni altrui; però si sara co'i dito nel mode decto.

le penne del pauone si dipingono, per memoria della superbia di quese eniman, ci e sinna fra cutti gi'attri te stenobellissimo, perche non è alcut ci, he rida de n'an cossumi attrai, che quelli steni non riconorca lontant da te me semno.

L'Atino nermodo detto fu adoperato da gl'antichi in questo proposito

come ne sa tenimomanza il Pierio Valeriano, & altri.

DESIDERIO VERSO IDDIO.

CIOVA NETTO vestito di rosso, & giallo, i quali colori significano desiderio. Sa à alato, per significare la prestezza con cui l'animo internorato substantente vota a pensieri ce esti, dal petto gl'esca vna ficimma, perche è quella siamma, che Christo N.S. venne a portar in terra.

l erra la finistia mano al petto, & il braccio destro disteso, il viso riuolto al Cielo, & hauerà a canto vn ceruo, che beua l'acqua d'vn ruscello, secondo il detto di Dauid nel Salmo 41, doue assomigsio il desiderio dell'anima sua verso Iddio, al desiderio, che ha vn ceruo assetato d'auuicinassa a qualche limpida sontana.

La finistra mano al petto, & il braccio destro disteso, & il viso riuolto al Cielo è per dimostrare, che deuono l'opere, gl'occhi, il cuore, & ognico.

ta essere un noi riuolte verso Iddio.

DESIDERIO.

ONNA ignuda, che habbia ad armacollo vn velo di varif colori, iarà alata, & che mandi fuora dal cuore vna fiamma ardente.

Il desiderio è vn'intenso uolere d'alcuna cota che all'intelletto per bue

no fi

254 ICONOLOGIA

na si rappresenti, & però tale operatione ha assai dell'impersetto, e ass'intelletto della materia prima s'assomiglia, laquale dice Aristotile desiderare la forma nel modo, che la semina desidera il maschio, & con ragione: essendo l'appetito di cose suture, & che non si posseggono, però il desiderio sotto forma di donna si rappresenta.

Si può anco dire, che il desiderio è moto spiritale d'animo, che non posa mai, sin che la cosa a che lo muoue la inclinatione, vien conseguita, & agita sempre intorno le cose, che mancano, & co'l possesso di quelle

s'estingue.



Il velo di varij colori significa, che l'oggetto del desiderio è il bene, come si trouano diuerse sorte di beni, così sono diuerse sorte di desiderij.

L'ali notano la sua velocità, che in vn subito viene, e sparisce

La fiamma ci dimostra il dei decio essere un suoco del cuore, & della mente, che quasi a materia secca s'appiglia, tosto che gli si presenta che habbia apparenza di bene.

DL

DIVOTIONE.

ONNA inginocchione con gl'occhi riuolti al Cielo, & che con la destra mano tenghi vn lume acceso.

Diuotione è un particolar atto della volontà, che rende l'huomo pronto a darsi tutto alia faminacita di Dio, con affetti, & opere, che però vien ben moitrato coi iume, e con le ginocchia in terra, & con gl'occhi riuolti al Cielo.

DIALETICA.

DONNA giouane, che porti vn'elmo in capo con due penne, l'vna bianca, & l'altra nera, & per cimiero vna Luna, & con vn stocco nella man dritta, che d'ambedue le parti punga, & tagli, pigliandofi con la. mano in mezzo fra l'vna, & l'altra punta, terra la finistra mano serrata, facendo va pugno di esta, stando in piedi con prontezza, & ardire.

L'Elmo fignifica vigor d'intelletto, quale nella Dialetica particolar-

mente si richiede.

Le due penne mostrano, che cosi il vero, come il falso con probabili rat gioni questa facoltà difende, e l'vno, e l'altro facilmente folleua, come fa cilmente il vento solleua le penne; & le ragioni, effetti d'intelletto gagliar do, sono come le penne mantenute su la durezza de l'elmo, che si mostrano dritte, e belle egualmente nell'occasione. La Luna che porta per cimit ro fignifica il medecimo, pereloche (come riferisce Pierio Valeriano nel lib.44. de les lerogime () Clitomaco simigliana la Dialettica alla Luna, per la varietà delle forme, che piglia.

Il medelimo demoltra lo stocco da due punte:la finistra mano nella gui sa che dicemmo dimostra ehe quando Zenone voleua mostrare la Dialetitica, fu solito dipingere la mano con le dita ristrette nel pugno, uolendo, per questo mostrare i stretti luoghi, & la breuità de gli argomenti, da qua-

DIGNITA. li ella è retta.

ONNA ben'ornata,ma c'habbia vn grandissimo sasso sopra le spalle, ilqual sasso sia ornato di molti fregi d'oro, e di gemme: sia con la testa, e le spalle alquanto curuate. Dal che si comprende chiaro quello, che molto più chiaro vede chi lo proua, che gl'honori no sono altro che pesi, e carichi, e però si prende molte volte questa parola carichi in lingua nostrain cambio d'honori, & è felice colui che sa portarli senza guastarsi la Schiena, & fracassarsi l'ossà.

DILIGENZA.

DONN A uestita di rosso, che nella mano destra tenghi uno sperone, & nella sinistra un'horologio.

Diligenza è un desiderio essicace di sar qualche cosa per uedern' il sine. L'horologio, & lo sprone mostrano i due essetti della diligenza, l'un de' quali è il tempo auanzato, l'altro è lo stimolo, dal quale uengono incitati gl'altri a sare il medesimo, & perche il tempo e quello, che misura la diligenza, & lo sperone quello che la fa nascere, si dipinge detta figura conqueste duc cose.

## ICONOLOGIA

DIGNITA.

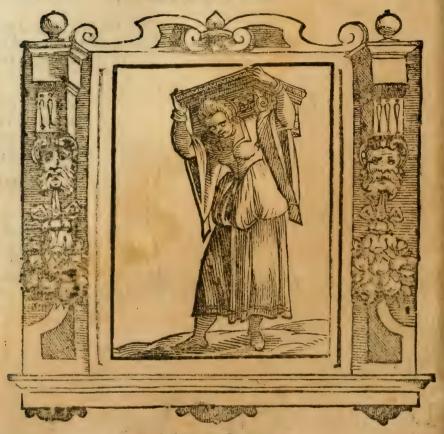

DISCORDIA.

DONNA in forma di furia infernale, uettita di varij colori, sarà seapigliata, li capelli saranno di più colori, & vi saranno mescolati di
molti serpi, hauera cinta la fronte d'alcune bende insanguinate, nella destra mano terra vn sucile d'accendere il suoco, & vna pietra socaia, & nella sinistra vn sascio di scritture, sopra le quali vi siano scritte citationi, esa-

mini, procure, & cole tali.

Difeordia è vn moto alteratiuo dell'animo, & de' fensi, che nasce delle varie operationi de gl'auomini, & gl'induce a nimicitia: le cause sono ambitione, sete d'hauere, dissimilitudine di nature, stati, professioni, complessioni, & nationi. I variì colori della ueste sono i uarii pareri de gli huomini, da' quali nasce la discordia, & come non si trouano due persone del medesimo parere in tutte le cose, così ne anche è suogo tanto solitario, ancorche da pochi sima gente habitato, che in esto non si lasci uedere la discordia, però dissero alcuni. Filososi, ch'ella era vn principio di tutte le

eose naturali, chiara cosa è, che se fra gl'huomini fosse vn'intiera concordia, che gl'elementi seguissero il medesimo tenore, che saremmo primi di quanto ha di buono, e di bello il mondo, e la natura. Ma quella discordia, che tende alla distruttione, e 'non alla conservatione dei ben publico, si dee riputar cosa molto abomine vole. Però si dipingono le serpi a questa figura, percioche son i cattiui pensieri, i quali partoriti dalla discordia, son sempre cinti, e circondati dalla morte de gl'huomini, e dalla distrutione delle samiglie, per via di sangue, e di ferite, & per questa medesima ragione gli si benda la fronte, però Virgilio disse.

Annoda, e stringe alla discordia pazza Il crin vipereo sanguinosa benda.

Et l'Ariosto del fucile, parlando della discordia.

Dilliche l'esca, e'l fucil seco prenda, Enel campo de' Mori il fuoco accenda, e quel che segue! Dicesi anco, che la Discordia è vn suoco, che arde ogni buon' vso, perche come fregandosi insieme il fucile, & la pietra, fanno suoco, cosi contrastando g'animi pertinaci, accendono l'ira.

Le scritture nel modo, che dicemmo, significano gli animi discordi di coloro, che litigano, che bene spesso per tale effetto consumano la roba.

& la vita.

Discordia .

Donna vestita, come di sopra, con capelli di uarii colori, con la mano de stra tenga vn mantice, & con la sinistra vna facella accesa.

La varieta de' colori significa la diuersità de gl'animi, come s'è detto,

però l'Ariofto scrisse.

La conobbe al vestir di color cento I crin hauea qual d'orose qual d'argento,
Fatto a liste ineguali, e infinite, E neri, e bigi hauer pareano lite (colti C'hor la coprano, hor no, ch' i passi, e'l véto, Altri in treccia, altri in nastro era rac-Leggiero aprendo, ch' erano sdruscite, Molti alle spalle, alcuni al petto sciolti.

Il mantice, che tiene, con il vaso di fuoco, mostrano, ch'ella deriua dal

soffio delle male lingue, & dall'ira fomentata ne' petti humani.

Discordia.

Onna con il capo alto, le labbra liuide, smorte, gli occhi biechi, guasti, & pieni di lagrime, le mani in atto di muouerle di continouo con
va coltello cacciato nel petto, con le gambe, e piedi sottili, & innolta
in soltissima nebbia, che a guisa di rete la circondi, & così la dipinse
Aristide.

Discordia.

Come é descritta da Petronio Arbitro Satirico con li seguenti versi.

I Niremuere tubæ, ac scisso discordia crine
Extulit ad superos stygium caput, huius in ore
Concretus sanguis, contusaq; lumina slebant
Stabant irati scabra rubigine dentes
Tabolingua sluens, obsessa draconibus ora

Atque inter toto laceratam pectore vestem, Sanguineam tremula quatiebat lampade dextra.

## ICONOLOGIA

DISPERATIONE.

ONNA vestita di berrettino, che tiri al bianco, nella sinistra mano tenga vn ramo di cipresso, con vn pugnale dentro del petto, ouero vn coltello, starà in atto quasi di cadere, & in terra vi sarà vn compasso rotto.

Il color berrettino significa disperatione.

Il ramo del cipresso ne dimostra, che si come il detto albero tagliato non risorge, o da virgulti, così l'huomo datosi in preda alla disperatione, estingue in se ogni seme di virtù, & di operationi degne, & illustri.

Il Compasso rotto, ilquale è per terra, mostra la ragione del disperato essere venuta meno, nè hauer più l'vso retto, & giusto, & perciò si rappre-

fenta col coltello nel petto.

DISPEGIO DEL MONDO.



H VOMO d'età virile, armato, con vn ramo di palma nella finistra mano, & nella destra con vn'asta, tenendo il capo riuolto verso il

Ciela

Cielo farà coronato d'alloro, e calchi co i piedi vna corona d'oro con un Scetro.

Il dispregio del mondo altro non è, che hauer a noia, & simar vile le ricchezze, & gli honori di questa uita mortale, per conseguir li beni della uita eterna. Ilche si mostra nello Scetro, & neila Corona calpestata.

Tien la testa volta uerso il Cielo, perche tal dispregio nasce da pensieri

estimoli santi, e dirizzati in Dio solo.

Si dipinge armato, perche non s'arriua a tanta perfettione senza la guerra, che sa con la ragione il senso aiutato dalle potenze infernali, e da gl'huomini scelerati lor ministri, de' quali al fine restando vittorioso meritamente si corona d'alloro, hauendo lasciato addietro di gran lunga coloro, che per uie torte s'affrettano a peruenire alla felicità, falsamente credendo, che esta sia posta in una breue, e vana rappresentatione di cose piaccuoli a gusti loro, onde l'Apostolo ben disse. Non coronabitur nisi qui legittime certauerit.

DISPEGIO DELLA VIRTV.

VOMO vestito di color di uerderame, nella sinistra mano tien' vn ardiolo,e con la destra li sa carezze, a canto vi sarà un porco, ilquale

calpesti rose, & fiori.

Îl color del vestimento significa malignità della mente, laqual'è radice del dispregio della virtù, & di amare il vitio, il che chiaro si dimostra per le carezze, che sa all'ardiolo, ilquale è vccello colmo d'inganno, & d'insiniti vitij, come ne sa testimonio l'Alciato ne l'emblemi, da noi spesso citato per la diligenza dell'Autore, & per l'esquisitezza delle cose a nostro proposito. Fù vsanza presso a gl'Egittij, quando voleuano rappresentare vn mal costumato dipingere vn porco, che calpestasse le rose. Al che si con sorma la Sacra Scrittura in molti luoghi, ponendo le rose, & altri odori per la sincerità della vita, & de' costumi. Però la Sposa nella Cantica diceua, che l'odore del Sposo, cioè dell'huomo uirtuoso, che viue secondo Dio, era simile all'odore d'vn campo pieno di siori.

DISEGNO.

SI potrà dipingere il Disegno (per esser padre della Scultura, Pittura, & Architettura) con tre tesse vguali, e simili, & che con le mani tenghi diuersi istromenti conueneuoli alle sopradette arti, & perche questa pittura per se stessa è chiara, mi pare sopra di essa non farci altra dichiaratione.

DIVINITA.

DONNA uestita di bianco, con una siamma di suoco incima il capo, & con ambi le mani tenga due globi azurri, & da ciascuno esca una siamma, o uero, che sopra il capo habbia una siamma, che si diuida in tre siamme vguali.

La candidezza del uestimento mostra la purità dell'essenza, che è nelle tre persone diuine, oggetto della scienza de' sacri Teologi, & mostrato, nelle tre siamme vguall, per dinotare l'ugualità delle tre persone, o in una

fianima

film na partitain tre, per fignificare anco l'unità della natura con la di-

Alintione delle persone.

Il color bianco è proprio della diuinità, perche si fa fenza composition di colori, come nelle cose divine non vi è compositione di sorte alcuna.

Però Christo N.S. nel monte Tabor trasfigurandosi apparue col vesti-

to come di neue.

I due globi di figura sferica, mostrano l'eternità, che alla divinità è inseparabile, & si occupa la mano dritta, & la manca con esse; perche l'huomo ancora, per l'opere meritorie fatte tali per i meriti di Christo, partecipa dell'eternità celeste.

DIVINITA.



... Et questo basti hauer detto lasciando luogo di più lungo discorso alle perione più dotte.

DIVINATIONE SECONDO I GENTILI.

ONNA con vn lituo in mano, istrumento proprio de glauguri, le f vedranno fopraulia tella varij vecelli, & vna flelia.

Cofi

Cosi la dipinse Gio. Battista Giraldi, perche Cicerone sa mentione di due maniere di divinatione, vna della natura, l'altra dell'arte. Alla prima appartengono i sogni, & la commotione della mente, il che significano i varij veccili d'intorno alla testa; all'altra si riseriscono l'interpretatio ni de gl'Oracoli, de gl'auguri, de' solgori, delle stelle, dell'interiori de gl'a miniali, & de prodigij, le quali cose accennano la stella, & il lituo. La Divinatione sù attribuita ad Apolline, perche il Sole illustra gli spiriti, & li sa ti a preuedere le cose suture con la contemplatione degl'incorruttibili, come stimorno i gentili, però noi Christiani cidouemo con ogni diligenza guardare da queste superstitioni.





H VOMO mezzo ignudo con le mani, & piedi incatenati, & circondato da vn ferpente, che fieramente gli morda il lato manco, farà in y fia molto malinconoso.

I e mani, & i piedi incatenati, sono l'intelletto, con cui si camina, discor 10 do l'opere, che danno effetto, e discorto, & vengono legati dall'acerbita del dolore, non si potendo se non difficilmente attendere alle solite ope 1. tioni.

l'iterpente, che cinge la persona in molte maniere, significa ordinarian ente sempre male, & il male, che è cagione di distruttione, è princi-

pio di dolore nelle cose, che hanno l'essere.

Nelle facre lettere si prende ancora alcune volte il serpente per lo diauolo infernale con l'autorità di S. Girolamo, e di S. Cipriano, liquali, dichiarando quelle parole del Paternoster Liberanes a malo. dicono, che esso è il maggior nostro male, come cagione di tutte l'impersettioni dell'huomo interiore, & esteriore.

Dolore di Zeusi.

H VOMO mesto, pallido, uestito di nero, con vn torchio spento in ma no, che ancora renda vn poco di sumo; gl'inditij del dolore, sono necessariamente alcuni segni, che si scoprano nella fronte, come in vna piazza dell'anima, doue esto, come disse vn poeta, discuopre tutte le sue mercantie, & sono le crespe, le lagrime, la mestitia, la pallidezza, & altre simili cose, che per tale essetto si faranno nella faccia della presente figura.

Il vestimento nero su sempre segno di mestitia, & di dolore, come quel lo, che semiglia le tenebre, che sono priuatione della luce, essendo essa principio, & cagione della nostra allegrezza, come disse Tobia cieco, rac-

contando le sue disgratie al figliuolo.

Il torchio spento, mostra, che l'anima (secondo alcuni filosofi) non è altro che succo, & ne continui dolori, & fastidij, ò s'ammorza, ò non da tan to lume, che possa discernere l'vtile, & il bene nell'attioni, e che l'huomo addolorato è simile ad vn torchio ammorzato di fresco, ilquale non hà siamma, ma solo tanto caldo, che basta a dar il sumo che puote, seruendosi della vita l'addolorato, per nodrire il dolore istesso, & s'attribuisce l'inuentione di questa figura a Zeusi antichissimo dipintore.

DOTTRINA.

D'CNNA vestita d'oro, che nella sinistra mano tega vna siamma arden te alquanto bassa, sì che vn fanciullo ignudo accenda vna candela, e detta donna mostri al fanciullo vna strada dritta in mezzo d'vna grande oscurità. Il vestimento d'oro sembra la purita della dottrina, in cui si cerca la nuda verita, mostrandosi insieme il prezzo suo.

La fian ma nella mano, alquanto basia, onde vn fanciullo n'accenda vna candela, è il lume del sapere, communicato all'intelletto più debole, e men capace, in Lolto ancora nelle cose sensibili, & materiali, & accomodandos alla basiezza, mostra al fanciullo la buona via della verità, rimouendolo

dal

dal precipitio dell'errore, che sta nelle tenebre oscure della commi ne, ignoranza del vulgo, fra laquale è sol beato colui, che tanto può uedere, che basti per non inciampare caminando. Et ragione uolmente la Do trina si assomiglia alla siamma, perche insegna la strada all'anima, la viuisica, on perde la sua luce, in accendere altro suoco.

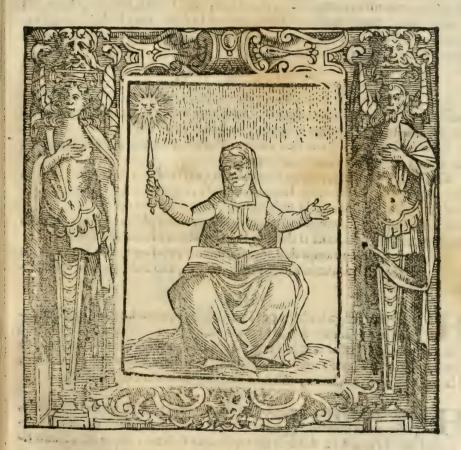

Dottrina.

Onna d'età matura, vestita di pagona zzo, che sta a sedere co le braccia aperte, come volesse abbracciare altrui, con la destra mano terra in scetto, in cima del quale vi sia vn Sole, hauerà in grembo vn libro aperto, & si ueda dal Cielo sereno cadere gran quantità di rugiada.

L'età matura mostra, che non senza molto tempo s'apprendono le doc-

trine .

Il color pagonazzo significa grauità, che è ornamento della Dot-

in noro aperto, & le braccia aperte parimente denotano effere la dottri. Ea liberanisima da le stella.

Lo sectro con il Sole è inditio del dominio, che hà la dottrina sopra li

ho rom della notte dell'ignoranza.

Il cadere dal Cielo, gran quantità di rugiada, nota secondo l'autorità de gl'Egitij, come racconta Oro Apolline, la dottrina, perene, come essa i tenerice le piante giouani, & le vecente indura, cosi la dottrina gi'ingegni piegheuoli, con il proprio confenio arricchifce di le fteria, & altri ignoranti di natura laicia in disparte.

DVBBIO.

TOVANETTO senza barba, in mezzo alle tenebre vestito di can-J giante, in vna mano tenga vn bastone, nell'altra vna lanterna, e sua col pie finistro in fuora, per segno di camminare.

Dubbio è vn'ambiguita den'animo intorno al sapere, & per conseguen

zaancora del corpo intorno all'operare.

Si dipinge giouane, perche l'innomo in quest'età; per non esser habitua to ancora bene nella pura, e semplice verita, ogni cosa facilmente riuoca in dubbio, & facilmente da fede egualmente a diucrie cose.

Per lo bastone, e la lanterna si notano l'especienza, & la ragione, con lo aiuto delle quali due cose il dubbio facilmente, o caminina, o si ferma.

Le tenebre sono i campi di discorsi humani, ond'egli, che non sa stare in otio, sempre con nuoui modi caminina, e però si dipinge col piè siniftro in fuora.

Dubbio.

H Vomo che tenga vn lupo per l'orecchie, percioche gl'antichi haue-uano in prouerbio dire, di tener il lupo per l'orecchie, quando non sapeuano come si risoluere in qualche cosa duboroia, come si legge in per sona di Demisone nel 3 atto della Comedia di Terentio, detta Formione, e la ragione è tanto chiara, che non ha bisogno d'altro commento.

Vomo ignudo, tutto pensoso, incontratosi in due, o vero tre strade, mostri esser confuso, per non saper risoluere qual di dette vie debba pigliare. Et questo è dubbio con speranza di bene, come l'altro con tle more di cattino successo, & si fa ignudo, per essere irresoluto.

DANNO.

VOMO brutto, il suo uestimento sarà del colore della ruggine, che tenghi con le mani delli Topi, o Sorzi, che dir voglianio, che sieno visibili per quanto si aspetta alla grandezza loro, per tecra ui sia vn' ocha in atto di pascere, & che dal Cielo pioua gran quantita di grandine la quale fracassi, & sminuzzi vna verdeggiante, & secondissima vite, & delle spighe del grano che sieno in vn bel campo a canto a detta figura.

Si ueste del color della ruggine per essere cotinouamente dannosa, come habbiamo detto in altri luoghi. Tiene i Topi, come dicemmo per dimossirare che tali animali sieno il vero gieroglistico del danno, & della rouina, & trouasi appresso Cicerone (come referisce Pierio Valeriano lib. tredicesimo) che i Sorzi giorno, e notte sempre rodano, & talmente imbrattano ie cose da loro rose, che non seruono più a cosa alcuna, gli si dipinge a canto l'ocha essendo detto animale dannossisimo, imperò che in qualunque luogo sparge i suoi escrementi, suole abbruciare ogni cosa, ne cosa alcuna più nuoce alli prati, o alli seminati, che quando in quelli vanno l'oche a pascere, anzi più che se il lor sterco sarà liquesatto con la salamosa, & poi si spargera sopra gl'herbaggi, tutti si guasteranno, & si corromperanno. Il cadere dal cielo gran copia di grandine, è tanto manisesto, il nocumento che si riceue da quella si nel grano, come nel vino, & altri frutti che ben lo sa quanto sia grande il danno chi lo prouz, & in particulare la pouertà.

DATIO, OVERO GABELLA DEL SIG. GIOVANNI Zarattino Castellini.



N Pastore giouane, robusto come si dipinge Hercole, con muscoli, & nerbi eminenti, sarà incoronato di quercia, nella man destra hauera vna tanaglia,o sorbice da lanaiuolo, al piede destro vna pecora, da man simistra terra spighe di grano, rami d'oliuo, e pampani d'vua, che pen elino, sara stracciato, e icalzo, con braccia, & gambe nude, & pulite per sino alla pianta del piede parimente imposto da Sesostre primo Re de gli Egitti; so pra terreni, a guita di taglione continuo per quanto si raccoglie da Herodoto lib. 2. Nel primo lib. de gli Auersarii di Turnebo cap. 5. habbiamo, che anche li Romani riscottero Datio, & decima de frumenti de i campi. Caligola poi su inuettore de dani sordidi mauditi, & nuoui: impose gabeli le sopra qual si voglia cosa da mangiare che si portavani Roma; Dalle liti, & giuditi volena la quarante sina parce; Da facchini l'ortava parte del guadagno, che saccuano ogni giorno, così anco delle Meretrici la paga d'vna uo ta, di che Suetonio ne la vita di detto Imperatore cap. 40.

Si ha da figurare robusto, perche la rendita dei datio da gran polio al Principe, & alie Communita, onde Marco Fultio Pro Pompeo disse. Veorgatia nervos esse Reip. Semper duximus. Si esprime maggiormente questa robustezza con la corona del rouere, poiche s'esimologia della robustezza si deriua dalla voce latina Robus, che fignifica la Rouere, e Quercia, come arbore durissimo, gagliardo, forte, e durabile, conviensi di più tal corona al Datio, come che sia corona Ciusca, così chiamata da Aulo Gelio, che dar si solema a chi saluato hauesse qualche Cittadino, essendo che l'effetto del Datio è di conservare, e mantenere tutti li Cittadini, & si come la Quercia era consecrata a Gioue, perche nella sua tutela tennero i Gentili suffero le Città, così devasi dare al Datio, come quello che accre-

sce forza alli Principi in tutela de quali stanno le Città.

La tanaglia da tolar la lana a le pecore allude a quello che disse Tibeno Imperatore, che nel principio del suo Imperio dissimulò l'ambitione,
de l'auantia, nella quale si mostro poi estere totalmente sommerso, uolendo egli dunque dar buono saggio disse, raspose a certi presidenti, che lo
persuadenano ad imponere nuoni aggrani alle pronincie. Boni Passoris
este tondere pecus; non deglubere, Cioè che il buon Pastore deue tosar
les pecore, ma non scorticarle: ilche si consa col detto d'Alcamene,
siginuolo sh Telecro, ilquale dimandato, in che modo vai potesse conseruare bene il Regno, rispose; se non sara troppo conto del guadagno.
Aposten ma Latonico di Plutarco, nell'altra mano gli si mettono le ipighe di grano, ranti d'oliue, e pampani d'una, perche sopra questi tre frutti
della terra, di grano, farina, olio, e vino, s'impongono principalmente le
gabelle.

Nell'altra mano gli fi mettono le spighe di grano, rami d'oliue, & pampini d'vua, perche sopra questi tre frutti della terra, di grano, samia, olio, & vino s'impongono principalmente le gabelle, principalmente dico, eifendo cento che sopra molte altre cose datio s'impone; tra gl'altri Vopico

icribe

Reriue che Aureliano Imperatore constitui la gabella del vetro, della carta, del lino, & della stoppa, sapemo anco per relatione del Botero, che il Re della China caua l'anno cento ottantamila scudi per datio del salca dalla Città di Cantone, & cento altri mila scudi per la decima del riso da vina terra della medesima Città.

Le braccia, e gambe nude, e pulite, poiche queste membra sono in virtà delle mani, & de' piedi ministre delle operationi, & andamenti humani, & ellecurrici dell'nostri pensieri, fignificano, che il datio deue estere imposto dal Principe con animo sincero, e puro astretto dal bisogno, caes. il tempo, & l'occasione arreca, con andamento, e dilegno schierto, e le die di giouare no tanto a sè quanto al pubblico, & alli popoli fuoi, & aoa per mera auaritia, & pensiero di proprio interesse: ne deuono comportare, che gli suoi vsfitiali uadino inuentando, come volgarmete si dice nuoui arcigogoli, & angherie di gabelle sopra cose vili, sozze, & poco honeste, come fece Velpesiano Imperatore, ilquale auido del danaio imposegabelle per fino all'orina, di che nè fu ripreso da Tito tuo primo genico figliuolo, & ancorche il padre gli rispondesse, che li danar riscossi di cotal datto non puzz. uano d'orina, non resta però che l'animo suo non rendesse cattino od redi uilta, & sord dezza contraria all'animo d'vn Principe, che deue effere generoso, e Magnanimo: Ma l'interesse l'acciecò & gli fece uscire di mente il ricordi che gli diede Apollonidia Alessandria per reggere bene i Imperio, tra quali era che non istimasse le ricchezze de tributi raccolti dalli tospiri del populo, si come Filostrato lasso scritto nel 5. lib. Cap. 13. Airum enim sordidumg; putandum est aurum quod ex lacrimis oritur. Onde fu parimente bialimato Domitiano Imperatore, secondo genito di detto Vespasiano, che impose tributo insopportabile a' Giudei, con ordine che chi dissimulaua di non esscre Giudeo per non pagare il tributo fusse aftretto a mostrare le secrete, e vergognole parti per chiarirsi s'erano circoncisso no tributo, & ordine indegno freferito da Sueconio in Domitiano al cap. 12. Interfuisse me adoloscentulum memini, cum a Procuratore, frequentifsimoq; confilio inspiceretur nonagenarius se nex an circumfectus effet. Sopra di che scherza Martiale contra Chresto nel 7. libro.

> Sed qua de solymis venit perustis. Damnatam modomentulam tributis.

Il qual tributo quanto sia mer teuole di biassimo, e vergogna chiaramente si comprende, poiche ogni galine huomo ad arbitito del procuratore sissemple potena essere eccusato, & incolpato di seria giudaica & astretto a mostrare il preputio, quando senza replica non sauesse notatto pagare il datio, e però dall'altro canto lodato diene si suo successive Nerua Cocceio Imperatore, che leuò si uituperoso tributo, per il che di battuta ad honor suo, per decreto del Senato Romano vina medagia d'ar gento, con il suo ritratto, e nome da un canto, & da l'altro per riuescio l'arbore della palma in inezzo a queste due littere S.C. & d'egai intorno

O 4 Fisci

Files I daici ealumnia sublata, Circa delle quali cal unnie, accuse, & ingiusti dati) leuati, & vietati da Nerua Imperatore; leggasi Dione nella sua vita, ad ciempio di questo ottimo Imperatore, deuono li Principi sgrauare i popoli d'ogni indebita impositione, non che aggrauarli con nuoue, & aspre gabelle.

DEBITO.



GIOVANE pensoso, & mesto, d'habito stracciato, portera la berretta verde in testa, in ambidui li piedi; & nel collo vn legame di ser o in sorma d'un cerchio rotondo grosso, terra un paniere in bocca, & in mano una frusta, che in cima delle corde habbia palle di piombo, & una lepre alli piedi.

Questa figura parte è rapresentata da cose naturali, parte d'acostumi pre senu, & parte da varie pene antiche, & ignominie, con le qualifi puniua

moi debitori.

Si

Si dipinge giouane, perche li giouani per lo più sono trascurati, & non hanno amore alla roba, & le muno è pensoso, e mesto, cerco colui è che

ha da pagare i debiti.

E stracciato, perche sprecato che hà la sua roba, non trouando più credito, va conje vn pezzente. Porta la berretta verde in testa per lo costume, che s'via hoggidi in molti paesi, ne quali a perpetua infamia i debitori, che non hanno il mi do di liberarfi dal debito, ion forzati a portarla, & però dicei d'vn fallito, il tale è ridotto al verde.

Si rappresenta incatenato per li piedi, & per il collo, perche anticamente erano cosi astretti da le leggi Romane, le cui parole sono queste riferité

da Aulo Geilio lib. 20 cap.pr.

AEris confessi, rebusq; iure indicatis triginta dies insti sunto. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito, ni iudicatum facit, aut qui pseudo eo in iure, vim dicit, se-Lum ducito, pincito, laut ne ino, aut compedibus quindecim pondo, ne minore, aut fi volet majore vincito. Si volet suo viuito, Ni suo viuit, qui eum vinctum babebit libram farris in dies dato . Si-volet plus, dato . -

Cue sono d'anuertire per la nostra figura quelle parole, Vincito, autnerno, aut compedibus, Cicè legasi il debitore con il neruo, o con li ceppi; cir-

ca di che è da sapere che cosa fia Neruo, così dichiarato da Festo.

N ruum appellamus etiam ferreum vinculum, quo pedes, vel etiam ceruices impeduntur.

Cioè chiamasi anco neruo vn segame di ferro, col quale si tengono impediti li piedi, & anco il collo, ilqual neruo di ferro fecondo il testo sopra citato)non poteua esiere minore di quindici libbre, ma si bene maggio re per li debitori, i quali anco tal uolta fi puniuano capitalmente, o uero fi nendeuono fuor di Trasteuere, come dice nel medesimo luogo Aulo Gellio. Tertis autem nundinis capite pænas dabant, aut Transtyberim peregre venum ibant. Et selli creditori erano più, ad arbitrio loro si tagliaua a pezzi il debitore. Nam si plures forent quibus reus esset indicatus, secare si vellent arque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt : verba ipsa legis bac sunt.

Tertis nundinis partes secanto, si plus minusue secuerunt sine fraude esto.

Il che però essendo troppo atrocita, & inhumanita, non si esseguì mai fimil pena, anzi dice l'istesso Gellio antico autore, che non ha mai ne letto, ne vdito d'alcuno debitore che sia stato diviso in più parti; Trouasi bene in Tito Liuio Decade prima lib.pr. che li debitori si dauano in seruttio a li creditori, & che erano da loro legati, & flagellati, fi come fi legge di Lucio Papirio, che tenne legato Publio giouanetto, e lo frusto esiendogli debitore, non hauendo egli voluto compiacere a gli apetiti illeciti di Papirio, per quanto narra Il Testore. L. Fapirius inquit Tublium adolescentem in vinculis tenuisse, plugisq;, & contumelis affecisse dieitur, quod stuprum pati noluifet, cum Publius eidem effet debitor . La medefima pena afferma Dionisio Alicarnasseo lib. 6. & aggingne di più che non solo i debitori,ma anco i loro figliuoli fi dauano in ieruitio a li creditori, & ciò s'è detto per studio de curiosi terra: in bocca vn paniere, vna corba, vn canestro, o

ICONOLOGIA

cesto, che dir vogliamo, perche trouasi ne li Geniali d'Alessandro lib. 6. cap. ro. che appresso li Boetij ne' confini de la Grecia, non vi era la maggior infamia di quella del debitore, che era ssorzato sedere in piazza, din presenza de la plebe pigliare in mano la frusta con le palle di piombo perche li debitori in Roma surono battuti con palle di piombo sin al tempo di Costantino, ilquale come pio, & Christiano Imperatore su il primo che liberò i debitori da cosi empia pena, cosa annotata dal Cardinal Baronio nel volume de gli Annali, nell'anno del Signore 33. cap. 24. Ponesi a i piedi il lepre per timidità, si come il lepre pauenta d'ogni strepito, e tempo d'esser giunto da cani cosi il debitore ha paura del fracasso de le citationi, intimationi, & mandate, & ogni giorno teme d'essere preso da birri, & però, s'è pratico, a guisa di lepre si mette in suga.

DECORO DEL S. GLOVANNI ZARATINI CASTELLINI.

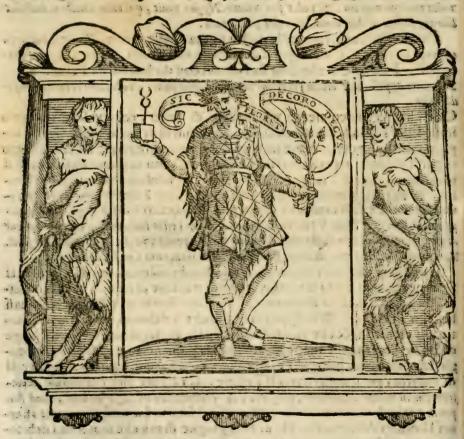

Glouane di bello, & honesto aspetto, porti adosso vna pelle di Leone nella palma della man dritta tenga vn quadrato, nel cui mezzo fia piantata la figura del Mercurio, da man finistra tenga vo ramo, d'Amaranto volgarmente detto fior di velluto con questo motto intorno. SI ELORET DECORO DECVS. del medesimo si potria anco incoronare, & fregiare l'habito, che sara vo saio lungo sino al ginocchio,

nel piede dritto tenga vn coturno, nel finistro vn socco.

É giouane bello perche il decoro, e ornamento de la vita humana, è honesto, perche il decoro sta sempre vnito con l'honesto: impercioché il decoro fi come dottamente discorre Marco Tallio nel primo de gli offitij generalmente fi piglia per quello, che in ogni honesta consiste: & è di dua lorti, perche a questo decoro generico ve n'e soggetto vn'altro, che appartiene a ciascuna parte de l'honestà. Il primo così difinir si suole. Il Decoro, e quello, che è conuemente a l'eccellenza dell'huomo, in quello, che la natura lua da gli altri animali differifce. L'altra parte, che è loggetta al genere, cosi la difiniscono. Il Decoro è quello, il quale è cofi conueniente alla natura, che in esso apparisca la moderazione, e temperanza, con una certa maniera nobile, ciuile, e libera. Si che il decoro diffusamente si dilata in ogni cosa, che appartiene a l'honesto generalmente, & particolarmente, in ogni sorte di virtu; impercioche, si come la bellezza del corpo con proportionata compositione de membri, alletta, & muoue gli occhi, & per questo stesso diletta, perche fra se tutte le parti con vna certa grazia conuengono; & corrispondono, cosi il decoro, che ne la vità riluce muoue l'approbatione di coloro co quali fi viue con ordine, coffanza, & moderatione d'ogni detto, & fatto: dal che si raccoglie, che il decoro si osserua nel parlare, & operare honestamente, & considerare ciò che si conuenga seguire, & ssuggire, seguensi le cole giuste, & honeste, come buone, & convenienti, ssuggonsi le ingiufle, & disnoneste, come cattine, & inconvenienti, contrarie al de coro, & a l'honesto, il qual nasce, da vna di queste parti; O dal risguardo, & diligente offeruanza del vero, o dal mantenere la conversatione humana, & il commercio dando il suo à ciascuno, secondo la data fede, ne le cole contrarie, o da la grandezza, & fortezza d'animo eccelfo, & inuitto in ogni cola, che si fa, & fi dice con ordine, & modo, nel quale vi è la modestia, la temperanza, & ogni mitigatione di perturbatione di animo, nelle quali cose si contiene il decoro, la cui forza è, che non si posst separare dall'honesto, perche quello, che è conveniente è honesto, & quello, che è honésto è conveniente. Onde Marco Tullio disse. Hoc toco continetur id quod dici latine Decorum potest, grace enim (to prepon) dicitur, buius vis est vt ab honesto non queat separari; num & quod devet honestum en, or quod honestumest decet. Più a basso loggi inge. Et instaomnia decora sunt iniusta contra, vt turp a sic indecora. Similis est ratio fortitudinis, quod enim viriliter animoq; magno fit, id dignum viro, & decorum videtur : quod cen traid pt turpe, sic indecorum. Per dimostrare questa grandezza, fortezza, & eccelfa virtu d'animo, che il decoro richiede, l'habbiamo figurato con la pelle di leone adotto, atteto che gli antichi presero la pelle di leone per Finbolo

ICONOLOGIA

ambolo del valore de la virtù, & forcezza d'animo, la quale affegnar fo leano a quelli, che hauesiero osieruato il debito decoro, & si fossero ino Arati generoli, forti, & magnanimi, perciocche tutto quello che si fa virilmente, & con animo grande, quello pare degno d'nuomo che offerui il decoro, per il contrario priuo di decoro è colui che viue effeminatame. te, senza costanza, & grandezza d'animo. Bacco renuto da Orfeo per. simbolo del divino intenerio, in Aristofane porta addosso la pelle del leo ne, Hercole il più virile, & virtuoto de gli Argonautici, va sempre innolto nella pelle del leone, Aiace primo Capitano di Greci dopo Achille, prese anch'egli per suo decoro la pelle del seone, & dicono, che in quella parre ch'era coperto di detta pelle, non poteua effer ferito, doue era icoperto poteua effer ferito, al che si può dare questo bellissimo significato, che l'nuomo in quelle attioni nelle quali si porta con decoro, no può ester zocco da punture di biasimo, & ignominia, ma ne le attioni nelle quali ten' za decoro si porta, patisce punture di biasimo, & ignominia, che per sino al cuore gli penetrano, come ad Aiace, il quale fin che si portò virilmente con decoro, ne le iue imprese, non venne mai a santire biasmo alcuno; ma a riportar lode grande; bialmo grandissimo poi gli su dato, quando butto giù la pelle del leone, cioè la fortezza de l'animo dandoù in pieda alla disperationesenza decoro. Oltre di cio habbiamo inuolto il decoro nella pelle di leone, perche si come questo animale inquanto al' corpo è il più ben composto, & perfetto de gli altri, così in quanto a l'animo, non ci è chi offerui più il decoro di lui, perche è liberale, magnanimo amator di vittoria, mansueto, giusto, & amante di quelli con quali con nersa, si come dice Aristotele ne la silognomica cap 8. & nel lib. o. cap. 44. de gl'animali dice, che no è fospettoso, ma piaceuole, festeuole, à amo revole con suoi compagni, & famigliaht. Non s'adira mai con l'huomo se non è offeso, e ragioneuoie nel punire, se piglia vno che gli habbia dato noia leggiera, non lo lacera con l'ynghie, io scossa solamente, & come gli ha messo paura lo lassa andare: Ma cerca si bene punire grauemente, chi lo ha percoilo, & ferito con dardi, o spiedi. Da Eliano per autorità di Eudomo si comprende, che gli dispiaceno gli oltraggi, & parimente li punifice; poi che narra Eliano, che furono da vno alleuati infieine vn Leone, vn'Oria, & vn Cane, i quali vissero lungo tempo senza alcun cotrasto domesticamente: Ma l'orsa vn giorno adiratasi sacero il cane; Il seo ne veduta l'ingiuria fatta a la compagnia, non pote patire simile oltraggio, onde egli fece impeto contra l'orsa, la lacerò, & come giusto Re a morte la puni. Plinio riferisce, che e animale grato, & ricordeuole de beneficii, che e clemente, & perdona à chi gli fi humilia, moltra fempre nobilta, et generosita d'animo, & se mai è costretto da moltitudine de cani, & cacciatoria cedere, non si mette subito auanti gli occhi loro in su ga, parendoli di rimetterci di reputatione, come cola fuor d'ogni decore inconveniente ad vn generolo Rè par juo, ma in bel modo a palio a palic figura, & di quando in quando per mantenere il decoro fiede in il ezze

del

tr

feuna

del campo s'arma contro 1000, & modra de sprezzarte sin tanto, che tre uando qualche macchia non veduto da niuno con veloce suga s'ascond., & s'imboica alle volte, come dicreto s'occulta non perche tema, ma per non mettere timore, e terrore ad altri, & in somma oficiua il decoro da Principe, & Rè in ogni parte; Et questo sia decto circa il decoro dell'operare; venghiamo hora ai decoro del parlare.

Il quadrato col fegno di Mercurio agnifica la gravità, stabilità, & costanza del parlare conforme al decoro, & per tal conto Mercurio fù da Gre ci cognominato setragonos, cioè quadrato sodo, stabile, prudente, perche non si deue essere imprudente, vario, e mutabile, nel parlare suor de termini dei decoro, ne fi deue con leggierezza correre a mordere, e biafimare coi parlare le perione, & disprezzare ciò che essi sentono essendo co sa da arrogante, & dasoluto ma si deue portare vna certa riuerenza a ciascu po, come n'ammoni ce M. Tullio parlando del decoro circa la moderatione de fatti, & detti . Adbibenda est izitur quadam reuerentia aduersus homines, co optimi cuiufq; reliquorum. Nam negligere, quid de se quisq; sentiat non solum arrogantis est su ctiam omitas dissoluti. Dimodo che deueli essere confiderato nel ragionare parlando honoratamente d'altri: perche chi parla bene, & honoratamente d'altri è segno, che è persona benigna, & honorata, chi parla male è legno, che è periona cattina, maligna, invidiofa, & poco honorata, quale è appreuo Homero Thersite di lingua serpentina, volubile, & pronta al chiacchiarare pessimamente, & dir mal del suo Rè; per il contrario Vlisse, e taciturno, & pensoso prima che parii, nel parlar poi equadrato eloquente, e prudente, conoscendo egli, come saggio, & accorto, che per offeruar il decoro d', n huomo fauto, la lingua non deue effere più veloce della mente, douendoss pensare molto bene, come si habbia a ragionare. Linguam praire animo non permittendam. Difie Chilone Lacedemoniese, & mono ben pennare ci a deue perch'il parlare è inditio dell'animo di ciascuno, tecondo, come parla con decoro, & però da Greci fu chia mato il parla e Arsgos xa anthe Hominis charotter. Merco de l'huomo co me rifernce Pietro vaccatione le varie lettioni lib. 9. Cap. 6. perche si come le bestie si conoscono dal merco di qual razza siano, così le persone dal parlare si conoscono di qual natura, & conditione siano. Epitetto filosofo morale, come Greco disse nell'Enchiridio. Prafige tibi certum modum, & characterem, quem observes, tum solus tecum, tum alijs conversans, operam da ne in colloquia plebeia descendas sed, siquidem sieri potest, orationem transer ad aliquid decorum, s'n minus, silentium age. Cioè formati vn certo modo ò charattere da osservario teco stesso privatamente, & in palese conversando conglialtri, proccura di non incorrere, in discorsi plebei, ma per quanto si può transerilei il parlare in qualche cosa ch'habbia del decoro, altrimenti sta oiù tosto cheto. Osseruerassi dunque il decoro nel parlare col ragionare discretamente d'altri, col non vituperare alcuno, ma più tosto lodare, & col non tassare l'opere altrui massimamente in cose, che non sono della sua professione. Atteso che molti sanno de gl'vniuersali, & in cia174

scuna cosa vogliono interponere il giuditio loro, i quali poi nel parlare si danno a condicere per ignoranti con poco lor decoro, come il Principe Megabizo, che volie tailare alcune figure in casa di Zeuxide, & discorrere con gli scolari suoi, dell'arte del dipingere, a cui Zeuxide diffe questi giouani mentre taceui ti ammirauano come Principe ornato di porpora hora si ridono di te, che vuoi ragionare d'una professione, che non sai di più osseruerassi principalmente il decoro nel parlare se dando bando. parole brutte, & dishoneste, si ragionerà di cose honeste, & honorate, i che si couiene massimamente a' giouani di bello aspetto, perche alla belle. za loro del corpo deue corrispondere la bellezza dell'animo, che si mani festa da vn parlare di cose honeste. Vedendo Diogene filosofo vn giou: ne bello, che parlaua fenza decoro, dissegli no ti vergogni tù di cauar da vr bella guaina d'auorio, vn coltello di piobo? pigliando la guaina d'auoric per la bellezza del corpo, & il coltello di piobo, per lo parlare di cosa bri ta, vile, & infima, come il piombo tra metalli, veggafi Laertio nella vita Diogene, oue dice. Videns decorum adolescentem indecore loquentem, none: bescis ait ex eburnea vagina plumbeum educens gladium? L'Amaranto, chei la sinistra mano porta, è siore che d'ogni tempo siorisce, & mantiene il si decoro della bellezza, con questo i Greci in Tessaglia incoronauano il spolcro d'Achille vnico lor decoro, per dimostrare, che si come quel sio: mai perisce, così la sua sama saria per sempre durare, si come dice Antnio Thilesio, nel suo trattato delle corone. The fali Achillis sui monume. tum Amarantho coronabant, vt ostenderent quemadmodum flos ille nunquam in. rit, sie eius fama perpetuo duraturam. E decto Amaranto perche mai mar. sce, & se ne i tempi aspri del turbolento inuerao alquanto viene mancado, rinfreicato con l'acqua baldanzolo torna nel primiero stato, & vige: tanto, che di lui se ne può sar corona, ancor d'inuerno, si come dice Pino lib. 20. cap. 8. così l'huomo se da gli aspri, e turbulenti casi di questo initbil Mondo offeso viene a mancar d'animo, rinfrescatosi con l'acqua el decoro, cioè riducendosi ne la mente quello, che fi conviene sare in la accidenti risorge nel fiorito stato d'animo di prima, & fa corone di de, & di honori ne torbidi tempia se stesso, mediante il decoro, però a incoronato, & ricamato d'Amaranto, & tiene il motto intorno al fic, che dice. Sic Floret DECORO DECVS Cioè che l'honore per il deco fiorisce d'ogni tempo, come l'Amaranto: perche l'huomo si rende sce mediante il decoro, & si mantiene condecentemente in ogni tempo: 11 vi ue con decoro ne i tempi buoni, & felici, non si insuperbisce, ne li calui, & infelici non si perde vilmente d'animo. Dum secunda fortuna ari il superbire noli, aduersa perstrepente noli frangi Disse Cleobolo Filosofo, mi tre la prospera fortuna ti fauorisce non ti volere insuperbire, facendo acasso la peruersa fortuna, non ti volere sbigottire, e rompere: maciò n può volere chi si gouerna senza decoro, che sa l'huomo torte, & magnatmo: come Scipione Africano, il quale mai s'infuperbi ancorche vitto so per la prosperira della fortuna, ne per l'auersa si perdè d'animo, 16

111

goal

lagon

nede:

10 CU

mocri

mezze

Mente

troni,

re lecos

Aratione

narauiglia se questo honesto, & generoso Capitan Romano, non tanto er lo ualor suo, quanto per il decoro de buoni, & honesti costumi uiene i quel dialogo di Luciano, da Minos giusto giudice giudicato degno di recedere ad Alessandro il Magno, & ad Annibale Cartaginese Capitani iolto altieri, superbi, iracondi, inconstanti, & poco honesti, senza decoro animo ueramente forte, & magnanimo. Et questo è quello, che uolse ferire M. Tullio nel primo de gli offitij. Omnino fortis animus, & magnus abus rebus maxime cernitur, quarum vna in rerum externarum despicientia pos'ur cum persuasum sit nibil bominem nist, quod Honestum decorumg; sit, aut ad sirari, aut optare; aut expectere oportere, nullique neque homini neque per tur-1 vioni animi, nec fortune succumbere. dal che si raccoglie, che uno, che sia ramente huomo non appetisce se non l'honesto conforme al decoro, & 1 r tal conto, come di grande, & forte animo non cede a le perturbationi la li colpi di fortuna: Onde più abbasso volendo Tullio ragionare del de cro, essorta, che nelle cose prospere, & ne gli auuenimenti, che succedor secodo il nostro uolere grandemente si fugga la superbia, e l'arroganza i percioche il portari immoderatamente ne le cose auuerse, & ne le fauo rioli, è segnodi leggierezza, da la quale è lontano il decoro perche il dec to contiene in se una honesta, temperanza, modestia, & ogni modera. tine di perturbarione d'animo: moderatione dico perche l'huomo si può 's cza biaimo perturbare, ma moderatamente, che se bene la mente sua u ne alle uolte in parte commossa da qualche moto, & perturbatione d'an 10, non per questo perde il decoro, conueniente ad huomo sauio. Sapus non omnino perturbationibus vacat, verum perturbatur modice secondo Aift. in Laert. Anzi ècosa propria da huomo il dolersi, & rallegrarsi, il no dolersi, & non rallegrarsi e cosa da uno stipito, ò sasso. Non dolere St itis est, non hominis. disse S. Agostino lib. 4. Cap. 9. de Civitate Dei,& Phio secondo nel lib. 8. dell'Epistole scriue a Paterno addolorato della. m te de suoi figliuoli, que non tiene per huomini grandi, & sauij quelli, ch si reputano d'esser sauij, & grandi col riputare simili casi un leggier da no, anzi non li reputa huomini così dicendo. Qui an magni sapientesa; fin nescio, homines non sunt, hominis est enim affici dolore, sentire, resistere tamen es latia admittere, non solatiis non egere. E dunque cosa da huomo, dar luo gel dolore, & all'allegrezza, ne ci sia contraria la durezza di Socrate, ch mai mostrò segno di tristezza, & d'allegrezza, ne la seuerità d'Anasfas ra, & d'Aristossene, che mai risero, perche questi eccederono il termine el douere, tanto merita biasimo chi niente si duole ò rallegra, quanto vello, che troppo, ogni estremo è vitioso come il continuo riso di Deme rito, & il continuo pianto di Heraclito, il decoro ci mette per la via di me zo, & ci mostra quello che comporta il douere, l'honesto, & il conuenie te: conueniente è che nelle cose publiche, & priuate de parenti, patroi, & amici prendiamo allegrezza, ò trisfezza, piacere, ò dispiacerei condo li casi, che alla giornata occorrono, & che ne sacciamo dimofire one esteriore di congratulatione, o condoglienza: ma come detto

120-

habbiamo ne li nostri attetti, & moti d'anuno, dobbiamo rallegrarci con la moderata Honesta, & conuenienza del decoro, in tal maniera la ulittà dell'anuno, si vedra sempre norità d'ogni tempo come l'Amaranto:

Habbiamo discorso circa il decoro dell'operare, & del parlare, resta, che trattiamo anco dei decoro circa l'andare, caminar, & comparir suora tra le genti, che perciò alla gamba destra, habbiamo dato il graue coturno, & ama ilimitra intemplice rocco, le bene Hercole si ride in Aristosane di Baccho che portada la mazza, & la pene del Leone, con li coturni alle gambe, come cose sproportionate, essendo la pelie del Leone spoglia di persona sorte, si putando il coturno, molle, & delicata persona, pero disse gile Hercole, che ha da fare il coturno con la mazza.

Sed non potens sum, arcere risum Videns pellem Leonis in croceo positam, Qua mens ? quid coturnes, & claua conueniunt?

Ma molto pene a Bacco si conusene il coturno, che da molle, & delicato reputar non si deue, perche li coturni erano portati da Heroi, come affernice Ifidoro la cui autorità più a baffo diffenderemo, quindi è che nelli tragici spettacoli s'adoperauano, attesoche nelle tragedie v'interuengono perionaggi grandi, Heroi', & Principi, per tal cagione da Poeti viene flimato degno d'Heroi, & Plutarcho nel Simposio 4. q. 5. riferisce, che era portato dalli Pontefici Ebrei. Primum enim arguit hoc Pontifex Max. qui festis diebusmitratus ingreditur hinnuli pellem auro contestam indutus, tunicamq; ad valos fritinentem gestant, & cothurnos, multa autom tintinal ula dependent de velte, que unter ambulandum firepitum edunt, vt & apud nos ., Per finilitudite di uello habito gabbandoli Plutarcho fi come anco Tacito feioccamente argunce che fuffe saccidote di Bacco portato da Heroi, & Pontefici il quel tempo con molto suo decoro, Bacco tenuto da Poeti Embolo di spirito diuno, Presidente ancor esso delle Muse, & primo Heree, ch habbi trionfato portar potetta infieme con la Mazza, & pelle di Lecnel Fieror co cothurno, & però in poesie, e scolture antiche viene col cothurno sigurato. Virgilio nel iccondo della Georgica, inuita Bacco alle vendeminic d.cendegli, che tinga feco le gambe nude nel mosto, leuditsi li coturni,

> Hue pater o lenae veni, nudataq; musto Tinge novo mecum, diret tis evura i othurnis.

Nel qua! patto Pre ho dice che li coturni sono certa sorte di calzamentiate i al cacciatore, perche con esti anco le gambe circondano, & sortificane la sortina de quali ii ve le nelle statue di Bacco, & di Diana, tale autorità d Virgilio, & di Probo suo antichissimo espositore, arieccano non tanto pe mostrar che il coturno da Poeti si daua a Bacco solito a portarli si come basso più a lungo tratteremo, quanto per notitia, che il coturuo era sat to, come vno simaletto, & borzachino, che cingena intorno la gamba, per sino la polpa, si come nell'Egloga settima asterma Virgilio ne la quale promette a Ligna Cacciatrice vna Statua di pulito marmo col co turno rosso.

Leus

ne

701

Leui de marmore tota

Puniceo stabis suras euineta cothurno.

Et questo dico perche molti Autori di pezza, tengono che il coturno solito portarsi da Heroi, Principi, & personaggi grandi ne le Tragedie sullo come hoggidi le pianelle di legno da donna all'vsanza Romana, Spagnuola, Venetiana, Napolitana, o d'altra natione, massimamente d'Italia, come tiene Carlossefano sopra Baisio, de re vestiaria, ilquale cita quelli versi di Virgilio nel primo dell'Eneide.

Virginibus Tyrijs mos est gestare pharetram.
Purpureog; altè suras vincire cothurno.

Oue legger vorrebbe Purpureasq; Epiteto che non si conviene alla voce furas, polpe di gamba rosse, per belle, percioche in questo luogo non si può pigliare in quel sentimento, che piglia Horatio nel lib. 4. Ode prima Purpureis ales oloribus: Et il Poeta dell'Elegia in morte di Mecenate. Bracchia purpurea candidiora niue. Perche l'intentione di Virgilio è di dare l'epitteto purpureo al coturno, e no alla polpa della gamba, e che sia il vero nell'Egloga fettima dice, Puniceo coturno. Color grato a Diana, sì come a tutte le donne, dice il Turnebo lib. 28. cap. 16. del suo giornale: vorebbe poi Carlostefano leggere Alto, in vece di Alte, immaginandossa che il coturno fusie alto da terra, sotto il piede, ma il coturno è alto dal piede per fine alla polpa della gamba, però dice Virgilio Alte suras vinci re coturno, si conferma da Turnebo nel luogo sopra citato, considerando, che Diana essendo cacciatrice andaua succinta con la vesta alzata sopra il ginocchio, per lo che hauendo detto Virgilio, che Venere haueua raccolta la vesta sopra il ginocchio, pensò Enea che fusse Diana cacciatrice, però le addimando se era sorella di Febo. An Phæbi soror. E perche la vesta era alzata sopra le ginocchia portaua gli alti coturni; acciò non si vedessero le gambe nude. Cum autem supra genua esset sublata vestis. ideo altos gerebat cothurnos, ne cruribus nudis cerneretur: Ecco dunque, che il coturno era come vno stiualetto, che copriua la gamba, non altrimenti alto, & grosso, come tiene lo Scaligero nella poetica libro primo cap. 13. dicendo che il coturno era grosso di tal maniera, che con la fua accessio. ne d'altezza, s'vguagliaua la grandezza de gli Eroi, & foggiunge se tale estato il coturno, in che modo Virgilio di quello calza la cacciatrice. laquale deue essere speditissima. Sitalis suerit cothurnus, quomodo ven itricem, eo calceat Virgilius, quam decet esse expeditissimam? Quasi che Virgilio non sapesse di qual fatta fussero li coturni, che a suo tempo si viauano, & nelli Teatri,& Cerci, spesso si adoperagano in rappresentando gli atti pu blici di esquisite Tragedie, & pure Virgilio non solamente nomina il coturno, ma lo descriue nelli fudetti tre luoghi, & chiaramente lo di alle cacciatrici, di modo che non poteua effere alto come le pianelle di le mo da donna, ma come egli dice vestina, & cingena la gamba per fino alia polpa: che ritirafie il coturno in forma di finaletto pigliafene ind. tio

mell'Elegia suddetta, in morte di Mecenate attribuita da alcuni à Caio Pe done, nellaquale il coturno di Bacco è chiamato Sandalio satto ancor es-so a guisa di borzachino.

Argentata tuos etiam sandalia talos Vinxerunt certé: nec puto, Bacche negas.

Et Filostrato ne l'imagine o de gl'Amori da a Cupido il Sandalio inde rato in vece di coturno. L'Autore de gli Adagij in quel prouerbio. Coturno versatilior. Dimostra che fusse alto da donna, & per posaruisi bene fusse di quattro angoli, ma non sò che maestro di pianelle gle l'habbia det to, non adducendo niuno autore antico per testimonio non è da prestargli credenza, tanto più che elplica quel prouerbio con friuola ragione. che il coturno sia veriatile per dir così ageuole a uoltarsi, & riuoltarsi, perche si accommoda ad ogni piede sinistro, & destro, tanto di donna come d'huomo. E uero che il coturno è atto ad ogni piede, come dice Seruio nel pr.dell'Eneide, si accomoda al piede, vll'huomo, & della donna, come riferisce Suida, ma non è vero che per questa cagione dicasi Cothurno versatilior, che se questo susse tanto si potrebbe dire Socco versatilior, perche anco il zoccolo s'accommoda ad ogni piede dritto, e sinistro, & lo possano portare huomini, & donne. Che sussi da donna il socco, è notissimo poiche da gli Autori se gli da epiteto muliebre. Apuleio dice d'vno che per parere donna portaua vna veste di seta, i capelli lunghi, e'l foccolo indorato. Vitellio Imperatore scalzò Messalina togliendoli vn zoccholo, che seco lo portaua, & spesso baciaua. Plinio talia il lusso delle semmine nel lib.9. cap. 35. che portassero le gioie nelle pianelle, & nelli ioccoli, & nel lib. 37. cap. 2. Super omnia muliebria socculos inducbat è margaritis. Che lo portassero anco gli huomini, raccogliesi da Seneca narrando di Ceiare, che porgè il piede finistro à Pompeo, Perso acció lo baciasse per mostrare il zoccolo d'oro che portaua ornato di gemme; Et Suetonio nel cap. 52. riferisce di Caligola, che portaua hor il coturno, hora il zoccolo, l'istesso Autore nella vita di Claudio cap. 8.0ue racconta de gli sinacchi fatti a quello Imperatore per ischerzo da conuitati giouani impudichi, secondo il Sabellico, dice, che mentre dormiua il giorno soleuano mettergli nelle mani li zoccoli, accioche in vn subito sugliato si strogolasie la faccia con quelli: si che portandolo huomini, e donne tanto dir si potria, Socco versatilior, ma dicesi Coturno versatilior, cioè ageuole più che vn coturno, s'accommoda per ogni verso più che vno stiualetto, perche il coturno come stiualetto si calza in ogni gamba, si volta, & si riuolta, & si riuersa ageuolmente, come pianella da donna non si potria riueriare ne accommodare al piede dell'huomo, ma solo à quello della donna, perche veggiamo che gli huomini non fanno camninare con le pianelle alte da donna, alle quali pianelle si come non se le può applicare quella voce. Verfattitor. Ancorche s'accommodiad ogni rie e finistro, & destro, che ciò saria parlare improprio, & commune ad egni pianella, ancorche bassa, perche quelle ancora s'accommoda-

no ad ogni piede, meglio che le alte, & più ageuolmente senza pericolo di cadere: così meno si potrebbe quella voce versatilior applicare al coturno le fusse alto, & grosso, come la pianella da Donna, è vero che vaz volta Giunenale nella Satira sesta dice.

Breuiorg; videtur

Virgine Pygmea nullis adiuta cothurnis.

Ma non per questo ne segue, che il coturno tragico susse stato. come vna pianella da donna, perche li poeti erano tanto auezzi à pigliar missicamente, con, parlar figurato il coturno portato da perionaggi grandi, & supremi, per l'altezza & grandezza, che Giunenale in questo luogo l'ha preso per l'altezza materiale, intendendo che la Donna pare più piccola d'vna pigmea, senza aiuto di qualche altezza. Per prouare che non fuile materialmente il coturno alto, come la pianella da donna douriano bastare, li tre luoghi di Virgilio. aggiunta l'autorità di Probo, che nel secondo della Georgica dices Sothurni sunt calciamentorum genera Venatori apta, quibus crura etiam muniuntur, cuius calciamenti effigies est insimulacris Liberi, & Diana. Et Sermo, che nel primo dell'Eneide afferma, che sono stiualetti da caccia. Cothurni sunt calciamenta venaioria. Ilche dichiara, che non fusiero alti come le pianelle da donna, perche con simile altezza non fi può correre sopra colline, luoghi sassosi, & spinosi. Contuttociò voglio che lo prouiamo con altre autorità. Da Plinio libro settimo Cap. 20. si comprende pure che non sussero alti come le pianelle da donna, oue egli racconta d'hauer veduto, Athanato Huftrio ne huomo di cinquanta anni comparire in Scena per fare ostentatione della fua gagliardia, con vn corfaletto di piombo, & con li coturni di cinquecento libre, brutta vista haueriano fatto li coturni di cosi gran peso se fussero stati grossi, & alti, come le pianelle da donna sconciamente affettati, ma perche doueuano effere a guita di fliualetto. aperto, che si cinge sino alla polpa della gamba, doueuano essere assettati, & più ageuoli alla gamba, & doueuano comparire con proportio. re, massimamente col corsaletto, col quale molto bene veggiamo nelle statue antiche d'Eroi, & Principi li coturni à foggia di stiualetto, a foggia di pianella alto, & quadrato in angoli, come dice Alessandro. ab Alexandro, non le n'è mai veduto niuno, nell'altra forte veggo.isi tuttauia infinite scolture d'Imperadori, di Muse, di Diana, & di Bacco, del quale coturno di Bacco, oltre gli Autori citati ne sa mentione Velleio Patercolo nell'vltimo libro, oue narra di M. Antonio, che voleua essere tenuto vn'altro Bacco, & perciò portaua tra le altre cose attinenti a Bacco, li coturni. Cum autem nouum esse I berum patrem appellari iussiset, cum redimitus hedera, coronag; vel. tus aurea, & Thyrsum. tenens, cothurnisq; succintus, curru velut iber pater vellus est Alexandria, Et Cornelio Tacito nell'undecimo de gli Annali, dice di Mehalina.

moglie di Claudio Imperatore, che celebraua in casa la festa della venden mia, & che a guila di Baccante, col crine sparso, scossando il tirso appreflo Silio incoronato d'edera, portaua i coturni, & aggiraua la testa facendogli strepito intorno vn coro di Baccanti. Ipsa crine suxo, Thyrsum quatiens, iuxtag; Sylius Hedera vinctus, gerere cothurnos, iacere caput serpente circum, procaci, choro. Simili Baccanti con coturni. veggonsi nelli marmi antichi di Roma, quali non haueriano potuto laltare, & correre furiofamente negli giuochi baccanali, se il coturno fusse stato alto come le pianelle da Donna, rileuato assat, come dicono alcuni col fuuero, e con altra materia di legno. Dicanmi vn poco questi tali, lassando da parte le Cacciatrici, & le Baccanti. se il coturno fosse stato alto, & solleuato assai, come haueriano potuto combattere per monti, campagne, e foreste, le Amazoni, sequali portanano in guerra gli scudi, come mezze Lune, & li coturni, come racconta Plutarco nella vita di Pompeo. In hac pugna Amazones d Montibus Thermodonti fluuio accubantibus profecta auxilio venisse perhibentur Barbaris, quippe à pralio, dum spolia Barbarorum legunt Romani Peltas Amazonicas, cothurnosq; reperiere. Certo che con le stampelle sotto li piedi non possono andare a combattere, ne huo nini, ne donne, lequali ne i loro giuochi della cieca, ne i paisi alquanto difficili, e nel voler esse camminare in fietta, none che correre, si lievano le pianelle, ancorche basse di suuero: Onde apparisce che il coturno bisogna che sosse satto a guisa di stiualetto, & borzacchino senza alcuno solleuamento sotto la pianta, nel piede, & se Isidoro nel 19. libro Capitolo 34. dice che erano fatti a guila di pianelle, hà torto in questo, hà ben nel resto ragione, che I viassero i Tragici nelli Teatri, & gli Heroi, come esso afferma. Cothurni suns quibus calciabantur Tragædi,qui in Theatro dicturi erant,et alta intonantio; voce cantaturi, est enim calciamentum in modum crepidarum, quo Heroes vtebantur. Nel qual testo parla in tempo passato, Calciabantur, vtebantur. Come che à suo tempo non li hauesse veduti in Theatri. Vsati dunque da Tragici sotto personaggi d'Erroi, ne' Theatri, è da credere che Virgilio più uolte li vedesse, & sapesse molto meglio de gli Autori più moderni, come fussero fatti, & che non fussero in altra foggia che in quella da lui descritta, a guisa di stiualetto, & borzachino, onde communemente appresso gli Autori vulgari, passa lo stiualetto sotto nome di coturno, della cui forma habbiamo noi fatto dissegnare la nostra figura del decoro, contentandoci, quando ci fiano altri di contrario parere d'errare con Probo, Seruio, & con Virgilio istesso, che sopra sapere con Autori moderni, che non banno veduto li coturni ne tempi che si viauano, come viddero Seruio, Probo, & Virgilio, ilquale dice che li coturni di Diana, erano di rosso colore, e tal colore anco è molto proportionato a Tragici rappresentamenti, si perche in esti vengono esposti Sation.

far

d'h

pref

Fua

fanguinosi casi, sì perche vi s'introducono Imperatori, Re; Principi, esperione sublimi a'quali conuiene la porpora, & però il coturno è stato al segnato da Poeti, à personaggi grandi, si come il socco apersone positi-

ue, ciuili, & di minor qualità.

La onde per venir al fignificato de la nostra figura ; portando il decoro ne la gamba dritta, il graue coturno, denota che l'huomo più potente,. nobile, & ricco per suo decoro deue andare con habito nobile, conueneuolead vn par suo, portando ne la finistra il semplice socco, denota che l'huomo di minor forza, & di bassa conditione deue andare positiuamente, e non spacciare del nobile, & del Principe, & ciascuno circa l'habito deue hauer risguardo per osseruanza del decoro, à l'età, & al grado. che tiene, fuggendo sempre l'estremo tanto di quelli che sprezzano il cul to de la lor persona, i quali non si curano d'esser veduti con habiti vili, lordi, mal legati, quanto di quelli, che se l'allacciano troppo, adoperando particolare studio in pulirsi, & farsi vedere ogni di con habiti nuo ii, & attillati. Catone vticense diede nel primo estremo, che non osseruò pun to il decoro da Senator Romano; poiche se n'andaua troppo a la carlona. camminando con gli amici in publico scalzato con vna sola veste, di sopra mal cinta con vna cordella, si come dice M. Antonio Sabellico, lib. secondo, & Asconio Pediano, & Plutarco riferisce, che andaua per il foro cinto in vna toga da campagna, & in tal guisa senz'altra vesta sotto, tenena ragione in tribunale; Silla è anco ripreso, che essendo Imperatore. d'esserciti con poco decoro del suo grado spasseggiaua per Napoli con. vn mantello, e in pianelle. Ne l'altro estremo diedero Caligola Nerone. & Heliogabalo Imperatori, liquali comparinano con habiti figurati di varii colori conueneuoli più ad vna lasciua donna, che ad vn maesteuole Imperatore; ne mai gli due vitimi portarono vn vestimento più d'vna volta, & Pompeo Magno ancor esso viene da M. Tullio ad Attico lib. 22. Epif.z. notato per vano, & lasciuo da le calzette, dalle sascie bianche, & da la vesticciola dipinta, che con poco decoro d'vn supremo capitano par suo portar solea, de la cui vesta, se ne burla ne la 16. Epistola. Pompeius togulam illam pictam silentio tuetur suam. Publio Clodio parimente da Cicerone vien biasimato, perche portaua le calzette rosse ch'a lui non si conueniuano, come Senatore, essendo quello colore da giouani, a'quali perche sono in età piu fresca, senz'alcun grado, è lecito portare vestimenti belli, & colori allegri, & vaghi, ma però anch'essi non deueno trapassare i termini della modestia, in pulirsi, assimigliandosi, con ricci, & ciusfi,& habiti troppo lasciui a semine, douendosi ricordare, che sono di natura più nobile. Diogene vedendo vn giouane dedito a fimile vanità d'habiti delicati, & abbellimenti feminili, gli disse. Non pudet deterius, quam naturam ipsam, de te ipso statuere? Se questa vanità d'habiti, vien ripresa in giouani, in Capitani, & Principi, tanto più anco saranno ripresi i, Filosofi, & Dottori, che con habito conforme al decoro de la supienza

non anderanne, aftenendosi però da la tordidezza di Diogene Cinico, & d'Eraminonda lordi Filotofi, che sempre portauano vna medesima vesta, de quali non su più pulito socrate, che scalzo se n'andaua inuolto in vna vesta di tela, o più tosto facco, dentro del quale tal volta dormiua la notte ne le strade per li banchi, o sopra qualche poggiuolo co poco decoro. Ne solamente deuesi offeruare il decoro, ne l'andare suora, circa l'ha b. to n.à anco circa il moto, feruendosi con bel modo del coturno, cioè de la gravità, abhorrendo l'estrema gravità di coloro, che portano la vita loro alta, tesa, tirata, tutta d'vn pezzo, che a pena si muouono, & paiono, a punto ch'haboino la testa conficcata in vn palo, tanto che senza decoro muouono a riso chi li vede, ne meno prender si dene in tutto il socco. cice il passo di persone basie vili, da lache, & stafiere, ma si deue portar vgua!mente il focco, & il coturno, cioè temperare la grauità col passo ordinario di perione positiue. Horatio ne la Satira 3. del primo libro, con dente satirico, morde Tigellio Sardo, che non haueua modo nel camminare, hora camminauà pian piano, che pareua fusse vn Sacerdote di Giunone, & hora camminaua tanto veloce, che parea fuggiffe da li nimici.

Nil equale homini fuit illi, sape velut qui Currebat, fugiens hostem: persape velut qui

Iunonis sacra ferret.

A le donne si, che si conuiene la gravità ne l'andare, e'l passo tardo per maggior lor decoro, & per questo molta ragione hano a portare le pianel le aite, che ritardano il passo, ne lassano caminare in fretta, ma l'huomo deue caminare virilmente col passo maggiore de le donne: M. Tullio (sì come riserisce il Petrarca, ne le opere latine lib.2. trattato 3. cap.3.) veden do che Tullia sua figliuola camminava vn poco più sorte che non si conveniva al decoro d'una donna, & per lo contrario Pisone suo marito più lentamente che non si conveniva ad'un huomo, tassò ambedui convenivamente che non si conveniva ad'un huomo, tassò ambedui convenivamente che non si conveniva ad'un huomo, tassò ambedui convenivamente che non si conveniva ad'un huomo, tassò ambedui convenivamente che non si conveniva ad'un huomo, tassò ambedui convenivamente che cisa doueva caminar piano da semina, & Pisone più presto da huomo.

Cltre di ciò il coturno, & il socco molto bene 6 conviene alla figura del decoro, come simbolo del decoro poetico, poi che li poeti non hanno con altristromenti satta distintione da vna sorte di poesia all'altra, che col coturno, & col socco, da vna grave ad'vna men grave attione: perche il coturno si come habbiamo detto era da Tragici poemi, ne quali v'interuengono per sondamento principale, Principi, e personaggi supremi, dico principale, perche v'interuengono anco servi, schiaui, balie, & Pedagogni: Et il socco era de comici poemi, ne quali v'interuengono persone private, & insime, & perche in questi si tratta di cote batte, domessicato di paparlare basio: Et in questi perche si tratta d'auvenimenti oc-

corfi

311

con

dalc

Mile

corsi trà Heroi, & Principi con stile più graue, pigliasi il coturno per lo parlare sonoro, persetto, & sublime, onde chiamasi da Poeti grande & alto.

Ouidio. Alta meo sceptro decoras, altog; cothurno.

Horatio nella Poetica. Hunc socci coepere pedem, grandesq; cothurni.

Intendendo de Comici, & Tragici, & il Petrarca nel medesimo signi

ficato li piglia per bassi, & sublimi ingegni, in quel verso.

Materia da coturni, e non da socchi.

Di modo che li coturni, & li tocchi applicandosi non tanto a l'habito, quanto a la figura del parlare, vengono ad effere doppiamente fimbo lo del decoro poetico, & vn compendio d'ogni decoro, perche li Poeti eccellenti offeruauo il decoro, ne le poesse loro, in qual si voglia cosa, nel costume de le opere, del parlare, & de l'habit o, & procurano di mai partire dal decoro debito a ciascuna persona, che se per errore dal debito decoro partono, sono notati i loro personaggi di impersettione, si come nota Aristotile ne la sua Poetica, il pianto, & il lamento d'Vlusse nella Scilla, perche ad'Vlisse, come prudente, e saggio non conueniua piango re, & lamentarfi vilmente: E però dice Aristotile. Indecori atque inconue. nientis moris Vlyssis eiulatio in cylla. Vien notato parimente Homero da M. Tullio, perche attribuisca a' Dei attioni, che macchiarebbero anco gli huomini, come riffe, ire, diffensioni, invidie, & disonesti affetti, diche ne vien anco biasimato da Empedocle, & da Senosane, ne è marauigha, che Eraclito Filosofo giudicasse Homero degno d'essere scacciato da' Teatri, & meriteuole, che gli fussero dati de'pugni, & schiaffi, come ri ferisce Laertio. Homerumg; dicebat dignum qui ex certaminibus enceretur, co laphisq; cederetur. Non per altro, che per lo mancameto del decoro, che nel resto è mirabile più d'ogn'altro d'intelletto, & d'eloquenza; Manca similmente nel decoro a mio parere Sosocle in Aiace, oue introduce Teucro figlio d'vna schiaua fratello naturale d'Aiace a contendere con Menelao Re fratello germano d'Agamennone Imperatore senza rispet to e timore, rispodendogli, come si dice, a tu per tu, e se ben sa che Mene lao partendo al fine dica, che è brutta cosa à dirsi, contendere con vno di parole, che si possa domar per forza.

Abeo, nam turpe auditu fuerit

13

114

10-

00-

Verbis cum eo rixari, quem vi coercere possis.

Non per questo si sgraua di tal bruttezza per le molte ingiurie riceuute già dal sudetto Teucro, massimamente che gli rispose co maggior arroganza dicedo, & a me è cosa bruttissima ad voire vn'huomo stolido

Apage teznam & mihiturpissimum est audire Hominem stolidum inania verba essutientem.

Nelle quali parole non viè decoro, ne dal canto di Menelao Rea contendere a lungo con Teucro foldato privato senza grado alcuno; ne dal canto di Teucro è verissimile, ch'egli d'ordine infimo nella greca mi lutta, semplice sagittario (come si raccoglie da Homero, & dal medemo

P 4 Sofocle

184 ICONOLOGIA

Sofocle) priuo di forze, & di leguito hauesse ardire di contrastare con vn Rè fratello dell'Imperadore, e fusse tato sfacciato che gli dicesse senza rispetto mille ingiurie, e tanto più manca Sofocle nel decoro quato che pocodopo replica Teucro orgogliosamente all'istesso Imperadore uantandosi d'esser nato nobile, rinfaccia ad A gamennone che sia nato di Pa dre empio, & di madre adultera, & di più gli minaccia senza conueneuole costume di rispettoso vassallo, co poco decoro del'Imperatore, che con la sua imperiale autorità giustamete per l'ingiurie & minaccie lo po teua far prendere, e gastigare, se ben Teucro susse stato supremo, e titola to non che priuato suddito, come era. Hora si come il giuditioso Poeta cerca dare a li personaggi de'suoi poemi il costume conueniente, con ha uer cura di nou attribuire a quelli cosa fuor del decoro, cosi noi con giu ditio douemo guardar bene a quanto ci si conviene fare, acciò non restiamo biasi mati nelle nostre attioni, come quelli Poeti, che volendo inrodurre personaggi ad essempio delle attioni humane, li rappresenta. no ienza il debito costume con poco decoro:

DOMINIO DI SE STESSO.

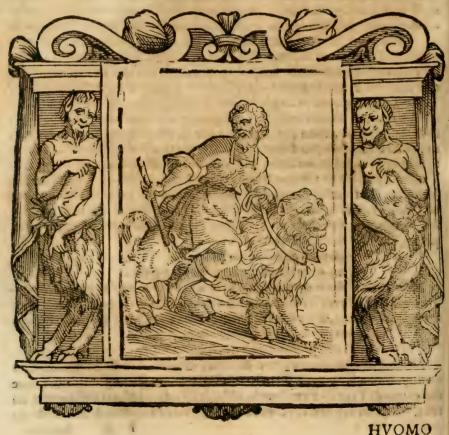

## DI CESARE RIPA. 185

H VOMO à sedere sopra vn leone, che habbia il freno in bocca, & regga con vna mano detto freno, & con l'altra punga esso Leone

con vno stimolo.

Il Leone presso gl'antichi Egittij, su figurato per l'animo, e per lesua sor ze, però il Pierio Valeriano dice vedersi in alcuni luoghi antichi vn huo mo figurato nel modo detto, per mostrare, che la ragione deue tenere il freno all'animo, oue tropp o ardisca, e pungerlo oue si mostri tardo, e sonnolento.

DIFESA CONTRA NIMICI, MALEFICI, ET VENEFICI.



ONNA che porti in testa vn'ornamento contesto di queste pie tre pretiose, d'Amatide, di Gagate, d'Agata, & Diamante, porti al collo li coralli, in mano vna pianta, che habbia la cipolla bianca, detta Scilla, o vero Squilla, a piede vi sia vna Donnola, che tenga in bocca vn ramo di ruta. De l'Amatide pietra simile a l'alume Scisillo, dice Isidoro lib. 15. Cap. 10. che è buono, & resiste cotro ogni malia di maghi, del Gagate dice Bartolomeo Anglieo lib. 16. cap. 49. che vale cotra le fantasme & contra Nesturias Demonum vexationes: Et nel lib. 12. cap. pr. dice che

l'Aquila

l'Aquila oltre la pietra Etite, pone anco nel suo nido l'Agata per cu-Rodirlo dal venenoso morso de'serpenti. Ma io hò oppenione, che equi uochi, ponendo il nome d'Acathe in luogo di Gagate, impercioche la pietra Etite Aquilina è anco da Plinio chiamata Gagate nel decimo lib. cap. 3. Lapis Atite quem aliqui dixere Gagatem. Nodimeno l'habbiamo po sta, perche l'Achate, o Agatha, che dir vogliamo, vale contra il veleno an cor essa, & contra il morio de li scorpioni, come dice Plinio lib. 37. cap. decimo. Del diamante, il sudetto Isidoro lib. 16. nel cap. oue tratta de'eri stalli, dice, che scaccia varie paure, & refiste a l'arti malefiche, Metus-varios expellit, o maleficis artibus obuiat. Del corallo Bartolomeo Anglico 11b. 16.cap. 33 dice Contra diabolica. o varia monttra valet, Vale contra varij & diabolici mostri, dell'herba Scilla Plinio lib. 20. cap. 9. Pythagoras Scillam in limine quoque innue suspensam malorum medicamentorum introitum pellere tradit, Dice che Pitagora riferisce, che la Scilla attaccata sopra le porte non lassa entrare alcuna malia. De la Donnola, che porta la ruta in bocca scriuono tutti li naturali, che se ne prouede per sua disfesa coni tro il basalisco, & ogni velenoso serpente.

DIFESA CONTRA PERICOLI.



DONNA giouane, armata, tenga con la destra mano una spada igna da, col braccio sinistro una rotella in mezzo della quale ui sia dipinto un riccio spinoso. Giouane si dipinge per essere ia giouentù per lo vigore atta a disendersi ad ogni incotro, l'armatura, e la spada, dimostrano l'attioni non solo disensiue, ma anco d'ossendere altrui bisognando. Gli si da la rotella per segno di disera, come narra Pierio Valeriano lib. quaran tunesimo, ci il riccio, gli Egiti lo metteuono per gieroglissico della, disesa, come di disesa, come di sicuro dall'insidie, come narra l'odore delle siere esse lo cercono, o il latrar de cani si raccoglie tutto in un gruppo tondo, e ritiratosi il muso, che si piedi da la parte di dentro a guisa, che sanno le testudine, cu tutta la sua schiena a modo d'una palla ridotta in un globo ritondo, con parte ripieno, E se ne sta sicuro rendendosi sormidabile a qualunque toccar lo volessi.

#### DIGESTIONE.

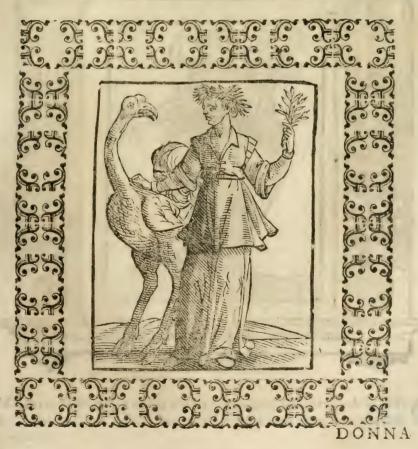

## ICONOLOGIA

188

ONNA di robusta complessione, tenga la mano dritta sopra vno Struzzo, sia incoronata di puleggio, & porti ne la mano sinistra vna pianta di Condrillo. Senza dubbio le complessioni robuste sono più facili a digerire, che le delicate, onde lo Struzzo per la sua robustezza, & enidita digerisce anco il ferro, il puleggio dice Santo Isidoro che da gli Indiani è più stimato del pepe, atteso che riscalda, purga, & sà digerire. Il Condrillo è vna pianta che hà il susso minore d'un piede, & le foglie che paiono dentro rosigate intorno, & hà la radice simile a la saua, questa vale a la digestione, secondo riserisce Plinio, per autorità di Deroteo Poeta nel lib. 22. cap. 22. oue dice. Dorotheus Sthomaco, & concostionibus villem, carminibus suis pronuntiauit.

### DIEIGENZA.



ONNA di viuace aspetto, tenga nella mano destra vn ramo di Thimo, sopra ilquale voli vn'ape, ne la man sinistra tenga vn tronco di Aman-

Amandola vnito con vn di Moro cello, alli piedi stia vn gallo che ruspis La diligenza è detta secondo alcuni, a Diligendo, che significa amare, perche le cose, che amiamo ci sono dilette, che però poniamo ogni diligenza in confeguirle, proportionata etimologia, ma non germana, poiche la diligenza è derinata da la voce Lego, o vero Delego, in quel senio che significa scegliere, Marco Varrone nel quinto de la lingua latina. Ablegendo legio, & diligens, & delectus, Il medefimo afferma Marco Tullio nel secondo De natura Deorum A delegendo diligentes, perche li diligenti scegliono per loro il meglio, sì che la diligenza è l'industria, che poniamo in eleggere, esciegliere quello che ci è più espediente ne le nostre attioni, la quale d'ligente industria leggesi appresso Stobeo che è più vtile che vn buono ingegno. Diligens industria vtilior quam bonum ingennium. E anco più commendabile, quello che fiacquista con industria, e diligenza, che per fortuna, & a caso, senza studio, industria, & diligenza, laquale vale molto in ogni cofà, e nulla ci è che per lei non si conseguisca, atteso che da lei sola tutte le altre virtusi contengono; come nel secondo de l'Oratore afferisce Cicerone. Diligentia in omnibus rebus plurimum valet, bac pracipue colenda est nobis; bac semper adhibenda, hac nibil est, quod non assequatur: quia vna virtute relique omnes virtutes continentur. La deligente industria, o vero l'industriola diligenza, in eleggere, sciegliere, e cappare il migliore vien figurata da l'Ape che vola iopra il Timo, ilquale è di due sorte, secondo l'autorità di Plinio, vno che nasce ne i colli bianco di radice legnofa, l'altro è poco più negretto di fior nero: Plutarco nel trattato della tranquillita dell'animo riferisce che è herba bruschilsima & aridissima, & nondimeno da quella prendono l'Api il mele, l'applica egli à gli huomini generosi di cuore che da l'auuersità ne cauano veile. Homines cordati, ficut Apibus mel prebet thymus, acerrima, & aridisima herba, ita e rebus aduersissim's sepe numero conveniens aliquid, & commodum decerpunt. Ma noi l'applichiamo a gl'huomini diligenti, che con diligenza, & industria nei loro negotij traggono da cose aride, e disficultose quello che è più vtile, & meglio per loro, come l'ape industriosa, & diligente, che dal Thimo brusco, & arido raccoglie dolce liquore : del Thimo a le Api grato, veggasi in più luoghi Plinio, e Theofrasto. La diligenza pigliafi anco per l'affiduita, & folecitudine, come da S. Tommafo in 2. 2. questione 54 art. primo. Est autem diligentia idem quod solicitudo, ideo requiritur in omni pirtute, sicut etiam solicitudo. Et perche alcuni per voler essere diligenti, & soleciti, sono troppo assidui, & frettolosi vogliamo auuer tire che la diligenza souerchia è vitiosa, perche a gli huomini è necesfario il riposo, & la resolutione d'animo, laquale rinsforzale sorze, & rinuoua la stanca memoria. Ouidio nella quarta Epistola.

Hac reparat vires, fessaq; membra leuat Arcus, co arma tu tibi sunt imitanda Diana, Si nunquam cesses tendere, mollis erit.

Ilqual riposo negli studij, massimamente è necessario, poiche la stanca

mente non può discernere il meglio per essere confusa, e perturbata. Protogene pittore famoso di Rodi, se non susse stato assiduo, & trop po diligente nello studio del dipingere, sarebbe stato in ogni parte più eccellente, & vguale ad Apelle, ilquale riprendeua detto Protogene che non sapeua leuar la mano di tauola del dipingere, onde la troppa diligenza è nociua, come dice Plinio lib. 35. cap. 10. ragionando d'Apelle. Dixit enim omnia sibi cum illo paria ese, aut illi meliora, sed pno se prastare, anod manum ille de tabula nesciret tollere, memorabili pracepto, nocere sape nimiam diligentiam. Et però non si deue essere frettoloso nelli suoi negotij & studij, ne si deue niuno lassar trasportar dal desiderio di vedere la fine della intentione sua, ma deue essere considerato, cauto, & sollecito infieme, si che la diligenza deue essere con maturità mista, e posta tra la tardanza, & la prestezza, da le quali si forma vna lodata, & matura diligenza. Onde benissimo dice Aulo Gellio lib. 10. cap. 11. Ad rem agendam simul adhibeatur, & industrie celeritas, & diligentia tarditas. Questa sì fatta diligenza la figurò Augusto col granchio, & la farsalla, hauendo sempre in bocca quel detto vulgato, Festina lente. Tito Vespaliano la figurò col delfino auuolto intorno a l'ancora, Paolo Terzo, con vn tardo camaleonte annesso col veloce Delfino. Il Gran Duca Cosimo con vna Testudine, o Tartaruca che dir vogliamo, con vna vela sopra: & noi col tronco d'Amandola vnito con vno di Moro celfo: perche l'Amandolo è il primo a fiorire Plinio Floret prima omnium Amigdala mense Ianuario, Si che e più sollecito de gli altri, & come fre toloio, & stolto manda suora i fiori nell'inuerno, onde tosto priuo ne rimane dail'asperità del tempo, & però bisogna vnire la sollecita disigenza con la tardanza, de la quale n'è simbolo il Moro, perche più tardi de gl'altri fiorisce, e per questo è riputato il Moro più sauso de gl'altri arbori. Plinio lib. 16. cap. 25. Morus novisime vrbanarum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum: Cosi sapientissimo sara riputato colui che vnira la prestezza con la sardanza tra le quali confifte la diligenza. Il gallo è animale follecito, & diligente, per le stesso, in atto poi di ruspare dimostra l'attione de la diligenza, perche il Gillo tanto rulpa per terea, fin che truoua quel che desidera, & discerne da glinutili grani de la polucre gli vtili grani del quo cibo. Aufonio Poeta icriuendo a Simmacho fopra il ternario numero, disse come per prouerbio il Gallo d'Euchione, volendo significare vn'esatta diligenza, ilqual prouerbio leggesi ne gli Adagij Galinaceum. Euchionis prouerbio dixit, qui solet omnia deligentessime perquirere, et inuestigare, ne puluisculo quidem relicto, donec id inuenerit, quod exquisita cura conquisicrat. DELITIOSO.

VOLENDO dipingere vn'huomo delitioso, lo rapresenteremo, co ne narra Pierio Valeriano nel lib.36.posto con grandissima commodita a sedere, & co'i cubito si appoggia ad'un cuscino. Adamantio dine che era tegno di volutta, & di lascinia, hauere il cuscino sotto il cubito della mano, & questo è preso da Ezechiele, che diste guaia a questi

191

she acconcieranno il guanciale sotto il cubito della mano, intendendo per questo quelli che siontanati da vna viril sortezza, per le mollitie doll'animo, & del corpo bruttamente s'esseminano.

DETRATTIONE.

DONNA di bruttissimo aspetto, che stia a sedere, & che tenghi la bocca aperta, in capo vn panno nero in modo tale, che gli cuopri, & faccia ombra a parte del viso, il vestimento sarà rotto in più luoghi, & del colore della ruggine tutto contesto di lingue simile a quelle del serpe, al collo terrà vna corda in cambio di collana, & per pendente vna streglia, con la destra mano tenghi vn coltello in atto di serire, & conla sinistra vn topo, o sorze che dir vogliamo; ma che sia grande, & visibile.

Brutta si dipinge percioche non solo è brutto il pessimo vitio della detrattione per ester egli sempre pronto a i danni, & alla rouina del prossimo, ma molto più bruttissima cosa è di quelli i quali si fanno samigliari, & porgono orecchie, & danno credenza all'iniqua, & peruersa natura de i detrattori, i quali portano il diauolo nella lingua come dice S. Bernare

do ne' sua sermoni. Detractor diabolum portat in lingua.

Si rappresenta che stia a sedere percioche l'otio è potentissima causa della detrattione, & si suol dire, che chi ben siede mal pensa, la bocca aperta, & le lingue simili a quelle del serpe sopra il vestimento dimostrano la prontezza del mal dicente in dir mal di ciascuno, alludendo al detto del prosetta, nel Salmo 139. che dice Acuerunt linguam sicut serpentes venenum aspidum sub labis corum, Et S. Bernardo ne i suoi Sermoni narra che la lingua del detrattore è una vipera, che sacilmente insetta con un sol siato, & una lancia accutissima che penetr con un sol colpo.

Num quid non vipera est lingua detractoris
Ferocissima? plane nimirum, qua tam letbaliter
Inficiat flatu vno, nunquid non lancea
E lingua ista profecto acutissima, qua tres
Penetrat icto vno.

Et aquesto proposito benissimo esplica questo concetto il Sig. Gismon

do Santi con i seguenti Sonetti cosi dicendo.

mp :

cart :

1176

15%

eno, i

: 110°

BOCCA crudel, che mentre intenta snodi
Tua lingua a danni altrui, scocchi saetta
Ne' petti de mortal ditosco infetta
Chi mai schiuar poteo lempie tue frodi.
Serpente rio, che sibillando rodi
Gli humani cor, trifauce can che'n' fretta
Latrando, ogn'alma, ancor che al ciel eretta
Mordi, e sol di ferir ti pasci, e godi.
Non Mostro là v'èl Nilo il corso stende
Ne belua mai sù monti aspri Rifei
Teco di par à l'altrui morte intende;

Anzi è d' Auerno 'ancor più cruda sei, Che glempy sol, solo i presenti offende, Tu i vicini, e lontani, e giusti, e rei. EREN A, deh frena homai lingua peruersa Tua lingua nel ferir cotanto audace Ch'ogn'on che t'ode, e persida, e mendace T'estima, e di mortal veleno aspersa; Anzi non t'arrestar; mà cruda versa Il rio liquor, che prima te disface: Che'n' peva del fallir tua propria pace (Folle) conturbi a' danni tuoi conuersa. Cosi gravida il sen l'immobil terra Di focosi vapor, da loro oppressa Si scuote, e prima à se muou aspra guerra. Tal ne l'Egeo crucciosa l'onda, e spessa Qual'hor l'vscita a' venti Eol disserra Gli scogli in affrontar, rompe se steffa.

Il panno nero sopra il capo, che sa ombra a parte della faccia, significa la proprietà del detratiore, che è dir male occultamente, & però bendisse S. Tommaso 2.2. ques. 73. art. 4. Altro non è la detrattione che vna occulta maledicenza contro la fama, & reputatione altrui, com'anco l'effetto di essa è d'ossuscare, opprimere, & occultare l'honorate attioni altrui, o col dir male, o col tacere l'opere buone. Terentio nel Phormione Atto 4. Scena 4. Nihil est Antipho.

Qui male narrando possit deprauari at

Tuid quod boni est excerpis, dicis quod mali est. Il vestimento rotto in più luoghi, & del colore della ruggine ne dimostra che la detrattione regna in huomini bassi, & vili, tra quali vi sono di quegli che il più delle uolte più tosto dalla gentilezza, & cortesia, di qualche Signore, che dalla buona fortuna, o altri mezzi virtuofi, ascendono a qualche grado, del che insuperbiti, per non degenerar punto da la loro mala creanza, & scelerati costumi sono simili alla ruggine, laquale si come ella rode, & consuma il ferro, o altri metalli, cosi la fursantesca natura di questi tali con la detrattione consumano la buona estimatione, & fama altrui. La collana di corda con il pendente della streglia che tiene al collo potiamo dire, che si come gli antichi saccuono distintione da persona, a persona (come narra Pierio Valeriano lib. trentaquatresimo, & quarantunesimo) in portar collane d'oro, & d'argento, chi per pendente la bolla, & chi vn cuore, vna per segno di nobiltà, & l'altro per vn'huomo veridico, e che no sapesse mentire, o ingannare; ma quello che teneua nel cuore, quel medefimo hauesse nella lingua lontano da ogni fintione, & d'ogni bugia: Cosi noi per significare quanto sicno abbiette, & vili le qualita del detrattore, lo raprefentiamo con la corda, & con la streglia al collo, come dimostratione di persona bassa, infame,

male-

maledica, & vituperosa. Tiene con la destra mano il coltello in atto di ferire, percioche il detrattore è homicidiale, & per quanto s'aspetta alla peruersità sua spoglia l'a nima di quella virtù della quale ella viue, onde il Proseta nel Salmo 56. sopra di ciò dice. Fili hominum dentes corum arma, of sagitta, lingua corum gladius acutus.

Il Topo,o Sorze che dir vogliamo, che tiene con la finistra mano, Plausin cap. Atto pr. Scena prima assomiglia i detrattoria detto animale, percioche si come egli cerca sempre di rodere l'altrui cibo, & altre cose, cost il detrattore rode, distrugge, & consuma l'honore, & quanto di buono, &

di bello nell'humano genere se ritruoua.

Quasi mures semper edimus alienum cibum. Vbi res prolate sunt quum rus homines eunt Simul prolata sunt nostris dentibus.

DISPREZZO, ET DISTRVZZIONE De i Piaceri, & cattiui affetti.



# 194 ICONOLOGIA

H VOMO armato, & coronato d'una ghirlanda di lauro, che stia in atto di combattere con un serpente, & a canto vi sia una Cicogna, a i piedi della quale vi sieno di cerse serpe che stipno in atto di combattere con detta Cicogna, ma che si veda da essa restino ossese con il bec-

co, & con li piedi.

Si dipinge armato, & con il serpente, percioche chi è disprezzatore, & distruttore de i piacezi, & cattim affetti, conniene che sia d'animo sorte, & virtuoso. Gli si dipinge la Cicogna, come dicemmo, essendo ch'ella. continuamente sa guerra con i serpi, i quali animali sono talmente terreni, che sempre vanno col corpo per terra, & sempre sianno a quella congiunti, o vero si ascondono nelle più secrete spelonche di quella; onde per l'immagine di questo vecel o che diuori i serpi, si mostra l'animo il quale disprezza le delitie del mondo, & che da se rimuoue, & a satto toglie via i desiderij ssrenati, & gli assetti terreni significati per li vene nosi serpi.

DISTINTIONE DEL BENE, ET DEL MALE.



ONNA d'età virile, vestita con habito graue, con la destra mano terra vn criueilo, & con la sinistra vn rastrello da villa.

Si rappresenta d'età virile, & vestita con habito graue, percioche detta eta è più capace, & retta da la ragione a diffinguere il bene dai male, che la giouentu, & la vecchiezza, per effere nell'una gli ecceisi de le feruenti concupitcenze, & passioni, & nell'altra le deliratione dell'intelletto. Atto stromento e necinello, per dimostrare la distinuone del bene, & del male, del quale le ne serue per tal simbolo Ciaudio Paradino con. va motto; Ecquis discerna virumq;? Chi èquell sone diffingue, diuide, o reiega l'vno, & l'altro ! Cioe il bene dal male ! come il criuello, che diunde il buon grano dal carriuo loglio, e da l'vule neccia, il che no ranno le inique perione, che ienza adoperare il criuello de la ragione agni cola infieme radunano, & pero Pieno preie il Chuello per Gieroginico de I huomo di periena tapienza, perche va stolto non è atto a tapere difeernere il bene dal male, ne ta tunestigare li secreti della natura, onde era questo proueroto appresso Galeno Stulti aderibant. Li sacerdoti Egitif perapprendere con lagace contettura li vaticinii, soleuono pigliare vala enuello in mano, sopra che veggiasi gli adagij in quel detto preso da Grec. xooxiywuxyove Cribro dininare. Il rastrelio che tiene da l'altra mano, hi la medelina proprietà, perche di tal stromento seruesi l'agricoltore per purgane i campi da l'herbe nociue, & radere via le festuche, & stoppie da prati, impercioche il rafteo, & raffrello è desto a radendo, come dice Varione 115. 4. De lingualatina, eo festucus bomo abradit, quo abrasu rastelli disti. Reftri quibus dentalibus penitus eradunt terram, a quo & rutabridisti. Et nel primo lib. de re rustica, cap. 49. dice Tum de pratis stipulam rastelli era di, atque addere faniscio cumulum. Hora si come l'agricoltore con il ra tello separa dal campo l'nerbaccie cattine, & raduna con l'istesso il sieno buono al mucchio, & altre vult raccoite, cofil huomo deue distinguere col raftello de l'interletto il bene dal male, & con l'istesso radunare a se il bene, altramente se in ciò sara pigro, & incauto ie ne dolerà, però ten-

3

The a mente il reordo di Virgilio nel primo della Georgica.

Quod nifi, & affiduis berbam infectabere rastris

Et fonitutrrebis anes: & ruris opaci

Falce premes vmbras: voissq; vocameris imbrem:

Heu magnum alterius frestra spectabis accruum.

Concussa; famem in spinis solaoure quercu.

Se di continuuo co li raftetti no soarberal,e fepareral l'herba cattiua del campo, se non metteral terrore a gli augelli, se non leucan l'ombra, & non pregheral Dio per la pioggia, con tuo dolore, vedan il mucchio de la buona raccolta di quesi'altro, che è stato diligente, & giuditioio in lactio, o mitigheral la same con le ghiande, ilene noi pot emo applicare mo almente a l'huomo, il quale se non s'alianera da se le maie piante de cantiulassetti, & desideni, & col rastretto del giuditio non talla discretare il bene dal maie, & se non reaccie à da se con brauate già ceellec que propositione del suppositione del se con brauate già ceellec que propositione del son del con brauate già ceellec que con propositione del se con brauate già ceellec que propositione del se con brauate già ceelle con propositione del se con braute que propositione del se con brau del se con brau del se con propositione del se con brau del se con propositione del se con propositione del se con brau del se con propositione del se con p

2 a de

de buffoni, parassiti, adulatori, & altri cattiui huomini, & con la falce de l'operationi non opprimerà l'ombra de l'otio, & se non riccorerà a Dio con le orationi, con dolor suo vedrà il buon prositto d'altri, & se pascerà di ghiande cibo di porci, cioè resterà sozzo, stomacheuole, ignes rante, vile, & abietto, come vn porco.

#### DISEGNO.

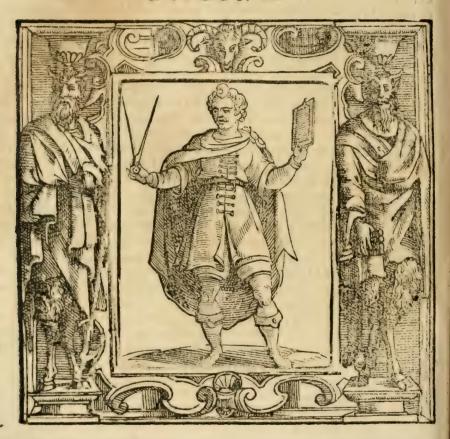

N Giouane d'aspetto nobilissimo, vestito d'vn vago, & ricco drappo, che con la destra mano tenghi vn compasso, & con la sinistra

vno specchio.

Difegno si può dire che esso sia vna notitia proportionale di tutte le cose visibili, & terminate in grandezza con la potenza di porla in vso. Si si giouane d'aspetto nobile, perche è il neruo di tutte le cose sattibili, & piaceuoli per via di bellezza, percioche tutte le cose satte dall'arte si dicono più, & meno belle, secondo che hanno più, & meno disegno, & la bellezza della forma humana nella giouentù siorisce principalmente.

Sı

Si può ancora fare d'età virile, come età perfetta, quanto al discorso, che non precipita le cose, come la giouentu, & non le tiene come la vecchiezza inresolute. Potrebbesi anco far vecchio, & canuto come padre della Pittura, Scoltura, & Architettura, com'anco perche non si acquista giammai il disegno perfettamente sino all'vitimo dell'età, & perche è l'honore di tutti gli artifici manuali, e l'honore alla uecchiezza più che all'altre età di ragione pare che conuenga: Si fail disegno vestito, perche pochi sono che lo vedano ignudo, cioè che sappiano intieramente le sue ragioni, se non quanto l'insegna l'esperienza, laquale è come vn drappo ventilato da i venti, perche lecondo diuerse operationi, & diuersi costumi di tempi, e luochi si muoue. Il compasso dimostra che il disegno confiste nelle misure, le quali sono al'hora lodeuoli, quando fra loro sono pro portionali secondo le ragioni del doppio, metà, terzo, e quarto, che sono comensurabili d'vno, due, tre, & quattro, nel quale numero si ristringono tutte le proportioni, come si dimostra nell'Aritmetica, & nella. Musica, & per conseguenza tutto il disegno, onde consiste necessariamente in diuerse linee di diuersa grandezza, o lontananza. Lo specchio fignifica come il disegno appartiene a quell'organo interiore dell'anima, quale fantasia si dice, quasi luoco dell'immagini, percioche nell'immagina tiua si serbono tutte le forme delle cose, & secondo la sua apprensione si dicono belle, & non belle come hà dimostrato il Sig. Fuluio Mariotelli in alcuni suoi discorsi, onde quello che vuole perfettamente possedere il disegno, è necessario ch'habbia l'immaginativa perfetta, non maculata, non distinta, non oscurata, ma netta, chiara, & capace rettamente di tutte le cose secondo la sua natura, onde perche significa huomo bene organizzato in quella parte, dalla quale pende ancora l'opera dell'intelletto, però ragioneuolmente a gli huomini che possiedono il disegno si suole dar molta lode, & l'istessa lode conveneuolmente si cerca per questa. via, come ancora perche la natura hà poche cose perfette, pochi sono quelli che arrivano a toccarelil segno in questa amplissima profesfione, che però forsi nella nostra lingua vien espressa con questa voce Disegno. Molte più cose si potrebbono dire, ma per tener la solita breuità questo basti, & chi vorrà vederne più, potrà leggere il libro intitolato l'Estasi del Sig. Fuluio Mariotelli, che sarà di giorno in giorno alle stampe, opera veramente di grandissima consideratione.

DOMINIO.

HVOMO con nobile, & ricco vestimento, hauerà cinto il capo da vn serpe, & con la sinistra mano tenghi vno Scetro, in cima del quale vi sia vn'occhio, & il braccio, & il dito indice della destra mano disseso, come sogliono sar quelli che hanno dominio, & comandano.

Gli si cinge il capo a guisa di corona con il serpe, percioche (conte narra Pierio Valeriano nel lib. 15.) è segno notabile di dominio, dicendo con vna simile dimostratione su predesso i imperio a Seuero, si conte afferma Spartiano, a cui essendo egli su vna albergo, cinie si capo vn serpe,

Q 3 &

# ros ICONOLOGIA

& essendo suegliati, & gridando tutti i suoi samiliazi, & amici cheso co erano, egli senza hauergli satta ossesa alcuna se ne parti anzi più, che dormendo Massimino il giouane, ilqual su dal padre dichiarato insieme seco Imperatore, vn serpe gli si riuosse intorno al capo, dando se-

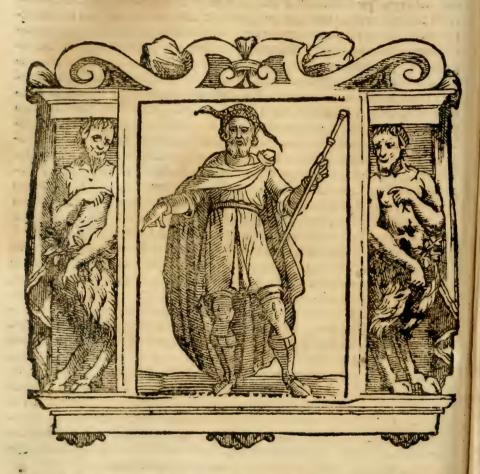

gno della sua sutura dignità. Lasseremo qui di riportare gl'altri antichi essempii, che nell'istesso luogo Pierio racconta, & in vece di quelli, ne produrremo vno di più fresca historia esposto dal Petrarca ne le opere latione del lib. 4. trattato 6. de Portenti cap. 23. oue narra che Azone Vi sconte giouane vittorioso, per comandamento del padre passè con l'esfercito l'Apennino, & hauendo ottenuta vna vittoria presso Altopascio con vguale ardire, & fortuna, si riuoltò contra i Bolognesin; in tal speditione, essendo sceso da cauallo per riposarsi, leuatosi la celara che vicin se la pose in terra, vi entrò vna vipera senza che niuno se n'accorgessi, le

quale

Gi

quale, mettendosi Azone di nuouo in testa la cesata, con horribile, & fumoso strepito se ne calò giù per le guancie de l'intrepido, & valoroso Capitano, lenza alcuna sua lesione: ne volse però che susse da niuno seguita: mainducendo ciò a buono auguriò vsò per sua impresa militare la vipera: Augurio non tanto per le due vittorie che all'hor riportò, quanto per lo Dominio che dipoi ottenne del Ducato di Milano, & tutto ciò afferma il Petrarca d'hauere vdito dire in Bologna mentre vi staua 2 lo studio; questo soggiungo perchealtri autori vanno con finte chimerearrecando varia cagione, per laquale i Visconti portino per impresala biscia; Che a niuno più creder si deue che al Petrarca, che per relatione pochi anni dopo il caso seguito ne l'istesso luogo oue segui lo seppe. Quod cum Bononie adolescens in fludis versarem audiebam, dice il Petrarca, & più a basso, Hinc pracipue, quod ipse pro signo bellico vipera vteretur. Il giouanetto poiche eice di bocca del ierpe, non è altro che figura del giouinetto Azone, che scampò da la bocca de la Vipera, che non lo morde; ma torniamo alla nostra figura. Lo Scetto con l'occhio in cima di esso, che tiene con la finistra, & il gesto del braccio, & destra mano, e senz'altra dichiaratione segno di Dominio, come si vede per molu Auttori, & in particulare Pitagora che fotto mistiche figure rapresenta la fua filosofia, espresse Osiri Rè, & Signore con vn'occhio, & vno Scetro. chiamato da alcuni molt'occhio, come narra Plutarco de Ilide, & Osiride. Regemenim, & Dominum Osirin oculo, & sceptro pictis exprimunt, & nomen. quidam interpretantur Multioculum, laqual figura noi potiamo applicare al Dominio, perche vn Signore per reggere bene lo Scetto del suo Dominio deue eller vigilante, & aprire bene l'occhio.

ECONOMIA.

V N A matrona d'aspetto venerando, coronata d'oliuo, che tenghi con la sinistra mano vn compasso, & con la destra vna bacchetta, & a canto vi sia vn timone.

Perche alla felicita del comun viuere politico si richiede l'vnione di molte samplie, che sorto le medesime leggi viuino, & per quelle si gouer nino, & per mantenersi ciascuna samiglia con ordine conueniente, hà bi sogno di leggi particolari, & più ristrette dell'vniuersali, però questo privato ordine di gouernare la samiglia si dimanda da i nostri con paro-la venuta da i Greci Economia, & hauendo ogni casa, ò samiglia commu neniete in se tre rispetti per essere ella pertinete alla vita, come suo membro, di padrone, & di serui, di padre, & di sigliuoli, di marito, & di moglie, perciù questa sigura si dipingerà con la bacchetta, che significa l'imperio che hà il padrone sopra i suoi serui, & il timone dimostra la cura, & il reggimento, che deue tenere il padre dei sigliuoli, perche nel mare delle de litte giouenili egamo non torcano il corio delle virtù, nelle quali si deuo no alieuare con ogni vigilanza, è studio.

Lagin landa den'olivo dimottra, che il buono Economo deue pecel-

fariamente mai tenere la pace in cata fua,

Il compasso insegna quanto ciascuno debba misurare le sue forze, de condo quelle gouernaris tanto nello spendere, come nell'altre cose, per mantenimento della sua samiglia, & perpetuita di quella, per mezo del-



la misura, che perciò si dipinge matrona, quasi che a quella età conuenga il gouerno della casa, per l'esperienza, che hà delle cose del mondo. ciò si può edere nel seguete Epigramma fatto da vn bellissimo ingegno.

Illadomus felix, cert s quam frenat habenis
Prodiga non aris mater, & ipfa vigil
Que caucat nati scopulis ne forte iuuentus
Allidat sauis, nec superetur aquis,
Vt bene concordes, cui eti sua iussa capessant
Vnaq; sit varia gente coaesa domus
Si caput auellas migrauit corpore vita,
Su sine matre proba quanta ruina domus.

ELEMOSINA.

DONNA di bello aspetto, con habito lungo, & graue, con la faccia coperta d'un velo, perche quello che sa elemosina, deue veder à chi la sa, e quello che la riceue non deue spiar da chi venga, o donde.

Habbia ambe le mani nascoste sotto alle veste, porgendo cosi danari a due fanciulli, che stiano aspettando dalle bande. Hauera in capo vna lucerna accesa circondata da vna ghirlanda di oliua, con le sue soglie, & siutti.

Elemosina è opera caritatiua, con la quale l'huomo soccorre al pouero in alloggiarlo, cibarlo, vestirlo, visitarlo, redimerlo, & seppellirlo.

Le mant fra i panni nascose significano quel che dice S. Matteo eap. 6. Nesciat sinistra tua quid sociat dextera, & quell'altro precetto, che dice: Vt sit Elemosina tua in abscondito, & pater tuus, qui videt in abscondito reddat tibi.

La lucerna accesa dimostra, che come da vn lume s'accede l'altro, senza diminutione di luce, così nell'esercitio dell'elemosina Iddio non pate, che alcuno resti con le sue sacoltà diminuite, anzi che gli promette, e do

na realmente centuplicato guadagno.

Oliua per corona del capo, dimostra quella misericordia, che muone l'huomo a sar elemosina, quando vede, che un pouero n'habbia bisogno, però disse Dauid nel Salmo 51. Oliua frustifera est in domo Domini. Et Hesti chio Gierosolimitano, interpretando nel Leuitico: Superfusum oleum, dice significare Elemosina.

ELEMENTI. FVOCO.

ONNA che con ambe le mani tenga vn bel vaso pieno di soco, da vna parte vi sarà vna salamandra in mezo d'vn suoco, e dall'altra vna senice parimente in vna siamma, sopra la quale sia vn risplendente. Sole, ouero in cambio della senice il pirale, che è animale con le penne, il quale (come scriue Plinio, & riserisce il Thomai nella sua idea del Giardino del mondo al cap. 51.) viue tanto, quanto sta nel suoco, & spengendosi quello, vola poco lontano, & subito si muore.

Della falamandra Plinio nel lib. 10. cap. 67. dice, che è animale fimile alla lucertola, pieno di stelle, il quale non vien mai, se non à tempo di lum

ghe pioggie, & per sereno manca.

Questo animale è tanto freddo, che spegne il suoco tocco non altrimenti, che sarebbe il ghiaccio, & dicesi anco, che quest'animale sta, & viue nel suoco, & più tosto l'estingue, che da quello riceua nocumento alcuno, come dicono Aristotile, & altri scrittori delle cose naturali.

ARIA.

Do NNA con i capelli solleuati, & sparsi al vento, che sedendo sopra le nuuole, tenga in mano vn bel pauone, come an male consecrato a Giunone Dea dell'aria, & si vedranno volare per l'aria varij vecelli, & a i piedi di detta figura vi sara vn camaleonte, come anima le, che non mangia cosa alcuna, ne beue: ma solo d'aria si pasce, & viue. Ciò riferice Plinio nel lib. 8. cap. 33.

ACQVA

ACQVA.

ONNA nuda, ma che le parti vergognose sieno coperte con bella gratia da vn panno ceruleo, & che sedendo a piè di vno scoglio circondato dal mare, in mezo del quale siano vno, ò due mostri marini, ten ghi con la destra mano vno scettro, & appoggiandosi con il gomito sinistro sopra d'vn'vrna, & che da detta vrna esca copia d'acqua, & varij petei, in capo hauera vna ghirlanda di canne palustre, ma meglio sara, che porti vna bella corona d'oro.

A quest'elemento dell'acqua si da lo scettro, & la corona, perche non si troua elemento alla vita humana, e al compimento del mondo più necesiario dell'acqua, della quale scriuendo Hesiodo Poeta, & Talete Milesio, difero, che està non solamente era principio di tutte le cose, ma Signora di tutti gli Elementi, percioche questa consuma la terra, spegne il suoco, saglie sopra l'aria, & cadendo dal Cielo quà giù è cagione, che tutte le cose necessarie all'huomo nascano in terra. Onde su anticamente appressio i Gentili in tanta stima, & veneratione, che temeuano giurare per quella, & quando giurauano, era segno (come dice Virgilio nel 6. lib. deil'Eneide) d'infallibile giuramento, come anco riferisce, & approua Tommassio Tomai nell'idea del Giardino dei mondo, al cap 44.

TERRA.

NA Matrona a sedere, vestita d habito pieno di varie herbe, e siori, con la destra mano tenghi vn globo, in capo vna ghirlanda di sionde, siori, e frutti, & de i mederimi ne lara pieno vn corno di douttia, iliquale tiene con la destra mano, & a canto vi sarà vn Leone, & altri antmiali terrestri.

Si fa matrona, per essere ella da i Poeti chiamata gran Madre di tutti gl'animali, come bene trà gl'altri disse Ouidio nel 1. della Metamorfosi così. Osaq; post tergum magne iastata parentis. Et in altro luogo del me-

defimo i lib.diffe anco.

Magna parens terra est, lapidesq; in corpore Terra, Ossa reor diciniacere hos post terga iubemur.

Et l'istesso anco replicò nel 2. lib. de Fasti, come anco meglio lo dice Lucretio lib.2. de natura rerum.

Si dipinge con il globo, & che stia a sedere, per esser la terra sserica, & immobile, come dimostra Maniho nel 1. lib. Astronom. doue dice.

Vltima subsedit glomerato pondere tellus. Et poco dipoi. Ist igitur tellus

mediam sortita cauernam aeris. Et con quello che segue appresso.

Si ueste con habito pieno di varii siori, & herbe, & con il cornucopia pieno di più sorte di frutti, & con la ghirlanda sopradetta in capo, persioche la terra rende ogni sorte di frutti, come ben dimostra Ouidio nel lib.1. de arte amandi oue dice.

Et Statio nella Thebaide, come riferite il Boccaccio nel lib. 1. della gencologia de gli Dei, con dice della terra.

Ceterna

Octema madre d'huomini, e di Dei Che generile seluezi siumi, e tutti, Del mondo i semi, gl'animalize siere Di Prometeo le mani, e insieme i sassi Di Piraze quella sosti, laqual diede Prima d'ogn'altra gl'elementi primi. E gl'huomini cangiasti, & che camini El mare guidi, on de a te intorno siede La quieta gente de gl'armenti, e l'ira Delle sereze'l riposo de gl'vecelli, Le appresso del mondo, la fortezza. Stabile, e ferma, e del Ciel l'Occideae, La macchina veloce, e l'vno, e l'altro Carro circonda te, che in aere voto Pendente stai. O de le cose mezo Et indivisa a i grandi tuoi fratelli, Adunque insieme sola a tante genti, Et vna basti a tante alte Cittadi, Et popoli di sopra, anco di sotto, Che senza sopportar satica alcuna Atlante guidi, ilqual pur affatica Il Ciel à sostener le stelle, e i Dei.

### ELEMENTI.

Quattro Elementi, per compositione de i quali si sanno le generationi naturali, participano in sommo grado delle quattro prime qualita, & con tal rispetto si trouano nell'huomo quattro complessioni, quattro virtù, quattro scienze principali, quattro arti le più nobili nel mondo, quattro tempi dell'anno, quattro siti, quattro venti, quattro differenze locali, & quattro cause, o cagioni delle humane scienze. Et verranno questi quattro Elementi bene, & piaceuolmente rappresentati co i loro visibili essetti, senza hieroglissico metasorico, hauendo satto cosi per rappresentare alla vista l'istesse cose visibili, molte volte ancora gli antichi, & però con l'aiuto solo della definitione materiale si sarà prima la terra.

TERRA.

ONNA vecchia, vestita di manto lungo, & fosco, si sostenti in aria sopra vn bastone, ilquale pendendo egualmente alla sigura dall'vna, & dall'altra parte, habbia nell'vna, & nell'altra sommità vna stella, attrauersi detto bastone la sigura sin doue possono arriuar le braccia steseall'ingiù, stando la sigura dritta, e posandosi con le mani in desto bastone, la testa alzata in alto, & a soggia di treccie, hauerà vna selua d'arbori, & nelle spalle si vedranno come monili due piramidi, che rappresentino Citta, & tenendo le mammelle suori del petto, getti suora acquà, che si raccoglia sopra il lembo della vesse, & sopra al detto bassone si vedano pendere grappi d'vue, & spighe di grano, & tenga detta sigura al collo vn monile di soglie d'oliue.

Cosi si rappresentano i tre frutti principali della terra, il derivar che sa il mare da i sonti, la stabilità della terra librata dal proprio peso, & so-senuta, per dir cosi, dalle lationi celessi, mostrate nelle due stelle, che significano anco i due Poli, il bastone mostra l'asse del Cielo, il uoghi

habitati,& filuestri sono espressi nella selua, & nelle piramidi.

Il color della veste è color della terra, & la faccia di vecchia è, perche

di lei si dice a gl'huomini tutti: Tornate alla gran madre antica.

Rhea, o vero Cibale ancora era già rappresentata per la terra, come si
vede appresso gli scrittori della Deita.

ACQUA

ACQVA. ONNA giouane vestita di ueste sottili,& di color cerulco, in mo do che ne traspariscano le carne ignude, con le pieghe, la veste per tutto imiti l'onda del mare, mostri detta figura di sostener con fatica vna naue sopra la testa, stia con i piedi sopra vn'ancora in forma di camminare all'ingiù, habbia pendente di coralli, & d'altre cose marine, al petto si uedano due conchiglie grandi, che rassembrino la forma delle mammelle, s'appoggi ad vna canna, o remo, o scoglio con diuerse sorte di pesci d'intorno, disposti al giuditio del discreto pittore.

Gli antichi per l'acqua faceuano Nettuno vecchio, tirato per l'onde da due caualli, con tridente in mano, di che sono scritte l'interpretationi

da gl'altri.

Per l'istesso pigliauano ancora Dori, Galatea, Naiadi, & altri nomi, secondo che voleuano fignificare, o fiume, o mare, & questo, o c'hauesse

calma,o fortuna.

ARIA.

ONNA giouanetta, & di vago aspetto, sia uestita di color bianco, e trasparente più dell'altro dell'acqua, con ambe le mani mostri di fosten tare vn cerchio di nuuole, che la circondi d'intorno alla veste, & sopra dette nuuole si ueda la forma dell'arco celeste.

Tenga sopra la testa il Sole, quale si mostri, che si serua per raggi suoi delle chiome di lei, tenga l'ali alle spalle, e sotto a i piedi ignudi vna uela, si potra dipingere ancora il Camaleonte animale, che si nodrisce d'aria,

secondo si scriue, e si crede.

E di facile dichiaratione, il Sole mostra quest'elemento esser diafane di sua natura, e sentir più de gl'altri, e communicare anco i benefitij del Sole.

La vela dimostra il natural sito suo essere sopra l'acque.

Finiero gl'antichi per aria Gioue, & Giunone, Gioue per la parte più pura, Giunone per la parte più mista, e con tutte le sauole a loro spettanti, che tono quali infinite, fi fimboleggia fopra la natura dell'aria, & delle uarie traimutationi per mezo suo.

FVOCO.

IOVANETTO nudo di color uiuace: con un uelo rosso a tra-I Lerlo, il qual uelo si pieg hi diversamente in forma di fiamina. Porti la testa calua, con un sol fiocco di capelli all'in su, si ueda sopra la testa un cerchio co l'immagine della Luna, per mostrare che questo fra gli elementi ha luogo superiore, tenga un piede sospeso in aria, per mofriare la sua leggierezza, & sotto alle piante de i piedi si mostrino i uenti, che soffiano; sotto alla regione del fuoco.

Vulcano, & la Dea Vesta furono da gli antichi creduti Dei del fuoco, & dan sapienti conosciuti, che l'uno ci significasse i carboni, e laltra le fiamme; ma in questo 10 non mi stendo, per esserui altri, che ne parlano

lungamente.

ELEMENTI FVOCO.

DONNA con la Fenice in capo, che s'abbruci, & nella man destra tenga il fulmine di Gioue, con le scintille tutte sfauillanti, & fianessita di rosso.

AERE.

DONNA che con ambe le mani tenga l'iride, ouero arco celeste, & habbia in capo una calandra con l'ali distese, & col becco aperto, e sia uestita detta figura di turchino assa illuminato.

ACQVA.

ONNA che habbia un pesce in capo assai grande, nelle mani tenga una naue senza uela: ma con l'albero, antenna, e sarte, e siano nel uestimento scolpite l'onde del mare.

TERRA.

ONNA con un Castello in capo, & con una torre, nelle mani ten ga diuerse piante, il uestimento sara di tanè, con una sopraueste di color uerde.

TERRA.

A Terra è un'elemento il più infimo, il più graue, & minimodi tut ti, fituato in mezo del mondo tra l'uno, e l'altro Polo, per natura graue. & immobile sostenuta della propria grauezza. restringendosi uerfo il centro, il quale sta in mezo d'essa, perche tutte le cose graui uanno al centro, & pereiò essendo graue, hauendo il centro in se, sta per se stessa in torno al suo centro.

Hauendoss a far figuta, che ne rappresenti la terra, sarà impossibile darli tutte le sue qualità, perche sono infinite: se ne pigliera dunque delle

più proprie, & più a ptoposito nostro con farla.

Donna d'età maturà, non molto grande, con vna veste berrettina del color della terra, nellaquale vi saranno alcuni rospi, & sopra la detta veste hauerà vn manto verde con diuerse herbette, siori, & spighe di grano. & vue bianche, e negre, con vna mano terrà vn fanciullo che poppa, e con l'altra abbracciato vn'huomo morto, dall'altra poppa ne scaturirà vn fonte, quale anderà sotto li piedi, nel quale vi saranno diuersi serpenti, sopra la testa terra vna città, hauerà al collo dell'oro, & delle gioie, alle man, & alli piedi ancora.

Si fara donna attempata, per esser come madre di tutta la generatione, d'età matura, per esser creata dal principio del mondo, e da durare sin'al si ne, no molto grande, per esser il minimo tra gl'altri elementi, la veste berrettina significa l'istessa terra, co i rospi sopra, perche il rospo viue di terra.

Il manto uerde con herbe, fiori, spighe di grano, & vue bianche, e negre, è il proprio uestimento della terra, percioche, secondo le stagioni ella si ueste, con dare abbondantemente tutti quei beni, che sono necessarija tutti li uiuenti.

Il fanciullo che tiene nella destra poppando, ci mostra, come lei è no-

Ara nutrice, somministeandoci il uitto.

L'huo-

L'nuomo morto, che tiene abbracciato dall'altro lato, ne fignifica, eo me i unui iostenta, & i morti abbraccia, tenendoci in deposito sino alle Resurrettione.

La poppa che scaturisce acqua, ne rappresenta i fonti, & i fiumi, chi

ella scaturisce.

L'acqua che ella tiene sotto i piedi con i serpenti, sono l'acque sotterance nelli meati della terra con i serpenti, che si rinchiudono nelle casuerne d'essa.

La citta che tiene in testa, ne dinota come la terra è sostentamento no-

stro, & di tutte le nostre habitationi.

Le gioie, che stanno al colto, a le mani, & a i piedi, sono la varietà de l'oro, argento, & altri metalli, & delle gioie, che stanno dentro le vincere della terra, apportaudole a noi, per nostro vule, & dilettation :, & come racconta Plinto nel primo libro è benigna madre; & sempre gioua, & mai nuoce.

Terra, come dipinta nella medaglia di Commodo.

Onna a giacere in terra, meza nuda, come cosa stabile, con vn braccio appoggiato sopra d'vn vaso, dal quale esce vna vite, & con s'altro riposa sopra vn globo, intorno alquale sono quattro picciole sigure, che le presentano vna dell'vue, s'altra desie spighe di grano, con vna coro na di siori, la terza vn vaso pieno di siquore, e la quarta è la Vi toria convintamo di palma con lettere.

TELLVS STABILIS.

ELEMENTI SECONDO EMPEDOCLE.

E Mpedocle Filosofo disse essere i principij i quattro Elementi, cioè il Fuoco, l'Aere, l'Acqua, & la Terra,ma con due principali potenze, amicicia, & discordia, l'vna delle quali vnisce, l'altra separa, da attri dette combinationi possibili, & impossibili, le sue parole greche tradotte pot in latino son queste in Diogene Laertio.

Ζευς άγγεμς μπτε φεςέσβιος, μθ άι δωευν Νυςις ο ήθακευοις έπιπεοι ο μαβε τανν

Inppiter albus, & alma joror inno, usque potens Dis.
+t Nestis, lacrimis nomina n que lumina complet.

Che surono volgarizati da Seluaggio, Accademico Occulto in cotal guita, ie bene nel iccondo, & vicimo veri de alquanto lontano dal testo Greco & Latino.

O di muttro radici delle cose.

Gione alto, alma Ginaone, e Pluto ricco, E Nestische di pianto n'empie i fiumi.

Ondegli Gioue paramente intende per lo faoco, che è fopra l'aere, & chianalo l'ilicam nue Gioue, percioche niuno maggiore giouamento altronde il ricene, che dal faoco. L'alma Giunone intende per lo zere, & in questo notto con esto lui si concord ano i Poeti, i quali fin mo riunone mogi e. & lorella l'iesso Gioue, altelo qua il ristessa quante o poetissima directen la dell'uno, & dell'altra, onde Homero nel suo l'aguiggio disse.

Innocem cano an ichronam, quan pererit Rhea. .

Immortalem reginam, excelsam formam habentem.
Iouis valdisoni sororem, vxoremque,
Inclytam, quam omnes beati per longum Olympum
Lati honorant simulcum Ioue oblectante fulminibus.

Pigliasi poi il padre Dite per la terra, & è chiamato Plutone, cioè Rê, & Signore ricco della terra, percioche in essa sono riposti i più pretiosi te-

son, & da lei si caua oro, argento, & ogn'altro metallo.

Nesti vitimamente si mette per li siumi, cioè per lo generare dell'acque. Ne vogno in questo luogo tralasciare vn'epigramma di Gio. Zarattino Castellim, altra volta nominato, nelquale con sensi missio, di Empedocle, in forma di enigma espone, come alla morte d'un rosignuolo interuennero tatti gl'esementi, mentre egli saua cantando in cima d'un'allero, a piè del quase scorreua un riuo d'acqua.

Dum prisoum tenera Philomela in vertice Daphnes.

Ploraret querulo gutture masta dolum.

Perculit incas tum crudeli vulnere Pluto,

Quam Iuno baud potuit sustinuisse diu.

Inlacrimas Nestis cecidit moribunda propinqui,

Nestis, & in lacrimis funditus interist.

Extinctim lento combustit suppiter assu.

In viuo tumulo sic tumulata suit.

ELOQVENZA.

GIOVANE bella, col petto armato, & con le braccia ignude, in capo po hauerà vn'Elmo circondato di corona d'oro, al fianco hauerà lo flocco, nella mano destra una uerga, nella finistra un fulmine, & sara ue-

stita di porpora.

Giouane, bella, & armata si dipinge, percioche l'eloquenza non ha altro sine, ne altro intento, che persuadere, & non potendo sar ciò senz'allet are, & muouere, però si dee rappresentate uaghissima d'asp tto, essendo l'ornamento, & la uaghezza delle parole, dellequali deue esser secondo chi vuole persuadere altrui, però ancora gl'antichi dipinsero Mercurio giouane, piaceuole, & senza barba, i costumi della quale eta sono ancora consormi allo stile dell'eloquenza, che è piaceuole, audace, altera

lasciua, & confidente.

La delicatura delle parole s'insegna ancora nelle braccia ignude, le quali escono suora dal busto armato, perche senza i sondamenti di salda dottrina, & di ragione essicace, i'eloquenza sarebbe inerme, & impotente a conseguire il suo sine. Però si dice, che la dottrina è madre dell'eloquenza, & della persuasione; ma perche le ragioni della dottrina sono per la dissicultà mal uolentieri udite, & poco intese, però adornandosi con parole, si lasciano intendere, & partoriscono spesse uolte essetti di persuasioni, & così si souviene alla capacità, & a gl'effetti dell'animo mal composto, però si uede, che, o per dichiarare le ragioni dissicili, & dubbic, o per spronar l'animo al moto delle passioni, o per rassirenarlo, sono necessari, è

vacy, & artifitiosi giri di parole dell'oratore, fra' quali egli sappia celare il suo artifitio, & così potra muouere, & incitare l'altiero; o uero suegliando l'animo addormentato dell'huomo basso, & pigro, con la uerga della più bassa, & commune maniera di parlare, o con la spada della mezzana, & più capace d'ornamenti, o sinalmente col solgore della sublime, che ha forza d'atterrire, & di spauentare ciascuno.

La ueste di porpora con la corona d'oro in capo, da chiaro segno, come ella risplende nelle menti di chi l'ascolta, & tiene il dominio de gl'animi humani, essendo che, come dice Plat. in Pol. Oratoria dignitas cum regia dimentate coniuntia est, du quod instum est, persuadet, et cu illa Respublicas gubernat.

ELOQVENZA.

Onna vessita di uarij colori, con ghirlanda in capo d'herba chiamata Iride, nella mano destra tiene un folgore, & nella sinistra un libro aperto. Il uestimento sopradetto dimostra che si come sono uarii i colori, così l'Oratione deue essere uestita, & di più concetti ornata.

La ghirlanda della sopradetta herba significa (come narra Pierio Valeriano nel lib.60.) essere simbolo della eloquenza, percioche narra Homero che gl'Oratori de Troiani, come quelli che erano eloquentissimi, hatessero mangiato l'Iride fiorita, & questo vuol darci ad'intendere il poeta in questo suo modo di dire, cioè che eglino haueuano con ogni diligen za, & studio imparato i precetti dell'ornato parlate, & di cio questa è la cagione che il siore di questa herba per la sua uarietà, & ornamento de co lori, habbia con l'Iride celeste similitudine grandissima, che pure era angor lei tenuta per Dea dell'eloquenza.

Per lo libro si mostra, che cosa sia eloquenza, che è l'effetto di molte, parole acconcie insieme con arte, & è in gran parte scritta, perche si conserut a' posteri, & per lo sulmine si mostra, come narra Pierio Valer, nel lib. 43. che non con minore forza l'eloquenza d'vn huomo sacondo, & sapiente, batte a terra la pertinacia fabbricata, & sondata dall'ignoranza nelle menti de gli stolidi prosuntuosi, che il sulmine percuote, & abbatte

le torri, che s'inalzano sopra gl'alti edifitij...

ELOQVENZA.

Onna vestita di rosso, nella man destra tien vn libro, con la sinistra mano alzata, & con l'indice, che è il secondo dito dell'issessa mano steso, & presso à suoi piedi vi surà vn libro, & sopra esso vn'orologio da pol uere, vi sarà ancora vna gabbia aperta con vn pappagallo sopra.

11 libro, & l'orologio, come si è detro è indicto, che le parole sono l'istrumento dell'eloquente: le quali però deuono essere adoprate in ordine, & misura del tempo, essendo dal tempo solo misurata l'oratione, & da esso riceuendo i numeri, lo stile, la gratia, & parte dell'attitudine a persuadere.

Il pappagallo, è simbolo dell'eloquente, perche si rende marauighoso con la lingua, & con le parole, imitando l'huomo, nella cui lingua solamente consiste l'essercitio dell'eloques za.

ht ii d pinge il pappagallo iuota della gabbia, perche l'eloquenza non è

mente di qualfinoglia materia proposta, come dice Cicerone nella Rettorica, e gl'altri, che hanno serteto prima, & dipoi.

Il vestimento rodo dimostra, che l'orazione deue effere concitata, & affettuosa in modo, che ne risulti rossore nel viso, accioche sia eloquen-

te, & atta alla persuasione, conforme al detto d'Horatio.

Si vis me Flere, dolendum est primum ipfi tibi.

Et questa assertione concitata si dimostra anco nella mano, & nel dito alto:perche una buona parte dell'eloquêza cosisse nel gesto dell'oratione.

E L O Q V E N Z A.

Atrona vestita d'aubito honesto, in capo hauera vn Pappagallo, & la mano destra aperta in inora, & l'altra serrata mostri d'aiconder-

la iotto le vesti.

Questa figura è conforme all'opinio se di Zenone Stoico, il quale diceua, che la Dialetica era somigliante a vna mano chiusa, perche proceda astutamente, & l'eloquenza si migliante a vna mano aperta, che si allarga, & dissonde assa: Per dichiaratione del Pappagallo servira quanto si è detto di iopra.

Eloquenza nella Medaglia di Marc'Antonio.

Ra da gli antichi Orfeo rappreientato per l'eloquenza, & lo dipinse ro in habito filosofico, ocnato dalla tiara Persiana, sonando la lira, & auanti d'esso vi erano Lupi, Leoni, Orni, Serpenti, & diuersi altri animali, che gli leccauano i piedi, & non solo v'erano anco diuersi vecelli, che volauano, ma ancora monti, & alberi, che se gli inchinauano, & parimen te sassi dalla musica commossi, & tirati.

Per dichiaratione di quetta bella figura ci seruiremo di quello, che ha interpretato l'Anguillara a questo, proposito nelle Metamorfosi d'Ouidio al lib. 10. dicendo, che Orseo ci mostra quanca forza, & vigore habbia l'eloquenza, come quella, che e figliuo la d'Apollo, che non è altro, che

la iapienza.

La lica e l'arte del fauellaré propriamente la quale ha somiglianza della lica, che va mouendo gl'affetti col suono hor acuto, hor graue della

voce, & della pronuntia.

Le selue, & i monti, che si muouono, altro non sono, che quegl'huo ni ni fisi, & ostinati nelle loro opinioni, & che con grandusima difficulta si lassano vincere dalla suauttà delle voci, & dalla forza del parlare, perche g'alberi, che hanno le loro radici ferme, & prosonde notano gl'huomini, che fissano nel centro dell'ostinatione le loro opinioni.

Ferma ancora Orfeo i fiumi, che altro non sono, che i disonesti, & lascini huomini, che quando non iono ritenuti dalla forza della lingua dalla loro infame vita, scorrono senza ritegno alcuno fin'al mare, ch'e il pentimento, & s'amarezza, che sitole ventre inbito dietro a i piaceri carnali.

Rende mansuete, e bonigne le fiere, per le qualis'intendono gi'huomi-

ia S

ni crudeli, & ingordi del sangue altrui, esser ridotti dal giuditioso sauelsatore a più humana, & lodenole vita.

ELOQVENZA.

PER la figura dell'Eloquenza dipingeremo Anfione, ilquale con il fuono della Citara, & con il canto, fi ueda, che tiri a se molti satti, che saranno sparsi in diuersi luoghi.

Ciò fignifica, che la dolce armonia del parlare dell'Eloquenza persuade, & tira a se gl'ignoranti, rozzi, & duri huomini, che quà, & là sparsi di-

morano, & insieme convenghino, & civilmente vivino.

EMVLATIONE.

ON NA giouane, bella con braccia ignude, & capelli biondi, e ric ciuti, che riuolti in gratiofi giri, facciano vna uaga acconeiatura al capo, l'habito farà fuccinto, & di colore uerde. Stara in atto di correre, hauendo i piedi alati, & con la destra mano tenghi con bella gratia vno sprone, o uero vn mazzo di spine.

L'Emulatione, secondo Aristotile nel z. lib. della Rettorica èvn dolore, ilquale sa che ci paia uedere ne i similia noi di natura alcun bene hono rato, & ancora possibile da conseguirsi, & questo dolore non nasce perche colui non habbia quel bene, ma perche noi ancora vorressimo hauerlo, &

non l'habbiamo.

Giouane si dipinge, percioche l'Emulatione regna in età giouenile, es-

sendo in quella l'animo più ardito, e generoso.

I capelli biondi, & ricciuti, sono i pensieri, che incitano gl'emulialla

L'habito succinto, & di color nerde, significa la speranza di conseguire

quello che si desidera.

Le braccia, & i piedi ignudi alati, e la dimostratione del correre dinotano la prontezza, & la uelocità d'appareggiare almeno, se non trapassare

le persone, che sono adornate di uirtuole, & lodeuoli conditioni.

Gli si da lo sprone, come racconta il Caualcante nella sua Rettorica, nel lib. 4 dicendo che l'Emulatione è vno sperone, che sortemente punge & incita non già i maluaggi a desiderare, & operare contra il bene d'altrui come inuidiosi, ma i buoni, e generosi a procacciare a loro stessi quello, che in altrui veggendo, conoscono a loro stessi mancare, & a questo proposito si dice: Stimulos dedit amula virtus.

EQVITA

Nella medaglia di Gordiano.

ONNA uestita di bianco, che nella destra tiene le bilancie, & nella

finistra vn Cornucopia.

Si dipingeuestita di bianco, perche con candidezza d'animo senza lasciarsi corrompere da gl'interessi, questa giudica i meriti, & demeriti altrui, e li premia, & condanna, ma con piaceuolezza, & remissione, significandosi ciò per le bilancie, & per il cornucopia. Equità in molte medaglie.

NA donzella discinta, che stando in piedi, tenga con vna mano va paro di bilancie pari, & con l'altra vn bracciolare.

Equità del Reuerendis. Padre Fr. Ignatio.

Donna con vn regolo Lesbio di piombo in mano, perche i Lesbij fabricauano di pietre a bugne, e le spianauano solo di sopra, & di sotto, & per essere questo regolo di piombo, si piega secondo la bassezza delle pietre, ma però non esce mai del dritto: così l'Equità si piega, & inchina all'impersettione humana, ma però non esce mai del dritto della giustitia. Questa sigura su fatta dal Reuerendiss. Padre Ignatio Vescouo di
Alatri, & Matematico gia di Gregorio XIII. essendosi così ritrouata tra le
sue scritture.

EQVALITA.

Come dipinta nella Libraria Vaticana.

ONNA, che tiene in ciascuna mano vna torcia, accendendo l'vna con l'altra.

EQVINOTIO DELLA PRIMAVERA.

IOVANE di giusta statura, nestito dalla parte destra da alto, & a basso di color bianco, & dall'altro lato di color negro, cinto in mezzo con vna cintura alquanto larga, di color turchino, seguita senza nodi con alcune stelle, a vio di circolo, terrà sotto il braccio destro con bella gratia vn'Ariete, & con la sinistra mano vn mazzo di varii siori, & alli pie di hauerà due alette del color del vestimento, cioè dal lato bianco biane che, & dal lato negro nere.

Equinotio è quel tempo, nel quale il giorno è eguale con la notte, & questo auuiene due uolte l'anno, vna di Marzo alli 21. entrando il Solenel segno dell'Ariete, portando a noi la Primauera, & di Settembre alli

33. portando l'Autunno con la maturità de' frutti.

Si dice Equinotio, cioè eguale, & equinottiale, cioè equidiale, & anco equatore, cioè eguagliatore del giorno con la notte, & per quello, che ne mostra il Sacrobosco nella sua sfera: equinotiale è vn circolo, che diuide la sfera per mezzo, cingendo il primo mobile, lo diuide in due parti, &

similmente i poli del mondo.

Si dipinge giouane, perche venendo l'equinotio nel principio della Primauera, nel mese di Marzo, gli antichi saceuano, che in detto mese sos se principio dell'anno. Dicesi anco che sosse la creatione del mondo, anco l'anno della Redentione, e della Passione di N. S. & anco da quello nel primo grado dell'Ariete essere stato creato il Sole, auttore del detto Equinotio; onde non suor di proposito gl'antichi secero, che in questo mese sosse principio dell'anno, essendo che egli sia priuslegiato più de gl'altri, non solo per le ragioni dette di sopra, ma perche da questo si pigliano l'Epatte, le lettere Dominicali, & altri coputi celessi. Si rappresenta di giusta statura, per essere eguagliatore, che unol dire eguale, cioè pari.

n color bianco fignifica il giorno, & il negro la notte, la metà per egua

ICONOLOGIA .

115

## EQVINOTTIO DELLA PRIMAVERA:



glianza l'vn dell'altro, il bianco dalla destra, perche il giorno precede alla notte per esser più nobile.

La cintura d. colos celeste, nella quale sono alcune stelle, ne rappresenta il circolo, che sa detto Equinotio, che cinge il primo mobile.

Si cinge ane vil detto cerchio, per esser egli senza nodo, & perche li cir

coli non banno principio, ne fine, ma fono eguali.

L'Ariste, c'e tiene sotto il braccio destro, ne dimostra, che entrando il Sole nei detto segno, si sa l'Equinotio di Primauera, che per tale dimostra tione riene con la finistra mano il mazzo de i varij siori, come anco dimostra, che l'Ariete l'Inverno giace nel lato sinistro, & la Primauera nel destro, così il Sole nel l'Inverno sta dal lato sinistro del firmamento, & nel-l'equirotio comincia a giacere nel destro.

Land' produced anothrano la velocità del tempo, & corso de i dettise

dict

fit

# DICESARE RIPA

Sig

mi, il bianeo dal pie destro, per la velocità del giorno, & il negro dalla fig-

EQVINOTIO DELL'AVTVNNO.

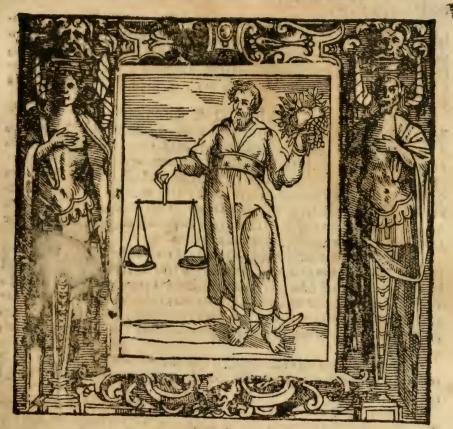

H VOMO d'età virile vessito nella guisa dell'altro, ecinto parimente dal cerchio con le stelle, & turchino, terrà con la destra mano il segno della Libra, cioè vn paio di bilancie egualmente pendenti, con due globi, vno per lato in dette bilance, la metà di ciascun globo sarà bianco, & l'altra metà negro, voltando l'vno al rouerscio dell'altro, & con la sini-stra mano alcuni rami di più frutti, & vue, & alli piedì l'ali, come dicempo all'Equinotio di sopra.

Per hauer noi detto, che cosa sia Equinotio, & dichiarato il color del ve simento, come anco quello, che denota il cerchio, & l'ali alli piedi, sopra di ciò mi parche basti anco per dichiaratione a quest'altra sigura, essendo che in essa significa il medesimo di quella di sopra; solo dirò quello, che sionistica l'enere di età virile, dico dunque, che con essa si dimostra la persettione di questo tempo, percioche in esso molti dicono, che il nostro Si-

R 3 gnore

gnore creasse il mondo a noi basta sapere, che nel mese di Settembre alli 23. sa l'Equinotio, & ne porta l'Autunno con la maturità, e persettione de i frutti, che perstal significato si mostra, che con la simistra mano ne

tenghi di più lorte.

La libra, o vero bilancia è vno de i dodici segni del Zodiaco, nel quale entra il Sole il mese di Settembre, & fassi in questo tempo l'Equinotio, cioè s'vguaglia il giorno con la notte, dimostrandosi con li due globi, meta bianchi per il giorno, & meta negri per la notte, volti per vn contrario all'altro vgualmente pendenti per l'vgualità dell'vso del giorno con la notte.

ERRORE.

H VOMO quasi in habito di viandante, c'habbia bendato gl'occhi, & uada con vn bastone tentone, in atto di cercare il viaggio, per an

dare a ticurandofi, & questo va quati sempre con l'ignoranza.

L'Errore (fecondo gli Stoici) è vn'vscire di strada, & deuiare dalla linea come il non errare è vn camminare per la via dritta senza inciampare dall'avna, o dall'altra banda, tal che tutte l'opere, o del corpo, o dell'intelletto nostro si potrà dire, che siano in viaggio, o pellegrinaggio, dopo ilquale

non storcendo, speriamo arrivare alla felicità.

Questo ci mostra Christo nostro Signore, l'attioni del qua di pet te per instruttione nostra, quando appari a' suoi discepole degrino, & Iddio nel Leuitico commandando al popol disrael, che non volesse, camminando torcere da vna banda, o dall'al ra. Per questa cargione l'errore si douera fare in habito di pellegrino, quero di utar dante, non potendo essere l'errore senza il passo delle nost e attioni, o persieri, con e si è detto.

Gl'occhi bendati significano, che quando è oscurato il lume dell'intelletto con il uelo de gl'interessi mondani, sacilmente s'incorre ne gli

crrori.

Il bastone, con ilquale ua cercando la strada, si pone per il senso, come l'occhio per l'intelletto, perche come quello è più corporco, cosi l'atto di questo è meno sensibile, e più spirituale, e si nota in somma, che chi procede per via del senso, facilmente può ad ogni passo errare, senza il discorso dell'intelletto, & senza la uera ragione di qual si voglia cosa, questo medesimo, & più chiaramente dimostra l'ignoranza, che appresso si dipinge.

ESILIO.

Come dipinto dal R. F. Ignatio Perugino Vescous d'Alatri.

VOMO in habito di Peilegrino, che con la destra mano tiene vabordone, & con la finistra vn falcone in pugno.

Due Esilij sono, vn publico, e l'altro prinato, il publico è quando l'huo mo, o per colpa, o per sospetto è bandito dal Prencipe, o dalla Republica, & condannato a unuere suor di patria perpetuo, o a tempo.

Il privato è quando l'huomo volontariamente, o per qualche acciden-

de fielegge di viuere, e morire fuor di patria, senza esserne cacciato, che ciò significa l'habito del pellegrino, & il bordone.

Et per il publico lo dinota il falcone con i getti alli piedi.

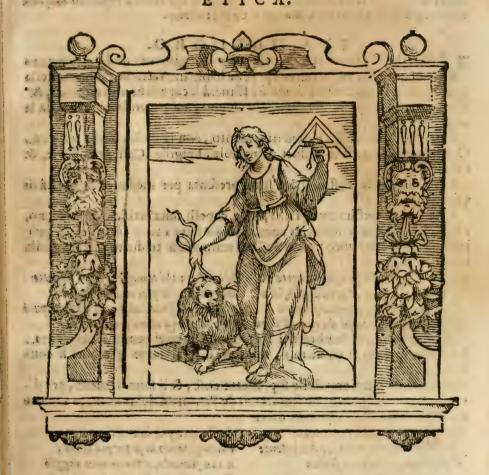

DONNA di aspetto grave, terrà con la sinistra mano l'istomento detto archivendolo, & dal lato destro hauera vn leone imbiglato.
L'etica significa dottrina di costumi, conte endosi con essal concupscenole, & irasceuole appetito nella mediocnità, e si to di mezo, que consiste la virtù, per consistere ne gl'estremi il vitto, al quale detto appetito
s'accosta, tutta volta, che dall'una, ò dall'altra parte declina.

Tiene appresso di se il leone, nobile, & feroce animale, imbrig'iato, per significa, e, ch'ella rastrena questa parte animale dell buomo giu detta.

L'archipendolo ne da per intilitudine ad intendere, che ficome a lora vna colà effete bene in piano il diniofira, quando il fito pendeme tra le.

R 4 die

ue gambe di detto istrumento no transgredisce verso veruno de gl'estre mi, ma s'aggiusta con la linea segnata nella parte superiore, ond'egli descende; così questa dottrina dell'Etica insegna l'huomo, che alla rettitu dine, & vguaglianza della ragione il sensuale appetito si conforma, quan do non pende à gl'estremi, ma nel mezo si ritiene.

ETA DELL'ORO.

NA bella giouanetta all'ombra d'vn faggio, ouer d'oliuo, in mezze del quale sia vn sciamo d'api, che habbiano fatto la fabbrica, della quale si ueda stillare copia di mele. Hauera li capelli biondi com'oro, & si arsi giù per le spalle senz'artificio alcuno, ma naturalmente si veda la naghezza loro.

Sa duestita d'oro senz'altro ornamento, con la destra mano terra vir.
Cornucopia pieno di uarij fiori, Corguole, Eragole, Castagne, More, &

Ghiande.

Giouanetta, & vestita d'oro si rappresenta per mostrare la purità di

quei tempi -

Il semplice uestiment d'd'oro, & i capelli senz'artificio significano, che nell'età d'oro la uerità su aperta, e maniselta a tutti, & a questo proposito Ouidio nel libro primo delle Metamorfosi tradotto dall'Anguilla a così dice.

Questo vn secolo sù purgato, e netto D'ogni maluaggio, e persido pensiero Vn proceder real, libero, e schietto

Seruando ogn'on la fe dicendo il vero

Non vera chi temesse il siero aspette Del giudice implacabile, e seuero Ma giusti essendo all'hor semplici, e puri Viuean senza altro giudice sicuri

Febo sempre più lieto il suo niaggio

Facea girando la suprema sfera,

E con fecondo, e temperato raggio

Recana al mondo eterna primauera.

Mostra lo star'all'ombra del faggio, che in quei tempi selici d'altrahabitatione non si curauano, ma solo di star sotto gl'arbori si con-

tentauano.

Il Cornucopia pieno delle sopradette cose, & il fauo di mele, per dichiaratione d'esse cose, ne seruiremo dell'autorità del nominato auttore nel sopradetto libro che così dice.

Senz'esser rotto, e lacerato tutto Dal vomero, del rastro, e dal bidente Ogni soaue, e delicato frutto

Daua il grato terren liberamente, E quale egli venia da lui produtto

E quale egli venia da lui produtto Zefiro i fior d'Aprile, e' fior di Maggio Tal sel godea la fortunata gente Nutria con aura tepido, e leggiera Che st reggiado condir le lor viuade (de Stillana il miel da gl'elci, e da gl'oliui Magiana corgne, e more, e fraghe, e ghia Correan nettare, e latte i finmi, e i rini.

ETA DELL'ARGENTO.

NA giouane, ma non tanto bella, come quella di sopra, stando appresso d'una capanna, sarà vestita d'argento, il quale vestimento sarà adorno con qualche bel ricamo. & anco arrificiosamente acconciata testa con belli giri di perle; con la destra mano s'appoggierà sopra d'un.

aratro

eratro, & con la finistra mano tenghi vn mazzo di spighe di grano, & nol

Li piedi porterà stivaletti d'argento.

L'esser questa giouane men bella di quella dell'età dell'oro, & vestime nella guisa che dicemmo; & con la conciatura del capo, mostra la varietà di questa alla prima eta dell'oro, onde sopra di ciò per dichiaratione seguiteremo quanto dice il sopradetto Anguillara nel libro citato. Poiche al più recchio Dio, noioso, e lente Egli quel dolce tempo, ch'era eterne

Dal sue maggior figliuol fu tolt'il regno Fece parte dell'anno molto breue,

Segui il secondo fecol del l'argento Aggingendoui estate, autunno, e verno, Mé buo del primo, e del terzo più degno Foco épio, acuti morbi, e fredda neue (no Che fu quel viuer lieto in parte spento S'hebber gl'homini all'hor qualche gouer Che al huom couenne vsar l'arte, e l'inge Nel magiar, nel vestir, hor graue, hor le Seruar modi, costumi, e legge noue (gno, S'accomodaron al uariar del giorno (ue Secondo ch'era in Cacro, o in Capricorno. Si come piacque al suo tiranno Gioue.

L'aratro, le spighe del grano, come anco la capanna, mostrano la coltiuatione, che comincio nell'età dell'argento, & l'habitatione, che in. quei tempi cominciorno à vsare, come appare nella sopradetta autorità

nel libro primo, doue dice.

Gia Tirsize Mopso il sier giouenco atterra Nelle grotte al coperto ognion si serra, Per porlo al giogo, ond'ei vi mugge, e ge Ouero arbori, e frasche intesse insieme, Già il rozzo agricoltor fere la terra (me Equestise quel si fa capanna, o loggia Colcrudo aratro, e poi ni spargeil seme, Per fuggir Sole, e neue, e neti, e pioggia. ETA DEL RAME.

ON NA d'aspetto siero, armata, e con la veste succinta tutta ricamata in varij modi, in capo porterà vn'elmo, che per cimiero vi sia vna testa di leone, & in mano terrà vn'asta, stando in atto di fierezza, così la dipinge Ouidio nel libro primo della Metamorfosi, doue dice.

Dal metallo, che fuso in uarie forme A l'huom che già uiuea del suo sudore Sorti la terza età, come consorme A quel che trond poi l'ingegno humano E spesso in ambedue uergogna, e danno Chenacq; al'huom si uarioze si diforme, Ma se ben u'era rissa, odioze rancore Che lifece uenir con l'arme in mano L'vn contra l'altro impetuofi, e fieri I lor discordize ostinati pareri.

Rende adorno il Tarpeio, e'l Vaticano S'agguinse noia, incommodo, & affanno Pericol nella uitaze nell'honore, Nonu'era falsta, non u'era inganno Come fur nella quarta età più dura , Che dal ferro piglio nome se natura.

ETA DEL FERRO.

ONNA d'aspetto terribile, armata, & il vestimento sarà del color del ferro, h uerà in capo vn'elmo con vna tessa di lupo, con la deffra mano terrà vna spada nuda in atto di combattere, e con la finistra vno scudo, in mezo del quale vi sia dipinta la fraude, cioè con la faccia d'huomo giusto, & il resto del corpo di serpente, con diuerse macchie, & celori, ouero in luoco di questo mostro ui si potrà dipingere una sirena, & à canto della sopradetta figura ui faranno diverse zrmi, & insegue, trambur, trombe, & simili.

1/245-

Il mostro, o vero la sirena l'uno, e l'altro son simbolo, della fraude, coà me si può vedere, doue in altri luoghi so ho parlato d'essa, e per gl'effetti, e natura della sopradetta eta seguiremo per dichiaratione il più delle volte nominato Quidio, che di ciò così parla.

Il mer, la fede, ogni bontà del mondo

Enggiro, e ucrs'il Ciel spiegaron l'ali

En terra vsciron dal tartareo fondo

La menzogna, la fraude, e tutti i mali,

Ogn'infame pensier, ogn'atto immondo

Entrò ne' crudi petti de mortali

E le pure virtù candide, e belle

Giro a splender nel Ciel fra l'altre stelle.

Vn cieco, e uano amor d'honori, e regni Gl'huomini ind. se a diuentar tiranni, Fer le richezze i già suegliati ingegni, Darsi a' furti, alle forze, & agl'inganni, A gl'homicidi, & a m lle atti indegni Ft a tante dell'huom ruine, e danni, Che per ostar in parte a tanti mali Si itrodusser le leggi, e i tribunali.

ETADELL'ORO, ARGENTO, BRONZO, GFerro, come rappresentate in Parigi in vna Commedia, salanti Frico II. Rè di Francia.

ETADELLORO:

NA bellissima giouanetta, vestita d'oro, e constituali del medes mo, in vna mano porta vn fauo di mete, & con l'altra vn ramo di que con ghiande.

ETADELL'ARGENTO.

DONNA uestita d'argento con bellissimi adornamenti di perle, e veli d'argento, come anco con gran vaghezza adorno il capo, nelli picdi porta stiualetti d'argento, e con vna delle mani vna coppia di pane.

ETADELBRONZO.

DONNA armata, & con vn'elmo in capo, che per cimiero porta vno testa di Leone, la veste è succinta, & si l'armature, come anco la veste, sono del color del bronzo, in vna mano mene vn'asta, & sta in atto superbo, & altiero.

ETA DEL FERRO.

ONNA armata, & vestita del color del serro, in capo ha vna celata con vna testa di lupo, con la bocca aperta, & con la man destra tiene vn'asta con vna falce in cima d'esta, & con l'aitra vn rastesso, & ha i piedi d'auoltoio.

ETERNITA.

ONNA con tre teste, che tenga nella simistra mano vo cerchio, &

la destra sia col dico indice alto.

L'eternita per non ester coia sensibile, non può conoscersi dall'intellet to humano, che dipenda di sensi, se non per negatione, dicendos, che è luoco senza varietà, moto senza moto, mutatione, e tempo senza prima ò poi, su,ò sara fine, ò principio, però disse il Petrarca descriuendo se cir costanze dell'eternita, nell'vitumo de Trionss.

Non haura luogo, fu, farà, ne cra de le folo in presente, & hora, & hoggi

El fola eternita raccolta, e cera.

Però le feste sono le tre parti del tempo, cioè, presente, passato, e da ve-

nire, le quali iono ristrette in vna iola nell'eternità.

Il dito indice alzato, è per legno di stabile fermezza, che è nell'eternia, lontana da ogni force di mutatione, essendo simile atto solito a farii da coloro, che vogliono dar segno d'animo costante, e dal gia fatto proponimento non si mutano.

Il cerchio è simbolo dell'eternità. per non hauere principio ne fine, &

per esière perfettissima fra tutte l'altre.

#### ETERNITA.

Nella medaglia di Faustina.

ONNA in piedi, & in habito di matrona, tiene nella mano destra il mondo, & in capo vn velo che le cuopra le spalle

Lo star in piedi senza alcuna dimostratione di mouimento, ci fa comprendere, che nell'eternita non ui è moto, ne mutatione del tempo, o del le cose naturali, o dell'intelligibili. Però ben disse il Petrarca del tempo dell'eternità.

Qual maraviglia hebb'io, quando restare Vidi in vn pic colui, che mai non stette,

Ma discorrendo suol tutto cangiare.

La ragione, perche questa figura non si faccia a sedere, essendo il sedere inditio di maggior stabilita, e che il federe si suol notare quasi sempre nella quiete, che è correlativa del moto, & senza ilquale non si può esso intendere, & non essendo compresa sotto questo genere la quiete dell'eternita, ne anche si deue esprimere in questa maniera, ancorche da tutti questo non sia osseruato, come si dirà qui di sotto.

Si fa donna per la conformità del nome, Matrona per l'età stabile. Tiene il mondo in mano, perche il mondo produce il tempo, con la sua

mobilità, & fignifica, che l'eternità è fuora del mondo.

Il velo, che ambidue gl'homeri le cuopre, inostra che quel tempo, che non è presente nell'eternità, s'occulta, essendoui eminentemente.

Eternità nella Medaglia di Tito.

Onna armata, che nella destra mano tiene vn'asta, & nella finistra. Vn Cornncopia, e sotto a i piedi vn globo. Per la detta figura con parola eternità, non si deue intendere dell'eternità di sopra reale: ma di vna certa duratione ciuile lughissima, che nasce dal buon gouerno, ilquale conside principalmente in proueder le cose alla vita necessarie, perche riconoscendo i Cittadini l'abbondanza dalla beneficenza del Prencipe, hanno continouamente l'animo volto à ricompensar l'obbligo con la con cordia, & con la fedel a, e per g'antichi dipinfero questa duratione, e per petuità col cornucopia pieno di frutti, nasce parimente la lunga duratione de gli stati, dal mantenere la guerra in piedi contro le nationi barbare e nemiche, & per due cagioni, l'vna è che si mantengono i popoli bellicosi & esperti, per resistere all'audacia, & all'impeto d'altri popoli stranieri, che volessero offendere; l'altra è, che si assieura la pace, & la concordia. fra i Cittadini, perche tanto maggiormente il tutto fi vnisce con le parvede tuttauia in molte Citta, & Regni, che fra loro tanto più sono disuni i cittadini, quanto meno sono da gl'inimici trauagliati, & si moltiplicano le dissenzioni ciuili, con quiete, & riso dell'inimico, però si dipinge l'eternita con l'hassa, & con l'armatura.

ETERNITA.

Descritta da Francesco Barberini Fiorentino nel suo trattato d'amore.

RANCESCO Barberini Fiorentino nel suo trattato, c'ha fatto di more, quale si troua scritto a penna in mano di Monsig. Masseo Barberini Cardinal di S. Chiesa, & dell'istessa famiglia, ha descritto l'eternita con inuentione molto bella: & hauendola io con particolar gusto veduta, hò pensato di rappresentarla qui, secondo la copia, che dall'origina.

Le detto Monsignore si è compiaciuto lasciarmi estrarre.

Egli la figura, donna di forma venerabile, con capelli d'oro alquanto funghi, & ricadenti sopra alle spalle, a cui dal sinistro, e destro lato, done si douerebbero stendere le coscie, in cambio di esse si vanno prolungando due mezi circoli, che piegando quello alla destra, e questo alla dinistra parte, vanno circondando detta donna sino sopra alla testa, done si vniscono insieme, ha due palle d'oro vna per mano alzate in su, & è vestita tutta di azurro celeste stellato, ciascuna delle quali cose è molto a proposito conueniente per denotare l'Eternità, poi che la forma circolare non ha principio, ne fine.

L'oro è incorruttibile, e fra tutti li metalli il più perfetto, e l'azurro stellato ci rappresenta il Cielo, del quale cosa non appare più lontana dal-

la corruttione.

ETERNITA.

ONNA in habito di matrona, che nella destra mano hauerà vali serpe in giro, che si tenga la coda in bocca, e terrà detta immagina un velo in testa, che le ricuopra ambedue le spalle.

Si cuopre le spalle, perche il tempo passato nell'eternità non si vede.

Il serpe in giro dimostra, che l'eternità si pasce di se stessa, ne si somente di cosa alcuna esteriore, & appresso agli antichi significaua il mondo, & l'Anno, che si girano perpetuamente (secondo alcuni Filososi) in se medesimi, però se n'è rinouata pochi anni sono la memoria, & l'occasione dell'insegna di Papa Gregorio XIII. & dell'Anno ritornato al suo sesso per opera di lui, & ciò sarà tessimonio degno dell'eternità della sama di pi gran Prencipe.

ETERNITA.

DONNA giouane, vestita di uerde, per dimostrare, ch'ella non è sot toposta al tempo, ne consumata dalle sue sorze, starà a sedere sopra vna sedia, con vn'asta, nella mano finistra posata in terra, e con la destra sporga vn genio, cosi si uede scolpita in vna medaglia antica, con lettere, cae dicono: CLOD, SEPT. ALB. AVG.

Hauera ancora in capo vn basalisco d'oro: quest'animale era appresso

dglegitij inditio dell'eternità, perche non può essere ammazzato da and male alcuno, si come dice Oro Egittio, ne' suoi seroglifici, anzi facilmente col siato solo ammazza le siere, e gi'nuomini, & secca l'herbe, & le piante. Fingesi di oro, perche l'oro è meno soggetto alla corruttione de gli altri metalli.

Eternità nella medaglia d'Adriano.

Donna, che sostiene due teste coronate, vna per mano con queste lette re E l'ERNITAS AVGVSTI, & S. C. vedi Sebattiano Erizzo.

Eternità, o Perpetuità.

Onna, che siede sopra vna sfera celeste, con la destra porga vn Sole con i suoi raggi, & con la sinistra sostenga vna Luna, per mostrare, come ancora nota Pierio Valeriano ne' suoi leroglissic, che il Sole, e la Luna sono perpetui genitori delle cose, & per propria virtù generano, conservano, & danno il nutrimento a tutti li corpi inferiori, ilche su molto bene considerato da gli antichi Egitii, per rappresentare l'eterniti, credendo sermamente, che questi due lumi del mondo sussero per durare infiniti secoli, & che sussero conservatori, & anco nutritori di tutte le cose create sotto di loro. Siede sotto la sfera celeste, come cosa, che sia durabile, & perpetua; nelle medaglie di Domitiano, & dè Traiano si uede l'eternità, che con la destra mano tiene vn Sole, & con la sinistra vna Luna, col vestimento scinto, e largo.

EVENTO BVONO.

GIOVANE heto, & uestito riccamente, nella mano destra hauere vna tazza, nella sinistra vn papauero, & vna spica di grano, questo buono euento teneuano cosi scolpito anticamente i Romani in Campido glio, insieme con quello della buona fortuna, & è come vna somma selicita di buon successo in tutte le cose, però lo singeuano in questa maniera, uolendo intendere per la tazza, & per la spica la lautezza delle viuande, & del bere, per la giouentù i beni dell'animo; per l'aspetto lieto i piaceri, che dilettano, & rallegrano il corpo; per lo uestimento nobile i beni della sortuna, senza i quali rimanendo ignudo il buono euento facilmente vana nome, e natura.

Il papauero si prende per lo sonno, & per la quiete, nel che ancora fi

scuopre, & accreice il buono euento.

EMVLATIONE, CONTESA, E STIMOLO DI GLORIA.

ONNA, che tenga vna tromba nella destra mano, nella sinistra vne corona di quercia con vna palma ornata di siocchi, & dui galli alli

piedi, che si azzustino.

Hesiodo poeta Greco nel principio della sua poessa intitolata le opere & li giorni con più similitudine mostra che la contesa di gloriosa sama è molto laudabile, & conueneuole, atteso che per tal contesa li virtuosi samo a gara a chi può più auanzarei concorrenti loro, il sentimento dei versi di Hesiodo è questo preso dal Greco a parola per parola.

Amulatur vicinum, vicinus

Ad divitias festinantem, bona vero hac contentio bominibus

Et figulus figulo succenset, & fabro faber, Et mendicus mendico inuidet, cantorq; cantori.

I quali uersi per maggior chiarezza noi tradurremo, tenendoci parimente al testo Greco.

Il vicino al vicin emul si mostra
Che con gran frettale ricchezze acquista
Ma buona è tal contesa alli mortali;
Il vasaio s'adira col vasaio,
Il cantor al cantor, il fabro al fabro,
E'l mendico al mendico inuidia porta.

Onden'e derivato quel trito proverbio Figulus figulum odit, Il vasaio odia il vasaio, quando si suol dire, che vno artesice, o virtuoso odia l'altro della medesima professione: però nediamo ogni giorno studiosi, che biasimano, & aviliscono le opere d'altri, perche odiano la fama delli virtuosi coetanei suoi, non senza invidia; se bene spesso occorre che quello, che invidiamo vivo, morto poi lodiamo, come disse Mimnermio.

Insigni cuipiam viro proni sumus omnes Inuidere viuo, mortuum autem laudare.

Mosso lo studioso da vna certa ambitiosa inuidia d'honore, incitato dal stimolo della gloriosa sama, desideroso d'esser egli solo per eccellenza nominato, e tenuto il primo, & superiore a gli altri, s'assatica, s'industria, & s'ingegna di arriuare, anzi trapassare i segni della persentione.

Ieroglifico della gloriosa fama n'è la tromba Significat tuha famam, & celebritatem. Dice Pierio, la Tromba eccita gli animi de Soldati, & gli sue-

glia dal fonno, Claudiano. Excitet incestos turmali bucina fomnos.

La tromba parimente della fama escita gli animi de virtuosi, & li desta dal sonno della prigritia, & sa che stiano in continue uigilie, alle qual essi volentieri si danno solo per sar progresso ne gli esserciti loro a perpetua sama, & gloria. Similmente la Tromba incita gli animi de Soldati, & l'insiamma alla militia, Virgilio nel Sesso.

Ere ciere viros, Martemq; accendere cantu.

A Cofi la tromba della fama, & della gloria, infiamma gli animi all'emulatione della virtu, quindi è che Plutarco trattando della virtu morale disse, Legum tonditores in ciuitate ambitionem amulationemq; excitant, aduerasis hostes autem tubis etiam, ac tibus insligant augentq; irarum ardores, & pusuandi cupiditatem. Et certo che niuna cosa infiamma più gli animi alla virtu che la tromba della lode, massimamente i giouani, perciò seguita di adir Plutarco, Lavidando adolescentes excitet, atque propellat.

La corona, & la palma ornata di siocchi è simbolo del premio della uir

La corona di quercia su nel teatro di Roma premio d'ogni emulatione. La corona di quercia su nel teatro di Roma premio d'ogni emulatione. La n'erano incoronati Oratori di prosa greca, & latina, Musici, & Poeti de Poeti Martiale, O cui tarpcias licuit contingere quercus.

Con-

DI CESARE RIPA:

Confermar si pud con l'inscrittione di Lucio Valerio, che di tredici an ni tra poeti latini fu in Roma incoronato nel certame di Gioue Capitolino, instituito da Domitiano, come riferisce Suetonio. Instituit, & quinquen nale certamen Capitolino Ioui triplex, musicum equestre, gymnieum, & aliquanto plurium, quam nunc est coronatorum; Nella inscrittione, ancorche non fi specifichi la corona di quercia, nondimeno d'altra non si deue intendere, perche nelle contese di Gioue Capitolino di quercia s'incoronavano, vincitori.

L. VALERIO. L. F. Q .C.C. PVDENTI

HIC. CVM. ESSET. ANNORVM XIII. ROMÆ CERTAMINE IOVIS. CAPITOLINI. LVSTRO SEXTO. CLARITATE. INGENIA CORONATVS. EST. INTER POETAS, LATINOS OMNIBVS SENTENTIIS. IVDICVM HVIC. PLEBS. VNIVERSA HISCONIENSIVM. STATVAM. AERE. COLLATO. DECREVIT.

Di Sonatori di Citara Giuuenale: An Capitolinam speraret Pollio quere cum, Et gli Histrioni ancora, si come apparisce in quella inscrittione stam pata dal Panuino, da Aldo Manutio, dallo Smetio, & da Giofeffo Scalige-

ro sopra Ausonio.

L. SVRREDI. L. F. CLV FELICIS PROCVRATORI. AB SCAENA. THEAT. IMP. CAES. DOMTIAN PRINCIPI CORONATO, CONTRA OMNES. SCAENICOS

La palma, & la corona ornata di fiocchi come habbiamo detto, era pre mio ancora che si daua alli primi vincitori, perche i secondi non riporta uano le corone, & le palme con li fiocchi, si come auuertisce il sudetto sca ligero in Aufonio Poeta.

Et que iam dudum tibi palma poetica pollet Lemnisco ornata est, quo mea palma caret.

Se bene propriamente i lemnisci erano fascie picciole di lana non colo rita, come dice festo, ma trouasianco che i lemnisci da molti pigliansi per fiocchi d'oro, & di sera, secondo gli aggiunti, onde leggiamo in Alesiandro d'Alessandro Hetruscis corollis lemnisci tantum aurei darentur, Etin Sido al nio Poeta Palmis serica, Cioè Palma ornata di fascie, o siocchi di seta: veggafi lo Scaligero in detto luogo, & giornale del Turnebo lib. 18. cap. 3.

dandoti queste Palme, & corone ornate di fiocchi alli primi vincitori, se habbiamo poste per segno, che l'emulatione ci stimola alla suprema gio-

ria, & al deliderio delli primi premij.

I Galli che si azzussano seruono per simbolo dell'emulatione, & della sontesa di gloria. Certant inter se galli studio gloria, Dice il settore: Chrisippo con l'emulatione dei galli ci aggiunge stimolo alla sortezza. Themistocle animò i soldati contra barbari, con mostrar loro dui Galli che combatteuano, non per altro che per la vittoria: onde gli Atheniesi metteuano ogn'anno dui galli a contendere in publico spettacolo, ad essempio dell'Emulatione, come leggesi in Celio Rodigino lib. 9. cap. 46. Viauano anco questo in Pergamo. Plinio lib. 10. cap. 21. Pergami omnibus annis spettaculum gallorum publice editur ceu gladiatorum, Et Polluce lib. 9. cap. 6. riferisce, che i Barbari scolpirno dui galli combattenti nelle medaglie, simbole dell'emulatione, contesa, estimolo di gloria.

EDIFITIO, O VERO VN SITO.

LI antichi per vn sasso attaccato a vn filo denotauano l'edifitio, o uero il sito, & l'opera fatta, conciosiacosa che in nissun modo si può drizzare gli edifiti se non si cerca con diligenza la drittura de i canti, per mezzo de gli archipendoli: onde nel sabbricare si deue prima osseruare questo, che tutti gli edifiti conspondano all'archipendolo, & che non habbino in se (per vsare il uocabolo di Vetruuio) parte alcuna d'inchinatione all'ingiù. Però si potrà rappresentare questa sigura per vn huomo che tenghi in una mano l'Archipendolo in atto di adoprarlo con arte, & con giuditio.

FALSITA D'AMORE, O VERO INGANNO.

ONNA superbamente uestita, terrà con le mani vna serena, ehe

guardi in vn fpecchio.

Il falso amante sotto la delicatura d'vna leggiadra apparenza, & sotto la dolcezza delle sinte parole, tiene per ingannare ascose le parti più deformi de suoi pensieri maluaggi, che per i piedi, & per l'estremità, come habbiamo detto altre volte, si prendono, & però gl'antichi dipingeuano

la serena in questo proposito.

Lo specchio è uero simbolo di falsità, perche se bene pare, che in esso specchio siano tutte quelle cose, che li sono posse innanzi, e però vna sola similitudine, che non ha realità, & quello, che gli si appresenta alla sinistra, uiene alla destra mano, & medesimamente quello, che è dalla destra viene alla sinistra, il che è tutto quello, che importa questo nome di falsità, come benissimo racconta il Pierto nel lib. 42.

FAMA.

DONNA vestita d'un uelo sottile succinto a trauerso, raccolto a mez za gamba, che mostri correre leggiermente, hauera due grand'ali, sarà tutta pennata, de per cotto vi izranno tant'occhi, quante penne, de tra questi un taranno mosee bocche, di orecchie, nella destra mano terra una

tro:nba

parole medesime, tradotte in lingua nostra cosi.

La Fama è vn mal, di cui non più veloce Piccola al timor primo, & poi s'inalza: E nessur altro, e di volubilezza Fino alle stelle, & entra nella terra, Sol viue, & camminando acquista forze, E tra i nuvoli ancara estende il capo.

Et poco poi loggiunge.

E veloce di piedi, e léggier d'ale

Vn mostro horrédo, e gràde, alquale quate

(Marauiglia da dire) & tante bocche

Suonan in lei, & tant' orecchie inalza,

Vola di notte in mezzo il ciel stridendo

Et per l'ombra terrena, ne mai china

Gl'occhi per dolce sonno, & siede il giorno

Sono nel corpo piume, son tant'occhi,

Alla guardia del colmo, d'alcun tetto,

O sopra d'alte, & cminenti torri,

Le gran città smarrendo, et si del falso

Come del uero è messaggier tenace.

FAMA BVONA.

ONNA con vna tromba nella mano dritta, & nella sinistra con vn ramo d'oliua, hauera al collo vna collana d'oro, allaquale sia per pendente vn cuore, & hauera l'ali bianche a gl'homeri.

La tromba fignifica il grido uniuersale sparso per gl'orecchi de gl'huo

mini.

Il ramo d'oliua mostra la bontà della sama, e la sincerità dell'huomo samoso per opere illustri, pigliandosi sempre, & l'oliuo, & il frutto suo in buona parte; però nella Sacra Scrittura si dice dell'olio, parlandosi di Christo N. Signore in sigura, Oleum essissum nomen tuum, Et dell'Oliua dice il Salmo, Oliua fruttisera in domo Domini. Et per questa cagione soleuano gl'antichi coronar Gioue d'Oliua, singendolo sommamente buono, & sommamente persetto.

Il cuore pendente al collo, fignifica, come narra Oro Apolline ne

suoi Ieroglifici, la fama d'vn'huomo da bene.

L'ali di color bianco, notano la candidezza, & la velocità della fama buona.

Fama cattina di Claudiano.

Onna con vn uessito dipinto d'alcune immaginette nere, come pue tini con l'ali nere, & con vna tromba in mano, conforme al detto di Claudiano nel lib.della guerra Getica, contro Alarico.

Famaq; nigrantes succin&2 pauonibus alas.

Sono l'immaginette notate per quei timori, che si accrescono nel crescere la cattsua fama.

L'ali nere mostrano l'oscurità dell'atrioni, & la fordidezza.

Fama chiara nella medaglia di Antonino.

V NA bellissima figura nuda d'un Mercurio con i talaria' piedi, & al capo, sopra il braccio sinistro tenghi con bella gratia un panno, & in mano il caduceo, & nella destra per lo freno un cauallo Pegaseo, che s'erga con i piedi in alto per volare.

La figura di Mercurio con i talari, & caducco, fignifica la chiara fama

percioche gli antichi lo finsero nuntio di Gioue, e per lui s'intende il parlare, cioè l'efficacia della voce, & del grido, che per tutto si spande & si dissonde.

1 talari, & l'ale che tiene in capo fignificano le parole veloci.

Il cauallo Pegaseo s'intende per la chiara fama di Antinoo velocemen

te portata, & sparsa per l'vniuerso.

Il freno d'esso cauallo gouernato da Mercurio, ci dinota, che la fama è portata dalle parole, & dalla voce, che suona dalle virtù degl'illustri fatti de gl'huomini, & che tanto più, o meno cotal sama peruiene al mon FAMACHIARA.



do, quanto quella dalle lingue, & dal parlare de gl'huomini è accresciuta, & sparsa.

Et il popolo Romano per honorare Domitiano sece battere in vna me daglia il Cauallo Pegasco significante la sama, che per il mondo di lui s'era sparsa; vedi Sebastiano Erizzo.

FAME

FAME.

TA Fame vien deseritta da Ouidio nelle Metamorfoss al lib. 8. che in onostra lingua cosi dice.

De le ginocchia il nodo in fuor si stende Ogn'occhio infermo suo si stà sepolto, In ph'occulta, & cauernosa fossa Raro hà l'inculto crin ruuido, e sciolto E di sangue ogni vena ignuda, è scossa Pallido, e cresto, magro, e oscuro ha il vol Ventre nel uetre suo non si comprende E della pelle sol restite l'ossa

E dell'oßa congiunte in vary nodi

Traspaion varie forme, e vary modi.

E per le secche coscie par gonfiato. La poppa che a la costa appesa pende Sembra vna palla a uento senza fiato (to Ma il loco par che sia già nentre stato Rassembra in somma l'assamata rabbia D'ossa vn'anotomia, che l'anima habbia FATICA.

Onna giouane mal vestita, di color verde, in mano terrà un libro aperto, stando in atto di leggerlo, & a canto vi iara vn uitello,o glouenco.

La fatica, secondo il detto di Cicerone nel 2. delle Tusculane, è vna cer ta operatione di grand'attione d'animo, o di corpo, & si rappretenta ve-

flita di verde, perehe la speranza la ricuopre, & la mantiene.

Si dipinge giouane, percioche la giouentù è atta alla fatica più d'ogn'al tra eta dell'huomo. Et Quidio nel lib. 2. de arte Amandi volendo dimostrare, che nella giouentù si deue durar fatica, cosi dice

Du vires, animiq. finunt tolerate labores Iam veniet tacito curua senecta pede.

Col libro si dimostra la fatica della mente, che s'apprende principalmente per mezzo de gl'occhi, come strada più facile di cognitione in ogni proposito all'intelletto. Quella del corpo si rappresenta per lo significato del giouenco conforme al detto d'Onidio nei lib. 15. delle Metamorsosi doue dice

Cade laboriferi credunt gaudere invenci. FATICA.

Onna robusta, & vestita di pelle d'assino, in maniera che la testa dell'asino faecia l'acconciatura delli capelli, essendo quest'animale nato alla fatica, & a portare pesi: s'aggiungeranno ancora alla detta acconciatura due ali di Grue, & in mano terrà i piedi del medesimo vccello, ilquale serue per memoria della fatica, perche è antica opinione, che i nerui dell'ali, & de i piedi di Grue portati adosso, saccino sopportare ogni satiea ageuolmente, & senza alcun dispiacere, come auertisce Pierio Valeriano al libro 17.

FATICA ESTIVA.

7NA giouane robusta, vestita d'habito succinto, e leggiero con le V braccia nude, che con la destra mano tenghi vna falce da mietere il grano, & con la finistra vno scorreggiato strumento da batter il frumento, & apprelio vi fia vn bue.

Giouane, & robusta si dipinge, per esser in questa età le sorze del corpo più che in altra vigorose, & anco più atte alle fatiche, come bene lo

aimostra Ouidio lib. 15. Metamorfest.

Fitque valens innenis, neque enum robustior atas Vlla, nec vberior, nec que magis ardeat vlla.

L'habito succinto, & leggiero, e le braccia nude dimostrano la dispositione, & prontezza, che si richiede all'operatione, rimouendosi tutti gl'impedimenti, come sono i vestimenti gravia quelli che in tempo di

gran caldo deuoso efercitarii alla fatica.

La falce, & il seorreggiato sono instrumenti di opere di molta fatica, massime che si fanno nella stagione ardentissima desi Estate, nella quale ogni minima fatica è gravissima, & sopra di ciò nè serviremo del detto di Virgilio nel 4 della Georgica, oue dice.

Aftate laborem experiuntur.

Il bue, estendo posto da molti per simbolo della fatica, farà maggiormente ne ta la nostra figura.

FATO.

H Vonco vestito, con amplissimo vestimento di panno di lino, starà riguardando nel cielo vna stella, che risplenda in mezzo a molta luce, laquale sia terminata da alcune nuvole da tutte le bande, dalle quali cada in giro sino a terra vna catena d'oro, così è descritto nell'ottavo
libro dell'Iliade, & significa, secondo che riseriscono Macrobio, & Luciano, la congiuntione, & ligamento delle cose humane con ledivine,
& vn vincolo dell'humana generatione col sommo fattore suo, ilquale,
quando si piace tira a se, & sa inalzare se nostre menti ali più alto cielo,
oue manastrimente no potremo arrivare col nostro ssorzo terreno; però
il divin Platone vosse, che questa catena susse la forza dello spirito divi
no, & delsino ardore cesesse, dal quale sono bene spesso rapiti gl'animi di
gran valore a segnalate imprese...

Si ueste di lino, perche, come racconta il Pierio Valeriano nel lib. 40.
gl'antichi Sacerdori. Egitti poneuano il lino per lo fato, rendendone ragione, che come il lino è siutto, e parto della Luna, così ancosono li mor
tali soggetti alle mutationi del Cielo. Et questa come anco la seguente
immagine, habbiamo descritta conforme alla supersitione de gentili, essendo cosa illecita a noi Christiani credere il fato, come dissufamente in

le gna S. Tammalo contra genti'es lib. 3. cap. 93.

FATO.

Vomo vestito di panno di lino, per la ragione sopradetta, hauerà in capo vna stella, nella man destra il Caducco di Metcurio, nella sinistra vna Conocchia cul suto, ma che il filo sia tronco nel mezzo...

Le regioni, che si assegnano alle dette ec se, sono queste primieramente, petcha il sato si tiene per divolgata opinione de sauii della gentilità, a be consitta nella dispositione delle si elle, & che tutti si nostri humani assi la regiona nella dispositione delle si elle, & che tutti si nostri humani assi la regiona nella dispositi trapassi no, tecondando il moto d'esto, però so pira il capo, come dominatrice si dipinge la stella detta.

At Caducco denota la potesta del fato, ouero vn certo diuino spirito, o meno de re lo quale non solamente la mente nostra, ma tutte le cose crea-

se ancora diceuano esser mosse, & gouernate, & credeuano di più i genetili, che susse va certo vincolo, co'l quale noi venissimo obbligati, e ristretti con l'istesso Dio, & che con noi la necessità di questo medesso adunaste tutte le cose.

Lo dipingeuano con la conocchia, & con il fuso, perche cosi si mostre il debolissimo silo de nostri giorni, attaccato alle potenze del Cielo.

FAVORE.

LI antichi fingeuano vn giouane ignudo, allegro, con l'ali alle spalle, con vna benda a gl'occhi, e co'piedi tremanti, staua sopra vna ruo ta. Io non sò uedere, per qual altro sine così lo dipingessero, se non per dimostrare i tre sonti, onde scaturiscono, & deriuono tutti i sauori. Il primo è la virtù, significata per l'ali da gl'antichi spesse uolte, per mantenere la metasora del uolo dell'ingegno. Il secondo è la sortuna, dalla quale diceuano hauer le ricchezze, & per quelle la nobiltà, le quali due cose principalmente danno, & mantengono il sauore viuo, & gagliardo, & la sortuna è dimostrata con la ruota, per la ragione da dirsi a suo luogo, l'altra cagione del sauore è il capriccio, & inclinatione di chi sauorisce, senza alcun sine stabile, o senza sprone d'alcuna cosa ragioneuole, & questo uien significato per la cecità de gl'occhi corporali, da quali s'impara esser corto il conoscimento dell'intelletto, & queste sono tre cagioni.

Si possono ancora con queste medesime cose significare tre effetti d'esso, cioè l'ali l'ardire, che si ha dal sauore per impiegarsi a grand'imprese,
la superbia, che toglie la uirtù, & la conoscenza delle persone men grandi, il che si nota nella cecità, & il dominio della fortuna, che per lo più si
conseguisce per mezzo de' fauori, & ciò per la ruota si manifesta. Però que
sto si dice secondo il vulgo, non douendo noi attribuire dominio alcuno
alla fortuna, dipendendo tutto dalla diuina prouidenza. Et in quesso s'hà
da seguitare la uerità, insegnataci da S. Tommaso contra gentiles. 3. c. 23.

FAVORE.

V N Giouane armato, con uno scudo grande posato in terra, oue sara dipinto il mare con un delsino, che porti sopra il dorso un giouine, che suoni la lira, & con la mano dritta terra uno scetro abbassato uero so la terra.

Si dipinge il fauore armato per l'audacia di scoprirsi vigoroso nelle imprese di molta difficultà, alle quali spesso s'arrischia, & ne esce facile mente con honore.

Lo scudo è segno, che i fauori sono difesa della fama, & della roba, co.

me esso è satto per difesa della vita corporale.

Il Delfino nel modo detto, accenna la fauola d'Arione nobile sonatore, ilquale per inuidia d'alcuni marinari, essendo gettato dalla barca nell'acque su da questo pesce amoreuolmente portato alla riua, ilqual'ossitio si può prendere in questo proposito, perche il fauore deue esser senza obli go, « senza danno di chi lo fa, ma con utile, « honore di chi lo riceue, sequali qualità si uedono espresse nell'attioni del Deisino, che senza suo

s ico-

scomodo porta il sonatore per l'acque, & gli salua la vita.

Si dice ancora esser portato vno che è solleuato da fauore, & permezzo d'essi facilmente uiene a termine de suoi desiderij. In cambio del delsino si potrebbe ancora fare vna Naue in alto mare, con vn vento, che le spiri in poppa, per dimostrare, che il sauore è l'aiuto, che s'hà per lo compimento de desiderij.

Lo icetro piegato uerso la terra è il segno, che dauano i Rè di Persia, per sauorire i uastalli, toccandogli la testa; perciò si legge nell'Istorie Sacre, che Assuero, Artaserse detto dagli scrittori prosani, per sauorire Ester

sua moglie, le toccò con lo icetro la testa.

mo piegato, di che si può uedere la ragione appresso il Pierro, & altri Scrittori.

Fecondità nella Medaglia di Mamea.

Onna, che con la finistra tenga vu Cornucopia, & con la destra meni

per mano vn fanciullo.

Si ta il Cornecopia, per adoprarfi ancora questa parola di secondità me tasoricamente nella terra, ne gi'Albert, ne gi'ingegni, & in ogni altra cota buona.

Fecondità nella Medaglia di Faustina.

Onna sopra vn letto gentale, & intorno le icherzino due sanciulli.

Fede nella Medagha di Phantilla.

N'huomo con vna donna, che si danno la fede stringendosi la de-

FEDE CHRISTIANA.

DONNA in piedi sopra vna basc, uestita di bianco, ne. la sinistra hauera vna Croce, & nella destra vn cance.

La Fede è una ferma credenza, per l'autorità di Dio, di cose che per argomento non appariscono, nelle quali è fondata la speranza Christiana.

Si rappresenta sopra vna base, per dimostrare, che ella, come dice S. Am brogio lib. 1. de Patri, Abr. cap. 2. tom. 4. è la base Regina di tutte l'altreurri, posche tenza di esta è impossibile piacere a Dio, come dice S. Paolo

ad Hebr.cap.11.

Et si sa in piedi, e non a sedere, con vn calice nella destra, per significare le operationi corrispondenti ad esta, essendo che, come attesta S. Agostino lib. de sid, & oper. cap. 13 tom. 4. & S. Iacomo al cap. 2. Per sidem, sine
operibus nemo potest salvar, nec in sitiscari, nam sides sine operibus mortua est, &
ax operibus consumutur. Si che con l'opere douemo seguitare la fede nostra, poiche quello neramente crede, ilquale esercita con l'opere ciò che
crede; dice S. Agostino sopra S. Matteo al cap. 11. Non evim satis est credere,
sed videndum est, vi credatur.

Et perche due principali capi d'essa Fede, come dice S. Paolo, sono credere in Christo Crocifino, & nel Sacramento de l'Altare: però si dipinge

con la Croce, e col Cance.

FEDE CHRISTIANA.

NA vergine con habito bianchissimo sopra una pietra quadrata, con la destra terrà eleuata vna Croce, & con essa vn libro aperto, guardandolo sissamente, & col dito indice della sinistra, additerà toccando quasi l'orecchio suo, lasciando da parte l'esplicatione dell'altre cose

"gia dette di sopra.

Si rappresenta col dito all'orecchio, & col libro aperto, percioche due fono i mezi per apprendere la Fede santa, vnoè l'volto, & questo è il prin cipale, dicendo S. Paoio ad Rom. cap. 10. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi; L'altro è il leggere i libri Canonici, & questo è men potente: Viuus est. n. sermo Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens vsque ad diuisionem anima, ac spiritus, compagum quoque, ac medullarum, & discretor cognitionum, & intentionum cordis. Dice il medessimo Apostolo ad Hæbr. cap 4. oltre che ne significa, che alla Fede la pietra, come a fondamento s'appoggiano tutte l'altre uirru, ne può anche dimostrare, che que sta pietra fondamentale sia Christo, Petra autem erat Christus, ilquale doue mo credere (come ueramente egli è) vero Dio, & uero huomo, Redentore del mondo, e principio d'ogni bene nostro.

FEDE CATTOLICA.

ONNA vestita di bianco, che si tenga la destra mano sopra li petto,

& con la finistra terrà un Calice, & attentamente lo guardi.

Sono tre le uirtù insegnateci nella noua, & vltima legge data per bocca di Christo N. S. come tre anella collegate vn dentro all'altro:ma la Fede è prima alle altre due, non potendo alcuno hauere, ne Speranza, ne Carità senza essa, dalla quale queste dependono in questa uita necessa riamente. Questa dunque si sà uestita di bianco, & bella di saccia, perche come il color bianco ci mostra la similitudine della luce, quale è cosa esistente, & persetta di sua natura, & il color negro ci mostra le tenebre, che sono solo privatione d'essa così dobbiamo noi credere, che chi hà sede persetta, & sormata con la carità, habbia l'essere, & viva, & chi di questa sia privo, s'auvicini, o sia in tutto prossimo alla privatione, & alla morte eterna; l'vno ci disse Christo N. S. in quelle parole. Qui credit in me eticm si mortuus suerit vivet; L'altro s'hà del sacro simbolo di Santo Athanasso. Hac est fides Catholica, quam nisi quisque sideliter, si rmiterque crediderit salvus esse non poterit.

Mostra ancora la bianchezza del uestimento, che questa uirtù, non s'ac quista con l'introdurre le scienze nell'anima, come il color bianco a' panno non si da con colori materiali; ma solo s'acquista purisicando il panno da gl'altri colori, cosi la fede quando è netta, ll'anima con la gratia, & carita in modo che non penda troppo all'inclinationi, che danno diletto, ne alle scienze, che sanno superbo; più essicacemente opera, & ha la sua perfettione. Nota ancora questo colore, che facil cosa è deviar da ques a santa virtù, come è sacile macchiare vn candidassimo ucitamento, però disse

l'Aneitoa que proposito.

Non par che da glantichi st dipinga Che d'un vel bianco, che la copra tutta

E per questa cagione molti incorrendo, in vn solo errore, con pertinacia, sono a ragione ributtati dalla Santa Chiesa, sapendos, che. Qui in vne

delinquit factus est omnium reus .

La mano, che tiene sopra il petto, mostra che dentro nel cuore si riposa la uera, & uiua sede, & di quella saremo premiati, della quale dice S.
Giouanni nell'Apocalissi al cap.2. Esto sidelis vsq; ad mortem, & dabo tibi, disit Dominus, Coronam vita, Non della sinta, che molte uolte si mostra nella mortificata apparenza de' corpi.

Nell'altra mano tiene il calice, fimbolo della Fede, doue fi sostentano tutte le nostre speranze, & il fine de'nostri desiderij, essendo la Fede vna serma credenza, suori d'ogni dubbio considata nel certo essere di Dio, &

prouidenza, & potenza di quello.

FEDE CATTOLICA.

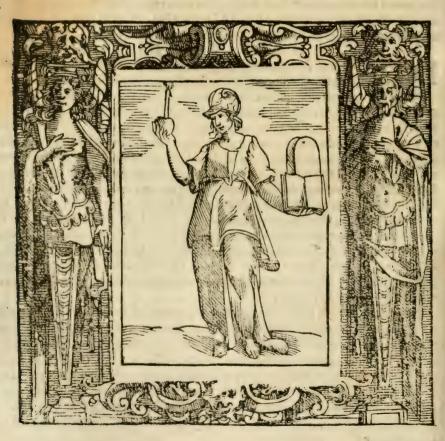

D ONNA uestita di bianco, con l'elmo in capo, nella mano destra ter rà vna candela accesa, & un cuore, & nella finistra la tauola della

legge uecchia insieme con un libro aperto.

La Fede come una delle untù Teologiche tiene in capo l'Elmo per dimostrare, che per hauere la uera Fede si deue mantenere l'ingegno sicuro da' colpi dell'armi nemiche, che sono le ragioni naturali de' Filososi, & le sossitiche ragioni de gl'Heretici, & mali Christiani, tenendo serma la mente alla dottrina Euangelica, & a' dinini comandamenti, dicendo San Gregorio nell'Homilia 26. che: Fides non habet meritum, voi bumana ratio prabet experimentum.

Il libro con le tauole di Moise, sono il testamento nuovo, & vecchio insieme, come principal somma deciò, che si deue credere, che sono li commandamenti di Christo S.N. insieme con quelli della vecchia legge, per conformità del detto suo, che dice: Non sono venuto a distruggere

la legge ma adempirla.

Il cuore in mano con la candela accesa mostra l'illuminatione della mente nata per la Fede, che discaccia le tenebre dell'infideltà, & dell'i-gnoranza, dicendo S. Agostino sopra S. Giouanni al capitolo nono: Cecitas est infidelitas, & illuminatio sides, Però per antica eeremonia nel sacrificio della Messa, & in altri atti Ecclesiastici, si vede l'vsode' lumi, & delle torcie accese, del che dissusamente tratta Stesano Durante, de ritib. Eccl. lib.1.cap.10-

FEDE NELL'AMICITIA.

ONNA vecchia, & canuta coperta di velo bianco, col braccio de-

ftro disteso, & d'vn'altro velo sarà coperta la destra mano.

Tiene coperta la mano destra, secondo l'ordine di Numa Pompilio Rè de'Romani nel sacrificio da farsi alla Fede, per dare ad intendere, che si ha da seruare la Fede con ogni sincerità all'amico, poiche: Fides (come dice Pitagora) Est amoris fundamentum, qua sublata, tota amicitia lex, ius, vis, ac vatio peribit.

Rappresentasi canuta, e uecchia, perche cosi la chiamò Virgilio, ilche dichiara vn'interprete, dicendo, che si troua più sede ne gl'huomini, che hanno per molti anni maggiore esperienza; & aggiunge per mostrare, che non basta conservare la sede per alcun tempo: ma bisogna che sia...

perpetua.

Racconta di più Acrone, che sacrificando alla Fede il Sacerdote, si copriua non solo la destra mano con bianco uelo, ma il capo ancora, e quasi tutto il corpo, per dimostrare la candidezza dell'animo, che deue en er compagna della Fede nell'amicitia.

FEDE MARITALE.

DONNA uestita di bianco, con le prime due dita della destra mano tiene vn'anello, cioè vna sede d'oro.

FORTVNA.

ONNA con gl'occhi bendati, sopra vn'albero, con vn'asta assai lunga percuota i rami d'esto, e ne cadano varu istromenti appartenenti a varie professioni, come scetti, libri, corone, gioie, armi, &c. Et cosi la dipinge il Doni . Alcuni dimandano Fortuna quella virtù operatrice delle fielle, lequali uariamente dispongono le nature de gl'huomini, mouendo l'appetito sensitiuo, e per mezo di quello inchinando anco in certo modo fenza sforzarlo l'appetito ragionecole, in modo che non ne fenta uiolenza nell'operare: ma in quetta figura fi pigli folo per quel fuccesso casuale, che può efiere nelle cose, che lenza intentione dell'agente rarissime volte si ol auuenire, ilquale per apportare spesse uolte, o gran bene, o gran male gli huomini che non fanno comprendere, che cofa alcuna si possa fare lenza l'intentione di qualche agente, hanno con l'imaginatione fabricata come signora di quest'opre questa che dimandano Fortuna, & è per le bocche degl'ignoranti continuamente. Si dipinge cieca communemen te da tutti gl'autori gentili, per mostrare che non fauorisce più un'huomo che un'altro, ma tutti indifferentemente ama, & odia, mostrandone que' segni che'l cato le appresenta, quindi è ch'essalta bene spesso a' primi hono ri vn scelerato, che sarebbe degno di supplicio, & un'altro meriteuole lafcia cadere in miseria, e calamita. Però questo dico secondo l'opinione de' gentili, e che suole seguiril volgo ignorante, che non sa più oltre; ma la ve rità è, che il tutto dispone la diuina prouidenza, come insegna S. Tomafo lib. 3. contra gentes cap. 92. citato di fopra. Gli huomini che stanno intorno all'albero danno testimonio di quel detto antico che dice: Fortuna svæ quisque faber, perche se bene alcuno potesse esser (come si dice) ben fortunato, nondimeno s'egli non è giuditiolo in drizzare il camino della vita sua per loco conueniente, non è possibile, che uenga a quel fine, che desideraua nelle sue operationi.

FEDELTA.

DONNA uestita di bianco, con due dita della destra mano, tengunanello, ouer sigillo, & a canto ui sia vn cane bianco.

Si fail sigillo in mano, per segno di sedeltà, perche con esto si serrano, e

nascondono li secreti.

Il caue perche è fidelissimo hauerà luogo appresso questa imagine per l'autorità di Plinio nel lib. 8. dell'historia naturale, doue racconta in parricolare del cane di Tito Labieno ueduto in Roma nel confolato d'Appio Iunio, & Publio Silio, ilquale essendo il sopredetto Tito in prigione non fi parti mai da giacere per quanto poceua vicino a lui, & essendo egli finalmente come reo gettato dalle scale gemonie supplicio che si usaua in Ro ma a quelli, che erano condannati dalla giuttitià, staua il cane intorno al corpo del già morto padrone, mostrando moltissimi essetti di dolore, & portando tutto il cibo, che gli fi daua, alla bocca d'effo, esfendo alla fine il

cadauero gettato nel Tenere, il cane ancora di propria uoglia ni fi getto reggendo iopra l'acque per buono spatio quel corpo con infinita mera-

uiglia de' riguardanti.

Si legge anco in Erasto d'vn Caualier Romano, che haueua un figliuolo vaico nelle faice, appresso alquale di continuo staua vn cane domeflico di caia, & auuenne, che facendosi vn giorno nella Città alcuni giochi militari, oue il Canaliere doueua interuenire, volle la curiola. fua moglie interuenire alla festa, & hauendo serrato il fanciullo col cane in vna medesima stanza, conducendo teco tutte le fue serue, se ne ando to pra vn palco della casa, donde si poteua hauer della festa trattenimento; vici in quel tempo per vna feffura della muraglia vn'horribil ierpente, & andatotene alla culla per uccider il bambino, tù dal cane affalito, & ucciso, restando esto tolo intanguinato per alcuni morsi del terpe, a caso in. quel combattimento del cane, & del serpe la culla si uolto sottosopra; la Balia allo spettacolo del sangue, & della culla riuersata, ritornata che sa conietturando la morte del fanciullo, portò con lagrime al padre la falfa nuoua: egli infuriato per tali parole corse alla stanza, e con vn colpo di spa da l'innocente cane per merito di fedeltà diuise in. due parti, poi piangendo and i uerio la culla, & credendo vedere le tenere membra sbranate trouò il fanciullo viuo, e iano con fua grandissima allegrezza, & merauiglia, poi aecorgendofi del serpe morto, uenne in cognitione della nerita, do lendo fi infinitamente d'hauer dato all'innocente animale la morte, in ricompensa della rarissima fedeltà. Molt'altri essempi, raccontano diuersi aleri auttori in questo proposito, a noi bastano questi.

F E D E L T A.

ONNA vestita di bianeo, con la destra mano tiene vna chiane, & alli

piedi vn cane.

La chiaue è inditio di secretezza, che si deue tenere delle cose appartenenti alla sedeltà dell'amicitia, ilche ancora per singolare instinto di natura la sedeltà si significa per il cane, come si è detto in altre occasioni.

Felieu à nella medeglia di Giulia Mammea con queste lettere.

FOELICITAS PUBLICA.

ONNA ghirlandata di fiori, che siede in vn bel seggio regale, nella destra mano tiene il Caduceo, & nella sinistra il Cornucopia pieno di frutti, e fiori.

La felicità è vn riposo dell'animo in vn bene sommamente conòsciuto, & desiderato, & desiderabile, però si dipinge a sedere, col Caduceo in se-

gno di pace, & di lap.enza.

Il Cornucopia accenna il frutto confeguito delle fatiche, senza laquale è impossibile arquare alla felicità, che per mezzo desse si conosce, & desiderà.

I fiori fono inditio d'allegrezza, dalla quale il felice stato non si divide giamai; significa ancora il Caduceo la virtù, & il Cornucopia la ricchezza, però selici sono tra di noi coloro, che hanno tanti beni temperali, che

pof-

236 ICONOLOGIA

possono prouvedere alle necessità del corpo, & tanto virtuosi, che possone alleggerir quelle dell'anima.

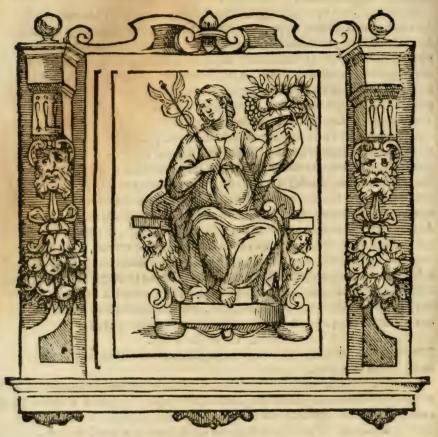

### FELICITA ETERNA.

10 V AN E ignuda, con le treccie d'oro, coronata di lauro, sia bella, & risplendente, sedera sopra il cielo stellato, tenendo vna palma nella sinistia mano, & nella destra vna siamma di suoco, alzando glocchi in alto, con segni d'allegrezza.

Giouane si dipinge, percioche la felicità eterna non ha seco, se non allegrezza perpetua, sanita uera, bene incorrotto, & tutte le gratie particolari, che seguono la giouentù, & delle quali l'altre eta sono molte

difettole.

Si tà ignuda, perche non ha bisogno di velarsi delle cose caduche della zerzaso per somenire alia vita, o per ornarsi, ma tutto il ben suo, & l'altrui maice in michaian ente da sermedenna.

Icarelli

I espelli d'ero fono i pensieri soaui di sempiterna pace, & sicura consordia. In questo significato è pigliato l'oro ancora da Poeti, che è la prima età iucorrotta da gl'huomini, quando si viueua senza contaminare le leggi.

Ponsi a sedere sopra il Cielo stellato, per dimostrare, che la vera felicità, che solo in Cielo si gode, non è soggetta al rapido corso delle stelle, &

allo icambieuole mouimento de tempi-

La corona del lauro con la palma mostra, che non si può andare alla selicità del Cielo, te non per molte tribulationi, essendo vero il detto di S. Paolo, che dice. Non coronabiturnisi, qui legitime certauerit.

La fiamma ardente dimostra l'amor di Dio, & il miraralto la contemplatione di lui, perche in ambe due queste parti consiste la beatitudine,

& la compita felicità -

FELICITA BREVE.

DONN A uestita di bianco, & giallo, che tenga in capo vna corona d'oro, sia cinta di varie gemme, nella mano destra hauera vn scetro, tenendo il braccio alto, alquale s'aunitichi con le sue frondi vna zuccha, che torga dal terreno vicino a piedi d'essa, con la sinistra tenga vn baci-

le pieno di monete, & di gemme.

Il vestimento bianco, e giallo è inditio di contentezza, la corona, & lo scetto di signoria, & il bacile di gran ricchezze, nelle quali cose la breue, & vana felicita consiste assimigliandosi alla zucca, laquale in breuissimo spatio di tempo altissima diuentata, in pochissimo tempo poi perde ogni suo vigore, & cadea terra, il che è conforme a quel che disse l'Alesato tradotto in nostra lingua.

Crebbe la zucca a tanta altezza, ch'ella A vn'altissimo Pin passò la cima, E mentre abbraccia in questa parte, e in quella I rami suoi superba oltre egni stima

El Pin sen rise, e a lei cosi fauella: Breue è la gloria tua; perche non prima Verrà il verno di neue, es giaccio cinte. Che sia ogni tuo rigor del tutto estinto.

FERMEZZA.

DONNA. con le membra grosse, d'aspetto robusto; nestita d'azzurro, ex ricamato d'argento, come disselle, se con ambe le mani ter ra vna torre.

Questa figura è formata in maniera, che facilmente senza molta dichia ratione si può intendere, però per non ci trattenere, que non bisogna, dico solo, che il color della veste con le stelle sisse i colpiteui sopra, mostrano fermezza, per similitudine della fermezza del cielo, ilquale per la sua persettione, secondo il tutto, non è soggetto a mutatione socale, ne corrottiua, & non può in modo alcuno vacillare in alcuna parte.

FERMEZZA, ET GRAVITA DELL'ORATIONE.

SCRIVE il Pierio nel primo libro de suoi Hieroglissici, che quando i Sacerdoti Egittii voleuano dimostrare in pittura la fermezza, & la grauità dell'oratione, faceuano Mercurio sopra vna base quadrata senza piedi; ilche dimostraua la fermezza, & sorza delle parole esseguite, le quali senza l'aiuto delle mani, o piedi possono per se stesse fare l'ossitio, che da loro s'aspetta.

Fortezza d'animo, & di corpo.

Onna armata di corazza, elmo, spada, e lancia, nel braccio sinistro, te nendo vno scudo con vna testa di leone dipintaui, sopra allaqual stà vna mazza, per questo s'intende la fortezza del corpo, e per il capo di leo ne, la generosità dell'animo, e si vede così in vna medaglia molto antica.

Fortezza, & valore del corpo congiunto con la prudenza,

& virtu dell'animo.

Onna armata di corazza, elmo, & scudo, & nella destra mano habbia vna spada ignuda, intorno alla quale vi sia con bei giri auuolto vn serpe, e sopra l'elmo habbia vna corona di lauro co oro intrecciata, con vn motto per cimiero, che dica: HIS FR VGIBVS. La spada significa la fortezza, & valor del corpo, e la serpe la prudenza, & virtù dell'ani mo, con le quali due virtù spesse volte si vedono salire gl'huomini di vile conditione alla trionsal corona d'alloro, cioè ad alti honori della militia.

Fortezza del corpo congiunta con la generosità dell'animo.

Onna armata, come s'è detto, nella destra tenga la Claua d'Hercole, in capo per elmo vna testa di leone, si come si vede nelle statue antiche.

Fortuna.

Onna co'l globo celeste in capo, & in mano il cornucopia. Il globo celeste dimostra, si come egli è in continuo moto, così la fortuna sempre si muoue, e muta faccia a ciascuno hor'innalzado, e hor'abbassan do, e perche pare che ella sia la dispensatrice delle ricchezze, & delli beni di questo mondo; però se le sa anco il cornucopia, per dimostrare, che non altrimenti quelli girano di mano in mano, che saccia il globo celeste, onde disse Ausonio Gallo. Fortuna nunquam sistit in eodem statu, semper monetur, variat, em mutat vices, en summa in imum vertit, ac versa erigit. Può anco significare il globo, che la fortuna vien vinta, e superata dalla dispositione celeste, laquale è cagionata, & retta dal Signore della Fortuna, & della natura, secondo quello ch'egli ha ordinato ab eterno.

FERMEZZA D'AMORE.

DONNA d'ornatissimo habito vestita, per aeconciatura del capo hauerà due ancore, che in mezzo con bella ligatura tengono vin cuore humano, con vin motto che lo circondi, & dica Mens est sirmissima.

FIVMI, E PRIMA TEVERE.

SI vede il Teuere rappresentato in molti luoghi in Roma, & particolarmente nel Vaticano in vna bellissima statua di murmiotche sta gia cendo

cendo, & sotto il braccio destro tiene vna lupa, sotto la quale si veggiono due piccioli fanciullini, che con la bocca prendono il latte da essa.
Sotto il medessimo braccio tiene vn'Vrna dalla quale esce acqua in grandissima copia, ha nella sinistra mano vn cornucopia pieno di varii frutti, e con la destra mano tien'vn remo, hà la barba, & i capelli lunghi, &
è coronato da vna bella ghirlanda di uarij frutti, e siori.

Il Teuere è fiume d'Italia, ilquale esce dal destro lato dell'Apennino, & diuide la Toscana dall'Umbria, e Campagna, come anco la città di

Roma.

Si dipingono i fiumi giacendo, per dimostrare, che la loro proprietà è

l'andare per terra.

I due piccioli fanciulli, che predono il latte dalla lupa, si fanno per memoria di Romolo, e Remo fratelli, sondatori di Roma, i quali furono tro uati alla riua del Teuere espossi, che pigliauano il latte da vna lupa.

Si corona detta figura in memoria delle vittorie de' Romani, che per ciò si uede il ritratto in alcuni luoghi, che detta figura sia coronata non

solo de' fiori, e frutti, ma di lauro.

Il cornucopia con la diuersità de' frutti, significa la fertilità del paese,

doue passa.

Il remo dimostra esser fiume nauigabile, & commodo alse mercantis.

Tenere come dipinto da Virgilio nel settimo dell'Eneide.

Quando in ripa del fiume il Padre Enea Da gl'oppi folti tra le spesse fronde
Sotto l'aperto Ciel poss'à giacere Parue ch'rscisse dal tranquillo siume,
Diede alle membra al sin breue riposo, Vestito d'vn sottil ceruleo velo
Et ecco il Dio del luogo, il Tebro stesso E di frondosa canna cinto il crine.

Iluestimento del colore ceruleo si sa per dimostrare la chiarezza dell'acque, essendo all'hora più chiara, quando meglio riceue il colore del cielo, esperò su dimandato il Teuere Albula da principio, che poi da Tiberino Re de gl'Albani nel Teuere sommerso, su chiamato Iiberi, e hoggi Teuere.

Potrassi anco sar il velo di color slauo, perche cosi lo dipinge virgilio

nel 7.dell'Eneide.

Et multa flauus arena Tyberis . Et Horatio. Vidimus flauum Tyberim .

La ghirlanda di canna che gli da Virgilio conuiene à tutti i fiumi, perche facilmente nascono in luoghi acquosi.

ARNO.

N vecchio con barba, e con capelli lunghi, che giacendo sia posato con vn gomito sopra vn'Vrna, dalia quale esca acqua, hauerà que la figura cinto il capo da vna ghirlanda di faggio, & a canto vi sarà à giacere vn Leone, ilquale tenghi con le zampe vn giglio rosso, che l'vno e l'altro dinotano l'antica arme di Fiorenza, principal Città di Toscana, per mezo della quale passa l'Arno.

Dicesi che altre uolte i Fiorentini si elessero per loro insegna fra tutti i siori il giglio bianco in campo rosso: ma poi per alcune discordie nate

tra di loro, come racconta Cristoforo Landini, elessero il Giglio rosso in

Elessero parimente fra gl'animali il Leone, si come Rèdi tutti gl'animali, e fra gl'huomini eccellenti per il lor maggior sigillo Hercole.

Gli si da la ghirlanda del faggio per dinotare, che l'Arno, secondo che racconta Strabone, esce dal lato destro del monte Apennino da vn luo-

go chiamato Falterona, oue è gran copia di faggi.

Scende questo siume dal sopradetto luogo, da principio, come vn ruscello d'acqua fra strani balzi, e straboccheuoli luoghi, & valli verio l'Occidente, e poi entrandoui molte sorgiue d'acqua, torrenti, & siumi si ingrossa, & lassando alla sinistra Arezzo, entra nel Fiorentino, & passa a Firenze, & la partisce in due parti, & quindi scendendo a Pisa parimenté quella divide, e poi corre alla marina, oue sinisce il suo corso.

Si può anco dipingere detta figura con il cornucopia, atteso, che doue

agli passa sono luoghi fertili di Toscana.

PO

D'A diuersi, & in particolare da Probo è stato dipinto il Pò, non solo che si appoggi, come gl'astri siumi all'vrna, e che habbia cinto il capo di ghirlanda di canne, ma c'habbia la faccia di toro con le corna.

Dipingesi in questa guisa, percioche (come racconta Servio, e Probo) il suono che sa il corso di questo siume è simile al rugito del bue, come an

co le sue ripe sono incuruate à guisa di corna.

Per la dichiaratione della ghirlanda di canna, ci seruiremo dell'autto aità de gl'antichi, percioche loro coronauano li siumi di canne, perche, come habbiamo detto nella pittura del Teuere, la canna nasce, e cresce

meglione i luoghi acquosi, che ne gl'aridi.

Si potra anco dipingere questo siume vecchio con capelli, e barba lun ga canuta, e come habbiamo detto, che s'appoggi all' Vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, e faccia sette rami, e in essa sia vn cigno, terrà convna delle mani il corno di douitia, e con l'altra vn ramo d'arbore, dal qua

le si veda lagrimare humor giallo.

Hauerà in capo vna ghirlanda di pioppo, per mostrare non solo che questo siume è circondato da questi arbori ; ma per memoria di quello che si racconta sauolosamente delle sorelle di Fetonte, ilquale su fulminato da Gioue, & sommerso nel Pò, & esse trassormate in pioppe alla riua di questo siume, come anco Cigno Re di Liguria in Cigno, che perziò vi si dipinge, anco il detto vecello vedendosene di essi in detto siume
gran quantità.

E questo siume notissimo in Lombardia, ilquale nasce nel grembo del l'altissimo monte Vesalo dalli confini di Liguri Gabieni con chiarissimo & breuissimo principio per l'Alpi scende, & poi calando sotto terra risorge, & entra con sette bocche nell'Hadriatico mare, ondesi dice

far sette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel terzo lib. che il Pò ingrossa nel

na.ci-

nascimento della canicula, quado si struggono le neui, & è più rapido per li campi, che per li nauilii, ma non però si appropria nulla di quello che

roglie, & doue passa, quiui rimane più grasso, & diuitioso.

Per dichiaratione del ramo, che stilla l'humor sopradetto, il Boccaccio nel 7. lib. della Geneologia delli Dei dice, che d'intorno al Pònascono diuerse specie di arbori per sorza del Sole, senza esser piantati, onde circa il fine dell'Estate, mentre che il Sole comincia à declinare, sudano vn certo humore giallo in modo di lagrime, il quale si raccoglie con artissicio, & si compone in ambra.

ADIGE.

VN vecchio, come gli altri a giacere, appoggiato ad vn'Vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, sara coronato di vna ghirlanda di diuerfi siori, & frutti, & con la destra mano tenghi vn remo.

L'Adige ha la sua fontana, dalla quale esce nell'Alpi di Trento (secondo Plinio) & metre il capo nel Mare Adriatico alli Fossonioue è affai

bel porto:

Gli si dà la bella ghirlanda de varii siori, & frutti, per dimostrare, che per doue egli passa è ameno, & fruttisero, come bene dimostra Virgilio nella Buccolica, & nel nono lib. dell'Eneide quando dice.

Sine Padi ripis, Athesim seu propter amanum.

Il remo, che tiene con la destra mano, dinota esser questo nobil fiume nauigabile, percioche per esso si conducono varie cole per l'vso de gli huomini.

NILO.

Rappresentato în una statua di marmo posta nel Vaticano di Roma.

S T A à giacere con chiome, e barba lunga, ha il capo inghirlandato di fiori, frondi, e frutti, giace con il braccio finistro appoggiato sopravna Ssinge, quale ha la faccia fin'alle mami ile di giouanetta, & il resto del corpo di leone, fra la Ssinge, & il corpo del Nilo si vede vscire granquantità d'acqua, tiene con la finistra mano un corno di douitia pieno di frondi, siori, e frutti, stanno sopra la persona di detto siume, com'anco sopra d'un Coccodrillo posto a canto ad esso sedici piecioli fanciullini, i qua li con allegrezza mostrano di scherzare.

Il Nilo, come dice il Boccaccio nel 7. lib. della Geneologia delli Dei, è fiume meridionale, che diuide l'Egitto dall'Etiopia, e secondo la commu

ne opinione nasce ne i monti di Mauritania presso all'Oceano.

Quello fiume si posa sopra alla Ssinge, come mostro samoso dell'Egit.

to, oue passa questo siume.

Metteuisi anco il Coccodrillo, per esser'ancor'esso animale dell'Egitto, e per il più solito stare alla riva del Nilo.

La gran quantità d'acqua, ch'esce nel detto modo, mostra l'innondation

del Nilo nella regione d'Egitto, e ne gl'altri paesi, oue egli passa.

Li sedici fanciulli significano sedici cubiti di altezza dell'innondatione del Nilo, che è stata la maggiore che habbia satto, e l'al.eg: ezza de i put-

l' tini

tini mostra l'vtile, che di tale inondatione cauano le persone diquei luoghi che sono aridi, e secchi, per esser sottoposti alla gran sorza dei Sole, unde per tale inondatione si sanno li terreni sertili, & 1 paesi abbondanti, se che ciò significa il cornucopia & la ghirlanda.

T I G R E. Nella Medaglia di Traiano.

VOMO vecchio, che come gl'altri sta giacendo con l'vrna da vn

lato, & dall'altra vna Tigre.

Nasce questo fiume nella maggiore Armenia, nel piano di vn luoco det to Elongosine, & girando in diuersi luoghi con dieci bocche, entra nel mare Persico.

Dicesi, c'hebbe questo nome di Tigre per la velocità, come anco perche nel luogo, que passa, si dice esserui quantità di queste siere.

DANVBIO.

Nella Medaglia di Traiano.

VIN vecchio, che si appoggi, come gl'altri all' Vrna, la quale versi acqua, & che tenghi coperta la testa con velo.

Copresi il capo con velo, perciòche non si sapeua di certo l'origine del

suo nascimento, onde Ausonio. .... così dice:

Danubius perit caput occultatus in ore.
A C H E O L O.

A Ouidio nel lib. 9. delle Metamorfosi vien descritto con barba, e capegli lunghi, hà da vna banda della fronte vn corno, & dall'altra banda non viessendo l'altro, si veda la rottura di esso, è ghirlandato di salce, & di canne; Et Ouidio nel luogo detto di sopra così sa mentione, quando esso si ume di se stesso dice doppò l'esser stato abbattuto da Hercole.

Io mi trouai scornato, e senza moglie Ben c'hoggi con corone, e canne, e foglie Con doppio dishonor, con doppio assanno Di salce ascondo à la mia fronte il danno.

Tiene sotto all'vn de bracci due vrne, da vna delle quali esce acqua, &

dall'altra nò ...

Acheolo è fiume famosissimo della Grecia, e nasce nel monte Pindo, & dividendo la Etolia dall'Arcadia, finalmente descende con il mare in.

Malia ..

Secondo che fauolosamente dicono i Poeti. Oneo promise Deianira sua sigliuola, bellusima giouane, per moghe ad Hercole con questa conditione, che riducesse le acque del siume Acheolo in vn sol letto, perche secua granditsimi danni, però dicesi, che Hercole dopo moste satiche, combattendo con Acheolo cangiato in toro, lo vinse con rompergli, & torgli vn como dal sapo, che su quando raccolse l'acque in vn sol luogo, & lo rese service, cabbondante, & perciò si rappresenta con vn'yrna, che getti acqua, e l'altra nò.

ACI.

E Descritto da Ouidio nel trigesimo libro delle Metarmorsosi, & Galatea di lui innamorata così dice:

Vn bel giouane in tanto in mezo al fonte Io riconobbi a'le fatezze conte Io reggio insino al petto apparir suore Aci, se non che molto era maggiore Che ornata di due corna haueata fronte Lucide hauea le carni, e crista lline, Di maestà ripiena, e di splendore E dicorona, e canne ornato il crine,

Aci è fiume della Sicilia procedente dal monte Etna.

A C H E R O N T E, Fiume infernale.

VESTO siume sara di color tanè stinto, che getta per l'vrna acqua, e rena, percioche Virgilio nel lib. 10 dell'aneide così dice:

Hinc via Tartaei, que fert Acherontis ad vndas
Turbidus hic cano, vastaque vorágine gurges.

Aestuat, atque omnem Cocyti erustat arenam.

COCITO Fiume infernale.

SARA questo siume di color tutto nero, & che per l'vena getti acqua del medesimo colore, perche Virgilio nel sesto libro nell'Eneide, così dice:

Cocytusque sinu labens circumfluit atro.

STIGE. Palude Infernale.

V N A Ninfa di color rane oscuro, & che versi con l'Vrna acqua del medesimo colore.

FLEGETONTE.

Piume Infernale.

Di color tutto rosso, con l'Vrna in spalla del medesimo colore, dalla quale versi acqua, & rossa, & bollente, per seguitare la sentenza di Dante al 14. canto dell'Inferno, quando dice.

In tutte tue quistion certo mi piaci Rispose, ma il bollor de l'acqua rossa Douea ben soluer l'una che tu faci.

I N D O.

D I aspetto graue, & giouenile, con vna corona di fiori, & frutti ia capo, appoggiato da vna vna parte all'Vrna, & dall'altra ui sarà vn. cammello.

Indo è fiume grandissimo, ilquale riceue sessanta fiumi, & più di cen-

Si corona di fiori, & di frutti, in segno che il paese rigato da lui è sertile oltre modo, & i suoi habitanti viuono politicamente.

Gli si mette a canto il Camello, come animale molto proprio del paese,

oue è questo sume. GANGE.

D'I aspetto rigido, con corona di palma in testa s'appoggia da una parte come gl'altri fiumi all'Urna, e dall'altra parte vi sara un Rinocerote. Gange gran siume de gl'Indi nasce dal sonte del Paradiso.

Si rappresenta d'aspetto rigido, essendo i suoi habitanti poco dediti al-

la cultura, e per consequenza poeo ciuili.

Gli si pone a canto l'animale sopradetto, come animale del paese, oue

T 2 patia

passa questo fiume.

GANGE.

Fiume come dipinto nell'esequie di Michel Angelo Buonarruoti in Firenze.

N vecchio inghirlandato di gemme, come gl'altri fiumi, con l'Vrna, & a canto l'vecel Grifone.

NIGER.

H VOMO moro, con corona di raggi intorno alla testa, s'appoggi all'Vrna, & da vna parte vi èvn Leone.

A questo siume per esser sotto la zona torrida gli si fanno i raggi in capo, di carnagione mora, come si uede gl'habitanti doue egli passa, che sono mori, e quasi abbruciati dal Sole.

Gli si merte a canto il Leone, come animale principalissimo del paese

oue riga questo fiume.

Fiumi descritti da Fliano.

LIANO historico lib.2.cap.33. De imaginibus fluuiorum. Dice che la natura, & l'alueo de i fiumi ci si rappresenta auanti gl'occhi, nondimeno alcuni hauendoli in ueneratione formorno le loro immagini, par te con figura humana, e parte bouina; Similea i buoi gli Stinfalii nel l'Arcadia faceuono il fiume Erasino, & il Metopa; i Lacedemoniesi l'Euzota, i Sicioni popoli nel Peloponesso non lungi da Corintho, & i Filiasij loro vicini l'Esopo, gli Argiui il Cesisso; In sigura humana saccuano i Psofilij popoli nell'Arcadia l'Erimantho, che secondo Plinio lib. 4. cap. 6. scorre nell'Alfeo fiume, ilquale da gli Hercensi Arcadi medesimamente su rappresentato in forma humana, i Cherronesi che sono da la parte di Gnido similmente loro ancora l'istesso siume. Gli Atheniesi poi riueriuano il Cefisso, come huomo cornuto. In Sicilia i Siracufani afsimigliauano l'Anopo ad'vn huomo, ma honorauano la fonte Ciana come femina. Gli Egistei, ouero Egestani in Sicilia non lungi dal promontorio Lilibeo riueriuano in forma humana questi tre siumi il Propace, il Crimisso, & il Telmisto. Gli Agrigentini al fiume cognominato da la lorcittà gli sacrificauano fingendolo in forma di putto gratiofo, i quali anco in Delfo cosa crorno vna statua d'auorio scriuendogli sopra il nome del fiume, & secero detta' statua simile ad'un fanciullo, & per maggior vaghezza di questo nostro ragionamento non uoglio mancare di mettere in consideratione il bello enigma del S. Giouanni Zaratino Castellini, nel quale sotto continue allegorie si descriuono diversi effetti, & qualità del siume.

Perpetuo clausum tenuit me maser in aluo,
Et nunquam peperit; sum tamen ipse senex.

Assidue iaceo, atque omni tempore curro,
Et paucis horis millia mille vagor

Sum penitus mollis, pradura & pondera gesto.

Qua nec Atlas posset tollere vtraque manu.
Os ego non habeo, clamoq; elinguis ad auras,
Non nullis vitam; mortem alus tribuo.

FILOSOFIA.

ONNA giouane, e bella in atto d'hauer gran pensieri, ricoperta con vn vestimento stracciato in diuerse parti, talche n'apparisca la carne ignuda in molti luoghi, conforme al verso del Petrarca vsurpato dalla plebe, che dice.

Pouera, e nuda vai Filosofia.

Mostri salire vna montagna molto malageuole, e sassosa, tenendo vn li bro ferrato fotto il braccio.

Pilosofia secondo Platone è una notitia di tutte le cose divine, natura:

11,& humane.

E la Filosofia detta madre, & figliuola della virtù, madre perche dalla cognitione del bene nasce l'amore d'esso, & il desiderio d'operare in som ma persettione cose lodeuoli, & uirtuose, figlia, perche se no è vn'animo ben composto con molte attioni lodeuoli, fondato nella virtù, non suole simare la Filosofia, ne tenere in conto alcuno i suoi seguaci: ma perche pare molto ordinario, e naturale, che la virtù, habito della volontà generi la scienza, che è habito dell'intelletto (però essendo massime da Cicerone, & da Macrobio dipinta la virtù d'età senile, che caminando per uia fassosa spera alla fine ritrouarsi in luogo di riposo) si dourà fare la Filosofia giouane, come figlia, fuor di strada, & per luogo disabitato, per mostrare participatione del genio, & dell'inclinatione materna.

Si da poi ad intendere per la giouentu, la curiofità de' suoi questi, e che è non men grata à gl'intelletti de virtuofi, che fia a gl'occhi de gl'effeminati vna faccia molle, e lasciua, mostra ancora, che se bene alletta molti l'età bella, e fresca, li fa nondimeno tirare in dietro la difficultà

della via, & la pouertà mendica de' uestimenti.

Stà pensosa perche è solitaria, solitaria per cercare se stessa nella quiete fuggendo i trauaglische trouaua nelle conversationi mondane.

E mal uestita, perche vn'huomo, che fuor de'luoghi habitati attende s

se stesso, poca cura tiene de gl'adornamenti del corpo.

E anche mal uestita, forse perche non auanza tanto a' buffoni nelle corti de' Principische se ne possano vestire i Filosofi, & virtuosi, tal che si può credere, che da quel tempo in quà, che il Petrarca l'vdi chiamare pouera, e nuda, ancora non habbia cangiato conditione, o rifarcite le uestimenta.

Il libro ferrato, che tiene fotto il braccio ci mostra i secreti della natu ra, che difficilmente si sanno, e le loro cagioni, che difficilmente si possano capire, se col pensiero non si sta considerando, e contemplando minu tamente la natura de' corpi sodi, e liquidi, semplici, & composti, oscuri, & opachi, rari, & spessi, le qualità essentiali, & accidentali di tutte le cose, delle piante, delle pietre, dell'herbe, de' fiumi, delle minere, de gl'effetti meteorologici, della dispositione de'Cieli, della forma del moto, dell'oppositioni, & influeze, dell'anima humana, e suoprincipio, della sua essenza e delle me parti, della sua nobiltà, e felicità, delle sue operationi, e sen-Control of the state of the sta

timenti, con altre moltissime cose non dissimili da queste medesime.

In diuerse altre maniere si potrebbe rappresentare la l'ilososia, anoi bassi hauersa satta così per la facilità di chi legge, oc per non hauere à consonderci con gli enigmi suori della chiarezza di quelle cose, le quasi portano consusione ancora a gli scritti de migliori Autori, & però molte con facilità se ne possano, & fabricare, & dichiarare, comprendendosi



da questa sola, che la Filosofia è scienza nobilissima, che con l'intellette tuttavia si persettiona nell'huomo, che è poco stimata dal volgo, & sprezzata da signori ignoranti, s'esercita in cose difficili godendo al fine tranquilità di mente, & quiete dell'intelletto.

FLAGELLO DI DIO.

YOMO vestito di color rosso, nella mano destra tenga vna sserza, e nella finistra vn fulmine, essendo l'aria torbida, e il terreno doue sta pieno di locuste; si prende il sesso per la possanza sopra i colpeuoli, e scellerati.

Il color rosso, significa ira, & vendetta, la sferza è la pena à gli huomini più degni di perdono, per corregerli, & rimenarli nella buona via, secondo il detto. Quos amo, arguo, & castigo.

Al fulmine è segno del gastigo di coloro, che ostinatamente perseuerano ael peccato, credendosi alla fine della vita ageuolmente impetrare da

Dio perdono.

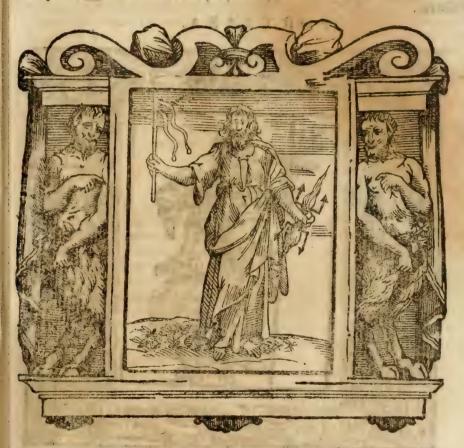

Significa etiandio il fulmine la caduta d'alcuni, che per uie torte, & ingiuste sono ad altissimi gradi della gloria peruenuti, oue quando più superbamente siedono non altrimente, che solgore precipitosi, cascano nelle miserie, & calamità.

Per le locuste, che riempiono l'aere, & la terra s'intende l'universal gafligo, che Iddio manda alle uolte sopra i popoli, accennandosi l'historia de dagelli d'Egitto, mandati per cagione della pertinacia, & ostinata vola lia di Faraone.

T 4 FOR-

# ICONOLOGIA

FORTEZZA.

ONNA armata, & uestita di color lionato, il qual color significa fortezza, per esser somigliante à quello del Leone, s'appoggia que sta donna ad una colonna, perche delle parti dell'edistito, questa è la più sorte, che l'altre sostiene, a i piedi di essa rigura vi giacera vn Leone, animale da gli Egittij adoperato in questo proposito, come si legge in molei ti scritti.

FORTEZZA.

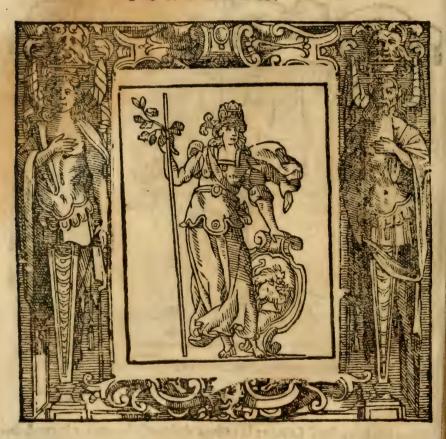

DONNA armata, & vestita di lionato, & se si deue osseruare lassissono mia, hauerà il corpo largo, la statura dritta, l'ossa grandi, il petto carnoso, il color della faccia sosco, i capelli ricci, & duri, l'occhio lucido, non molto aperto, nella destra mano terrà vn'asta, con vn ramo di rouere, & nel braccio sinistro vno scudo, in mezo delquale vi sia dipinto vn leone che s'azzusti con vn cignale.

L'essercitarsi intorno alle cose difficili, conviene à tutte le virtù parti-

colari

edo gra

ne

m

le

21

D

colari, nondimeno la Fortezza principalmente ha questo riguard o,e tut to il suo intento è di sopportar ogni auuenimento con animo in uitto, per amor della virtu. Si fa donna, non per dichiarare, che a costumi seminili debba auuicinarsi l'huomo forte: ma per accommodare la figura al modo di parlare, ouero perche essendo ogni virtù specie del vero, bello, & appetibile, ilquale si gode con l'intelletto, (& attribuendosi uolgarmente il bello alle donne) si potrà quello con queste convenientemente rappresentare; o più tosto, perche come le donne (prinandosi di quei piaceri, a' quali le ha fatte piegheuoli la natura) s'acquistano, e conseruano la fama di un'honor fingolare, cosi l'huomo forte, co' rischi del proprio corpo, in pericoli della istessa uita, con animo acceso di virtù, fa di sè nascere opinione, e sama di grande stima: non deue però ad ogni pericolo della uita esporsi, perche co intentione di fortezza, si può facilmente incorrere nel vitio di temerario, d'arrogante, di mentecatto, & d'inimico di natura, andando à pericolo di Arugger se stesso, nobil fattura della mano di Dio, per cosa non equiualete alla uita donatagli da lui. Però si dice, che la fortezza è mediocrità determinata, con uera ragione. Circa la temenza, & confidenza di cose graui, & terribili in sostenerle, come, & quando conviene, a fine di non fare cosa brutta, & per sar cosa bellissima, per amor dell'honesto, sono i suoi eccessi quelli, che la fan troppo audace, come la diceuamo pur hora, & la timidità la quale, per mancamento di uere ragioni, non fi cura del male imminente, per sfuggire quello, che falsamente crede, che le stia sopra; & come non si può dir forte, chi ad ogni pericolo indifferentemente ha deside rio, & uolontà d'applicarsi, con pericolo, cosi ne anco questo, che tutti li fugge per timore della vita corporale; per mostrare che l'huomo forte, sa dominare alle passioni dell'animo, come anco vincere, & superare gli oppressori del corpo, quando n'habbia giusta cagione, & essendo ambi spettanti alla felicità della vita politica. Si fa douna armata col ramo di rouere in mano, perche l'armatura mostra la fortezza del corpo, & la rouere quella dell'animo, per resister quella alle spade, & altre armi materiali, & sode; questa al soffiar de' venti aerei, & spirituali, che sono i uitii, & difetti che ci stimolano a declinar dalla uirtù, e se ben molti altri alberi potrebbono significare questo medesimo, facendo ancor essi resistenza grandissima alla forza de' temporali, nondimeno si pone questo, come più noto, & adoperato da Poeti in tal proposito, forseanche per esser legno, che resiste grandemente alla forza dell'acqua, serue per edifitij, & resiste a' pesi graui per lungo tempo, & maggiormente perche da questo albero, da'Latini det to robur, chiamiamo gl'huomini forti, e robusti.

Il color della veste simile alla pelle del Leone, mostra, che deue portarsi nell'imprese l'huomo (che da questa virtù vuol che l'honor suo deriui) come il leone, ilquale si manifesta nell'apparenza di color lionato, & è anima le che da se stesso à cose gradi s'espone, e le vili con animo sdegnoso abbor risce, anzi si sdegneria porsi ad esercitar le sue forze con chi sia apparentemente inseriore, e così può andare a pericolo di perder il nome di sorte

Phyomo

l'huomo che con stratii di donne, di fanciulli, d'nuomini infermi, o essemi nati vuol mostrarsi poderoso del corpo; ne l'animo è lodeuole, ilquale 2 co si uili pensieri s'impiega, onde vien da molti ripreso Virgilio, che sacesse a Enea, sinto per huomo forte, venir pensiero d'amazzar Helena donna imbelle, a cui la speranza del viuere venia nodrita dalle lagrinae, che n'hauea in abondanza, & non dalla spada che forse non hauea mai tocca. Forti si dicono Sansone, e Dauid Rè nelle sacre lettere. Forte si dice Hericole nelle sauole de' Poeti, & molt altri in diuersi luoghi, c'han combattuo, & vinti i leoni.

L'asta significa, che non solo si deue oprar sorza in ribattere i danni, che possono venire da altri, come si mostra co l'armatura di dosso, e col scudo, ma anco reprimendo la superbia, & arroganza altrui con le proprie sorze. L'asta nota maggioranza, e signoria, la quale vien facilmente acquistata per mezo della sortezza. I segni di Fisonomia son tratti da Aristotile per

non mancar di diligenza in quel che si può fare a proposito.

Il Leone azzussato con il cigniale, dice Pierio Valeriano lib. 2 che signisea la fortezza dell'animo, e quella del corpo accompagnate, percioche il leone ua con modo, e con mitura nelle attioni, & il cignale senza altrimes. La pensare si sa innanzi precipitosamente ad ogni impresa.

FORTEZZA.

Donna che con vna mazza simile a quella d'Hercole sussion yn gran leone, & a' piedi vi sia la faretra con le saette, & arco, questa sigura è cauata da vna bellissima medaglia, vedi Pierio nel lib. 1.

Fortuna buona. Nella medaglia di Antonino Geta.

Donna a sedere, che si appoggia con il braccio destro sopra una ruota, in cambio del globo celeste, & con la finistra mano tiene un cornucopia.

Fortuna infelice.

Onna sopra vna naue senza timone, & con l'albero, & la uela sotti dal uento.

La naue è la uita nostra mortale, laquale ogn'huomo cerca di condurrea qualche porto tranquillo di ripolo; la vela, e l'albero spezzato, & gl'altri arnesi rotti, mostrano la prinatione della quiete, essendo la mala fortuna vn successo infelice, suor dell'intendimento di colui che opera per elettione.

Fortuna gionenole ad Amore.

Onna laquale con la mano destra tiene il cornucopia, & la sinistra i farà posata sopra al capo di vn Cupido, che le scherzi d'intorno alla veste.

Fortuna pacifica, ouero elemente. Nella medaglia di Antonino Pio.

N A bella donna in piedi, che con la destra mano si appoggi sopra vn timone, & con la sinistra tiene vn cornucopia con lettere. COS.

IIII. & altre FORTVNA OBSEQUEN. EX S. C. su rappresentata questa Fortuna in Roma nel Consolato quarto di Antonino Pio, nonadaltro sine, che a gloria, & honor suo, dimostrandosi per questa sigura.

ia

la sua prospera, e benigna Fortuna, ilche le lettere intornoad essa l'esprimono, fignificandofi per quelle effere a questo Prencipe la Fortuna obediente, & compiaceuole, & quantunque uarii siano nel mondo gli mouimenti di quella, esiendo la Fortuna, secondo i Gentili, vna Dea mutatrice de'Regni, & fubita volgitrice delle cose mondane, nondimeno per dimostrare la selicità dell'Imperio di questo Principe gli segnorno nel riuer so della sopradetta medaglia, vna buona, & serena Fortuna pacifica.

La Dea Fortuna oltre molti altri cognomi, fu anco da i Romani chiamata Obsequens, cioè indulgente, o uero clemente, si come nelle antiche inscrictioni si legge, & particularmente a Como si trouz vn sasso, in cui

queste lettere si veggono scritte. Fortuna obsequentiord.

Comens voto pro falute Ciuium suscepto. Vedi Sabastiano Erizzo.

Fortuna .

Onna che con la destra mano tiene vn cornucopia, & vn ramo d'allozo, con la finistra mano s'appoggia ad vn timone, fignificando, ch'ella fa trionfare chiunque vuole, & la dimostratione di ciò si rappresenta con il ramo dell'alloro.

Fortuna Aurea. Nella medaglia d'Adriano.

NA bellissima donna, che giace in letto sternio con vn timone al-

li piedi.

Questa è quella Fortuna aurea, che in camera de gl'Imperadori fi foleua ponere mentre viueuano, & che reggeuano l'Imperio, come per la FORZA'. loro Portuna.

ONNA robusta, con le corna di toro in testa, a canto terra vn'elefante, con la probosside dritta'; perche volendo gl'Egittii significare vn'huomo forte lo dimostrano con quest'animale, come si legge in Ore Egittio nel lib secondo de' suoi leroglifici; le corna ancora, e spetialmete di tero, mostrano questo medesimo; onde Catone presso a Cicerone nel li bro della vecchiezza dice che quando egli era giouane non defiderava le forze ne d'vn toro, ne d'vn' Elefante, prendendo questi duc animali come più forti, & gagliardi de gl'altri.

Forza d'Amore: Vpido con l'ali alle spalle, con l'arco, & lesaette in mano, & con la faretra al fianco, la mano finistra alzata uerso il Cielo, donde scendo no alcune fiamme di fuoco, infieme con molte faette spezzate, che gli piouauo intorno da tutte le bande, mostrandosi cosi, che Amore può tanto che rompe la forza di Gioue, & incende tutto il mondo, così è dipinto

dall'Alciato in vno Emblema, cosi dicendo.

Aligerum fulmen fregit, Deus Aliger, igne Dum demonstrat vei est, fortier ignis Amer.

Per significare questo medesimo, l'istesso auttore descriue Amore in va carro tirato da Leoni, come fi vede nell'istesso luogo.

Forza d'Amore stuell'acqua, come in terra.

Anciullo ignudo, con l'ali a gl'omeri, con la destra mano tiene vn pe-sce, e co la sinistra vn mazzo di siori, cosi l'Alciato dal greco lo tradusse

Nudis

# ICONOLOGIA

Nudus Amor viden, vt ridet placidumq; tuetur?
Nec faculas, nec que cornua flectat babet,
Altera, sed manuum flores gerit, altera piscem,
Scilicet vt terre iura, det, atque mari
Nudus Amor blandis iccirco arridet ocellis,
Non arcus, aut nunc ignea tela gerit.
Nec temere manibus Florem, delphinaq; tractas
Illo etenim terris, boc valet ipse mari.



Forza minore, da maggior forza superata.

PER esprimere gl'antichi questo concetto, ilquale è più conveniente all'emblema, che a quello che si appartiene a noi di trattare, dipingeuano vna pelle d'Hiena, con un'altra di Pantera appresso, per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'essetto del le loro pelli, perche stando vicine quelle della Hiena guasta, & corrompe quella della Pantera, ilche auuiene ancora nelle penne dell'aquila, le quali auuicinate alle penne de gl'altri vccelli, sanno che si tarmano, & van no in pezzi. Il tutto racconta dissusamente Pierio Valeriano. Pero volendosi

lendosi rappresentare vna forza dall'altra superata, si potrà fare, comporre dinanzi à gl'occhi la memoria di questi effetti, in quel miglior modo, che al pittore parerà, che possa dilettare, e star bene.

Forza.

Onna armata di corazza, & elmo in capo, con la destra mano tenghi vna spada ignuda, & con la sinistra vna facella accesa, & a canto vi sia vn leone che stia inatto siero, & che vccida vn'agnello.

FRAGILITA.

ONNA che in ciascuna mano tenga della cicuta, la quale è da Virgilio nella Buccolica dimandata fragile dicendo.

Has te nos fragili donabinsus ante cicuta. Alla quale poi si assomigliano

tutte le cose che meno hanno nome di fragilità.

Fragilità.

Onna vestita d'un sottilissimo velo, nella destra mano tiene un ramo di tiglio, & con la sinistra un gran vaso di vetro sospeso ad un filo. Il velo le conuiene perche ageuolmente si squarcia. Il tiglio da Virgilio nel libro secondo della Georgica è detto fragile, & il vaso di vetro sospeso dal filo non ha bisogno d'altra dichiaratione, per essere il vetro ageuolmente bello, & facile à spezzarsi, fragile medesimamente è il sesso feminile, & si deue dare ancora la corrispondenza di questo.

Fragilità Humana.

Onna con faccia macilente, & afflitta, uestita poueramente, tenga con ambe le mani molti di quei bamboli d'acqua agghiacciata, che pendono il verno da' tetti delle case, li quali bamboli dice il Pierio Valeriano, che erano da gl'antichi Egittij posti per la fragilità dell'humana vita: non sarebbe anco disconueniente fare, che questa figura mostrasse, per la grauezza de gl'anni d'andare molto chi na appoggiadosi ad vna sieuole unna, per essere anch'essa vero simbolo della fragilià, come la vecchiezza, alsa quale quando vn huomo arriua facilmete tente ogni minima lesione, & facilmente ne rimane oppresso. Notarono alcuni ancora la fragilità humana, con quelle bolle che sa l'acqua, che paiono in vn subito qualche cosa. ma tosto spariscono, & non senza ragione.

DANTE dipinge nel suo inferno la fraude con la faccia di huomo giusto, & con tutto il resto del corpo di serpente, distinto con diuerse macchie, e colori, e la sua coda ritirata in punta di scorpione, ricoperta nell'onde di Cocito, ouero in acqua torbida, e nera, così dipinta la dimanda Gerione, e per la faccia d'huomo giusto si comprende l'estrinseco de gli
huomini fraudoleti, essendo di volto, & di parole benigne, nell'habito modesti, nel passo graui, ne'costumi, & in ogn'altra cosa piaceuoli; nell'opere
poi nascoste sotto il sinto zelo di religione, & di charità, sono armati d'astutia, & tinti di macchie di scelleraggine, talmente, che ogni loro operatione alla sine si scuopre piena di mortisero veleno, & si dice esser Gerione,
perche regnando costui presso à l'Isole Baleari, con benigno volto, co pa-

role

ole carezzeuoli, e con ogni familiarità, era vsoà riceuere i viandanti, e li amici, poi sotto color di quella cortessa, quado dormiuano gl'vecideua, co me raccontano molti scrittori antichi, e fra'moderni il Boccaccio nella geneologia de gli Dei.



Onna có due faccie vna di giouane bella l'altra di vecchia brutta, farà nuda fino alle mamelle, sarà vestita di giallolino sin'à meza gaba. hauerà i piedi simili all'aquila, e la coda di scorpione, uededosi al par delle gambe, nella destra mano terrà due cuori, & una maschera con la sinistra.

Fraude èvitio che vuole inferire mancameto del debito officio del bene, & abbodanza d'inuentioni nel male, fingendo sempre il bene, & s'esteguisce col pensiero, con le parole, & con l'opre sotto diuersi inganneuoli colori di bonta, & ciò si dimostra con le due faccie.

Il giallolino significa tradimento, inganno, & mutatione fraudokente.

I due

I due cuori fignificano le due apparenze, del volere, & non volere vna cosa medesima.

La maschera dinota, che la Fraude sa apparire le cose altrimenti da

quel che sono per compire i suoi desiderij.

La coda di scorpione, & i piedi dell'Aquila, significano il veleno ascoso, che somenta continouamente, come vecello di preda, per rapire al-

trui, ò la roba, ò l'honore. Fraude.

Onna che tenga in mano vna canna con l'amo, col quale habbia.

preso vn pesce, & altri pesci si vedano in vn vaso già morti, perciòche Fraude, ò inganno altro non è, che fingere di fare vna cosa buona,
& fuori dell'opinione altrui farne vna cattiua, come sà il pescatore, che
porgendo mangiare a' pesci, gli prende, & ammazza.

Fraude, de l'Ariosto.

Hauea vn piaceuol viso habito honesto

Era brutta, e deforme in tutto il restos

Un'humil volger d'occhi, vn'ādar graue, Ma nascodea queste fattezze praue

Vn parlar si benigno, e si modesto

Che parea Gabriel, che dicesse Aue

Attossicato hauea sempre il coltello.

FVGA.

D Onna con habito spedito, scapigliata, con l'ali alle spalle, & con vn fanciullo in braccio, & che sha in atto di suggire.

FVGA.

Donna vestita leggiermente, alata, in atto di fuggire; con le treccie sparse, & che volti la schiena.

Dipingesi alata, perche la Fuga non è Fuga se non con prontezza.

Li capelli sparsi dinotano la poca cura, che si tiene di se stesso in caso di subita Fuga.

Si veste d'habito leggiero, perche non deue hauere cosa alcuna, che gli

dia impedimento.

Si fa'con la schiena riuolta, perche in latina locutione, voltar schiena non vuol dir altro che suggire.

FVGA POPOLARE.

Onna che similmente sugga, ma tenga con ambe le mani vno scia-

mo d'api, sotto il quale vi sia vn grandissimo sumo.

Questo l'habbiamo per tal significato da gl'Egittij, & si vede per esperienza, che l'api da nessun'altra cosa, più che dal sumo s'allontanano, & consusamente si mettono in suga, come alle volte si vede vn popolo solle-uarsi per leggierissima, & picciolissima cagione.

FVRIE.

ANTE nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttissimo aspetto, con vesti di color negro, macchiate di sangue, cinte con serpi, con capelli serpentini, con vn ramo di cipresso in vna mano, nell'altra con vna tromba, dalla quale esce siamma, & sumo nero, & son sinteda gli antichi Poeti, donne destinate à tormentare nell'inferno l'an:mede'malfattori.

#### FVRIE.

Cadendo giù fan ombra all'empio vifo I minor serpi del vipereo crine E gl'occhi son sotto la trista fronte Cacciati in due gran caue, onde vna luce Spanenteuole vien, simile à quella Che tal'hor vinta da cantati versi Quasi piena di sdegno, e di vergogna Mostra la vaga Luna, di veleno La pelle è sparsa, & vn color di foce Tinge la scura faccia, dalla quale L'arida sete, la vorace fame. Statio cosi le dipinge. I tristi mali, e la spietata morte Sopra i mortali cade, e dalle spalle Scende pn'horrido panno, che nel petto Sistringe, alla crudel furia rinoua Spesso la terza delle tre sorelle, Che la vita mortal con cui li sami Misurano, è Proserpina con lei, . Et ella, ambe le man scotendo in questa La face porta con funeree fiamme. In quella ha pn fiero ferpe, onde percote L'aria, attriftado ouunque velge il piede.

#### FVRORE.

H VOMO che mostri rabbia nel viso, & agli occhi tenga legata vna fascia, stia in gagliardo mouimento, & in atto di volere gittare di lontano vn gran sascio di varie sorte di armi in hasta, le quali habbia fra le braccia ristrette, & sia uestito d'habito corto.

La fascia legata a gl'occhi mostra, che priuo resta l'intelletto quando il furore prende il dominio nell'anima, non essendo altro il furore, che cecità di mente del tutto priua del lume intellettuale, che porta l'huomo à

fare ogni cosa fuor di ragione.

L'armi che tien fra le braccia son inditio, che'l Furore da se stesso porta instrumenti da vendicarsi, & da somentar se medesimo.

E vestito di corto, perche non guarda ne decenza, ne decoro.

Furore.

Vomo d'aspetto horribile, ilquale sedendo sopra varii arnesi di guerra, mostri di fremere, hauendo le mani legate dietro alle spalle con molte molre eatene, & faccia forza di romperle con l'impeto della suga.

il Furore è ministro della guerra, come accenna Virgilio in quel verso.

lamq; faces, & faxa volant furor arma ministrat.

Et perciò il medesimo altroue lo dipinse sedente sopra vn monte d'armi di più sorte, quasi che in tempo di guerra la somministri a coloro, che hanno l'animo acceso alla vendetta.

Si lega per dimostrare, che il furore è vna specie di pazzia, laquale de-

ne efferiegata, e vinta dalla ragione.

E horribile nell'aspetto, perche vn'huomo vscito di se stesso, per subito impeto dell'ira, piglia natura, e tembianza di siera, o d'aitra cota più spanenteuole.

#### Furore.

II Vomo horribile, con capelli rabbussati, portinella man destra una gran torce acceia, & necla sinistra la testa di Medusa.

## Furore, & ralbia.

Vomo armato, con uista spauentenole, & siera, hauerà il colore del uno rosso, con la spada ignuda nella destra mano, stando in acto minuscrenole, nel praccio sinistro hauera uno scudo, in mezo del quale ui sia un cone, così lo dricciue l'Alciato.

## Furore superbo, & indomito-

Vomo armato di corazza, e elmo, con uolto fiero, e fanguinofo, con la spada nella destra mano, e nella sinistra uno scudo, nel qual ui sia dipinto, o scolpito un leone, che per ira, & rabbia, uccida, squarciando la proprij figliuon, e per cimiero dell'elmo ui sia un serpente uiuace, & auol

to in molei giri.

13

Il leone nei modo sopradetto secondo gl'Egittij, è il uero, & il proprio Hieroglisico del Furore indomito, il serpente che ubra le tre lingue dalle sacre lettere è tenuto per implacabile nel surore, la ragione è che il serpente subito che si sente in qualche modo offeso sate in tanta rabbia, & surore, che non resta mai sin tanto, che non habbia ucinitato tutto'l ueleno in pregiuditio di quello, che l'ha offeso, e molte uolte riseriscono essersi uedu to morire di rabbia solo per non poter uandicarsi nel suo surore.

### FVROR POETICO

G souane usuace, & rubicondo con l'ali alla testa, coronato di sauro, & cinto d'edera, stando in atto di scruere: ma con la faccia riuolta uerso il Cielo.

L'ali fignificano, la prestezza, & la velocità dell'intelletto Poetico che non s'immerge: ma si sublima, portando seco nobilmente la sama.



de gl'huomini, che poi si mantiene uerde, e bella per molti secoli, còme

la sonde del lauro, & dell'edera il mantengono.

Si fa usuace, de rubicondo, perche è il furor poetico una soprabbondaza di nimerta di fiti iu, che arricchisce l'anima de numeri, & de' concetti meraniguoff, i qual parendo impossibile che si possino hauere solo per siono della catura, sono frip ati deni particola.1, & singolar gratia del Cie & Platone difie, che si muoue la mente de'Perri per diuin surore, e Il na. formane molte mite nell'idea ar agini di cose sopranaturali, le qual ated loro in carte, & riene di porapena sono intese, e cono-

iciute .

Santi, generatione del Cielo, figliuoli di Gioue, interpreti delle Muse, & facerdoti d'Apollo. Per lo scriuere si mostra ancora che questo surore si genera col molto essercitio, & che la natura non basta se non viene dall'arte aiutata; però disse Horatio:

Cur ego si nequeo, ignoroque poeta salutor.

Accennando l'opera dell'arte col non potere, & quella dell'ingegno com l'ignoranza.

FVRTO.

GIOVANE vessito d'habito spedito, con un cappuccio in tessa, & con le scarpe di seltro, ouero di pelle, in una mano tenendo una lanterna serrata, & nell'altra un grimaldello, & una scala di corda, l'habito

farà pieno di pecchie così si vede dipinto in molti luoghi.

Le pecchie sopra il vestimento si fanno, sorse, perche esse vanno rubbando a'siori da turte le bande il dolce, per congregarlo poi tutto insieme nella propria casa, ouero per accennare vna falia sorte d'api, dimandata. Fuco da'Latini, che non sa se non mangiar il mele fatto con la fatica dell'altre, come i ladri, che consumano la robba acquistata con sudore, & con le miserie altrui; ne sa mentione Virg. nel primo dell'Eneide, dicedo:

Aut onera accipiunt venientium, aut agmine facto Ignauum fucos pecus à prasepibus arcent.

Furto.

Iouane pallido, vestito di pelle di lupo, con le braccia, & gambe nude, & con piedi alati, in mezo d'una notte, nella man finistra tenga vna borsa, & nella destra vn coltello, con un grimaldello, l'orecchie sa-

ranno simili à quelle del lepre, & l'apparenza molto attonita.

Giouane si dipinge il Furto, per notare l'imprudenza, & la temerità, che è propria de' giouani, & proprissima de'ladri, i quali vedendo ogni giorno infiniti spettacoli di successi infelici di chi toglie con insidie altrui la robba, non però s'emendano, per dare alla sine nelle reti, ò più tosto no i lacci.

La pallidezza del volto, & l'orecchie del lepre, fignificano, il continuo fospetto, & la perpetua paura, con la quale viue il ladro, temendo sempre di non esser scoperto, e però sugge, & odia la luce, amico della notte, fasoreuole compagna delle sue dishonorate attioni.

E vestito di pelle di lupo, perche il lupo viue solo dell'altrui robba, & di rapine, come il ladro, che per leggerezza di ceruello crede con questo

medesimo pensiero di souvenire a'suoi bisogni.

Il grimaldello, & il coltello non hanno bisogno di molta esplicatione. Le braccia, & gambe ignude, dimostrano la destrezza, & l'ali a piedi la velocità, che con grando industria si procura dal ladro, per timore de mecitati supplici.

FOR.

FORZA ALLA GIVSTITIA SOTTOPOSTA:



RACCONTA Pierio Valeriano nel primo libro, hauer veduto vne Medaglia antica al suo tempo ritrouata, nella quale v'era impressa vna donna vestita regalmente, con vna corona in capo, à sedere sopra'i dorso d'vn Leone, & che staua in atto di metter mano ad vne spada; la quale dal detto Pierio su per la Giustitia interpretata, & il Leone per la Porza. 6 come chiaramente si vede essere il suo vero Gieroglisico.

FECONDITA

DONNA incoronata di Senapa, tenga con le mani verso il seno l'Acantho, da alcuni riputato il Cardello, con li figliuolini dentro il nido, alli piedi da vn canto vna Galfina con i suoi pulcini appena nati due per vuoua, da l'altro cato vna sepre co i suoi parti madati suora di fresco. La secondità è la maggior felicità, che possa hauere vna donna maritata: poiche per mezo di quella produce i frutti, da lei nel Matrimonio condesiderio aspettati : atteso che per antico instinto di natura è necessaria.

àgli

DI CESARE RIPA.

a gl'huomini la procreatione de i figliuoli, il che anco è cosa maniseste ne si bruti. Tutti gli animali naturalmente cercono di acquistarsi prole, de successione, ancorche non ne spermo vti ita alcuna: ma che maggiore vulita, che miglior ricchezza che si figliuoli?

Hac est à Mater possessio pulcherrime Et potier dinitys, si cui sint liberi boni.

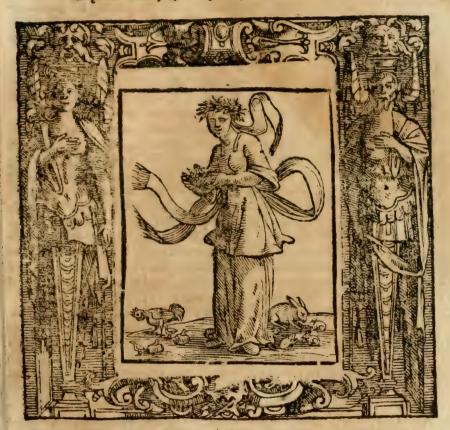

Disse Euripide in Meleagro, selici sono riputati quelli padri, & quelle madri, che banno copia di molti buoni figliuoli, o maschi, o semmine, che sieno, come mantiene Aristotile nel primo della Rettorica. Si come va huomo che possiede moltitudine di amici, ha più potesta di quello, che non ha niuno amico, cosi molto più può va Cittadino, che habbia numerosa prole, che quello, che non ha niuna, o uero poca; Tra li rari essempi di selicita humana, racconta Plinto lib.7. cap. 44 di Cecilio Metello Maccedonico, che hebbe quattro sigliuoli, vino Pretore, & tre Consuli, dui trionsati, ce vino Cemere, e nei medemno abicap. 13 marra, che a la mor-

due

:05

112:

te lua

te sua lasció sei figliuoli, vndici nipoti, & che tra Generi, e Nuore, stut ti quelli che lo salutauano i nome di padre arriuauano a 27. Mette anco d'ha uer trouato ne gli atti de' tempi d'Augusto nel suo duodecimo conso lato, che Caio Cripino Hilare da Fiesole, con sette figliuoli maschi, e due, femmine, con 27. Nipoti maschi, noue semmine, & 29. pronepoti, con ordinata pompa sacrissicò in Campidoglio. Per ultima felicità, & maggior gloria uien chiamata Anicia Faltonia, Madre di Consoli in questa inscrittione stampata malamente da lo Smetio, con due distichi di più, li quali sono sopra vn'altra inscrittione pur di Anicia Faltonia Proba, che si uede nel Palazzo del Cardinale Cesis.

Anitia, Faltonia, Proba, Amnios Pincios, Anicioso, detoranti. Confulis vxori, Confulis filia, Confulum Matri. Anicius Probinus. V.C. Conful ordinarius, & Anicius Probus V.C. Quastor Candidatus.

Filiz devinéti maternis meritis dedicarunt.

Valerio Massimo nel lib. 4. cap. 4. sententiosamente dice, che grandissimo ornamento sono a le Matrone i figliuoli; & narra di Cornelia Madre de Gracchi, che 12. figli fece feco do Plinio, appresso la quale essendo allog giata vna Matrona di Capagna, che le fece popofa mostra de'suoi bellissimi ornamenti, che portaua, ella in ragionando la trattenne tanto che tornasse ro da squola i figliuoli, quali ueduti disse, & questi sono li miei ornamenti; Feconda si può dire anco quell'altra Cornelia de la gente de Scipioni, che di 62. anni partori Volusio Saturnino, che su Consule con Domitiano Imperatore dell'Ottant'otto, & del nouantatre. Questa felicità non è tanto prinata, quanto pubblica, essendo felicità d'una Patria, abbondare di molte buone, virtuose, & ualorose proli; però fecesi vn decreto in questa Città di Roma, chea quello fusse dato il primo luogo, & maggior honoranza, che hauesse non più anni, ma più figliuoli, & fusse preferito in pigliare i fasci Consulari al Consule, che haueua minor numero di figliuoli, ancorche susse stato più vecchio: & ciò consta ne la legge Giulia, citata da Aulo Gellio lib. 2. cap. 15. Si fa coronata di Senape, perche il minutissimo scmed! questa herba, senza molta industria, o diligenza del coltinatore, fra tutte l'herbe diniene tale, & di tanta grandezza, che è atta a sostenere gliaugelli, che ui si posano sopra. De la secondità de l'Acante ne ragiona Plinio lib. 10. cap. 63. oue dice, che ogni animale, quanto più è grande di corpo, tanto meno è fecondo, vn figlio alla volta partorificono gli Elefanti, li Canimelli, & le Caualie, l'Achante minimo Augeletto ne partorifce dodici. La gallina posta alli piedl da vn canto co l'vuoua, che naicono due pulcini per vuouo dimostra la fecondità di questo domestico vccello, tali racconta Pierio hauerne neduti in Padoua, & si legge ne gli scritti d'Alberto, che in vn certo juogo della Macedonia couado vna gallina 22. vuoua, nel nascere sucno trouati 44. pulcini. Adoperauan'ancora g l'atichi in quello propolito la pecora con dui agnetii infieme legati, perche le antiche Matrone quando haueuono partorito due figliuoli ad'vn parto, foleuano facrificate vna pecora con due agnollia Giunone presidente del l'opul'opulenza, & de regni, & aiutatrice delle donne ne' parti, le quali non toto due alla uona ipello partorucono in più luoghi, come in Egitto; ma per quanto narca Arn. lib. 7. cap 4. de gl'anna di in alcuni luoghi 3. & 4. a la uolta, & più e più uolte cinque; Vua donna particularmente ne partori 20.111 quattro parti, cinque a la volta, & la maggior parte di quelli potè nutrire, & alleuare. Aulo Gelho lib. 10. caj . 2. narra, che al tempo d'Augusto Imperatore vina terua di decto Augusto nei campo Laurente partori cinque putti, che pochi giorni camporno, & la madre anco non molto dopo mori, a la quale per ordine d'Augusto, su satto ne la via Laurentia vn sepolero, nel quale su ser con marco di detta donna. Giulio Capitolino anco riferrice, che nen'imperio d'Antonino Pio, cinque putti in vn parto nacquero, & se bene Artitouse tiene che questo numero sia fine della moltitudine in va parto, & che non si truoni esse sene insieme partonti più; nondimeno naobiamo nelle relationi del Borero, che la Contella Margharita l'Anno 1275, partori 364, creature, che furno battezzate tutte fotto i nomi di Giouanni, & di Elifabetta, come appare dall'epitaffio intagliaro nella sepoltura in va monasterio di Monache di San Bernardo preflo L'hara, in Holanda: ciò aunenne, perche effendo capitata. innanzi alla Côtena vua pouera donna con due figliuoli nati ad vn parto, a domandare la limofina, esfa in luogo di aiutarla, l'incarico, dicendo, che non fi poteuano far due figliad vn tratto, fe non haueisero parimente due padri, di che risentendosi forte quella pouere ta, pregò Iddio, che per manifestar la sua pudicitia, permettene che la Contessa già gravida, partorisse tanti figliuoli, quanti giorni ha l'anno. Martino Cromero veridico autore nella sua Cronica scriue, come l'anno 1269, vn'altra Margherita, moglie del Conte Virboslao partori 36. figituoli in Cracouia. De la lepre fi legge che è tanto feconda, che mentre da il latte partorisce, & pone fra l'vno, e l'altro parto pochissimo internallo, & racconta Valerio Massimo d'vn' Isola, doue furono forzati a partirsi gli habitatori, per la gran copia, che vi era multiplicata di questi animali. Però non sono mancati alcuni, che hanno detto, che i maichi concepiscono, partoriscono, & nutriscono i parti proprii, come fanno le feminine stelle. FEROCITA.

ONNA giouane armata, con sembiante altero, e che spira ira, e minaccie, tenghi la sinisfra mano sopra il capo d'una ferocissima Tigre, quasi che stia in atto per aquientarsi altrui, e con la destra un bastone di quercia, ilquale per esser conocciuto habbia de le soglie, e de le ghiade; ma che lo tenghi in atto minaccieuole, & accenni per colpire.

Si dipinge giouane, percioche ne la maggior parte de i giouani regna la caldezza del sangue: la quale genera in loro l'ardire, la prontezza, la brama d'auuantaggiare tutti: onde ienza timore alcuno intraprendono qual si uoglia cosa, quantunque ardua, e difficile sia: e per metterla in effecutione impiegano ogni sua sorza usua, e spiritosamente, la quale pro-

/ A prielà ·



prietà diedegli Tullio in Catone maggiore quando disse. Infirmitas puerorum, ferocitas iuuenum, et grauitas constantis animi. Ne la tacque Visglio nel giouane Turno, introducendo il Re Latino, che cosi gli parlò.

O prastans animi innenis, quantum ipse se voci Virente exuperas, tantum me impensius equum est

Consulere &c.

L'arme poi, perche qu' foldati regna principalmente la ferocità : Onde il prencipe de Poeti Homero, Qui nil molitur inepte. Per lodarlo con le parole di Horatio non consento di fare il suo Achille tale, quale s'accenin quei versi.

Honoratum fi forte reponis Achillem; Impiger, iracundus, inex orabilis yacer, Iura neget sibi nata, nibil non arroget armis.

Lo feee da fanciulio alleuare da Chirone Centauro, ne monti di Tessaglia, che combatteua ogni giorno con Orsi, Leom, Cigniali, animali sieri, e feroci: non per altro, se non per farci credibile, che riguardando al maestro, & Aio suo, al luogo, doue su alleuato, a gl'esserciti, a' quali attese, non poteua non essere dotato di gran serocità militare. Le cui pedate, seguendo Virgilio, sa allattare, e nutrire la sua guerriera di latte di ca ualla indomita, la sua Clorinda il Tasso da vna Tigre. L'Ariosto il suo Ruggieri di midolle d'orsi, e di Leoni, ne quali tutti animali appare, e spicca la serocità. Conuiene ancora dargli l'arme, perche non solamente è proprio del seroce l'ossendere, ma pur si mostra al pari questa passione in disendersi, essendo la ferocità il souerchio de l'audacia, che l'vno, e l'altro abbraccia.

Tiene la destra mano sopra vna serocissima Tigre, percioche molti Poeti per la natura, e serocità di questo animale, hanno preso occasione di mostrare gli animi di quelli, che sono crudeli, e seroci, e perche non si piegano per preghi, o compassione, gli dicono, che da le Tigre Hircane habbino hauto il latte. Mi conrento del testo di Virgilio nel 4. dell'Eneide.

Nec tibi diua Parens, generis nee Dardanus autor Perfide. sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus, hyrcaneg; admorunt obera Tygres.

Ilqual luogo con felicita traportando nel suo poema il Tasso, in luogo

di Didone introduce Armida, che a Rinaldo dice. 16. Canto.

Ne te Sofia produsse: ne sei nato Del mar produsse; o'l Caucaso gelato, De l'Attio sanzue tu. te l'onda insana, Ele mamme allattar di Tigre Hircana.

Il tenere con la finistra mano il bastone, in atto minacieuole, è per significare la sierezza de l'animo: dicendo Pie. Val. nel lib. 51. che non mancano Poeti di chiara sama, che dicano, che gl'huomini seluaggi, seroci, e crudeli, priui d'ogni costume, e gentilezza humana, sieno nati di dura quercia. Alludendo a l'ottauo di Vergilio.

Gensq; virum truncis, & duro robore nata.

## FEDE CHRISTIANA CATTOLICA:

Secondo Fulgentio, & altri autori.

DIPINGEVANO li antichi Christiani la Fede Christiana Cattolica, vna Giouane di uolto oscuro, & quasi coperto d'un uelo intorno al petto, & le spalle nude, con una corona in testa di alloro,
di più faceuano che hauesse in mano uno scetro, & sotto a li piedi due
uolpette, e che mostrasse nell'attione, & nel gesto una gran costanza,
& generosità. L'interpretatione di questa figura è data da un certo Dottore Parisiense chiamato per nome Holcot, Allegato da Frate Arcangelo
da Vercelli sermonum Quadragesimalium Sermone 25.

Si dipinge con faccia oscura, perche de gl'articoli della Fede, che noi crediamo, non habbiamo qui euidenza alcuna, perche come dice San. Paolo Videmus hic per speculum, & in anigmate, La onde disse Christo a San Tommaso in S. Giouanni al cap. 20. Beati qui non viderunt, & crediderunt. Si può anco dire, che vadi velata, & coperta, perche l'habito de la Fede, come dicono i Teologi, procede semplicemente da vno oggetto oscuro. e

uclato, cioè da vno obietto inuifibile, & infensibile.

E in da intorno alle spallese's petto, perche la predicatione Evangelica non deux entere palliata con parole, & enigmi, o con parolesore residente doppie, come fanno gli Eretici, ma si deux l'Euangelio esplicare pura, e chiaramente.

Porta la corona d'alloro, in segno de la vittoria ch'ella riporta comro gl'auuersani de la Fede Christiana, & nemici nostri, cioè il Della mo, il Mondo, & la Carne, per questo gli Imperatori antichi, tronsanti colstimanano andare coronati di lauro, e de Marciri, capta la Careta Santal

Laureis ditantur bene fulgidis.

Lo scetro che ella porta ne la mano, non dinota altre se non le grandezza, e la maesta de la nostra Fede, come reginal, & l'aperatre ce, anza sigliuola del Rè eterno Iddio, ilquale essa ha per oggetto, & anche come a scetro si appoggia, per dimostrare la fermezza, e la risolution e che a debbiamo hauere ne le cole, che la fede ci propone di credere, laqual tede, come dice S. Giacomo Apostolo ne la sua Epistola Canonica ai cap. 1.

N hil hasitat.

Le volpette che tiene sotto i piedi sono gli Heretici, quali ella conuince, e prende, ma se vogliano restare ne la loro persidia, calpesta, e deprime. Sono chiamate volpette, per la loro malitia; perche cercano sempre con inganni, & astutie di pigliare l'anime de sedeli, e se ne uanno sempre prouisti d'argomenti sottili, sossistici, & fallaci. Onde molto a proposito S. Bernardo nel Sermone sessagesimo quarto, sopra la Cantica espo ne quelle parole del cap. 2. de la Cantica. Capite nobis vulpes paruulas qua demoliuntur vineas, dice Capite, perche gli Heretici non si deuono così subito ammazzare, ma conuincerli con gli asgomenti se con la uerita, & far chiari, & palesi al mondi i loro inganni, come dice S. Paolo nella prima de Corinti, al cap: 3. Debent comprehendi in assutia sua. La onde questa sigura li tiene sotto si piedi, perche la nostra sede al fine si sbatte, connince, & conculca.

Mo tra sodezza nella maniera, e nell'andare, attesoche la Fede Cattolica Romana durera mentre durera il mondo, & mon manchera mai in
ssino al fin de lecoli, secondo l'Oratione che sece Christo auanti la sua passinone, quando desse a S. Pietro, in San Luca al cap. 22. Simon ego rogani pro
stejvi non desiciat sides tua. Et però mostra costanza, e gagliardia, perche

· aderifce, & ha la mira ad'vno obietto, & ad vna uerità increata.

# FILOSOFIA SECONDO BOETIO.

Con l'espositione di Gio. Zarattino Castellini.

DESCRIVE Boetio con uaga, e dotta inuentione poetica la Filoiofia in tal guifa, Finge, che gli apparitse vna Donna di venerando affecto



aspetto. con gli occhi scintillanti, & oltre la commune potenza de gli huominiacuti, & perspicaci, di color viuace, & di inessauto vigore, ancorche susse tanto attempata, che in modo ueruno si sarebbe creduta de l'età nostra. Era di statura ambigua, impercioche hora ne la commune, misura de gli huomini si conteneua, talhora poi parea toccasse il Cicio con la sommita del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'issesso con la sommita del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'issesso con la sommita del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'issesso con la sommita del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'issesso con la sommita del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'issesso con raro a tisseso, di materia indissolubile, tessure (per quanto ella disse) di sua mano, sequali parcuano, come le immagini assi micate, ossustato della uessa ui si legge a vn Pi, Greco, ne la sommita vn Thita; tra l'vna, & l'altra lettera a guisa di scala ui

fi

si scorgeuano scolpitialcuni gradili, per quali da l'vltima lettera si ascendeua a la prima, la medesima uesta certi huomini uiolenti stracciarono, e tolsero usa le particelle che ciascuno potè. Con la man destra teneua

alcuni libri, con la sinistra lo scettro.

E di uenerando volto, meritamente, perche la Filosofia è degna d'honore, & riucrenza grande, per esser ella Madre di tutte le arte liberali. Maestra de' costumi, & d'ogni disciplina, legge de la uita, & dispensatrice de la tranquillità, Dono particular di Dio. Philosophia bonarune artium nibil est aliud nisi (vt Plato ait ) donum, & inuentum Deorum. Dice Marco Tullio nel primo de la fua Pilosofia, detto riportato da Santo Ago stino de Civitate Dei lib. 22. cap. 22. cosi concluso ragionandouisi de la Filosofia. Sicut autem boc, vt fatentur, nullum dininum maius eft donum, sic & nullo Deo dari credendum est, nisi ab illo, quo, & ipsi qui multos Deos colunt, nullum dicunt esse maiorem; Volendo inferire, che la Falolofia fia dono del pero, & vno Dio, per tante eccellenti sue conditioni, Viene ad essere ue nerabile, & però Seneca moral Filosofo ne l'Epistola 14. diste. Nunquam in tantum conualescet nequitia nunquam sic contra virtutes conjurabitur, vt non Philosophie nomen venerabile, & facrum maneat. Mai la sceleratezza, e'l vitio pigliera tanto vigore, mai ficongiungera in tal modo contro le virad, che il nome de la Filosofia non rimanga sacro, e uenerabile.

Ha gli occhi icintillanti, & la virtù uisiua più acuta de la potenza de gli huomini, perche mediante la cognitione di lei con l'occhio de l'intelletto gli huomini nedono, & conoicono molte cose occulte de la natura, tanto della terra, quanto del Cielo; si come esprime Tullio nei sudetto luogo, dicendo, che la Filosofia primieramente, c'instruisce nel culto di Dio, e poi ne la modestia, & grandezza de l'animo, & la medessima ci discaccia da l'animo, come da gl'occhi la caligine, acciò potiamo nedere.

tutte le cose superiori, inferiori, prime, ultime, & mezzane.

E di color niuace, ancorche attempata sia, & superi l'età nostra, si perche la sapienza su da la somma, & Eterna Sapienza di Dio conceduta a l'huomo subito creato, cioè al primo nostro Padre, & ella da primi secoli è stata sempre maestra di tutte le creature: & è sempre viuace, & vigorosa, & stadi continuo in piedi scacciando co'l suo splendore le tenebre de l'egnoranza da la mente de mortali: si perche la sapienza è stabile, & incorruttibile, laquale ad ogni persona, ancorche colma d'anni dona uigore, & sortezza contra ogni auuerso, e torbolente caso, & vgualità di mente ad ogni moto, & persurbatione d'animo, si come ne discorre Santo Agossimo De Cinit. Dei lib. 9. cap. 3. & 4. Non sarcino in questo luogo disferenza, o distintione da la sapienza a la Filososia posta da Seneca Epist. 39. che la sapienza sia va perfetto bene de la mente humana: ma la Filososia sia amore, desiderio, & studio di conteguire questa sapienza: cio è uero inquanto a la significatione del nome, perche la Filososia altro non significa, che Amor di tapienza, e di virriì, & Filososio vuol sire Amico, Aman

10,8

de, & fradioso di virth, & sapienza, ma se si considera tutto il corpo de la Filosofia secondo l'intentione di Boetio, diremo, che fia il medesimo, che l'istessa virtà, & sapienza, & però eg li la chiama nella profa terza del primo libro, Omnium magifira virtutum. Nel secondo prola 4. Virtutum omus untrix. Nel quarto profa prima, Veri prauia luminis . Macfira, & nutrice d'ogni virtù, apportatrice del vero lume: epitheti, che fi conuengono a la sapienza, si come è veramente tutto il corpo de la Pilosofia, che contieme in se tre parti; l'attiua, che compone l'animo ne buoni coffumi; la comcemplatina, che inneffiga i secreti de la natura; la rationale, in cui confiste la ragione, con la quale disputando si discerne il vero dal falso, & questa ricerca la Aruttura, & proprietà de le parole, & de gli argumenti, parti tutse tre di perfetta sapienza, che si confanno con l'altra definitione de la Epienza, che adduce nel medefimo luogo Seneca a differenza della file-Sofie. Sapientia eft nofe dinina, & bumana, & horum caufas, la quale definitione a mio parere contiene le tre parti della Filosofia. la sapieza è conescere le cose divine. Ecco la conteplativa, la quale non solo per fisica inmestiga le cose naturali, dette dal Pererio nel 1. della Fissea cap. 11. effeti della Divina mente: ma anco per Metafifica riputata da Aristotile divimissima, contempla le intelligenze sostanze astratte, & la natura stessa Iddio. Conosce le humane. Ecco la morale attiua. Conosce le cause d'ambedue. Ecco la rationale, mediante la quale si viene in cognitione de le eagioni de le cose diuine, & humane. La Filosofia dunque contenendo in se la definitione de la sapienza, viene ad essere vna istessa cosa, che la fapienza, massimamente in vigore della Metasissica da lei contenuta, la quale per autorità d'Aristotele merita il proprio nome di sapienza. la onde Marco Tullio nel quinto de le Tusculane, ragionando de l'antichità de la Pilosofia, dice ch'ella è antichissima, ma che il nome è fresco. Antiquistimam cum videamus, nomen tamen effe confitemur recens. Et la reputa l'iltella. che la sapienza. Impercioche, dice egli, chi può negare, che la sapienza no fia antica di fatti, & di nome? Cioè la Filosofia, la quale per la cognitione de le divine, & humane cose, de li principij, & de le cause, appresso gli antichi otteneua questo bellissimo nome di sapienza, & li sette sauij de la Grecia furono chiamati Filosofi, cioè sapienti; & molti secoli auanti Licurgo, Homero, Vlisse, & Nestorre furono tenuti per sapienti. Similmente Atlante, Prometheo, Cefeo, per la cognitione che hauenano delle cofe celesti, surono chiamati sapienti. E tutti quelli che poneuano il loco studio nella contemplatione de le cose; surono sempre chiamati sapieti, per fino al tempo di Pithagora, al quale parendo titolo troppo superbo, d'esser chiamato sapiente, si sece chiamar Filosofo, cioè amico de la sapieza, & la sapienza su chiamata Pilosofia, cioè Amor di sapienza, tai che la Pilosofia è quella istessa, che più anticamente chiamavasi sapienza. Onde è, che in Diogene Lacruo nella vita di Platone leggeli. Proprie verò sapientians.

siam, & Philofophium vocat appetitione quandam, ac defiderium dinina fapientia. La statura ambigua hor piccola, hor grande: significa, ch'ella hor s'occupa ne la cognitione de le cole inferiori de la terra, & hora ne le superiori del Cielo, & atte volte formonta tant'alto ad inuestigare le materie sublimi, che l'intelligenza humana non le può capire; & però dice Boetio, che la Filosofia a le volte a izaua tanto alto il capo, che penetrando nel Cielo, la vista de risguardanti non era habite, & sufficiente a risguardarla, &feorgerla; atteio che li milterij Dinini fono occulti, & l'effenza divina istesta, che nel Cielo risiede, non può estere da l'humano discorso compresa. Deus bumana ratione comprehendi non potest, disse San Gregorio Nazianzeno ne l'oration edel fanto Battefimo. Che merauiglia? Se a Simonide Gentile Poeta Greco, addimandato da Gierone Tiranno. che cosa fusse Iddio, dopo hauer preso vn giorno, & due di tempora pen-Sarci, & richiedendo di più doppio termine, rispose all'Vltimo ? Quanto più considero l'essenza di Dio, tanto più mi pare oscura cosa; Quanto dissius confidero Deum, tanto mihi res videtur obscurior. Riferisce Cicesone nel

primo de natura Deorum.

La vesta di sottilissimo filo, significa la sottigliezza de gli argomenti nel disputare la materia indissolubile, per le materie filosofiche, che sono per se stesse leali, & salde, massime ne l'attiua, circa li buoni costumi a Tessute'di sua mano; perche l'habito de la sapienza è indissolubile immutabile, & faldo di sua essenza, & propria qualità, non per artificio humano: E oscuro in quanto a l'inuestigatione de le cose occulte de la natura, & ciò pare compreso da Tullio nel primo de Oratore. Philosophia ini tres partes est distributa, in natura obscuritatem, in disserendi subtilitatem, in visam, atque mores. Et se guardiamo al costume Filosofico, diremo, che l'habito sia offuscato da vna caligine di negletta antichità, perche li filosofi se ne vanno per l'ordinario negletti, & disprezzati, a la filosofica, con pangi antichi, vili, & imbrattati. Pouera, & nuda vai Pilosofia. non tanto pernecessità, quanto per-volontà, come Socrate, & Apollonio, che andauano restiti di sacco brutto, scalzi, & col capo scoperto; & Diogene inuolto invna fosca schiauina, lordo, & fozzo, detro vna botte: ma ciò se ben è vero. fia detto più tosto per ischerzo; diciamo vna più vera ragione. Sono le veste de la Filosofia coperte da vna antica caligine, perche li Filosofi fin da tempi antichi hanno hauuto costume di adobrarla con sofisticherie oscure. Gli Egittij occultarono la Filosofia sotto oscuri velami di fauole, & Gieroglifici secreti. Pithagora la vesti con vn drappello d'oscuri simboli: Pithagorici. Empedocle con enigmi. Protagora con intricati commenti. Platone con sensi mistici. Gorgia con bizzarri, fallaci, & contrarij argo. menti, che tutte le cose sono, & non sono. Zenone l'istesso co possibili, & impossibili esperienze. Aristotile con termini oscuri, & difficile testura di parole: onde egli Resso chiamana Acroamatica la vdienza che l'ascoltana

la mattina, ne la quale trattaua de la più remota, & fottil filosofia attinente a la contemplatione de le cose naturali, & dispute dialettiche: & mandò in luce alcuni libri detti da lui Acroamatici, che contengono la recondita disciplina de la sua setta Peripatetica, li quali hauendo veduti Alessandro Magno suo Scolare mentre era ne l'Asia contra Dario, si lamentò seco per lettere che hauesse divolgati cosi belli secreti di natura, a cui Aristotile considerado l'oscurezza, ne la quale li haueua inuolti, & dati suora rispose. li ho dati in luce tanto, quanto non li hauessi dati, il tenore di dette lettere, registrate da Aulo Gellio nel vigesimo libro al capitolo quarto, non voglio mancare di repeterlo in questo luogo per maggior certezza a gusto de li studiosi.

Alexander Aristoteli salutem.

Haud recte fecisti quod auscultatorios libros edideris. in qua enim re a ceteris nos item prestabimus, si disciplina in quibus eruditi sumus omnium omnino sint communes? Equidem malim in rerum vsu optimarum quam in facultatibus anteire. Vale.

Aristoteles Regi Alexandro Salutem.

Scripsisti ad me de libris auscultatorijs inter arcana illos condi putans oportere, sed tu eos & esse editos, & minime editos scito, cognobiles enim ijs tantum erunt,

qui nos audierint. Vale.

Questi libri detti Auscultatorij, ne quali per quanto riferisce Aulo Gel lio si conteneuano sottili, & ardue speculationi di natura sono gli otto oscuri libri de la fisica intitolati da Aristotile De phisico auditu, cioè de l'vdire, o ascoltare cose fisiche di natura occulte non per altro se non perche tiene Aristotile, per la loro oscurità che non si possino!intendere, & capire se non si odino esplicare da la bocca del Maestro. Apparisce di qui che a bella posta li Filosofi Antichi palliauano la filosofica disciplina con oscuri termini, volendo mostrarea le genti ch'essi intendeuano, ma non voleuano fusse inteso da altri tutto quello che publicauano, & ne la mente loro teneuano: & alle volte diceuano cose oscure e strauaganti per esser tenuti in maggior credito, & confideratione, come accenna Luciano nel Dialogo di Micillo in disprezzo di Pithagora: quasi che non bastasse, che la filosofia ne le cose occulte di natura fusse per se stessa oscura, se anco non le aggiun geuano maggior oscurità con difficile testura di parole, e diversità di fantastiche opinioni. Si che Boetio figura la Filosofia con veste fosca per la propria difficultà de le sué materie, & per l'oscurità de termini ne la quale l'hanno inuolta gli antichi Filosofi.

Ne l'estremità de la vesta leggenasi intessuto vn Pi, greco, dal quale per certi gradi scolpiti a guisa di scala si saliua à la sommita, ne la quale era vn Thira, & non vn, T, come hanno tradotto tutti gli espositori voigari (eccetto il Domenichi) molto malamente, perche vi è dissernza doppia si per la qualità, de la lettera, che questa è vn T, semplice, & quella è vnita cen l'aspiratione, si persil significato diuerso, & al tutto contrario, quanto

sa vita,a la morte, perche il Thita, appresso li Greci, come il C, appresso i Latim dadofi i voti,o le forti ne li giudicij era nota di codanatione, & il T. anco appresso i Latini nota d'asso lutione, il Delta, poi era nota di dilatione di tépo, per veder bene la caula ; come appresso i Latini N. L. Non liquere cioè che non fulle lecito per all'hora giud care. Once S. Girolamo in San Marco chiama il T. legno de la falute, & de la Croce, perche in quella pende l'istessa vita Cristo N. Signore per dar falute, & vita al genere humano. & è stato sempre preso per simbolo de la vita, per fine da gli Egicij, il che su da molti giud cato al tempo di Teodofio Imperatore, quando per ordine tuo furono in Alessandia buttati a terra tutti li tempij de gl'Idoli, tra gli aitri quello di Serapide, ne le cui pietre, & fassi trouaronii icolpiti parecchi simili Caratteri .T. si come anco hoggi di si vede ne la guglia del Popolo piena di Gieroclifici, massimamente ne la faccia verso i coidente, nel la quale si vede una croce formata, più maggiore anco in quella di S. Gio-Manni Laterano verto la Scala Santa da li cui Gieroglifici Torquato Tatio cominció ad ordire is suo grave Dislogo de l'impres, apparisce anco in vna statua Egittiaca di Serapide Canopo, che ne la man dricta mene il Tau, ilqua le si vede qui in Roma nello Studio del Sign. Antonio Bolo: se bene Lu ciano nel trattato del giuditio de le vocali lo reputa nota de ladri, perche erano posto in croce, la quale è simile a la lettera T. ma come habbiamo det to estendoci in quella stato posto Cristo vera vita, & hauendo noi riceunto da quella l'Eterna vita, è itata riputata la lettera. T. simile a la croce, Gieroglifico de la vita: fi come attestano Rufino, Suida, & Niceforo più copiolamente di tutti lib. 12. cap. 26. narrando la dittruzzione del detto tempio di Scrapide. Quietiam Hieroglyphicarum litererum interpretandaram periti, characterem sub crucis forma, Vitam fusuram fignificare dixerunt.

Fu anco figura il .T. de la futura vita appresso il Popolo d'Israel quando Mosè sece alzare nel deposito quel timolacro simile al Tau, col ser ente di Bronzo sopra, ilquale riiguardato da quelli ch'era no punti da venenosi serpenti daua loro la vita. Et Mosè iltesso sin tanto che oraua a Dionel Monte prostrato col le braccia aperte in croce il Popolo d'Israel vittorioso rimancua in vita. Il Thita poi è stato simbolo de la morte perche è la prima lettera de la parola greca Thanatos, che significa morte, se però gli antichi come riserisce Isidoro per notare ne l'Esemende loro i morti, si si gnavano con tal carattere Thita, quasi trassisso da vin dardo: ilche vides in vita Base di marmo dedicata a la Pace eterna de la casa di Vespasiano simper nel Palazzo de l'Illustrissimo Cardinal Farnese, ne la quale vi sono otto centurie col nome soro, se de li Centurioni, il terzo de quali chiamato Gneo Pompeo Pelale ha il Thita, se il simile circa dodici in dit erse centurie mortis per tal cagione Martiale da a questo charattere epitheto di mortisero.

Perso ne la Satira quarta, lo chiamo negro per l'oscurita de la morte, Et potis es nigrum vitio prasseure Theta.

Tutto ciò sia detto per palesare, & auuertire l'errore delli testi volgaris

non che habbia tal fignificato nella Filosofia di Boetio, atteso che in queffa. figura il. ...... greco fignifica Prattica, & il. ..... Theorica, nellequali due parti consiste la Filosofia, come si raccoglie da Sant' Agostino, De Civit. libr. 8. capit, 4. Studium sapientia in actione, & contemplatione versatur, vnde pars eius actiua, altera contemplatina dici potest, contemplatina autem ad conspiciendas natura causas, & sincerissimam ueritatem. Ne a quelle due parti è diuersa la tripagtita distintione, che di sopra fatta habbiamo, non tanto perche la terza detta rationale, che inuestiga le cagioni, aggiunta per quanto dice Sant' Agostino, da Platone, sia supersua, come vuole Seneca epistol. 28. in quella definitione della sapienza, che allega secondo alcuni, Quidam ita finierunt, sapientia est nosse diuina, & bumana, & horum causas, Essendo la rationale circa le cagioni parte, deile cose diuine, & humane; quanto perche S. Agostino nel luogo citato afferma, che non è contraria. Ideo hec tripartitio non est contraria illi distinctioni, qua intelligitur omne studium sapientia in actione, & contemplatione consistere. In somma la Filosofia consiste nella Prattica, e nella Theorica, la prattica è l'attina morale; la Theorica è la contemplatiua, che è sublime, e tiene il primo grado in dignità, vitimo per la sua difficultà in conseguirla: & però da Boetio è posta sopra la scala, & a' piè della scala la prattica, come più facilmente, cominciandosi prima a mettere il piede in quella come più bassa per salire di grado in grado più ad alto: attesoche il principato del Filosofare, come dice Aristotele nel primo della Metafisica cap. 2. hebbe origine dal marauigliarsi delle cose minori, che arrecauano dubbio, e dipoi passando più oltre cominciò a dubbitarsi delle cose maggiori: & per la cognitione, che s'acquistaua delle cose minori, dalla prattica loro s'apri l'intelletto, ad ascendere a poco, a poco alla cognitione delle maggiori attinenti alla speculatiua, più difficile, perche non apparisce a niun senso corporeo, come l'attiua, ch'opera attualmente, e visibilmente, ma la specolatiua si palesa al senso intelletuale, contemplando, & meditando con l'intelletto la cagione, & la verità delle cose naturali, ne' quali consiste la Theorica, cioè speculatiua, voce deriuata a Theoreo verbo greco, che significa, inspicio, rigsuardare, onde, Theatrum, luogo fatto per vedere, & rifguardare, & quel che vede, & rifguarda ogni cosa, Dio, dicesi da Greci Theos. Essendo il, (1), prima lettera di questa voce, Theos, cioè Dio, potremo anco dire, che è posto a capo della scala, come scopo, termine, & fine d'ascendere, & arrivare a lui, & se guardiamo bene la figura sserica di detta lettera si ci rappresenta apunto vn versaglio con quella linea inmezzo per trauerso, come frezza fissa nel versaglio, volendo inferire, che deuemo indrizzare la mente nostra verso Iddio, e tenerla sempre fissa in lui, come sommo bene, scopo, & fine della sapienza; perche il fine della sapienza, & della Filosofia, è il sommo bene, che è Iddio Philosophia docet hominem conoscere cteatorem suum, dice Aristotele de Moribus. Et Santo Agostino de Ciuit. lib. 8, cap. 9. dice, che il Filosofare è amare Dio, & che Platone tiene che il vero, & sommo bene sia Iddio, e vuole, che il Filosofo sia amatore, & imitatore di Dio, & più sopra nel cap. 8, dice, che nella Filosofia morale si tratta del supremo bene, senza ilquale non si può essere beato: la detta Filosofia morale è l'attiua cioè prattica la cui prima lettera è il. T. sicome habbiamo detto, stando nella parte estrema della scala significa, che per li gradi delle Virtù morali di Giustitia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, Magnanimità, Magnisicenza, Liberalità, Benignità, Clemenza, & altre, s'arriua alla sommità della scala, cioè all'vltimo sine, al sommo bene, che è Dio nostro Creatore, capo di tutte le virtù, & nel lib. 18, cap. 39. asserisce S. Agostino, che la Filosofia speculatiua val più per essercitare gl'ingegni, che ad illuminare la mente di vera sapienza, come che l'attiua sia quella, saquale per mezzo delli buoni costumi ci faccia conseguire la vera sapienza, & con ragione, perche la Theorica, che è la contemplatiua, & speculatiua essamina la verità delle cose: ma la prattica, attiua, morale mette in opera la verità, li buoni costumi, & tutte le virtù, che ci seruono per scala da salire a Dio vitimo riposo, fine, e termine della beata vita, come benissimo espone Boetio nel metro nono libro terzo parlando a Dio.

Turequies tranquilla pijs, te cernere finis; Principium, Rector, Dux, semita, terminus idem.

E nella prosa seguente?

Perfectum bonum veram esse beatitudinem constituimus, Atqui, & Beatitudinem, & Deum, summum bonum esse collegimus.

Hora si come Dio è principio, guida', termine, & sine d'ogni nostro bene se così noi dobbiamo in questa vita, mettere il piede nella scala de' buoni costumi, & virtù dal principio, che cominciamo a caminare per sine all'vltimo passo della vita nostra, & non cessar mai di salire, sinche s'arriui al sommo bene. Semper assiduus esto, & quemadmodum qui scalas conscendere coeperunt non prius desistunt ab ascensu, quam supremum attingerint gradum: sic & tu in bonis semper altius scandendo affectum sis. Disse Agapeto Greco a Giustino. Ma certo, che dalla prattica delle virtù morali, & cose inferiori si può passare, & ascendere alla cognitione delle cose superiori, & diuine, per similitudine, & conformità delle cose, si come leggiadramente esprime il Petrarca dicendo.

Ancor (& questo è quel, che tutto auanza)
Da volar sopra l'Ciel gli hauea date ali
Per le cose mortali,
Che son scala al fattor, chi ben l'estima;
Che mirando ei ben sio, quante, e quali
Eran virtuti in quella sua speranza,
D'una in altra sembianza
Potea leuarsi all'alta cagion prima.

# DI CESARE RIPA.

E degno il Gesualdo d'essere in questo luogo veduto: ma noi tralassando ciò zh'egli dottamente dice,e quel, che replica il Cardinale Egidio nelle sue stanze ad imitatione del Petrarca; con maggiore autorità confermatemo le cose honeste, & belle, che quaggiù prattichiamo esserci scala a Dio, se ben si considerano, solleuando l'intelletto alla contemplatione di lui, come Autore d'ogni bene : perche ogni cosa creata in questo Mondo per minima, che sia manifesta la Maestà, la Prouidenza, e la somma bontà di Dio: Sicome Mercutio Trimegisto in Pimandro cap. v. Deus sand totius expers inuidia per singulas Mundi particulas viig; splendet: & per concluder ciò compitamente cauiamo fuora quella gemma, che si conserva nel vaso di elettione capit. primo a' Romani, que non sono scusati quelli ingiusti Gentili, iquali conoscendo solo simulacri di legno, di sasso, Augelli, animali infiniti per loro Dei, non hanno voluto hauere notitia del vero Iddio: impercioche Egli si è manisestato, & le cose inuisibili sue dalla creatura del Mondo, per le cose fatte si scorgono, & la sua sempiter-22 virtu, & Divinità. Quia quod notum est Dei, manifestum, est in illis: Decus enim illis manifestauit . inuisibilia enim ipsius a creatura Mundi , per ea quafacta funt intellecta conspiciuntur : sempiterna quoq; eius virtus, & Diuinitas, ita ve

fint inexcusabiles .

Ha la vesta stracciata per mano di certi huomini violenti, che se ne portori no via le particelle, che poterono. Questi, si come Boetio esplica nella prosa 3. del primo lib. sono le varie sette de' Filosofi, che per la varietà delle peruerse opinioni, che ciascuno tiene, viene la Filosofia ad essere strappata, e stracciata in varie parti, essendo per se stessa vnica, 80 retta. Pithagora hebbe la sua parte nella speculatiua, Socrate nell'attiua, che su il primo, che introducesse la moralità nelle Città, come dice Tullio de Oratore, & nel 5. delle Tusculane, il che conferma S. Agostino de Ciuit. lib. 8. cap. 3. se ben l'istesso S. Agostino lib. 18. cap. 39. dice, che la Filosofia morale risplendeua viuente Mercurio Trimegisto, che ficri molto tempo auanti di tutti i Sauij della Grecia. Nam quod attinet ad Philosophiam, qua se docere aliquid profitetur unde fiant homines beati, circa tempora Mercury, quem Trimegistum vocauerunt, in illis terris huiu/modi Fludia claruerunt, longe quidem ante sapientes, quos Philosophos habuit Grecia. Platone poi scolare di Socrate hebbe l'attiua, e la contemplatiua insieme aggion gendo la rationale di più, & da questo nacquero molti capi di sette contrarie ciascuno per mostrare d'essere d'ingegno più speculativo differiua dall'altro, e bene spesso dal propio Maestro inuentando nuoue opinioni, & ragioni, come Aristotile Peripatetico, a cui su contrario Senocrate Academico, ambedue discepoli di Platone, & di Senocrate sù scolare Zenone Prencipe della Setta stoica, della Epicurea, fù Epicuro, che di diciotto anni capitò in Athene, mentre leggeuano Aristotele in Calcide, & Senocrate nell'Accademia, & molte altre infinite sette, che fracciarono la Filosofia violentemente.

275

Flegmatico per l'Acqua, deue andare in questo à Car. 118.



La stracciò Pithagora con l'opinione che haueua della trasmigrazione de l'anima, ch'egli susse stato Ethalide, Eusorbo, Hermotimo, Pirro pelcatore prima che Pithagora, & che vna volta dopo la sua morte sarebbe passato in vn gallo, che egli lo prese per simbolo de l'anima, & però in uita prohibi, che il gallo non si deuesse vecidere, onde Luciano filoso so nel Dialogo di Micillo introducendo Pithagora in sorma di gallo a parlar seco sa che Pithagora dica d'esser stato Aspassa Meretrice, Crate Ci nisco, Re, pouer'huomo, Satrape, Cauallo, Cornachia, Rana, & altri animali infiniti prima che gallo, Nell'istessa guisa la stracciò Empedocle imitatore di Pithagora, si come apparisce in quel suo verso posto da Filostrato, nel primo libro.

Ft puer ipse fui, nec non quandoque Puella.

Socrate in vn colpo squarciò la metà della vesta, poiche le tolse la con remplatiua de le cose naturali del Mondo, reputando stol.o, chi ci attend was Imo vero illos qui in huiuscemodi contemplandis vacant stolidos esse monstra bat, dice il fuodiletto Senofonte nel primo libi o de gli atti di Socrate, dal quale hebbe origine quel mottoposto ne gli Adagij. Qua supra nos nibil ad nos. Non staro a cercare s'egli strappasse la filosona ne la morale istessa, s'era disprezzatore de la Religione, & leggi d'Athene, & corrottore de la giouentu; sò bene ch'egli fu curiolo di riiguardare, & amare il bello yn poco troppo licentiofamente fuor dei feuero, &graue costume filosofico; ne l'Amor d'Alcibiade, dice Atheneo lib. 13. che Socrate scappò del manico . Socrates Philosophus cum omnia despicaretur, Alcibiadis pulchritudinis suit impar, id est ab ca coptus, & de solita magnitudine, constantiaq; animi dejectus: Daua ben configlio ad altri, che si astenetiero da le couversationi belle. Admonebat à pulchris obstinere vehementer, non enim ese facile aiebat cum tales bomo tangat modestu ese; Dice il suo scolare Senofonte, in ild i l'altro canto nel 3. libio, essendogli proposto da vn Socratico d'andar a visitare Theodata bellissima cortigiana, vi andò più che volentieri, & se trattenne seco a motteggiare, & insegnarle modo da ritenere ne la rete

Platone la strappò ben bene in molte cose, tenne anch'egli la trasmigratione de l'anime etiamdio ne le bestie, ma il suo Porfirio Platonico, ten
ne, che si rinouassero solamente ne gli huomini, di che n'è tessimonio
Sant'Agostino, de Ciuit. lib. x. cap. xxx. la strappò di più tenendo, che
l'anima susse coeterna con Dio. Sentenza reprobata da Sant'Agostino de
Ciuit. lib. x. cap. xxxj. la strappò nell'attiua, con il suo illecito amor Platonico sehernito, & detestato da Dicearcho filosofo, & da Cicerone
ancorche platonico nel 4. de le Tusculane. Aristotele squarciò la uesta a
la filosofia, sostentando che il Mondo susse Eterno, che Iddio non l'ab
bia satto, & non habbia cura delle cose del Mondo, & che non conosci
se non se stesso e he non pensa adaltro, che a se medessimo, & che il bene ci
nasce d'alcroue, si come scioccamente mantiene nel 12. de la metassisse :

X 3. Et

Line li Morali de gli Eudemij lib. 7. cap. 15. oue straccia la Filosofia in mala maniera. Deus pro sua excellentia, nibil prater se insum cogitat : nobis autens bonum aliunde euenit. Gli stoici parimente lacerorono la vesta filoso fica in più bande, dicedo che il Mondo sia animato, rationale, & intelligibi: le, che le discipline liberali sieno inutili, che gli errori, e peccati siano: vgualt, che le mogli deueno effere comuni effendone di ciò Autori. Dio gene Cinico, & Platone, come riferifce Laertio ne la vita di Zenone capo de la Setta storca, il quale inuero stracciò la vesta affarto ne la Filoso fia attiua con la mala, pratica de costumi, concedendo la liberta del parlare chiamando tutte le cose ancorche dishoneste con i loro proprij nomi, mandando anco fuora la ventofità per ogni parte fenza rifguardo alcuno, come icriue Iulio a Papirio, Petotectis verbis ea ad te feriffi, qua apert simis agunt stoici, sed illi etiam crepitus aiunt aque liberos ac ructus ese oportere. Mona da tale dishonesta non è marauiglia, che la Filosofia si lamenti con Boetio ne la profa terza de gli Stoici, & Epicurei in spetie, il capo de qua li fracaisò la vesta a la Filosona ponendo il fine del somo bene nel piacere & riposo, come Aristippo ancorche scolare di Socrate, pose il sommo be ne nel piacere del corpo, Anthistene suo codificepolo ne l'animo; Ma Epicu ro lo pose nel piacere del corpo, & dell'animo, come dice Seneca. Se bene Epicuro si lamentò, ch'era malamente inteso da gl'ignoranti, dichia randosi che non intendeua del piacere dishonesto, lascino, & lusturioso, ma la quiete del corpo, & de l'animo libero d'ogni perturbazione, dotato d'vna sobria ragione, si come afferma Laertio ne la sua vita, ma non per questo rappezzò la vesta, atteso che il fine suo è cattiuo non essendo posto ne la virtu, & bontà de l'animo per arrivare al sommo bene Iddio vitimo nostro fine, ma pote il fine in bene caduco, e transitorio, negando l'immortalita dell'anima, confermando anch'egli, che Iddio non tiene cura de le cose humane, squarci brutti, & deformi. Stracciorono di più gli Epicurei la Filosofia togliendole la rationale. I Cirenaici doppiamente togliendole la naturale, & rationale, ritenendofi la morale come Socrate. Aristochio non tanto le strappò la rationale, & naturale, ma stracciò anco la morale, che fola hauea laffata, leuandogli la parte de la corret tione, riputandola parte da Pedante, & non da Filosofo; come riferisce Seneca Epist. 89. Moralem quoque, quam solam reliquerat circumcidit, nam cum locum, qui monitiones continet, sustulit, or tadagogi esse dixit, non Philo-Sophi, tanquam quicquom aliud sit sapiens, quam humani generis padagogus. Ma questi ritagli, & squarci sono assai minori de le peruerse Opinioni circa il Mondo, il Cielo, l'anima, & Iddio nostro Eterno bene: Appresso il quale : Sauij di questo Mondo sono stolti. Sapientes huius Mundi sunt apud Dei m stulti. Mercè a le iciocche, & perfide loro opinioni con le quali hanno lacerata la vesta a la sapienza; per il che meritano nome non di Sapienti, ma di stolti, cosi chiamati da San Paolo nel primo cap. a Romani. Evanuerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor corum: dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. Et mutauerunt glorium incorruptibilis Dei

Dei, in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, & volucrum & quadrup:-

dum, & serpent:um.

Tiene con la man destra alcuni libri. Con la siaistra lo scetto. I libri figniticano lo studio, che far deue quello, che vuole acquistare la sapien-21, occupand ofi in volgere i libri profitteuoli al'o acquitto di esta, destan doit dal sonno della pigritia, & de l'otio, che logliono indurre la lciui amo ri, inuidie, & cattiui affetti, che chiudono la via per arriuare alla iapienza, & questo è quello, che vuole inferire Horatio nella feconda Epistola del primo libro.

Tosces ante diem librum cum lumine:

Si non intendes animum studys, & rebus honestis:

Inuidia vel amore vigill torquebere.

Il medesimo Poeta nella poetica sua, per apprendere bene la sapienza ci esorta a rimesticare le carte socratiche piene di Filosofia morale.

Scribendi recte sapere est, & Principium & fons: Rem tibi socratica poterunt ostendere charta.

Perlio Poeta fatirico nella Satira 3. tutto idegnato prorompe contro i sonacchiosi, & li sueglia & incita allo studio della Filolofia.

Nempe hoc assidue, iam clarum mane fenestras Intrat, & angustas extendit lumine rimas

Stretimus erc. più a baffo

Stretis adhuc laxumq; caput compage foluta Oscitat hesternum, dissutis undig; malis:

. Est aliquid quotendis, & in quod dirigis arcum?

Fin qui esclama contro i pigri, e negligenti nel procurare di sapere, poco dopo li esforta alla cognitione delle cagioni delle cole, cioè alla Filosofia nathrale.

Disciteq; ò miseri, & causas cognoscite rerum. Nelli ieguenți poi li elorta alla Filosofia morale.

Quid sumus, aut quid nam victuri gignimur, ordo Quis datus, aut meta quam mollis flexus, & vnde; Quis modus argento, quid fas optare, quid asper Vtile nummus habet, Patrix charisque propinquis Quantum elargiri deceat: Quem te Dous esse Iussit, or humana qua parte locatus es in re

. Difce, i

Did

120

anl,

Enecessario dunque scacciare il sonno, & l'orio, nemici delle discipline, & nociui all'acquisto della sapienza, che col volgere i libri si conseguisce, essendo l'vso de' libri istrumento della dottrina. Instrumentum dottrina est vsus librorum, Disse Plutarcho nella educatione de'figliuoli, & Isidaco nel libro terzo del fommo bene afferma, che ogni profitto procede dal leg gere i libri & dal meditare ciò che si legge. Omnis profettus ex lictione, & meditatione procedit, qua enim nescimus, lectione discimus, qua didicimus, meditatione conferumus: Onci'è che i libri chiamanfi muti maestri.

Lotectro significa, che la lapienza, la quale in questa opera di Boctio per la bilosofia si piglia, è Regina di tutte le discipline, & arti liberali, & che da ena vengono ordinate: impercioche hauendo la fapienza, & filosofia notitia delle cose diuine, & humane, & contenendosi elia nella con templatina, & nell'attina, vengono da lei ordinate 'tutte le discipline, & artij le quali, o iono contemplatiue, o attiue; & come attiua s'ordina da let anco la legge civile, la quele cade fotto l'Ethica filosofia morale; come Ethica in genere circa i coftumi impariamo a dar legge a noi iteffi, in spetie con l'Économica alla famiglia, & alla cafa; con la Politica a i Popoli. Et le la legge & st divini, es humani iuris scientia; La lapienza parimente est divinorum, & bumanorum scientia, coine dice Seneca epiit. 89. & M. Tullio. & Platone ne luoghi lopra citati: nemerauiglia è che il medefimo Tullio dica alla Filosofia; Tu inventrix legum, Tu magistra morum, er disciplina fuifti; & Seneca nella epift. 95. che cola è altro la Filolofia, che legge de Ja vita? Che lia Regina delle discipline, & arti liberali non è dubbio poiche da lei sono prodotte. Est laudatarum artium omnium procreatrix quadam, o quasi parens ea, quam Philosophiam Graci vocant. Diffe Cicerone nel primodell'Oracore, & nelle Tulculane la chiama; O vita Pphilosophia dux, o virtutis indagatrix, expultrixq; vitiorum, quid non modo nos, sed omnino vita hominum fine te effe potuiset? Tu vrbes peperisti: tu dispatos homines in socutatem vita conuocafi: Nelle quali parole si attributicono alla Filotofia, attioni Regie, e titoli da Regina - Arifuppo volendo inferire, che le discipline liberali vanno dietro alla Fi oiofia morale, per la quale tutte le altre cole s'imparano, & che ella è Regina di tutte, diffe che quelli che sono ornati di liberali discipline, e disprezzano la Filosofia, sono eome li Proci di Penelope, i quali faceuano conto di Melanthone, & Polidora damigelle, e non si curanano delle nozze di Penelope, ch'era Signora, & Patrona; simile cosa disse Aristo d'Vlisse, che quando andò all'Inferno parlò a tutte l'ombre infernali fuor che a Proferpina Regina : il primiero detto d'Aristippo vien riputato da Plutarcho ne l'educatione di Bione, oue chiama la Filosofia foinma, & capo di tutti gli altri studij. Vrbanum est etiam Bionis Philosophi dictum, qui aiebat, sicut Penelopes Proci cum non possent cum Penelopa concumbere, rem cum eius ancillis habuissent: ita qui Philosophiam nequeunt apprehendere, eos in alijs nullius precij disciplinis sese conterere. Itaque reliquorum fludiorum quafi caput, & fumma, constituenda est Philosophia. Se è degna da esser constituita somma, & capo de gli altri studij, sicuramente di tutti loro chiamar si può Regina: In quanto che la Filosofia ten ga da vna mano i libri, e dall'altra lo scetro, potemo anco dare questo significato; che ad vn Re che tiene lo scettro de Popoli, è necessario anco senere libri d'Ethica filosofia, & di Politica attinenti al costume, & al modo di ben regnare e trattare il militare imperio, & quelli ipesso riuolgere, accioche vegghino scritto ne' libri quello che gli amici, & inferiori loro deuoti; non hanno ardire di auuisarli, & ammonirli, & però Deme trio Falereo effortava Tolomeo Re a tenere per le mani non men lo scete

STO.

tro, che libri viii, & idonei alla buona amministratione del Regno.

Considerando, che la Filosofia tiene i libri da la destra, & lo scetto da la tinistra, duemo che la iapienza deuc effere preferita al dominio, & al Regno, perche ienza la lapienza, e configlio de' fauij non fi può ben reggere la gouernare: onde nel iccol d'oro regnauano solamente sapienti Filosofi, & quelli furono Principi, & legislatori, come dice Possidonio in Seneca epist. 90. Solone fù Principe, & legislatore de gli Atheniefi, Licurgo de' Lacedemoni Zeleuco de' Locresi; Scriue Plutarcho in Iside, & Ofiride, che gli Egitij icieglieuano i Re, ò da Saceidoti, o da Guerrieri perche questi iono tenuti in conto per il lor valore, & quelli per la sapienza. Ma quel guerriere, che si creata Resi daua alla disciplina de' Sa cerdoti, acciò si facesse partecipe della Filosofia, & sapienza, & diuentasse atto al gouerno, & al Regno: onde Aristotele disse nel primo della Rettorica, che il tapere è non so che cosa atta ad imperare; Sapere ist quid dam aptum ad imperandum: Attalo Maestro di Seneca astermana, che egli era Re: ma a Seneca pareua, che futte più che Re, perche poteua dar nor ma a 1 Re per ben regnare, & gl'era lecito far censura di quelli, che regnauano. Ipfe Regem effe dicebat: fed plusquam regnare mihi videbatur cui liceret censuram agere Regnantium. Dice Seneca epist. 108. diremo di più, che li Reconfigliandosi con persone taute vengono a fare ciò che vien dettato dal buon comiglio loro, & pero Vespasiano Imperatore stando vna volta tra Filosofi pieno di giubilo, & meranglia eiclamò dicendo. O Dio buono ch'io comandia' iapienti, & i sapienti a me. O suppiter inquit, rt ego sapientibus imperem, & mihisapientes: Et per il buon profitto, che dalla conuerfatione loro ne cauaua, no voleua che si tenesse portiera a' sapienti-Tune Rex inquit sapientibus viris fores patere semper volo: Narra Filofrato lib. 5. cap. ro. & 11. Et non è dubbio, che li configli de' fauif, il filosofare, & la filosofia è di giouamento grande al Principe perben gouernare, si come diffusamente dimostra Plutarcho nel trattato, che sa al Principe ignorante, & inquell'altro doue mantiene, che si debba filosofare con Principi, fede ne faccia il buono & lodato imperio di M. Antonio Imperatore, il quale hebbe pien di filosofia la lingua e'l petto, e spesso in bocca hauer solea quella pretiosa voce di Platone, le Città fiorirebbero se li Filo sofi imperassero, o vero se gl'Imperatori filosofassero. Florerent Civitates, si aut Philosophi imperarent, aut Imperatores philosopharentur: Riferisce Giulio Capitolino nella sua vica. Il che auuertendo Theodosio Imperatore diede Honorio, & Arcadio suoi figliuoli alla disciplina d'Arsenio huomo sapien rissimo, il quale essendo stato veduto dall'Imperatore stare in piedi auanti li figli, mentre quegli ammaestraua, & essi superbamente sedere, si adirò con esso loro, & li sece spogliare de gli adornamenti regali ammonendoli, ch'era meglio per loro viuere priuati, che imperare con pericolo senza dottrina & sapienza, voce assai commendata da Nicesoro lib.12. cap. 23. Con giusta ragione d'unque si da lo scettro alla Filosofia molto conveneuole alla sapienza, la quale sa che la Principi senza pericolo sicu

ramente regnino, testimonio ne sia l'istessa sapienza, che nell'ottano proverbio di le medenma dicc; Per me Reges regnant, & legum proditores iusta discernunt. Per mezzo mio regnano li Re, & i legislatori discernano il giusto: & Hugone disse, che la Filosofia insegna giusta, & rettamente re gnare; conoscendo ciò Filippo Redi Macedonia effortana Aleffandro il Magno suo figliuolo ad apprendere la Filosofia. sotto la disciplina del Filotofo', dicendogli accioche tu non, commetti molti errori nel regnare, de' quali mi pento hor 10 d'hauer commesso. Riportano glorios sa fama i Re mediante la Filosofia, non tanto per goueruare i Popoli con sapienza, quanto per saper reggere se stessi; dato che vn Re regga bene se stesso, regge anco bene i Popoli con sodisfattione, & applauio com mune: ma si come è dissicile ad vn nobile, & gagliardo destriere rafrenare il corso se non ha, chi gli soprastia, & chi lo freni, così difficil cosa è ad vn Principe assoluto, che niuno superiore conosce saper e regolare se stefso, & raffrenare l'impetuoso corso de gli affetti suoi, la Filosofia nondimeno, & sapienza facilità tutto ciò, perche la Filosofia secondo Aristippo, & altri Filosofi doma gli affetti dell'animo. E difficile ad vn Principe gio vane effere continente, nondimeno Alessandro Magno mediante la Filofofia de' buoni costumi fu giouane continentissimo, poiche portò rispetto alla moglie, & alle figlie di Dario, che di rara beilezza erano dotate, & non le tenne da schiaue, ma le honorò da Madre, & Sorelle, & portò anco rispetto a Rossana sua bellissima schiaua, che se la sposò per non fargli torto, & violenza: confusione di quelli Signori, che non lassano intatte non dirò schiaue, o serue, ma non la perdonano a vaisalle nobili, & honorate. Edifficile ad ogn'uno il perdonare a'nemici massimamente a' Principi, nondimeno Cesare Dittatore insignoritosi della Rep. & dell'im perio mediante la sua sapienza, resie gl'impeti dell'ira, & perdonò a tutti. Offendono gli animi le maldicenze tanto, che si commuouono ad odio mortale contro i detrattori, & calunniatori, nondimeno Augusto, Vepasiano, & altri ottimi Imperatori non volsero fare risentimento contro loro, ne incrudelirsi per parole, ò libelli contro gli Autori, & con pruden za, perche le voci del Popolo maldicente non dan forza di detrahere la fa ma ad vn gran Principe, che con prudenza, sapienza, & giustitia gouer ni, essendoche le buone attioni loro fanno per se stesse metire i maleuoli: & però Pio Secondo Pontefice constantemente perdonò a chi l'hauesse prouocato con ingiurie, e detti mordaci, de' quali non ne fece conto, & voleua che in vna Città libera come Roma liberamente si parlasse, come di lui dice il Platina; Male de se opinantes vel loquentes cobercuit nunqua, -libere enim in libera (iuitate loqui omne volebat: Il qual detto fù di Tiberio Im peratore, & mostro anco di non istimare le pessime voci del volgo, quan do disse ad vno, che si lamentaua, che alcuni di lui diceuano male; rispo se se in Campo di Fiore anderai, vedrai moltiche di me stesso ancora diranno male. Anzi dalle maldicenze Antonino Filosofo Imperatore, mer cè la Filolofia, che così gli destaua profitto prendeua: poiche spello di-

mandana, ene colà si dicesse di lui, le atendo male, se dentro di se comosceua esser vero, le n'emendana; Erat enim fama sua curiosissimus requirens ad verum, quid quisque de se diceret, emendans, qua bene reprehensa viderenzur. Narra Giulio Capitolino, Tutti questi iono frutti della Filoiosia, che regge gli animi, & modera gli affetti con lo scettro della sapienza; col quale si reggono gli huomini prudenti in ogni auuenimento loro, & fignoreggiano i moti dell'animo, tanto nell'auuersita, quanto nella profperità, & soprastanno adogni colpo di fortuna. Omnia qua cadere in hominem possunt, subter se babet, eague despicere casus contemnit humanos. Diffe l'Oratore: & Diogene Filosofo cisendogli addimandato, che cosa guadagnato haueste dalla Filotofia: se non altro rispose, ho guadagnato questo, che io sono apparecchiato ad egni fortuna: & Dionisio Tiranno scacciato dal Regno ad vno, che gli diffe, che cosa ti ha giouato Platone, & la Filosofia, rispote, ch'io possi questa graue mutatione di fortuna com portare: percioche non s'vecile come hanno fatto altri, ma stette saldo, resse se stesso, & imperò alle passioni dell'animo. Porta dunque lo scettro perpiù cagioni, perche la Filosofia è Regina di tutte le discipline, & arti liberali, perche è necessaria a' Principi per ben regnare, & perche sa essere quelli che la posseggono Re, essendo che con filosofica libertà danno configlio, & comandano ad altri che faccino, o non faccino vna cola: & perche mediante la Filosofia, & sapienza viuiamo nel pacifico Regno della tranquillità, poiche potiamo in ogni tempo, luogo, & mutatione di fortuna imperare a gli appetiti, affetti, & perturbationi dell'animo, & noi medesimi reggere, & gouernare con prudenza, & sapienza: onde Zenone asserì, che li sapienti Filosofi, non solo erano liberi, ma Re.

### FVRORE IMPLACABILE.

H VOMO armato di più sorte d'arme, & serito in molte parti della persona, mostri nel sembiante surore, & rabbia, sarà cinto con rot te catene, che dalle braccia, & dalle gambe gli pendino, terrà con la destra mano vn serpe detto Aspido, piegato in molti giri, con la bocca aperta ch'abbia la lingua suori tripartita, & vedendosi per la persona insinito veleno, mostri, & sia in atto d'offendere altrui, & alli piedi di detta sigura vi sara vn Cocodrillo, che mostri di percuoter e se stesso.

Si dipinge armato, & ferito in molte parti della persona, con la dimo strazione del furore, & rabbia, essendo che il surore è propria alteratione dell'animo irato, che conduce l'huomo all'operare contro se stesso, Dio,

Natura, huomini, & cose, & luoghi.

It i

Le rotte catene che dalle braccia, & da le gambe gli pendono, dinotano che il furore è indomito, & poche iono quelle cose che a lui faccino resistenza.

Tiene con la destra mano il serpe nella guisa, che habbiamo detto, per ciò che le acre lettere hanno espresso il surore implacabile, per vn serpe

picgato

piegato in molti giri, & che ha la lingua fuoro al vedere tripartita, & dicesi, che nessun furore si puo comparare a quello dell'aspido, il quale subito che si tente tocco, cosi bestialmente s'infuria, che non si satia sin che non habbia auuelenato col morso, chi l'ha osseso, o vero di rabbia no si muoja come dice Euthimio-

Il Coccodrillo in atto di percuotere se stesso, voleuano gli Egitij con ta le animale nella guisa che s'è detto, significare il furore, per ciò che questo animale quando è rimasto gabbato della preda, contra se stesso s'accen

de di furore, & sdegno.

# FORZA SOTTOPOSTA ALL'ELOQUENZA.



DONNA vecchia, vestita grauemente, che con la destra mano ten ghi il caduceo di Mercurio, & sotto li piedi vn leone. Liò dimostra che la sozza cede all'eloquenza de' Sauj.

#### GAGLIARDEZZA.

DONNA di maturo aspetto, ma vago, di vista proportionata, e suelta, sarà di leggiadro habito vestita, coronata di amaranto, e tenga con ambe le mani vn ramo di oliuo con li suoi frutti, o sopra a detto ramo vi sarà

vn fauo di mele con alcune api .

L'amaranto è vna spica perpetua, laquale fuor dell'vso degl'altri fiori, significa stabilità, gagliardezza, e conservatione, per la particolare qualità sua di non immarcire giamai, & di star sempre bella, & di verno quando sono mancati gl'altri fiori, solo tenuta nell'acqua si rinuerdisce, però li popoli di Tessaglia astretti dall'oracolo Dodoneo a sar ogni anno l'espiationi al sepolcro di Achille, come si scriue, portauano dell'amaranto, accioche mancando gl'altri fiori questo, che presto si rinuerdisce, susse in difesa della loro diligenza, coronandosi con esso la testa nel fare l'oblationi. Per questo è il detto fiore immortale, & si dedica alla immortalità col ramo d'olivo; & il fauo di mele allude a quella risposta, che sece Diogene Cinico ad alcuni, che gli dimandarono in che modo si potesse allungare il filo della vita humana. Dicendo, che le parti interiori si doueuano irrigar di mele, & l'esteriori vngerle con l'olio, & voleua intendere costui sotto oscurità, come era il solito suo, che per viuere sano, & gagliardo bisogna stare con il core allegro, & pieno di dolci, & suani pensieri continuamente, & per lo corpo hauer la commodità necessaria tenendolo in. estercitio, accioche non sia consumato, e guastato dall'otio: ma aiutato, & consolidato. Dice oltre a ciò Atheneo, che chi vsa li cibi conditi con il mele, viue molto più di quelli, che vsano li cibi composti di cose forti. Et in questo proposito adduce l'essempio di alcuni popoli detti Cirnei, nell'Isola di Corsica, li quali viueuano lunghissimo tempo, perche si pasceuano di cibi dolci, e composti di mele. Et Diaphe, il quale scrisse dell' Agricoltura, afferma, che il cibo di mele vsato di continuo, non solo sà giouamento grandissimo alla viuacità dell'intelletto: ma conserua ancora li sensi sani, & interi.

GELOSIA.

DONNA con vna veste di turchino a onde, dipinta tutta d'occhij e d'orecchie, con l'ali alle spalle, con vn gallo nel braccio sinistro, & nella destra mano con vn mazzo di spine.

Gelosia è vna passione, & vn timore, che sa che il valore della virtù, o de' meriti d'altrui, superando le qualità virtuose di chi ama, non le tolga la posses-

sione della cosa amata.

Dipingesi la Gelosia col gallo in braccio, perche quest'animale è gelosissimo, vigilante, desto, & accorto.

L'ali significano la prestezza, & velocità de' suoi variati pensieri.

Gli occhij, & orecchij dipinte nella veste significano l'assidua cura del geloso di vedere, & intendere sottilmente ogni minimo atto, & cenno della persona amata da lui, però disse il Tasso nuouo lume dell'età nostra in vn sonetto.

Geloso amante, apro mill'occhi e miro,

E mill'orecchi, ad ogni suono intento.

Il mazzo delle spine, dimostra i fastidij pungentissimi del geloso, che di

GELOSIA;



continuo lo pungono, non altrimenti, che se sosse pine acutissime, le quali per tal cagione gli si dipingono in mano.

Gelosia.

Onna vestita nel modo sopradetto, nella destra mano terrà vna pianta

di helitropio.

Il color del vestimento è propio signissicato di Gelosia, per hauer il color del mare, ilquale mai non si mostra così tranquillo, che non ne sorga sospetto, così tra li scogli di Gelosia per certo, che l'huomo sia dell'altrui sede non passa mai senza timore, & saltidio.

Si fa ancora quest' immagine, che in vna mano tiene il siore helitropio, ilquale si gira sempre intorno, e incontro al Sole, seguitando il suo moto, come geloso, co' passi, con le parole, & col pensiero, sempre sta volto allacontemplatione delle bellezze da lui per souerchio amore stimate rare, & vniche al mondo.

GE

#### GENIO BVONO:

Secondo i Gentili.

N fanciullo con bellissimi capelli, sarà coronato di Platano, & in mano tiene vn serpente. Cosi si vede scolpito in alcune Medaglie antiche.

GENIO CATTIVO.

Secondo i Gentili.

H Vomo grande, nero, di volto spauenteuole, con barba, e capelli lunghi, e neri, in mano tien vn guso. Scriue 'Plutarco, ch' apparue a Marco Bruto occisor di Cesare il genio cattiuo in questa sorma, e il guso come stima uano gl'antichi è vccello di trist'augurio però Vergilio nel 4. dell'Eneide.

Solaque culminibus ferali carmine bubo Sape queri, & longas infletum ducere voces.

Molti sono (si racconta) i Genij, secondo l'applicationi dell'ingegni, de quali si prendono, ma a noi sarebbe diligenza souerchia dipingere alcuno oltre a questi, che sono gli vniuersali per acconciar tutto il resto, che se ne potrebbe dire a i luoghi conuenienti, secondo l'ordine, che habbiamo preso.

CENIO,

Come figurato da gli Antichi.

Olte immagini antiche del Genio rappresenta Vincentio Cartari, presenta Lilio Gir ildi Syntagmate 15. Faremo noi parte d'una figura scolpita in marmo di basso riseno, trouata già in Roma, nella quale era un Fanciullo di volto allegro, & ridente, incoronato di papaueri, nella man destra teneua spighe di grano, nella sinistra pampani d'una con questo epigramma a piedi, il quale su verso Prati in una vigna nel tempo di Pio IV. diligentemente raccolto da Antonio Castellini persona non tanto nella scienza delle leggi litterata, quanto in varie discipline erudita, commendato da Girolamo Catena ne gli suoi monumenti latini: lo ponemo per cosa singolare, non essendo mai stampato in niun libro d'inscrittioni antiche.

QVIS TV LAETE PVER ? GENIVS. CVR DEXTERA ARISTAM LAEVA VVAS. VERTEX QVIDVE PAPAVER HABET? HAEC TRIA DONA DEVM CERERIS BACCHI ATQVE SOPORIS NAMQVE HIS MORTALES VIVITIS, ET GENIO.

Con la spiga, & col papauero nella man sinistra, & con la patera nella destra, su anco espresso il Bono euento in vna medaglia di Traiano, come riserisco Occone, il quale descriue il Genio pur con le spighe in altre medaglie, che più abasso specificaremo. Pigliauasi appresso gli Antichi Gentili per la tutela, & conseruatione delle cose, però l'assegnauano alle Città, a i suo hi, alle piante, & ad ogni cosa, infine a i libri, che da gli Autori loro si desiderano siano tenuti per ogni tempo accetti con applauso commune, perciò Martiale, disse.

Victurus.

GENIO

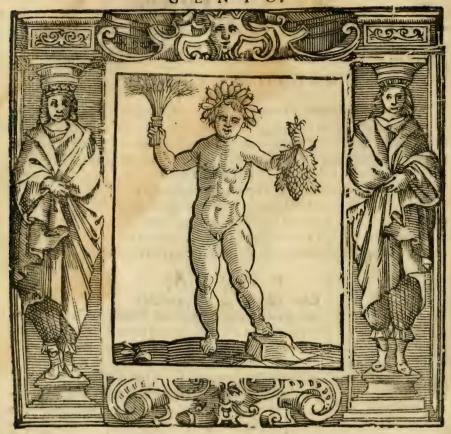

Victurus Genium debet habere liber .

Nelle inscrittioni antiche più volte si troua Genio Coloniæ, Centuriæ, Decutie, Fontis, Loci, e dell'altimo n'era figura la serpe, nello smetio a carte 28 num.4. leggesi Genio Horreorum Senaiorum per la conservatione del Granaro di Seiano, così anco Genio Conservatori Horreorum Gaianorum, Genio Thesaurorum, vedesi in quest'altra inscrittione non più stampata, che al presente stà in un'orticello dietro il Monasterio di Santa Susanna nel colle quirinale. E' una base, che dal canto destro ha il vaso detto Vrceo, & dal sinistro la patera, sotto la quale è posto il Consolato di Marco Ciuica Barbaro, & non Barbato, come scorrettamente stampasi in tutti i Fasti senza prenome, & nome di tal Consolato, che siù del 158.

LIB, SATYRVS D. D. DEDIC. XIII, K, FEBR. M. CIVICA.

BARBARO. M. METILIO REGYLO COS.

Il Genie

Il Genio, che noi volgarmente dicemo per l'humore, e per il gusto, è naturale inclinatione, che ha vno ad vna cosa, ed essercitio: si può figurare Fanciullo alato, simbolo del pensiero, che sempre nella mente vola di ciò, che si ha gusto, e fantasia: tenga in mano stromenti atti a dichiarare quello, di che si diletta; se vno ha Genio alle lettere, gli si ponga in mano libri; se a suoni, e canti, intauolature di musica, lire, leuti, ed altri stromenti; se ad armi, armi; e così di mano in mano d'altre cose, in simili occasioni si potrà incoronare di Platano tenuto da gli antichi Arbore geniale, perche è grato, e gusta a tutti quelli, che lo mirano per la sua bellezza, e grande ampiezza, difende l'Estate con la sua ombra dall'ardor del Sole, ed il Verno riceue il Sole, però l'Academia d'Athene. intorno alla loggia si compiacque tenere molti Platani, che fiorirono, e crebbero all'altezza di 36, braccia, come scriue Plinio lib 12. cap. primo. E Serse Re s'inuaghi di questa pianta generosa, alli cui rami fece attaccare collane, ed armille d'oro, nella guisa, che racconta Eliano lib. 2. cap. 13. si può anco incoronare di fiori, come l'incorona Tibullo lib. 2. eleg. 2. Il Genio del Popolo Romano, come quello, ch'era sempre di guerreggiare, e trionfare, in vna medaglia di Antonino Pio è figurato con vn ramo d'alloro, o d'oliua nelia destra, e nella sinistra vn'asta, in vn'altra il cornocopia, per la soprabbondante ricchezza del Mondo, che possedeua, al cui acquisto era intento, ouero per lo gusto dell'abbondanza, che ha communemente ogni popolo. In altre due medaglie di Traiano, e di M. Aurelio Antonino Filosofo, nella destra tiene vna patera, nella sinistra le spighe, per denotare, che quelli Imperadori premeuano nell'abbondanza, e nella loro religione, di cui n'è simbolo la patera: in vna medaglia di Nerone la patera nella destra, nella sinistra il cornucopia, auanti l'ara, laquale senza dubbio sù battuta per adulatione, poiche il Genio di Nerone, cioè l'humor suo era inclinato al male, e non al bene; alla impietà, non alla religione ; alla destruzzione, non all'abbondanza : molti simili , ma senz'ara veggonsi nelle medaglie di Massimino, tra quali vi è impresso il Genio, che nella destra tiene vna patera con vna stella sopra, nella smistra il cornucopia. In più modi anco appresso il sudetto Occone si figura in altre medaglie d'Imperadori, secondo gli astetti, e volontà loro: li quali astetti, e perturbationi d'animo passavano sotto nome di Genio, come apparisce in Plutarcho nel trattato della tranquillità non lunghi dal fine in quelli versi, ne' quali sono inserti dieci nomi inuentati da Empedocle, per esprimere gli affetti, ed inclinationi d'animo.

Hic inerant Chthonia, & cernens procul Heliopea, Et vario Harmonie vultu, Derilq; cruenta, Aeschre, Callistoque, Thoosaque, Dynæeque Nemertes, & amoena, nigro fructuque Asapheia.

Quorum Geniorum nominibus varia animi perturbationes exprimuntur, dice Plutarco, oue chiama nomi di Genij le perturbationi istesse, & gli affetti dell'animo tra loro contrarij, nominati in detti versi, che sono terrestre, & solare per la viltà, & sublimità dell'animo, ouero per l'ignoranza, ed intelligenza. Concordia, e contesa per la disturbatione, e quiete d'animo. Brutta, e bella, per la bruttezza, e bellezza d'animo. Veloce, e graue per la leggierezza, e

Y grauità

grauità dell'animo. Nemertes per l'amabile, ed amena verità. Asapheia per l'oscurità dell'animo, che produce frutti negri di tenebrose operationi, contrarie alla chiarezza della verità. Sopra che non accade stendersi più oltre, potendosi vedere esto Plutarcho in diuersi trattati delli suoi morali, il detto Cartari, e Lilio Giraldi, la Mithologia di Natal de' Conti, il Tiraquello sopra i Geniali d'Alessandro lib. 6. cap. 4. E Adrian Turnebo ne gli suoi Auuersarij in più luoghi, spetial nente lib xiii. cap. xii. lasso infiniti marmi, ne' quali sono scolpiti Genij alati, nudi, che tengono augelletti, serte, cestarelli di siori, e di frutta, alcuni anco, che dormono, altri vestiti con veste succinta similmente alati, con palme, trosei, corone, facelle, ed altre varie cose in mano.

GEOMETRIA.

ONNA, che tenga in vna mano vn perpendicolo, e con l'altra vn compatlo: nel perpendicolo si rappresenta il moto, il tempo, e la grauezza de' corpi: nel compasso la linea, la superficie, & la prosondità, nelle quali consiste il general suggetto della Geometria.

Geometria.

D Onna, che con la destra mano tiene vn compasso, & con la sinistra vn triangolo.

GIORNO NATVRALE.

SI dipinge giouane alato, per la ragione detta nella figura dell'anno, con un cerchio in mano sopra un carro, sopra le nuuole con un torchio acceso in mano, essendo tirato il detto carro da quattro caualli, uno di color bianco, l'al tro nero scuro, gs'altri due di color baio, & significano le quattro sue parti, cioè il nascere, e'l tramontare del Sole, il mezzo giorno. & la mezza notte, li quali tutte quattro giunti insieme sanno il giorno naturale, che è tutto quel tempo, che consuma il Sole in girare una volta sola tutto'l cielo, il che si nota col circolo, che la detta figura tiene in mano.

Giorno artifitiale.

G Iouane di bello aspetto alato, per esser parte del tempo, tirato da due caualli rossi, e guidato dall'Aurora, nel resto è come quello di sopra.

I due caualli roili iono i due crepuscoli, che fanno il giorno attificiale, che è tutto quel tempo, che si vede lume sopra la terra, & si dice l'Aurora guidare il giorno, perche sempre preuiene al suo apparire.

Giorno artifitiale.

G louane vestito di bianco, & risplendente, alato, & coronato di Ornithogalo siore bianco, che comincia ad aprirsi quando il Sole si scuopre, & si chiude quando esto si nasconde, si come il giorno si dice da' Poeti aprirsi ancor

esso al leuar del Sole, e chiudersi al tramontare.

Terrà in mano vn pauone con la coda balla, & chiusa di maniera, che cuopra gli occhij delle penne, percioche di giorno si nascondono tutte le stelle, lequali vengono significate negli occhij della coda del pauone, per esempio de gli Antichi, siquali sinsero Giunone, significando, l'aria più pura, & più persetta, essere nel suo Carro ti rata dalli pauoni medesimamente.

Gior-

Giorno artificiale.

G louane alato, che nella destra mano tenga vn mazzo di fiori, & nella fi-nistra mano vna torcia accesa.

GIOVENTV.

FANCIVLLA coronata di corona d'oro, & vestita riccamente, secondo il detto d'Hesiodo nella Teogonia, & con vn ramo di mandorlo fiorito in mano, per mostrare, come narra Pierio Valeriano nel libro 5 1. de suoi Gicco. glifici, che come il mandorlo è il primo albero, che con fiori dia speranza dell'abbondanza de gl'altri frutti ; così i giouani danno saggio di che persettione debba estere la vita loro ne gl'anni maturi.

La corona dell'oro, mostra, che i gradi dell'età dell'huomo, quello della gio-

uentu è il più elegibile, & più perfetto in se stesso.

Il vestimento ricco, dimostra, che l'ostentatione de' beni è propia di questa età, & gli antichi figurauano la giouentù con l'imagine di Bacco, & d'Apollo, che si prendeuano per la mano; auuertendo, che l'huomo in giouentù, & per vigor di corpo, & per forza d'ingegno è potente, & lodeuole.

Giouentù .

Onna di bella età inghirlandara di fiori, & nella destra mano tenga vna coppa d'oro, perche da' Poeti è detta fior degl'anni, & è preciosa, come la coppa dell'oro, & cosi sù dipinta Hebe Dea della giouentù.

Giouentà.

7 N giouane altiero, vestito di varij colori, con ghirlanda di semplici siori, da vna parte vi sard vn cane da caccia, & dall'altra vn cauallo ben-

guarnito, e con la destra stia in atto di sparger denari.

Giogentu, e quella età, che tien da vent'anni fin'à trentacinque, secondo Aristotile, nellaquale l'huomo intende, e può operare, secondo la virtù : ma per la nouità, & caldezza del sangue è tutto intento all'attioni sensibili, ne opera la ragione nel giouane senza gran contrasto, o della concupiscenza, o del desio dell'honore, & questo ancora si chiama augumento, altri dicono stato.

Si dipinge altiero, e che gli sieno a lato i sopradetti animali con la dimostratio ne del spargere denari, per denotare la particolare inclinatione del giouane, che à d'essere aiterio, amatore della caccia, & prodigo del denaro, come dimostra

Horatio nella Poetica.

Gaudet equis, canibusq; & aprici gramine campi Cereus in vitium flecti, monitoribus asper, Vtilium tardus prouisor, prodigus æris Sublimis cupidusq; & amata relinquere pernix.

La varietà de coloti fignifica la frequente mutatione de i penfieri, & proponimenti giouenili, & si corona di fiori senza frutti, per din.oftrare, che li giouani sono più vaghi del bello, & apparente, che dello vtile, e reale.

# GIOIA D'AMORE.

Vodi Contento Amorolo.

GIVBILO.

Ved Allegrezza.

GIVDITIO.

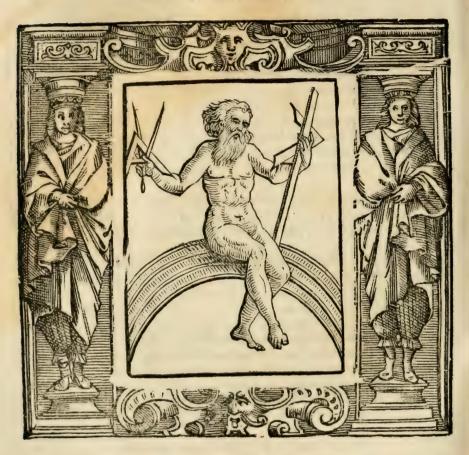

H VOMO ignudo, attempato a sedere sopra l'Iride, ouero arco celeste, tenendo in mano la squadra, il regolo, il compasso, & l'archi-

pendolo.

Non essendo altro il Giuditio, che vna cognitione fatta per discorso delladebita misura, sì nell'attioni, come in qualunque altra opera, che nasce dell'intelletto, & essendosi tali istromenti ritrouati da gli Artesici, per hauere simil notitia nell'opere di Geometria, meritamente adunque per quelli si dimostra il discorso, & ancora l'elettione, che deue fare lo ingegno dell'huomo, per conoscere, & giudicare ogni sorte di cose, percioche non dirittamente giudica colui, che nel medesimo modo vuol misurare tutte l'attioni.

Per

Per dichiaratione dell'Iride, diremo, che ciascuno, che sale a gradi dell'attioni humane, siano di qual sorte si vogliano, bisogna, che da molte esperienze apprenda il giuditio, il quale quindi risulti, come l'iride risulta dell'apparenza di molti diuersi colori auuicinati insieme in virtù de' raggi Solari.

Giuditio, ouero inditio d' Amore.

H VOMO nobilmente vestito, con il capo pieno di papaueri, che signisicano indicio d'Amore presso a quelli antichi, i quali con il gettar
delle sorti prediceuano le cose d'auuenire, perche volendo sar'esperienza, se
l'amante sosse riamato pigliauano le soglie del papauero siorito; & se le poneuano sul pugno, poi cen la palma della destra mano percotendo con ogni sorza le dette soglie, dallo strepito, che esse faceuano sotto la percossa, giudicauano l'amore da essi desiderato.

Questo racconta il Pierio Valeriano col testimonio di Taurisio nel lib. 5 8. de

Iuoi Gieroglisici, se bene è cosa superstitiosa, & ridicola,

Giuditio giusto.

Vomo vestito d'habito longo, & graue, habbia in guisa di monile, che gli penda dal collo vn cuore humano, nelquale sia scolpita na immaginetta, che rappresenti la Verità, egli stia con il capo chino, & congli occhi bassi a contemplare sissamente il detto monile, tenga a piedi alcuni sibri di Legge aperti; il che denota, che il vero, & persetto giudice deue esserintegro, & non deue mai per qualsiuoglia accidente rimuouere gli occhij dal giusto delle Sante Leggi, & dalla contemplatione della pura, & intera verità: vedi Pierio Valeriano nel lib. 51.

GIVDICE.

H VOMO vecchio, sedente, & vestito d'habito graue, terrà con la destra mano vna bacchetta, intorno alla quale sia auuolta vna serpe, da vn lato saranno alcuni libri di Legge aperti, & vn'aquila, & dall'altra parte vn'horologio, & vna pietra di paragone, essendoui sopra d'essa vna moneta d'oro, & vna sli rame, & dell'vna come dell'altra apparisca il segno del lor tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere, & esseguire la Giustitia, & è nome attribuito ad huomini periti di essa Giustitia, & delle leggi poste da Prencipi,

o Republiche alla ministratione di quelle.

Si dipinge vecchio, sedente, & vestito grauemente, dicendo Aristotele nel terzo della Topica, che non si debba eleggere Giudici giouani, non essendo nell'età giouenile esperienza, ne moderationi d'affetti.

La bacchetta, che tiene nella man destra, ne significa il dominio, ch'ha il

Giudice sopra i rei.

La serpe, che intorno ad essa si riuolge, denota la Prudenza, che si richiede negli huomini posti al gouerno. Dicendo la sacra Scrittura: Estote pru-

dentes ficut serpentes.

I libri aperti dimostrano, che il vero, & perfetto Giudice deue essere molto ben perito, circospetto, integro, e vigilante, che perciò gli si dipinge a canto l'herologio, acciòche non mai per qualsuoglia accidente non rimuoua gli oc-

chi

chi dall'equità, e dal giusto, e come l'aquila posta da gl'antichi per vecello di acu tissima vista, deue il giudice vedere, & penetrar sino alla nascosta, & occulta verità rappresentata per la pietra del paragone, nella guisa, che si è detto, la quale ne significa la cognitione del vero, & del faiso.

GIVOCO DALL' ANTICO.

N fanciullo nudo alato, con ambedue le mani distese in alto, prendendo vna di due treccie, che pendono da vna testa di donna, che sia posta in qualche modo alta, che il fanciullo non vi si possa arriuar a fatto. Siaquesta testa ornata d'vn panno, che discenda infino al mezzo di dette treccie, vi sarà scritto. 10 CVS.

Si fa alato, perche il giuoco consiste nella velocità nel moto con scherzo.

GIVRISDITIONE.

H VOMO vestito di porpora, nella destra mano tenga vno scettro, qual'è vero inditio di natural giuristitione, & nell'altra i fasci consolari, che si portauano per segno di questo medesimo.

GIVSTITIA Secondo cheriferisce Aulio Gellio.

DONNA in forma di bella vergine, coronata, & vestita d'oro, che com honesta seuerità, si mostri degna di riuerenza con gl'occhij di acutissi-

ma vista, con vn monile al collo, nelquale sia vn'occhio scolpito.

Dice Platone, che la Giustitia vede il tutto, & che da gl'antichi sacerdoti su chiamata veditrice di tutte le cose. Onde Apuleio giura per l'occhio dei Sole, & della Giustitia insieme, quasi che non vegga questo men di quello, le quali cose habbiamo noi ad intendere, che deuono essere ne ministri della Giustitia, perche bisogna, che questi con acutissimo vedere penetrino sino alla nascosta, & occulta verità, & sieno come le caste vergini puri d'ogni passione, siche nè pretiosi doni, nè false lusinghe, nè altra cosa li possa corrompere: ma siano saldi, maturi, graui, e puri, come l'oro, che auanza gl'altri metalli in deppio peso, & valore.

E perciò potiamo dire, che la Giustitia sia quell'habito, secondo il quale. Phuomo giusto per propia elettione, è operatore, e dispensatore, così del bene, come del male fra se, & altri, o fra altri, & altri secondo le qualità, o di proportione Geometrica, ouero Aritmetica, per sin del bello, e dell'vtile accomo.

dato alla felicità publica.

Per mostrare la Giustitia, & l'integrità della mente gli antichi soleuano rappresentare ancora vn boccale, vn bacile, & vna colonna, come se ne vede espressa testimonianza in molte sepolture di marmo, & altre antichità, che si trouano tutta via, però disse l'Alciato.

Ius hac forma monet dictum sine sordibus esse Defunctum, puras atq; habuisse manus.

Giustitia di Pausania negli Eliasi.

Onna di bella faccia, & molt'adorna, la quale con la mano finistra susa foghi vna vecchia brutta, percotendola con vn bastone.

Et

Et questa vecchia dice Paulania esser l'ingiuria, la quale da giusti giudici, deue sempre tenersi oppressa, accioche non s'occulti la verità, & deuono ascoltar patientemente quel, che ciascuno dice per disesa.

Giustitia Diuina.

Onna di singolar beilezza, vestita d'oro con vna corona d'oro in testa, sopra alla qual vi sia vna colomba circondata di spler dore, haverà i capelli sparsi sopra le spalle, che con gli occhij miri, come cosa bassa il mondo, tenendo nella destra la spada nuda, & nella sinistra le bilancie.

Questa figura ragioneuolmente si dourebbe figurate bellissima, perche quello, che è in Dio, e la medesima essenza con esso (come san benissimo i sacri

Theologi) il quale è tutto perfettione, & vnità di bellezza.

Si veste d'oro, per mostrare con la nobiltà del suo metallo, e con il suo splen-

dore l'eccellenza, & sublimità della detta giustitia.

La corona d'oro è per mostrare, ch'ell' ha potenza sopra tutte le potenze del mondo.

Le bilancie significano, che la giustitia diuina da regola a tutte le attioni, e

la spada le pene de' delinquenti.

La colomba mostra lo Spirito santo terza persona della santissima Trinità, & vincolo d'amore tra il Padre, & il Figliuolo, per lo quale spirito la Diuina giustitia si communica a tutti i Prencipi del mondo.

Si fa la detta colomba bianca, e risplendente, perche sono queste fra le quali-

tà visibili, e nobilissime.

Le treccie sparse mostrano le gratie, che scendono dalla bontà del cielo senza ossensione della Diuina giustitia, anzi sono propij effetti di essa.

Risguarda come cosa bassa il mondo, come soggetto a lei, non essendo niu-

na cola a lei superiore.

Si comprende anco per la spada, e per le bilancie (toccando l'uno instromen to, la vita, & l'altro la robba de gli huomini) con le quali due cose l'honore mon dano si solleua, & s'abbassa bene spesso, che sono dati, e tolti, & questa, e quella per giustitia diuina, secondo i meriti de gli huomini, & conforme a' seuerissimi giudicij di Dio.

Giustitia.

Onna vestita di bianco, habbia gli occhij bendati; nella destra mano tenga vn fascio di verghe, con vna scure legata insieme con esse, nella sinutra vna siamma di suoco, & a canto hauerà vno struzzo, ouero tenga la spada, & le bilancie.

Questa è quella sorte di giustitia, che esercitano ne' Tribunali i Giudici, &

gli esfecutori secolari.

Si veste di bianco, perche il giudice deu'essere senza macchia di propio interesse, o d'altra passione, che possa desormar la Giusticia, il che vien fatto tenendosi gli occhi bendati, cioè non guardando cosa alcuna della quale s'adopri per giudice il senso nemico della ragione.

Il falcio di verghe con la scure, era portato anticamente in Roma da littori

Y 4 innanzi

innançi a' Consoli, & al Tribuno della Plebe, per mostrar, che non si deue rimanere di castigare, oue richiede la Giustitia, ne si deue esser precipitoso: ma dar tempo a matutare il giuditio nello sciorre delle verghe.

La fiamma mollra, che la mente del giudice deue esser sempre drizzata ver-

fo il Cielo,

Per lo struzzo s'impara, che le cose, che vengono in giuditio, per intricate, che sieno, non si deue mancare di strigarle, & isnodarle, senza perdonare a fatica alcuna, con animo patiente, come lo struzzo digerisce il ferro, ancorche sia durissima materia, come raccontano molti scrittori.

Giustitia retta, che nonsi pieghi per amicitia, ne per odio.

Onna con la spada alta, coronata nel mezzo di corona regale, & con la bilancia da vna banda le sarà vn cane fignificatiuo dell'amicitia, & dall'altra vna serpe posta per l'odio.

La spada alta nota, che la Giustitia non si deue piegare da alcuna banda, ne per amicitia, ne per odio di qualsiunglia persona, 8: all'hora è lodeuole,& man-

tenimento dell'imperio.

Per le bilancie ne seruità quanto per dichiaratione habbiamo detto nella quarta Beatitudine.

Giustitia rigorosa.

No Sceletro, come quelli, che si dipingono, per la morte in vn manto bianco, che la cuopra in modo, che il viso, le mani, & i piedi si vedano con la spada ignuda, & con le bilancie al modo detto. E questa sigura dimostra, che il giudice rigoroso non perdona ad alcuno sotto qualsiuoglia pretesto di scuse, che possano alleggerir la pena, come la morte, che ne ad età, ne à selo, ne a qualità di persone ha riguardo per dare essecutione al debito suo.

La vista spauenteuole di questa figura mostra, che spauenteuole è ancora a popoli questa sorte di Giustitia, che non sa in qualche occasione interpretare.

leggiermente la legge.

Giustitia nelle Medaglie d'Alriano, d'Antonino Pio,

Onna a sedere con vn bracciolare, e scettro in mano, con l'altra tiene

Siede significando la grauità conueniente a i sauij, & per questo i Giudici hanno da sententiare sedendo.

Lo scettro se le da per segno di comandare, & gouernare il mondo.

Il bracciolare si piglia per la misura, & la patena, per esser la giustitia co-

## GLORIA DE' PRENCIPI.

Nella Medaglia d'Adriano.

ONNA bellissima, che habbia cinta la fronte d'vn cerchio d'oro contesto di diuerse gioie di grande stima. I capelli saranno ricciuti, e biondi, significando i magnanimi, e gloriosi pensieri, che occupano le menti de Prencipi, nell'opere de quali sommamente risplende la gloria loro. Terrà con la finistra mano vna piramide, la quale significa la chiara, & alta gloria de Pren-

cipi,

GLORIA DE' PRENCIPI.

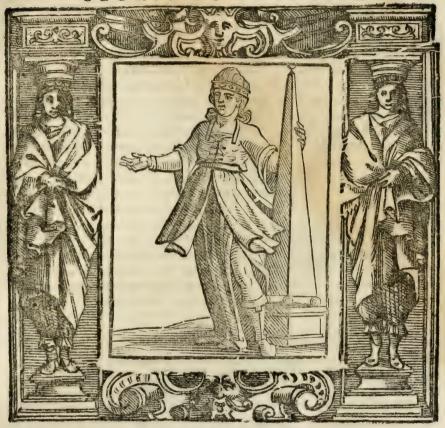

cipi, che con magnificenza fanno fabbriche funtuose, e grandi, con lequali si mo stra essa gloria. E Martiale, benche ad altro proposito parlando, disse.

Barbara Pyramidum sileat miracula Memphis.

Et a sua imitatione il diuino Ariosto.

Taccia qualunque le mirabil sette Moli del mondo in tanta sama mette.

Et similmente gli antichi metteuano le piramidi per simbolo della gloria, che però s'alzarono le grandi, & magnifiche piramidi dell'Egitto, delle quali scriue Plinio nel lib. 36. cap. 12. che per farne vna sola stettero trecento sessanta mila persone vent'anni. Cose veramente degne: ma di più stima, & di maggior gloria sono quelle, che hanno riguardo all'honor di Dio, com'è il sabricar Tempij, Altati, Collegij per instruttione de' giouani, così nelle buone arti, come nella Religione. Di chè habbiamo manisesto esempio nelle Fabriche della buona memoria dell'Illustrissimo Sig. Cardinal Saluiati, che hà edisicato in Roma il bellissimo Tempio di S. Iacomo de gl'incurabili, & nel medesi.

mo lou-

298

mo luogo amplì, & nobilissimi edifitij per commodo de gi'Infermi, e loro ministri, Et per non essere in sua Signoria Illustrissima altro fine, che di fare opere lodeuoli, e virtuole, essendo lui Protettore de gl'Orfani, hà di detti Orfani instituito vn nobil Collegio dal suo nome detto Saluiato, & con grandissima liberalità dotatolo da poterni mantenere molti giouani Orfani di bell'ingegno, che per pouertà non poteuano oprarlo, oue s'instruiscono da ottimi Precettori nell'humane lettere, & nella Religione. Ha fatto ancora vna magnifica Cappella dedicata alla Beata Vergine nella Chiesa di S. Gregorio di Roma ampliando le scale del Tempio, & fattogli auanti vna spatiosa piazza per commodità del Popolo, che a grandissimo numero vi concorre ne i giorni delle Stationi, & altri tempi in detta Chiesa, oltre altri edifitij da sua Signoria Ulustrissima fatti per ornamento della Città, & habitatione della sua famiglia, come il nuono palazzo, che si vede nella piazza dell'Arco di Camigliano, & l'altro nel suo Castello di Giuliano nel Latio, doue non meno appare la magnificenza di questo Principe in hauer cinta quella Terra di muraglie, & resala sicura dall'incursioni di rei huomini. Onde hora da molte parti vi concorre gran gente ad habitare, tirata ancora dalla benignità, & dalla incorrotta giustitia, & dalla sua vera pietà Christiana sempre riuolta al souuenimento de' bisognos. Ha non pure nel suo testamento ordinato, che sue propie facoltà non solo si faccia da' fondamenti vn'Hospedale per le pouere, e bilognose donne in San Rocco, accioche fiano nelle loro infermità gouernate di tutto quel, che faccia lor bifogno:ma hà ancora lasciato, che nel suo Castello di Giuliano siano ogn'anno maritate alcune pouere zitelle, hauendo assegnato per ciò tanti luoghi di monti non vacabili. Haueua anco cominciato da fondamenti con bellissima architettura la Chiesa di S. Maria in Acquiro, & l'haurebbe condotta a fine con quella prontezza, & zelo, che soleua l'opere dedicate al seruitio, e culto d'Iddio: ma quasi nel cominciare detto Edifitio è stato chiamato a miglior vita, lasciando suo Herede l'Illustrissimo Signor Lorenzo Saluiati, Signore non meno herede delle facultà, che del pretioso, e liberale animo di esso Cardinale, che però con grandissima prontezza ha disposto di finire a sua spesa la detta Chiesa, mostrando la sua gratitudine verso la memoria del desonto, & la sua Christiana pietà in non lasciare imperfetta si sant'opera. Ma con questa occasione non deuo tralasciare le lodi di tanto generoso Cardinale dette da più selici penne della mia, che sono le sottoscritte.

Pyramidem dextra tollens ad sydera palma Qua mulier fulgens Cesaris are nitet? Gloria qua Regum commendat nomina fama Qui moles casis has statuere iugis. Et quid Saluiati potius non sustinet illa Gymnasia, hospitia, mania, templa, iares? Humana non hec equat vis pondera laudis, Divina in Calo gloria sola manet Pyramidis Pharia moles operosa Puella Cur se subliment tollit ad astra manu? Gloria sic pingi voluit, que vertice Calum Contingens magno parta labore venit.

Quadrato latere, & tenuatam cuspide acuta Pyramidem Virgo fert generosa manu Sic si Casareo celari iussit in are Gloria, qua Regum nomina clara vigent Nempe operum aternam famam monumenta merentur Que decorant ripas pndig; Nile tuas, Illa tamen Pharijs humana superbia suasit Solis & indigno fecit honore coli Quanto igitur melius fulciret dextera vero Qua Saluiate Deo tu monumenta locas; Seu quas in Campo caste das Virginis Aedes Seu qua Flaminia Stant regione via Sine lares media surgentes Vrbe superbos Sine procul muris oppida cincta modis Adde etiam hospitijs Sedes magna Atria Vulgi, Adde & Pierio testa dicata Choro. Non tamen bæc forsan maiori robore digna Sustinet imbelli gloria vana manu.

Pone manu Phariam gestas quam Gloriam molem
Et lege Saluiati qualibet acta Patris,
Siue placet celsa surgens testudine Templum
Flaminia cernis quod regione Via,
Aut agra turbe laxas quas condidit Aedes
Aut grata Aonio tecta dicata Choro
Siue vbi Romulcus spectauit Equiria sanguis
Virginis atherea nobilis Ara placet
Ponderibus nimium si tantis dextra grauatur
Forte geres patrios quos nouat ille lares
Quid si cincta nouis dentur vetera oppida muris,
Non indigna tua sint monumenta manu,
Quicquid Saluiati sumes, illustrius isto
Imposiut saxo, quod tibi Cesar, crit.

ONNA, con vna Corona d'oro in capo, & nella destra mano con vna tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama di molti, & segnalati benefitij fatti a' suoi, a gli amici, alla Patria, & ad ogni sorte di persone.

Esi dipinge con la tromba in mano, perche con essa si publicano a popoli i desiderij de' Prencipi.

La

La corona è inditio del premio, che merita ciascun huomo famolo, & la fignoria, che hà il benefattore sopra di coloro, che hanno da lui riceuuti benefitij, rimanendo essi con obbligo di rendere in qualche modo il guiderdone. Gloria .

Onna vestita d'oro, tutta risplendente, nella sinistra con vn Cornuca pia, & nella destra con una figuretta d'oro, che rappresenti la verità, Gloria, & Honore.

Onna riccamente vestita, che tenga molte corone d'oro, & ghirlande in mano, come premio di molte attioni virtuose,

Gloria.

Onna, che con la destra mano tiene vn' Angioletto, & sotto al piè del stro vn cornucopia pieno di frondi, fiori, & frutti,

Gloria.

Onna, che mostra le mammelle, & le braccia ignude, nella destra ma? no tiene vna figuretta succintamente vestita, laquale in vna mano porta vna ghirlanda, & nell'altra vna palma, nella finistra poi della gloria sarà vna Sfera, co' segni del Zodiaco. Ed in questi quattro modi si vede in molte mo-Mete, & altre memorie de gli antichi.

OLA.

ONNA vestita del color della ruggine, col collo lungo, come la grue,

& il ventre assai grande,

La Gola, secondo che narra S. Tommasso 2. 2. questione 148. Artic. 1. è vn disordinato appetito delle cose, che al gusto s'appartengono, & si dipinge col collo così lungo, per la memoria di Filostene Ericinio, tanto goloso, che desideraua d'hauere il collo simile alle grue, per più lungamente godere del cibo, mentre scendeua nel ventre.

La grandezza, & grossezza del ventre si riferisce all'effetto d'essa gola, & goloso si dice chi ha posto il sommo bene nel ventre, & lo vuota per empirlo, & l'empie per votarlo col fine della giottornia, & del piacere del mangiare.

L'habito del color sopradetto, all'ignobilità dell'animo vinto, & loggiogato da questo brutto vitio, & spogliato di virtà, & come la ruggine diuora il ferro, onde nasce, così il goloso diuora le sue sustanze, & ricchezze, per mezzo delle quali si era nutrito, & alleuato.

Onna à sedere sopra vn Porco, perche i porci, come racconta il Pierio Va leriano lib. 9. de i suoi Hieroglifici, sono infinitamente golosi.

Nella sinistra mano tiene vna Folica Vccello similmente goloso, e con la de-

Ara s'appoggia sopra d'vno Struzzo, del quale così dice l'Alciato.

Lo Struzzo sembra à quei che mai non tace Ne con la gola in alcun tempo hà pace.

GOVERNO DELLA REPUBLICA.

ONNA simile à Minerua; nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, col braccio finistro vno scudo, & nella medesima mano vn dardo, & con va morione in capo.

30%

Il portamento simile à quello di Minerua ci dimostra, che la sapienza è il principio del buon reggimento.

Il Morione, che la Republica, deue essere fortificata, & sicura dalla forza

di fuora.

L'oliuo, & il dardo significano, che la guerra, & la pace sono beni della Republica, l'vna, perche da esperienza, valore, & ardire; l'altra, perche somministra l'otio, per mezzo del quale acquistiamo scientia, & prudenza nel gouernare, & si dà l'oliuo nella mano destra, perche la pace è più degna della guerga, come suo sine 3 & è gran parte della publica felicità.

GRAMMATICA.

DONNA che nella destra mano tiene vn breue, scritto in lettere latine, lequali dicono: Vox litterata, & articulata; debito modo pronuntiata, & nella sinistra vna ssera, & dalle mammelle verserà molto latte.

Il breue sopradetto dichiara, & definisce l'essere della Grammatica.

La sferza dimostra, che come principio s'insegna a fanciulli le più volte ado prandosi il castigo, che li dispone, & li rende capaci di disciplina.

Il latte, che gl'esce dalle mammelle, significa, che la dolcezza della scien za

esce dal petto, & dalle viscere della grammatica.

Grammatica.

D Onna, che nella destra mano tiene vna taspa di ferro, & con la sinistra vn vaso, che sparge acqua sopra vna tenera pianta.

Grammatica è prima tra le fette arti liberali, & chiamasi regola, & ragione

del parlare aperto, & corretto.

La raspa dimostra, che la grammatica desta, & assottiglia gl'intelletti.

Ed'il vaso dell'acqua è inditio, che con essa si fanno crescere le piante ancot tenerelle de gl'ingegni nuoui al Mondo, perche diano a' suoi tempi frutti di dottrina, & di sapere, come l'acqua sà crescere le piante stesse.

GVARDIA.

DONNA armata, con vna grue per cimiero, nella mano destra con la spada, & nella sinistra con vna facella accesa, & con vn paparo, ouero

ocha, che le stia appresso.

La facella con la grue significa vigilanza, per le ragioni, che si sono dette altroue in simil proposito l'istesso significa l'ocha, la quale dodici volte si sue glia in tutta la notte, dalche credono alcuni, che si prendesse la misura dell'hore, con le quali misuriamo il tempo, nello suegliarsi questo animale sà molto strepito con la voce, & tale, che narra Tito Liuio, che i soldati Romani, dormendo nella guardia di Campidoglio surono suegliati per benessito solo d'an papero, & così prohibirono a' Franzesi l'entrata: Questi due animali adunque dinotano, che la vigilanza, e la sedeltà sono necessari issime alla guardia, accompagnate con la sorza da resistere; il che si mostra nell'armadura, e nella spada.

ORANDEZZA, E ROB VSTEZZA D'ANIMO.

N giouane ardito, che tenga la destra mano sopra il capo d'vn serocissimo Leone, il quale stia in at to siero, e la sinistra mano al sianco.

Si di-

Si dipinge in questa guisa, percioche gli Egittij haueuano chiaramente compreso, niuno altro animale di quattro piedi hauer maggior animo del Leone; per niuna propietà naturale èstimato il Leone più degno di marauiglia, che per la grandezza dell'animo suo, nellaquale egli è molto eccellente, esponendosi ad imprese magnanine, e generose, e non per altra cagione dissero molti essere stato il Leone sigurato nel Cielo, se non perche il Sole quando passa per quel segno, è più che mai gagliardo, e robusto.

GRATIA.

I OVANETTA ridente, e bella di vaghissimo habito vestita, coronata di diaspri, pietre pretiose, e nelle mani tenga in atto di gittare piaceuolmente rose di molti colori, senza spine, hauerà al collo vn vezzo di perle.

Il diaspro si pone per la gratia, conforme a quello, che li naturali dicono,

cioè, che portandosi adosso il diaspro si acquista la gratia degli huomini.

Questo medesimo significa la rosa senza spine., & le perle, lequali risplendono, & piacciono, per singolare, & occulto dono della natura, come la gratia, che è negli huomini una certa venusta particolare, che muoue, e rapisce gl'animi all'amore, & genera occultamente obbligo, e beneuolenza.

GRATIA DIVINA.

DONNA bella, & ridente con la faccia riuolta verso il Cielo, doue sia lo Spiritosanto in forma di colomba, come ordinariamente si dipinge. Nella destra mano tenga vn ramo d'oliuo con vn libro, & con la simistratura tazza.

Guarda il Cielo, perche la gratia non vien se non da Dio, il quale per manisestatione si dice esser in Cielo, la qual gratia per conseguire douiamo convertirci a lui, & dimandargli con tutto il cuore perdono delle nostre gravi colpe, però disse: Convertimini ad me, & ego convertar ad vos.

Si dipinge lo Spiritosanto per attribuirsi meritamente da i Sacri Theologi a. sui l'infusione della diuira gratia ne' petti nostri, & però dicesi, che la gratia è un ben propio di Dio, che si dissonde in tutte le creature per propia liberalità

di esso Iddio, & senza alcun merito di quelle.

Il ramo di Oliuo significa la pace, che in virtu della Gratia il peccatore riconconciliatosi con Iddio sente nell'anima.

La tazza ancora denota la gratia, secondo il detto del Proseta. Calix meus

inebrians quam praclarus est.

Vi si potranno scriuere quelle parole, Bibite, & inebriamini. Perche chi è in gratia di Dio sempre sta ebrio delle dolcezze dell'amor suo, perciòche que-sta imbriochezza è si gagliarda, & potente, che sa scordar la sete delle cose mondane, & senza alcun disturbo da persetta, & compita satietà.

GRATIA DI DIO,

NA bellissima, e gratiosa giouanetta, ignuda, con bellissima, vagaacconciatura di capo. Li capelli saranno biondi, & ricciuti, & saranno
circondat da vn grande splendore, te tà con ambe le mani vn corno di douitia,
che gli cuoprira d'auanti, acciòche non mosti i le parti meno honeste, e con esse

verserà diuerse cose per l'vso humano sì Ecclesiastiche, come anco d'altra sortes & nel Cielo sia vn raggio, il quai risponda sino a terra.

GRATIE.

R E fanciullette coperte di sottilissimo velo, sotto il quale appariscane ignude, così le figuratono gli antichi Greci, perche le Gratie tanto sono più belle, & si stimano, quanto più sono spogliate d'interessi, i quali siminuiscono in gran parte in esse la decenza, & la purità; Però gl'Antichi sigurauano in esse l'amicitia vera, come si vede al suo luogo. Ed appresso seneca de benesicijs lib. primo, cap. 3. vien dichiarata la detta sigura delle tre Gratie, come anco noi nella sigura dell'Amicitia.

Gratie.

Ltre, & varie figure delle Gratie si recano da molti Autori, ma io non neditiò altro, hauendone trattato dissusamente il Giraldi Sintammate xiij. & da lui Vincenzo Cartaro, dieo bene, che se ne veggono anco scolpite in marmo in più luoghi di Roma le tre Gratie giouani, allegre, nude, & abbracciate tra di loro, vna ha la faccia volta in là da banda sinistra; l'altre due dalla destra guardano verso noi; queste due significano, che quel, che riceue vna gratia, o benefitio, deue procurare di rendere al suo benefattore duplicata gratia, ricordandosene sempre: Quella soia significa; che colui, che la sa, deue scordarsene sub bito, & non poner mente al benefitio fatto: Onde l'Otator Grecoin suo lenguaggio, disse nell'oratione, De Corona, Equidem censeo eum, qui beneficium accepit, oportere omni tempore meminisse, eum autem qui dedit continuo obliuisci, ad imitatione del quale l'Orator Latino anch'egli disse. Meminisse debet is, in quem collatum est beneficium, non commemorare qui contulit: perche in vero brutta cosa è rinfacciate il beneficio, dice lo stello Cicerone.

Odiosum hominum genus officia exprobantium.

Sono Vergini, e nude, perche la gratia deue essere sincera, senza fraude, inganno, & speranza di rimuneratiene, Sono abbracciate, & connesse tra loro, perche vn benesitio partorisce l'altro, & perche gli amici deuono continuare in farsi le gratie: & perciò Crisippo assimigliana quelli, che danno, & riceuono il benesitio, a quelli, che ginocano alla palla, che fanno a gara, a chi se la può più volte mandare, & rimandare l'vno a l'altro.

Sono giouani, perche non deue mai mancare la gratitudine, ne perire la med moria della gratia, ma perpetuamente fiorire, & viuere. Sono allegre, perche tali dobbiamo effere cosi nel dare, come nel ticeuere il benefitio. Quindi è, che la prima chiamassi Aglia dall'allegrezza, la seconda Thalia dalla viridità, la ter-

Za Eufrosina dalla dilettatione.

GRATIT VDINE.

ONNA che in mano tenga vna Cicogna, & vn ramo di lupini, o di fava, Oro Apolline dice, che questo animale più d'ogn' altro ristora i tuoi genitori in vecchiezza, & in quel luogo medesimo, oue da essi è stato nutrito, apparecchia loro il nido, gli spoglia delle penne inutili e dà loro mangiare sino, che siano nate le buone, & che da se stessi possano trouare il cibo, però gli Egittij ornavano gli scettri con questo animale, e lo tenevano in molta

confi-

consideratione scriue Plinio nel lib. 18. al cap. 14. che come il lupino, e la faua ingrassano il campo, doue sono cresciute, così noi per debito di gratitudine dob biamo sempre duplicare la buona fortuna a quelli, che a noi la megliorano.

Si potrà fare ancora a canto a questa figura vn' Elefante, il quale dal Pierio Valeriano nel 2. lib. vien posto per la gratitudine, & cortesia: Ed Eliano scriue d'vn' Elefante, che hebbe animo d'entrare a combattere per vn suo Padrone, il quale essendo finalmente dalla forza de gl'inimici superato, & morto, con la sua proboscide lo prese, & lo portò alla sua stalla, mostrandone grandissimo cordoglio, & amaritudine.

GRAVITA

ONNA vestita nobilmente di porpora, con vna scrittura sigillata al collo insino al petto pendente, nell'acconciatura del capo sarà vna Colonna con vna piccola statuetta sopra: & la veste tutta aspersa d'occhij di pauone, con vna lucerna accesa satta secondo l'vsanza de gli antichi nella destra mano.

La porpora è vestimento commune a questa, & all'honore, come a qua-

lità regali, & nobilissime.

Il breue è autentico segno di nobiltà, la quale, è vera nudrice di grauità d'al-

terezza, di gloria, & di fausto.

La colonna s'acconcierà in capo per le mascherate a piedi, d a cauallo; ma per statua di scoltura, di pittura si potrà fare a canto, de che col braccia sistro si posi sopra d'essa per memoria delle gloriose attioni, che somentano la grauità.

Gli occhi di pauone sono per segno, che la grauità somministra pompa, e na-

fce con l'ambitione.

La lucerna dimostra, che gli huomini graui sono la lucerna della plebe, & del Volgo.

Grauità dell'huomo .

D Onna in habito di Mattona, tenga con ambe le mani vn gran sasso legato, & sospeso ad vna corda.

L'habito di Matrona mostra, che allo stato dell' età matura si conviene più la gravità, che a gli altri, perche più si conosce in esso l'honore, e con maggiore

ansietà si procura con la grauità, e temperanza de' costumi.

Il sasso mostra, che la grauità ne' costumi dell'huomo si dice similitudine del la grauità ne' corpi pesanti, & è quel decoro, che egli sà tenere nelle sue attioni senza piegare a leggierezza, vanità, bussonarie, o cose simili, lequali non sono atte a rimuouere la seuerità dalla fronte, ò dal cuore; come alle cose graui per alcuno accidente non si può leuar quella natura all'inclinatione, che le sa andare al luogo conueniente.

Grauità dell'Oratione.

Vedi a Fermezza, e grauità dell'Oratione.

GVERRA.

DONNA armata di corazza, elmo, & spada, con le chiome sparse, & insanguinate, come saranno ancora ambedue le mani, sotto all'armatura, ha-

DICESARE RIPA. 341

m, hauerd vna trauersina rossa, per rappresentare l'ira, & il surore, starà la detra sigura sopra vn cauallo armato; nella destra mano tenendo vn' hasta in auto di lanciarla, & nella sinistra vna facella accesa, con vna Colonna appresso.

Rappresentasi questa Donna col cauallo armato, secondo l'antico costume

Egittio, & la più moderna autorità di Virgilio, che dice.

Bello armantur equi, bellum hac armenta minantur . cioè i caualli s'armano per la guerra, & minacciano guerra.

Legges, che già innanzi al tempio di Bellona su vna certa Colonna non molto grande, la quale i Romani chiamauano Colonna bellica, perche deliberato, che haueuano di sare alcuna guerra, a quella andaua l'vno de' Consoli dappoi, che haueua aperto il Tempio di Giano, & quindi lanciaua vn' hasta, verso la parte, oue era il Popolo nemico, & intendeuasi, che allora sosse gridata, & publicata la guerra, & perciò questa figura tiene nella destra mano l'hasta in atto di lanciarla presso alla Colonna sopradetta. Onde sopradiciò Quidio ne i Fasti disse.

Prospicit à tergo summum breuis area circum Est vbi non paruæ parua columna notæ Hinc solet hasta manu belli prænuntia mitti In Regem, & gentem, cum placet arma capi.

Tiene poi nella sinistra mano vna facella accesa, secondo il detto di Silio Italico.

Scuote l'accesa face, c'l biondo crine Sparso di molto sangue, e và scorrendo La gran Bellona per l'armate squadre.

Soleuano ancora gli Antichi, prima che sustero trouate le trombe, quando erano per sare battaglia, mandate innanzi a gl'esserciti alcuni con saci accese in mano, le quali si gittauano contro dall'vna parte, & dall'altra, & cominciauano dipoi la battaglia col serro.

GRASSEZZA.

ONNA corpulenta, con la destra mano tenga vn ramo d'oliuo, che habbia solo i stutti senza fronde, nella sinistra tenga vn granchio marino, ilquale è soggetto molto alla grassezza, quando la Luna cresce, o per particolar dispositione tirata dalle qualità della Luna, ouero, perche quando essa piena, & luminosa, gli da commodità di procacciarsi più facilmente il cibo.

L'oliuo è il vero hieroglifico della graffezza non solo tra'Poeti, & Historici, ma anco nelle sacre lettere, come in più luoghi si può vedere, & l'Epiteto pro-

pio dell'oliuo, è l'esser grasso.

G V E R R A.

DONNA armata, che per cimiero porti vn Pico, nella mano destra la spada ignuda, & nella sinistra lo scudo, con vna testa di lupo dipinta nel mezzo d'essa.

Onna spauenteuole in vista, & armata con vna face accesa in mano in atto di camminare, hauerà appresso di se molti vasi d'oro, e d'argento, e gemme gittate consusamente per terra, fra le quali sia vn' imagine di Piuto, Dio delle ricchezze tutta rotta, per dimostrare, che la guerra dissipa, ruina, &

344 ICONOLOGIA

consuma tutte le ricchezze non pure, doue ella si serma, ma doue cammina, & trascorre.

#### GVIDA SICVRA

de veri honori.

ONN À nel modo, che la virtù al suo suogo habbiamo descritta, convono scudo al braccio, nel quale siano scolpiti li due Tempij di M. Marcello, l'vno dell'Honore, & l'altro della Virtù; sieda detta Donna sotto vna quercia, con la destra mano in alto leuata mostri alcune corone militari, con scettri, insegne Imperiali, Cappelli, Mitre, & altri ornamenti di dignità, che saranno posti sopra i rami del detto albero, oue sia vn breue con il motto: Hincomnia, & sopra il capo dell'imagine vi sarà vn'altro motto, che dica, Me Duce.

Il tutto dimostrerà, che da Gioue datore delle gratie, al quale è dedicato quest'albero, o per dir bene dall'istesso Dio si potranno hauere tutti gli honori, & le dignità mondane, con la scorta, & guida delle virtù, ilche insegnano i due Tempij misticamente da M. Marcello sabricati, perche l'yno dedicato al-

l'Honore non haueua l'entrata, se non per quello di essa Virtù.

#### HIPPOCRISIA.

DONNA con faccia, & mani leprose, vestita di pelle di pecora bianca, con vna Canna verde in mano, la quale habbia le sue foglie, & pennacchij: I piedi medesimamente saranno leprosi, & nudi, con vn lupo, che esca di

sotto alla veste di essa, & con vn Cigno vicino.

Quello, che disse Christo Signor Nostro in S. Matteo al capit. 23. basta per l'intelligenza di questa imagine, perche volendo improuerate a gli Scribi, & Farisei la loro Hippocrisia, disse che erano simili, a' sepolcri, che sono belli di sioti, & di dentro pieni di ossa d'huomini morti, & di puzza; Adunque Hippocrisia non sard'altra, che vna sintione, di bontà, & santità in quelli, che sono maligni, & scellerati; però si dipinge donna seprosa, vestita di habito bianco, perche il color della veste significa l'habito virtuoso, che artistiosamente ricuopre la sepre dal peccato, che stà radicato nella carne, e nell'anima.

La Canna verde, è simbolo (come dice Hettorre Pinto nel cap. 40. di Ezechielle Propheta) dell'Hippocrissa, perche nascendo con abbondanza di soglie dritta, & bella, non sa poi frutto alcuno, se non piuma, & dentro è vacua, & piena di vento. Dell'istesso ancora dice il medesimo Autore, dare inditio il Cigno, il quale ha le penne candide, & la carne nera. Il lupo, che si mostra sotto alla veste di pelle diuersa dalla sua, è tanto chiaro per le parole di Christo nel-

l'Euangelio, che non ci bisogna dirne altro.

Hippocrisia.

DONNA magra, & pallida, vestita d'habito di mezzadana, di color bertino, rotta in molti luoghi, con la testa china verso la spalla sinistra, hauerà in capo vn velo, che le cuopra quasi tutta la fronte; terrà con la sinistra mano vna grossa, & lunga corona, & vn'ossitiuolo, & con la destra mano, con il braccio scoperto porgerà in atto publico vna moneta ad vn pouero, hatterà le gambe, & li piedi simile al lupo.

Hipo-

HIPPOCRISIA:



Hippocresia appresso S. Thomasso secunda secunde, quest 3 art. 2. è vitio, che induce l'huomo di simulare, & singere quel, che, non è in atti, parcle, & opere estetiori, con ambitione vana di essere tenuto buono, essendo trosto.

Magra, e pallida si d'pinge, perciò che come dice S. Ambresio nel 4. de'stroi morali, gl'Hippocriti non si curano di estenuare il corpo per estere tenuti, & stimati buoni. & S. Matteo al cap 6. Cum ieiunatis nolite sieri sicut Hippocrita, tristes; exterminant enim facies suas, vt videantur ab hemin bes ieiunantes.

ll vestimento, come dicenem essendo composte de sino, & de lana demostra (come dice il sopradetto S. Amb. ogio, nel cap. 8. de m. ran) sopera di coleto, i quali con parole, & attione d'h ppocissia cue prone la sottighezza deilamalitia interna, & mostrano de suori la sempe cità de l'innecenza; questo si
mostra per significato della lana, & la malitia per il lino.

La testa china, con il velo, che e cue pre la fronte, la corona, & l'effitiuolo dinotano, che l'Hippocrito mostra d'essere lontano dalle cose mondane, e riuol-

344

to alla contemplatione dell'opere diuine.

Il porgere la moneta ad vn pouero, nella guisa, che si è detto, dimostra la val nagloria de gli hippocriti, i quali per acquistat sama, & gloria del Mondo sanno elemosina publicamente, come ne sà sede S. Matteo al 16. così dicendo. Cum ergo facis elemosinam noli tuba cauere ante te, sicut Hypocrite faciunt, in synagogis, & in vicis, vt honorificentur ab hominibus, & c.

Le gambe, & i piedi simili al lupo significano, come dice S. Matteo 7: che

gl'Hippocriti nell'esteriore sono agnelli, & dentro Iupi rapaci.

HOMICIDIO.

H VOMO bruttissimo atmato, col manto di color rosso, per cimiero portarà vna testa di tigre, sarà pallido, terrà con la sinistra mano per i capelli vna testa humana tronca dal busto, & con la destra vna spada ignuda infanguinata: Bruttissimo si rappresenta l'homicidio, percioche non solo è abomineuole alle persone; ma quello, che molto più importa, al sommo Dio, ilquale tra gli altri comandamenti, che ci ha dati, ci prohibisce l'homicidio, come cosa molto dannosa, & a lui tanto odiosa, che come si vede nell'Exodo 21. comanda che non si lasci accostare al suo altare l'homicida.

Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab altari meo

auelles eum, Oc.

Si dipinge armato, perche l'homicido genera il pericolo della vendetta, alla

quale si prouede con la custodia di se stesso.

La Tigre significa sierezza, & crudeltà, le quali danno incitamento, & spronano l'homicida: la pallidezza è essetto dell'ira, che conduce all'homicidio, & del timore, che chiama a penitenza; Però si dice nel Genesi, che Caim hauendo veciso il fratello, andò suggendo, temendo il castigo della giusticia di Dio.

HONESTA.

ONNA con gli occhij bassi, vestita nobilmente, con vn velo in testa, che

le cuopra gli occhij.

La grauità dell'habito, è inditio ne gli huomini d'animo honesto, & però si honorano, & si tengono in conto alcuni, che non si conoscono per lo modo del vestire, essendo le cose esteriori dell'huomo tutte inditio delle interiori, che riguardano il compimento dell'anima.

Gli occhij bassi sono inditio di honestà, perche ne gli occhi spirando la lasciuia, come si dice, & andando l'amore per gli occhij al cuore, secondo il detto de' Poeti; Abbassati verso terra danno segno, che ne spirti di lasciuia, ne

forza d'amore possa penetrare nel petto.

Il velo in testa è inditio d'honestà, per antico, e moderno costume, per esser volontario impedimento al girar lasciuo de gli occhij.

HONORE.

GIOVANE bello, vestito di Porpora, & coronato d'Alloro, con vn' hasta nella muno destra, & nella sinistra con vn Cornucopia, pieno di frutti siori, e fronde: Honore è nome di possessimi virtuosi, attribuita all'huomo per premio d'essa virtà, e certata col fine del-

l'ho-

Phonesto; & S. Tommaso 2.2.q. 1 29. ar. 4. dice, che, honor est eniuslibes vir-

Si sa giouane, & bello, perche per se stesso, senza ragioni, d'illogismi alletta ciascuno, & si sa desiderare. Si veste della Porpora, perche è ornamento

Regale, & inditio di honor supremo,

L'hasta, & il Cornucopia, & la Corona d'Alloro, significano le tre cagioni principali, onde gl'huomini sogliono essere honorati, cioè, la scienza, la ricchezza, & l'armi, & l'alloro significa la scienza, perche come questo albero ha le soglie perpetuamente verdi, ma amare al gusto, così la scienza, se bene sa ima mortale la sama di chi la possiede, nondimeno non si acquista senza molta satica, & sudore. Però disse Esiodo, che le Muse gli haueuano donato vno scettro di lauro, essendo egli in bassa fortuna, per mezzo delle molte satiche arriquato alla scienza delle cose, & alla immortalità del suo nome,

Honore.

H Vomo d'aspetto venerando, & coronato di palma, con vn collar d'oro al collo, & manig'ile medesimamente d'oro alle braccia, nella man destra terrà vn'hasta, & nella sinistra vno scudo, nel quale siano dipinti due Tempij col motto. Hic terminus heret, alludendo a' Tempij di Marcello detti da noi poco innanzi.

Si corona di Palma, perche quest'Albero, come scriue Aulo Gellio nel 3.lib. delle Notti Attiche è segno di Vittoria, perche, se si pone sopra il suo legno qualche peso anchor che graue, non solo non cede, ne si piega, ma s'inalza, & essendo l'honore, sigliuolo della Vittoria, come scriue il Boccaccio nel 3. della Geneologia delli Dei, conuien che sia ornato dall'insegne della Madre.

L'hasta, & lo scudo furono insegna degli antichi Re, in luogo della Corona, come narra Pierio Valeriano nel lib. 42. Però Virgilio nel 6. dell'Eneide, de-

scriuendo Enea Siluio Rè di Alba disse.

Ille (vides?) pura inuenis, qui nititur hasta.

E perche nel Tempio dell'Honore non si poteua entrare, se non per lo Tempio della Virtù, s'impara, che quello solamente è vero honore, il quale nasce dalla Virtù.

Le maniglie alle braccia, & il collaro d'oro al collo, erano antichi segni d'honore, & dauansi da Romani per premio, a chi s'era portato nelle guerre valosamente, come scriue Plinio nel 33. lib. dell'Historia naturale.

Honore nella Medaglia d'Antonino Pio.

N Giouane vestito di veste lunga, & leggiera, con vna ghirlanda d'alloto in vna mano, & nell'altra con vn Cornucopia pieno di frondi, fiori, frutti.

Honore nella Medaglia di Vitellio.

Iouane con Iouane c

L'hasta, & le mammelle scoperte dimostrano, che con la forza si deue difen-

dere I honore, & con la candidezza conservare.

Il Cornucopia, & l'Elmo, dimostrano due cose, lequali facilmente trouano credito da essere honorati; l'vna è la robba; l'altra l'essercitio militare; quella genera l'honore con la benignità, questa con l'alterezza; quella con la possibilità di sar del bene; questa col pericolo del nocumento; quella perche sa sperare; questa perche sa temere: ma l'vna mena l'honore per mano piaceuolmente; l'altra se lo tira dietro per sorza.

HORE DEL GIORNO.

OLTE volte può venire occasione di dipinger l'hore, & ancorche se ne possa pigliare il disegno da quelli, che da molti sono state descritte, nondimeno hò uoluto ancor'io dipingerle differente da quelle, perche la varietà suole dilettare alli studiosi.

Dico dunque, che l'hore sono ministre del Sole diuise in 24. & ciascuna è guidatrice del timone del carro solare, per il suo spatio, onde Ouidio nel 2.

delle Metamorfosi, così dice.

A dextralauaq; dies, & mensis, & annus. Saculaq; & positaspatijs aqualibus nora

Et il medesimo, più a basso ..

Iungere equos Titan velocinus imperat horis Iussa Dea celeres peragunt, ignemq, vomentes Ambrosia succo saturos prasepihus altis

Quadrupedes ducunt, adduntq; sonantia frena.

Et il Boccaccio nel libro quarto, della Geneologia delli Dei, dice che l'hore sono figliuole del Sole, & di Croni, & questo da i Greci vien detto il tempo, percioche per lo cammino del Sole con certo spatio di tempo vengono a sormarsi, & successivamente l'vna doppo l'altra, fanno che la notte passa, & il giorno giunge, nel quale il Sole entra dalla successione di esse, essendogli dall'hore del giorno aperte le porte del Cielo, cioè il nascimento della luce, del quale ossitio dell'hore sa mentione Homero, & dice che sono soprastanti alle porte del Cielo, & che ne hanno cura con questi versi.

Sponte fores patuerunt cali quas seruabant hora Quibus cura est magnum calum, & Olympus.

Il qual luogo Homero imitando Ouidio, dice che l'hore hanno cura delle porte del Cielo infieme con Giano.

Prasideo soribus cali cum mitibus horis.

Volendo noi dunque dar principio a questa pittura, faremo che la primahora sia nell'apparir del Sole.

HORAPRIMA.

ANCIVLLA bella, ridente, con ciuffo di capelli biondi com'oro sparsi
al vento dalla parte d'auanti, & quelli di dietro siano stesi, & canuti,

Sarà vestita d'habito succinto, & di color incarnato con l'ali a gli homeri, stando però in atto gratioso, e bello di volare.

Terrà con la destra mano (ouero doue parerà all'accorto pittore, che sia il

luo

fuo luogo propio ) il segno del Sole, dritto, & eminente: ma che sia grande, e visibile, & con la sinistra vn bel mazzo di fiori, rossi, & gialli in stato di co-

minciarsi ad aprire.

Si dipinge giouane, bella, tidente, & con fiori nella guisa che dicemmo, perciocche allo spuntar de' chiari, & risplendenti raggi del Sole, la natura tutta si rallegra, & gioisca, ridono i prati s'aprono i fiori, & i vaghi augelli sopra i verdeggianti rami, con il soauissimo canto sanno sesta, e tutti gl'altri animali mostrano piacere, & allegrezza, il che benissimo descriue Seneca nel primo choro, in Hercole surente con questi versi.

Iam cæruleis eue tivs equis
Titan, summum prospicit eotan,
Iam Cadmæis inclyta baccis
Aspersa die, dumeta rubent
Phæhique sugitreditura soror.
Labor exoritur durus, & omnes
Agitat curas, aperitq; domos
Pastor gelida cana pruina
Grege dimisso pabula carpis
Ludit parato liber aperto

Nondum rupta fronte iuuencus.
Vacua reparant vbera matres.
Errat cursu leuis incerto
Molli petulans hadus in herba
Pendet summo stridula ramo
Pinnasque nouo tradere soli
Gestit, querulos internidos
Thracia pellex, turbaq; circum
Consusa sonat murmure mixto
Testata diem.

I capelli biondi sparsi al vento dalla parte dauanti, & quelli dietro stesi, & canuti, significano, che l'hore in breue spatio di tempo principiano, & finiscono

ritornando però al solito corso.

Il color incarnato del vestimento dinota il rosseggiare, che fanno li raggi del Sole in Oriente quando cominciano a spuntare sopra il nostro emispero, come dimostra Virgilio nel settimo dell'Eneide.

Iamq; rubescedat radijs mare, & athere ab alto Aurora in roseis sulgebat lutea Et Ouidio nel 4. de Fasti. (bigis

Nox vbi transierit calumque rubescere primo Caperit

Et nel 2.

Eccevigil nitido patefecit ab ortu Purpureas Aurora fores, et plena rosaru atria Et nel 6. delle Metham.

Vt solet aer purpureus fieri, cum primum Aurora mouetur.

Boetio lib. 2. metr. 3.

Cum polo Phabus roseis quadrigis lucem spargere caperit.

L'istesso nel metro 8.

Quod Phabus roseum diem Et Statio 2. Theb. Curru prouehit. aureo.

Et iam Mydonys elata cubilibus alto Rorantes excussa, comas multuq; sequeti, Impulerat cçlo gelidas Aurora tenebras Sole rubens.

Et Silio Italico lib. 12.

Atq; vbi nox depulsa polo primaq; rubescit Lampade Neptunus.

L'habito succinto, & l'ali a gl'homeri in atto di volare, significano la velocità dell'hore, come nel luogo di sopra citato dice Ouidio 2. Metamors. Jungere equos Titam velocibus imperat horis Iusa Dex celeres peragunt.

Z 4 Lea

ICONOLOGIA 348

Le si dd il segno del Sole, perche soleuano gli antichi dare al giorno dodici hore, & dodici alla notte, lequali si dicono planetali, & si chiamano così, perche ciascuna di esse vien signoreggiata da vno de' segni de' Pianeti, come si vede in Gregorio Giraldo tom. 2. lib. de annis, & menfibus, con queste parole; Praterea quoniam singuli Planeta, singulis horis dominari, & praesse ab Astrologis dicuntur, & mortalia, vt aiunt, disponere; ideo planetarum, hoc est errantium Stellarum hora, qua ab eis planetaria vocantur, constituta sunt. Oitre a questo chi volesse maggiore esplicatione legga Tolomeo, & Zeone, & da certi versi d'Ouidio si raccoglie il medefimo.

Non Venus affulsit, non illa Iuppiter hora Lunaque &c.

Gouanni del Sacrobosco intorno a qui sto, così dice nel computo Ecclesia stico: Notandum etiam quod dies septimana, secundum diversos, diversas habeat appellationes; Philosophi enim gentiles quemlibet diem septimana, ab illo planeta, qui dominatur in prima hora illius diei denominant, dicunt enim plane-

tas successive dominari per horas diei.

Et le bene in ogni giorno della settimana ciaschedun' hora hà particolar seeno differente da quelli de gli altri giorni, tuttauia noi intendiamo assoluta. mente rappresentare dodici hore del giorno, & altrettante della notte senza hauer riguardo a' particolari giorni, & a loro successione, nel circolo della set timana, si che per dimostratione, si darà principio alla prima hora del giorne con il Sole, come quello, che distingue l'hore, & è milura del tempo, e que sto basterà per dichiaratione de i segni, si per questa prima hora, che habbias mo descritta, come anco per il restante.

HORA SECONDA.

Pancivilla ancor'ella con l'ale aperte in atto di volare, hauerà i capelli di forma, & colore come la prima: ma quelli dauanti non laranno tanto biondi, l'habito sarà succinto, di color d'oro, ma circondato d'alcuni piccioli nuuoletti, & nebbia, essendo che in quest'hora il Sole, tira a se i vapori della terra, più, o meno, secondo l'humidità del tempo passato, & a quest'hora volse alludere Lucano nel 5. della guerra di Farsaglia.

Sed nocte fugata lasum nube diem iubar extulit. Et Sil. Ital. lib. 5. Donec flammiferum tollentes squore curru Caligo in terras nitido resoluta sereno Solis equi sparsere diem iamq; orbe renato Mollis erat tellus roratamane pruine

Dilucrat nebulas Titan sensimque fluebat

Claud. 2. de rap. Prof. Nondum pura dies tremulis vibratur in vndis Ardor, & errantes ludunt per carula flamma Dum matutinis præsudat solibus aer. Dum nouus hume Etat flauentes lucifer agros Roranti prouectus equo.

Et Stat. I. Achill.

Iam premit astra dies humilisque ex aquore Titan Sublatum curru pelagus cadit Rorantes evoluit equos, & athere magno.

Terrà con la dettra mano il segno di Venere in bella attitudine, & con la si-

niftra

nifira vn mazzo d'elitropio, ouero cicoria con i fiori, i quali per antica offeruanza, si sà, & si vede, che continuamente seguitano il giro, che sa il Sole, & per hauer io alla prima hora dichiarato, che fignificano i capelli, & l'ali mi pare superfluo sopra di ciò dir'altro, anzi la detta dichiaratione, seruirdanco alle altre hore, che ci restano a dipingere.

HORA TERZA.

F ANCIVLLA anch'ella, con la forma de i capelli gid detti : ma quelli

d'auanti saranno tra il biondo, e'l negro.

Sard alata, & come l'altre in atto gratioso di volare, con habito succinto, e spedito, di color cangiante, cioè due parti di bianco, & vna di rosso, perciòche quanto più il Sole s'inalza dall'Oriente, la luce vien maggiore, e di quest'hora intende Ouidio nel 6. delle Metam. quando dice:

Purpureus fieri, cum primum Aurora mouetur: vt solet aer

Et breue post tempus candescere Solis ab ortu

Terrà con la destra mano con bellissimo gesto il segno di Mercurio, e con la finistra vn'horiolo solare, l'obra del qual deue mostrar l'hora 3. l'inuentore per quanto narra Plinio nel libro secondo, su Anaximene Milesio discepolo di Talete: di questo horologio riferisce Gellio, che tratta Plauto nella fauola detta. Beotio: Vt illum Di perdant, qui primus horas reperit, quique adeo primus slasuit hic solarium, qui mihi comminuit misero articulatim diem .

HORA QVARTA.

ANCIVLLA come l'altre, con l'ale, & i capelli nella guisa, che hab-L biamo detto di sopra, l'habito succinto, & di color bianco, perciòche dice il Boccaccio, nel libr. 4. della Geneologia delli Dei, essendosi già sparso il Sole, & hauendo cacciato i vapori, il giorno è più chiaro, & Ouid. dice nel 4. delle Metham. cum puro nitidissimus orbe

Opposita speculi referitur imagine Phabus Et Sil. Ital, lib. 12.

Redditur ex templo flagrantior ethere lampas Et tremula infuso resplendent carula Phabo.

Terrà con la destra mano il segno della Luna, auuertendo il diligente Pitto-

re rappresentarlo in modo, che si conosca il segno in prima vista.

Porgerà con la finistra mano, in atto gratioso, e bello, vn Giacinto fiore ilquale per quanto narra Ouid, nel lib. 10. su vn putto amato da Apolline, & ha-

uendolo egli per disgratia vcciso, lo mutò in fiore.

Il che dimostra, che la virtù del Sole la mattina va purgando ne i semplici la souerchia humidità della notte; Onde per essersi con quest' hora risoluta, è propio suo cogliere i semplici, essendo, che non sono troppo morbidi per la souerchia humidità, ne troppo asciutti per lo souerchio ardore de' raggi del Sole.

HORA QVINTA. ANCIVLLA alata in atto di volare, con i capelli nella guisa dell'altre, & con habito succinto di color cangiante, in bianco, & ranciato, estendo che il Sole, quanto più s'auuicina al mezzo giorno, viù risplende. Terrà convna delle mani il segno di Saturno, & con l'altra l'Elitropio, del quale Plinio nel lib. 2. cap. così dice.

Miretur

Miretur hoc qui non observet quotidiano experimento, herbam vnam qua vocatur Eliotropium abeuntem solem intueri semper omnibus horis cum ea verti vel
nubilo obumbrante; Et Varrone. Nec minus admirandum quod sit in sloribus
quos vocant Eliotropia, ab co quod solis ortum manespectant, & eius iter ita sequuntur ad occasum, vt ad eum semper spectent.

Et Ouidio nel quarto delle sue Metam. dice di quest'herba, che su vna Ninfa chiamata Clitia amata dal Sole, la quale per vna ingiuria riceuuta da quello si ramaticò, talmente, che si voltò in quest'herba, le parole del Poeta son queste.

At Clytien quamuis amor excusare dolorem, Indiciuma; dolor poterat, non amplius auctor Lucis adit, Venerify; modum sibi fecit in illa Tabuit ex illo dementer amoribus psa Nymphorum impatiens, & sub I oue noche, dieque, Sedit humo nuda, nudis incompta capillis Perque nouem luces expers vndaque, cibique, Rore mero, lacrimisque suis ieiunia pauit Nec se mouit humo, tantum spectabat euntis Ora Dei, vultusq; suos, fleetebat ad illum. Membra ferunt hasiste solo ; partemq; coloris Luridus exangues pallor conuertit in herbas Est in parte rubor violaque similimus ora Flos tegit, illa suum quamuis radice tenetur, Vertitur ad solem, mutatag; seruat amorem. HORA SESTA.

ANCIVLLA; farà quest'hora di aspetto più siero, e mostrerà le braccia, & gambe nude; hauendo però ne' piedi stiualetti gratiosi, e belli il color del vestimento sarà rosso infiammato, perche dice il Boccac. lib. 4. della Geneologia delli Dei, ritrouandosi il Sole in mezzo del Cielo, molto più risplende, & rende maggior ardore, che perciò si rappresenta che mostri le braccia, e gambe nude, ilche significa anco Virgilio nel libro ottauo dell'Eneide,

Sol medium Cali conscender at igneus orbem.

Et Martiale nel lib. 3.

Iam prono Phaëtonte sudat Aethon Exarsitque dies, & hora sassos.

Interiungit equos meridiane.

Et Lucano nel lib. T.

Quaque dies Medius flagrantibus assuat horis.

Terrà con la destra mano il segno di Gioue, e con la sinistra vn mazzo d'herba siorita, chiamata da Greci, e Latini loto; l'essetto della quale, secondo che narra Plinio nel lib. 13. al cap. 17.8: 18. & Theosrasso; è marauiglioso, percioche ritrouandosi dett' herba nel sondo del siume Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, anchor ella comincia à spuntar suori dell'acque, & secondo che il Sole si và inalzando, così sa quest'herba, in modo, che quando il Sole è arriuato a mezzo il Cielo, ella è in piedi dritta, & ha prodotto, & aperti i suoi siori, & secondo poiche il Sole dall'altra parte del Cielo verso l'occidente, va calande,

così il loto, a imitatione dell'hore va seguitando sino al tramontare del Sole, entrando nelle sue acque, & sino alla mezza notte si va profondando. La forma di dett'herba, & fiori, secondo che scriue Plinio nel luogo citato di sopra è simile alla faua, & è folta di gambe, & di foglie: ma più corte, & sottile, i fiori sono bianchi, & il frutto somiglia al papauero.

HORA SETTIMA.

7 ESTITA di colore ranciato, il quale dimostra il principio della declinatione dell'antecedente hora, terrà con vna delle mani il segno di Marte, & con l'altra vn ramo di luperi, con li bacelli, atteso che si riuolge al Sole,& ancorche nuuolo sia, dimostra l'hore a i Contadini, di ciò sa sede Plinio nel libro 18. 21 cap. 14. dicendo: Nec vllius qua seruntur natura asensu terra mirabilior est: primum omnium cum Sole quotidie circumagitur horasque agricolis nubilo demonstrat.

HORA OTTAVA.

F ANCIVLLA, sarà vestita di cangiante bianco, & ranciato, terrà il segno del Sole, & vn horiolo Sole: ma con gesto differente dell'hora terza, non per significato: ma per rendere vario il gesto, e bella pittura, & che l'ombra di esso mostri essere questa l'ottaua hora, essendo che anche la prima, ha il medesimo segno del Sole, denota anco detto horiolo la distintione dell'hore del giorno da quelle della notte.

Il color del vestimento, dimostra, che quanto più crescono l'hore tanto più il

giorno va declinando, e va perdendo la luce.

Et questo basterà per dichiaratione de i colori de vestimenti, che mancano all'hore seguenti,

HORA NONA.

FANCIVLLA alata, il colore propio del suo vestimento sarà giallo pa-

gliato.

Terrà con la destra mano il segno di Venere, & con l'altra vn ramo di vliuo, percioche questa pianta riuolge le sue foglie nel solstitio, come si è visto per l'osseruatione da molti, di che ancora ne sa sede Plinio.

HORA DECIMA.

F ANCIVLL A alata, vestita di color giallo: ma che tiri alquanto al negro

Terrà con la destra mano il segno di Mercurio, & con la sinistra vn ramo di pioppa per hauere anco questa pianta il medesimo significato dell' vliuo, laonde per questa causa il Pontano ne' suoi versi la chiama arbore del Sole, così dicendo.

Phaetontias arbor. Fundit rore nouo, &c. Intendendo la pioppia.

HORA VNDECIMA. F ANCIVLLA alata, il suo vestimento sarà cangiante di giallo, & negro, auuertendo che tenga come habbiam detto con bella gratia il segno della Luna, & vna Clepfidra horiolo d'acqua, del quale sa mention Cicerone nel 2. de Natur. Deor. Quid igitur, inquit, conuenit cum solarium, vel descriptum, aut ex aqua contempleris, & nel fine della settima Tusculana : Cras

ergo ad

ICONOLOGIA

ergo ad Clepfydram; percioche con queste clepsidre, cioè orioli d'acqua si persiniua anticamente il tempo a gli oratori, come bene accenna Cicerone, nel 3.de orat. At hunc non declamator aliquis ad clepsidram, latrare docuerat.

Et Martiale nel lib. sesto.

Septem clespsydras magnatibi voce petenti Arbiter inuitus, Caciliane dedit.

Et ancorche questo horiolo non sia solare, nondimeno Scipione Natica, l'anno 595, della edificatione di Roma, con l'acqua divise l'hore egualmente della notte, e del giorno, essendo che molte volte l'horiolo solare, quando era nuuolo, non leruiua, come ne fa testimonianza Plinio lib. 7.

L'inuentore di quest'horiolo, come dice Vitruuio libr. 9. de archittetura fu

Ctesibio Alessandrino figliuolo d'vn barbiere.

HORA DVODECIMA.

FANCIVLLA alata, vestita succintamente, di color violato, e parimente con i capelli, come habbiamo detto dell'altre.

Di quest'hora disse Silio Italico lib. 2.

I amque diem ad metas defessis Phabus olympo. Paulatim infufa properantem ad littora currum; Impellebat equis, fuscabat, & hesperus pmbra

Et nel libro decimo sesto.

Fundere aquam trepidat, caperat vmbram. obscuro iam vesper olympo.

Terrà con la destra mano il segno di Saturno, & con l'altra vn ramo di salce essendo che la pioppa, l'vliuo, & il salce, riuolgono le foglie nel Solstitio, some (criue Plinio.

HORE DELLA NOTTE.

HORA PRIMA.

FANCIVLLA alata, & parimente con capelli, come le altre hore del

giorno, ma il colore di quelli dalla parte d'auanti sard negro.

L'habito sarà succinto, & di varij colori, perciòche essendo il Sole tramontato nell'Occidente tale si dimostra, per la ripercussione de i suoi raggi molti colori, come dice Statio 2. Achille.

Fraugebat radios humili iam pronus olympo. Promittebat equis.

Phabus, & Oceani penetrabile litus anhelis

Del vario colore sa testimonianza Seneca in Agamennone così dicendo:

Suspecta varius Occidens fecit freta.

Terrà con la destra mano il segno di Gioue, & con la finistra vna nottola, oue? ro vespertilione, così detto à vespertino tempore, come dice Beroaldo commentatore d'Apuleio, che è la sera quando questi animali cominciano a comparire, come dottamente descriue Ouidio 4. Metam. nella fauola dell'istesso animale, così dicendo.

> Iamque dies exactus erat, tempusque subibat Quod tu, nec tenebras, nec poses dicere lucem, Sed cum luce tamen dubia confinia noctis Tella repente quati pinguesque ardere videntur

Lampades, & rutilis collucent ignibus ades Falsaque sauarum simulacrum viulare ferarum Fumida iamdudum letitant per tecta sorores Diner aque locis ignes ac lumina vitant Duma; petunt tenebras paruos membrana per artus Porrigitur tenuesque includunt brachia penne Nec qua perdiderint veterem ratione figuram Scire sinunt tenebra, non illas pluma leuauit Sustinuere tamen se perlucentibus alis Conataque loqui minimam pro corpore vocem Emittunt : peraguntque leui Stridore querelas Tectaque non syluas celebrant, lucemque perose Nocle volant, seroque trahunt a Vespere nomen . HORA SECONDA.

ANCIVILA alata, & vestita di color bertino, perciòche quanto più il Sole s'allontaua dal nostro emispero, e passa per l'Occidente tanto più per la successione dell'hore l'aria si oscura, come dice Virgilio nel secondo dell' Eneide.

Vertitur interea calum, & ruit Oceano nox Inuoluens vmbra magna terramque polumque

E nel terzo.

Sol ruit interea, & montes vmbrantur opaci. E questo basterà per i significati de i colori delli vestimenti dell' hore, che

hanno da succedere ...

Terrà con la destra mano il segno di Marre, & con la sinistra vna ciuetta per esser signora della notte, come dice Pierio Valeriano nel libro 20. & piglia il nome da essa, essendo che il latino si dichiara noctua, dalla notte.

HORA TERZA.

F ANCIVLLA alata, & vestita di bertino, più scuro dell'antecedente, terrà con la destra mano il segno del Sole, ma però che tenga la mano bassa quanto più si può, mostrando con tal atto, che il Sole sia tramontato, & con la finistra vn bubone, o barbagianni, vccello notturno, la fauola del quale racconta Ouidio nel lib. 5. delle Metam. l'argomento è questo. Gioue hauendo conceduto a Cerere, che rimenalle Proferpina fua figliuola dall'inferno, con questo patto, che ella non hauesse gustato cosa alcuna in quel luogo, subbito Ascalafo diste, che gli haueua visto mangiare delli granati, & impedì la sua tornata, la onde adirata Cerere lo trasmutò in questo animale, il quale suole arrecare sempre male nouelle.

Repetet Proserpina Calum Lege tamen certa, si nullos contigit illic Orbe cibos; nam sic Parcarum fadere fractum est Dixerat, at Cereri certum est educere natam. Non ita fata sinunt quoniam ieiunia Virgo,

## ICONOLOGIA

Soluerat, & cultis dum simplex errat in hortis Puniceum curua decerpferat arbore pomum Sumptaque pallenti septem de cortice grana Presserat ore suo, solusque ex omnibus illud Ascalati us vidit ! quem quondam dicitur Orphne Inter Auernales hand ignotissima Nymphas Et Acheronte sue suruis peperisse sub antris. Vidit, & indicio reditum crudelis ademit. Ingemuit Regina Erebi, testemque profanum Fecit auem, sparsumq; caput phlegetontide lympha In rostrum, & plumas, & grandia lumina vertit. The fibi ablatus fuluis amicitur in alis, Inoue caput crescit, longosque refectitur ongues, L'aque mouet nata per inertia brach'a pennas Fædaque sit volucris venturi nuncia luctus Ignamus Bubo dirum mortalibus omen.

Di quetto animale così dice Plinio, nell'bro decimo al capit. 12. Bubo funebris, & maxime abominans publicis pracipue auspicijs deserta incolit, nec tantum desolata sed dura etiam, & inaccessa, nectis monstrum nec cantu

aliquo vocali, sed gemitu.

HORA QVARTA.

ANCIVILA alata în atto di volare, sarà il suo vestimento di color

Con la deltra mano terrà il segno di Venere, & con la sinistra vn' horiuola da poluere.

HORA QVINTA.

FANCIVLLA alata, come l'altre: il color del vestimento sarà di liona-

nato, che tiri al negro.

Con l'vna delle mani terrà il segno di Mercurio, & con l'altra vn mazzo di pap uero, essendo che di questa pianta si corona la notte, come dice Ouidio nel lib. 4. fast. 6.

> Interea placidam redimita papauere frontem Nox venit, & secum somnia nigra trabit.

Ec ha propietà di far dormire, come operatione notturna, laonde Virgilio lo chiama soporifero nel 4: deil Eneide.

Sp. gens humida mella, sopor serumque papaner

Et Ouidio ancora nel 5. de Trist.

Quotque f. poriferum grana papauer babet.

E Politiano pieno di senne.

Hic gratum cereri ple umque sopore papauer.

HORA SESTA.

CANCIVILA al 12, e vestita di color negro, come dice Ouid 4. fasti. Iam color paus inest rebus tenebrisque teguntur omnia.

Con la della mano tenga il fegno della Luna, & con il braccio finistro vna

gatta,

DI CESARE RIPA.

gatta, perciò che fignifica la Luna, dicendo, che i Dei fuggend di Tifone, se ne andarono in Egitto, ne quiui si teneuano sicuri, se non p Jano forma chi d'vno, chi d'vn'altro animale; fra quali la Luna si cangi cta, come di ce Quidio nel lib. 5. delle Metamorfosi.

Fele soror Phabi, ninea Saturnia vacca pisce !

atuit. Percioche la gatta è molto varia, vede la notte, e la i suoi occhij cresce, o diminuisce, secondo che cala, o cresce il lume

Statio lib. 12. Theb. di quest'hora disse.

Modo nox magis ipsa tacebat Cum graue noclurna calū subtexitur vmbra. Solaque nigrantes laxabant astra tenebras. Et nel libro secondo.

Ast vbi prona dies longos super aquora fines Exigit, atque ingens medio natat pmbra profundo.

HORA SETTIMA.

TANCIVI LA alata, sarà il suo vestimento di color cangiante, ceruleo, & negro, Terrà con la destra mano il segno di Saturno, e con il braccio sinistro vn Tasso, per mostrare, ch'essendo quest'hora nel profondo della notte, ad altro non si attende, che a dormire, come sa quest'animale, il che dotta. mente descriuono i poeti . Virg . 4. Eneid.

Nox erat, & p.acidam carpebant fessa soporems Aequora cum medio voluuntur sydera lapsu Corpora, per terras syluaque, & saua guterant Cum tacit omnis ager, pecudes, picteque polucres.

Sil. Ital, lib. 8. Tacito nox atra sopore Cuncta per & terras, & lati Stagna profundi Condiderat.

Ouid. 5. fast.

Nox vbi iam media est, somnusque silentia prabet. Et canis, & varix conticuistis aues.

Stat. I. Theb.

Iamque per emeriti surgens confinia Phabi Iam pecudes volucresque tacent, iam somnus auaris Titanis late mundo subuecta silenti. Inserpit curis, pronusque per aera nutat Rorifera gelidum tenuauerat aera biga Grata laboratæ referens oblivia vitę.

HORA OTTAVA.

ANCIVLLA alata, in atto di volare, il colore del vestimento sarà ceruleo oscuro. Con vna delle mani terrà il segno di Gioue, & perche questa è tra l'hore del più profondo sonno, con l'altra mano gli si fard tenere, con bella gratia vn Ghiro, come animale sonnacchioso, della qual cosa ne sa testimonianza Martiale nel lib. 5. così dicendo.

Somniculosos ille porrigit glires.

E nel lib. 13. parlando il ghiro.

Tota mihi dormitur hiems, & pinguior ille Tempore sum quod me nil nisi somnus alit.

HORA NONA.

FANCIVLLA vestita di pauonazzo, & come l'altre sarà alata, & stari in atto di volare. Terrà con una mano il segno di Marte, & un Guso, come vccello propio della notte.

HORA DECIMA.

ANCIVLL A alata, & il color del vestimento sarà alquanto più

chiaro di quello dell'hora sopradetta.

Terrà il segno del Sole, nella guisa che habbiamo detto della prima hora. della notte, per la medesima ragione, & con l'altra mano vn'horiolo in forma di vn bel tempietto, con la sfera, che mostri l'hora decima, & sopra la campana da sonare l'hore, essendo, che il suono dispone, e chiama ognuno al suo esercitio, come dice Beroaldo Commentatore d'Apuleio, lib. 5, & massime all'hora decima, essendo già passato il tempo di dormire.

HORA VNDECIMA.

L'ANCIVLLA alata, sarà vestita di turchino. Terrà con la destra mano il segno di Venere, e con l'altra mano vn'horiolo da poluere, nel quale si veda la divisione dell'hora, con il segno, & mostri, che la poluere sia giunta all'hora vndecima.

HORA DVODECIMA.

FANCIVLLA alata, & come l'altre in atto di volare, il color del vestimento sarà ceruleo, & bianco, percioche auuicinandosi il giorno, l'oscurità della notte è in declinatione, come dice Virg. 8. Eneide.

Vbi Oceani perfusus lucifer vnda Extulit os sacrum cœlostenebrasq; resoluit.

Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes.

Et iam curriculo nigram nox roscida metam Protulerat, stabatque nitens in limine primo Stringebat nec se thalamis Tithonia coniux Eum minus annuerit noctem desiffe viator. Quam capisse diem .

Stat, 1, Theb.

Rerescentibus ombris Longa repercusso nituere crepuscula Phaho.

Tetrà con la destra mano il segno di Mercurio, e sotto il braccio finistro con bella gratia vn Cigno, per mostrare i primi albori della mattina, auanti che arriui il Sole, il quale fa il di simile alla bianchezza del Cigno, quando viene a noi, e partendoli, sa parimente la notte negra, come è il Coruo.

HVMILTA.

ONNA con vestimento bianco, con gli occhij bassi, & in braccio tiene Vno Agnello.

La Humiltà è quella virtù dell'animo, ende gli huomini si stimano inseriomi a gli altri, con pronta, & disposta volontà di vbbidire altrui, con intentione di nascondere i doni di Dio, che possiedono, per non hauer cagione d'in-Superbire.

Si dipinge donna vestita di bianco, perche si conosca, che la candidezza, e la murità della mente partorisce nell'huomo ben disposto, & ordinato alla ragio-

me, quella

H V M I L T A.

ne, quella humiltà, che è bisteuole a rendere l'attioni sue piaceuoli a Dio, che da la gratia sua a gl'numili, & sà resistenza alla volontà de' superbi.

L'agnello è il vero ritratto dell'huomo mansueto, & humile: per questa cagione Christo Signor nostro è detto agnello in molti luoghi, e dello Euangelio, & de' Proseti.

Humiltà.

Onna, che nella spalla destra porti vn sacchetto pieno, & con la sinistra mano vna sporta di pane, sarà vestita di sacco, & calpesterà diuersi vestimenti di valore.

L'humiltà deue essere vna volontaria bassezza di pensieri di se stesso per amor di Dio, dispregiando gl'vtili, e gl'honori. Ciò si mostra con la presente figura, che potendosi vestire riccamente, s'elegge il sacco: il pane è inditio, che si procura miseramente il vitto senza esquisitezza di moste delicature per riputarsi indegna de i commodi di questa vita. Il sacchetto, che aggrava, è la

Aa memo-

memoria de' peccati, ch'abbassa lo spirito de gl'humili.

Onna con la sinistra mano al petto, e con la destra distesa, & aperta; sarà con la faccia volta verso il Cielo, e con vn piede calchi vna vipera mezza morta, auuiticchiata intorno a vno specchio tutto rotto, e spezzato, & con vna testa di leone ferito pur sotto a' piedi.

La mano al petto, mostra, che'l core è la vera stanza dell'humiltà.

La destra aperta è segno, che l'humiltà deue essere reale, & patiente, e non

simile a quella del lupo vestito di pelle pecorina, per diuorare gli agnelli .

Per la vipera s'interpreta l'odio, e l'inuidia, per lo specchio l'amor di se stesso, e pel leone la superbia; l'amor di se stesso fa poco pregiar l'humiltà; l'odio, e l'ira son'effetti, che tolgon le forze, e la superbia l'estingue; però si deuon queste cose tener sotto i piedi con salda, e santa risolutione.

Onna vestita di colore bertino a con le braccia in croce al petto, tenendo Onna veitita di colore dell'illa 3.con l'una delle mani una palla,& una cinta al collo, la testa china, &

lotto il piè deltro haue à vna corona d'oro.

Tutti legni dell'interior cognitione della ballezza de i propij meriti, nel che consiste principalmente questa virtù, dellaquale trattando Sant' Agostino così diste. Humilitas est ex intuitu propria cognitionis, & sua conditionis voluntaria mentis inclinatio, suo imo ordinabili ad suum conditorem.

La palla si può dire, che sia simbolo dell' humittà, perciò che quanto più è percossa in terra, tanto più s'inalza, e però S. Luca nel 14. & etiam 18. disse così:

Qui se humiliat exaltabitur.

Il tener la corona d'orc sotto il piede dimostra, che l'humiltà non pregia le grandezze, e ricchezze, anzi è dilpregio d'esse, come S. Bernardo dice quando tratta delli gradi dell'humiltà, & per dimostratione di questa rara virtù Baldouino primo Rè di Hierusalem si rese humile, dicendo nel risiutare la corona d'oro; tolga Iddio da me, che io porti corona d'oro là, doue il mio Redentote la portò di spine. E Dante nel settimo del Paradiso così disse.

E tutti gl'altri modi erano scarsi Non fosse humiliato ad incarnarsi.

A la giustitia, se'l figliuol di Dio.

HVMANITA.

7 NA bella donna, che porti in seno varij siori, & con la sinistra mano tenga vna catena d'oro.

Humanità, che dimandiamo volgarmente cortesia, è vna certa inclinatio-

ne d'animo, che si mostra per compiacere altrui.

Però si dipinge con i fiori, che sono sempre di vista piaceuole, & con la catena d'oro allaccia nobilmente gli animi delle persone, che in se stesse sentono l'altrui amicheuole cortefia.

Humanità.

Onna con habito di Ninfa, & viso ridente, tiene vn cagnolino in braccio, il quale con molti vezzi le va lambendo la faccia con la lingua, & vicino vi farà l'Elefants.

L'hu-

HERESIA.

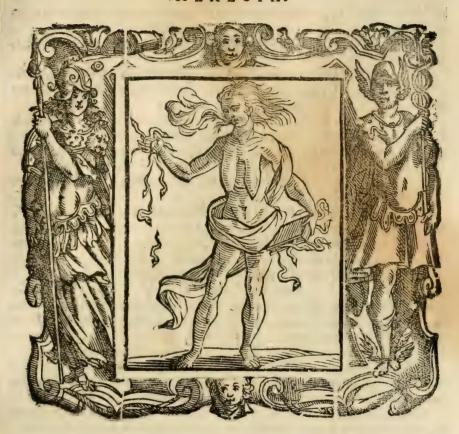

L'humanità consiste in dissimular le grandezze, & i gradi per compiacenza, & sodisfattione delle persone più basse.

Si fa in habito di Ninfa per la piaceuolezza ridente, per applauso di gentilezza, ilche ancora dimostra il cagnolino, al quale ella sa carezze, per aggradire l'opere conforme al desiderio dell'autor loro.

L'elefante si scorda della sua grandezza, per fare seruitio all'huomo, dalquale desidera esser tenuto in conto, & però da gl'antichi su per inditio d'humanità dimostrato.

HERESIA,

NA vecchia estenuata di spauenteuole aspetto, getterà per la bocca siam ma assum cata, hauerà i crini disordinatamente sparsi, & irti, il petto scoperto, come quasi tutto il resto del corpo, le mammelle asciutte, e assai pendenti, terrà con la sinistra mano un libro succhiuso, donde apparistono vicire suora serpenti, & con la destra mano mostri di spargerne varie sotti.

Aa 2 L'Heresia

L'Heresia, secondo San Tommallo sopra il libro quarto delle sentenze, altri Dottori, è errore dell'Intelletto, al quale la volontà offinatamente adherisce intorno a quello, che si deue credere, secondo la Santa Chiesa Cattolica Romana.

Si fa vecchia, per denotare l'vltimo grado di peruersità inneterata del-

l'Heretico.

E di spauenteuole aspetto, per essere priua della bellezza, & della luce chiarissima della Fede, & della verità Christiana, per lo cui mancamento l'huomo è più brutto dell' istesso Demonio.

Spira per la bocca fiamma affumicata, per significare l'empie persuasioni, &

l'affetto prauo di consumare ogni cosa, che a lei è contraria.

I crini sparfi, & irti, sono i rei pensieri, i quali sono sempre pronti in: sua difela.

Il corpo quasi nudo, come dicemmo, ne dimostra, che ella è nuda di

ogni virtu.

Le mammelle asciutte, & assai pendenti dimostrano aridità di vigore. senza ilquale non si possono nutrire opere, che siano degne di vita eterna.

Il libro succhiuso con le serpi significa la falla dottuina, & le sentenze più nociue, & abomineuoli, che i più velenofi setpenti.

Il spargere le sergi denota l'effetto di seminare false opinioni.

#### HISTORIA.

ONNA alata, & vestita dibianco, che guardi indietro, tenga con la finistra mano vn'ouato, ouero vn libro, sopia del quale mostri di scriuere, posandosi col piè sinistro sopra d'un sasso quadrato, & a canto vi sia va Saturno, sopra le spalle del quale posi l'ouato, ouero il libro, oue ella seriue.

Historia è arte, con la quale scriuendo, s'esprimono l'attioni notabili de gli huomini, diuision de' tempi, nature, e accidenti preteriti, e presenti delle persone, e delle cose, la qual richiede tre cose, verità, ordine, & consonanza.

Si fa alata, essendo ella vna memoria di cole seguite, degne di sapersi, laquale si diffonde per le parti del mondo, & scorre di tempo in tempo alli posteri.

Il volgere lo sguardo indierro mostra, che l'Historia è memoria delle cote.

passate nata per la posterità.

Si rapprelenta, che scriua nella guisa, che si è detto, percioche l'Historie scritte sono memorie de gli animi, & le statue del corpo, onde il Petrarca. nel Sonetto 84.

Pandolfo mio quest'opere son frali Che sa per sama gl'huomini immortali.

A lungo andar: ma il nostro studio è quello

Tiene pusato il piede sopra il quadrato, perche l'I listoria deue star sempre. salda,ne lattarti corrompere,o soggiogare da alcuna banda con la bugia per interesse, che perciò si veste di bianco.

Se le mette a canto Saturno, perche l'Historia è detta da Marco Tullio, testimonia de i tempi, maestra della vita, luce della memoria, & spirito del-

l'attioni.



HISTORIA.

C I potrà dipingere vna donna, che uolgendo il capo, fi guardi dietto alle spal Ie, & che per terra, doue ella guarda, vi fiano alcuni fale, di Icritture mezse auuoltate, tenga vna penna in mano, & larà vestita di verde, essendo esse veltimento contesto tutto di quei siori, liquali si chiamano sempienini, & dall'altra parte vi si dipingerà vn fiume torto, si come era quello chiamato Meandro nella Phrigia, ilquale si raggiraua in le sterso.

#### IATTANZA.

ONNA di superba apparenza, vestita di penne di pauone, nella sinistra

mano tenga vna tromba, & la destra sarà alzata in aria.

La lattanza, lecondo S. Tomallo, è vitio di coloro, che troppo più di quel, che sono inalz indosi, ouero che gl'huomini stessi credeno, con le parole si glotiano, & però si finge dont a con le pentie di pauone, perche la lattanga è compagna, o come dicono alcuni Teologi, figliuola della Superbia, laquale si dimostra per lo pauone, perche, come esso si reputa assai, per la bella varieta delle penne, che lo ricuoprono senza vtile, così i superbi sementano l'Ambitione con le gratie particolari di Dio, che possiedono senza merito propio, & come il pauone spiega la sua superbia con le lodi altrui, che gli danno incitamento. così la lattanza con le lodi propie, le quali sono fignificate nella tromba, che apa prende fiato, & suono dalla bocca medesima. La mano alzata ancora dimo. tira affertiua testimonianza.

#### IDOLOLATRIA.

ONNA cieca, con le ginocchia in terra, e dia incenso con un turribolo alla statua divintoro di bronzo.

Idololatria, secondo San Tommasso 2. 2. quest. 94. art. Est cultus Deo de-

bitus creature exhibitus.

la.

0,0

10

l e ginocchia in terra sonovn'effetto, & segno di religione, col quale si confella sommissione, & humiltà, in rispetto alla grandezza di Dio, il quale solo è potentissimo in se stesso, & solo a lui conuiene propiamente l'adoratione, per la ragione, che ne datemo scriuendo al suo luogo dell'oratione, se bene vi è anco la veneratione de' Santijne pur quetta basta, senza la retta intentione di dar gl'honori conuenientemente, & questa intentione si dichiara col Turibolo, che znanda fumi odoriferi, li quali significano, che la buona intentione drittamente piegata, manda odore di orationi feruenti, & accette. Però ancora i nostri Sacerdoti per santa institutione, danno l'incenso nel Santissimo Sacrifitio della Messa, pregando Dio, che come il fumo, & l'odore dell'incenso s'inalza; così l'inalzi l'orationi loro verso di lui. Eil toro di merallo, si prende per le cole create,& fatte o dalla Natura,o dall'Arte, alle quali la cecità de i popoli ha dato molte volte sto tamente quell'honore, che a Dio solo era obligata di conferuare, dalche è nato il nome d'idololatria, che vuol dire adoratione di falla Deità.

# ICONOLOGIA

### INDVLGENTIA.

Nella Medaglia d'Antonino Pio.

NA donna a sedere, con vn bastone nella sinistra mano, il quale tiene lontano vn poco da se, & nella destra mano vna patera, ouero patena. che dir vogliamo distesa per porgere con essa qualche cosa.

Tiene il bastone lontano, perche l'indulgentia allontana il rigore della Giustitia, e porgejauanti la patena, per la liberalità, che sa con possanza quasi

Diuina.

#### INDVLGENTIA.

Nella Medaglia di Seuero.

S I dipinge Cibele torrita stando sopra d'vn leone, con la sinistra mano tied ne vn'hasta, & con la destra vn solgore, il quale mostri di non lanciarlo: ma di gitrarlo via con lettere, che dicono . Indulgentia Augustorum.

### INDVLGENTIA.

Nella Medaglia di Gordiano.

NA donna in mezzo di vn leone, & d'vn toro, perche l'indulgentia addomestica gl'animali, & gl'animi feroci, ouero, perche l'indulgentia addolcisse il rigore.

INEAMI

ONNA brutta, e mal vestita: tenga le mani l'una contro l'altra, con il dito di mezzo d'ambe due le mani disteso, & con gi'altri tutti stretti, & raccolti.

Brutta, e mal vestita si dipinge, percioche bruttissima è veramente l'Infamia, & accostandosi ella alla pouertà la rende brutta, & mendica, come di-

ce Plauto in Persa con i seguenti versi.

Quamquam res nostræ sunt pater pauperculæ Modice, & modesta, melius est tamen ita viuere Nam phi ad paupertatem accessit infamia Granior paupertas fit fides sublestior. INFELICITA.

ONN & pallida, & macilente, con il petto nudo, e le mammelle lunghe, & asciutte, tenga in braccio vn fanciullo magro, mostrando dolore di non poterlo alimentare, per il mancamento di latte, & essendo senza la mano del braccio finistro, lo stenda in atto di pietosa compassione, hauendo il vestimento stracciato in molti luoghi.

Con quanto si è detto, si dimostra il mancamento de i beni della Natura, &

della Fortuna, da i quali la quiete, & la tranquillità noitra dipende.

INGEGNO.

N giouane d'aspetto seroce, & ardito, sarà nudo, hauerà in capo vn elmo, & per cimero vn'Aquila, a gl'homeri l'ali di diuersi colori.

Terrà con la finistra mano vn'arco, & con la destra vna frezza, stando con-

attentione in atto di tirare.

Ingegno è quella potenza di spirito, che per natura rende l'huomo pronto, capace di tutte quelle scienze, ou'egli applica il volere, e l'opera,

Gio-

INGEGNO.



Giouane si dipinge, per dimostrare, che la potenza intellettiua non inuecchia mai.

Si rappresenta con la testa armata, & in vista fiero, & ardito, per dimostra-

re il vigore, ela forza.

L'Aquila per cimiero denota la generosità, e sublimità sua; perciòche Pindaro paragona gli huomini di alto ingegno a questo vecello, hauendo egli la vista acutissima, è il volo di gran lunga superiore a gli altri an mali volatili.

Si dipinge nudo, e con l'ali di diuersi colori, per significare la sua velocità,

la prontezza nel suo discorso, e la varietà dell'inuentioni.

l'arco, e la frezza in atto di tirare, mostra l'inuestigatione, e l'acutezza.

E gli Egittij, & Greci, per Hieroglifico dell'Ingegno, e della forza dell'intelligenza dipingeuano Hercole con l'arco in vna mano, & nell'altra vna frezza con tre punte, per dimostrare, che l'huomo con la forza, & acutezza dell'ingegno va inuestigando le cose celesti, terrene, & inferne, ouero, le naturali, diuine, e matematiche, come riferisce Pierio Valeriano nell'aggiunta de' gierolifici,

A2 4 IGNO-

IGNORANZA.

DONNA confaccia carnosa, distorme, & cieca, in capo hauerà vne ghirlanda di Papauero, caminando scalza, in vn campo pieno di Pruni, & triboli, fuori di strada, vestita sontuosamente d'oro, & di gemme, & a canto-

vi satà per l'aria vn Pipistrello ouero Nottola.

Per la presente sigura non si rappresenta il semplice non sapere, ma il vitio dell'ignoranza, che nasce dal dispregio della scienza di quelle cose, che l'huomo è tenuto d'imparare; & però si dipinge scalza, che camina liberamente suor di via, & tra le spine; si sa senza occhij, perche l'ignoranza è vno stupore, & vna cecità di mente, nella quale l'huomo sonda vn'opinione di se stessio, & crede essere quello, che nonè, in ogni cosa, ouero per le molte difficultà, che l'ignorante, trauiando dal dritto sentiero della virtu per le male apprensioni dell'intelletto, trucua nel viuere.

Si dipinge presso a lei il Pipistrello, ouero Nottola, perche, come dice Pierio Valeriano lib. 25. alla luce simiglia la sapienza, & alle tenebre, dalle quali-

non esce mai la Nottola, l'ignoranza.

L'ignoranza si sa poi brutta di saccia, perche, quanto nella natura humana il hello della sapienza riluce, tanto il brutto dell'ignoranza appare sozzo, dispiaceuole,

Il pomposo vestito è troseo dell'ignoranza, & molti s'industriano nel beli vestire, forse perche sotto i belli habiti del corpo si tenga sepolto al meglio, che si può, il cattiuo odore dell'ignoranza dell'anima.

La ghirlanda di papattero significa il miserabile sonno della mente ignorate.

IGNORANZA

in un ricco senza lettere.

H VOMO a cauallo sopra vn Montone di colored'oro, in mezzo all'acaque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gl'Antichi, & in lingua noe stra dice cost.

Sopra al ricco Monton varcando il Mare Coll'ignoranza sua si fà porture. Friso ci mostra vn huom, che dal suo senso

Ignoranza.

Onna, come di sopra si è detto, alla quale si potrà aggiungere, che la ved ste sia contesta di scaglie di petce, le quali sono il vero simbolo dell'igno-

ranga, come si vede in Pierio Valeriano lib 31.

La ragione è, perche il pesce è di sua natura stolido, & lontano da ogni capacità, eccetto il Delsino, & alcuni altri, che raccontano per marauiglia, & come le scaglie con facilità si leuano dal corpo de pesci, così con gli studij delle lettere si può leuare all'huomo il velo dell'ignoranza.

Ignoranza di tutte le cose.

L'Antichi Egittij, per dimostrare vn'ignorante di tutte le cose, saccuano vna imagine col capo dell'asino, che guardasse la terra, perche al sole della virtu non s'alza mai l'occhio de gli ignoranti, i quali sono nell'amor di se ste: si, delle cose propie molto più icenti si de gl'astri, come questo animale più teneramente de gli astri ama i suoi parti, come dice Plinio nel lib.

12×0-

18. cap. 35.

Y Gnorar 72 dipinta da' Greci, come dice Tomasso Garzoni. Vn fanciullo nudo a cauallo sopra d'vn'asino, ha bendato gli occl.ij, & tiene con vna mano vna canna.

Ignoranza.

Fanciullo, & nudo si dipinge, per dimostrare, che l'ignorante è semplice. &

di puerile ingegno, & nudo d'ogni bene.

100

e

Si mette a cauallo sopra dell'asino, per esser esso animale priuo di ragione. & indocile, 82 molto simile a lui, come piace a Pierio Valeriano nel lib. 1.3. delle Hieroglifice.

La benda, che li cuopre gli occhij, denota, che è cieco affatto dell'intelletto, non sa, che si fare, & però disse Isiodoro Soliloquiorum lib. 3. cap. 17.

Summa miseria est nescire quo tendas.

Le fi da la Canna in mano per essere cosa fragile, & vana, & molto degna &

lui, si come dice Pierio Val, lib. 57. delle Hieroglifiche.

Ignoranza come dipinta dall' Alciati , nelle sue Emblemi . Che mostro è questo? Ssinge perche serba O da vaghezza de' piacer mondani Faccia di donna; è le sue membra veste O da superbia, che virtù corrompe Piuma d'Augello, è di lione ha i piedi? Ma l'buo, che sà perch'egli è nato a que-S'oppone, e vincitor felice vine. Dinota l'ignoranza, che procede, (59R Da tre cagioni, o da intelletto lieue.

IMITATIONE.

ONNA, che nella mano destra, tiene vn mazzo di pennelli, nella fini-

stra vna maschera, & a' piedi vna scimia.

l'imitatione fi vede in qualfiuoglia attione, ouero opera fatta ad alcun altra som gliante, & però si dipinge con vn mazzo di pennelli in mano, come istromenti dell'arte, imitatrice de' colori, & delle figure dalla natura prodotte, o dali'arte ifteffa.

La maschera, & la scimia ci dimostrano l'imitatione dell'attioni humane; questa per essere animale atto per imitare l'huomo co' suoi gesti; e quella per imitar nelle Commedie, & fuori, l'apparenza, & il portamento di diuersi perlonaggi .

IMMORTALITA.

ONNA con l'ali alle spalle, & nella man destra vn cerchio d'oro. L'ali significano la solleuatione da terra, la quale non sostiene se noncofe mortali.

Il cerchio dell'oro rappresenta l'immortalità, per essere tra tutti i metalli il men corrottibile, & per hauer la forma circolare, laquale non ha termine doue finisca.

Immortalità.

Onna, vestita d'oro, la quale terrà con la destra mano vna pianta d'Amaranto fiorita, e nella finistra vna Fenice.

Già si è data la ragione dell'alloro, la pianta dell'Amaranto significa immortalità, percioche ella non muta mai il colore, ne si corrompe, ne si marcisce mai. La Fenice ; per ritrovarsi dalle sue propie cenneri abbruciate perpetuamen-

te, come

te, come è commune oppinione, è inditio dell'immortalità medesima, la quale & vna eternità col rispetto solo del tempo da venire.

IMMVTATIONE.

ONNA armata, vestita di cangiante, al fianco sinistro porta vna spa-

da,& con ambedue le mani squarcia vn panno di lino.

L'intelligenza di quelta figura ha bitogno di lungo discorso, ilquale lascian. dò in gran parte alla sottigliezza de' belli ingegni, dirò solo, che si dipinge don na armata, per dimostrare, che la mutatione, alla quale sono soggette tutte le cole create, per se stessa è forte, & si conserua sotto all'armature, cioè sotto al mouimento de' Cieli, che essendo di diuersa, & più salda materia di essa, sono cagione del suo moto, poi del calore, poi della generatione, & corruttione, che a vicenda procedono, secondo la dottrina d'Aristotile, & la conservano in quello modo.

Il lino è posto da Poeti per lo Fato, dandos alle Parche, e gl'interpreti di Teo crito, rendendone la ragione, dicono, che come il lino nasce nella Terra, & quindi a poco tempo vi si corrompe, così l'huomo della terra medesimamen-

te nato in essa per necessità di natura si risolue.

Le mani, che, tirando in contrario luogo, squarciano il panno, sono le contrarie qualità, che in vigore del moto de' Cieli distruggono, & moltiplicano le cose terrene: & si nota la moltiplicatione nelle due parti del panno.

VESTA èvna delle principali doti del corpo glorificato, come scriuo-noi sacri Theologi. Però si dipinazione la Colorificato però si dipin noi sacri Theologi. Però si dipinge ignuda, & bel'a, che stia co' piedi eleuati sopra i quattro Elementi fuori delle cose corrottibili.

IMPERFETTIONE.

ONNA vestita di color giallolino; in ambedue le mani tenga delle Rane, con vn'Orsa a canto, laquale con la lingua dia persettione al fuo parto .

Il color del giallolino si scuopre in molte cose imperfette, al tempo, che s'in-

cominciano a corrompere. Però si prende in questo significato.

Le Rane parimente, come animaii, che si generano di putredine, sono da Oro Apolline per l'imperfertione affegnate. Imperfetto è ancora il parto dell'Orfa, per esfere solo vn pezzo di carne senza forma d'animale, ma con la lingua, per continua diligenza prende poi la sua forma, con ogni nostra attione nel principio imperfetta, le non manca la diligenza, in virtù del buon principio si compie.

IMPIETA.

ONNA vestita del colore del verderame, sarà in vista crudele, terrà nel braccio sinistro l'Hippopotamo, & con la destra mano vna facella accesa riuolta in giù, con la quale abbrucia vn Peliicano co' suoi figli : che saranno in terra.

L'impietà è vitio contrario alla pietà, non pure alla giustitia, & si esercita in danno di se stesso, della Patria, di Padre, & di Madre, e si rappresenta vestita di colore di verderame, che è inditio di natura maligna, & nociua, la quale si ri-

LUOUA

truoua'in coloro, che drizzano le propie operationi a danno de' benefattori.

Nel sinistro braccio tiene l'Hippopotamo, perche come esso, quando è crefeiuto in età per desiderio di congiungersi con la madre, vecide il propio genitore, che gli fa resistenza, così l'empio per secondare i suoi sfrenati appetiti, condescente scelleratamenae alla ruina de' suoi maggiori, e benefattori.

Tiene nella destra mano vna facella accesa, abbruciando il Pellicano, perche l'operationi dell'empio non sono volte altroue, che al distruggimento deldella Carità, & Pieta, la quale affai bene per lo significato del Pellicano, si die chiara, come racconta il Ruscello nel secondo libro delle sue imprese, & noi

diremo più diffusamente in altra occasione.

Impietà.

Onna brutta, con gli occhij bendati, e con le orecchie d'asino, tenga con il braccio destro yn Gallo, & con la sinistra mano yn ramo di pungentiffimo rouo.

Impietà è affetto humano, & bestiale dell'animo superbo contra la propietà de i buoni, & della virtù: la qualità sua è di mancare de i debiti vsficij alle cole

facre, a parenti, a' prossimi, alle leggi, & alla patria.

Le si bendano gli occhij, e le si danno l'orecchie dell'asino, perche come narra Horatio Rinaldi nel lib. delle scienze, & compendio delle cose, dice, che Pimpietà nasce talhora da ignoranza non soccorsa, & solleuata dalla gratia di Dio, perche molti non illuminati non possono per le tenebre mondane scorge-

re il vero bene del Cielo, amarlo, e honorarlo.

Il Gallo, che tiene nel braccio destro, vien posto da gli Egittij per segno d'impietà, come testifica Pierio Valeriano lib. 24. estendo che questo animale monta la propia madre, & taluolta si mostra fiero, & crudele verso il Padre; Si che doue regna l'impietà, conviene anco, che vi sia la crudeltà, che per tal significa. to questa figura tiene in mano il pungentissimo rouo', il quale su posto da gli Egittij per dimostrare con esso vn huomo empio, peruerso, & fuor del suo modo di viuere grandemente hauere infastidito i costumi di tutti gl'altri, perche quello così secco, più presto si spezza, che punto piegarlo.

Impietà, e violenza soggetta alla Giustitia.

NO Hippopotamo cauallo del fiume Nilo prostrato in terra, sottoposto

ad vno scettro sopra il quale sia vna Cicogna.

L'Hippopotamo è vno animale, che viue nel fiume Nilo, come dice Plinio 16. 8. cap. 25. ha la schiena, li crini, e'l nitrito, come il cauallo, ma ha l'vnghie fesse in due parti, come il boue, e'i muso eleuato; & ha la coda, e li denti ritorti come il Cinghiale, è di natura impio, poiche per violare la madre, am-

mazza il padre.

La Cicogna per il contrario è di giusta mente, perche ha pietà verso i suoi genitori, solleuandoli nella vecchiezza, come riferisce San Basilio, & Plinio lib. x. & 23. con queste istelle parole, Genitrieum fenectam inuicem educant. La natura diuersa di questi due animali a questo nostro proposito molto bene esprime Plutarco nel commentario, che fa, se gli animali terrestri, o gli aquatili siano più callidi, dice egli: Si cum Ciconijs compares fluniales equos, illa patres Suos

fins alunt, hi vieum matribus coire possint, cos necant. Dalche Suida volendo mostrare l'impierd, a violenza ester soggetta alla Giustitia, dice, che soleuano su urare sopra uno cettro la Cicogna, & da basso l'Hippopotamo: & per sodisficione da studiosi addurrò il testo istesso di Suida nella parola greca Antipela. Zein. Aristoteles ea qua de Ciconis serantur, vera esse afsirmat, idemq; faceve etiam veropadas, itaq; in sceptris superne Ciconiam essingunt, inferne Hippopotamum: ve significerune, impietatem, & violentiam subicctame se institue. Nam Ciconia quidem inste agunt, & parentes senio consectos in alis gestant. Hippopotamus autem animal est iniussissimum.

INCOSTANZA.

DONNA, che posi con un piede sopra vn Granchio grande, satto come quello, che si dipinge nel Zodiaco, sia vestita di color torchino, & in.

Lano tenga la luna.

la Granchio è animale, che camina innanzi, & in dietro, con eguale dispotione, come fanno quelli, che essendo irresoluti, hor lodano la contemplatione, hora l'attione, hora la guerra, hora la pace, hor la scienza, hor l'ignoranza, hor la conuersatione, & hora la solitudine, accioche non resti cosa alcuna intentata ai biasimo nato, & nudrito nelle loro lingue, & all'incostanza disseminata in tutto quello, che fanno: Questa sorte di huomini è molto dannata da Giouanni Scholastico, anzi da Christo Nostro signore; con l'essempio di quel, che pone le mani all'arato, & si pente.

Il vestimento torchino, è posto per la similitudine dell'onde marine, lequali sono inconstant ssime, & di tempo in tempo patono alteratione, come si vede.

La Luna medesimamente è mutabilissima, per quanto ne giudicano gl'occhij nostri; però si dice, che lo stolto si cangia, come la Luna, che non sta mai vn'hora nel medesimo modo; Vrsi può ancora dipingere, vna Nottola, laquale vola irresolutissima, hor da vna banda, hor dall'altra, come dice Passilio de const, monast.

INCOSTANZA.

Vedi Instabilità.

INDITIO D'AMORE.

Vedi 2 giuditio d'Amore.

INDOCILITA.

DONNA di aspetto rozzo, che stia a giacere in terra, & con la sinistramano tenga per la briglia vn'asino, che habbia vn freno in bocca, si approggiera con il gomito del braccio destro sopra d'un porco anch'egli prostrato

in terra, hauerà in capo vn velo di color nero.

Se dipinge in terra, per che l'indocilità non è atta a caminare per la via della vittù, ma a star sempre vilmente con l'ignoranza mostrata per l'asino, come anco per sar mentione, oltre a ciò, che gli Egittij metteuano l'asino con il sceno in bocca per l'indocilità, come animale intutto disadatto all'imparare, e per questa cagione i Matematici dicono, che quando alcuno nasce sotto al 16. grado del Leone, come presaghi della costui inattitudine all'imparare, singono, che ail hora nasca vin asino con la briglia in bocca.

Si 2p-

INDOCILITAL

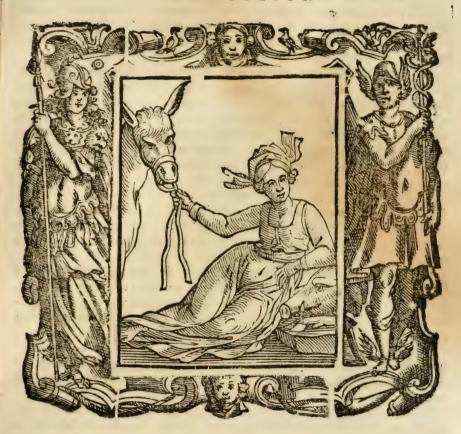

Si appoggia al porco, percioche, come natra Pierio Valetiano lib. 9. questo animale è più d'ogni altro insensato, & indocile, & non come l'altre bestie, che

mentre viuono, hanno qualche particolare industria.

Il velo nero, che le cuopre la testa, dimostra, che si come questo colore nonprende mai altro colore, coss chi è indocile, non è atto, ne capace a riceuere disciplina, & dottrina alcuna, ne qualsi uoglia ammaestramento, che lo potrebe be solleuare dalle cose vili, & basse.

IND VSTRIA.

ONNA giouane, & ignuda con l'elmo in capo, & hauendo intorno al braccio sinistro riuolto vn manto bianco, dipinto di verdi frondi, vi sia scritto per motto nel lembo: Proprio Marte; nella mano destra terrà vna spada ignuda, dimostrandos ardita, & pronta a combattere.

L'industria è parte del valore; & però l'imagine sua alla imagine di esso

fi allomiglia.

Si dipinge ignuda, per dimostrare, che ella per lo più nasce da' bisogni, &

dalle scommodità.

Tien l'elmo in capo, perciòche la principal parte sua èl'ingegno, & la prudenza, che la tiene fortificata; stà con la spada ignuda prontamente per combattere ; perche industria è star desto, sapersi difendere con auantaggio ne' duel li della Fortuna.

Il manto bianco dipinto a verdi frondi è la speranza sondata nella candidez-72 de' costumi, & della dritta intentione, non potendo essere industria lodeuole, se non doue il fine dell'efficacia, & della sagacità humana sia reale, honesto, & virtuoso: si cono ce ancora per questa figura, che l'industria consiste in prouedersi del bene co'commodi; & in liberatsi dal male co' pericoli; però gran vantaggio nella vita politica fi stimano hauere coloro, che per propia virtù, con la cappa, e con la spada si sono acquistati la sama vniuersale degli huomini, & qualche commodità da mantenersene in pace.

Industria.

Onna con vestimento trapunto, & ricamato con molto artifitio; nella destra tenga vn sciame d'Api, l'altra mano sia posata sopra vn argano, di quelli, che s'adoperano per muouere i pesi; sia scalza; hauendo in capo vna

Statuetta di Pluto.

Il vestimento, lo sciame, & l'argano danno faci'mente cognitione di questa figura, & la statua di Pluto, tenuto da' Gentili Dio delle ricchezze, dimostra, che queste sono principale oggetto dell'industria dell'huomo: I piedi nudi sono segno, che l'industria non discerne, se non quanto abbraccia l'vtile; nè si alza a fine di cosa più nobile, e però così ignudo si posa il piede sopra la Terra.

Industria.

Onna, che nella destra mano tiene vno scettro, in cima del quale è vna mano aperta, & in mezzo di essa vn occhio; al fine della mano, & dello

scettro vi sono due alette, simili a quelle del Caduceo.

Lo scettro è segno di grandezza : & di prontezza ; la mano d'industria, & d'artifitio, però questa sostentandosi sopra di quello, dà inditio, che i Principi, & quei, che dominano a gli altri, alzano da terra l'industria humana, quando piace loto.

E oppinione di Artemidoro, che le mani significhino artistio, conforme all'vio de gli Egittij, perche quasi tutte l'arti con l'aiuto delle mani si mettono in opera. Onde Aristotile chiamò la mano strumento degli strumenti.

L'occhio dimostra, la Prudenza, per laquale l'Industria si deue reggere; &

l'ali, che significano velocità, accrescono in parte i meriti dell'induttria.

Industria.

N Ell' imagine di Mercurio, che nella destra tiene il Caduceo, & con la sini-stra vn Flauto; gli Antichi sigurarono le due cagioni, che generano l'industria, cioè l'vtile per se, & il diletto per altrui, quello si mostra nel Caduceo, colquale fingono i Poeti, che Mercurio suscitatse gli huomini già morti, questo col Flauto istrumento atto per addolcire gli animi, & sminuire le molestie.

INFAMIA.

ONNA brutta con l'ali negri alle spalle, & ricoperta di piume di vecello Ardiolo infino alla cintola, & dalla cintola in giù sard vestita d' vnatrauerstra di giallolino fregiata del colore del verderame, ma stracciata, & in braccio terrà l'Ibis vecello.

L'infamia è il concetto cattiuo, che si hà delle persone di mala vita; però si dipinge con l'ali nere; notandosi, che il suo è volo di sama, ma infelice,

cattiuo .

Le piume dell' vecello sudetto mostrano, che l'infamia nasce in gran parted dall'incostanza; perche questa è inditio di pazzia, & si vede in questo vecello, che è incostantissimo, Però Martiale dimandò Ardiolo vno, che andaua da vna

all'altra attione senza far cosa buona.

Il color giallo, & il verderame si adoperano per l'inganno, & per l'infamia vniuersalmente, & ancora l'vecello Ibis, il quale è sordidissimo, come seriuono alcuni, & si adopera in simil proposito; e come la veste stracciata insama gli huomini appresso il volgo; così i vitij dell'anima tolgono il credito appresso à sapienti, & rendono l'huomo dispiaceuole a Dio, doue principalmente si son stenta la nostra buona sama.

Infamia.

Onna ignuda, & leprosa per tutta la vita, con l'ali nere, con capelli sparsi, in atto di sonare vn corno, habbia scritto nella fronte la parola TVRPE, si scuopra vn sianco con vna mano.

La lepra nell'antico testamento era figura del peccato, il quale genera prin-

cipalmente l'infamia.

Il corno, che suona, mostra, che la sua è notitia infelice presso a gli huomini,

come questo è suono rozzo, & ignobile .

Il motto scritto in fronte ci dichiara, che l'infamia da tutti è meglio veduta, che da quelli che la portano addosso, però volontariamente si scuopre il fianco, sciogliendo il freno a' vitij senza vedere, o pensare il dannoso successo della propia riputatione.

INFERMITA.

DONNA pallida, & magra con vn 12mo d'Anemone in mano, & vna ghirlanda della medesima herba; perche scriue Oro Egittio ne' suoi Hieroglissici, che gl'Antichi per quest'herba significauano la malattia, & è quella, nella quale singono i Poeti essersi tramutato Adone, drudo di Venere, essendo dal Cignale ammazzato, come racconta Teocrito, sa il sior purpureo, & bello, ma poco dura il siore, & l'herba, & forse per questo significa l'infermità.

INFORTVNIO.

H VOMO con vna veste di Tanè scuro, & dipinta di rouine di case, le giunga sino al ginocchio, con le braccia, le gambe, & i piedi nudi, senza cosa alcuna in capo, nella destra tenga vn Cornucopia riuolto verso la terra, che sia voto, & nella sinistra vn Corno.

L'In-

ICONOLOGIA

372

L'Infortunio, come si raccoglie d'Aristotele, è vn euento contrario al bene, & d'ogni contento: & il Coruo non per esser vccello di male augurio, ma per essere celebrato per tale da' Poeti, ci può seruire per segno dell'infortunio: si come spesse volte, vn tristo auuenimento è presagio di qualche maggior male soprastante, & si deue credere, che vengano gl'infesici successi, & le ruine per Diuina permissione, come gli Auguri antichi credeuano, che i loro auguri susse sero indicio della volontà di Gioue. Quindi siamo ammoniti a riuolgerci dal dal torto sentiero dell'attioni cattiue, al sicuro della virtù, con la quale si placa l'ira di Dio, & cessano gl'infortunij.

#### INGANNO.

II VOMO vestito d'oro, & dal mezzo in giù finiranno le sue gambe. In due code di serpente: a canto hauerà vna Pantera, con la testa fra le gambe. Ingannare è far cola spiaceuole ad alcuno, sotto contraria apparenza: però ha imagine di sembiante humano, & vestito d'oro, ma finisce in coda di serpente, mostrando in prima faccia l'ingannatore bontà, & cortesa, perallettare i semplici, & inuilupparli nell'orditura delle propie insidie, come la Pantera, che occultando il capo, & mostrando il dosso, alletta con la beilezza della pelle varie siere, lequali poi con subbito empito prende, & diuora.

Inganno.

Onna, con vna maschera di bellissima giouane, & riccamente ornata, & sotto si scuopra parte del viso di vecchia molto dissorme, & canuta.

In vna mano tiene vn vaso, che mesce dell'acqua, & con l'altra in quel cambio sporge vn vaso di suoco. La sua veste sarà dipinta a maschere di più sorti, perche in ogni occasione l'huomo, che per habito, o per natura procede doppiamente, la sua fraude, & l'inganno apparecchia.

Inganno.

H Vomo coperto da vna pelle di capra, in modo, che a pena gli si veda il viso. In mano tenga vna rete con alcuni sarghi pesci, in forma simili all'orata dentro di essa.

Così scriue l'Alciato, & ne da ragione con versi latini. Il concetto

dice così.

Ama il sargo la capra; e'l Pescatore, Conuien che preso alle sue insidie reste: Che ciò comprende, la sua pelle veste; Così la mere trice con inganni

Onde ingannato il misero amatore Prende l'amante cieco à propij danni.

Inganno.

Vomo vestito di giallo, nella mano destra tenga molti hami, & nella

I. finistra vn mazzo di fiori, dal quale esca vna terpe.

Si dipinge con gli hami in mano, come quelli, che coperti dall'esca pungono, de tirano pungendo la preda, come l'ingannatore, tirando gl'animi templici doue ei desidera, li sà incautamente precipitare: Onde Horatio de Cenipeta così dice.

Occultam

Occultum visus decurrere piscis ad hamum.

Il mazzo di fiori con la serpe in mezzo, significa l'odor finto della bontà, donde esce il veleno vero de gli effetti nocivi.

INGIVRIA.

DONNA giouane, d'aspetto terribile, con gli occhij insiammati, vestita di rosso, con la lingua suori della bocca, la quale sarà simile a quella dela la serpe, & dall' vna, & dall' altra parte hauerà molta saliua. In mano tenga vn mazzo di spine, & sotto i piedi vna bilancia, Aristotile nella sua Rettorica dice, che è propio de' giouani, per l'abbondar za del sangue, & per lo calor naturale esser arditi, e considenti nell'ingiuriare altrui, come anco, perche amando i giouani l'eccellenza, vogliono soprastare a gli altri, nel modo, che pessono, & però giouane l'Ingiuria si rappresenta, col brutto aspetto, & gli occhij insiammati mostrano, che l'ingiuria nasce da perturbatione d'animo, la quale perturbatione si mostra particolarmente nel viso: la lingua simile a quella della serpe, è segno, che l'ingiuria consiste in gran parte nelle parole, le quali pungono, non altrimenti, che se sosse sono segno ancora le bilancie sotto a i piedi, che l'ingiuria è atto d'ingiussitiia, dandosi altrui quei biasimi, che o non si meritano, ò non si sanno.

INGIVSTITIA,

ONNA vestita di bianco tutta macchiata, tenendo nella destra mano vna spada, & vn rospo nella sinistra; per terra vi saranno le tauole della legge rotte in pezzi, & vn libro, sarà cieca dall'occhio destro, & sotto alli piedi terrà le bilancie.

Il vestimento bianco macchiato dimostra non essere altro l'ingiustitia, che corrottione, & macchia dell'anima, per la inosseruanza della legge, la qualeviene sprezzata, & spezzata dalli malfattori, & però si dipinge con le tauole della legge, & con le bilancie al modo detto.

Vede l'ingiustitia solo con l'occhio sinistro, perche non sissonda se non nelle villità del corpo, lasciando da banda quelle, che sono più reali, ex persette, & che si estende a' beni dell'anima, la quale è veramente l'occhio dritto, & la suce

megliore di tutto l'huomo.

Il rospo, il quale è segno d'auaritia, per la ragione detta altroue, c'insegna, che l'ingiustitia ha l'origine sua sondata ne gl'interessi, e nel desiderio delle com modità terrene, & però non è vn vitio solo, & particolare nella parte del vitio, ma vna maluagità, nella quale tutte le scelleraggini si contengono, & tutti i vitij si raccolgono.

Ingiustitia,

Onna dissorme, vestita di bianco, sparsa di sangue, con vn turbante in capo all'vso de' Barbari; nella mano sinistra tiene vna gran tazza d'oro, alla quale terrà gli occhij riuolti, nella destra hauerà vna scimitarra, & per terta le bilancie rotte.

Difforme is dipinge, perche l'Ingiustitia, onde il male vniuersale de' Popoli, & le guerre ciuili souente deriuano, bruttissima si deue stimare.

INGIVSTITIA

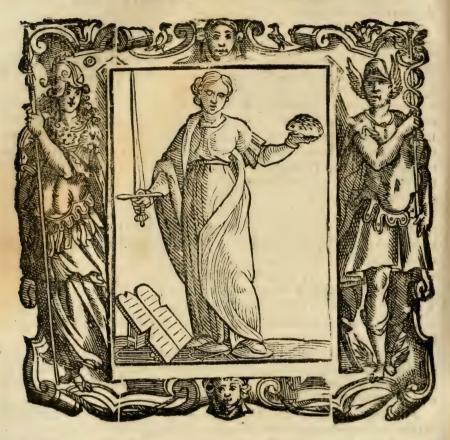

La scimitarra significa il giuditio torto; & il vestimento Barbaro sa crudeltà, la veste bianca macchiata di sangue significa la purità corrotta della giustitia, alla quale corruttela appartiene pure la tazza d'oro, hauendo gl'occhij, cioè la volontà, & il pensiero l'ingiusto Giudice per l'auaritia riuolti alla vaghezza dell'oro solamente; perche non potendo insieme sostenere le bilancie, e la ragione, cadono, onde vengono calpestrate, come se cosa sossero di minor prezzo.

INGORDIGIA.

ONNA vestita del color della ruggine, nella sinistra mano tenga vn

Folpo, & a canto vi fard vno struzzo.

L'Ingordigia propiamente detta è vn disordinato appetito delle cose, che al nutrimento si appartengono più vitioso di quello, che dimandiamo Gola, ò Crapula, & si dipinge vestita del color della ruggine, perche diuora questa il ferro senza suo vtile, come l'ingordo ogni cosa trangugia senza gusto, al che appartiene ancora lo struzzo, che il ferro diuora, & digerisce.

Il

DICESARE RIPA.

Il Folpo in Or o Apolline fignifica il medefimo; perche mancandogli i cibili nudrifce della carne fua medefima.

Ingordigia.

D Onna di brutto aspetto, vestita del color della ruggine, che vomiti il pasto per la bocca; tenga nella destra mano il pesce detto scaro, & nella sinistra

mano vna lampreda, da Latini detta Mustela marina, ouero Hebrias.

Il pesce Scaro a noi è incognito; perche dicono, che non si troua se non nel mare Carpaseo, & non esce quasi mai dal promontorio di Troade; dalli Scrittori, è tenuto pesce ingordissimo, perche solo (secondo che riserisce Aristotile) tra pesci osserua l'vso di caminare, come gli animali quadrupedi, & si pasce dell'herbe, & ancora perche con molta auidità diuora tutti i pesci piccoli, che se gli fanno incontro per ingordigia, & poi li vomita per la satietà, & somiglia il suo corpo in gran parte a quello dell'Orata.

La Lampreda, come dice Oro Egittio, partorisce per bocca, & subbito par-

torito, diuora quell'istessi suoi figliuoli, se non sono presti a suggire:

Ingordigia.

Onna col ventre grosso, il che significa ingordigia parasitica, & tenga in mano vn vaso di trasparente vetro, dentro ai quale siano molte sanguitughe, ouero sanguattole, perche come la sanguisugha, posta a sorbire il sangue altrui non si stacca mai per sua natura, sinche non crepa; così gl'ingordi non cessano mai, sinche l'ingordigia istessa non gli assoga.

Ingordigia, ouero Auidità.

Na donna, che habbia nella mano vn ramo di quercia pieno di ghiande; con la destra mostri d'hauerne buttata vna ad vn porco, il quale la tenga in bocca in modo, che si vegga, e stia con la testa alta, e con gli occhij sissi verso la figura.

Habbiamo figurata l'Ingordigia con tale animale, che mangi vna ghianda, e guardi all'altre, perche è tanto ingordo, che mentre ne tiene vna in bocca, defidera di pigliare l'altra, ingordo costume scoperto da Alceo Poeta Greco quan-

do disse. Sus tan balanon tan mio echi tan d'echtan labin.
Sus glandem aliam quidem habet, aliam autem optat accipere.

Pigliasi il porco per l'ingordigia, come animale, ilquale ingordamente diuora tutto il giorno, e mangia d'ogni cosa, e per tal conto molto s'ingrassa, onde volgarmente si suol dire d'vno, che sia di buona boccatura; diluuia, come vn porco. Horatio Poeta volendo dare auuiso ad Albio Tibullo, ch'egli attendeua a far buona vita, ed ingrassarsi, conchiude l'Epistola con questi versi.

Me pinguem, & nitidum bene curata cute vises: Cum videre voles Epicuri de grege porcum.

Doue si chiama porco della greggia d'Epicuro: E porci surono chiamati i Boetij nell'Arcadia, perche erano molto dediti alla ingordigia: Leggesi ne gli Adagij, Vita suilla, per vna vita ingorda da porco, e quelli, che menano si brut ta, e sozza vita, sono poi tenuti stolidi, grossi, e indocili simili a gl'ingordi porci. Ma ancorche in questa si rappresenti spetialmente l'ingordigia della Crapula, nondimeno si può applicare all'ingordigia di qualsi uoglia acquisto, e gua-

Bb

dagno

# ICONOLOGIA

INGORDIGIA.



dagno di robba, impercioche, si come il porco spento dall'ingordigia, và sempre scauando la terra col grugno, e con le zampe per ingrassarsi; così gli huomini ingordi delle cose terrene, cercano di scauare i denari di sotterra; cacciano il copo etiandio in luoghi, che a loro non appartengono, per impadronirsi di quelle, si rimescolano di quà, e di là ssacciatamente, e sanno tanto di mano, e di piedi, che ottengono cose indebite per satiare la loro ingorda voglia. Appena haueranno tirati li frutti maturi d'una vsura, che desiderano gli altri non maturi, tanto sono intenti all'ingordigia, Alceo suddetto l'applicò all' ingorda auidità, che haueua delle donne, come ghiotto di quelle,

Sus glandem aliam quidem habet, aliam autem optat accipere, Ego quoque puellam pulcram aliam quidem habeo, aliam autem cupio accipere.

INGRATITVDINE.

DONNA vestita del color della ruggine, tenga in seno vna serpe, in mov do di accarezzarla; in capo hauerà la testa d'un'Hippopotamo, & il restante della pelle del detto animale gli seruirà per manto. Vedi in Oro Apolline.

Ingra-

Ingratitudine.

Onna vecchia, che nella man destra tiene due vinghie d'Hippopotamo, altrimente cauallo del Nilo, per mostrare quanto sia cosa abomineuole l'ingratitudine: In Oro Apolline si legge, che gli Antichi adoperauano ancora l'vinghie dell'Hippopotamo, & già la ragione si è detta nell'imagine dell'impietà: figurarono ancora gli Antichi l'ingratitudine in Atheone diuorato dalli propij cani, onde nacque il prouerbio in Teocrito; Nutri canes, pet te edant,

Ingratitudine.

Onna vestita di edera, tenendo in vna mano due vipere, l'vno maschio, e l'altra semina, & il maschio tenga la testa in bocca della semina.

Ingratitudine è propia malignità nell'animo rozzo, & vile, che rendel'huomo sconoscente de' benefitij verso Dio, e'l prossimo, siche scordando il ben pre-

sente, brama sempre il futuro con appetito disordinato.

L'edera porta il fignificato dell'ingratitudine, perche quel medelimo alber ro, o muro che gli è stato sostegno nell'andar in alto, & a crescere, ella alla fine

in remuneratione di gratitudine, lo fa seccare, & cadere a terra.

Significa questo medesimo la vipera, la quale per merito della dolcezza, che riceue ne' piaceri di Venere col compagno, bene spesso tenendo il suo capo in bocca, lo schiaccia, & esso ne rimane morto: E poi che mi souuiene vn sonet to a questo proposito di M. Marco Antonio Cataldi, non m'incresce scriuerlo, per sodisfattione de' Lettori.

O di colpe, e d'errori albergo, esede,
Rubella al giusto, a la Natura, à Dio, Tu lupo, Arpia, Grifon d'opre, e d'aspetto
Peste infernal, morbo peruerso, erio,
D'Aletto, e di Satan figlia, & herede.
Feccia, schiuma fetor, macchia, e disetto.
O di Pietà nemico, e di mercede,
Mostro a riceuer pronto a dar restio,
O di promesse, e beneficij oblio,
Ch'è de vity il peggior l'essere ingrato.
I N I M I C I T I A.

DONNA vestita di nero, piena di siamme di suoco, con la destra mano in atto di minacciare, con la sinistra tiene vna anguilla, & in terra siano

vn cane, & vna gatta, che si azzustino insieme.

Il vestimento nero con le siamme significa l'ira mescolata con la malinconia, che insieme fanno l'inimicitia durabile, la quale non è solo quell'ira, che ha nel prosondo del cuore, satte le radice con appetito di vendetta, in pregiuditio del prossimo, & che ciò si mostri per lo suoco, & lo manisesta la definitione, oue si dice, l'ira essere vn servor del sangue intorno al cuore, per appetito di vendetta, & la malinconia è addimandata da medici Atrabilis, però si può significare nel color nero, & sa gli huomini ricordevoli dell'ingiurie.

L'anguilla, il cane, & la gatta dimostrano il medesimo essetto, essendo quella solita d'andar lontana da gli altri pesci, per inimicitia, come dice Oro Apol-

line, & questi insieme essendo in continuo contrasto naturalmente .

INIMICITIA MORTALE,



ONNA armata, sarà di aspetto siero, & tremendo, vestita di color rosso, che con la destra mano tenga due saette vgualmente distanti, & che la punti dell'una tocchi scambieuolmente le penne dell'altra, & con la sinistra una canna con le soglie, e delle selci.

Si dipinge armata, & di aspetto siero, & tremendo, percioche l'inimicitia.

stà preparata sempre con l'arme, & con la prontezza dell'animo per offendere, & abbattere l'inimico.

Il color rosso del vestimento ne significa l'effetto propio dell'inimicitia, la-

quale genera nell'huomo sdegno, collera, & vendetta.

Tiene con la destra mano le saette nella guisa, ch'habbiamo detto, percioche gli Egittij voleuano, che per esse fosse il vero simbolo della contrarietà, essendo che ne i contrarij non può essere vnione, ma continuamente inimicitia mortale.

La canna, e la selci, ne denota la peruersa, & iniqua natura di coloro, i qua li allontanati da i comandamenti del Sign. Dio (cuca il rimettere l'ingiurie)

trafgre-

trasgrediscono a sì alto precetto, dicendo in S. Matteo. Ego autem dico vobis; diligite inimico, vestros; benefacite ijs, qui oderunt vos, & orate pro presequenti. bus, & calumniantibus vos. In oltre il medesimo Euangelista a 18. dice, Se perdonaremo a i nostri inimici, ch'egli perdonarà a noi le nostre colpe. Sic pater meus calestis faciet vobis, si non remiseritis vnusqui que fatri suo de cordibus vestris, queste sono parole del Signore Dio, del quale chi vuole essere amico bilogna far quello, che egli dice, Vos amici mei estis, si feceritis qua pracipio vobis. Ioan, 15. Però conviene per salute dell'anima nostra non ellere intenti alla vendetta, & essere ostinati, & inimici simile alla canna, & la felce, che sono tanto fra di 10ro contrarij, che vna ammazza l'altra, ilche dice Dioscoride libi. 4. cap. 85. Peribit filix, quam per ambitum copiosior harundo coronet, & contra suanescet harundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Et Pierio Valei jano lib. cinquanta ottesimo dice, che sono tanto inimici, che le felci tagliate con la canna ouero se arandosi si mette la detta canna sopra del vomere, non rinascono più, e parimete a voler tor uia le canne metterui le felci, sà il medesimo effetto, che sa la canna, tanto sono per natura mortalmente nemici: Onde sopra di ciò Alessandro Magno (ancor che gentile ) diede esempio, che si deua. perdonare, & non perseguitare il suo inimico fino alla morte, perche hauendo Besso persetto di Battria, doppo hauer tre volte rotto Dario, com'anco fattolo prigione, così legato l'vecise, & per dimostrare Alessandro quanto errore hauesse commesso il detto Besso, ridottolo in sua potestà lo castigò della sua ostinata persecutione, & inimicitia, che legati, & raggiunti per forza insieme due rami d'arbore, & a ciascun legata vna gamba Besso, fece sciorli d'insieme, e precipitosamente aprendosi lo sbrand per mezzo per memoria, & esempio del suo inimicheuole, & pessimo costume.

INIQVITA.

ONNA vestita di fiamme di suoco, fugga velocemente.

Si dipinge in suga, perche non è sicura in luogo alcuno, ogni cosa le sa
ombra, cogni minimo auuenimento la spauenta, generando il timore, ilquale
con la suga si consiglia, consiglia, come il suoco abbrucia i legni più secchi.

INQVIETVDINE.

ONNA giouane vestita di cangiante, che tenga vna girella di carta, comme quella, che sogliono tenere i sanciulli, che girano al vento, perche tali sono gl'huomini inquieti, che non si sermano mai in vn proposito con stabilità, che perciò si veste anco di color cangiante.

Inquietudine d'animo.

Onna mesta, & in piedi, che nel a destra mano tenga vn cuore, sopra del quale vi sa vn tempo d'horologio, & con la sinistra vna banderuola di

quelle, che mostrano i venti.

Si rappresenta con l'horologio sopra il cuore, & con la banderuola, come dicemmo, per dimostrare, che si come l'horologio, & la banderuola di continuo sono in moto, così chi è inquieto dell'animo, mai non ha riposo, & gli conuiene esporsi a tutti i contrarij, che lo molessano.

Bb 4 IRRE-

IRRESOLVTIONE.



ONNA vecchia a sedere, vestita di cangiante, con vn panno nero auuolto alla testa, & con ciascuna delle mani tenga vn coruo in atto di cantare. Irresoluti si dicono gli huomini, che conoscendo la diuersità, & a difficultà delle cose, non si risoluono a deliberare quello, che più conuenga, & però si rappresenta, che stia a sedere.

Vestesi di cangiante, che mostri diversi colori ,come diverse apparenze del-

le cose, che fanno gli huomini irresoluti.

Si dipinge vecchia, perche la vecchiezza per le molte esperienze sa gli huomini irresoluti nell'attioni. Onde conoscendosi molto più in questa età, che nell'altre, ragioneuolmente si dubbita d'ogni cosa, & però non si va nell'attioni risolutamente come in giouentù.

Se le dà i Corui per ciascuna mano in atto di cantare, il qual canto è sempre Cras, Cras, così gli huomini irresoluti differiscono di giorno in giorno, quanto

debbono con ogni diligenza operare, come dice Martiale.

Cras

Cras te victurum, cras dicis Posshume semper Dic mihi cras islud Posshume quando venit? Quàm longè cras islud, vbi est, aut vnde petendum? Nunquid apud Parthos, Armeniosq; latet? Iam cras islud habet Priami, vel Nessoris annos Cras islud quanti die, mihi posset emi. Cras viues, hodie iam viuere Posthume serum est Ille sapit quisquis Posshume vixit heri.

Il panno nero auuolto alla testa, mostra l'olcurità, e la confusione dell'intelletto, per la varietà de' pensieri, i quali lo rendono irresoluto.

INNOCENZA.

TERGINELLA, vestita di bianco, in capo tiene vna ghirlanda di

V fiori, con vn'Agnello in braccio a

Con vna ghirlanda, & habito di Vergine si dipinge, per essere la mente dell'innocente intatta, & immaculata: Però dicesi, che l'Innocenza è vna libera, e pura mente dell'huomo, che senza ignoranza pensi, & operi in tutte le cose con

candidezza di spirito, & senza puntura di coscienza.

L'Agnello significa l'innocenza, perche non hà ne forza, ne intentione di nuocere ad alcuno, & ossello non s'adira, nè s'accende a desiderio di vendetta; ma tollera patientemente senza repugnanza, che gli si tolga, e la lana, e la vita; douendo così sare chi desidera d'assimigliarsi a Christo.

Qui coram tondente se obmutuit. come si dice nelle sacre lettere per essere nobi-

lissimo lui l'idea dell' innocenza

Innocenza, ò Purità.

G souanetta coronata di Palma, & stard in atto di lauarsi ambe le mani in vn bacile posato sopra vn piedestallo, vicino al quale sia vn' Agnello,

ouero vna pecora a

L'innocenza, ouero Purità nell'anima humana, è come la limpidezza nell'acqua corrente d'vn viuo fiume. E con la consideratione di questo rispetto,
molto le conuiene il nome di Purità. Però gli Antichi, quando voleuano giurare d'essere innocenti di qualche sceleratezza, dalla quale si sentiuano incolpati, ouero voleuano dimostrare, che non erano macchiati di alcuna bruttura,
soleuano nel cospetto del popolo lauarsi le mani, manisestando con la mondezza di esse, & con la purità dell'acqua la mondezza, e la purità della mente.

Di qui nacque, che poi ne' Gierog lifici furono queste due mani, che si lauauano insteme, vsate da gli Antichi, come racconta Pierio Valeriano nel lib. tren tacinquesimo, & S. Cipriano nel libro de Liuore, ci esorta a ricordarsi sempre, perche chiami Christo la sua Plebe, & nomini il suo Popolo, adoperando il nome di pecore, volendo così auuertire, che l'innocenza, & la purità Christia.

na, si deue mantenere intatta, & inuiolabile.

La Corona di palma da S. Ambrogio in quel luogo, Statura tua similis sa Ela est palma, è interpretata per l'innocenza, e purità, che ci è donata da Dio subbito, che siamo rigenerati pel santissimo battesimo.

INVBIDIENZA.

ONNA vestita di resso, con vn freno sotto a' piedi, & in capo con acconciatura di penne di Pauone, tenga la destra mano al zata per mostra-1e stabilita di proposito: in terra vi sia vn'Aspide, ilquale con vn' orecchio prema la terra, & l'altro lo serri con la coda.

L'Inubidienza non è altro, che vna trasgressione volontaria de' precetti di-

vini, odegl'humani.

Il vestito rollo, e la mano alta convengono alla pertinacia, la quale è cagione d'inubidienza sil freno dimostra, che l'amore delle propie passioni conduce altrui a volontario dispregio delle leggi, & de' comandamenti, a' quali fiamo tenuti obbedire per giustitia, & che però si dimandano metaforicamente, freno de' Popoli.

Ha il capo adorno di penne di pauone,perche l'inubidienza nasce dalla trop

pa presentione, & superbia.

L'Aspide si pone per l'inubidienza, perche si attura gli orecchi per non sentire, & vbbidire l'incantatore, che per foi za de' suoi incanti lo chiama, come testifica Dauid nel Salmo 57. dicendo, Furor illis secundum similitudinem serpen tis, sicut Aspidis surda, & obturantis aures suas, qua non exaudit vocem incansantium, & venefici incantantis sapienter.

> I A. NSID

ONNA armata, con una volpe per cimiero, cinta intorno di folta neb-D bia, terrà vn pugnal nudo nella destra, e nella sinistra tre dardi, sarà vna

serpe in terrà fra l'herbe verde, che porga infuori alquanto la testa.

L'Insidia è vn'attione occulta satta per offender il prossimo, e però s'arma, mostrando l'animo apparecchiato a nuocer col pugnale, e co' dardi, cioè lontano, e vicino, ha per cimiero vna volpe, perche l'astutie sono i suoi principali pensieri, la nebbia è la secretezza, & gli occulti andamenti, ch'assicurano il passo all'Infidia.

La serpe somiglia l'insidioso, secondo quel commun detto: Latet anguis in

berba, interpretato da tutti gli espositori in tal proposito.

Insidia.

Onna armata, nel finistro braccio tenga vno scudo, & con la destra vna rete, la quale da gl'antichi su tenuta per significato dell'insidia.

E Pittaco vno de' sette sauij della Grecia, douendo venir a battaglia con-Frinone huomo di gran forza, & Capitano de gli Atheniesi, portò vna rete sotto vno scudo, la quale, quando gli parue hora opportuna, gittò adosso al detto Frinone, & lo vinte.

INSTABILITA, OVERO INCOSTANZA D'AMORE,

Ch'hor s'attacca, hor si stacca.

ONNA, che tenga nella mano destra vn ramo d'oliuo, & nella sinistra

D vna pianta d'origano, alli piedi vn pesce Polipo.

Il Polipo è pesce salace, che incita a cole Venerce, come dice Atheneo lib. 8. & 7. ad Venerem conferunt præcipue Polypodes, per questo forse poneuasi al fimolacro di Venere', come anco per Gieroglifico di fermezza, & cottanza

d'Amore, secondo Pierio, perche questo pesce s'attacca tanto tenacemente a fassi, o scogli, che più tosto si lassa leuare a pezzi, che staccarsi. L'istello pesce con figura però dell'oliuo, & dell'origano lo ponemo per instabilità d'Amore, poiche si sente l'odore dell'origano, per quanto riferisce Pierio lib. 27. & 57. l'abborrisce tanto, che si stacca, per lo contrario l'odor dell'oliuo gliè tanto grato, che l'abbraccia: tal natura dice Atheneo libr. 7. si scorge quando mettendon vn ramo d'oliuo nel mare in quella parte, doue stanno i Polipi, in breue senza niuna satica se ne tirano suora attaccati al ramo, quanti se ne vuole. Oleam illos appetere hoc etiam documento est, quod eius ramum si quis in mare dimittat vbi polypi habitant, ac parum illic contineat, quotquot volet nullo la. bore ramo impactos extrahet. Ciò auuiene, perche sono d'odorato leggiero,& amano odore soaue, come quello dell'oliuo, & odiano l'origano di acuto odore; però il ramo di questo sfuggono, & a quello si attaccano. Così fanno gli amanti instabili, se la cosa amata porge loro l'acuto origano della gelosia, & se mossa da qualche rispetto mostra sdegno, & asprezza, non potendo essi comportare così fatto rigore subbito si staccano dall'amore, & giurano di non tornatui più: ma se poi l'amata riuolga verso loro ciglio sereno, e mostri grata piaceuolezza subbito ritornano, & di nuouo s'attaccano al ramo dell'oliuo simbolo della soaue pace. Maggiormente si dimostra questa instabilità con la figura del Polipo, ilquale è pesce mutabile, perche varie sorti di colori piglia, così gli amanti si mutano di colore, hor s'impallidiscono, hor s'arrossiscono, variano proposito, & pigliano diuersi affetti, & passioni, per il che l'animo loro sta sempre instabile.

Instabilità.

Onna vestita di molti colori, con la man destra s'appoggi a vna canna con le foglie, e sotto i piedi tenga vna palla.

Vestesi di varij colori l'instabilità, per la frequente mutation di pensieri del-

Phuomo instabile.

Si appoggia ad vna fragil canna, sopra alla palla, perciòche non è stato di conditione alcuna, doue la volubil mente fermandosi si assicuri, e doue non si appigli conforme alle cose più mobili, e meno certe.

### Instabilità, ouero Incostanza.

Onna vellita di varij colori, per la ragione già detta, stia a cauallo soptad l'Hiena serpente, ouero tenga il detto animale in quel miglior modo, che

parrà a chi lo vuole rappresentare.

Instabili si dimandano quei, ch'in poco tempo si cangiano d'opinione senza cagione, e senza fondamento, & però si dipinge con l'Hiena appresso, animale, che non mai sta fermo, e stabile nel medesimo ellere: ma hora è forte, hora è debole, hor audace, & hor timido, molte volte si manifesta per maschio, e talhora per semmina, talche si pu's ragioneuolmente dire, che in esto si truoui la vera instabilità, come dice Oro Apolline.

INTELLETTO.



H VO'MO armato di corazza, e vestito d'oro, in capo tiene vn'elmo dorato, e nella destra vn'asta.

Quest'huomo di questa maniera descritto dimostra la perfettione dell'intelletto, il quale armato di saggi consigli sacilmente si disende da ciò che sia per fargli male, e così risplende in tutte le belle, e lodeuoli opere, che egli sa, ouero

perche in guerra, come in pace è necessariissimo.

Ha l'elmo dorato in testa, per mostrare, che l'intelletto rende l'huomo so do, e sauio, e lo sa lodeuole, e piaceuole a gli altri, che lo conoscono di prezzo, come è di prezzo l'oro, e saldo, com'è saldo l'acciaio; l'asta si pone, perche dall'Intelletto nasce tutta la virtù, che può venir in disesa dell'huomo, il quase come Rè siede nella più nobil parte, & ha carico di comandare, & di dar legge ad vn popolo di passioni, che in noi senza esso farebbe tumulto, e continoui solleuamenti.

Intelletto.

C Iouanetto ardito, vestito d'oro, in capo terrà vna corona medesimamen-I te di oro, ouero vna ghirlanda di senape, i suoi capelli saran biondi, e acconci con bell'anellature, dalla cima del capo gl'vscirà vna fiamma di fuoco, nella destra mano terrà vno scettro, e con la sinistra mostrerà vn'aquila, che gli sia vicina. L'Intelletto è per natura incorruttibile, & non inuecchia giamai,& però si dipinge giouane.

Il vestimento d'oro significa la purità, & semplicità dell'esfer suo, essende

l'oro purissimo fra gli altri metalli, come s'è detto.

I capelli son conforme alla vaghezza delle sue operationi.

La corona, e lo scettro sono segni del dominio, ch' esso ha sopra tutte le pasfioni dell'anima nostra, & sopra l'istessa volontà, la quale non appetisce cosa,

che prima da esso non venga proposta.

La fiamma è il natural desiderio di sapere, nato dalla capacità della virtù intellettiua, la quale sempre aspira alle cose alte, e diuine, se da' sensi, che volentieri l'obediscono, alla consideratione di cose terrene, e basse non si lascia suiare.

Il mostrar l'aquila col dito, significa l'atto dell'intendere, essendo propio del-Pintelletto il ripiegat l'operatione in se stesso, vincendo l'aquila nel volo, laquale Supera tutti gli altri vcelli, & animali in questo, come anco nel vedere.

La senape infiamma la bocca, e scarica la testa, & per questo significa l'operatione grande d'vn intelletto purificato nel tempo, che non l'offuscan le nebbie delle passioni, o le tenebre dell'ignoranza. Vedi Pier.lib. 57.

#### INTELLIGENZA.

DONNA vestita d'oro, che nella destra mano tenga vna sfera, e con la finistra vna serpe, sard inghirlandata di fiori.

Intelligenza dimandiamo noi quella vnione, che fa la mente nostra con la cosa intesa da lei, & si veste d'oro, perche vuol'essere lucida, chiara, & risplendente, non triuiale, ma nobile, & lontana dal sapere dal volgo, e delle persone

plebee, che tutto diftingue nelle qualità fingolari dell'oro.

Si potrebbe poco diuersamente ancora mostrare la figura di quella intelligenza, che muoue le sfere celesti, secondo i Filosofi: ma perche principal intento nostro è di quelle cose, che dipendono dall'opere, e dal sapere humano, parliamo di questa sola, la qual con la sfera, e con la serpe, mostra che per intendere le cole alte, e sublimi, bisogna prima andar per terra come fa la serpe, e nell'intender nostro andare con principij delle cose terrene, che sono meno persette deile celesti, però si fà nella mano sinistra la serpe, & nella destra, ch'è più nobile, la sfera.

La ghirlanda di fiori in capo, mostra in che parte del corpo sia collocata quel la potenza, con la quale noi intendiamo, & i fiori mostrano, che di sua natura l'intendere è perfettione dell'animo, e dà buon odore, per generar buona fama,

e buon concetto di se stesso nella mente degli altri.

INTELLIGENZA:

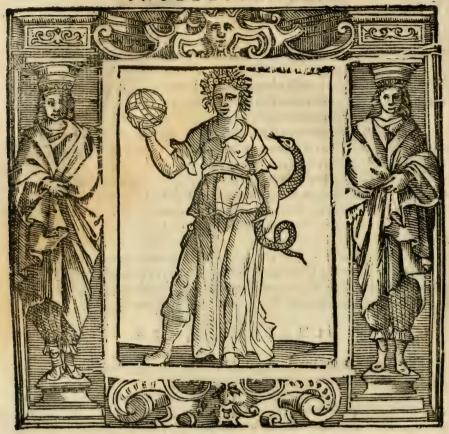

Intelligenza.

Onna, che nella destra tiene vn liuto, e nella sinistra vna tauola scritta.

Mostra che l'Intelligenza nasce per lo più, o dall'esperienza, o dallo studio de' libri, come facilmente si comprende per le cose già dette.

INTREPIDITA, E COSTANZA.

GIOVANE vigoroso, vestito di bianco, e rosso, che mostri le bracciaignude, e starà in atto d'attendere, e sostenere l'impeto d'vn toro.

Intrepidità è l'eccesso della Fortezza, opposto alla viltà, e codardia, & allhora si dice vn'huomo intrepido, quando per sine conforme alla dritta ragione non teme quello, che da animi ancor sicuri si suol temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare considenza del propio valore; e combatte col toro, il quale essendo molestato diviene serocissimo, & ha bisogno per resistere, solo delle prove d'vna disperata sottezza.

IN

INVENTIONE,

Come rappresentata in Firenze dal Gran Duca Ferdinando.

NA bella donna, che tiene in capo vn par d'ale, come quelle di Merctirio, & vn'orsa a' piedi, e lecca vn'orsacchino, che mostra, che di poco sia stato da la dett'orsa partorito, & leccando mostra ridurlo a persettione della sua forma.

INVESTIGATIONE.

DONNA con l'ali alla testa, e il cui vestimento sia tutto sparso di formiche, tenga il braccio destro, e il dito indice della medesima mano alto, mostrando con esso vna Grue, che voli per aria, e col dito indice della sinistra, vn Cane, ilquale stia con la testa bassa per terra in atto di cercare la siera.

L'ale, che porta in capo, significano l'elevatione dell'Intelletto, perche alzanados egli per l'acquisto della Gloria, dell'Honore, e dell'Immortalità, vicne in

cognitione delle cose alte, e celesti ..

Diamo a questa figura il vestimento pieno di formiche, perche gli Egittij per esse significauano l'Inuestigatione, essendo questi animali diligentissimi inue-

stigatori di quanto sà bisogno al viuer loro ...

Mostra la Grue, che vola, perche gli Egittij (come dice Pierio nel lib. dicessettesimo) voleuano, che ciò sosse dimostratione d'huomo curioso, e inuestigatore delle cose alte, e sublimi, e di quelle, che sono remote della terra, percioche questo vcello vola molto in alto con velocità, e scorge molto da lontano.

Del significato del Cane, Sesto Pirhonese Filosofo nel primo lib. cap. 14. dice, che il cane nella guisa, che dicemmo, denota inuestigatione, percioche quando seguita vna siera, ed arrivato ad vn luogo, doue sono tre strade, e non hauendo veduto per qual via sia andata; esso odorata, ch'habbia la prima strada,
odora la seconda, e se in nessuna di esse sente, che sia andata, non odora la terza, ma risoluto corre argomentando, che necessariamente sia andata per essa.

IN VERNO.

S I dipingerd per l'Inuerno Adone bellissimo giouane, in habito di cacciatore, la statua del quale, già era nel monte Libano col capo coperto, conapparenza mesta, tenendo la sinistra mano alla faccia, e con la destra sostenendo il vestimento, pareua, che in esso cadessero le lagrime, le quali cose tutte descriuono la figura del Verno, che così racconta Pierio Valeriano lib. Nono.

INVIDIA.

ONNA vecchia, magra, brutta, di color liuido, hauerà la mammella sinistra nuda, e morsicata da vna se pe, laqual sia rauuolta in molti giri sopra della detta mammella, & a canto vi sarà vn Hidra, sopra della quale terrà appoggiata la mano.

Inuidia non è altro, che allegrarsi del male altrui, & attristarsi del bene con

vn tormento, che strugge, e diuora l'huomo in se stesso.

L'esser magra, e di color liuido, dimostra, che il liuore nasce communemente da freddo, el'Inuidia è fredda, & ha spento in se ogni suoco, & ardore di charità.

La serpe, che morsica la sinistra mammella, nota il ramarico ch'ha sempre al

cuore

## ICONOLOGIA IGATIONE.

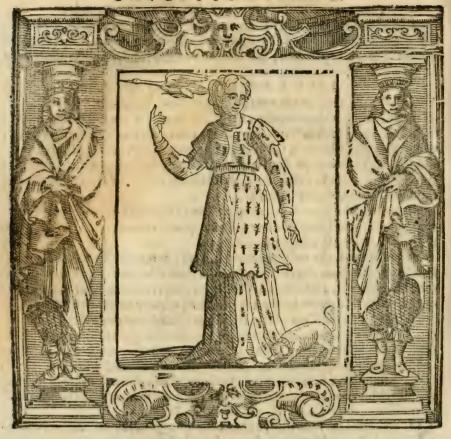

ouore l'inuidiolo del bene altrui, come disse Horatio nell'Epistole.

Inuidus alterius maoreseit rebus opimis.

Le si dipinge appresso l'Hidra, percioche il suo puzzolente fiato, & il veleno infetta, & vecide più d'ogni altro velenoso animale; così i inuidia altro non procaccia se non la rouina degli altrui beni, si de 'anima, come del corpo, & estendo (come dicono i Poeti) mozzo vn capo a l'Hidra più ne rinatcono, così l'Inuidia quanto più l'huomo con la forza della virtù cerca di estinguerla, tanto più eresce contro di essa virtu. Però ben disse il Petrarca in vn sonetto.

Ch'à bei principy volentier contrasti. O inuidia nemica di virtute

Et Quidio nel lib. 2. delle Metamorfosi.

E tutto fele amaro il core, e'l petto, La lingua è infusa d'un venen, ch'occide Chef lice quel ch'on viuer comprende Ciò, che gli esce di bocca, è tutto infetto, Auenena col fiato, e mai non ride

Allhor si ftrugge, si consuma, e pena E questo è il suo supplicio, e la sua pena Che se non nuoce a lui, se stesso offende;

Senon

Se non tal'hor, che prende in gran diletto Sempre cerca por mal, sempre auenena S'pn per troppo dolor languisce, e stride, L'occhio non dorme mai: ma sempre geme Tanto il gioir altrui l'affligge, e preme.

Qualch'emul suo fin ch'infelice il rende Tiene per non veder la fronte bassa Minerua, e tosto la risolue, e lassa.

Onna vecchia, brutta, e pallida, il corpo sia asciutto, con gli occhij biechi, vestirà del colore della ruggine, sarà scapigliata, & fra i capelli vi faranno mescolati con alcune serpi, stia mangiando il propio cuore, il quale

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, hà hauuta lunga, & antica inimi-

citia con la virtu.

Ha pieno il capo di serpi, in vece di capelli, per significatione de' mali pensieri, ellendo ella sempre in continua riuolutione de' danni altrui, & apparecchiata sempre a spargere il veleno ne gli animi di coloro, con i quali senza mai quietare si riposa, diuorandosi il cuore da se medesima, il che è propia pena dell'Inuidia. E però disse Iscomo Sannazzaro.

Che non gli vale ombra di cerre, ò d'acera. L'inudia figliuol mio se stessa macera

E si dilegua come agnel per fascino

Inuidia.

Allido hà'l volto, il corpo magro, e asciut Piacer alcun; se no dall'altrui lutto Gl'occhi so biechi, e ruginoso, e'l dete (to, Allor ride l'inuidia, ch'altrimente Si mostra ogn'hor adolorata, e melta, Il petto arde d'amaro fele, e brutto E sempre all'altrui mal vigita, e defia. Venen colma la lingua, nè mai sente

Inuidia.

Onna vecchia, mal vestita, del color di ruggine; si tenga vna mano alla bocca, nel modo, che sogliono le donne ssaccendate in bassa fortuna, guardi con occhio torto in disparte, hauerà appresso vn cane magro, il quale come da molti effetti si vede è animale inuidiosissimo, e tutti gli beni de gl'altri vorrebbe in se solo, anzi racconta Plinio nel lib. 25. cap. 8. che sentendosi il cane morso da qualche serpe, per non restar offeso mangia vna certa herba insegnatagli dalla natura, & per inuidia nel prenderla guarda di non essere veduto da gli huomini.

E mal vestita, perche questo vitio ha luogo particolarmente frà gli huomi-

ni bassi, e con la plebe.

La mano alla bocca è per segno, ch'ella non nuoce ad altrui:ma a se stessa, es che nasce in gran parte dall'otio.

Inuidia.

7 N veleno, è l'inuidia, che diuora Onde l'inuido n'hà debita pena Perche mentre l'altrui sorte l'accora Sospira, freme, e come leon rugge Mostrando ch'hà la misera alma piena D'odio crudel che l'mena

Vn pallido color tinge la faccia. Le midolle, & il sangue tutto sugge, Qual da del duol interno certo segno, Et il misero corpa divien tale Che par che si distrugga,e si disfaccia; Ciò che vede gli porge odio, e disdegno Però fugge la luce, e tutto a male Gitorna, e con equale

Aveder

A veder l'altrui ben con occhio torto Però dentre si fa ghiaccio, e surore

Bagnafi disudore,

Che altrei profer del suo dolor accorto, Da quell'inuida rabbia, qual hauere E con la lingua di veleno armata Non può mai sine, & al cui graue mal

Morat, e biasima sempre ciò, che guata,

eno armata Non può mai fine, & al cui graue male re ciò,che guata, Rimedio alcun di Meduo non nale. Inuidia, dell'Alciato.

D Orna squallida, e brutta, Che di carne di uipera si pasce; E mangia il propio cuore

Cui dolgon gl'occhi liuidi a tutt'hore Magra, pallida, e asciutta, E douunque ella ua, presso, o lontano Porta dardi spinosi nelle mano;

Dispiacer schiua il cibo , annoia il bere

Vnqua non dorme: mai non ha ripofo.

Che nel suo sangue tinge. In questo habito strano,

E sempre il cor gli èroso,

E in talforma l'Inuidia si dipinge.

INVOCATIONE.

DONNA vestita di rosso, in capo hà vna siamma di suoco, & vn'altraissimile le n'esce di bocca.

L'Inuocatione si sà chiamando, & aspettando con gran desiderio il diui?

no aiuto.

Però si dipinge conueneuolmente con due siamme, che gli escono vna della bocca, e l'altra dalla cima del capo, che dimostrano la vera, e prositteuole inuocatione consistere non solo nella voce, ma anco nell' intentione della mente, con che chiedendosi cosa giusta, & ispediente dalla diuina benignità facilmente s'impetra.

IMPETO.

N giouane di aspetto seroce, & ardito, che sia quasi nudo, e che stia inatto di astrontare impetuosamente l'inimico, e con la spada nuda mostri di tirare vna stoccata; hauerà bendati gli occhi j, e con l'ali a gli homeri, a canto vi satà vn Cienale, che stia parimente rabbussato, con la baua alla bocca, ed in atto di operarsi vnitamente con la sigura a chiunque gli si metta auanti per ossenderlo.

Giouane, e quasi nudo, di aspetto seroce, e ardito si dipinge, per non essere nella giouentù alcun timore, ma prontezza, e audacia ad espossi con impeto ad ogni incontro, che perciò stà nell'atto sopradetto, e con la spada, come dicemo.

Gli si bendano gli occhij perche chi mette in esecutione l'opere sue con impeto, e surore, dimostra d'essere priuo del lume dell'intelletto, che è regola, emisura delle operationi humane.

L'ale denotano la velocirà, e la prestezza, della quele si serue con poco giu-

ditio l'impetuoso giouane, e dall'impeto ii lalla trasportare.

Se li mette a canto l'impetuoso Cignale, nella guisa, che si è detto, percioche per comun consenso di tutti i poeti il porco Saluatico è posto per l'impeto, come si può vedere in Pierio Valeriano lib. 9. ed in Austofane nella commedia detta Lisistrate, il coro delle donne dice per le Dee, se tu hoggi mi stuzzichi, scioglierò io il mio porco, e nella istessa commedia il coro delle donne Lacedemonie minaccia Leonida di andarghadosso, come Cignale, percioche l'incimatione, ed amor del combattere è così naturale al Cignale, che prouocato

di

dal cacciatore, non si sugge, ma spontaneamente prende la pugna; e di niente dubitando, corre con impeto sopra gli spiedi, e altre armi mottrategli, onde se n'è satto prouerbio, quando parliamo, che gli audaci, o troppo pronti, che vengono alla volta nostra contra l'asta, come porco saluatico.

IRA.

ONNA giouane, di carnagione rossa, oscura, & perche appartiene a l'habitudine del corpo de gl'iracondi, come dice Aristotile nel sesto, e nono capitolo della Fisonomia, haver le spalle grandi, la faccia gonsia, gli occhij
rossi, la fronte rotonda, il naso acuto, & le narici aperte, si potrà osseruare ancora questo; sarà armata, e per cimiero portarà vna testa d'orso, dalla quale
n'esca siamma, e sumo; terrà nella destra mano vna spada ignuda, & nella sinistra hauerà vna sacella accesa, & sarà vestita di rosso.

Giouane si dipinge l'Ira, percioche (come narra Atistotile nel secondo libro della Rettholica) i giouani sono iracondi, & pronti ad aditarsi, & atti ad eseguire l'impeto desl'iracondia, & da essa sono vinti il più delle volte, & questo interviene, perche essendo ambitiosi, essi non possono patire di esser dispregia-

ti, anzi si dolgono acerbamente quando par loro di essere ingiuriati.

La testa dell'orso si fa, perche questo animale è all'Ira inclinatissimo, e però nacque il Prouerbio: Fumantem viri nasum ne tetigeris, quasi che il sumo, e'l suoco, che si dipinge appresso, significhino Ira, e conturbatione dell'animo. Vedi Pierio nel lib. 11.

La spada ignuda significa, che l'ira subbito porge la mano al ferro, & si sà

strada alla vendetta.

7.9

La facella accesa è il cuore dell'huomo irato, che di continuo s'accende, e consuma.

Hà la faccia gonfia, perche l'Ira spesso si muta, & cambia il corpo per lo ribollimento del sangue, che rende ancora gli occhij insiammati.

Ira.

Onna vestita di rosso ricamato di nero, sarà cieca, con la schiuma alla bocca, haurà in capo per acconciatura vna testa di Rinoceronte, e appresso vi sarà vn cinocephalo. Stat. 7. Theb. descriuendo la casa di Marre nel paese de Traci dice, che v'era fra molti l'Ira, & la chiama rossa dicendo.

E foribus cecumque nefas iraque ruhentes.

Perche nasce dal moto del sangue, e procura sempre la vendetta col danno

e con la morte altiui, però và ricamato il vestimento di nero.

Il Rinoceronte è animale, che tardi s'adira, e bisogna irritarlo innanzi gran pezzo: ma quando è adirato diniene serocissimo; però Martiale nel 1. lib. de suei Epigrammi disse.

Sollicitant pauidi rinocerota magistri Seque diu magna colligic ira sers.

Gli Egittij quando voleuano rappresentar l'ira dipingeuano un cinocesalo

per ester più d'ogn'altro animale iracondo. Vedi Pierio Valer lib.6.

Cieca con la schiuma alla bocca si rappresenta, percioche essendo l'huomo vinto dall'ira perde il lume della ragione, e cerca con fatti, e con parole offendere altrui, e però dicesi.

ISTITVTIONE.

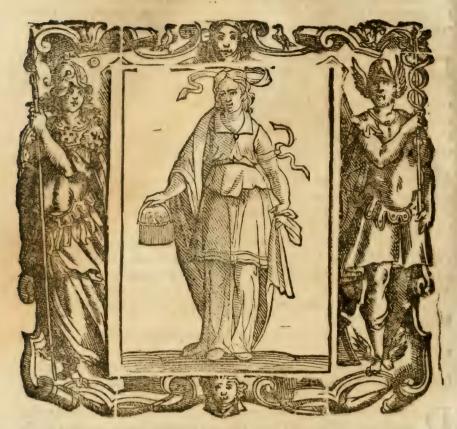

Vn crudel moto violente è l'ira
Ch'in fosca nube il tristo animo vela
E d'amaro bollore il cor circonda
Coprendo i labri d'arrabbiata spuma,
E focoso desso nel petto accende
Di rouina dannola, e di vendetta.

Et il Petratca nel Sonetto 197. Ira è breue furor, e chi no'l frena Che spinge l'huomo à furor empio, e presse Che l'intelletto in solle ardir accieca, E ogni diuina inspiration rimoue Dall'alma vile, e la conduce a morte Priua di gratia, e di salute eterna.

no'l frena Spesso a vergogna, e a morte talhor mena.

ISTITVTIONE.

ONNA, che con la destra mano tenga vn panerette, o cestello, che dir vogliamo, che dentro vi si vedano delle rondini, Sono alcuni, iquali hauendo in alcune anticaglie osseruato vn canestrello con delle rondini dentro, vogliono, che questo sia il gieroglisco dell' Istitutione, prendono di questo l'argumento da' benesiti j di Oriside, di Cerere dati a' mortali,

però

però che da questi habbiamo ticeuuti, e le leggi del ben viuere, ed i precetti di ben lauorare i campi; imperò che i Poeti chiamano Cerere leggisera, ed appresso Diodoro nelle lettere de gli Egittiani Osiri è detto, e tenuto Gioue giusto Padre, Duce, e Consultore di tutto, le quali cose, o vogliate accomodarle alla Istitutione, o alla agguaglianza, tutte quadraranno benissimo, & saranno al proposito.

INTERESSE PROPIO.

H VOMO vecchio, vestito di nero, che tenga con vna mano vna canna con l'hamo da pescare, e con l'altra vn rastello, dall'vn canto vi sia vn

gallo, & dall'altro vn lupo,

Interesse e vn'appetito disordinato del propio commodo, e si stende a molti, e diuersi obietti secondo gli appetiti de gli huomini: ma volgarmente all'acquisto, & conservatione della robba, che però si dipinge vecchio (com dice Aristotile nella Poetica) essendo quest' età naturalmente molto inclinata all'Auaritia capo particolare dell'interesse. La canna con l'hamo mostra, che l'interesse storza spesse volte a sar benessicio altrui: ma con intention di giouamento propio, e non per la sola virtu, che non può hauer sine meno nobile di se stessa, perche con la canna i pescatori porgono il cibo al pesce, con intentione di prenderlo, e tirarlo suori dell'acqua.

Questo medesimo affetto di propia affettione si dimostra nel rastello instrumento di Villa, il quale non serue per altro, che per tirare verso colui, che

lo maneggia.

Si veste di negro per mostrare, che si come esso colore non si può tramutare in altri colori, così l'interessato sta sempre sermo ne' suoi villi, e commodi, oltre che l'interesse propio è macchia, che da ciascuna parte oscura il bianco della virtù, e perche l'interesse tiene altrui in gelosia del propio commodo, & in continua vigilanza, così d'animo, come de' sensi; se gli accompagna seco il gallo posto nel modo, che di sopra si è detto.

Se li mette a canto il lupo, percioche l'interesse ha la medesima natura, & propietà di questo animale, essendo che del continuo è auido, & ingordo.

Interesse.

H Vomo brutto, magro, nudo, ma che habbia a trauerso vna pelle di lupo, & del medesimo animale habbia l'orecchie, & che abbracci, &
tunga con auidità con ambe le mani vn globo, che rappresenti il mondo, così
vien dipinto da Gieronimo Massei Lucchese pittore, huomo di bello ingegno,
& di bonissimo giuditio.

ITALIA CON LE SVE PROVINCIE, E PARTE DELL'ISOLE.

Come rappresentata nelle Medaglie di Commodo, Tito, & Antonino.

NA bellus. donna vestita d'habito sontuoso, e ricco con vn manto sopra, sieda sopra vn globo, ha coronata la testa di torri, e di muraglie, co la destra mano tiene vn scettro, ouero vn'asta, che con s'vno, e con s'altra vien dimostrata nelle sopradette Medaglie, e con la sinistra mano vn cornucopia pieno di diuersi frutti, e oltre ciò saremo anco, che habbia sopra la testa vna bellissima stella.

E PARTE DELL' ISOLE.



Italia è una parte dell'Europa, & fu chiamata prima Hesperia da Hespero fratello d'Atlante, il quale cacciato dal fratello, diè il nome, & alla Spagna, & all'Italia: ouero si detta Hesperia (secondo Macrobio lib. 1. cap. 2.) dalla stella di Venere, che la sera è chiamata Hespero, per esser l'Italia sottoposta all'occaso di questa stella. Si chiamò etiandio Oenotria, o dalla bontà del vino, che vi nafce, per che Ainon, chiamano li Greci il vino, o da Oenotrio, che su Rè de'Sabini. Vltimamente su detta Italia da Italo Rè di Sicilia, il quale insegnò a gl'Italiani il modo di coltiuare la terra, & vi diede anco le leggi, percioche egli venne a quella parte, done poi regnò Turno, & la chiamò così dal suo nome, come afferma Vergilio nel lib. 1. dell'Eneide.

Est locus, Hesperiam Gray cognomine dicunt Terra antiqua potens armis, atq; phere glebæ Oenotrij coluere viri, nunc fama, minores Italiam dixere, Ducis de nomine gentem.

Mora noi la chiamiamo Italia dal nome di colui, che vi regnò: ma Timeo, e Varrone vogliono, che sia detta così da i buoi, che in lingua greca anticamente

si chiamauano Itali, per esseruene quantità, e belli.

E per non essere io tedioso sopra i nomi, che habbia hauuto questa nobilissima parte di tutto il mondo, sopra di ciò non dirò altro: ma solo con breuità attenderò alla dichiaratione di quello, che appartiene all'habito, e all'altre cose che sono nell'imagine sopradetta. Dico dunque, che bella si dipinge per la dignità, & grande eccellenza delle cose, le quali in essa per addietro continuamente ritrouate si sono, & alli tempi nostri ancora si truouano, onde il Petrarca zitornando di Francia, a aunicinatosi all'Italia, & vedendola, con grandissima allegrezza disse.

Salue vara Deo tellus fanctiffima, falue Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis Tellus nobilibus multum generosior oris.

E Vergilio nella 2. delle Georgiche, anch'egli marauigliato della sua grand bellezza dice.

Salue Magna Parens frugum Saturnia tellus Magna virum,

E Strabone nel setto libro della sua Geografia, & Dionisio Alicarnasseo nel principio dell'historia di Roma, ragionando d'Italia, mostrano, quanto sia degna di lode, percioche in questa felicissima Prouincia si ritruoua per la maggiot parte l'aria molto temperata, onde ne seguita esserui adagiato viuere, e con assa differentie di animali, di augelli sì domestici, come anco seluaggi per vso de gli huomini, non tanto per la lor necessità, quanto anco per i piaceri, e trastulli loro.

Se le mette la bella stella sopra il capo per la ragione detta di sopra.

Si veste d'habito ricco, & sontuoso, essendo che in questa nobilissima Prouincia si veggono molti siumi, cupi, e laghi, diletteuoli sontane, vene di saluberrime acque tanto calde, quanto fresche, piene di diuerse virtù talmente, prodotte dalla Natura, così per il ristoro, e conservatione della sanità dell'huomo, come anche per i piaceri di esso. Il medesimo Virgilio nella 2. della Georgica così dice.

An mare, quod supra, memorem, quodq; alluit infra An nelacus tantos? te Larimaxime? neque Fluctibus, & fremitu assurgens Benace marino? An memorem portus, Lucrinoque addita claustra Atque indignatum magnis stridoribus aquor Iulia qua Ponto longe sonat unda refuso, Tyrrbenusq; fretis immittitur essus auernis?

Vi sono ancora non solo per maggior ricchezza, & sontuosità diuerse mis nere di metalli: ma etiandio varij, & diuersi marmi, & altre pietre sine, onde il detto Vergilio al luogo nominato narra, così seguendo,

Hac eadem argentiviuos, arisq; metalla Ostendit venis, atque auro pluvima sluxit. 398 ICONOLOGIA

La corona di torri, & di muraglie dimostra l'ornamento, e la nobiltà delle Città, Terre, Castella, & Ville, che sono in questa risplendente, & singolar Prouincia, onde il Poeta nel 2. della Georgica hebbe a dire.

Adde tot egregias Vrbes, operumque laborem Tot congesta manu præruptis oppida saxis: Fluminaque antiquos subter labentia muros.

Loscettro, ouero l'hasta, che tiene con la destra mano, l'vno, & l'altra sinificano l'imperio, & il dominio, che hà sopra tutte l'altre nationi, per l'eccellenza delle sue rare virtù non solo dell'armi: ma ancora delle settere. Lasciarò molt'altre cose dignissime di tal sode per non esser lungo: ma solo metterò in consideratione quello, che testissica sopra di ciò il nostro più voste allegato Poeta nel 2. della sua George

> Hac genus acre virum Marfos, pubemq; Sabellam Aßnetumq; malo Ligurem Volfcofq; verutos Extulit: hac Decios, Marios, magnofq; Camillos Scipiadas duros bello, & te maxime Cafar, Qui nunc externis Afia iam victor in oris Imbeliem auertis Romanis arcibus Indum.

11 Cornucopia pieno di varij frutti fignifica la fertilità maggiore di tutte. Paltre Prouincie del mondo, ritrouandoli in essa tutte le ouone qualita essendo che ha i suoi terreni atti a piodurre tutte le cose, he en necessarie all' humano vio, come ben si vede per Virgilio nel medesimo libro.

Sed neque Medorum sylua, ditissima terra, Nec pulcher Ganges, acq; auro turbidus Hermus Laudibus Italia certent: non Bactra, neque Indi. Totaq; turiferis Panchaia pinzuis arenis.

E poco dipoi.

Sed gravida fruges, & Bacchi massicus humor Impleuere: tenent oleaq; armentaq; lata Hinc bellator equus campo se se arduus infert: Hinc albi Clitumne greges: & maxima taurus Victima, sape tuo pro sussi flumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos, Hic per assiduum, atq; alienis mensibus estas, Bis gravida pecudes, his pomis ptilis arbos.

Siede sopra il Globo (come diceinmo) per dimostrare, come l'Italia è Signora, & Regina di tutto il Mondo, come hanno dimostrato chiaro gli antichi Romani, & hora più che mai il Sommo Pontefice maggiore, & superiore a qual-

siuoglia Perlonaggio,

Italia .

Piedi, con vn'hasta nella destra, & con il cornucopia nella sinistra, si come riferitce Adolfo Occone ab Vrbe condita 876. Se bene il terzo consolato di Adriano, secondo il conto del Panuino sù dell'872, dalla edificatione di Ro-

ma. Si può esponere, che l'Asta, come simbolo della guerra signischi l'Italia bellicosa, il cornucopia la sua fertilità, e ricchezza: Alcuni forse deside ebbono qui la sigura di Roma, come capo d'I. alia, & del mondo. Però dico vna Donna a sedere sopra spoglie, trosei, e arme di nemici, dall'una mano un bastone, ouero hasta, dall'altra una statuetta della vittoria alata, che tiene una corona di lauro: Roma selice in una menaglia di Adriano.

Donna a sedere nella destra tiene vn ramo d'alloro, come vittoriosa, nella sià nistra vn'hasta, com bellicosa: Vn'altra pur d'Adriano. Donna a sedere col murione, nella destra vn sulmine, nella sinistra vn bastone, per segno del dominio di tutto il mondo, con le parole ROMA FELIX. Fù anco rappresentata Roma eterna nella medaglia di Marco Giulio Filippo Imperadore, sopravno scudo, nella destra la solita statuetta della vittoria, nella sinistra il bastone: Lo scudo essendo rotondo, e sserico, pigliasi per simbolo della Eternità: Nella medaglia di Murio Cordo stampata da Fuluio Orsini, vedesi in vn medesimo riuerso Italia, & Roma insieme, Italia dal canto destro col Caduceo destro, col cornucopia nel sinistro braccio.

Roma tonicata in habito succinto, tiene sotto il piè destro vn globo, nella man sinistia vn'hasta, & perge la man destra alla destra d'Italia: Hoggidì in cima della Torre di Campidoglio vi è posta in piedi la statua di Roma armata, con la Croce in mano, Troseo, scettro, arme, & insegna più nobile. & misterio sa di tutti gli altri, per la quale ella è base, sondamento, & capo della Santa Mas

dre Chiefa, che Romana s'appella,

LIGVRIA.

DONNA magra, di aspetto virile, & feroce sopra di vno scoglio, o sasso, hauerà vna veste succinta con ricamo d'oro in dosso, vn corsaletto, & in capo vn'elmo. Terrà la destra mano alta, & aperta, in mezzo della quale vi sarà d pinto vn'occhio, & con la sinistra mano porgerà con bella gratia vn ramo di palma, & appresso al sato destro vi sarà vn timone, e dal sinistro vno scudo con due, ouero con tre dardi.

Ligaria, secondo il Biondo, è prima Regione dell'Italia dall' Apennino sino al mar Tosco, & Catone, Sempronio, & Beroso, dicono, che la Ligaria pigliasse tal nome da Ligasto signicolo di Fetonte Egittio, che venne in questo luogo ad habitare insieme con suo padre, auanti che venissero i Greci d'Attica, &

Enotrio d'Arcadia.

Fù poi questo suogo chiamato Genouesato da Genoua Città principale, &

nobilitim di quetta Prouincia .

Magra, & sopra vn sasso si dipinge, per ellere la maggior parte di questa Prouincia sterile, (secondo che scriue il Biondo) dicendo, che li Romani erano soliti di mandare ipesso Colonie in tante parti d'Italia, & non mandarono purevna a Genoua, ne in altro luogo di essa Prouincia, temendo, che i soldati per detta cagione non vi potessero habitare. Onde Strabone nel lib o quinto, scriue il Genouesato eller posto fra i monti Apennini, & che conuene a paesani, per raccorre qualche cosa da viuere, zappare i loro sasso sa apri suoghi, anzi spezzare li sassi per accreicere la coltiuatione. Il medesimo accenna Cicerone LIGVRIA.



in vn'oratione contra Rullo, dicendo.

Ligures montani, duri, & agrestes.

La veste col ticamo d'oro denota la copia grande de' danati, oro, argento, e altre ricchezze infinite, di che abbendano questi Popoli, li quali con industria, e valore hanno in diuerti temp acquistate, e tutta via l'augumentano in infinito, come Gionan Maria Cataneo nella sua Genoua ampir mente ne scriue.

fiene con la finistra mano il ramo della palma, per dimostrare, che non poco honore riceue ogn'anno da questa pianta questa Prouincia, poiche de i suoi candidi rami il Sommo Pontesice nella Quadragesima benedisce, & distribuisce con molta veneratione a tutti gl'Illustrissimi Signori Cardinali, a Prelati, & ad altri principali.

La destra mano aperta con l'occhio in mezzo di essa significa l'industria di

quetti

questi popoli, con la quale suppliscono al mancamento naturale del paese inprocacciarsi con varie arti tutte le cose, che fanno al ben viuere, come il dette Cataneo denota con li seguenti versi.

> Ingenio hos sublimi homines, animosaq; corda Viribus inuictis peperit durosque lacertos.

Si dipinge la detta figura d'aspetto feroce, armata di corsaletto, d'elmo con le scudo, dardi, & con l'habito succinto, percioche narra Strabone nel quarto libro, & il Biondo, che i Liguri sono stati sempre ottimi, & valorosi Soldati, & che soleuano adoperare gli scudi, & erano buoni lanciatori, & Giordano monaco Scrittore delle cose Romane, dice, che questi popoli ricusarono molto di venire sotto il giogo de' Romani, & che animosamente, & ostinatamente fecero lor gran resiltenza, e Liuio ancora ragionando della loro ferocità, dice, che pareua che fossero a punto nati questi huomini, per trattenere li Romani nella. militia, che spetto con ingegno bisognaua effere con loro alle mani, & che non era Prouincia più atta a fare, che i Soldati Romani diuenissero forti, & animosi di questa, per le difficoltà de' luoghi fra quelle aspre montagne, doue era necesfario allalirgli, come anco per la destrezza, & coraggio de i detti, che non dauano tempo a i Romani di riposare, il qual valore se bene in quei tempi mostrarono, lecondo Liuio, & altri gravillimi auttori, nondimeno ogni giorno 2 maggiori imprese si sono esposti, da' quali han tiportata gloria, & honore; fra quali imprete non tacerò quella vittoria, che Biagio Asareto hebbe contro Alfonso Re di Aragona, il quale si rese prigione in mano di Iacomo Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, vno delli capi dell'Armata, essendo chiarissima la fama del suo grande valore. Similmente in questa gloriosa Victoria su preso Giouanni Rè di Nauarra, & l'Infante Henrico suo fratello, come per l'Historie · di Napoli si vede, e nel Compendio di esse del Collenuccio nel lib. 6. sog. I 28.

Tralascierò di dire molt' altre marauigliose imprese, con l'interuento di tanti Caualieri, & Capitani samosi, che in diuersi tempi sono stati, & hanno satri

gloriofi acquisti per i lor Signori.

Il timone, che se le dipinge a canto così ne significa l'ottimo gouerno della nobilissima Republica di questa Prouincia, come anco il maneggio della namigatione, che per esser questo paese marittimo con singular maestria si esercita di diuersi vsi, così di pace, come di guerra, per hauer hauuti, & hauendo ancora hoggi huomini samossissimi, li quali han comandato in mare, & comandano tuttauia. Già sù Christosro Colombo, la chiara sama del quale perpetuamen, mente viuerà, hauendo egli per via della nauigatione, con stupor deila Natura con animo inuitto, e singolar piudenza penetrato a luoghi inacessibili, e trouati nuoui mondi, ignoti a tanti secoli passati. Francesco Maria Duca d'Vrbino, huomo di singolare virtà, & prudenza, il quale resse eserciti Papali, & Veneti. Nicolò Spinola Generale dell'Armata di Federigo I I. Imperadore. Ansaldo di Mare Generale dell'istesso. Princisuale Fiesco Generale Vicario dell'Imperadore Greco, che hebbe in do lo l'Isola di Mitileno.

Che

Che dirò di Giouan Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, che per la rara virtù, & eccellente valor suc su General di Mare, e di Terra di Costantino Imperadore di Costantinopoli. Andrea Doria General di mare per il Papa,
per il Rè di Francia, per Carlo V. Imperadore, & per Filippo Rè di Spagna, &
vltimamente Giouan' Andrea Doria per il detto Rè di Spagna. Ma doue ho
lasciato Elio Pertinace, ilquale (mercè delle virtù, & delle ottime qualità sue)
ascese all'Imperio Romano? Ma quello, che maggior gloria porta a questa prouincia, è l'hauere hauuti anco quanto al grado Ecclesiastico infinito numero di
Prelati di S. Chiesa, Vescoui, Cardinali, & Papi, come sono Innocentio IV.
Adriano V. Nicolò V. Sisto I V. Innocentio IX. & Giulio I I.

Molto più si potrebbe dire, che per non essere troppo prolisso tralascio, essendo questa singolarissima prouincia degna di molto maggior lode della mia.

TOSCANA.

NA bellissima donna di ricchi panni vestita, sopra de' quali hauerà il manto del Gran Ducato di velluto rosso foderato di armellini, in capo hauerà la corona del Gran Duca, l'habito di sotto al manto sarà simile ad vn camicio bianco di lino sottisssimo, dalla parte sinistra vi saranno diuerse armi, e l'Arno siume, cioè vn vecchio con barba, e capelli lunghi, & che giacendo sia posato con vn gomito sopra vn'vrna, della quale esca acqua, hauerà il detto siume cinto il capo di vna ghirlanda di saggio, & a canto vi sarà a giacer vn leone, & dalla destra vi sarà vn'ara all'antica, sopra la quale vi sarà il suoco, & intorno a detta ara vi saranno scolpiti l'Vrceo, la Patera, & il Lituo verga augurale, in mezzo siano varij, e diuersi instromenti sacerdotali, secondo il falso, & antico vso de' Gentili, e con la sinistra mano tenga con bella gratia vn giglio tosso, & vn libro.

Molti nomi hà hauuti questa Provincia, vno de quali su Tirennia, come narra Beroso Caldeo nel libro 1. dell' antichità, & Trogo nel 2. dicendo esser stato nominato così questo paese da Tirreno figliuolo di Atio, il quale per quanto narra Strabone lib.5. dice che dell'Idia mandò quiui habitatori, percioche Atio vno discendente di Hercole, & di Omfale, essendo dalla fame, & carestia sforzato mandar fuori parte del suo Popolo, tratte le sorti, & dando a Titreno la maggior parte delle genti il madò fuori, ond'egli venuto in questo paese lo chia mò Tirrenia. Fù poi da' Romani, secondo Dionisso Alicamatleo, chiamata. Etruria dall'intelligen 72, & esperien 72 del ministrare il culto diuino, nelquale vinceuano tutte l'altre nationi; onde questi popoli erano perciò in tanta stima appresso li Romani, che (come dice Dionisio insieme con Liuie) mandauano i loro figliuoli in questa prouincia ad imparare non solo lettere: ma anco li costumi, & la Religione. Al fine pigliò il nome di Iuscia, o di Toscana, (secondo Festo Pompeo ) da Tosco lor primo Rè, figliuolo d'Hercole, & d'Arasla, che. venne quiui dalle parte del Tanai, e sù creato Colito dalli Gianigeni, & poi Rè, fù poscia confirmato questo nome per l'eccellenza del modo di sacrificare, che víauano questi popoli, come habbiamo detto, & di ciò sa mentione Plinio nel libro 3. cap. 5.

Bella

Bella si dipinge, percioche questa nobilissima Prouincia, gioia d'Italia; è lucidissima, & vaghissima per hauer quella tutte le doti di natura, & arte, che si può desiderare, come di Cielo benignissimo, di salubrità d'aere, di sertilità di ter re per esser abbondante di Mari, Porti, Fiumi, Fonti, Giardini, ben piena di Città celebri, & grandi, & di sontuosissimi edistij, così publici, come priuati, e di innumerabili ricchezze, & per esser seconda di pellegrini ingegni in ogni arte, in ogni studio, e scienza, così di guerra, come di pace samosi.

L'habito, e corona del Gran Ducato, è per denotare questa celebre Provincia con quella prerogativa, che più l'adorna, havendo la Serenissima Casa de Medici non meno con opere gloriose, che con famosi titoli, & insieme oltre modo illustrata la Toscana, percioche a chi non sono noti li nomi, & attioni egregie, & heroiche de i Lorenzi, de i Cosmi, e de' loro dignissimi Successori, per lo valore, e grandezza, de' quali le più illustri, e Regali case del mondo han-

no voluco hauer con elli consanguinità, & affinità.

Il giglio rosso, se gli sa tenere in mano per meglio denotare questa Provincia, con l'insegna della più principal Città, che è Metropoli, e gouernatrice quasi di tutta la Toscana.

Il libro ne denota, che questa nobilissima Provincia è molto seconda d'huomini letterati, & in tutte le scienze, tenendo ella sola aperti tre celebri Studij,

cioè di l'erugia, di Siena, e Pisa.

L'habito bianco, che detta figura tiene sotto, significa la lealtà de' costumi, purità di mente, siede sincera consorme a quanto d'abasso si dirà della. Religione.

Gli si mette a canto l'Arno, come siume principale, che passa per mezzo Toscana, e da esso ne riceue molti commodi, & vtili, come si potrà vedere nella.

descrittione al suo luogo di detto siume.

Learmi, che gli sono a lato, dimostrano, che nella Toscana vi sono, & sono stati sempre huomini nella professione dell'armi illustri, e samosi, tra' quali non lasciarò di dire in particolare de i Luccesi, come huomini valorosissimi, & in inuitti in tal professione. Onde in particolare, & in vniuersale in tutta la Pro-

uincia di maggior lode son degni, che della mia.

L'ara a l'antica con il fuoco, & gli sopradetti instrumenti è segno di quella, falsa Religione verso gli antichi De, tanto celebri nella Toscana, che sola ne teneua cathedra, & scola, oue i Romani con tutto il Latio veniuano ad imparare le cerimonie, & i titi, & i dottori di essa erano in tanto credito, & veneratione, che il Senato, e Popolo Romano nelle graui difficultà de' publici maneggi, nell'euenti, & accidenti delle cose richiedeua il lor consiglio, & interpretatione circa la legge de loro prosani Dei; onde si sa chiato, che a tutti i tempi è stara grande la pietà, & Religione di questo popolo.

Veggiafi anco nel tempo del vero culto di Christo Nostro Signore, che è stera questa Prouincia samosa, & celebre per molti Santi, che vi sono stati trentasei corpi de' quali nella samosa, & antica Città di Lucca visibilmente hoggi si vedono senza gli altri, che di altre Città di detta Prouincia si potreb bono raccontare, è similmente samosa per molti gran Prelati di Santa Chiesa,

liquali

li quali non la falsa: ma la vera Religione seguendo sono stati specchio, & esempio di carità, bonta, & di tutte l'altre virtù morali, e Christiane; & pure hoggi ve ne sono tali, che di molto maggior lode son degni, che non può dar loro la mia lingua, percioche chi porra mai dire a bastanza le lodi, & heroiche virtà dell'Illustrissimo Francesco Maria Cardinal del Monte, non meno da tutti ammirato, e riuerito per la maesta del Cardinalato, che per le qualità Regie della sua persona, che ben lo gimostrano disceso, come egli è, da vna delle più nobili stirpi del mondo. Ma non solo questa nobil Prouincia hà in S. Chiesa hauuti membri principali, ma vi son stati i capi stessi di valore, & bontà in comparabile, come sù Lino, che meritò di saccedere immediatamente al Principe delli Apostoli nel gouerno di S. Chiesa, il quale su huomo Toscano, e di santa vica, che diede grandissimo nome a questa Regione.

Sono più, tecondo i leguenti tempi stati altri, & per santità, e dottrina, & eccellenti artioni molto segnalati, iquali per breuità si trasasciano: ma non si può già pretermettere il gran Leone Primo, percioche chi di que to nome non ammirerà la santità, & la profonda dottrina, pure ne gli scritti suo: sasciatici, & come al nome, il coraggio, & autorità in sui molto ben corrupose, percioche con la presenza, & semplice parola spauentò, & raffrenò la rabbia di quel

Atila guastatore d'Italia, detto à sua confusione flagello ai Dio.

Del presente Pontesice C L E M E N T E V11 I. ognun vede chiaro la mirabil pietà, & l'ottumo, e giusto gouerno, & ognun stima, che per la iantissima mente di Sua Beatitudine, & per l'orationi sparse di lagrime, che molto frequentemente sà, & per quelle, che di continuo sa fare al santissimo Sacramento dal suo popolo, oltre infinite altre attioni di singolar Carità, e di raro essempio della Santità sua, ogni impresa gli sia sotto il suo selicissimo Pontificato successa prosperamente, & sauorito da Dio a tranquillità, & pace vniuersale del popolo Christiano, ad augumento del culto divino, & dello stato Ecclesiastico; onde rimarranno di tanto Pontesice (che piaccia al Signore Dio di conservarso lung hissimo tempo) memorie glorio sissimo.

V M B R I A.

NA vecchia vestita all'antica, con elmo in testa, statà in mezzo alle radici di più monti altissimi, che adombrino parte del suo corpo, con la destra mano eleuata sostertà vn tempio suor dell'ombra, con alquanti raggi, quello riguardando, & con la sinistra statà appoggiata ad vna rupe, dalla quale precipitosamente cada gran copia d'acque; & sopra di essa rupe sarà vn'arco celeste, da vna banda poi saranno i Gemini, che tengano vn connucopia pieno di siori, & frutti, e dall'altra vn grande, & bianco toro, con vani colli, & spatiose pianure intorno.

Questa Prouincia fu chiamata Vmbria (secondo alcuni) ab imbre, cioè dalla pioggia, percioche hanno creduto i Greci, che gli habitatori d'essa rimanessero salui dalle pioggie del dilunio vniuersale, il che è mera sauola, percioche la Sacra Genesi è in contrario. Onde megno dicono coloro, che Vmbria sosse detta dall'ombra, & che quella Regione sia ombrosa, per l'altezza, & vici-

nat. Za delli monti Apennini.

Viti-

V M B R I A.



Vltimamente parte di essa è stata chiamata Ducato di Spoleto, il qual nome hebbe (secondo che narra il Biondo) da Longino primo Esarco di Italia. Hò detto, parte, perche intendo il descriuere il Vmbria, secondo la descrittione de

gli autori antichi, nella quale sono compresi anco gli Vmbri Sabini.

Vecchia, & vestita all'antica si d pinge, percioche gli Vmbri sono popoli antichissimi d'Italia, come attesta Phinio lib 3. cap. 14. intanto, che per mostrare l'antichità grande di essa alcuni hanno detto de gli Vmbri quello, che credento i Greci saudosamente, come si è detto di sopra. Bene è vero, che l'Vmbria è antichissima, come dice Plinio nel luogo di sopra ottato, & altri autori. E Propertio suo alunno nella prima elegia nel quarto libro.

Vmbria te notis antiqua penatibus edit.

Ed il Mantuano Poeta similmente.

O memorande senex, quo se vetus Vmbria tantum Iactat.

404

Si sa con l'elmo in testa, percioche gli Vmbri surono molti potenti, & sormidabili nell'armi, intanto che, come dice Tito Liuio nel libr. 9. minacciauano Roma, ancorche trionsante, disposti di volerla prendere, il che viene anco affermato da Giouanni Botero nel primo libro delle sue Relationi Vniuersali, dicendo, che gli Vmbri sono popoli de' più guerrieri d'Italia, di ciò sa sede anco Virgilio nel 7. & Silio Italico nel 4. & 8. libro de bello Punico, & il Mantoquano, mentre dice.

Priscis oriundus ab Vmbris Fortis equus.

Di questa Prouincia su Q. Sertorio, non men dotto, che brauo, & esperto Duce nell'arte militare, come attesta Suida, lasciando da banda infiniti altri guerrieri, & valorosi Capitani de' tempi nostri, de' quali sono piene l'Istorie,

come sa chi si diletta di leggerle.

Si rappresenta in mezzo a le radici di più monti per due ragioni, l'vna è per dimostrare, che è natural de' monti render ombrose quelle parti, alle quali so-prastanno, che perciò anche parte del corpo le si sa dombrato, onde poi è stata chiamata Vmbria, come si è detto di sopra. L'altra ragione è per significare, che questa Prouincia è nel mezzo d'Italia, la quale essendo tramezzata tutta da' monti Apennini, sta in mezzo a tali monti, percioche l'Vmbria si chiama l'vmbilico d'Italia, come dicono M, Varrone, Plinio, & altri. Il che anco chiaro dimostra Francesco Mauro da Spello nel primo libro della sua opera intitolata Francisciados, oue descriue la vita del Serassico S. Francesco mentre dice.

Nonne idem Italia monstrabas sapius oram In medio gleba letam vbere Tybris ameno Amne secat qua pingue solum, lenisque sub Asi, Qualatera excelsi leuo facit ardua cornu? Hinc Erebi excidio regais narrare solebas Venturum Heroem.

Sostiene con la destra mano vn tempio risplendente, percioche nell' Vmbria son due gran capi di Religioni delle maggiori, che sian'al mondo, l'vno de'quali fù il gran Padre S. Benedetto da Norcia, fotto il quale militano 30. altre Religioni, & sono stati di quest'ordine monastico da 60. Papi, molti Imperadori d'Oriente, & d'Occidente, Rè, Duchi, Principi, Conti, Imperatrici, Reine, Duchesse, & altre donne, per nobiltà, dottrina, e santa vita illustri. L'altro capo è il Serafico padre S. Francesco d'Affisi fondatore della Religion de' Frati minori, cioè de' Capuccini, de gli Osseruanti, de' Conuentuali, del terzo ordine de' Riformati, de' Cordigeri, e molt'altri, che viuono, e viueranno fotto la regola, e protettione di S. Francesco,i quali il Signore Dio, pe' meriti di questo gran Santo a sua imitatione sa sempre nuouamente sorgere per tutta la Christianità con forme all'oratione, che di lui canta la Santa Chiesa dicendo: Deus, qui Ecclesiam tuam Beati Francisci meritis setu noue prolis amplificas, & c. Lascio da parte S. Chiara capo d'infinite Vergini.che nelli claustri seruono all'altissimo Dio, & molti altri Santi, & Sante, de' quali n'è pieno il Catalogo. E che anticamente l'Vmbria sia stata piena di Religione, lo accenno Propertio nel 116. 4.

Vmbria te notis, antiqua penatibus edit.

TOSCANA.

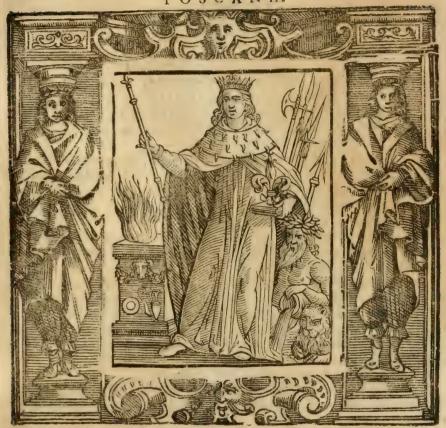

Le si dipinge appresso l'horribil cascata del lago Velino, hora detto Piè di luco, come cosa, non solo in questa prouincia notabile: ma anco in tutta Italia, perche è tale la quantita dell'acqua, & il precipitio nel qual impetuosamente casca, che lo strepito, & percossa d'essa si sente rimbombando per spatio di 10. miglia, dando a' riguardanti marauiglia, e spauento, & per la continua eleuatione de' vapori cagionati dalla gran concussion dell'acqua restetendosi i 12ggi del Sole, vien a formarsi vn'Arco celeste da' Latini chiamato Iris. Onde Plinio nel lib 2.cap.62. così dice.

In lacu Velino nullo non die apparere arcus.

Come hoggi anco si vede; e se bene l'arco celeste alle volte significa pioggia nondimeno questo, del qual si parla, non può esser preso in tal senso, perche questo è particolare, e non si sa se non di giorno, quando il Cielo è più sereno; onde possa il sole co' suoi taggi verberar quella parte, ou'è maggiore eleuatione de vapori per la concussion dell'acque, e non per tanto è notabile questo

od per

per la cagione detta di sopra, quanto perche è in mezzo dell'Italia, come and cora lo descriue Vergilio nel 7. dell'Eneide.

Est locus Italia in medio sub montibus aleis.

Nobilis, & fama multis memoratus in oris

Amsancti valles, densis hunc frondibus antrum'

Viget vtrimque latus nemoris, medioq; fragosos

Dat sonitum saxis, & torto vertice torrens.

Hic specus horrendum, & sanispiracula Ditis

Monstrantur, ruptoq; ingens Acheronte vorago.

Pestiferas aperit sauces, queis condita Erinnys,

Inuisum numen terras calum; seuabat.

Non senza ragione se le conviene il cornucopia, perche, come dice Strabone nel 7, lib. della sua geografia, Vniversa regio sertilissima est, della quale anco Propertio nell'Epigramma ad Tullum de patria sua dice.

Proxima supposito contingens Vmbria campo Me genu t terris fertilis oberibus.

Ed è di maniera fertile questa prouincia, che vi sono alcuni suoghi, come quelli campi chiamati Rosea Reatina, che da Cesare Vopisco, & da M. Varro-

ne sono chiamati il grasso d'Italia.

Il medesimo conferma anco il Botero, & gli altri scrittori si antichi, come moderni, & perche tesano de Vrbibus dice, che Vmbria gli animali due volte l'anno partoriscono, & bene spesso gemelli, come anco le donne, & gli arbori duplicatamente producono & siori, & frutti, come si vede anco ne rempi nostri. Però mi pare, che le conuenga, che il cornocopia sia sostenuto da Gemini, e che di lei meritamente si possa dire quel verso di Vergilio dell'Italia.

Bis grauida pecudes, bis pomis vtilis arbos.

Si pone Vltimamente il Toro bianco a lato alla detta figura; perche in questa provincia nascono bellissimi tori, & per lo più grandi, & bianchi, i quali appresso de' Romani erano in grande stima, percioche di quelli si servinano i trionfanti nelli trionsi, & sacristii, lavandoli prima nell'acqua nel siume Clistunno. Onde Vergilio nella seconda georgica dice.

Hinc albi Clitumne greges, & maxima Taurus Victima, sapè tuo perfusi flumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos.

E Silio Italico ancora nel lib. de Bello Punico di questo parlando, dice.

Meuanus Varrenus erat cui divitis ober Campis Fulginea, & patulis Clitumnus in aruis Candentes gelido perfundit flumine Tauros.

Enel lib. 8. Et lauat ingentem perfundens flumine sacro. Clitumnus Taurum.

E Francesco Mauro nel 3. lib. Francisciados.

Et latos vicina tuos Meuania campos

Prospettu petit admirans, quos litore sacro

Clitumni pascis candenti corpore Tauros.

LATIO.



E deue hauer intorno colli, e pianure, per dimostrare la Natura del luogo, essendo dotata l'Vmbria di valli, colli, e piani bellissimi. Onde Silio Italico nel lib, 6. de bel, pun. disse.

Colles ombros, atq; arua petebat
Annibal excelfo fummum qua vertice montis
Deuexum lateri pendet Tuder, atq; obilatis
Porrecta in campis nebulas exalat inertes,
Et fedet ingentem pasceus Meuania Taurum.

Dona Ioui.

EDRASSI per il Latio l'antico Saturno, cioè vn' huomo con barba longa, folta, e canuta, fedendo in vna grotta, tenendo in mano la falce, e sopra la detta grotta si rappresenta vna donna a sedere sopra d'vn mucchio di diuerse armi, a armadure. Terrà in capo vn celatone guarnito in cima di belle penne, a nella sinistra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro, a nella sinistra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro, a nella sinistra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro, a nella sinistra mano vna corona, ouero vna corona nella sinistra mano vna corona.

nella destra i' parazonio, il quale è spada corta,larga, e spuntata.

Il Latio per la sede, che tiene il Romano Imperio . non solo è la più famosa

parte dell'Italia: ma di tutto il mondo.

Per lo Saturno nella grotta si disegna questa provincia, hauendo acquistato il nome di Latio dall'esseruis Saturno nascosto, mentre suggiua dal figliuolo Gione, che l'haueua privato del suo Reame, come racconta Vergilio nell'ottauo libr. dell'Eneide, oue dice.

Primus ab athereo venit Saturnus Olympo Arma Iouis fugiens, & regnis exul ademptis. Is genus indocile, ac dispersum montibus altis Composuit; legesque dedit, Latiumq; vocari Maluit: his quoniam latuisset tutus in oris.

Ed Quidio nel primo de' Fasti.

Causa ratis superest: Tuscum rate venit in amnem Ante pererrato falciser orbe Deus.

Hac ego Saturnum memini tellure receptum: Cælitibus regnis d Ioue pulsus erat.

Inde diu genti mansit Saturnia nomen:

Dieta quoque est Latium terra latente Deo

At bona posteritas puppim formauit in are Hospitis aduentum testificata Dei

Ipfe solum coluit, cuius placidissima lauum Radit arenosi Tybridis vnda latus.

Tiene la falce, come propio instrumento, ouero insegna, con che da Poeti vien descitto, da essa denominato, se gli attribusse la detta falce, perche dicono alcuni, che egli su l'inuentore, che la troud mentre insegnò a gli habitanti d'Italia, e'l coltiuare de campi, e di fare il raccolto del grano, e di tutte le biade. Altri dicono, che quest'arme li su data dalla madre, quando su contro del padre, & si mosse a liberare i fratelli di prigionia, & che con essa castro Cielo, come racconta Apollonio nel quarto lib. delli Argonauti.

Per la donna sedente sopra della grotta si mostra Roma, laquale essendo posta sul Latio, non solo come cosa samosissima singularmente dichiara questo paese, ma li sa commune tutto il suo splendore, & la sua gloria, oltre che per aitro vi stà bene la detta sigura, peresoche Roma anticaméte hebbe nome Satur miasilche dim stra Quid.nel 6. lib.de Fasti introducedo Giunone, che di se parla.

Si genus aspicitur, Saturnum prima parentem

Feci , Saturni sors ego prima fui. A patre dicta meo yuondam Saturnia Roma es

Hęc illi à cœlo proxima terra fuit .

Si torus in pretio est, dicor Matrona Tonantis Iun Laque Tarpeio sunt mea Templa Ioui.

Nella guisa, che si è detto si rappresenta Roma, come hoggi di lei si vede vna nobilissima statua di marmo antica negl'horti degli statuarissimi Signori Cesi nel Vaticano.

Il ramo

Il ramo del lauro, ouero la corona del medelimo, oltre il suo significato, che è vittoriosa, & trionsi, che per segno di ciò si rappresenta sopra l'armi già dette, denota anco la copia di lauri, di che abbonda questa Prouincia, & quello, che Plinio narra nel lib. 25. al cap. 30. cieè, che su vi Aquila, la quale hauendo rapita vna gallina bianca, che haueua in bocca vn ramuscello di sauro carco di bacche, la lassò cadere salua nel grembo di Linia Drussita, la qual su poi moglie di Augusto, sopra l'qual satto richiesti gl'indouini, rispotero, che si douestero coseruar la gallina, & i polli, che di lei nascessero. Che il ramo si piantasse, il che essendo satto nella villa di Cesare presso il Teuere, ne crebbe di questa sorte di alberi vna gran selua, della quale trionsando poi gl'Imperadori portauano vna ramo in mano, & vna corona in testa.

Ne sù solamente la detta selua, che in altri luoghi se ne secero molt'altre, che sono durate molto tempo, & sin'hora sevede, che in questa regione vi è mag-

gior copia di lauri, che in qualsiuoglia altra Prouincia d'Italia.

# CAMPAGNAFELICE,

IPINGESI questa selice Prouincia in vn slorido campo con la figura di Bacco, & di Cerere, li quali stiano in atto siero di sare alla lotta, & che non si discerna auantaggio di sorza più in vno, che nell'altra.

Hauerà Bacco in capo vna ghirlanda di vite, con pampani,& vue,& Cerere

parimente hauerà vna ghirlanda di spighe di grano.

Dalla parte di Bacco saranno olmi grandissimi con verdeggianti viti, che saliscano sino alla cima di essi arbori cariche di vue, & per più vaghezza vi si potrà anco mettere a canto vna tigre, come animale dedicato a Bacco, & dall'altro lato di Cerere vna campagna di alti, & spigati grani, & vna gran serpe, dedicato animale Cerere.

Felice veramente si può chiamare questa Prouincia, poiche ella abbonda di molti beni, & specialmente di quelli, che sono alla natura humana necessarij, come il pane, & il vino. E venendo in cognitione i Greci antichi della selicità di questa sertilissima Prouincia con appropiata, & gioconda sauola sinsero, come racconta Plinio nel lib.3 che questa campagna sosse lo steccato doue di continuo combattano Cerere, e Bacco alla lotta, per dimostrare, che Cerere in produr grani non ceda alla secondità di Bacco in produr vini, & altresi Bacco, anch'egli non ceda all'abbondanza di Cerere, in produr grani; doue che per questa rissa tanta la sertilità dell'vna, e dell'altro, che dal tempo de' Greci insino hora stanno combattendo, non essendo ancora nessun di essi stracchi, ne che voglia cedere per honor del lor frutro per vtilità del genere humano, ne lasciano campo di poter dare giuditio qual di essa siù forte, & valorosa.

Campagna Felice, ouero Terra di Lanoro.

Per far diuersa pittura di questa Prouincia, rappresentaremo vna bella, & gratiosa giouane in luogo ameno, con ghirlanda in capo tessuta di varij sori, & con veste di color vesde, parimente dipinta a sieri di diuersi colori.

CAMPAGNA FELICE, OVERO TERRA DI LAVORO



Sotto il braccio destro tenga vn fascio di spighe di grano, & con la sinistramano con bella gratia vna verdeggiante vite, la qual mostri di essere secondissi ma del suo frutto, & a canto vi sia vna spelonca, dalla quale esca, sumo, e acqua.

Fu da Plinio nel 3. libr. nominata questa Prouincia, Campagna felice, dalla felice produttione de' frutti, i quali d'essa abbondeuolmente si cauano.

Al fine sù detta terra di lauoro dall' ageuolezza di lauorare questo paese, per la qual coltura, & lauorare facilmente s'apparecchia a riceuere la sementa, & però anco sù chiamata campi laborini.

Altri dicono, che pigliasse nome di terra di lauoro per esser molto fruttifera, si come dicessero ella è buona questa terra da lauorare, perche non si perde

l'opera, ne la fatica.

Fù anco nominata così questa Prouincia dalla satica, laquale hebbero gli antichi a conquistarla, & poi a ritenerla soggetta, come narra Liuio.

Bella, gratiosa, vestita nella guisa, che dicemmo, e con la ghirlanda di fiori si

di-

dipinge acciòche si conosca, come la Natura ha noluto mostrare quanto questa Provincia sia amena, & fruttisera, & data occasione a gli antichi (come riserisce Plinio nel libro terzo) di chiamare questa Regione Campagna selice, poiche quiui è aria temperata con tanta dolcezza, che molti Imperadoti, & Senatori Romani infastiditi del mondo vi si sono ritirati à più tranquilla vita, massime a Pozzoli, & a Baia, & similmente secero altri grandi huomini per occuparsi nelli studij delle lettere, tra'quali sù Virgilio eccellente Poeta, Tito Liuio, Oratio, Claudiano, & Francesco Petrarca molto amico di Roberto Rè di Napoli, onde sopra di ciò così dice Silio Italico.

Nunc molles, vbi ritus, atq; hospita Musis Otia, & exemptu curis granioribus suu.

E non solo quiui è, come habbiamo detto, aria così perfetta: ma vi si truouano tutte le delitie per li piaceri, & vtili de gli huomini, essendo che da ogni lato si vede la diuersità de i frutti, e quello, che maggiormente importa, copia grandissima di grani, e vini, e che per tal significato si rappresenta con il fascio delle spighe di grano, & con la verdeggiante, e seconda vite carica di vue; onde Martiale nel primo libro de' suoi epigrammi specialmente parlando del mon te Vesuuio suogo compreso in questa parte, così dice.

Hic est pampineis, viridis modo Vesuius vmbris.

Presserat hic madidos nobilis vua lacus.

Hac iuga quàm Nisa colles, plus Baccus amauit

Hoc nuper Satyri monte dedere choros;

Hac Veneris sedes, Lacedamone gratior illi

Hic locus Herculeo nomine clarus erat:

Cuntia iacent flammis: & tristi mersa fauilla:

Nec superi vellent hoc licuisse sibi.

La cauerna, della quale esce, e sumo, & acqua, dimostra i saluberrimi bagni tanto nominati di questa Prouincia, i quali sono molti, se bene vn solo si rappresenta, & per la parte si deue intender il tutto.

CALABRIA.

ONNA di carnagione fosca vestita di color rosso, in capo hauerà vna bella ghirlanda di fronde d'ornello sparse di manna, con la destra mano terrà vn cornucopia pieno d'vue di diuerse spetie bianche, e nere, con la sinistra mano tenga vn ramo di ginestra carico di bocciuoli di seta, & vn ramo di bambagio con le soglie, e frutto, e per terra vi sia anco vn sascio di canne mele.

Il nome di Calabria, pare che sia voce Greca, il quale habbia riceuuto questo paese da Greci, che l'hanno habitato, percioche essendo nome composto da Calos, & Brijo (delle quali voci l'vna significa buono, & l'altra scaturire) si viene a lodare con tal nome questa Prouincia, essendo che in essa si troua il sonte di tutti i beni, il che conferma Pietro Razzano, & Francesco Berlinghieri nella sua Geografia, nelli suoi versi, che così dicono.

Calabria è detta nel presente giorno, E significa il nome, che produce Le cose buone, e con copioso corno.

Dd 4 Etin

# ICONOLOGIA

CALABRIA:



Et in vero questo paese è molto fruttifeto, pieno di opportuni monti, d'aprichi colli, & di amenissime valli: ma quel, che più importa, vi è aria perfettissima, che rende gratissimi quei beni, che la Natura produce,

Il color sosco del a carnagione, & l'habito rosso dinotano l'operationi del color del Sole, che le è molto amico, il che fignifica Oratio nell' Ode 31. del

1. libro dandog'i l'eniteto di stuoso.

La ghirlanda di ornello cacico di manna, che tiene in capo, è per dinotare, che il Cielo in questo suogo è benignissimo, & vi pioue largamente gioconda, & salutifera rugiada della manna, & perche quella, che si ricoglie sopra l'orno è la migliore, & la più persetta, perciò di questo a bero le facciamo la ghirlanda, & non di altra pianta.

Con le diuerse vue si dimostra la copia de i generosi vini, che si fanno inquesta Provincia, li quali portandosi in diuerse parti d'Italia fanno memorabi-

le il paele, & il suo nome.

11

Il ramo di ginestra co' boccioli di seta, la bambace, & le canne mele sono gli altri frutti più speciali, per li quali si rappresenta maggiormente la Prouincia, facendouisi, come ogni vn sà, grandissima quantità di seta, di bambagia, di quecaro.

## PVGLIA.

DONNA di carnagione adusta, ch' essendo vestita d'un sottil velo, habibia sopra d'esso alcune tarantole, simili a' ragni grossi rigati di diuersi colori, stard la detta sigura in atto di ballare, hauerà in capo una bella ghirlanda di vliuo con il suo frutto, & con la destra mano terrà con bella gratia un mazzo di spighe di grano, e un ramo di mandolo con soglie, e frutti, hauerà da una parte una Cicogna, che habbia una serpe in bocca, & da l'altra diuersi instromenti da sonare, & in particolare un tamburino, & un pissaro.

Fu da gli antichi chiamata quella Prouincia Apulia da Apulo antichissimo Rè di questo luogo, che quiui venne ad habitare molto tempo auanti la guer-

re di Troia.

Dipingesi di carnagione adusta, e vestita di sottil velo, per dimostrare il gran calore, & siccità, che nella Puglia per lo più si truoua, per la qual cosa su serte Oratio a dire nell'Ode 3, epodon: Siticulose Apulie, nominandola cosa piena di sete, & parimente Persio nella 1. Satira.

Neclingua quantum sitiat canis, Appula tantum:

Le tarantole sopra il vestimento, e macchiate di diuersi colori si rappresentano, come animali notissimi, e vnichi a questa Provincia, come anco per dimostrare (secondo che riserisce il Mattiolo sopra Dioscoride nel libr. 2.) la dimessità del lor veneno; percioche mordendo esse alcuno ne succedono diuersi, & strani accidenti; alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi salta, chi trema, chi suda, & chi patisce altri diuersi accidenti, & fanno pazzie, come se sosse sopri sittati, & ciò da altro non procede, se non dalle diuerse nature sì di questi animali, come ancora di quelli, che sono da essi morsicati, & anco secondo i giorni, e l'hore.

La diuersità degli instromenti da sonare, dimostra, che il veleno di questi animali (come narra il Mattiolo nel luogo sopradetto) vniuersalmente si mitiga, & si vince con la musica de' suoni, & però si costuma di sar sempre sonare, dì, & notte, sinche l'offeso sia sanato, imperoche il lungo suono, & il lungo ballare (che perciò si rappresenta questa sigura, stia in atto diballare) prouocando il sudore gagliardamente vince alsine la malignità del veleno, & ancorche li detti instrumenti per ogni parte si costumino volontariamente per gusto, & dielettatione, nondimeno in questa Prouincia si adoprano, non solo a questo sine,

ma per necessità, come si è detto.

Le si dipinge a canto la Cicogna con la serpe in bocca, perche questo animala in niun'altra parte dell'Italia sà il nido, che in questa, onde si dice esserui pena della vita a chi ammazza le Cicogne, per il benesicio, che esse apportano con il tenere netto il paese dalle serpi.

Le

PVGLIA.

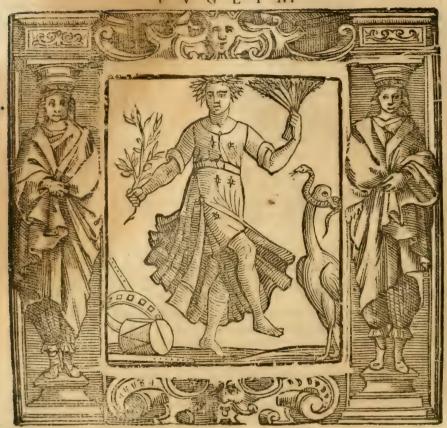

Le spighe del grano, la ghirlanda dell'vliuo, & il ramo del mandorlo ne dimostrano, come in questa Prouincia vi è tanta abbondanza di grano, orzo, olio, mandorle, che facendo paragone di essa prouincia al resto d'Italia, si può dire, che essa ne proueda più d'ogn'altra, doue, che non solamente questa regione ne ha quantità per se, ma ne abbonda per moiti altri luoghi ancora.

ABRVZZO.

ONNA di aspetto virile, & robusto vestita di color verde, che stando in luogo erto, & montuoso con la destra mano tenga vn'asta, & con la sinistra porga con bella gratia vna cestella piena di zassano, & appresso lei da vn de i lati sia vn bellissimo cauallo.

I Popoli di questa Prouincia anticamente si chiamarono Sanniti, Caraceni, Peligni, Marucini, Precutini, Vestini, Irpini, & altri nomi, secondo i luoghi, & le Città di esta Regione: ma in generale trasse il nome de' Sanniti dalla Città di Sannio, dalla quale anticamente ha riportato il nome tutta questa Prouincia,

come quella, che di tutti questi popoli su capo, come narra Strabone lib. 5.

Fu poscia chiamata Aprutio, in vece di Precutio, cioè da quella parte de Precutini, e hora ha acquistato il nome di Abrutio in vece di Precutio, essendo corrotto il vocabulo di maniera, che questa denominatione scambieuolmente è stata successa a quella de Sanniti, e fatta vniuersale, come ella a tutto il paese.

Si dipinge donna in luogo erto, & montuoso, per essere questa Prouincia

così fatta.

Si fd vestita di color verde, & di aspetto virile, & robusto, percioche, come dice Plinio nel libro terzo, che gli huomini habitanti ne' monti sono vigorosi, robusti, & più sorti di quegli, che habitano luoghi piani, esercitando più quelli il corpo, che non sanno questi.

E perche produce questa Regione, grandissima quantità di zasserano, del quale non solo ne participa tutta l'Italia, ma molti altri paesi ancora, si rappre-

senta, che porga la bella cesta piena di questi frutti.

Il bellissimo cauallo, che le sta appresso, denota i generosi, e molto nominati caualli di Regno, de quali de più sorti sono in questo paese, per la già detta cagione del sito, se bene per la bellezza, & grandezza di corpo ve ne sono in Calabria, e in Puglia di molta stima, massime quelli della razza del Re, del Prencipe di Bisignano, & altri.

Sta anche bene il cauallo a questa Prouincia, percioche essendo animale di sua natura generoso, & seruendo al fatto della guerra, si attribuisce a' Sanniti huomini bellicosi, che (come appresso si dirà) stettero à fronte più volte.

con l'esercitio de' Romani.

L'hasta, che tien con la destra mano, è per significato del lor propio nome, si-

gnificando (come dice Festo) la voce Greca Sannia hasta.

Oltre di ciò l'hasta le si conuiene in tegno della virtù, & del grande valore. Percioche i Sanniti cominciando a fare conto della virtù, & fra di loro delle persone virtuose, in tutti gli atti ciuili, come di pace, così di guerra honorauano quelli, & diuennero tanto coraggiosi, che ardirono di farsi soggetti tutti
gli conuicini Popoli, scorrendo gran paesi, & di farsi inimici i Romani, a' quali
(come dice Strabone nel luogo citato) secero più volte veder la proua del loro
valore. La prima volta su quando mossero la guerra. La seconda quando su
rono in lega con esso loro. La terza quando cercarono d'essere liberi, & Cittadini Romani, e non lo potendo ottenere mancarono dell'amicitia de' Romani,
& se ne accese la guerra chiamata Marsica, la quale durò due anni, & finalmente ottennero d'esser satti partecipi di quello, che desiderauano.

M A R C A.

S I dipinge in forma di vna donna bella, & di virile aspetto, che con la des
ftra mano si appoggi ad vna targa attrauerlata d'arme d'hasta, con l'elmo in
capo, & per cimiero vn pico, & con la sinistra mano tenga vn mazzo di spighe

di grano, in atto di porgerle, & appresso a lei vi sarà vn cane.

Si rappresenta bella per la vaghezza della Prouincia molto bene distinta dalla natura in valli, colli, piani, riui, & siumi, che per tutto l'irrigano, & la rendono oltre modo vaga, & bella. ABRVZZO.



Si dipinge di virile aspetto con vna mano appoggiata alla targa, & altre ar-

mi, per mostrare li buoni soldati, che d'esla Prouincia escono.

Le si li mette per cimiero il pico atme di questa regione, essendo che il pico veello di Marte susse andassi auanti le legioni de' Sabini, e quelle nella Marca conducesse ad essere colonia di quella Prouincia, & per questo si detto a tempo de' Romani la Marca, Ager Picenus, come assai ben descriue in vn breue elogio il Signor Isidoro Ruberti nella bellissima, & marauigliosa Galleria di Palazzo nel Vaticano satta sar da Papa Gregorio X III. di selicissima memoria, nella qual su di molto aiuto il Reuerendissimo Padre Ignatio Danti Perugino, & Vescouo d'Alatri, che n'hebbe suprema cura da sua Beatudine, & l'elogio sù questo.

Ager Picenus, ager dictus est propter fertilitatem, Picenus à Pico Martis, et Straboni piacet, nam annona, & militibus abundat, quibus sepè Romam, ca-

terasque Italia, Europeque partes inuit.

Et cer-

MARCA.



Et certamente gli huomini di questa provincia non solo hanno souvenuta continuamente di grano Roma, e l'altre provincie: ma ancora hanno dato aiuto di sortissimi soldati, & insieme segni di notabil sedeltà, ne i maggior bisogni loro, & della Christianità, contro i Turchi, e gli Eretici; & a tempo de' Romani antichi spetialmente secero, quando congiurando contro di essi gran parte delle Colonie d'Italia gli mossero guerra solo li Marchegiani, de' quali i Fermani restorno in sede, & combatterono in lor servigio; onde questa provincia, & questa Città ne acquistò lode di sedeie, & per loro gloria ne i luoghi publici si vede scritto. Firmum sirma sides Romanorum Colonia, Onde ragione volmente se li è messo a canto il cane, per dimostrare la sede tà loro; Oltre di ciò per dimostrare, che in questa provincia vi sono cani di gran stima, e bontà, e di essi ne vanno per tutta l'Italia, e ritornando al valore, e sedeltì di questi soldati, si dimostra da Velleio Paterculo quando dice, che Pompeo armò per la Republica numero gradissimo di gente: ma che, In Cohorte Ticena plurimu cossi debas.

A tempi

418

A' tempi più moderni, quando Papa Clemente VII. si trouqua assediato in Castello S. Angelo dalli Spagnuoli, & da i Tedeschi, i Marchegiani quasi popularmente s'inuiorono alla volta di Roma, de i quali spingendosi auanti il Conte Nicolò Mauritio da Tolentino con asquanti caualli, e con esso Tullio Ruberti, si rittouarono a cauarlo di Castello, quando si andò a saluare ad Oruieto.

ROMAGNA.

ONNA con bella ghirlanda in capo di lino con le sue soglie, e siori, & di rubbia: con la destra mano tertà vn ramo di pino con il stutto, & con la sinistra panocchie di miglio, di panico, di bacelli, di saue, e di sagiuo!

Hebbe questa Provincia diversi nomi, uno de' quali su Flamminia, & dicest, che habbia ottenuto questo nome dalla via Salicata, & rassettata da C Flaminio Console Romano, come narra Strabone nel libr. 5. & P. Liuio nel 9. delle guerre de' Macedoni, dicendo, che Flaminio hauendo soggiogati i Liguri, & fatta pace co' vicini populi, non potendo patire, che i vittoriosi soldati sossero otiosi, vi fece silicare, e rassettare la via da Roma per Toscana, & per l'Vmbria sino a Rimino. Fu poi detta Emilia da M. Lepido Emilio, ilqual fece vna strada, che veniua da Piacenza a congiungersi con la Flaminia. Fu poscia chiamata. Gallia Citalpina, per essere stata habitata lungo tempo da Galli Boij, Insubri, Cenomani, & da altre simili generationi (come dimostra Polibio nel quarto libro) dicendo, che hauendo i detti Gallitrapassate l'A'pi, & scendendo in questo paele, scacciati i Toscani, che quiui haueuano edificate dodici Città, quiui si fermarono, & da essi Galli su poi nominato tutto questo paese Gallia Cisalpina. I'ù poscia detta Gallia Cispadana, & Traspadana, per essere da gli antichi partita la Cisalpina in due parti, cioè, di quà, & di là dal Pò Fiume. Fu poscia nominata Gallia Togata, come si raccoglie anco da Martiale nel terzo libro. che iui lo compose.

Hoc tibi, quicquid idest, longinquis mittit ab oris.

Gallia, Romana nomine dicta toza.

E più a basso dice specificamente, che era nel foro Cornelio, cioè Imola.

Romam vade liber : li veneris vnde, requiret :

Aemilia, dices, de regione via.

Si quibus in Terris, qua simus in Vrbe, rogabit.

Cornely refer as, me licet esse foro.

Fù detta Gallia, essendoui i Galli Senoni, & parimente i Boij passati nell'Italia, & quiui hauendone scacciati i Toscani (come habbiamo detto) & habitandoui, cominciarono a poco, a poco a pigliare i ciuili costumi de Romani non solamente del modo del viuere, ma altresi del conversate, & vestire, percioche vedendo quelli esser togati, anch'eglino pigliarono le toghe, che erano vestimenti de' Romani.

Vltimamente su (come narra il Biondo) chiamata Romagna da Carlo Magno, & da Papa Adriano primo doppo la rouina de Longobardi, per esser sta Rauenna con alquante altre Città, & Terre vicine sempre per tutto il tempo

de' Longobardi fedelillimi al popolo Romano.

Si fa a questa prouincia la ghirlanda di lino, hauendo Plinio in molta stima il lino

ROMAGNA:



illino di Faenza nel lib. 19. ponendolo nel terzo grado di lottigliezza, & den-

fità, & nel secondo grado di bianchezza.

La rubbia vien molto lodata quella di Rauenna da Dioscoride, come cosanotabile. Le pannocchie di miglio, & di panico denotano la fertilità del paes se, quanto a tutte le sorti di biade, & legumi, & specialmente migli, panichi,

faue, & fagiuoli &

Il ramo di pino con il frutto, che tiene con la destra mano, è per dimostrare la nobilissima selua di pini intorno a Rauenna, & Ceruia, che è cosa tanto propia di questa provincia in Italia, che niuna cosa la fa tanto differente dall'altre, quanto essa. Onde Sisto V. di selice memoria in vna sua Bolla circa la conseruatione di quelle pinete, la chiama decoro d'Italia.

Ma per non lassat di dire cosa, che notabil sia, ex per dar occasione ad altri porgendo loro materia di variate a modo loro la forma di questa figura. To trouo appresso Plinio lodati i Rombi, e gli Asparagi di Rauenna, onde Martiale di

esti così dice nel 13, lib.

# ICONOLOGIA

Mollis in Aquorea qua creuit spina Rauenna Non erit incultis gratior Asparagis.

Racconta anco l'abbondanza delle rane, che si trouano quiui, & di loro così fauella.

Cum comparata riclibus tuis ora. Niliacus habeat crocodilus anguste Meliusque Rana garriunt Rauennates.

Vi sono ancora le viti se tili di Faenza, delle quali ne sa mentione Marco Var-

tone lib. I. cap. 2. de re rustica.

Et gli ottimi, e generosi vini di Cesena, se bene possono essere superati in altri luoghi prodotti, ma gli antichi gli riposero tra vini generosi, come si legge appresso Plinio nel lib. 3. al cap. 6 8: Mecenate ne faceua gran stima, e però surono chiamati Mecenatini. Onde non terrei per errore far nella ghirlanda.

comparire alcune foglie di vite.

Potrassi anco dipingere il Sale, che da Platone nel Timeo su detto caro, & amico a Dio, & nel 9. della Iliade su da Homero chiamato divino, & di cui Plinio scrisse quell'antico proverbio, Sale nihil vtilius, il quale si sa a Ceruia in tanta copia, che si partecipa ad altre provincie, & mi parrebbe non disdiceuole, che ne tenesse in mano, o in altro luogo in vn vaso, che rappresentalle la

maiolica, che si fa in singolar lode in Faenza.

E finalmente, oltre le sopradette cose, potrebbesi anco sare armata per attribuirle virui militare, de rendo prodotto per lo tempo passato, & al presente brauissimi huomini, & samosi Capitanij, come Alberico Barbiano restitutore dell'antica disciplina militare in Italia, lo Sforza da Cotignola, tanti Malatesti da Cesena, e Rimino, i Polentani, i Lunardi, & Rasponi da Rauenna; i Caluoli, Ordelassi, gli Asti, de' quali il Capitan Cosmo Luogotenente Generale nella. Impresa di Famagosta; oue per la Santa Fede sù dal Turco decapitato, insieme con Astor Baglione suo Generale.

Ed i Brandolini da Forlì, i Manfredi, & Martino da Faenza, Vincentio, & Dionisio Naldi da Bresichella Generale della Inuittissima Rep. di Venetia ambedui Guerrieri samosi nominati dal Giouio, & dal Bembo de Re Veneta: & molti generosi Capitani di questa bellicosa Famiglia, dalla quale anco sono discesi i Signori della Bordigiera, gli Alidossi da Imola, i Contiguidi hora Marchesi di Bagno, dicesi da Guido Nipote d'Othone Magno, primo Imperadore in Germania, huomini di grande stima, e valore, & altri, che lasso per non esser tedioso.

LOMBARDIA.

NA donna bella, grassa, & allegra, il suo vestimento sia di color verde tutto fregiato d'oro, & argento, con ricami, & altri ricchissimi, e vaghi adornamenti; nella destra mano tenga con bella gratia l'Imperial Corona d'argento, & con la sinistra vn bacile, oue siano molte corone d'oro Ducali appoggiato al sianco, e appresso i piedi dal destro lato sia il Pò siume, cioè vn'huo mo ignudo, vecchio, con barba lunga, & longhi, e stesi capelli, coronato di vna corona d'oro. Ouero per variar questa figura sia la testa di toro con vna

ghir-

quale esca copia d'acqua, & che si diuida in sette rami, & con la sinistra mano

tenga con bella attitudine vn cornucopia,

Ha hauuto questa nobile, & bellissima prouincia diuetsi nomi secondo la dimersita de' tempi, & il primo su Bianora Gallia Cisalpina, & anco essa per vna parte Gallia Togata, Felsina, Aurelia, & Emilia, come riferisce Catone in libro Originum, poscia su detta Longobardia, & hora Lombardia.

Io non mi estenderò a dichiarare per qual cagione habbia hauuto li sopradetti nomi per non esser tedioso, ma solo dirò, perche si chiamasse Bianora, che su il primo nome, che ella hauesse, come anco, perche sia stata nominata.

Lombardia, che'è stato l'vitimo nome.

Dico dunque, che trasse primieramente il nome di Bianora da Ocno Bianoto valoroso Capitano de' Toscani, il quale passando l'Apennino s'insignori di questo paese, secondo che riferisce Catone nell'origini, doue dice.

# Gallia Cispadana, olim Bianora à victore Ocno.

Fù finalmente detta Longobardia da i Longobardi, che longo tempo tennero la Signoria di essa Regione, hora dicesi Lombardia, per maggior dolcez-

Za de la pronuntia.

Bella, grassa, allegra, & vestita di color verde si rappresenta, per essere gli huomini di questa provincia amorevoli, conversevoli, & molto dediti alli solazzi della vita, godendo vn paese quanto posta essere ameno, sertile, abbondante di vivere, di delitie, & di tutte le cose, che si richiedono al selice vivere de gli habitatori, oue sono molte Città grandi, samose Terre, infiniti Villaggi, & sontuosi Castelli, magnificentissimi edistii publici, & privati, dentro, & suori della Città, siumi celebri, sonti, & laghi di grandissima consideratione, valli, piani, & monti ricchi di tutte le gratie della natura, & dell'arte.

I lauori d'oro, & argento, ricami, & altri vaghi ornamenti significano la magnificenza, lo splendore, & la pompa de popoli di questa prouincia, liquali abbondano di ricchezze, & artifitij, di nobili lauori conforme al merito della

la lot molta gran nobiltà, gran virtù, & valore.

L'Imperial corona d'argento dimostra l'illustre dignità, & honoranza di questa prouincia, riceuendo il Rè de'Romani in essa la detta corona di argento quando viene in Italia per incoronarsi, percioche, come riferiscono i dottori nel c. venerab. de elect. & la glosa nella Clementina, prima, super verbo vestigijs de

iurando; di tre diuerse corone la Maestà dell'Imperatore si corona,

Primieramente quella di ferro riceue dall' Arciuescouo di Colonia in Aquisgrana, poi questa d'argento gli vien data dall'Arciuescouo di Milano, & laterza d'oro gli vien data dal Sommo Pontesice nella Chiesa di S. Pietro di Roma, delle quali quella di serro significa la sortezza con la quale deue soggiogare i ribelli; l'altra d'argento dinota la purità de' costumi, & le chiare attioni,
che deuono essere in tutti i Principi l'vitima d'oro significa la sua preminenza
in giustitia, & potenza sopra tutti gli altri Rè, & Principi temporali del mondo,
si come l'oro di molto auanza tutti gli altri metalli,

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco, & inalgano questa sopra tutte l'al-

LOMBARDIA

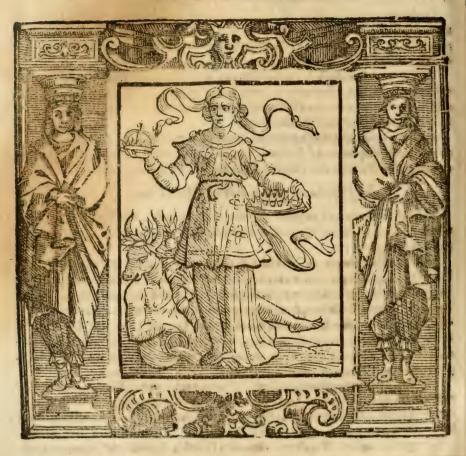

tre prouincie d'Italia, dimostrando, ch'ella abbraccia, & in se contiene più sa-

mosi Ducati, come di Milano.

Vi è anco l'antico, & nobile Ducato di Turino, doue haucuano il suo seggio i Duchi de' Longobarbi (secondo Paolo Diacono, Biondo, & Sabellico) & hoggi è posseduto con ottimo, & giustissimo gouerno dall' Altezza Serenissima di Carlo Emanuele Duca di Sauoia, veramente Prencipe meriteuole di maggiore, & qualsiuoglia stato, per esser egli di singolar valore, & risplendente di tutte le virtù, come anco celebre di gloriosa fama, per la grandezza, & antichissima nobiltà dell'origin sua.

Vi è anco di Mantoua, di Parma, di Piacenza, di Ferrara, & hoggi ha quello di Reggio, & Modena; de' quali quanto fia la magnificenza, la grandezza, & lo splendore non solo di questa provincia: ma di tutta l'Italia è noto a rutto il

mondo.

DI CESARE RIPA: 42

Le si dipinge a canto il Pò, come cosa notabile di essa prouincia, il qual passando per mezzo di essa, gli apporta infiniti commodi, e piaceri, & è celebre per lo sulminato Fetonre, che in esso cadde, & si sommerse, come divinamente lasciò scritto Ouidio nel secondo libro delle sue Metamorsosi in questi versi.

At Phaeton rutilos flamma populante capillos o Voluitur in praceps long oque per aera tractu Fertur, vt interdum de Calo stella sereno Qua si non cecidit, potuit cecidisse viderio Quem procul à Patria diverso maximus Orbeo Excipit Eridanus sumantiaque abluit ora.

Si fa anche coronato il detto fiume, per essere il maggiore d'Italia, raccogliendo nel suo grembo le ricchezze di molti altri fiumi, perche il Petrarca nel

Sonetro 143. così lo chiama.

Rè de gli altri superbo; altero fiume,

Anzi per essere non solo il maggiore d'Italia, come si è detto, ma per noncedere punto alla grandezza de' più famosi del mondo, cioè del Nilo, e dell'Istro. Lucano nel lib 2, così dice.

Quoque magis nullum tellus fe foluit in amnem,
Ervdanus, frastafque euoluit in aquere syluas,
Hesperiamque exhaurit aquis. Hunc fabula primum
Topulea f unium ripas vmbrasse corona:
Cumque diem pronum transuerso limite ducens,
Succendit Phaeton flagrantibus atheraloris,
Gurgitibus raptis penitus tellure perusta,
Hunc habuisse pares Phebeis ignibus vnda.
Non minor hic Nilo, si non per plana iacentis
Aegypti lylicas Nilus stagnaret arenas.
Non minor hic Istro, nisi quod dum permeat orbem
Ister, casuros in quelibet aquora fontes

Ecome si è detto, si potrà dipingere questo siume con la testa di toro con le corna, percioche (come narra Seruio, & Probo) il suono, che sa il corso di questo siume, è simile al muggito de' buoi, come anco perche le sue ripe sono in-

Accipit, & Schyt cas exit non solus in vndas & c.

curnate a guisa di corna.

Il cornucopia nella guisa, che dicemmo, significa l'abbondanza grande caufata da questo celebre siume, essendo che nel tempo della Canicola, come narra Plinio nel lib. 3. cap. 16. quando si l'Alpi si struggeno le neui, ingrossandosi,
& spargendosi da torno, lascia poi quei luoghi tocchi da lui sertilissimi, & diuidendo la prou ncia in due parti, con sette bocche entra nel mare Adriatico con
tanta copia d'acqua, che (come dice Plinio nel luego citato) sa sette mari.

MARCATRIVISANA.

VNA donna leggiadra, & bella, che habbia tre faccie, hauerà il capo ornato a guisa di Berecintia madre de gli Dei antichi, di corona turritacon otto torri d'intorno, & nel mezzo vna più emin. nte dell'altre, sarà vestita

MARCA TRIVIGIANA.

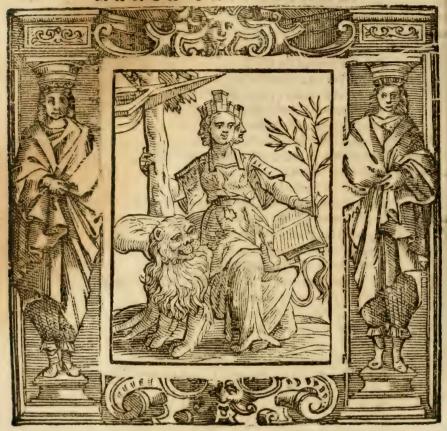

fotto di color azzutro, hauera vna sopraueste, è manto di oro ricamato di spi-

ghe, & fregiato di verdeggianti, & fruttifere viti.

Starà a sedere sopra il dorso di vn'alato leone, terrà la destra mano appogegiata ad vna quercia, dalla quale penda vn rostro di naue, ò di galea, & con la sinistra mano tenga con bella gratia vn libro, & anco vn ramo d'oliuo.

La prouincia di Venetia, che da Longobardi Marca Triuisana si detta, per hauer eglino posto il seggio del Marchesato nella Città di Treuigi; è prouincia nobilissima al pari d'ogni altra, che sia nell'Italia, habitata già da gli Eugagei, pòscia da gli Eneti, & da Troiani, che doppo la rouina di Troia con Antenore in Italia passarono.

Ella al presente contiene in se noue Città principali, le quali tutte hanno il loro Vescouado, oltre le molte Terre murate, & Castella, che vi sono, & oltre il gran numero di villaggi, non solamente per la grassezza del terreno, il quale è sertilissimo: ma in gran parte per lo sito amenissimo, ti che

fi può

si può ragioneuolmente dire, che quella bellezza, che nell'altre Regioni d'Italia si vede per la delitiosa coltura de gli habitatori, in questa solamente si vegga per l'opera della gran maestra Natura, che così l'ha voluta sabricare.

Le Città sono Vinegia, la quale è capo, & Signora della Prouincia, Verona, Vicenza, Padoua, Treuigi, Ceneda, Belluno, Feltro, & Trento, che è posto alli consini di Germania nell'Alpi, delle quali Città in ogni tempo, & in ogni età riusciti sono molti huomini illustri in lettere, & in arme, che longo sarebbe il sarne qui mentione, poscia che nelle Historie, che si veggono in luce delle cose seguite in Italia così ne gli Antichi, come anco ne i moderni tempi, ritrouansi in più luoghi descritti i loro satti illustri, & copiosamente raccontati, tra' quali si può valoroso nominare Ezzelino da Romano, il quale se ben su tiranno, sià

però huomo valorolo nell'armi, e gran Capitano.

Si potrebbero anco annouerare gli Scaligeri, che già per i tempi passati surono Signori di Verona, di Vicenza, & di molte altre Città suori di questa. Prouincia, i Cartaresi Signori di Padoua, i Caninesi Signori di Treusso, di Cenneda, di Feltro, di Belluno, & tanti altri valorosi Capitani di militia, vsciti di queste Città: ma per non parere, che si faccia emulatione con l'altre prouincie, qui gli tralascierò, si come anco i più moderni, che nelle guerre satte, so sostenute dalla Signoria de' Venetiani in questa, & in altre prouincie, hanno dato manisesti segni del lor valore, & del loro nome hanno lasciato immortal memoria.

Quanto al sito, poscia che ella è rinchiusa tra la Lombardia, la Romagna, il mare Adriatico, il Ducato del Friuli, & l'alpi Treuisane, che dalla Germania la separano, essa è dalle parti del Settentrione montuosa: ma nel rimanente piana, se bene ripiena di vaghi, & ben colti colli, da quali si cauano delicatissimi vini, & saporitissimi frutti. Dal piano poi, che amplissimo si scuopre nel Padouano, nel Treuisavo, & nel Cenodese assai più, che nel Veronese, & nel Vicentino, che per la maggior parte sono territorij montuosi, & nel Bellunese, Feltrino, & Tridentino, che sono posti tra monti assai angusti, & ristretti, & però sono più seraei di vino, che di grano.

Si rappresenta bella, & leggiadra con tre saccie, percioche veramente è bellissima questa prouincia, come anco per alludere al nome di Treuisi, ò Tre-

uigiana Marca.

Si può ancora dire, che per tale similitudine sia somigliante all'imagine della Dea Prudenza, che così da gli Antichi era sigurata, la cui virtù nel Senato

Venetiano particolarmente riluce.

La Corona Turrita nel modo, che dicemmo, dimostra per le otto torri le otto Città soggette, & la Torre nel mezzo più eminente dell'altre rappresenta la Città dominante.

Il colore azzurro del vestimento, denota l'intimo Golfo dell'Adriatico ma-

re, che la bagna, & che da i medesimi Signori è dominato.

La sopraueste, d'manto d'oro ricamato di spighe, & fregiato di verdeggiane ti, & fruttisere viti dimostra, che nel grano, & nel vino, che essa produce, ci sono accumulate gran ricchezze.

426

Siede sopra il dorso dell'alato leone per alludere all' insegna della Republica

di Venegia.

Il tener la destra mano appoggiata alla quercia, dalla quale penda il rostro di naue, ouero di galea dimostra, che questa prouincia è forte, & potentissima in Italia, & per terra, & per mare mantiene in se quella grandezza, che da tutti i Prencipi del Christianesmo vien molto stimata, & insieme temuta, & rifpettata per il dominio, che ella ha di questa prouincia, percioche nell'armate. di mare, con le quali essa ha ottenuto vittorie segnalatissime in ogni tempo per il numero grande de' nauilij, & galee, che può fare: & si è sempre seruita di prouincia così d'huomini di battaglia per armarle, traendone sempre di essa. quanti gli sono stati a bastanza per ogni grand'armata; come anco per ogni forte di materia necessaria per il fabricare, & armeggiare i legni, essendo in essa prouincia molti boschi d'arbori a cotal fabrica bene appropiati, & specialmente nel Treuisano, doue si vede a gran commodo della Republica il celebre, & famoso bosco, dalla natura prodotto, ne' colli del Montello tutto di altissime, gros fe, & dure quercie, lungo dieci miglia, & sei largo, da Treuisi lontano dieci miglia, & dalle lagune di Vinegia venti, si come nel Bellunese altri boschi di altissimi abeti, larici, & saggi per sabbricare antenne, arbori, e remi; & nel Veronele, Vicentino, & nel Padouano grandissima copia di canapi per far le vele, le gomone, & ogni altro necessario armigio.

Oltre che in questa istessa regione ne i monti di sopra, che sono nel Veronese, nel Trentino, & nel Bellunese, se ne caua il ferro in tanta quantità, quanto può bastare per rendere perfetta tutta la fabbrica dello armamento marinareccio, ilquale nell'Arsenale di Vinegia con grandissima copia di eccellentissi-

mi Maestri del continuo si tratta.

Il libro, che tiene nella finistra mano, significa non solo gli huomini celebri nelle lettere: ma ancora il nobilissimo studio di Padoua, fecondissimo Seminario di ogni virtù, che quiui fiorifce, dal quale sono in ogni tempo riusciti sapientissimi Theologi, Philosophi, Medici, Iurisconsulti, Oratori, & infiniti professori delle Arti Liberali, che hanno apportato sempre splendore non pure alla provincia, ma a tutta l'Italia insieme,

Il ramo dell'oliuo, che tiene insieme con il libro, significa la pace, che le

conserua il suo Prencipe, & Signore.

#### FRIVLI.

ONNA vestita d'habito sontuoso, & vario, con vn castello turrito in testa, si come si figura Berecintia, hauerà il braccio destro armato con vna lancia in mano, & che insieme tenga alcuni priuilegij co' sigilli pendenti.

Starà appoggiata ad vna grande, & feconda vite, & a seder sopra due corni di douitia incrocic hiati, l'vno da vna banda pieno di ogni sorte di spighe, grani, risi, migli, & simili; l'altro dell'altra parte pieno di ogni sotte di frutti di arbori:

Terrà nella sinistra mano yn libro, & ne' piedi i coturni simili a quelli di Diana,

Diana, & appresso d'essi vi saranno cannuccie, & giunchi.

Sono tante, & sì diuerse le qualità, & conditioni, che si scorgono nel Friuli, che si potrebbono con longo discorso dire:ma con vna piccola figura in disegno non mai basteuolmente esplicare, percioche nel circuito di dugento, & cinquanta miglia, che lo comprende, si trouano prima altissime balze, & dirupate ; poi monti men'aspri, & più vtili per gran copia di legni, & per pastura. d'animali; indi fertili, & ameni colli, & finalmente grandissima, & ampijssima pianura, che si stende fin'al mar Adriatico. In questo spatio sono, & torrenti, & fiumi, & laghi, & paludi, & porti di mare, & di fiumi, altri sono rapidi, e veloci, come il Tagliamento, il Turro, e'l Naticone, altri quieti, & nauigabili, come il Timauo, la Natella, il Lisonzo, & altri: ne' siumi, & ne' laghi, & altre acque si pescano varie spetie di pesci, de' quali ve ne ha molti, & bonissimi, come lamprede, marsioni, temoli, & anco trute, & di queste pur'ancho più d'vna sorte, poiche di bianche, & rosse se ne trouano assai, per lasciare i gamberi, che in gran quantità tutto l'anno si prendono, & oltre il pesce marittimo, che da Marano, & da Monfalcone luoghi del paese si conducono a Vdine, & altroucper l'vso de gli habitatori; ne minor diuersità si troua anco nella terra istessa, essendouene di leggiera, di graue, di mezzana di più, e di meno fecondità.

L'habito sontuoso, & vario denota la diuersità delle qualità de Signori, di

che questa prouincia è habitata, come si derà.

Se le mette la corona di torri in capo, perche in questa prouincia vi sono mole ti castelli, & alcune torri situate d'ogn'intorno sopra i monti, e' colli del paese, come ne sa sede Virg. nel 3. della Georg. dicendo.

Castella in tumulis, & lapidis arua Timaui.

Le quali posseggono giurisdittioni separate con nobilissimi priuilegij, & di Imperatori antichi, & di patriarchi d'Aquileia, ch'vn tempo ne surono padroni, & sinalmente anco del dominio Veneto, ch'hora possede quasi tutta la prouincia, e certo questa qualità è molto singolar in lei, poiche si numerano sin'à settantadue giurisdittioni, le quali han voce in parlamento, che è vn consiglio vniuersale, il quale si sa ogn'anno, vna, e più volte alla presenza del Luogotenente generale residente in Vdine, oltre a molt'altre, che non v'interuengono, oue per tal'essetto si vede chiaro, che le si conuiene la detta coronadi torri in capo, come anco ben il dimostra Virgilio nel 6, dell'Eneide, volendo somigliare questa prouincia a Roma, & non per altro ciò sece, se non per i sette colli, che in essa Città si rinchiudono, onde disse.

Qualis Berecynthia mater

Inuehitur curru Phrygias turrita per Vrbes.

Il che tanto più conuiensi, perche casì si viene leggiadramente ad esprimer re anco la Città d'Vdine, ch'hora è la Metropoli, & il capo del Friuli, contenendo in mezzo di se vn erto colle, & sopra d'esso vn grande, & molto riguardeuole castello, onde si scuopre tutto il paese per sino alla marina.

Il braccio armato con la lancia, e' priuilegij dimostrano, che le sopradette giurisdittioni sono in obbligo a tempi di guerra di contribuire alcuni caualli con huomini armati per seruigio del Principe, che perciò han priuilegij, come

Ee 4 han

FRIVLI



han hauuto anticamente ( come s'è detto) da Imperadori, & altri.

Sta appoggiata alla verdeggiante, e seconda vite, perche la qualità de vini ètanto abbondante in questa provincia, ch'in essi consiste il maggior nervo del le sue ricchezze, percioche oltre la quantità sufficiente non solo per i suoi popoli: ma per gran parte ancota dell'Alemagna, & di Venetia, sono talmente nominati, & pretiosi, che Piinio nel Ib. decimo quarto al capitolo sesto disse: Augusta lxxxii. annos vita Lucilio retulit acceptos non alio viu gignitur in sinu Adriatici maris non procul à Timano sonte saxeo colle maritimo à flatu paucas coquente amphoras, nec aliud aptius medicamentis indicatur. Hoc esse crediderim quod Graci celebrantes miris laudibus Pistano appellauerunt ex. Adriatico sinu.

Non mi estenderd a sar mentione de luoghi in particolare: ma solo dird, che il vino del Vipaco non lontano da Gloritia ha virtù di sendere le donne atte alla generatione, onde nella vicina Germania, che tutto quasi ve l'assorbe, è

nato il prouerbio. Vipocher chender mocher.

Siede in mezzo a' due cornucopij, come dicemmo, percioche è commune conditione di produrre tutte le sorti di biade, legumi, e per sino a' risi, che se bene non rende questa terra tanti per vno, quanto le sertilissime, tutta volta in alcuna parte di lei non cede a molt'altre: ma questo è marauiglioso in ella, e se se le può ascriuere a singolar sertilità, poiche in quei medesimi campi, oue le vigne porgono le loro vue, si semina il formento, e doppo quello il miglio, oue-ro sormentone, doue tutte tre queste raccolte si sanno in vn' anno medesimo; di maniera che, se in altre regioni la terra produce più grano, ha bisogno poi di riposarsi, ne suole in quell' anno istesso d'altre biade caricar i granai del padrone: ma questa con tutto che rade volte le si dia tregua, non suole (essendo debitamente lauorata) desraudare la speranza dell'agricoltore.

Genera parimente tutte le sorte de' frutti d'alberi, & si ad ogni artifitio, che in questo genere vsar si può, si ancora alle piante peregrine si proua essere moltoarrendeuole, intanto che e per copia, & per bontà si può agguagliare a qualunque altra, & pur di sopra a molt'altre ancora, come ne rende testimonio. Atheneo nel lib. 3. che parlando de' pomi, così dice. Ego vero, viri amici, maxime omnium ea mala, qua Rome venduntur, Mutiana dista, sum admiratus, que

ex pago quodam in Alpibus Aquileia constituto asportari dicuntur.

Il libro, che tiene con la destra mano, ne dimostra, che questa prouincia è seconda di belli ingegni, li quali, & in prosa, & in verso, & in tutte le facolta sono stati celebri, & ne gli scritti loro hanno lasciato nobilissima testimoniana della loro dottrina, come surono i Paoli Veneti, i Diaconi, gli Alberti, i Moroni, gli Amasei, i Robertelli, i Deciani, i Gatiani, i Cortoni, i Candidi, i Susani, i Luisini, gli Aregoni, i Rorai, gli Astemij, i Parthenij, i Valuasoni, i Frangipani, & altri infiniti, per lasciar da parte quelli, che sono in vita.

Et per essere opportuna alle cacciagioni, le si mettono per sue dimostrationi i coturni, come quelli di Diana, e finalmente, perche nella parte sua Australe termina in acque, e paludi, se le fingono a' piedi le cannuccie, & i giunchi.

### CORSICA.

ONNA di aspetto rozzo sopra di eminente sasso circondato d'acqua, in capo hauerà una ghirlanda di soglie di vite, sarà armata, & con le destra mano terrà una corsesca, dalla parte destra vi sarà un cane corso: ma che sia grande, & in vista seroce, secondo che narra Plinio lib.3. capitolo quinto.

La Corsica è Isola nel mar Ligustico, & su primieramente nominata da Greci Cyrnus, come dimostra Strabone libro quinto, & Virgilio nell'egloga 9.

quando dice :

Sic tua Cyrneas fugiant examina taxos.

E vogliono alcuni, che acquistasse questo nome da Cirno figliuolo d'Hercole, e fratello di Sardo, il quale passando dalla Libia a questo luogo, e quini sermatosi vosse, che da lui sosse con questo nome addimandato, essendo che prima era detta Terasine, come narra Nicolò Perotto.

Polcia

CORSICA.



Poscia sù dimandata Corsica da vna donna così chiamata, la quale era passata in quest'Isola a cercare vn su vitello perduto, & ritrouatolo quiui, & aggradendole il luogo, vi si fermò, e tanto piacquero gli suoi costumi alli rozzi ha bitatori, che nominarono l'Isola dal suo nome, Altri dicono, che ella susse nominata da Cosso, quiui satto da Cosso valentissimo huomo, il quale lungo tempo tenne la signoria di quel paese, & fra molti, che scriuono di quest'Isola, Dionisso dice, che ella acquistasse il nome di Corsica da'la gran moltitudine delle cime de' monti; percioche questo nome Corso in Greco, & in Latino denota le tempie de' capi, come se dicesse l'Isola delle tempie de' monti.

Dipinge si sopra l'eminente sasso, perche questa Isola è molto mal disposta a coltiuare, si per i sassi, come anco per esserui altissimi luoghi, come dice Rutilio

nel I. lib. del suo Itinerario così,

Incipit obscuros ostendere Corsica montes Nubifernmque caput concolor rmbra leuat. SARDEGNA.

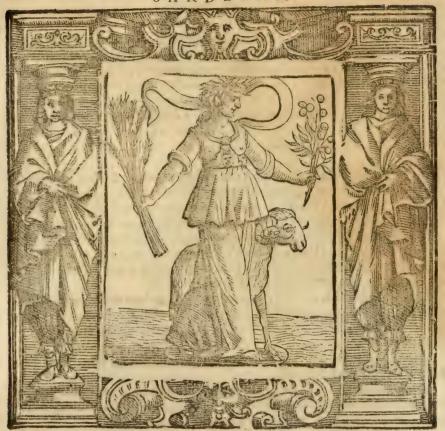

Si rappresenta di aspetto rozzo, percioche gli habitatori di questa Isola per lo più sono di costumi poco ciuili, che così dice Strabone nel lib. 5.

La ghirlanda di vite dimostra, che questa Isola produce delicati vini, i quali

in Roma, & in molti altri luoghi d'Italia sono di molta stima.

Si dipinge, he sia armata, e che con la destra mano tenga vna corsesca, per esser tali armi molto vsate dalli Corsi, liquali sono stimati buoni, e valorosi soldati.

Le si dipinge a canto il cane nella forma, che dicemmo, percioche dell'Italia, quiui sono li maggiori, & più seroci contra gli animali, li quali ne vanno in molti luoghi stimati assai per la bontà, & serocità, e bellezza loro.

SARDEGNA.

ONNA di corpo robusto, & di color gialliccio sopra d'vn sasso in sorma della pianta d'vn piede humano circondato dall'acqua. Hauerà in capo vna ghirlanda d'oliuo. Sarà vestita di color verde. Hauerà a canto vn' animale chiamato Musalo, ilquale, come dice Fra Leandro Alberti nella descrit-

tione,

tione, che fa di quest'Itola ha la pelle, & i piedi come i cerui, & le corna simili a quelle del montone, ma riuolte a dietro circonflelle, e di grandezza d'vn mediocre ceruo, terrà con la destra mano vn mazzo di spighe di grano, & con la sinistra dell'herba chiamata dal Mattiolo, Sardonia, o Ranuncolo, che è simile all'Appio saluatico, Plinio nel 3. lib. cap. 7. dimostra con l'autorità di Timeo, che fusse chiamata la Sardiegna Sandalioton dalla figura, & somiglianza, che tiene della scarpa, la quale da' Greci è detta Sandialonen, e da Marsilio lehnusa, per esfer ella fatta a somiglianza del vestigio del piede humano, che per tal distratione dipinghiamo la sudetta imagine sopra il sasso, nella forma del piede, che dicemmo, & per denotare, che questo luogo sia Isola, la circondiamo conl'acqua, come hauemo dimostrato di sopra.

Sardegna.

Icefi anco, che ella acquistalle nome di Sardegna, da Sardo, figliuolo di Hercole, & di Thespia, che quiui passò dalla Libia, con molti compagni, si dipinge di corpo robusto, & sopra il lasso, perche i Sardi sono huomini di corpo robulto, & di costumi duri, & rustici, & alle fatiche molto disposti.

Di color gialliccio si dipinge, per cagione non solo dell'ardor del Sole, ma; come dice Strabone nel lib. 5. in quest'isola sempre vi fa cattiua aria, e massime nel tempo dell'Estate, nel quale si vede sempre rossa, & grossa, ma più doue

si caua il grano, & altri frutti, che sono luoghi più bassi.

Se le da la ghirlanda di oliuo, percioche viuono tra loro molto pacificamente. Non vsano armi, percioche fra di loro non fanno guerra, ne anco niuno artefice è nell'Isola, che faccia spade, pugnali, o altre armi, ma se ne vogliono, ne pigliano nella Spagna, o in Italia,

Il color verde del vestito, denota (ccme mostra Strabone lib.5.) esser que-

Ro luogo fertile di tutte le cose.

Tien con la destra mano le spighe del grano, perche quiui ne abonda in quan tità, & se i Sardi attendessero meglio, che non fanno a coltiuar la terra, racco.

glierebbero tanto grano, che superarebbe quest'Isola la Sicilia.

Se le da l'herba Sardonia, o Ranuncolo, che dir vogliamo, come cosa segnalata, la quale (comeracconta il Mattiolo) chi la mangia more, come inatto di ridere per causa delli nerui, che gli ritirano, & da tale effetto è tratto

il prouerbio del riso Sardonio.

Le si mette a canto il sopradetto animale, perche (come racconta il sopradetto F. Leandro ) in niun'altro luogo di Europa si troua eccetto, che in Corfica, & in quest' Isola. E anticamente li Sardi vsauano le pelli di tale animale per loro atmadura, & di essi ve n'è in tanta copia, che gli Isolani l'vecidono per tratne le pelli, acconcie che l'hanno, & fattone cordouani, ne fanno mercantia in qua; & in la per tutta l'Italia con gran guadagno, oltre l'utile, che ne cauano per l'vso lor del viuere, essendo essi animali bonissimi a mangiare.

NA bellissima donna vestita d'habito sontuoso, & ricco, che sieda sopra d'vn luogo in forma triangolare, circondato dall'acqua, hauerd adornaSICILIA.



to il capo di vna bellissima acconciatura di varie, & ricche gemme, terra con la destra mano vn caduceo, con la sinistra vn mazzo di varij siori, & fra essi vi saranno mescolati alcuni papaueri.

Le siano a canto due gran sasci di grano, & vno della mirabil canna Endofia hoggi detta canna mele, di cui si sa il zuccaro, & da vn lato vi sia il monte

Etna, dal quale esca sumo, & fiamme di suoco.

La Sicilia (come scriue Strabone nel libro sesto) su chiamata Trinacria, & il medesimo afferma Trogo da tre promontorij, che mirano a tre parti del mon do, che sono il Peloro, il Pachino, e'l Lilibeo. Onde sopra di ciò Ouidio nel 13. lib. delle sue Metamorfosi così dice.

Sicaniam tribus hac excurrit in aquora linguis, E quibus imbriferos nerfa est Pachynos ad austros Mollibus expositum Zephyris Lilybaon ad arctos Aequoris expertes spectat Boreamque Pelorus. 434.

Fù anco per maggior consonanza chiamara Trinacris, di cui dice Ouidio nel 4. de' Fasti.

Terra tribus scopulis vastum procurrit in aquor

Trinacris à positu nomen adepta loci.

Poi trasse il nome di Triquetra, che ciò riferisce Plinio nel 3. libr. della fora ma triangolare, che per ciò rappresentiamo la pittura di questa imagine sopra il luogo triangolare.

Pigliò anco il nome di Sicania, come narra Diodoro con l'autorità di Timeo, dicendo, che fusse così dimandata dalli Sicani antichissimi habitatori di essa, li

quali dall'Isola si partirono per le continue ruine, che faceuano i suochi.

Alfine fu detta Sicilia, come mostra Polibio, & Dionisio dalli Siculi anti-

chissimi, & molto potenti popoli d'Italia.

Bella si dipinge con habito sontuoso, & ricco, per mostrare la nobiltà, e bellezza di tutta l'Itola, nella quale vi sono ricche, & nobili Città, Terre, Ville, Castella, & altri luoghi di marauiglia, che ciò così dice Ouidio.

Grata domus Cereri, multas ea possidet Vrbes.

La bella acconciatura di capo con varie, & ricche gemme significano, come

Li Siciliani fiano d'acuto ingegno, e nobile nelle inuentioni.

Tiene con la destra mano il caduceo, per mostrare la sacondia, che hanno nel parlare, & che con la sorza del loro ingegno sossero inuentori dell'arte oratoria, de' versi buccolici, pastorali, & di molte altre cose degne di memoria; & Sillo Italico nel 14. lib. sopra di ciò così dice,

Hic Phębo dignum, & Musis venerabile Vatum Ora excellentum sacras qui carmine syluas, Quique Syracusana resonant Helicona Camæna Prompta gens lingua, asteadem cum bella cieret Portus, equoreis sueta insignire tropheis.

Il fascio delle cannemele, che le tono a lato, & i papaueri co' varij sioti, che tiene con la sinistra mano, dimostra la grandissima sertilità, che è in quelta selicissima ssola, ilche afferma Strabone nel sesto libro, dicendo, che non è punto inferiore a qualsiuoglia altra ssola, & prouincia d'Italia, producendo copiosissimamente tutto quello, che si conuiene al viuere humano. Ed Homero disse, che ogni cosa vi nasceua da se stessa, & Claudiano l'afferma a queste proposito così dicendo.

Salue gratissima Tellus
Quam nos pratulimus Calo tibi gaudia nostri
Sanguinis, & caros vteri commendo labores
Pramia digna manent, nullos patiere ligones
Et nullo rigidi versabere vomeris ictu,
Spunte tuus florebit ager, cessante iuuenco;
Ditior oblatas mirabitur incola messes.

Le si mettono li due gran fasci di grano a canto, come dicemmo, percioche in quest'Isola ve n'è in tanta copia, che in molti luoghi moltiplica con vsura grandissima; onde Cicerone a questo sine chiamò quest'Isola, granaro de' Romani.

Le si mette a canto il monte Etna, come cosa notabile di quest' Isola, e degna di farne mentione, poiche molti illustri poeti ne parlano, tra' quali Ouidio nel 4. de' Fasti così dice.

Alta iacet vastis super ora Typheos Aetna, Cuius anhelatis ignibus ardet humus Illic accendit geminas pro lampade pinus, Hinc Cereris sacris nunc quoque thæda datur. Est specus exasi structura pumicis asper Non homini facilis, non adeunda sera.

E Lucano nel 2.

Oraferox Siculalaranit Mulciber Aetna

E Silio nel 14.

At non aquus amat Trinacria Mulciber antra
Nam Lipare vastis subter depasta caminis
Sulpbureum vomit exaso de vertice sumum
Ast Aetna erustat tremesastis cautibus ignes
Inclusi gemitus, pelagique imitata surorem
Murmure per cacos tonat irrequieta fragores
Noste dieque simul sonte è Phlegetontis vt atro
Flammarum exundat torrens picemque procella
Semicambusta rotat liquesastis saxa Cauernis
Turbine, & assiduo subnascens profiuit Ignis
Summo Cana Iugo cohibet (mirabile distù)
Vicinam sammis glaciem, aternoq; rigore
Ardentes horrenti scopuli, stat vertice celsi
Collis hiems Colidaue niuem tegit atra fauilla.

LEGGE.

ATRONA attempata di venerando aspetto, segga in tribunale con mae de, habbia in testa vna Diadema, tenga nella destra mano vno scettro, intorno al quale sia vna cartella col motto. Iubet, & Prohibet. Sopra il ginocchio sinistro pongasi vn libro dritto, ed aperto, nel quale sia scritto. In legibus Salus. Sopra il libro appoggi la man sinistra, con la quale tenga il Regno papale, e la corona Imperiale.

Questa figura è fondata principalmente sopra quella definitione presa dal

Greeo. Lex est |anctio sancta iubens honesta, prohibens contraria.

La legge si assimiglia ad vna Matrona venerabile: sicome la Matrona gouerna, e conserua la famiglia, così la legge gouerna, e conserua la Republica. E Matrona attempata per esser la legge antichissima satta nei bel principio del Mondo alli primi nostri parenti, a' quali subbito creati, Iddio vietò, che non mangiasser il pomo: Seguitò poi la legge Mosaica data pur da Dio, el'Euangelica dettata dal suo diletto sigliuolo vero Dio, e vero Huomo. Tralasso l'antichità della legge imposta da Minoe a' Cretesi, da Dragoue, e da Solone a gli Atheniesi, da Ligurgo a' Lacedemoniesi, da Numa Pompilio a' Romani, e dalla

Repu-

Republica Romana nelle sue xij. Tauole prese dalla regalata Repub. Atheniese.

Siede in Tribunale, perche nelli Tribunali tedendo, secondo le leggi da' dotti

legisti giudicar si deue.

Ha la diadema in testa, per esser ella santa determinatione; e con ragione santa dir si può la legge, perche è cagione, che si esserciti il bene, & si sugga il male; laonde tiene Demostene, che la legge sia vn ritrouato, e dono di Dio, alla quale conviene, che tutti gli huomini obbediscano. Lex est, cui omnes homines obtemperare convenit, cum ob alia multa, tum vel eo maxime, quod lex omnis inventum quidem, ac Dei munus est. Però l'Orator Romano chiamò le leggi. Sanstiones sacrate, & sacrata leges; Le quali leggi, come sante, & sacre non si possono violare senza condegna pena.

Tiene lo scettro nella destra, perche comanda cose giuste, ed honeste, e prohibisce le contrarie, come Regina di tutte le genti, riuerita fin dalli Rè, che sotto lo scettro del dominio loro la fanno riuerire, ed osseruare da tutti li suoi popoli.

Il libro denota la legge scritta, laquale trasseredire non si deue, essendo in essa posta la salute delle Città. In legibus posita est Civitatis salus, disse il Principe de' Filosofi nel primo libro della Rettorica cap. 14. se non susse la legge, che lega la sfrenata licenza, il mondo sarebbe totalmente dissoluto, e ripieno d'inganni, d'irgiurie, di torti, d'oltraggi, e di mille missatti, per li quali si turbarebbe l'aniuersal quiete, e perirebbe la salute d'ogni Città, però il medesimo Filosofo nel terzo della Republica dice, legem praesse Civitati est optabile.

Il Regno Papale, e la Corona Imperiale tenuti dalla man sinistra sopra il libro sono simbolo dell'vna, e dell'altra legge, Canonica, e Ciuile, Pontificia, e Cesarea, nelle quali si comprende la scienza della legge diuina, ed humana,

Fine della prima Parte.

Removin

# DELL'ICONOLOGIA

DEL CAVALIER

# CESARE RIPA

ask The

# PARTE SECONDA.

### LASCIVIA.

finistra mano, nel quale con attentione si specchio, con la destra stia in atto di sassi bello il viso, a canto vi saranno alcuni passeri veelli lasciui se lussuriosi, & vn armellino, del quale dice l'Alciato.

Dinota l'armellin candido, e netto Vn huom, che per parer bello, e lasciuo Si coltiua la chioma, e'l viso, e'l petto. Lasciuia.

Onna con ornamento barbaro, e che mostri con vin dito di fregarsi leggiermente la testa.

Così la dipingeuano gl'antichi, come si vede appresso il Pierio.

# LASSIT V DINE.

ò languidezza estina.

O N N A magra, sarà d'habito sottile assai leggiermente vestita, mostran do il petto discoperto; con la sinistra mano s'apoggierà ad vn bastone, e con la destra terrà vn ventaglio, mostrando di farsi vento.

Per la languidezza, ò lassitudine (come habbiamo detto) intendiamo quel

la debolezza, che esteriormente accade al corpo, e che l'annoia.

Si dice estiva, per dimostrare non la languidezza, ò lassitudine cagionata da malattia, o d'altra cosa: ma quella causata da stagione naturalmente calda, ch'è l'Estate.

Si dipinge magra, perche esalando la sostanza del corpo per mezzo del ca-

lore, che la dissolue, viene necessariamente a dimagrarsi.

L'habito,& il petto nudo sono segni cosi della stagione, vsando gl'huomini in quella vestimenti assai leggieri per sentire men caldo, che sia possibile, come anco son segni del calore, che attualmente si troua in detta languidezza.

Con l'appoggiars, mostriamo hauer bisogno di sostentamento, e chi ha bisogno di sostentamento, non ha sorze sufficienti per se stello, il che è propijssimo della nostra sigura, che si è detto esser deboiezza di sorze del corpo humano.

Il ventaglio mostra, che mouendo l'aria prossima già riscaldata sa luogo all'altra più frescha, il che è di molto resrigerio al corpo, di maniera, che l'vso del ventaglio essendo per la noia, & affanno del caldo, dimostra sufficientemente, quello che propiamente si troua nella languidezza, che è la detta. molestia del calore.

ONNA vestita di bianco, tiene la mano destra al petto, & vn ca-gnolino appresso.

La man destra sopra il petto, significa integrità dell'animo, & il cagnolino

per la propia inclinatione parimente fideltà, e lealtà.

Onna vestita di sottilissima veste; in vna mano tenga vna lanterna accesa nellaquale ammiri attentamente, & nell'altra vna maschera spezzata in più luoghi,& sia in atto di sbatterla in qualche muro, ò sasso.

La veste sottile mostra, che nelle parole dell' huomo reale ti deue scoprire l'animo fincero, & senza impedimento estendo le parole à concetti dell'ani-

mo nostro, come la veste ad vn corpo ignudo.

La lanterna medesimamente si pone per l'anima, & per lo cor nostro, & lo splendore, che penetra di fuori col vetro, sono le parole, & l'attioni esteriori, & come la lanterna manda fuori quel medesimo lume, che nasce dentro di lei, cosi l'huomo leale deue esser dentro, e suori della medesima qualità. A questo proposito disse Christo Nostro Signore, sia tale la vostra luce. presso à gli huomini che essi ne rendano gloria à Dio, che alla fama de meriti voltri corrispondano l'opre.

La maschera che getta per terra, e spezza, mostra medesimamente il dispregio della fintione, e della doppiezza dell'animo, come si è mostrato in al-

Lealtà.

D Onna veitita di bianco, che aprendoni il petto, mostri il propio core per effer'ella vna corrispondenza dell'animo, con le parole ò con l'attioni, acciò le sia intieramente prestata sede.

## LEGGE CANONICA,

come dipinta nella libreria Vaticana.

ONNA, che stà a sedere, con la destra mano tiene vna bilancia, nella quale son poste da vna parte corone d'oro circondate di splendore, & da l'altra parte un calice similmente circondato di splendore, dentro al quale si vede vna Icope, e nella finistra tiene vn libro aperto, sopra il quale è posta vna mitra da Ve.couo, ed ha dalla banda destra del capo la Colomba dello Spiritofanto.

Legge della Gratia, nel fopradetto luogo.

Onna a federe, che con la mano destra dà la benedittione; sopra la me-D desima mano vi è la colomba dello Spiritosanto, la detta donna s'ede sopia vin gran valo, dal quale esce gran quantità d'acqua, e sopra il valo sono più Cornucopie, nella sommità dell'equali sono figurati gli animali de' quattro

Euan-

DI CESARE RIPA. 3 Euangiolisti, oltracciò neila man finistra tiene vn libro aperto scrittoui dentro. In principio erat verbum &c.

Legge del Timore, nel sopradetto luogo.

Onna col viso eleuato, e tiene con la man destra le tauole dell'antica legge, e con la finistra la spada versatile.

Legge Civile, nel sopradetto luogo.

7 Na donna, che siede, e tiene con la destra mano vna bilancia, ed vna spada, e sopra vna parte di essa bilancia è posto vn de' fasci de' littori vsati da gli antichi; e sopra l'altra parte vna corona regale, e con la sinistra. mano tiene vn libro aperto, fopra il quale è posta vna corona Imperiale, ed in esso è scritto Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus armatam elle oportet.

#### LEGA.

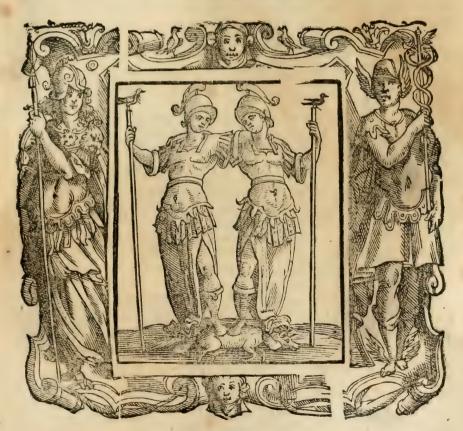

VE donne abbracciate insieme armate d'elmo, e corsalette, con vn'hasta per vna in mano, sopra delle quali sia vno Arion e, e sopra l'alcra vna

# ICONOLOGIA

sornacchia, sotto li piedi di dette donne vna volpe distesa.

Theseo, per quanto riferisce Plinio, su inuentore della Lega detta da' Lactini, sodus, che più anticamente per autorità d'Ennio si diceua, sidus, e quelli, che ne haueuano cura, erano chiamati setiales, perche alla sede publica tra' popoli erano proposti, come piace a Varrone, ed essi haueuano cura, che giusta guerra si pigliasse, e quella cessata, con la Lega, e consederanza si constituisce la sede della pace, di che pienamente tratta il Panuinio: De Ciuitate Romana.

Menalippo legato del Re Antiocho assegna tre sorti di lega in Tito Liuio, Vna quando si sa pace co' nemici vinti, imponendosi loro legge ed aggrauij ad arbitrio de' vencitori; l'altra, quando i nemici restando in guerra del pari con patti eguali di rendere cose tolte, e mal possedute, sanno pace; terzo, quando si sa amicitia ed amista con nationi, che non siano state mai nemiche. Ma la più antica consederanza nominata da Liuio nel primo libro satta tra Albani, e Romani non cade sotto niuna delle tre sudette sorti, poi che si stabili la lega con patto, che si combattesse prima tra li tre Horatij, e Cuiratij, e che quella patria con bona pace signoreggiasse l'altra, i cui Cittadini rimanessero vincitori: e pur questo accordo chiamassi da Liuio Fædus, dicendo egli. Priusse, dimicarent, soedus istum inter Romanos, & Albanos est his legibus, ve cuius populi ciues eo certamine vicissent, is alteri populo cum bova pace imperitaret.

La forma vsata da Romani di giurare sopra l'osseruanza di tali patti d'amista, e consederanza vedesi in Titoliuio nella medesima lega tra gli Albani e' Romani, ed è riportata dal Biondo lib. 4. de Roma trionsante, dal Sigonio lib. primo cap. primo de antiquo iure Italie, e dal Brissonio nelle formole. Vno del collegio de' Sacerdoti setiali, che vinti erano, dopo molte cerimonie diceua. Se il popolo Romano per publico consiglio sarà il primo a mancare da questi patti, e leggi. Tu Gioue così questo Popolo, come io serisco hoggi questo Porco, e tanto più seriscilo, quanto più puoi, detto questo, percoteua vn Porco con vn selce; la qual forma è da Claudio Paradino ristretta.

in questo disticho.

Vt scrofa vobis prasentibus accidit isti, Sic mihi contingat, fallere si hic cupiam.

Leggesi altra forma vsata da Greci, appresso Homero nella Terza Iliade, oue si pattussee; ed amicitia rimettendo prima la somma desla guerra nel singular duello tra Alessandro, e Menesao per amor d'Helena in questa maniera, e conditione; che il Vincitore ottenga le ricchezze, e le bellezze d'Helena, e gli altri restino in ferma consederata pace.

Alexander, & bellicofus Menelaus,

Longis hastis pugnabunt pro muliere:

Victorem autem mulier, & opes sequentur,

Cateri vero amicitiam, & sadera sirma ferientes.

DICESARE RIPCA.

Tutto ciò si stabilitca in cotal guisa, pigliaua l'Imperatore lauandosi primale mani con l'acqua vn coltello, e fradicaua dal capo d'alcuni Agnelli i peli, i quali si distribuiuano a' Principi dell'vna, e l'altra parte, esponendo poi i patti dello accordo, scannaua gli Agnelli posti in terra, e vi spargeua sopra del vino, dicendo. O Gioue, a quelli, che prima romperanno i patti, cosi scorra per terra il lor ceruello, come questo vino.

Iupiter augustissime, maxime & immortales Dij cateri

Vtri priores fædera violauerint,

Sic ipsorum cerebrum humi fluat veluti hoc vinum.

Ma noi nella presente figura, non intendemo rappresentare niuna delle sudette sorti di Lega, perche cadono sotto la figura della pace ed amicitia: poiche non significa altro più propiamente la voce latina, Fædus, che la pace, e. l'amicitia, la quale stabilita, si formaua con questo principio di parole AM I-CITIA ESTO. di che n'è particolare Osseruatore il Brissonio nel lib.4. delle sue somole, dicendo. Liuius lib. 38. comprobat Fædus cum Antiocho in hae verba conscriptum suisse. Amicitia Regi Antiocho cum P. R. his legibus, Gronditionibus esto. Si che noi esprimeremo vn'altra sorte di Lega, ed è quella, quando due, o più parti sanno Lega, ed accordo di vnirsi contro vn loro commune nemico: tale su la Lega di Pio Quinto col Re Cattolico, e con la Republica Venetiana contro il Turco, la quale su detta Sacrum sædus, ed il monte eretto in sussidio per tale impresa chiamasi tuttauia Mons sacri sæderis, e vedesi la detta Lega dipinta nella sala Regia in sigura di tre donne abbracciate, vna dalle quali rappresenta la Santa Chiesa, la seconda Spagna, la terza Venetia, distinte con le loro solite imprese, ed armi.

Noi habbiamo figurate due donne armate, ed abbracciate, per denotare l've

nione ed accordo di aiutarsi con l'armi contro il nemico.

L'Arione, e la Cornacchia sono simbolo della Lega contro vno commune ne mico, perche questi due augelli sono nemici alla Volpe, la quale è ad'ambedue auuersaria, onde essi accordansi d'ascoltare vnitamente insieme la Volpe, e di la cerarla, e spelarla col becco più, che possono, però habbiamo posta la Volpe stesa sotto li piedi della Lega simbolo in questo luogo del commune nemico, che da collegati atterrar si cerca mediante la guerra, della quale è gieroglissico l'hasta, che ciascuna delle due donne tiene in mano. Che l'Arione, e la Cornacchia, posti sopra l'aste sieno amici, il dice Aristo. lib. 9. cap. primo de gli animali; Amici cornix, & Ardeola; che facciano lega contro la Volpe si raccoglie da. Plinio lib. x. cap. 74. Cornix, & Ardeola contra vulpium genus communibus inimicitiis, & c.

LEGGIEREZZA.

DONNA, che habbia l'ali alle mani, a' piedi a gli homeri, & alla testa, sarà vestita di piuma finissima.

LETITIA;

Vedi Allegrezza?

# ICONOLOGIA

ŁETTERE.

Donn rappresentate in Firenze, in vn bellissimo apparato.

ONNA vestita d'honesto, e gentil'habito, che con la destra mano tiene vn libro, e con la sinistra due flauti, per significare concetti, e parole, queste come diletteuoli, quelle come honorabili.

#### LIBERALITA.



ONNA con occhij vn poco concaui, con la fronte quadrata e col nafo aquilino, farà vestita di bianco con vn' Aquila in capo, e nella destra
mano tenga vn compasso, ed vn connucopia alquanto pendente, col quale versi
gioie, danari, collane, & altre cose di prezzo, e nella sinistra hauerà vn' altro cornucopia pieno di frutti, e siori.

La Liberalità è vna mediocrità nello spendere per habito virtuoso, &

moderato.

Si dipinge con occhij concaui, e fronte quadra, per similitudine del leone liberalissimo fra gi animali irragioneuoli, e col naso aquilino per la similitu-

dina

DI CESARE RIPA.

dine dell'Aquila liberalissima tra tutti gl'vcelli, la qual si farà sopra la testa di detta sigura, per mostrare, che esta liberalità non consiste nell'atto casuale di donare altrui le cose propie: ma nell'habito, e nell'intentione della mente, come ancora tutte l'altre virtir. Scriue Psinio, che l'aquila, se fa preda di qualche animale per propia industria, non attende tato a satiare l'appetito suo, che non si ricordi sempre di lasciarne parte a gl'altri vccelli, godendo, e riputandosi d'assai, per veder, che l'opera sua sola sia bastante a mantenerne la vita di molti animali.

I due corni nel modo detto, dinotano, che l'abbondanza delle ricchezze è conueneuol mezzo di far venir a luce la Liberalità, quando è accompagnato con la Nobiltà dell'animo generoso, secondo il potere, & la forza di chi dona.

Vestesi di bianco la liberalità, perche, come questo colore è semplice, en netto, senza alcuno artifitio, così la Liberalità è senza speranza di vile interesse.

Il compasso ci dimostra la liberalità douersi misurare con le ricchezze, che si possiedono, e col merito della persona, con la qual s'esercita questa virtà, nel che (se è lecito à seruitore entrar nelle lodi del suo Signore) merita partico-larissima memoria l'Illustrissimo Signor Cardinale Saluiati, patrone mio, il qual conforme al bisogno, & al merito di ciascuno comparte le propie sacoltà con sì giusta misura, & con animo sì benigno, che facilita in viristesso tempo per se la strada del Cielo, e della gloria, e per gli altri quella della vita presente, e della virtà, con applauso vniuersale di fama sincera.

Liberalità.

D Onna vestita di bianco, nella destra tiene vn dado,e con la sinistra spare ge gioie, e danari.

Il dado insegna, che egualmente è liberale chi dona poco, hauendo poco; chi dona assai hauendo molto, putche si resti in piedi da tutte le bande con la facultà principale.

Liberalità.

Iouanetta di faccia allegra, & riccamente vestita, con la sinistra mano no tenga appoggiato al sinistro fianco vn bacile pieno di gemme, e di monete d'oro, delle quali con l'altra mano habbia preso vn gran pugno, & le sparga ad alcuni puttini ridenti, & allegri, che da se stessis se ne adornano, & le portano in mostra per la gratitudine, & per l'obbligo, che si deue alla liberalità del benesattore, ouero per mostrare, che ancora il riceuere sauori, & ricchezze con debito modo è parte di liberalità, secondo l'opinione de' Morali; se bene è più nobile attione, e più beata, il donar altrui le cose sue.

Il Pierio Valeriano assegna per antico l'eroglifico di liberalità, il bacile solo, il quale noi accompagniamo con l'altre cose per compimento della figura, & per dichiaratione della liberalità figurata.

# ICONOLOGIA LIBERTA.



DONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vno scettro, nella sinistra vn cappello, & in terra vi si vede vn gatto.

Lo scettro significa l'autorità della Libertà, & l'imperio, che tiene di se medesima, essendo la Libertà vna possessione assoluta d'animo, & di corpo, & robba, che per diuersi mezzi si muotono al bene; l'animo con la gratia di

Dio; il corpo con la virtù; la robba con la prudenza.

Se le da il cappello come dicemmo, percioche quando voleuano i Romani date libertà ad vn seruo dopò d'hauergli raso i capelli gli faceuano portare il capello, & si faceua questa cerimonia nel tempio di vna Dea creduta protettrice di quelli, ch'acquistauano la libertà, & la dimandauano Feronia pere si dipinge ragione uo limente col cappello.

Il gatto ama molto la Libertà, & perciò gl'antichi Alani, i Borgognoni, & i Sueui, secondo che scriue Metodico so portauono nelle loro insegne dimostrando, che come il detto animale non può comportare di essere riserrato nel-

l'altrui forza, così essi erano impatientissimi di seruitù.

\_ Libertà.

Onna, che nella sinistra mano tiene vna mazza, come quella d'Hercole & nella destra mano tiene vn cappello con lettere.

LIBERTAS AVGVSTI ex S. C.

Il che significa libertade acquistata per propio valore, virtu consorme à quello, che si è detto di sopra, & si vede così scolpita nella medaglia di Antonino Eliogabalo.

Liberta.

Donna, che nella mano destra tenga vn cappello, & per terra vi sarà vn giogo rotto.

DONNA bella, & di bianca faccia, con i capelli grossi, & neri, ributifati all'insù, & folti nelle tempie, con occhi grassi, lucenti, & lasciui; mostrano questi segni abbondanza di sangue, il quale in buena temperatura è cagione di Libidine, & il naso riuolto in sù, è segno di questo istesso per segno del becco animale molto libidinoso, come disse Aristotele de sis inomia al capitolo sessantanoue, hauerà in capo vna ghirlanda di edera, sarà lasciuamente ornata, porterà a trauerso vna pelle di pardo, e per terra à canto vi sarà vna pantera tenendole detta figura la sinistra mano sopra il capo.

L'hedera da' Greci è chiamato cisso, & cissare (tirando le loro parole, al nostro proposito) significa essere dato alla Libidine; però Eustathio dice, che sù data l'hedera à Bacco per segno di Libidine, cagionata dal vino.

La pelle del pardo, che porta a trauerso a guisa di banda, come dice ancora Christosoro Landino, parimente significa Libidine, essendo a ciò il detto animale molto inclinato, mescolandosi non solamente con gli animali della sua specie: ma ancora (come riferisce Plinio) col leone, e come la pelle del pardo è macchiata, così similmente è macchiata la mente dell'huomo libidinoso di pensieri cattini, & di voglie, lequali tutte sono illecite.

E ancora propio di questo animale ssuggire quanto può di essere veduto quando si pasce, & pascendo di suggersi il propio sangue, il che è propijssimo della libidine, perche più d'ogni altra cosa le sue voglie procura di pascere nascostamente, e che niuno il veda, & di satiarsi euacuando il propio

sangue, & togliendosi le forze.

Per dichiaratione della pantera il medesimo Landino dice, che molti la sanono disserente dal pardo solamente nel colore, percioche questo ha più bianco, & vogliono anco che sia la semina del pardo, & se crediamo esser vera questa cosa, potemo comprendere, che la libidine principalmente, e con maggior violentia domina nelle semine, che ne' maschij, (come si crede communemente) in ciascuna spetie d'animali.

Afferma Plinio esser la pantera tanto bella, che tutte le siere la desiderano: ma temono della sierezza che dimostra nella testa, onde essa occultando il capo, e mostrando il dorso l'alletta, e di poi con subito empito le prende, e

diuora.

Il che è molto simile alla libidine, la quale con la bellezza, e lusingha ci tira, e poi ci diuora, perche ci consuma il tempo, il denaro, la fama, il corpo, & l'anima istessa ci macchia, e ci auuilisce sacendola serua del peccato, e del demonio.

Libidine .

Onna lasciuamente ornata, sedendo appoggiata sopra il gomito sinistro, nella man destra terrà vno scorpione, a canto vi sarà vn becco acceso alla libidine, & vna vite con alcuni grappi d'vue.

Racconta il Pierio Valeriano nel libro decimosesto, che lo scorpione significa Libidine, ciò può esser, perche le pudende parti del corpo humano sono

dedicate da gl'astrologi allo scorpione.

Medesimamente s'intende il becco per la libidine, essendo ne gli atti di Venere molto potente, & dedito a tale inclinatione souerchiamente, come si vede nel luogo citato nell'altra figura a questo proposito.

Sta a sedere, & appoggiata su'l braccio per mostrar l'otio, del quale si fomen-

ta in gran parte la libidine, secondo il detto.

Otia si tollas periere cupidines arcus,

La vite è chiaro inditio di libidine, secondo il detto di Terentio.

Sine Cerere, & Baccho friget Venus.

Et ancora perche si dicono lussuriare le viti, che crescono gagliardamente, come gli huomini accetati dalla Libidine, che non quietano mai.

Libidine, à Lusuria.

pingeuano per la lussuria anchora gli antichi vn Fauno con vna corona d'eruca, & vn grappo d'vûa in mano per singersi il Fauno libidinoso, e l'eruca per inuitare, & spronare assai gl'atti di Venere.

Et propiamente sono lussuriosi quelli, li quali sono souerchi ne i vezzi di amore cagionato dal vino, che riscalda, & da molte altre lasciue com-

modità.

Lussuria.

G LI antichi vsauano dipingere Venere sopra vn montone, per la lussuria, mostrando la soggettione della ragione al senso, & alle concupiscenze illecite.

LIBERO ARBITRIO.

H VOMO d'età giouenile con habito Regio di diuersi colori, in capo habbia vna corona d'oro, con la destra mano tenga vno scettro, in ci-

ma del quale sia la lettera Greca Y .

Il Libero Arbitrio, secondo San Thomasso, è libera potestà attribuita alla natura intelligente per maggior gloria di Dio di eleggere tra più cose, lequali conseriscono al fine nostro vna più tosto, che vn' altra, ouero data vnasola cosa di accettarla, ò di risutarla come più piace. Et Aristotele nel terzo dell'Ethica non è da tale definitione discordante, dicendo essere vna facultà di potersi eleggere diuerse cose per arriuare al fine, percioche non ha dubbio alcuno; che da ciascuno ha voluto, e desiderato il sommo bene, cioè, la selicità eterna, la quale è l'vitimo fine di tutte l'attioni humane: ma sono gli

huo-



huomini molto perfetti, & varij, e diuersi tra di loro circa l'elettione de

modi, e vie d'arriuare a quella meta.

Si dipinge giouane richiedendosi al libero arbitrio l'vso della discretione, la quale tosto che è venuta nell'huomo, sa ch'egli si disponga a conseguire il suo sine co' mezzi, li quali si conuengono allo stato, & alla conditione sua.

L'habito Regio, lo scettro, & la corona sono per significare la sua potestà

di voler assolutamente quello, che piu assolutamente gli piace.

Li diuersi colori nell'habito sono per dimostrare l'indeterminatione sua, po-

tendo come s'è detto, per diuersi mezzi operare.

La lettera Creca Y si aggiunge allo scettro, per dinotare quella sententia di Pitagora Filosofo samoso, che co essa dichiaro, che la vita humana haueua due vie, come la sopradetta lettera è diuisa in due rami, del quale il destro è come la via della virtù, che da principio è angusta, & erta: ma nella sommita è spatiosa, & agiata, & il ramo sinistro è come la strada del vitio, la qua-

leè

le è larga, & commoda: ma finisce in angustia, & precipitij, si come molto

bene spiegano i versi, i quali si attribuiscono a Virgilio.

Per la qual cosa attribuendo noi al Libero Arbitrio questa letter, ragione, uolmente significano essere in mano sua eleggere la buona, la rea, la sicura, à men sicura via da potere pernenire alla felicità propostaci.

Littera Pythagora discrimine secta bicorni,
Humana vita speciem preserre videtur,
Nam via virtutis dextrum petit ardua callem
Dissicilema, aditum primum spectantibus offert,
Sed requiem prabet session vertice summo
Male ossentat iter via lata, sed ultima meta.
Pracipiat captos voluitque per ardua saxa
Quisquis enim duros calles uirtutis amore
Vicerit, ille sibi saudemque, decusque parabit
At qui desidiam suxumque sequetur inertem
Dum sugit oppositos incauta mente labores
Turpis, inopsque simul mirabile transigit auum.

LICENZA.

O'NNA ignuda, & scapigliata, con la bocca aperta, e con vna ghir-

landa di vite in capo.

Licentiosi si dimandano gli huomini, che sanno piu di quello, che conuiene al grado loro, riputando in se stessi lode, sar quelle attioni, che ne gl'altri son biasimeuoli in egual sortuna, e perche puo esser questa licenza nel parlare, però si sa con labocca aperta, e perche puo esser anco nella libertà di sar palese le parti, che per istinto naturale dobbiamo ricoprire, la qual cosa si mostra nella nudità; nel resto dell'altre opere pigliandosi libertà di sar molte cose, che non c'appartengono, e questo si dinota con la vite, la quale inchinando con il frutto suo molte volte sa fare molte cose inconuenienti, e disdiceuoli: come li capelli, che non sono legati insieme scorrono liberamente, oue il vento gli trasporta, così scorrono i pensieri, e l'attioni d'yn huomo licentioso da se medesimi.

LITE.

DONNA vestita di varij colori, nella destra mano tiene vn vaso di acqua, il quale versa sopra vn gran suoco, che arde in terra; il che è per segno del contrario, al quale l'altro contrario naturalmente opponendosi, e cer cando impadronirsi della materia, e sostanza dell'altro, dà con strepito segno di lite, e d'inimicitia, il qual effetto imitano gl'animi discordi, & litigosi, che non quietano per se stessi, nè danno riposo a gl'altri.

LOGICA.

DONNA giouane viuace, & pronta, vestita di bianco, tiene vno stocco nella destra mano, & nella sinistra quattro chiaui con Elmo in capo, & per cimiero vn falcone pellegrino.

La logica è vna scientia, che considera la natura, e proprietà dell'operatiozi dell'intelletto, onde si viene ad acquistare la facilità di separare il vero dal

falfo

falso: A dunque come quella che considera sottilissimi, & varij modi d'intendere, si dipinge così lo stocco, ilquale è segno d'acutezza d'ingegno, & l'elmo in capo mostra stabilità, e verità di scienza, & come il falcone s'inalza à volo à sin di preda, così il logico disputa altamente per sar preda del discorso altrui, che volentieri alle sue ragioni si sottomette.

Le quattro chiaui fignificano i quattro modi d'aprire la verità in ciascuna figura sillogistica, insegnate con molta diligenza da professori di quest'arte.

Vestesi di bianco per la similitudine, che ha la bianchezza con la verità, perche, come quello fra i colori è il più persetto, così questa frà le persettioni dell'anima è la migliore, e più nobile, e deue esser il fin d'ogniuno, che voglia esser vero logico, & non fossita, ouero gabbatore.

Logica.

Onna con la faccia velata, vestita di bianco, con una sopraueste di varij colori, mostri con gran sorza delle mani di stringere un nodo in vna corda assarben grossa, e ruuida, vi sia per terra della canape, ouero altramateria da sar corde.

La faccia velata di questa figura mostra la difficoltà, che è impossibile à conoscersi al primo aspetto, come pensano alcuni, che per sar prositto in esfa, credono esser souerchi al loro ingegno sei mesi soli, e poi in sei anni ancor non sanno la definitione d'essa. Per notar'il primo aspetto si dimostra il viso,

perche il viso è la prima cosa, che si guardi nell'huomo.

Il color bianco nel vestimento si pone per la simiglianza della verità, come s'è detto, saquale è ricoperta da molte cose verissimili, oue molti sermando la vista, si scordano d'essa, che sotto colori di esse stà ricoperta, perche delle cose verissimili tirate con debito modo, di grado in grado, ne nasce poi finalmente la dimostratione, saquale è come vna cassa, oue sia riposta la verità, & si apre per mezzo delle chiaue già dette de' sillogissimi probabili, siquali si notano con varij colori, che se bene hanno qualche conformità con la luce, non n'hanno però tanta quanto il bianco, che è l'essetto più puro d'essa.

La corda doue si stringe il nodo, mostra che la conclusione certa, è quella, che sta principalmente nell'intentione del logico, & dalla similitudine della corda, si dice il logico legare vn'huomo, che non sappia, che sì dire in contrario alla verità mostrata da lui, & le sue proue sondate con la sua arte sono nodi indissolubili à per sorza, ò per ingegno di qual si voglia altra prosessione, la

ruuidezza della corda, mostra la disficultà della materia.

La canape per terra mostra, che non solo è ossitio della logica sare il nodo delle corde satte, ma quelle medesime corde ancora prouedere con l'arte sua propia seruendosi d'alcuni principij della natura, & insegnando di conoscere i nomi, le propositioni, & ogni altra parte, ouero istromento della dimostratione il suo vero, & reale istromento.

Logica.

G Iouane pallida con capelli întricati, e sparsi di conueneuole longhezza; nella mano destra tiene vn mazzo di fiori, con vn motto sopra, che di-

chi Verum, & falsum, & nella sinistra vn serpente.

Questa donna e pallida perche il molto vegliare, & il grande studio, che intorno ad essa è necessario, e ordinariamente cagione di pallidezza, & indispositione della vita.

I.capelli intrigati, & sparsi dimostrano che l'huomo il quale attende alla spe culatione delle cose intelligibili, suole ogni altra cosa lasciar da parte, e dimenticarsi della custodia del corpo.

I fiori son segno, che per industria di questa professione si vede il vero apparire, & il falso rimanere oppresso, come per opra della natura, dall'herba

nascono i fiori, che poi la ricoprono.

Il serpente c'insegna la prudentia necessarissima a professione, come a tutte l'altre non s'affaticando in altro, l'humana industria, che in distinguere il vero dal salso, & secondo quella distintione saper poi operare con proportionata conformità al vero conosciuto, & amato. Scuopre ancora il serpente, che la logica è stimata velenosa materia, & inacessibile a chi non ha grande ingegno, & è amara a chi la gusta, & morde, & vecide quelli, che con temerità le si oppongono.

#### LONGANIMITAL

NA matrona assai attempata, a sedere sopra d'vn sasso, con gl'occhij

V verso il cielo, con le braccia aperte, & mani alzate.

La longanimità, è annouerata dall'Appostolo al cap. 4. de' Galati tra li dodici frutti dello Spiritosanto, S. Tomaso nella 2.2.q. 136. art. 5. è vna virtu, mediante, laquale la persona ha in animo d'arriuare a qualche cosa assai bendiscosta, ancorche ci andasse ogni longo tempo. Et S. Anselmo sopra il detto c.5. a Galati, dice la longanimità essere vna longhezza d'animo, che tollera patientemente le cose contrarie, & che sta longo tempo aspettando li premij eterni, & se ben pare, che sia l'istessa virtà, che la patientia, tuttauia sono differenti tra loro, perche come dicono li sudetti Autori, & Dionisio Certofino sopra l'istello cap. 5. a Galati la longanimità, è accompagnata dalla speranza, che fa che stiamo aspettando sino alla fine li beni promesiici da Dio No stro Signore, & però questa virtu pare che guardi più la speranza, e'l bene, che la paura, o l'audacia, o la malinconia, ma la patienza sopporta li mali, l'ingiurie, & l'auuerlità presenti a fine d'hauer poi bene: ma perche non basta soffrire al presente solamente si ha da sopportare per qualsiuoglia longhezza di tem po, & per quanto piacerà ai Sig. Iddio, che però si dipinge matrona attempata, & a sedere sopra d'vn salso.

Si dipinge con gl'occhij verso il Cielo que la virtà, al quale s'appropia, come costa nel Salmo: Daus long animis, & multum misericors, per il fine che

sono li beni eterni prome li sale Din.

Si rappresenta con le manialzato per la speranza che accompagna, e sa parer breue l'aspectare in que do mun los LVSSVRIA

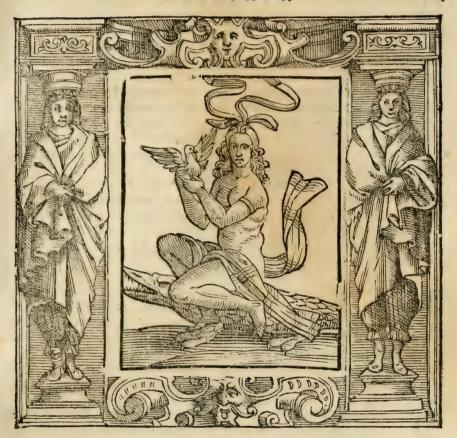

NA giouane, che habbia i capelli ricciuti, ed artifitiosamente acconci, sarà quasi ignuda, ma che il drappo, che coprirà le parti, sia di più colori, e renda vaghezza all'occhio. & che sedendo sopra vn cocodrillo, saccia carezze ad vna pernice, che tiene con vna mano.

Lussuria è vn ardente, e sfrenato appetito nella concupiscenza carnale sen-

za osleruanza di legge, di natura, ne rispetto d'ordine, o di sesso.

Si dipinge con li capegli ricciuti, ed artifitiosamente acconci, e col drappo sudetto, perche la lussuria incita, ed è uia dell'inferno; e scuola di sceleratezze.

Si rappresenta quasi ignuda, perche è propio della lustoria il dessipare, e distruggere non solo i beni dell'animo, che sono vittù, buona sama, letitia, libertà, e la gratia del corpo, che sono bellezza, sortezza, destrezza, e sanità, ma anco i beni di sortuna che sono danari, gioie, possessioni, e giumenti.

Siede sopra il cocodrillo, percioche gli Egitij diceuano, che il cocodrillo era fegno della lusturia, perche egli è fecondissimo, e genera molti figliuoli, e come narra Pierio Valetiano nel libro 29, è di così contagiosa libidine, che si crede, che della sua dritta mascella i denti legati al braccio dritto concitino, e commuouano la lussuria.

Leggesi ancora ne gli scrittori di Magia, ed ancora appresso Dioscoride, e Plinio, che se il rostro del cocodrillo terrestre, il quale animale è da alcuni detto Scinco, ed i piedi sono posti nel vin bianco, e così beuuti infiammano grandemente alla lasciuia.

Tiene, e fa carezze alla pernice, percioche niuna cosa è più conueniente, e più commoda per dimostrare vna intemperatissima libidine, ed vna ssrenatissima lussuria, che la pernice, laquale bene spesso è da tanta rabbia agitata, pel coito, ed è accesa da tanta intemperanza di libidine, che alle volte il maschio rompe l'voua, che la semina coua, essendo ella nel couare ritenuta, ed impedieta dal congiungersi seco.

MACHINA DEL MONDO.

DONNA ch'habbia intorno al capo i giri de' sette pioneti, & in luogo di capelli saranno siamme di suoco, il suo vestimento sarà compartito in tre parti, & di tre colori.

Il primo che cuopre il petto, & parte del corpo sarà azurro con nuuoli.

Il secondo ceruleo con onde d'acqua.

Il terzo fin'a piedi sarà verde con monti, città, & castella, terrà in vna mano la serpe riuolta in circolo che si tenga la coda in bocca, il che significa, che il mondo da se stesso, per se stesso si nutrisce, & in se medesimo, & per se medesimo si riuolge sempre con temperato, & ordinato moto, & il principio corre dietro al fine, & il sine ritorna al suo stesso principio, per que sto ancora vi si dipingono i sette pianeti.

Il fuoco che ha in cima del capo, & il color del vestimento, significa li quattro Elementi, che sono le parti minori della grandissi ma machina vniuer-

fale. MAGNANIMITA.

DONNA bella, con fronte quadrata, & naso rotondo, vestita di oro con la corona imperiale in capo, sedendo sopra vn leone, nella man destraterrà vno scettro, & nella sinistra vn cornucopia, dal quale versi monete d'oro. La Magnanimità è quella virtù, che consiste in vna nobile moderatione d'affetti, & si troua solo in quelli che conoscendosi degni d'esser honorati da gl'huomini giuditiosi, e stimando i giuditij del volgo contrarij alla verità spesse volte, ne per prospera troppo fortuna s'inalza, ne per contraria si lasciano sottometrere in alcuna parte, ma ogni loro mutatione con egual' animo sostengono, & aborriscono sat cosa brutta per non violar la legge dell'honestà.

Si rappresenta questa donna bella, con fronte quadrata, e naso rotondo à

somiglianza del leone, secondo il detro d'Aristotele de fisonal cap.9.

Vestesi d'oro, perche questa è la materia atta per mandar à effetto molti no

bili pensieri d'vn animo liberale, & magnanimo.

Potea in capo la corona, & in mano lo scettro, perche l'vno dimostra nobiltà di pensieri, l'altro potenze d'esseguidi, per notar che senza queste due cose è impossibile essercitare magnanimità, essendo ogni habito essetto di molte

attioni particolari: si dimostra la magnanimità esser vera dominatrice delle passioni vili, e larga dispensatrice della facoltà per altrui benefitio, e non per va nità, & popolare applaulo. Al leone da Poeti sono assomigliati li magnanimi, perche non teme di quest'animale le forze de gl'animali grandi, non degna. effo i piccioli, & impatiente, de' benefitij altrui largo rimuneratore, & non mai si nasconde da' cacciatori, se egli s'auvede d'esser scoperto, ch'altrimenti si ritira, quasi non volendo correr pericolo senza necessità. Questa figura versa le monete senza guardarle, perche la Magnanimità nel dare altrui si deue offeruare senza pensare ad alcuna sorte di rimuneratione, e di qui nacque quel det to. Da le cose tue con occhij serrati, e con occhij aperti riceui l'altrui. Il Doni dipinge quelta virtu poco diversamente, dicendo douersi sare donna bella, e coronata all'Imperiale, riccamente vestita con lo scettro in mano, d'intorno con palazzi nobili, & loggie di bella prospettina, sedendo sopra vn leone con doi fanciulli a piedi abbracciati insieme, vno di queste sparge molte medaglie di oro, e di argento, l'altro tiene le giuste bilancie, e la dritta spada della giust tis in mano. Le loggie, e le fabriche di grande spese molto più conuengono alla magnificenza ch'altra virtù heroica, laquale s'esercita in spese grandi, & opre di molto danaro, che alla Magnanimità modera: rice de gli affetti, & in questo non so le per auuentura habbia errato il Doni, se non si dice, che senza la magnanimità la Magnificenza non nascerebbe.

Il leone, oltre quello ch'habbiamo detto, si scriue, che combattendo nonguarda il nimico per non lo spauentare, & acciò che più animoso venga all'affronto nel scontrarsi poi con lento passo, ò con salto allegro si rinselua, con ser-

mo proposito di non far cosa indecente alla sua nobiltà.

I due fanciulli mostrano che con giusta misura si deuon abbracciar tutte le difficoltà per amor dell'honesto, per la patria, per l'honore, per li parenti, e per l'amici magnanimamente spendendo il denaro in tutte l'imprese honorate.

Magnanimità.

Onna, che per elmo portarà vna testa di leone, sopra alla qual si vi sieno doi piccoli corni di douitia, con veli, & adornamenti d'oro, sarà vestita in habito di guerriera, & la veste sarà di color torchino, & ne' piedi hauerà sti-ualetti d'oro.

MAGNIFICENZA.

DONNA vestita, & coronata d'oro, hauerà la sisonomia simile alla Magnanimità, terrà la sinistra mano sopra di virouato, in mezo al quale vi sarà dipinto vua pianta di sontuosa fabrica.

La Magnificenza è vna virtù, laquale consiste intorno all'operar cose gran-

di, e d'importanza, come habbiamo detto, e però iarà vestita d'oro.

L'ouato, sopra il qual posa la sinistra mano, ci da d'intendere, che l'effetto della Magnificeza è l'edificar tempij, palazzi, & altre cose di marauiglia, e che riguardano ò l'vtile publico, o l'honor dello stato, dell'imperio, e molto più della Religione, & non ha luogo quest'habito se non ne Prencipi grandi, e però si dimanda virtù heroica, della quale si gloriaua Augusto quando diceua hauer trouato Roma fabricata de mattoni, & douerla lasciar fabricata di marmo.

Magnificenza.

Onna vestita d'incarnato, portarà li stiuaietti d'oro, hauerà nella destra mano vn'imagine di Pallade, sederà sopra vn ricchissimo seggio, & se

si rappresenterd a cauallo, hauera detta seggia a canto.

Gli stiualetti erano vsati da gl'antichi Rè, & per segno di suggetto Reale l'adoperarono per i tragici Poeti ne' lor personaggi, & sono segno ancora in quest'imagine di che sorte d'huomini sia propia la Magnisicenza, che ha bi-

sogno delle forze di molta ricchezza.

L'imagine di Pallade è per segno, che l'opere grandi deuono portar seco l'amore di operare virtuosamente, & secondo il decoro, altrimenti sarebbono opere di vanità, e mera pazzia. Le statue ancora, che con spela, & con poco vtile si riducono a nobil termine dalla fatica, & dall'industria de' sudditi, son effetti della Magnificenza de' Prencipi, & tutte queste cose le fanno. solo con cenni, comandando senza molto fatica, però appresso si dipinge la feggia, che già fu il Ieroglifico dell'Imperio.

MALIGNITA.

ONNA brutta, pallida, vestita del color della ruggine, & che tenghi vna coturnice con la testa alta verso il cielo, & con l'ali aperte.

Brutta si dipinge, percioche l'operationi del maligno sono bruttissime; &

fuggite da ogni conuersatione politica, & ciuile.

La pallidezza fignifica che quando son' infette d'humor maligno le parti interiori si manifestano ne gli esteriori del corpo.

Il colore del vestimento, dimostra che si come la ruggine continuamère con suma ogni metallo, oue ella si pone, così il maligno non cessa mai con la pessi-

ma sua natura di danneggiare ogn'opera lodeuole, & virtuola.

La coturnice nella guisa che dicemmo, significa malignità, perche come narra Pierio Valeriano nel lib. 24. de' suoi seroglifici, volendo gl'Egittij mostrare la malignità, dipingeuano vna coturnice, percioche è di così pellima, & maligna natura, ch'hauendo beuuto, con le zampe& con il becco intorbida il resto dell'acqua, acciò che miun'altro animale ne possi bere, & a questo fine Ezechiele Profeta nel cap. 34. rimprouerando la malignità degl Hebrei dice: Et cum purissimam aquam biberitis reliquam pedibus vestris turbatus.

MALEDICENZA.

DONNA con gl'occhij concaui, vestita del color del verderame, con ciascuna mano tenga vna facella accesa, vibrando suoti la lingua. simile alla lingua di vna serpe, & à trauerso del vestimento terrà vna pelle d'istrice :

Il colore del vestimento, & gli occhij concaui, significano malignità, come si legge nella Fisonomia di Aristotele, & il dir male delle buone attioni altrui non nasce se non da malignità, la quale sà desiderare l'altrui dishonore senza alcun profitto per se medesimo, dando a credere che la gloria altrui reca alla propia lode impedimento.

Le due facelle accele dimostrano che la malediceza accende il fuoco fomen tando facilmente gli odij, & la lingua ancorche humida è molte volte instromento d'accendere quest fuochi inestinguibili bene spesso.

La pungente pelle dell'istrice, ci dinota, che è propio della Maledicenza il pungere non la vita come quella: ma l'honore, & la riputatione, acquistata con fatiche, & stenti.

MALINCONIA.

ONNA vecchia, mesta, & dogliosa, di brutti panni vestita, senza alcun'ornamento, star a sedere topra vn sasso, con gomiti posati topra
i nocchi, & ambe le mani sotto il mento, & vi sar a canto vn'albero senza fronde, & fra i sassi. Fà la malinconia nell'huomo quegli essetti istessi che
fà la forza det verno ne gl'alberi, & nelle piante, li quali agitati da diuersi
venti, tormentati dal freddo, & ricoperti dalle neui, appariscono secchi,
sterili, nudi, & di vilissimo prezzo, però non è alcuno che non sugga, come
cosa dispiaceuole la conuersatione de gl'huomini malinconici, vanno essi tempre col pensiero nelle cose dissicili, le quali se gli singono presenti, & reali, il
che mostrano i segni della mestitia, e del dolore.

Vecchia si dipinge, perciòche gl'è ordinario de' giouani stare allegri, & i

vecchi malenconici, però ben disle Virgilio nel 6.

Pallentes habitant morbi, tristisque senectus.

E mal vest ta senza ornamento, per la conformità de gl'alberi senza foglie, & senza frutti, non alzando mai tanto l'animo il malenconico, che pensi à procuratsi le commodità per stare in continua cura di ssuggire, ò proueder à

mali che s'imagini esser vicini.

Il salso medesimamente oue si posa, dimostra che il malenconico, è duro, sterile di parole, & di opere, per se, & per gli altri, come il sasso, che non produce herba, ne sascia che la produca la terra, che gli sta sotto: ma se bene pare otiosa al tempo del suo verno nell'attioni Politiche, al tempo nondimeno della Primauera, che si scuopre nelle necessità degl' huomini sapienti, i malenconiosi sono trouati, & esperimentati sapientissimi, & giuditiosissimi.

MALEVOLENZA.

TECCHIA con occhij concaui, brutta, scapigliata, e magra, con vn

mazzo d'ortiche in mano, & vn basilisco appresso.

Questa è della medesima natura dell'affettione, dalla quale nasce, che è l'odio: ma per esser meno principale, & molto ristretta, è dipinta in questo luogo donna vecchia, perche l'età senile la partorisce, essendo che li giouani nuoui al mondo, stimano parimente nuoue tutte le cose, & però le amano: ma i vecchi come stanchi di veder gran copia di cose hanno a noia sa-cilmente il tutto.

reuolenza, anzi si fanno abhorrire come peste, che infetti le dolci conuersationi, il che dichiara il basilisso, che solo con lo sguardo gl'huomini auuelena. La magrezza è estetto del continuo ramarico del bene conosciuto in persona del prossimo.

L'ortiche come a questa figura, così anco conuengono a la maledicenza

B 2 perche

perche come l'ortica punge lasciando dolore senza ferita, cosi il maledicente non pregiudica nella vita,o nella robba, ma nell'honore, che a pena si sa quel che sia secondo alcuni Filosofi, & pur cuoce, & dispiace a tutti lentirsi offeso doue si scuopra pur vn poco questo particolar interesse.

MANSVETVDINE.

ONNA coronata d'olivo, con vn Elefante accanto, sopra del quale posi la man destra.

La mansuetudine secondo Aristotele nell'Eticha lib.4. è vna mediocrità de terminata con vna ragione circa la passione deli'ira in fuggirla principalmen te, & in leguirla ancora in quelle cole, con quelle persone, come, & quando, &

doue conviene per amor del buono, & bello, e pacifico viuere.

L'Elefante nelle lettere de gl'Antichi Egitzif, perche ha per natura di non combattere con le fiere meno possenti di esso, nè con le più forti se non è grandemente prouocato, da grande inditio di mansuetudine, & ancora perche caminando in mezzo d'vn armento di pecore, che le vengono incontro si tira da banda, acciò che imprudentemente non le venissero offese, e porta tanta offeruanza a cosi debili animali, che per la presenza loro quando è adirato torna piaceuole, & trattabile oltre a ciò riferisce Plutarcho, che se qualche Peregrino caminando per diserti, habbia perduta la strada, & s'incontri nell'Elefante, non solamente non è offeso, ma è ridotto alla via smarrita.

L'oliuo è segno di pace, & di mansuetudine, e però i Sacerdoti de gl'Antichi ne' primi tempi voleuano, che tutti i simulachri de' Dei loro sussero sabricati col legno dell'oliua interpretando che a Dio conuiene effere largo donatore delle grarie sue a mortali, volgendos con benignità, & mansuetutudine a perdonare loro i commessi peccati, & dargli abbondanza di tutti i beni a questo bel Hieroglifico parue, che i Dei acconsentissero secondo che riferifce Herodoto quando furno pregati da gli Spedauricensi a torre la sterilità del paete loro, alche fu risposto, che la gratia sarebbe seguita quando hanellero fabricato i simulachei di Damia, & di Aurelia, di legno d'oliua, & parue che da indi in poi fin'a certo tempo prello a Milifij ardeile senz'opra di fuoco materiale yn tronco di detto legno.

Si ehe oltre di questo, che l'olio ha tanta forza contro il furore, che ancora sparso nel mare quando è turbato sa cellare la tempetta, e lo sa tornar quieto, e

tranquillo.

MARTIRIO.

GIOVANE bello, & ridente, vestito di rosado, con gli occhi riuolti al I cielo, & le carni asperte di sangue, hauer à per le membra i segni delle ferite, le quali a guisa di pretiosissime gioie risplenderanno.

Martirio è propiamente il supplicio, che si pate per amor di Dio, & a difesa della fede catthorica, & della Religione, per gratia dello Spirito santo, & aspettatione dell'eterna vita, le quali coie lo fanno state allegror & ridente, con il veltimento di rosado, in segno di questo amore, & con le cicatrici, che sono autentici figilli de' Santi Martiri.

### MAESTA REGIA.

Nella Medaglia di Antonio Pio.

NA donna coronata, & sedente mostri nell'aspetto gravità, nella destra mano tiene lo scettro, & in grembo dalla sinistra mano vn'aquila.

Lo scettro, la corona, & lo stare a sedere, significa la maestà Regia, & per l'aquila gl'Egitij Sacerdoti, dinotavano la potenza Regia, percioche Gione a questa sola diede il Regno con la signoria sopra tutti gli vecelli, essendo fra tutti di sortezza, & di gaghardezza prestantissima, la quale essendo veramente stata dotata dalla natura de' costumi Regali, imita a satto in tutte le cose la Regia Maestà,

MARAVIGLIA.

NA gionane che tenghi il braccio destro alquanto alto con la mano aperta, & il sinistro steso a basso con la mano parimente aperta: ma che la palma di essa mano sia riuoltata verso la terra, & con gamba più indietro che l'altra, stard con la testa alquanto china verso della spalla sinistra, & con gl'occhi riuolti in alto.

Marauiglia è vn certo stupore di animo, che viene quando si rappresenta cosa nuoua a sensi, li quali sospessi in quella rendono l'huomo ammiratiuo, & stupido, che perciò si dipinge con il gesto del capo, & delle braccia nella

guisa che si è detto.

0

Giouane si rappresenta, percioche il marauigliarsi è propio delli giouani, non essendo ancora in loro especienza.

MATRIMONIO.

N giouane di prima barba il quale tiene nella mano finistra vn' anello, ouero vna fede d'oro, & con la destra s'appoggi ad vn giogo.

Matrimonio è nome di quell'atto che si fa nell'accoppiare l'huomo, & la donna in marito, & moglie, legittimo, il quale appresso a noi Christiani è

Sacramento; vedi S. Mattheo al 19.

La fede d'oro dimostra la fedeltà, e purità dell'animo, che deue essera il marito, & la moglie, & il primo vsu dell'anello su, (secondo che rasconta il Pierio Valeriano) per tener a memoria di mandare ad essetto qualche cosa particolare, & si faceua il detto anello, ouero ricordo di cosa molto vile; dapoi crescendo l'industria, & l'ambitione di vana pretentione di pompa, si venne all'oto, & alle gemme, portate per ornamento delle mani, dall'intentione di quel primo vso è pato poi, & riceuuto come per legge, che si debbano portar per segno di Matrimonio; per ricordanza d'osferuare in perpetuo la fede promessa vna volta.

Il giogo dimostra che il Matrimonio doma gl'animi giouenili, e gli rende

per le, & per l'altrui profitteuoli .

Matrimonio.

V N giouane pomposamente vestito, con vn giogo sopra il collo, & con i ceppi a i piedi, con vn'anello, ouero vna sede d'oro in dito, te-

B 3 nende

MATRIMONIO.



nendo nella medesima mano vn cotogno, & sotto a piedi hauerà vna vipera.

Per lo giogo, & per li ceppi si dimostra, che il Matrimonio è peso alleforze dell'huomo assai graue, & è impedimento al caminare in molte attioni di libertà, essendo il maritarsi vn vendere se stesso, & obligarsi à legge
perpetua, con tutto ciò è caro, & desiderabile per molti rispetti, & particolarmente per lo acquisto de' successori nelle sue facoltà, le quasi siano veri heredi della robba, & della sama, per l'honore, & credito che s'acquista nella Città, prendendosi questo carico per mantenimento d'essa, &
per lo piacere di Venere, che lecitamente se ne gode, però si sa con l'anello,
il quale è segno di preminenza, & di grado honorato.

Il cotogno, per commandamento di Solone, si presentaua a gli sposi in. Athene, come dedicato a Venere per la secondità, & si vede in molte medaglie teolpito in quest' istesso proposito, perche sono inditio d'amore se bieuole; come dice il Pierio; gittandosì alle Donne nobili in alcuni suoghi,

DI CESARE RIPA. 23

per essetto amoroso con baciamento di mani dall'vna, & dall'altra parte, à più tosto, perche si dice l'huomo corre il frutto, quando viene a quel sine, che si conseguisce lecitamente per mezzo del matrimonio, essendo altrimen-

ti peccato graue, & che ci fà alieni dal regno di Dio.

La vipera sotto i piedi, dimostra che si deue calpestare, come cosa vileogni pensiero, che sia con danno della compagnia, a chi è congiunto in matrimonio, suggendo il costume della vipera, che per diletto amoroso ammaza il marito, come s'è detto altroue.

#### MATHEMATICA.

ONNA di mezz'età, vestita di velo bianco, e trasparente, con l'ali alla la testa, le treccie siano distese giù per le spaile, con vn compasso nella destra mano, mostri di misurare vna tauola segnata d'alcune sigure, & numeri, & sostentata da vn fanciullo, alquale ella mostri di parlare insegnandole, con l'altra mano terrà vna palla grande sigurata per la terra col disegno dell'hore, & circoli celesti, & nel sembo della veste sia vn fregio intessuto di sigure Mathematiche, siano i piedi ignudi sopra vna base.

Il vestimento trasparente dimostra, che ella sia di aperte, & chiare dimo-

Arationi, nelche auanza facilmente l'altre scienze.

L'ali alla testa insegnano, che ella con l'ingegno s'inalza al volo della con-

templatione delle cose astratte.

La faccia di giouane lasciua, conuiene alla Poessa, & all'altre professioni, che nell'eta giouanili operano la forza loro, & somministrano allegrezza, che è proprietà della giouentù. Ma alla Mathematica conuiene l'aspetto di donna graue, & di matrona nobile, talche ne molte grinze la guastino, nè molta splendidezza l'adorni, perche quelle disdicono oue sia piaceuole nobiltà, questa perche arguisce pochi anni, ouero poca prudenza, & molta lasciuia, il che non è in questa scienza amata da tutti gli huomini dotti, che non si sondano nella vanità delle parole, ò de' concetti plebei, de' quali prendono solo materia di nudrirsi l'orecchi degl'huomini più delicati, & meno sapienti; Questo istello mostrano le treccie sparse senza arte per le spalle, che da se sole danno ornamento a se medesime.

Il compasso è l'istromento propio, & proportionato di questa professione, & mostra che ella di tutte le cose dà la porportione, la regola, e la misura.

Stà in atto di tirare il circolo, perche se bene la Mathematica è speculativa scienza, denominandola dal suo più vero, & nobil sine, nondimeno ancoralivso, è sine, se non della scienza, almeno di chi la possiede, essendo necessario doppo l'acquisto dell'habito d'essa per giouamento d'altrui manisestarla in qualche modo, e di quì sono nate l'inuentioni di musiche, di prospettiva, di Architettura, di Geometria, d'Aritmetica, e d'altre prosessioni, che tutti date alle Stampe, & cauate da principi di questa scienza continuamente recano gusto alli studiosi con sodissattione de gl'autori, iqua-

A 4 liper



· li per questi mezzi, come per ampia scala sagliono alla sama, & ali'immor-

Tali habbiamo molti de gl'antichi, & non pochi che viuono a gloria dell'età nostra, stra i quali hanno luogo Christosoro Clauio, Giouan Paolo Vernalione, Giouan Battista Raimondo, Luca Valerio, Federico Metio, Pietro Maillardi, Cesare Ruida, Camillo Agrippa, & molti altri che con esquisitaticienza, & con sondamento che viuamente possedono in premio delle satiche loro in dono in questa professione al nestro secolo sama smartita, mercè d'alcuni, che per l'applauso della sortuna insuperbiti vogliono esser temuti huomini di gran sapere in questi studi, stando sra la calce, & i tassi, non sapendo essi, che la virtù i tributarijama, non serua della sortuna. Conuiene adunque per non deuiar molto dal nostro proposito di ritornar au quello che diceuamo.

II compasso alla Mathematica, & il fregio di triangoli, e'd'altre figure

untorno

di fortezza, con nelle proue Mathematiche queste istesse sono principij, & sondamenti.

La palla con la descrittione della terra, & con le zone Celessi, danne inditio, che la terra, nel misurar delle quali si va scambieuolmente, non hauerebbono proue, se non di poco momento, quando non si sostentallero, & si-

sendessero con le ragioni Matematiche.

Il fanciullo, che sostien la tauola, & attende per capir le dimostratiue ragioni, c'insegna, che non si deue disferire la cognitione di questi principij a altra età, che nella puerile, perche oltre che l'ingegni più rozzi, e men'atti, &
con questa s'apre come vna porta di bel palazzo, ò giardino, nel quale poi
s'entra nell'anni seguenti dell'età, fan anche vn'istromento da segnate nell'intelletto nostro, ch'è come carta bianca, ò tauola rasa, quasi tutte le cose, che
ò da valent'huomini, ò da libri ci verranno messe auanti per l'auuenire, e per
questo sorse principalmente i Greci quel tempo che noi consumano a appren
der lingue straniere, nell'età puerile servendosi essi della propia, e naturale.
l'adoperanano nella Mathematica; onde dissicili si stimano hoggi molti di
quelli esempij ch'essi danno per chiarezza delle dottrine.

I piedi nudi, & stabili in terra, sono per dimostratione della sua enidenza,

e stabilità a confermatione di quel che s'è detto.

#### MEDITATIONE.

DONNA d'età matura, d'aspetto graue, & modesto, la quale posta a sedere sopra vn monte di libri, sopra la mano del s'nistro braccio, piegato sù la cossa del lato detto riposi la gota in atto distare pensosa, & sopra il destro ginocchio con l'altra mano vn libro succhiuso, hauendoui fra mezzo qualche dito.

Essendo la Meditatione una ferma consideratione riguardante la semplice virtu delle cose, par che conuengono le sudette qualità, perche lo intelletto

in quell'età è atto a discernere il vero ...

La grauttà, e modestia non si discosta dal conueneuole dell'età, & dello

studio.

L'atto di sostentare il volto, ne significa la gravità de i pensieri, che occupano la mente in quelle cose, che si hanno ad esseguire per operare persettamente, & non a caso, come ben disse Ausonio de ludo septem sapientumo con questi versi.

Nibil est, quod ampliorem curam postulet quam cogitare quid gerendum sit de

bine incogitantes fors non consilium regit.

Lo stare sedendo sopra i libri, ne può dinotare l'assiduità della sua propia operatione sondata nelle scritture, le quali contengono i principii naturali, con si quali principalmente si procede alla inuestigatione del vero.

Il tener il libro succhiuso è per accennare, ch'ella sa le restessioni soprala cognitione delle cose, per sermar l'opinioni buone, & persette, dalle

quali

quali vien'honore, & anco bene, come si dimostra per il seguente Epigramana il qual dice.

Felix qui vita curas exutus inanes.

Exercet meditans nobile mentis opus

Hic potuit certas venturis linquere sedes

Vnde homines verum discere rite queant

Hunc ergo merito aterno dignatur honore

Et celebri cantu sama per astra vehit.

MEDITATIONE SPIRITVALE.

ONNA posta con le ginocchia in terra, con le man gionte, haurà gliocchi chiusi, & vn velo la cuopra tutta, in modo che trasparisca la forma di essa donna.

La Meditatione Spirituale, non è altro ch'vn'attione interna, che l'anima congiunta per carità con Dio sa considerando le cose, che sanno à proposito per la persettione, & salute, perciò lo star con le ginocchia in terra, & con le mani gionte insieme, significa l'effetto di deuotione, & humiltà, che hà la persona, la qual continoua, & vsa la Meditation Spirituale.

L'hauer chiusi gli occhi, dimostra l'operatione interna, astratta dalle cose

visibili, il che si nota col manto, che la cuopre.

Il detto coprimento può significar come chi medita, si nasconde in luogo ri tirato, & stassi solitario, suggendo l'occasioni della distrattion della mente.

Meditatione della morte.

ONNA scapigliata, con vesti lugubri, appoggiata col braccio à qualche sepoltura, tenendo ambi gl'occhi fissi in vna testa di morto, che sia topra la detta sepoltura, & che alli piedi sia vna pecorella con la testa alzata, tenendo in bocca herba in segno di ruminare.

MEDICINA.

DONNA attempata, in capo haurà vna ghirlanda d'alloro, nella man destra terrà vn gallo, & con la sinistra vn bastone nodoso auuoltoui vna serpe:

Medicina è scientia per la quale gl'affetti vitali, & nutritiui del corpo, per

mettere, & cauare si conoscono.

Donna di tempo si dipinge, percioche gli Antichi tennero, che susse vergogna all'huomo, che hauesse passato quaranta anni chiamar il medico, presupponendo alla sua complessione. & col suggirol'vno, & seguir l'altro potesse curar se stesso, però il Medico vecchio con l'arto, e con l'esperienza, conserua la sanità presente, & ricupera la perduta.

Gli si cinge il capo di vna ghirlanda di alloro, perche questo albero gioua à molte infermità, & soleuasi alle Kalende di Gennaro da' Romani dare alli muoui Magistrati alcune soglie di lauro, in segno che hauessero da conservarii sani turto l'anno, perche sil creduto il lauro conserire assai alla sanità.

La serpe, & il gallo, come racconta l'esto Pompeo, sono animali vigilan-

tillimi

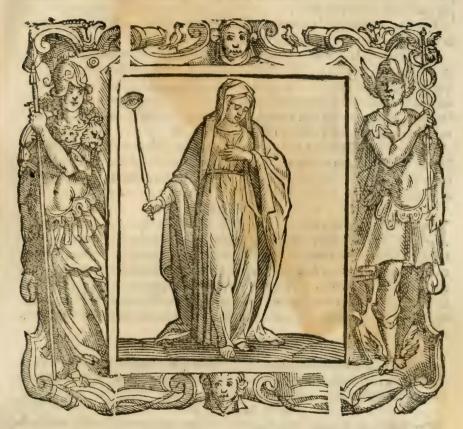

tissimi, & tali conuiene che siano quei che ministrano la Medicina, surono anco le serpi appresso a gl'antichi segno di sanità, perche si come la serpe posta giù la vecchia spoglia si rinuoua, così paiono gli huomini risanandosi esfer rinouati.

Il bastone tutto nodoso, significa la dissicultà della Medicina, & la serpe su insegna di Eusculapio, Dio della Medicina, come credettero salsamente i Gentili.

Medicina.

Onna che stia in atto di scendere vn grado di scala, sard vestita di veri de a soggia di Sibilla, portarà nelle mani alcuni semplici Medicinali, hauerà appresso vn Sole, & vna Cicogna, la quale tenga in bocca vn ramo d'origano.

E arte le medicina nata dall'esperienza nell'altrui insermità, & aiutata con la scienza delle cose naturali, lequali sono osseruate diligentemente da' Medici per la sanità dell'huomo, si sa che scende lo scalino, perche dalla contem-

platione,

platione, che è cosa molto nobile, & molto alta scende all'attione della curaper mezzo di cose particulari.

E vestita di verde per la speranza, che porta seco all'infermi, & per lo vigo-

re che rende alla vita che andaua mancando.

Con l'origano la cicogna aiuta la debolezza del propio stomacho, e però su da gl'Egitij adoperata nel modo detto, per Hieroglisico di medicina. A questo proposito vsorno ancora l'vccello sbi, il quale come s'è detto altroue col rostro da se stesso il purga il ventre, come il Ceruo, il quale doppo che ha vcciso il camaleonte smorza il veleno massicando le frondi dell'alloro, il che sa ancora la colomba per risanarsi nell'infermità.

Il Sole mostra, che la virtù naturale del cuore, è fauorita dal color di essole, per lo quale si mantiene, & conserva la sanità in tutte le membra del corpo, & oltre acciò moste virtù, & propietà all'herbe infonde per mezzo del-

le quali la medicina s'ellercita.

MEDIOCRITA.

ONNA con la destra mano tenga un leone ligato con una catena. & con la sinistra un'agnello ligato con un debole, & sottil laccio, dimostrandosi per essi due estremi il troppo risentimento, & la troppo sossera, & tenendo detta donna il luogho di mezzo, tra questi estremi di sierezza, e di mansuetudine, per li quali veniamo in cognitione d'ogn'altro estremo in ciascun' habito dell'animo, ci può esser vero Hieroghsico di mediocrità, la quale si deue hauere in tutte l'attioni, acciòche meritino il nome, & la lode di virtu.

Mediocrità.

Onna bella, & risplendente, con l'ali alle spalle, con le quali fi solleua da terra, additando con una mano la terra, & con l'altra il cielo, con un anotto scritto, che dica Medio tutissimus ibis.

MEMORIA.

ONNA di mezz' et à, hauerà nell'acconciatura della testa vn Gioilliero, ouero vn scrigno pieno di varie gemme, & sarà vestita di nero, con li due primi diti della mano destra si tiri la punta dell'orecchie destro, & con la smistra terrà vn cane nero.

Dipingesi la Memoria di mezza età, perche Aristotele nel libro della Memoria, & della ricordanza dice, che gl'huomini hanno più memoria nell'età perfetta, che non hanno nella vecchiaia, per la scordanza, ò nella pueritia per

non hauer imparato.

L'acconciatura del capo, nel modo che s'è detto, dimostra, che la memoria, è sidelissima ritentrice, & conservatrice di tutte le cose, che le sono rappresentate da nostri sensi, & dalla fantasia, però è addimandata l'arca delle-

scienze, e de'. Tetori dell'anima.

Vestesi di nero, il qual colore significa sermezza, & stabilità per la ragiome detta altroue, essendo propio della memoria titener sermamente le sorme del senso, come diceuamo rappresentate, & Atistotele l'afferma nel luogo citato di sopra.

Tiral

DI CESARE RIPA. 29

Tirasi la punta dell'orecchio, in consormità di quel che dice Plinio lib, 11, dell'Istoria naturale con queste parole:

Est in aure ima memoria locus quem tangentes attestamur.

Et Virgilio nel 'Egloga 6. dice,

Cum canerem Reges, & pralia Cynthius aurem

Vellit, & admonit.

Il cane nero si pone per la medesima ragione del colore del vestimento di detta sigura, come anco perche il cane è animale di gran memoria, il che si vede per esperienza continoua, che condotto in paese straniero, en lontano per ritornare, onde è stato leuato da se stesso senza dissicultà ritroua la strada. Dicesi anco che ritornando Vlisse in patria doppo venti anni non su altro, che vn cane lasciato da lui alla partenza, che lo riconoscesse, e accarezzasse. Onde Socrate appresso Platone nel Fedro, giura per lo cane, che Fedro haueua imparato à mente tutta l'oratione che Lissa haueua composta.

Memoria.

Onna con due faccie, vestita di nero, & che tenga nella mano destra

Vna penna, & nella finistra vn libro.

La memoria è vn dono particolare della natura, & di molta confideratione abbracciandofi con essa tutte le cose passate per regola di prudenza in quel le che hanno a succedere per lo anuenire, però si fa con due faccie.

Il libro, & la penna, dimostrano, come si suol dire, che la memoria con l'vso si persettiona, il quale vso principalmente consiste, o nel leggere, o nello

scriuere.

# MEMORIA GRATA DE BENEFITII RICEVVII, del Signor Giouanni Zarattino Castellini.

NA gratiosa giouane incoronata con ramo di Ginepero solto di granelle; tenga in mano vn gran chiodo, stia in mezzo d'vn leone, ed'vn' aquila. Incoronasi con ginepero, per tre cagioni, l'vna, perche non si tarla, ne s'inuecchia mai. Plinio lib.o. cap. 40. Cariem, & netustatem non sentit iunipea rus, così la grata memoria per tempo alcuno non sente il tarlo dell'obliuione in mai s'inuecchia, però la figurano giouane. La seconda perche al ginepero non cascano mai le soglie, come narra Plinio lib. 16. cap. 21. così vna persona non deue lasciarsi cadere di mente il benessito ricenuto. La terza perche le granella del ginepero stillate con altri ingredienti, giouano alla memoria, ed vna lauanda bollita con cennere di ginepero, parimente conserisce molto alla memoria, come tra gli altri Fisici insegna il Gualthero nel trattato latino della memoria artistiale.

Cestore Durante medesimamente conserma, che le bacche del ginepero consortano il ceruello, e sanno buona memoria, la quale conservar si deue cir ca li benesiti riceuuti, & esser sempiterna, epitheto dato dall'Orature dicendo, cui sum obstructus memoria benessicii sempiterna, di cui legitimamente può essere si impolo il ginevero apponente so tra la giante esserva.

essere timbolo il ginepero annouerato tra le piante eterne.

Il chiodo,

MEMORIA GRATA DE' BENEFICII RICEVVII.

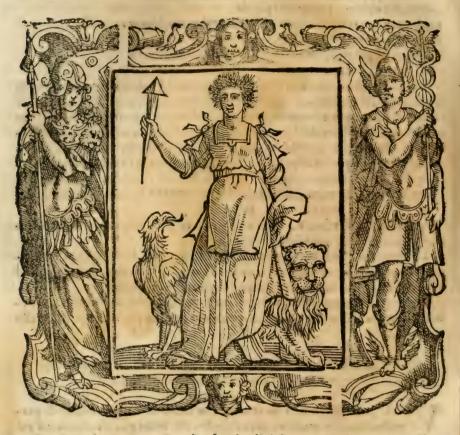

Il chiodo, che tiene in mano, è tolto da gli Adagi jin quel prouerbio, Clauo trabali figere beneficium, conficcare il benefitio con vn chiodo da traue, per de notare la tenace memoria delibenefitio riceuuto ch'hauer si deue.

Ponesi in mezzo al Leone, ed all'aquila perche questi animali, ancor che pri ni di rag one, hanno mostrato di tener grata memoria de benesici riceuuti, In quanto al Leone Aulo Gellio nel v. lib. cap. 24 riserisce, che Appione historico Greco lassoscritto di hauere, non volto, ma con gli occhi propij veduto im Roma nel Gerchio massimo, facendosi li giuochi publici delle caccie, essere stato esposto vno schiauo detto per nome Androdo alle siere, e bestie che vi erano, tra lequali vno horribile, e teroce leone subito, che vidde Androdo stette quasi maratigi sato, e dapoi s'accostò a lui, sacendogli sesta con la coda, come è costume d'amoreuoli cani, e leggiermente gli leccaua le gambe, e le manis. Androdo, che prima era qui si morti di paura, accarezzato dalla siera, cominciò a pigliate loam atito spinto, fistando gl'occhi presso il leone, allorra, ome solle fasta sembienole ricognicione, l'huomo, e la siera allegui, pare-

ua,che

ua che l'vno si congratulatte diveder l'altro. A questo spettacolo cosi mirabile il popolo mando fuora voci grandissime di marauiglia : perche Androdo fu condotto auanti l'Imperadore, il quale gli dimandò in qual modo queld leone cofi atroce fulle verso di lui mansueto, Androdo rispose, che già l'haueua conosci in Africa, quando vi era Proconsole il suo padrone dal quale per le gran battiture, che da lui gli erano date, se ne fuggi per star siascosto in solitudini, e campi deserti, e che si ricouerò nella sferza del gran calor del Sole in vna spilonca, ne stette molto che vi artivò quel leone assai addolorato,e preno di lamenti al cui alpetto Androdo temè, ma il leone con atto humile, quasi dimandasse aiuto, alzò vn piede, elo porse verso lui. Androdo vedendo il piede insanguinnato, comprese, che vi hauesse male, sì che gli piglio il piede, dal quale trasse fuora vno acuto stecco, e gli nettò la piaga, il leone consolato del medicamento, gli fece carezze, e si riposò in seno a lui, e da indi in poi Androdo per tre anni continui habitò nella medesima spelonca col leone, e visse delle fiere che il leone pigliaua, dellequali la miglior parte per mancamento di fuoco al Sol gagliardo, che in quelle parti di continuo arde, foleua cuocere, e di quelle così cotte si nutriva: ma col tempo essendogli venuta in fastidio cosi fiera, e siluestre vita, andato il leone a procacciare il tolito vitto, Androdo lassò la spelonca, ed vsci di quel deserto, hauendo caminato pre tre giorni conti ui, s'abbatte in vna squadra di foldati, da quali riconosciuto, fu mandato d'Africa, a Roma, doue il padrone già era tornato, il quale il giudicò reo della morte, come servo suggitivo, ed ordinò che sosse condennato alle bestie, tra le quali era il sudetto leone, che ancor esso su preso, e condotto alle Roma, il quale ricordeuole del benefitio per lo riceuuto medicamento, non volle altrimente offendere il riconosciuto benefattore, ma più tosto l'accarez 20 : per il che Androdo sù dalla pena alloluto, e per decreto del Popolo gli su donato il grato, e cortese leone, col quale poi legato con vn delicato vincolo andaua a spasso per tutta Roma, e le genti gli correuano incontro, dicendo; Hic est leo hospes hominis, hic est homo medicus leonis.

In quanto all'Aquila, Crate Pergameno di paete vicino al fiume Caico nell'Asia, narra, che sedici mietitori assetati mandarono vno de' loro compagni a pigliar dell'acqua, il quale vicino al fonte trouò vn' aquila, che era sossociata da vn lungo serpente, che intorno il collo con varij giri le s'era suuinchiato, hauendo egli seco la sua falce tagliò a pezzi il detto serpente, e lasciò volare libera l'aquila; Essendo poi ritornato col vaso pieno d'acqua, diede bere a tutti li compagni, e volendo anch'esso beuere in vn tratto l'aquila sopragionse e con l'ale gli sbattè dalla bocca il vaso in terra, il mietitore mentre attribuisce ciò ad ingratitudine dell' aquila da lui liberata, vede li suoi compagni, che beuuto haueuano, cadere immantenente morti: onde subito penso, che l'acqua sosse auuelenato, e conobbe essere in vita rimastos per grata ricom-

penla del benefitio fatto all'aquila.

Degno è anco, che si racconti il caso, che Plinio nel cap. v. del x. lib. espone, doue leggesi, che in Sesto Città della Thracia vna Dor zella nutri vi aquila, la quale per rendere gratia de gli alimenti, gli augelli, ch'ella pigliaua, li por-

ICONOLOGIA

taua alla donzella ; laquale morra che su, nella medema Pira di suoco, doue ella ardeua, l'Aquila spontaneamente volò, ed insieme con la donzella s'abbrugiò. Hora se consideriamo, che il Leone è Rè de gli animali rerresti, e. l'Aquila Regina de gli acrei. Concluderemo, che quanto più vna persona è nobile, magnanima, e generosa; tanto più conserua grata memo de' beneficij riceuuti.

M.E.R.I.TO.



H VOMO sopra d'vn luogo erto, & aspero, il vestimento sarà son la destra mano, & braccio armato vno scettro, & con la man sinistranuda vn libro.

Il Merito secondo San Tomasso nella 3. parte della somma questione 45. artic. 6. è attione virtuosa, alla quale si deue qualche cosa pregiata in recognitione.

Si dipinge sopra il detto luogo aspro, per la difficoltà, per mezzo della

quale

DI CESARE RIPM.

quale l'huomo permiene a meritare qualche cota, perciò le dice, che Hercole figurato per l'huomo studioso di sama, & di gloria lasciara la via piana, & diletteuole intesa per quella de piaceri, si elegesse l'altra dissicile, &
alpestre dei monte, cioè quella della virtù; onde per tante, & così celebri sue
satiche meritò d'esser numerato fra più degni Heroi.

Il ricco vestimento, significa la dispositione de l'habito della virtu, merce

"del quale l'huomo fa l'artioni degne d'honore, & di lode."

Hauendo il Merito relatione a qualche vosa, gli s'è dato la corona, e lo Rettro, per farlo il più che si può spettabile, essendo quelli premij segnalati douuti a gran merito, & però S. Paolo della corona così dice:

Non coronabitur nisi qui legitime certauerit.

La destra mano, & braccio atmato, & la sinistra con il libro, dimostrano due generi di merito ciuile, l'vno dell'attione di guerre, & l'altro dello studio, & opere delle settere, per ciascuno de' quali l'huomo si può sar meriteuole dello scettro, significante la potestà di comandare a gli altri huomini, & anco alla corona d'alloro premio non meno d'eccellente nelle settere, che d'inuitti Capitani, la quale significa vero honore, & perpetua gloria MERITO.

Come dipinto nella sala della Cancellaria di Roma.

H Vomo ignudo, con vn manto regale, tiene vna corona in capo, & con la destra vno scettro.

Ma perche il merito è cosa che auanza le nostre parole, lasseremo che egli medesimo a maggior esticacia parli di se stello.

> MESI. MARZO.

CIOVANE di aspetto siero, habbia in capo vis elmo, vestito di color tanè, che tiri al negro, & à gl'omesi l'ali, con la destra mano tenghi con bella gratia il segno dell'Ariete, adorno di siori di mandorle, & con la sinistra mano vna bella tazza piena di prugnuoli, sparagi, & lupoli.

Gionan dipingeremo i Mesi, percioche volendo noi diuidere il tempo in Hore, Giorni, Mesi, & Anni, faremo che l'hore siano nella pueritia, il giorno nell'Ado escenza, il mese nella Giouentu, l'anno nella Virilita, & il tempo

che è tutta la parte insieme lo faremo vecchio.

L'esser questo mese d'aspetto siero, & che tenga in capo l'elmo, dimostra es ser stato dedicato da Romolo à Marte suo genitore, e da quello così chiamato Si veste del sopradetto colore, essendo il color tane composto di due parti

nero, & rosso.

Per le due parti nero ci viene à fignificare il colore della terra, & la parte rossa la virtu, & forza d'essa, la quale in questo mele col tepido calor del Sole, incominciano a germogliar le piante, & la natura di tutti gli anima-li a risentirs.

L'esser alato ci dimostra il continouo corso, che sanno i mesi, & il Petrarca nel trionso del tempo, così dice. JEONOLOGICA

Molano gl'anni, i mesi, i giorni, el hore. ti fiori, ci dimostra i principii della Primauera, onde l'Ariosto sopra di ciò, ensi dice.

Ma poi che il Sol nell'animal discreto . E zeffiro tornò suaue, e lieto Che portò Phrisso illumino la sfera A rimenar la dolce Primauera.

Mostra anco, che come l'Ariete, è vn'animale debile di dierro, ma ha qual-

che forza davanti, così il Sole nel principio di ello fegno hale forze fue debili per causa del freddo, che sminuisce la sua gagliardezza, ma più auanti ver-

so l'estate, è più gagliardo, cioè più caldo. q La tazza piena di prugnoli, sparagi, e lupoli, ci da legno quaji siano i frutti di detto mele, ma si deue auuertire, che i frutti così di questo mele, come de gl'altri si possono dal diligente Pitture variare, secondo la qualità de i luo. ghi, perche l'aere doue è più caldo, più presto vengono, e per lo contratio ne

i paeli freddi.

I O V A NE con vna ghirlanda di mortella in capo , vestito di color Verde, hauer à a gl'homeri l'ali con la destra mano terrà il segno del Tauro, il quale sarà con bell'artificio adorno di più sorti di viole, e di varij hori, che in detto mele si trouino, & con la sinistra vna bella cistella piena di carciofi, baccelli, mandorle fresche, frutti, che nel mese d'Aprile, comin-

ciano à venire. Chiamasi questo mese Aprile secondo Varrone, quasi Aperile, perciòche in ello s'apre la terra, e spande fuori le sue ricchezze, & per l'istessa ragione i Greci chiamarono l'istesso mese antesteriona, perche in quello ogni cosa siorisce, ouero come dice Ouid, dalla chiarezza, e serenita del Cielo, dicendo:

Aprilem memorant ab aperto tempore dictum.

La ghirlanda di mortella, che tiene in capo, significa che essendo questa pianta dedicata, lecondo gl'Antichi a Venere, in quelto mele si desta gagiardamente l'amore nelle piante, come negl'animali. Et il Petrarca nel Sonetto 42. cesi dice.

L'aria, l'acqua, la terra è d'amor piena Ogni animal d'amar si riconsiglia. Si veste di color verde, perche in questo mese la terra si veste di questo bel colore rendendoli a riguardanti bellissima cosa a vedere, per estere il verde di sua natura grato alla vista, massime, che tante, & cosi varie sorti di viùi colori, i quali sono i bei fiori dipinti, quasi gemine rilucenti nel verde campo apparticono scintillando, & singular vaghezza gl'apportano. Petrarcha nel Sonetto 42. così dice.

E primauera candida, e vermiglia Zephiro torna, e'l bel tempo rimena Lifiori, el'berbe sua dolce famiglia; Ridono i prati, e'l ciel si rasserena E gioir Progne; e pianger Filomena, Gione s' allegra di mirar sua figlia.

Il segno del Tauro, che tiene con la man destra, è per significare, che il Sole va camminando in questo mete per questo tegno, il quale tuttauia pigsia. maggior forza, si come il Toro, è più forte del Montone, dicono ancora, che il Sole

DIVESARE RIPM.

il Sole regna in detto legno, perche nel mese d'Aprile, si cominciano à vede-

MAGGIO.

10 VANE vestito di color verde ricamato di varij siori, come d'essi, I parimente l'auctà in capo vna ghirlanda, terrrà con la deftra mano i Gemini, iquali sarano circondati di rose bianche, rosse, & vermiglie, con la finistra vna bella celtella piena di cerase, piselli fragole, vua spina, & altri frutti, che in detto mele nalcono, ouero si ritrouano.

E chiamato questo mese Maggio dalli Latini a Maioribus, perche hauendo Romolo distribuito il Poposo Romano in due parti, cioè in maggiore,& minore, ò vogliamo dire giouani, e vecchi, che quelli con l'atmi, & questi con il configlio gouernassero la Rep. in honor dell'yna Maggio, & il seguente

Giugno in honor dell'altra onde Ouidio.

Hinc sua Maiores tribuere vocabula Maio Iunius a Iunenum nomine dictus adest.

Gli si dà il verde, & stoll so vestimento, & la ghirlanda in testa di varij sio-"ti', per mostrare la bellezza e nighezza de i prati, colli, & campagne, lequali tutte ordinate, & ornate di varif fiori, & verdi herbe, rendono marauiglia,& allegrezza alli riguardanti, & incitano gl'augelli a cantare suauemente, e tutta la natura gioilce. Onde ben dille il Sannazzaro.

Il legno di Gemini ci moltra, che in questo mele la forza del Sole si raddoppia, perche cominciando ad effer caldo, & secco essendo che per due gradi il Sole li eleua dalla terra; & in questo mese le cole si raddoppiano, cioè i moltiplicano, percioche gl'animali partoriscono.

IOVANE, & alato come gl'altri mest, & vestiti di verde chiaro, G ouero come dicond verde gaio, hauera în capo vna ghirlarida di spighe di grano non mature, con la destra mano portarà per insegna il Cancer, ouero Granchio, il quale sarà circondato dalle lopradette spiglie, e con la sinistra. vna tazza, ouero vna bella celta, dentro allaquale vi saranno visciole, scafe, briccocole, pere moscarole, cocuzze, citroli, brugne, finocchio fiesco, & altri flutti, che sogliono essere in questo tempo.

Chiamasi Giugno da' Latini per la causa detta di sopra nel mese di Maggio, benche alcuni lo chiamano da Giunone latinamente Iunoniam, leuato . due lettere di mezzo dicono Iumum, perche al primo di questo si dedicato il rempio di Giunone, oueto da lunio Bruto, che scaccio dal Regno il primo gio no di questo mese Tarquinio.

Si vefte di color verde chiaro, perche in questo mese per il colore del Sole

incomincia a ingiallire il grano, & anco diucife herbe.

Il segno del Granchio denota, che arrivando il Sole a questo segno; incomincia a tornare in dietro, fcoffandofi da noi a guifa di detto animale, ilquale cammina all'indierro : l'il poins il se che onne me l'oquit and the state of the second of the second

LVGLIO.

10 VANE, sarà alato, & vestito di colore ranciato, & coronato di spighe di grano, hauerà nell'yna delle mani il segno del Leone anch'ello ornato di varie sorte di biade mature, & legumi, eccon l'altra mano porterà vna bella cestella con meloni, fichi primaticci, pere di più sorte, nocchie, & altri frutti, che quelto mese suole apportare.

Chiamasi Luglio in honore di Giulio Cesare Dittatore, perche in questo mele ai dodici nacque, se ben prima su chiamato Quintile dal numero co-

minciando da Merzo, effendo quinto in ordine.

Si dipinge con vestimento ranciato, perche maturandos in queito mesele

biade ingialliscono.

Il Leone è animale di natura calida, & ferocissimo, & dimostra questo tempo, nel quale il Sole asceso al grado di questo segno, produce caldo ecceshuo, & hecità grande.

AGOSTO

10 VANE alato di fiero aspetto, vestito di color fiammeggiante, la-I rà coronato d'vna ghirlanda di rose damaschine, gelsomini di Catalogna, garofani d'India, & altri fiori, che la stagione apporta, terrà con la destra mano il segno della Vergine, e con la sinistra vna cestella piena di pere di più sorti, prugne, moscatello, sichi, noci, & man orle mature.

E questo mese similmente in honore di Augusto, & dal Senato, su consegrato, perche in questo mese su la prima volta fatto Console, Trionfò tre volte in Roma, & foggiogò fotto la podestà del Popolo Romano l'Egitto, & pole fine alle guerre ciuili, prima detto mese si chiamaua Sestile, per esser il testo in ordine, cominciando, come s'è detto nel mese di Luglio, da Marzo.

Il fiero aspetto ci da ad intendere quanto questo mese sia molesto, & come di molti mali può esser cagione, per la stella canicula doue il Sole si troua,

il quale a guisa di rabbioso cano offende, chi non si ha buona cura.

Il segno Celeste, che regna in questo mese, è chiamato Vergine, per dimostrare, che si come la Vergine è sterile, nè da se genera, così il Sole in questo tempo non produce cosa alcuna: ma solo le prodotte matura, & perfectiona.

Per la cesta piena de' sopradetti frutti e la ghirlanda di fiori si dimostra

quello, che quello mele produce.

SETTEMBRE.

TOVANE alato, allegro, ridente, vestito di porpora, hauerà in ca-G po vna ghirlanda di miglio, e di panico, nella destra mano il segno della Libra, & con l'altra mano il cornucopia pieno di vue bianche, & ntre, persiche, fichi, pere, mele lazzarole, granati, & altri frutti, che si trouano in detto mele.

Chiamasi Settembre, per ellere, come si è detto il settimo, se bene si chia-

mo qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore.

Si veste di porpora, perche si come la porpora è vestimento Regale, & folo الما أوم

DI CESARE RIPA.

solo conuiensi à Rè, & huomini Illustri, & grandi, i quali abbondano di Thesori, & grandezze. Così questo mese, come Rè, & Principe di tutti gli altri mesi dona in maggior copia tutte quelle cose, che sono necessarie al vitto humano.

Tiene il legno della Libra, per dimostrare che in questo tempo viene il Sole in quelto, & fassi l'Equinotio agguagliandos la notte, col giorno, come

dale ancora Virgilio.

Libra dies, somnique pares vbi fecerit horas. OTTOBRE.

IOVANE con vestimento di color incarnato, & con l'ali come li I altri mesi; porterà in capo vna ghislanda di virgulti di quercia conle ghiande, con la destra mano il segno dello Scorpione, & con la sinistra vna bella cestella piena di sorbe, nespole, songhi di più sorte, castagne con ricci, & lenza .

Fù chiamato questo mese Domitiano, da Domitiano Imperatore: ma per decreto del Senato, & à questo, & a quello meritamente surono cancellati, si come erano stati tirannicamente imposti, & gli restò il nome antico

d'Ottobre, per esser l'ottauo in ordine.

Gli si da il vestimento di color incarnato, perche declinando il So'e ne' so'stitio hiemale comincia à ristringersi l'humore nelle piante, onde le loro foglie diuentano del detto colore.

Dipingesi con lo scorpione, perche in questo mese il Sole si ritroua sotto detto segno, & è chiamato Scorpione dalla figura dalle stelle, e da l'estetti, che produce in queste parti, imperoche, come lo scorpione col suo veleno pungendo da la morte, se presto non si soccorre à quelli, che son punti, così mentre il Sole in questo segno per l'inequalità del tempo, apporta malattie molto pericolose, & per questo disse Hippocrate ne gl'aphorism, che l'inequalità del tempo partorisce infermità, massime quando nell'istesso giorno, hora regna il freddo, ed hora caldo, il che spesso auuiene nell'autunno.

La castella sopradetta contiene i frutti, che porta seco esso mese.

NOVEMBRE.

GIOVANE vestito di colore delle foglie, quando incominciano à sec-I carsi, & cadono da gli alberi, alato, hauerà cinto il capo d'una ghirlanda d'oliuo col suo frutto, porterà nella destra mano il segno del Sagittario, & con la finistra vna tazza piena di rape, radici, cauoli, & altri trutti,

che il mese di Nouembre porta seco.

Il tenere il Sagittario nella destra mano ci significa, che il Sole in questo mele regna, & passa sotto questo segno, ilquale è detto Sagittario, sì dalla figura delle stelle, come anco da gli affetti che produce, poiche in questo tempo saettando dal Cielo grandine, pioggie, solgori, arrecano non poco spauento, come anco in questo mese più s'esercita la caccia, laquale si fa per li laettatori.

La ghirlanda di oliuo col frutto è segno di questo tempo, nel quale l'o, liua già

liva già matura si coglie per farne l'olio, liquore vtilissimo per più cose alla. vita humana.

Si chiama Nouembre dal numero, per ester il nono, si come anco il seguente per eller il decimo si chiama Decembre.

DECEMBRE.

TIOVANE di aspetto horrido, come anco saranno gli altri due mesi I seguenti, vestito di nero, alato, con la destra mano terrà il capricorno,& con la sinistra vna tazza piena di tartufi.

Horrido, & vestito di nero si dipinge, perche in questo mese la terra è spogliata d'ogni suo adornameto, che perciò anco si rappresenta senza ghirlanda.

Per il capricorno segno celeste, si dimostra questo mele, nel quale il Sole cammina per detto segno: è detto capricorno, perche, si come il capricorno si pasce nelli precipiti, & monti altissimi, così in questo mese il Sole e in altissimo grado verso'l mezzo giorno.

Se gli da i tartufi, perche questi nel mese di Decembre si trouano in mag-

gior quantità, & più perfetti.

GENNARO.

GIOVANE alato, & véstito di bianco, il quale terrà con ambe le ma-ni il segno d'acquario.

Questo mese, & il secondo surono aggiunti all'anno di Romolo da Numa Pompilio, & chiamato questo da Iano Ianuario, perche si come Iano si fa con due faccie, così questo mele quafi con vna guarda il passato, & con l'altra il principio di quello, che ha da venire, secondo che dicono i Moderni.

Lo dipingeuano con il vestimento bianco, perche in questo mese, per l'ordinario la terra è coperta di neue, che si veggono le campagne tutte d'vn colore.

Tiene con ambe le mani il segno d'acquario, perche si faccia noto questo mese per il corso del Sole, il qual'è detto acquario, perche abbondano le neui, e pioggie in questo tempo.

FEBBRARO.

TOVANE il quale habbia l'ali, & sarà vestito di colore berrettino, portando con bella gratia con la destra mano il tegno del pesce.

Numa Pompilio chiamò questo mese Febraro, ò dalle febri lequali all' hora facilmente vengono, ouero da questa parola Latina Februus, cioè, purgationi februe, che fignificauano sacrificij fatti per li morti, perche i Romani in questo mese faceuano la memoria dell'anime, & quelle intendeuano di purgare con celebrare l'essequie de' morti.

Si veste di berretino, perche in questo mese regnano molto le pioggie onde per il più il cielo è coperto di nuuoli, li quali rappresentano il detto colore.

Porta (come dicemmo) il pesce, perche passando il Sole per questo segno Celeste.ne dinota questo mese, & si come il pesce è animal acquatile, cost questo tempo per le molte pioggie è allai humido, ouero perche estendosi risolute l'acque, è tempe di pelcagione.

#### MESI

fecondo l'Agricoltura.

#### GENNARO.

H VOMO di virile aspetto, che stando a lato d'una ruota d'arrotare ferramenti, tenghi con la destra mano un toncio, e con la sinistra mostri con il dito indice diuersi ferramenti necessarij all'Agricoltura, quali siano per terra da una banda, 8: dall'altra un gallo,

Dipingesi di vittle aspetto, & con il roncio nella destra mano, percioche in questo mese il disgente Padre di samiglia, ò altri che sanno arte di cam po, potranno riuedere tutti li serramenti, che si sogliono adoperare alla coltinatione delle vigne, come ronci, ò salcetti, iquali seruono per

potare,

Si mostra, che stia accanto ad vna ruota, perche conuiene hauere in questo mete (essendo egli secondo i moderni principio dell'anno) coti, pietre, ruote per arrotare, & aguzzare detti serramenti sottili, & che taglino bene, come dice Columella lib. 3. cap. 24. Duris tenuissimisque serramentis omne

opus rusticum exequendum.

Mostra con la sinistra mano i detti serramenti, perche similmente in detto mese, chi sa arte di Campo deue mettere in ordine le gomere con li suoi aratri, ricalzare vanghe, bidenti, zapponi, & altri serramenti necessarij, per hauersene poi a seruire nel seguente mese, perche dice Marco Catone de rustica cap. 5. Omnia mature conficias, nam resrustica sic est si unam rem sero seceris omnia opera sero facies.

Bitogna dunque che sia molto vigilante, & li negotij non vadino trattenendosi di giorno in giorno, che perciò gli si dipinge il gallo a canto, & a questo proposito sarà bene, che io saccia mentione di quello che narra Plinio lib. 18. cap. 6. mostrando quando sia vtile all' Agricoltori l'essere vigilan-

ti, & laboriofi.

G. Futio Cresina, di schiauo che egli era, satto franco, ricogliendo in vn. campo molto piccolo, molto più che i suoi vicini nelle possessioni grandi, era molto odiato, come se per incanti egli hauesse tirate a se le biade, de i campi vicini. Per la qual cosa essendo citato da Spurio Albinio Edile. Cutule, & accusato al Popolo, & perciò temendo egli d'esser condannato percioche bisognaua, che se Tribu metresser il partito, comparue in giuditio, & portò quiui tutti i suoi serramenti, con quali egli sauoraua, & menò vna sua figli uola ben guarnita, & vestita. I serramenti erano graui, & grandi, & ben satti zappe grandi, non piccoli vomeri, & boui ben pasciuti, & dille. O Cittadini Romani, questi sono i miei incantesmi, ma non

C 4 virof-

vi pollo già, come io vi moltro i miei ferramenti, moltrate le vigilie, le fatiche, & i sudori miei. Et ciò detto fu assoluto.

Febraro .

I Vomo d'età virile, che stando in vna vigna mostri potar quella. Sono due tempi di potare: ma secondo Magone si pota prima che germini la vite, perche ellendo piena d'humori piglia leggiet ferita, & vguale, ne resiste al coltello.

Marzo.

7 N giouane con vna vanga in mano, & mostri di scalzare le viti,& da

vn lato sia vn cauallo.

Si dipinge giouane, per esser l'opera della vanga di gran fatica, e perche in questo mese si comincia à scalzare le viti, come si dice a cauallo; conuiene auuertire, che non si scalzi più tardi, perche la vite potrebbe germogliare, & perdere allai speranza della vendemmia, buttando gli occhi della vite per terra.

Vi si mette a canto il cauallo, percioche in questo mese, come ci narra Plinio libro 8. capitolo quarantadue, vanno in anvore nello Equinottio deila

Primauera.

Aprile.

PER auuertimento, che danno molti, che trattano dell' Agricoltura per il mese d'Apriles para divina il mese d'Aprile si potrà dipinger vn contadino sbracciato, che metta le canne alle viti, cioè che tenda, & non molto lontano vi sia vna vacca, che pascoli con vn vitello, che latti detta vacca ; percioche Palladio al lib. 5. narra che i vitelli sogliono nascere in questo mese, & per l'abbondanza de' pascoli le vaccheresistono alle fatiche, & al lattare.

Et volendo far differente questa pittura con accompagnarla insieme con al-

tri animali.

Il medesimo Palladio nel libro 5. dice, che in questo mese si tosano le pecore: onde in luo co della vacca si potrà mettere vn' huomo, che tosi le pecore. Dicesi anco, che in questo tempo è la prima, & più potente apritura de i montoni, & di essi si hanno d'Inuerno gli Agnelli, che già si sono maturati, e fatti.

Maggio.

IN questo mele ( secondo che narra Palladio nel libro sesto de rerustica) I si segano i fieni: onde ragioneuolmente si potrà dipingere per il mese di Maggio.

Vn contadino giouane, che stia in mezzo d' vn campo pieno di verdura, & con ambi le mani tenghi vna falce fenara, & con bella dispositione mostri

di segare il fieno.

Tagliasi il fieno il mese di Maggio, percioche Columella 7. de re rustica. dice, che si debba segare prima che si secchi, perche non solo se ne ha maggior copia: ma anco à gl'animali è più grato il cibo, essendo che non è al tutto secco ne verde, doue sia nella sua perfettione.

Giugno.

Arra Palladio lib. 7. che in questo mese si comincia à mietere l'orzo, es poi il grano, onde si potrà dipingere.

Vn contadino giouane con braccia nude, & che tenghi con la destra mano vna tagliente falce, con la quale tagli i couoni delle spighe di grano, le quali raccoglie con la finistra mano: ouero che mostri d'hauer mietuto, & che

di ello grano faccia vna meta.

Deuesi, come racconta Columella libro secondo de Agricoltura, che inquesto mese, que saranno mature le biade mieterle, prima che si abbrucino da i vapori della state, che sono nell'apparir della Canicula grandissimi. Però si deuono mietere in fretta, perciòche è noioso ogni tardare, essendo che gl'vecelli, & altri animali fanno danno, come anco ellendo secche le guscie, i grani, & le spighe cadono, però, come ho detto, si deue mietere quando egualmente le biade ingialliscono.

Luglio.

D Erche il più notabile effetto di questo mese è la ricolta dei grani dipin-

geremo per ello.

Vn contadino robusto in vn'aia, mezzo nudo, terrà con ambe le mani vn correggiato, il quale è istromento da battere il grano, & stando con bella attitudine mostri di batter il grano, il quale sarà stelo nell'aia,a canto alla quale vi sarà vna pala, vn rastello, & altri istrumenti per simile esercitio.

Azosto.

N huomo, che stia in atto di acconciare botti, tini, bigonzi, e barili, hauendo appresso di se tutti quelli instromenti necessarij a simile vstitio, che cosi narra Palladio lib. 9. de re rustica.

Si potrà anco dipingersi a canto vna chioccia con i pulcini, atteso che i polli, che nascono di questo mese, sanno più voua assai de gli altti, i quali nascono

in altri mesi.

Settembre.

Vomo, che tenghi vn cesto pieno d'vue, con le coscie, e gambe nude come quelli, che s'occupano ne gl'esercitij di cauar il mosto da l'vue, & a canto vi sarà vn tino pieno d'vue, le quali mostrando d'esser peste da esse tino eschi il mosto, & entri in vn'altro valo.

E per esser anco che in questo mese si fa il mele non sarà suor di proposito

di metterui a canto due, ò tre copelle d'api.

Ottobre.

Huomo che tenghi con la man sinistra vn cesto pieno di grano,& cou la destra pigliando eslo grano mostri di spargerlo in terra, & che uenghi coperto da vno che stimoli i buoi, i quali tirano vn' aratro, & ancorche, secondo Hesiodo, il qual suil primo, che scrivesse de l'Agricoltura (come narra Plinio libro 18.) si deue seminare alli dieci di Nouembre, che in tal giorno tramontano le Vergilie, sette giorni dipoi sogliono per lo più seguir le pioggie, & esser sauoreuoli alle biade seminate, nondimeno per la varietà delli terreni caldi, & freddi si semina più presto, ò più tardi.

Ma per non confondere le nostre pitture, & terminare ciascun mese l'offacio suo, faremo che in questo si semini il grano, come cola principale al vimere humano.

Nouembre.

T perche l'olio è molto necessario all'huomo, non solo per mangiare, ma anco per molti altri commodi, faremo che in questo mese, come narra Palladio lib. 12. de re ruftica si faccia l'olio, per essere, come habbiamo detto, molto necellario, come si vede in tutte le scritture sacre, essendo, che di quelto pretioso liquore non solo si serue in condire i cibi, ma anco in consecrare li ministri della Santa Chiesa, & l'altre cole a lei pertinenti.

Dunque dipingeremo vn'huomo, che tenghi con la destra mano vna sfer-22, & vadi dietro a vn cauallo, il quale sia attacato ad vna ruota da molino, oue si macina l'oliue, & allato di ella vi sia vn monte d'oliue, & vna pala, vn

torchio, fiescoli, & quanto sarà bisogno a tal'officio.

Decembre.

H Vomo robusto, che con ambi le mani tenghi vn'accetta, & con bella di-

Secondo Palladio lib. 1 3. de re rustica, esfendo Decembre principio de l'inuerno, & l'aria fredda, la virtù de gl'alberi si concentra in essi, & sono più durabili li legnami per le fabbriche, & per far ogn'altra opera, doue che in questo mele si tagliono non solo le selue per sar legnami per le sabbriche, & per sar ogn'altra opera, come habbiamo detto, ma i souerchi rami, & le siepi verdi per f.u fuoco, si tagliono ancora le pertiche, li gionchi per le vigne, & anco d'elle se me fanno le ceste, & molt'altre cose, che sono opportune all'yso nostro.

# MESI. Come dipinti da Eustachio Filosofo.

Marzo principio dell' Anno , secondo gl' Antichi.

7 N soldato tutto vestito di ferro, con la lancia, & scudo alludendo al nome del mele formato da Marte, perche in questo mese, come dice Eustachio si finiscono i suernatmenti della Militia, & si ritorna a gli elercitij della guerra vigorosamente.

Aprile.

CI dipinge il mele d'Aprile in forma di pastore con le braccia, & gambe nude, hauendo appresso vna capta con due captetti nucuamente partoriti, & che detto pastore mostri di sonare vna sampogna.

Così si dipinge da Fustachio, & dichiara, che si nota in particolare, che Apri

le moltiplica con il parto gl'armenti.

Mazzio.

[ 1 dipinge giouanetto con faccia bella, e lasciua, ha i capelli ricciuti circondati da vna ghirlanda telluta di rose bianche, & vermiglie, il vestimento lauorato d'oro, e contesto di fiori ellendo mosso dal vento con leggiadria, hà le mani piene di rose, & di viole, con i siedi scalzi sopra di verde heroctte.

liche

DI CESARE RIPA. 4

Il che dimostra, che in questo mese la terra quasi dal sonno de l'inuerno già nuda si sueglia, e si riueste di nuoue pompe conuenienti a se stella, che sono

l'herbe, le foglie, & i fiori.

Et petò gli huomini all'hora facilmente s'incitano al piacere con le apparenze della vaghezza del mondo, & si gode con allegrezza tutto quello, che la terra produce lontano dalla malenconia, essendo che questo mese apporta allegrezza infinita.

Giugno.

H Vomo vestito da contadino con vna ghirlanda di fiori di lino, sta in mezzo d'vn campo pieno di verdure, e tiene vna falce senara.

Si dipinge così, perche in questo mele secondo Eustachio il Sole prende vi-

gore, & si secca il fieno, & si miete.

Luglio.

H vomo mezzo nudo chinato, che con la destra mano tiene vna tagliente salce, con la quale taglia i couoni de le spighe di grano, lequali egli raccoglie con la sinistra mano, tiene in capo vn capello largo, col quale mostra di difendersi da l'acceso calor del Sole.

Il significato di quanto habbiamo detto di questa imagine, & ch'essendo i

grani maturi si soglion tagliar quando il Sole ha più vigore.

Agosto.

H Vomo ignudo, il qual mostra di esser vícito da vn sume è, essersi la uato, & postosi à la riua di quello, a sedere, si cuopre con vn panno di lino le parti men'honeste, & mostra per l'eccessiuo caldo sospirare, & mettersi vna tazza alla bocca per bere.

Queita figura, che nel bagno si laua, & che beua, altro non dinota, ch'il nascimento della canicula, da cui radoppiato il caldo gl'huomini hanno biso-

gno di bagnarsi per vmettare il corpo, e bere per spegner la sete.

Settembre.

H Vomo anch'esso in habito di contadino, con vna ghirlanda di pampane in testa, tiene in mano alcuni grappi di vua con le gambe, & coscie nude, come quelli che si occupano nello esercitio di cauare il mosto da l'vue.

Et a canto vi è vn tino pieno di vue peste, & da esso tino esce il mosto, &

entra in vn'altro vaso.

Altro non dimostra questa figura se non la vendemmia, laquale si suol sar nel mese di Settembre quando l'vue sono mature.

Ottobre.

N giouane in vn prato, cin esso mostri di hauer piantato molte frasche, & in quelle si vede hauerci tesi sottilissimi lacci, & reti, accioche
gi'vccelli non pur non s'auuedano dell'inganno, ma ancora non possano veder quelli, che per lo prato sparsi dolcemente cantano, & non molto lontano sta il detto giouanetto nascosto in cappanello, & ridente mostra di ammaz
zare vn preso vccello, il quale sarà con l'ali aperte per tentare di voler
suggire.

Ciò

ICONOLOGIA

Ciò fignifica, che nel mese di Ottobre si da principio alle caccie per pigliar gli vecelli.

Nouembre.

H Vuomo, che stimola i buoi, i quali tirano vno aratro in mezzo di va

Costui, il quale con fatica s'appoggia all'aratro, mostra la stagion de la plia

de, lequali, come dice Eustachio, e molto atto a l'esercitio de l'arare.

Decembre.

H Vomo, che tiene con la man sinistra vn cesto pieno di semente di grano, la quale con la man destra mostra di spargerlo in terra, laquale vien coperta da alcuni lauoratori.

Ciò dimostra il tempo delle semente, le quali si sogliono con l'autorità del

detto Eustachio spargere in terra il mese di Decembre.

Gennaro .

Vn giouane, ilquale mostra d'andare a caccia con diuersi cani, tiene con vna mano vn corno da sonore, cin spalla vn l'astone, col quale

porta vn lepte con altri animali.

Con questo si mostra il tempo d'andar à caccia, percioche essendo riposto il grano, & il vino, & raccolte tutte l'altre cose, che sono vtili alla vita humana, l'huomo se ne va questo mese di Gennaro a caccia.

Febraro.

N vecchio crespo, canuto, vestito di pelle sin'a i piedi, sta a sedere appresso vn gran suoco, & mostra scaldarsi.

Questa figura mostra non pur l'asprezza de l'Inuerno, ma il freddo de l'istes

sa vecchiezza, si come si suol dire.

La stagion fredda, e' piaceri amorosi Condotto l'hanno star vicin al fuoco.

Dal vigor natural costui spogliando

MESE IN GENERALE.

I O V A N E vestito di bianco, con due cornetti bianchi, volti verso la terra, & terrà la mano sepra vn vitello d'vn corno solo, & sard soronato di palma.

Et il mese da Orseo domandato Vicello di vn corno, solo, perche in questo modo si ha la definitione del Mese, il quale non è altro, che il corso, che sa la Luna per li dodici Segni del Zodiaco, nel quale viaggio, pare à gli occhi no-

stri, che parte del tempo cresca, & parte scemi.

Lo scemare si dimostra col corno taghato, & col crescere l'età del vitello, il quale per se stesso si viene aumentando col crescere, & col calare della Luna; però la Luna è da Apostodoro, & da ascuni altri scrittori dimandata Taurione.

Le due corna della testa, dimostrano l'apparenza che sa essa à noi altri, quan do è nella fine del mese.

Fustachio dimanda il mese bue, come cagione della generatione, commentando il primo libro dell'Iliade.

La palma ogni nuoua Luna manda fuori vn nuouo ramo, & quando la

Luna

DI CESARE RIPA.

Luna ha vent'otto giorni, ella ha l'vltima parte di suori illuminata, inmodo che, l'estreme parti della Luna riguardano all'ingiù, & de' suoi frutti quelli più si stimano, per alcune medicine, i quali hanno sorma più simili alla Luna.

Si potrà fare ancora con l'herba detta Lunaria, la quale si scriue essere di tal natura, che ogni giorno perde vna foglia, finche la Luna cala, poi al crescere d'essa, cresce ogni giorno all'herba vn'altra foglia, talche in vn sol me-

se tutte le perde, e racquista.

# METAFISICA.

, 210 . Just in De gebett mit

ONNA con vn globo, & vn horologio sotto alli piedi, hauera gli occhi bendati, & in capo vna corona, sacendo con la destra mano vn gesto tale, che dia segno di contemplatione, & con la sinistra tenga vn sectoro, perche essendo ella Regina di tutte l'altre scienze acquistate per lume naturale, & sprezzando le cose soggette alla mutatione, e al tempo considera le cose superiori con la sola forza dell'intelletto, non curando del senso.

Metassica.

Onna, che sotto al piede finistro tenga vn globo, con la destra mano appoggiata alla guancia, & che stia pensosa, & con la sinistra mano stia

in atto di accennare.

Per la palla considera il mondo tutto, & le cose corrutibili, che soggiacciono, come vili a questa scienza, la quale s'inalza solo alle cose celesti, e diuine.

MINACCIE.

DONNA con la bocca aperta, con acconciatura di testa, che rappresenti vn mostro spauenteuole, vestita di bigio ricamato di rosso, se nero, in vna mano terrà vna spada, en nell'altro vn bastone in atto minaccieuole. Minaccie son le dimostrationi, che si fanno per spauentare, e dar terrore altrui, e perche in quattro maniere può nascere lo spauento, però quattro cose principali si notano in questa figura descritta da Eustachio, e sono la testa, il vestito, la spada, e il bastone.

Si fa con la bocca aperta, per dimostrare, che l'impeto delle minaccie sa la voce, il quale poi accresce spauento a quelli, perche si grida, experche nel gridare si commuoue il sangue, si porta sempre vn non so che spauenteuole nella faccia, ex si comeda voce commuoue l'orecchie, così i lineamenti della faccia spauentano per la vista dispiaceuole, come ancora la

horribile acconciatura della sua testa.

Il vestito bigio per esser questo colore composto di bianco, & di nero, è messo per somigliar la notte, ch'è spauenteuole, non quando è oscurissima: ma quando ha solo tanta luce, che serva per veder le sorme spauenteuoli, che si ponno rappresentar consusamente in essa, per questo si dice da' Poeti l'inserne esser pien di oscura luce, & Virgilio nel 6, dell'Eneide disse.

Quale

Quale per incertam lunam sub luce maligna Est iter in sylus phi calum condidit pmbra : 

Il ricamo rollo, & nero, mostra che il minaccio si stende per spatientare de

al fangue, ouero alla morte.

Il baltone, & la spada, fanno conoscere qual sorte di minaccie si deue add. perare con nemici valorofi, & quale con seruitori & genti plebee, che poco fanno, & conoscono delle cose d'honore.

# MI SERTE A.

Vedi a Calamità.

Miseria Mondana DONNA che tenga la testa dentro ad vna palla di vetro, & che sia rasparente, & con vna borsa versi denari, & gioie.

La testa ne la palla di vetro facilmente per la continoua esperienza de le vanità di questa vita, si comprende quel che significhi, e ciascun perse stello nel peregrinaggio di questi pochi giorni, che stiamo sopra la terra, fa quanto vani siano li nostri desiderij, & corte le nostre speranze.

La testa si piglia per il pensiero, effetto dell'anima in essa.

Il vetro moltra la vanità delle cofe mondane per la fragilità fuà , ouero perche la mileria humana consiste in vedere in qual parte l'huomo si volta alle cose maggiori di quel'che sono, stimando gran cola gl'honori, le ricchez ze, & cole fimili, che poi senza il vetto, si nede che sono vanita; & miseria, ouero, che come il vetro non termina la vista di quello, che vi guarda, per elser corpo diafano, così le ricchezze, & beni del mondo non danno mai termine a nostri pensieri, anzi, che tuttatha accelecono il desiderio di passare "auanti, e con questo infelice continouo stimulo ci conducemo miserangente alla morte. The resign for the restriction of the land the residence of the land the residence of the land the land the residence of the land the l

La borfa, che ella verfa, mostra, che come volgarmente si crede essere felice chi ha gran facoltà, così si vede esser prino di gran commodi chi ne è senza, il che facilmente può succedere a ciascuno. entire of the incidence of all of the actions of the contraction of th

# MISERICORDIAL

Vedi alle Beatitudini.

Misericordia. 1111 (13 111) [ 13 111 ]

on NA di carnagione bianca, hauerà gli occhi groffi, cil naso al-quanto aquilino, con una ghirlanda d'oliua in capo stando con le · Braccia aperte, ma tenga con la deltra mano vn ramo di cedro con il frutto, à Canto vi sarà l'occello pola, onero cornacchia.

Misericordia è vn affetto del animo compassioneuole verso l'altrui male,

come dice S. Giouanni Damasceno lib. 3. cap. 24. 18 18 (not re offere

La carnagione bianca, glocchi grolli, & il naso aquilino secondo il dette di Aristotele al capo selto de fisonomia, significano inclinatione a la Miss-The state of the s ricordia.

#### MISERICORDA A.

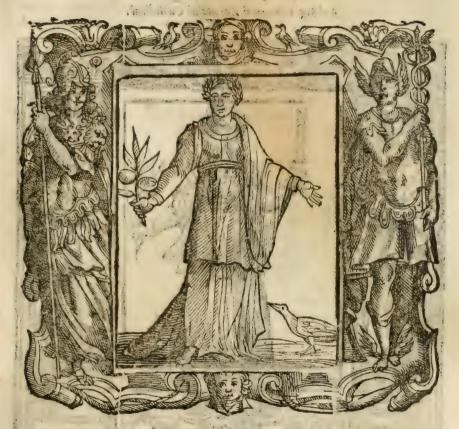

La ghirlanda d'oliuo, che tiene in capo, è il vero simbolo della Misericordia nelle sacre lettere, a le quali si deue l'obligo della cognitione vera di questa santa virtu, & il ramo di cedro significa il medesimo, come sa sede Pierio Valeriano, que tratta del cedro.

Lostare con le braccia aperte, dinota che la Misericordia è a guisa di Giesiù Christo Redentor nostro, ch'è la vera Misericordia, con prontezza e su se le miserie nostre, e souvenir a le miserie nostre, e Dante nel lib. 3, del Purgatorio sopra di ciò così dice.

Horribil furon li peccati miei Ma la bontà infinita ba si gran braccie Che prende ciò che si riuolge a lei.

Gli si dipinge a canto l'occello pola, percioche appresso gl'Egitij signisia cana misericordia, come si può vedere in Oro Apolline.

# ICONOLOGIA

48

M I S V R A !!! Del Siz. Giouanni Zarattini Castellini.

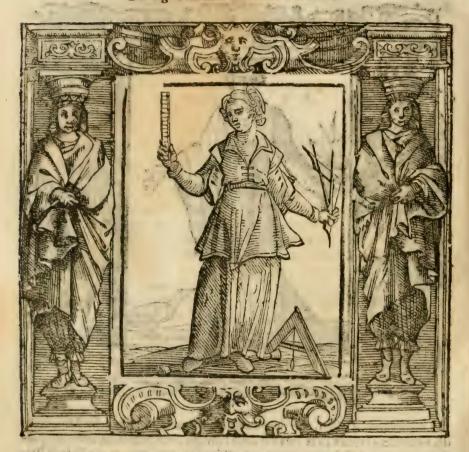

PIERIO Valeriano, tiene che la misura figurata susse in quella medato; con vna canna in mano (come egli pensa) alli piedi del quale vn cane, abbaia verso di lui, che Pierio lo piglia per sedeltà, la quale deue hauere chi essercita sì satto magistero, & la canna ipartita in più nodi, la piglia per segno,
 istromento da misurare. Ma è d'auuertire, che Pierio in questo luogo
erra all'ingrosso: poiche quel simulacro non è con habito Romano, ne meno
tiene vna canna distinta con nodi, si come più abbasso si esporrà. Niuno Autore sa mentione, che C. Mamilio susse misuratore, nè meno si troua in monumento. nè in alcuno scrittore, che gl'Antichi vsassero la canna per istromento da misurare, vsauano bene la Decempenda, che era misura di X. piedi,
chiamata vna volta da Plinio nella 2. Epistola del lib. 3. pertica; Budeo ne

DI CESARE RIPA.

tratta diffusamente nelle pandette. ex l. vlt. si Mensor falsum, modum dixit, & l'Autore de gli Adagij in quel prouerbio. Vna pertica oue la pertica poresi in vece di Decempeda, si come hoggidì velgarmente pertica si chiama. la cagione dell'errore nacque in Pierio, perche egli si confuse in quelle lettere, che stanno abbreuiate per trauerso nella medaglia sopra il cane, che sono queste. LIMETAN. le quali Pierio diuise in due parole. LI. METAN. interpretandole egli limitibus metandis, credendos, che quella abbreuiatura. TA. che è pur latina, posta in vece di . TA. fusse figura di settera greca, & che C. Mamilio sulle misuratore. Ma con rispetto di sì pregiato Autore sia detto, che quella Medaglia non è fatta per denotare la milura, ne che C. Mamilio fusse misuratore, attesoche quella parola. I IMETAN. non vuol dir, limitibus metandis, ma è il cognome di Caio Mamilio, che su cognominato. LIME-TANVS. ilqual Caio Mamilio Limetano, non su altrimenti misuratore, ma vno de tre deputati sopra la Zecca insieme con Publio Crepusio, & Lucio Mar tio Censorino, che su Console con Caio Caluisio Sabino l'anno dalla Edificatione di Roma. 714. nel qual fiori anco C. Mamilio Limetano, si come osserua il Sig. Fuluio Orfino De familijs Romanorum nella Gente Crepufia, doue mette vna medaglia, nel cui diritto leggesi dietro vna testa. L. CENSORIN. nel riuerso vna virtoria sopra vn carro tirato da due Caualli in atto di correre, sotto li quali vi sono questi nomi. C. LIMETA. P. CREPVSI. che sono i detti deputati sopra la zecca, dal qual riuerso apparisce, che. C. LI-META. non può significare altro, che Caius Limetanus, attesoche saria vno spropolito a mettere C. Limitibus metandis. sotto due caualif. la medaglia di Caio Mamilio Limetano da Pierio non conosciuta vedesi rapresentata al viuo in istampa nella medesima opera dell'Orsino, doue tratta della Gente Mamilia, & proua per autorità di Salustio, che detto C. Mamilio sul anco Tribuno della Plebe, iui chiaramente si viene in cognitione, che quel Simolacro con habito palliato, corto, & soccinto, col cappelletto in testa, con il bastone in mano, & con il cane a piedi, che ha la testa alzata, & bocca aperta verso lui, è Vlisse, che doppo xx. anni se ne ritornò a casa sua incognito sotto mentito habito di mendico, riconosciuto per patrone da Argo suo cane, la quale imagine fece imprimere Caio Mamilio Limetano per memoria, che la sua gente Mamilia discendeua da Mamilia figlia di Telogono, che sù figliuolo di Vlisse nato di Circe, & è quello che edificò nel Latio Frascari, come scriue Sesto Pompeo, Plutarco, Acrone, & Porfirio Interprete d'Horatio, però i più antichi Mamilij surono cognominati Tusculani, il primo chesi troui è Ottauio Mamilio Tusculano: Cicerone lib. 2. de Natur. Deorumo Apud Regillum bello latinorum, cum Aul. Posthumius Dictator cum Octavio Mamilio Tusculano prelio dimicaret, innostra acie Castor, & Pollux ex equis pu gnare nisi sunt . Ilquale Ottauio Mamilio sù Genero di Tarquinio Superbo, come attesta Liuio nella Decade prima del terzo libro, quando ragiona di Tarqui nio Rèsche si conciliaua la gratia de Principali Latini con gli alloggi, e parentele. Octavio Mamilio Tusculano ( is longe Princeps latini nominis erat , si fame credimus, ab Vlisse Dead: Circe oriundus) ei Mamilio filiam nuptam dat:

D scan-

mer la sudetta medaglia.

scacciato dal Regno Tarquinio Superbo doppo 52, anni essendo Consoli Lucio Minutio Carbeto, & Caio Nautio Rutilio, si Lucio Mamilio Tusculano satto Cittadino Romano, di che Liuio Decade primalib. 3. L. Mamilio Tusculano approbantibus cunctis Ciuitas data est. 400, anni doppo in circa Caio Mamilio Liuetano per memoria della sua stirpe discesa da Vlisse, sece impri-

Il cappelletto, che porta in testa senza salda, è di quelli satti à guisa di mezz' ouo di Struzzo, nella sorma che si vede in capo alle statue di Castore, & Polluce guerrieri la conici, di che Pompeo Festo. Pilea Castori, & Polluci dederunt antiqui, quia lacones suerunt, quibus pileatis pugnare mos est. l'vsauano in guerra i laconi, suor di guerra per habito consueto, i Thessagli, i Parthi, i Daci, gli Armeni, & altri stranieri, come si raccoglie dalle medaglie, e statue; i Persiani anco per autorità di Celio Rodigino lib. xvi. cap. x. portarono il cappello: i Romani nol teneuano per habito loro, su ben soro permesso, & conceduto di tenere il cappello satto all' vsanza di Thessaglia nelli Theatri; per riparar l'ardor del sole, come riferisce Dione, segno che suor di theatro nol poteuano portare, nelle medaglie solo persimbolo della Libertà l'hanno posto, persoche quando voleuano dare la libertà ad vno schiauo, lo radeuano, & gli poneuano in testa vn cappello: dalla nobiltà non si portaua in Roma, aneorche Martiale lib. xi. epig. 7. chiami Roma pileata.

Vnčtis falciferi Senis diebus, Regnator quibus imperat fritillus, Versu ludere non laborioso

Permittis puto pileata Roma.

Pileata disse, perche nelli giorni, & conuiti saturnali, de quasi ragiona. Martiale mutauano i Romani habito, pigliauano il cappello, e lassauano la toga, mettendosi la Sinthese veste di minor riputatione, più vile secondo Baisso. l'istesso Poeta nel primo de gli Aposoreti.

Synthesibus dum gaudet eques, Dominusq; senatus, Dumque decent nostrum Pilea sumpta louem.

Ciò eta lecito per cinque di, perche tanti di al tempo di Martiale doueuan durare i saturnali, contro Macrobio, che non vuol che durassero più d'un gior no solo, il decimonono di Decembre, il detto Poeta nel 141 aposoreto.

Dum toga per quinas gaudent requiescereluces,

Hos poterit cultus sumere iure tuo.

Altrettanti di senza dubbio portauano il cappello, ne gli altri di non lo portauano il cappello, ma, ò andauano con la testa scoperta, ò si copriuano con vna parte della toga, si come nell'vno, & l'altro modo infinite statue de Senatori si vedono, col cappello niuna se ne vede; di questo parere è Adriano Turnebo nel suo giornale lib. ottauo, cap. 4. citando l'autorità d'Eustathio sopra il primo dell'Odissea, ilquale sa giuditio, che i latini pigliassero a consuetudine d'andare scoperti da gli antichi Greci, attesoche Homero non sa mentione alcuna de Cappelli: non hauendone Homero satta mentione massimamente nell'Odissea composta sopra Visse, non sò come il Pierio

poili

DI CESARE RIPA.

possi nel quarantesimo libro affermare di certo che il cappello era da Greci tenuto per inditio di nobiltà, & che però si daua ad Vlisse nobile d'ogni canto paterno, & materno: se ciò fusse vederebbonsi ancora col cappello Achille, Aiace, & alti nobilissimi Greci: ma in questo non si deue parimente preftar fede al Pierio, si perche non ne ragiona Homero, si perche non arreca te-Rimonio alcuno d'Autore Antico: Habbiamo ben noi in fauor nostro Plinio lib. 35. cap. X. Nicomachus primus Vlyssi addidit pileum. Se Nicomaco Pittore, che dipinse Silla sù il primo, che aggiungesse il cappello ad Vlisse, è segno che VI ife à suoi di non lo portasse; & se nella medaglia lo porta, è da confiderare, che non è suo habito, ma finto è trauestito da mendico, cosa che non fi conuerria col cappello, se fusse da nobile; & ciò tanto più manifesta la verità, poiche se Vlisse susse stato solito a portarlo, & se il cappello fosse stato inditio di Nobile, non l'haueria portato all'hora, per non darsi a conoscere: ma. nella medaglia vi stà impresso, ouero per aggiunto, nella guisa, che lo aggiunse in quelli tempi Nicomacho, tanto più che nelli versi d'Homero (che per tal conto più abasso poneremo ) non si nomina ; ouero perche Vlisse sta figurato per viaggio, pensando Caso Mamilio, che la fece battere all'vso di Roma, atteso che i Romani per viaggio portauano il cappello. Tarquinio Prisco auanti fusse kè andando a Roma vn'Aquila gli tolse il cappello, & vn'alta Aquila fece il fimile a Diadumeno figlio di Macrino Imperatore mentre andaua a spas Io in campagna: in Citta non l'vsauano i Romani: Giusto Lipsio lib. primo electorum cap. 23. afferma che i Romani andauano scoperti, & non portauano all'vsanza nostra i capelli, diche promette trattarne a pieno nelli suoi Saturnali, a quali rimetto il lettore, non hauendoli io veduti; in quanto al dubbio, che iui muoue sopra autori, che sanno mentione di scoprissi la testa per honorar altri, tra quali Seneca, Salustio, & Plutarco, che nelli precetti di reggere la Republica, & nella vita di Pompeo ragionando dell'honore, che faceua Silla a l'ompeo, dice che auanti di lui ancorche giouane si leuaua in piedi, e si scopriua testa: si può rispondere, che se vn Cittadino Romano era in Citta si scopriua la testa con quella parte di toga, che in testa rauuolgeua ogni Cittadino, s'era per viaggio si levaua il cappello. il medemo cappello da viaggio detto da Giulio Capitolino Cucullione portauasi anco di notte, si come riferisce nella vita di Vero Imperatore, il quale ad imitatione de'vitij di Caligola,& di Nerone andaua la notte in volta con vn cappello in testa per le tauerne,& luoghi publici di Donne infami, oue incognito si meschiaua con taglia cantoni, e sgherri per attaccar risse, dalle quali bene spesso se ne partiua con la faccia. ammaccata, & liuida, tornandolene a Palazzo tutto afflitto . In tantum uitiorum Caianorum, & Neronianorum, ac Vitellianorum fuisse amulum, vt uagaretur nocte per tabernas, ac lupanaria obtecto capite Cucullione uulgari uiatorio, & commisceretur cum triconius, & committeret rixas dissimulans quis eset, sapeque afflictum liuida facie rediise, & in tabernis agnitum, cum se se absconde. 1e. Cucullo Santonico da Gionuenale nella Satira ottaua chiamasi il capello alla Franzese, che i vagabondi adulteri di notte portauano. Nocturnus adul-. ter. Tempora Santonico uelas adoperta cucullo?

Nella

Nella terza Satira disse. Veneto duroque Cucullo. il medesimo Satirico nella sesta biasima Messalina impudica moglie di Claudio Imperatore, laquale addormentato il marito se n'andaua sora la motte con un cappello in testa.

dormire virum eum senserat Vxor Ausa Palatino tegetem praferre cubili Sumere nocturnos Meretrix Aug. cucullos, Lighat comite ancilla no aplius pna, Se ben forse legger si potrebbe. Et nigrum flauo crinem abscondente zalero. Et nigrum flauum crinem abscondente galero, più verisimile è, che il biondo in questo luogo sia epitheto della chioma, che del cappello, Virgilio nel 4. dell' Eneide al crine da pure l'epitheto di biondo. Et crines flauos, & membra decora inuenta, Quidio nel lib. 2. de fasti. Forma placet, niueus q; color, flauiq; capilli. Il negro poi sia epitheto del cappello, perche se Messalina fusse stata solita a ponersi in testa vn cappello giallo di notte, saria stata più conosciuta. Da Suetonio dicesi capillamento in vece di cappello, come piace al Sabellico cap. xi. nella vita di Caligola Imperatore, che lo portaua con vn habito lungo di notte per non esser conosciuto. Ganeas, atq; adulatria capillamento celatus, & ve-Stelonga noctibus ambiret; & se il capillamento s'ha da pigliare per vna capilatura posticcia portata da Caligola per trasformarsi di notte, e coprir la caluezza, & deformità della sua testa, diremo che Caligola, ne meno di notte portasse il cappello, ma folo quella capillatura, perche Suetonio non lo specifica, si come lo specifica in Nerone cap. 26. Post crepusculum statim arrepto pileo, uel galero pepinas inibat: questo luogo fa palese, che di giorno in Roma non si portaua il cappello, attesoche Nerone dopo il crepuscolo subito pigliaua il cappello per andare alle tauerne : à dir . post crepusculum statim : inferisce, che innanzi il crepusculo non si portaua il cappello : onde chiara cosa è , che non si vsaua in Roma, suor di Theatro, suor de giorni saturnali, suor di viaggio, & di notte, però non si conuiene a Caio Mamilio nobile Romano.

L'habito poi foccinto, & palliato ne meno è da nobili Romani, si sà, che andauano togati anzi come detto habbiamo il riuerso di tal medaglia rappresenta vn pouero mendico vestito di tristi, & vili panni con la bisaccia al sianco, & col bastone in mano d'appoggiassi, così appunto descritto nell'Odisse 17. da Homero, Vlisse quando parla ad Eummeo suo porcano, acciò lo ricondu-

shi, come guida alla patria con tal sentimento di parole.

Hunc autem respondens allocutus est prudens Vlyses Cognosco, mente teneo, hac iam intelligenti iubes.

Sed eamus, tu autem postea assidue duc , Da autem mihi sicubi baeulum incisum est ,

Vt innitar, quoniam dicitis valde lubricam esse viam.

Dixit, & circum humeros deturpem imposuit peram

Densis scrutis rimosam, tortilis vero erat funis.

Eumaus autem ei baculum gratum dedit.

Hi iuerunt, stabulum autem canes, & pastores uiri. Custodiebant a tergo manentes, hic autem in ciuitatem duxit Regem Pauperi tristi similem, & Seni. Baculo innitentem, hac autem tristia circum corpus vestimenta indutus erat. Piu abasso riferisce Homero, quando il cane Argo lo riconobbe doppo xx.anni.

Canis

Canis autem, caputá; , & aures iacens eleuanit.

Argus Vlyssis laboriosi, quem i am quondam ipse

Nutrinit.

& doppo altri sei versi.

Illic canis iacebat Argus plenus ricinorum,

Iam tunc statim agnouit Vlyssim prope euntem,

Canda quidem hic adulatus est, & aures deiecit ambas. e poco più lotto.

Argum autem cursus parca accepit nigra mortis.
Cum primum vidisset Vlyssem vigesimo in anno.

Dimodoche il Cane in questa medaglia non è altramente simbolo della fedelta, come dice Pierio, ma figura materiale del cane Argo. Secondariamente quel simolacro non è Caio Mamilio misuratore, ma Vlisse in habito da pouerello. Terzo non tiene in mano vna canna distinta in più nodi per misurare, ma vn bastore per appoggiarsi. Cuarto, Pierio piglia Mercurio, scolpito nel divitto di detta medaglia per simbolo della Concordia, che ne deue seguire doppo la limitatione della misura; nel che parimenti erra, essendo in questo impronto, Mercuio figura dell'ele quenza, & sapienza d'Vlisse, al quale Mercurio suo protettore diede (come canta Homero nella X. Odissea) contro gli incanti di Circe, l'herba Moli difficile a scauarsi, della cui d fficultà Plin.lib.25. cap. 4. la quale Herba è gierolifico della sapienza, & eloquenza, che difficilmente da gli huomini s'acquista, con la quale Vlisse pote far resistenza a gl'incanti di Circe, cioè alli piaceri, & alle sensualità mediante il dono di Mercurio, dono di eloquenza, e sapienza; per questo rispetto è Mercurio impresso in detta medaglia, non per segno della Concordia, che segue doppo la misura: essendo dunque tale errore in detta figura di Pierio, ne formaremo noi quest'altra.

Misura.

Onna di graue aspetto, nella man destra tenga la misura del piede Romano, nel asinistra la Quadra con il compasso, sotto li piedi la decempenda, cioè la pertica, che contiene x. piedi, vicino alla pedana della vesta il niuello diritto col perpendicolo, piombo steso, che pende.

La Misura è cioche col peso, con la capacità, con lunghezza, altezza, & animo si termina, & sinisce; cesi definita da Isidoro, & da altri autori. Mensura est

quidquid pondere, capacitate, longitudine, altitudine, animoq: finitur.

Varijinuentori di misurare da varij Autori nominati si trouano, ciò auuiene (per quanto giudica Polidoro, Virgilio) perche diuersi in diuersi paesi, ne sono stati primi inuentori. Eutropio nel libro de' Gesti de' Romani capitolo terzo, dice che Sidonio su inuentore delli pesi, & delle misure, mentre Procace tra gli Albaui, Azanella Giudea, & Gieroboam in Gieru'alemme regnauano; ma è facil cosa, che intenda di misure di cose liqui de, & minute. Gelio citato da Plinio libro settimo, capitolo cinquantesei, attribuisce l'inuentione delle misure a Pallamede, & Plinio a Fidone Argiuo, che su il decimo Principe de gli Elei, dòppo Hercole potentissi mo fra tutti gli altri di suo tempo, per quanto riferisce Strabone libro ottauo, doue nomina la misura Fildonia, la quale senza dubbio era di cose liquide, & minute,

fe ponemo mente a quel pallo de I heofrasto nelli Lharatheri Ethici, nel titolo dell'impurità de' cottumi; quando tocca quelle sozze, e spilorce persone, che con la misura fidonia fatta di stagno, di ferro, d'altra materia, che col martello si possa ammaccare, e piegare in dentro sotto 'l fondo, acciò tega man co, misucano a quelli di casa il vino, d altro liquore. Phidonia mensura si quid metiatur eam adhibet cuius sit fundum collisum, & introrsus adactum: domesticis suis demensum ipse per quam studiose radens metitur, dal qual testo apporisce, che Fidone fusse inuentore di misure di cose liquide, & minute; non di misure di cose stabili, e di spatij locali da noi figurate; però con distintione ci è parso conueniente ragionarne, attesoche gli stromenti, che rappresentano la nostra figura sono di Geometria, la qual Geometria altro non vuo linguificate, che misura di terra. Geometria latine dicitur terre demensio, dice Cassiodero Senatorenel capitolo della Geometria, ouenarra, che il primo, che misurasse, & partisse la terra fu l'Egittio. Primum Aegiptius dominis proprus fertur effe partitus, cuius disciplina magistri mensores ante dicebantur: qual fusse questo Egittio, trouasi in Herodoto lib. 2. chiamato Sesostre, da alcuni Sesose, discelo dall'Arabia, primo Rè di Egitto, il quale distribuì ad ogni suo vassallo vna egual portione di terra, & v'impose vn datio da pagarsi ogni anno, & se à qualchuno gli fusse stato sminuito il terreno dalle innondationi, il Rè mandaua à misurare il danno dato, acciò secondo la tassa fi defalcasse e sminuisse il datio, di qui la Geometria, & la Misura hebbe origine, la quale passò poi nella Grecia. Ab hoc Regein omnes Aegyptios disparsita soli quadrati aqua portione viritim per sortem data: atg; hinc prouentus in-Mitutisimposita certa pensione quam illi quot annis soluerent: quod si cuius portionem alluuione flumen decurtasset, is adiens Regem, rei que contigerat certiorem faciebat: Rex ad prædium inspiciendum mittebat, qui metirentur quanto deterius factum effet: pt ex residuo pro portione taxatum vectigal penderetur, atg; hinc Geometria orta videtur in Greciam transcendiße. Onde il Cardano nell'Encomio della Geometria tralificiando d'inuestigare il suo inuentore, dice, che solo Thalete Milesio porto da Egitto in Arbenela G ometria, la quale secondo l'istesso Cardano, piglia il nome da la Misura della terra, Geometrianomen suum à terra mensura suscepit, la qual misura, secondo Gioseppe Historico nel primo dell'Antichiad cap. 4. hebbe più antica origine: poiche Cain primo figliuolo, ch' Eua partouille diuise la terra, pose i termini, & edifica Enoch Citta, nominata nel quarto della Genesi, la quale ienza Regoli, misure, & geometria edificar non si debbe, perciò alcuni applicano a lui quel verso d'Ouidio nei primo delle Metamorfosi.

Cautus humum longo signauit limite Mensor.

E la misura figurata da noi con istromenti, che scolpiti si veggiono nelle antiche inscrittioni de' Romani, & primieramente se le dà nella man destra il piede Romano principal misura, dalla quale tutte le altre si detiuano, come la sudetta Decempenda, Vina, cubitum, Orgya misura di sei piedi, & plethrum misura di cento piedi, & altre, che nomina Budeo nel luogo citaco, & con queste misure de piedi si misurauano le miglia, li jugeri, & lo stadio, che

DI CESARE RIPA. 55

dio, che era di sei cento piedi, l'ottaua parte d'vn miglio, che è 125. passi, & il passo contiene cinque piedi; il piede poi, si come tiserisce Demetrio Alabaldo de Mensuris, Hermolao Batbaro in Plinio lib. 35. cap. 14. & Budeo nella sudetta legge era composto di sedici dita, la grandezza si vede hoggidì nel pasazzo dell'Illustrissimo Cardinal Farnese, in quella inscrittione di Caio Giulio Hermes misuratore, nella quale apparisce vna linea concaua alta apunto xvi. dita, doue era la misura di metallo, che poi è stata leuata via, ma vedesi in istampa ben distinta nelle inscrittioni dello Smetio, con gli spartimenti del le sedici dita, la quadra da latini detta norma, è di tal sorma. I vi è vi altra norma emendata inuentione di Pithagora, di che Vitruuio lib. 9. cap. 2. sopra il compasso a tutti noto, non accade sar dimora, la decempenda, ouero pertica è posta dallo Smetio a carte 95. num. 12. in sorma lunga, & rotonda, soto l'inscrittione, che comincia,

T. STATILIO. VOL. APRO. MENSORI

AEDIFICIORYM. VIXIT. ANN. XXII. M. VIII. D. XV.

Era stromento di Misuratori d'Edificij, & d'Architetti, che ancor essi con le misure si regulano. Cicerone nella Oratione, pro Milone cum Architettis, & decependis villas multorum, hortosq; peragrabat. Acrone sopra quelli versi di Horatio lib.2.de Ode.15.

nalla Decempendis

Metata prinatis: opacam Porticus excipiebat Arcton.

La descriue in questo modo. Decempenda regula est decem pedum, ad quos ab Artificibus fabrica mensura colligitur. Contuttociò non tolo raccoglieuasi la misura delle sabriche, & edificij con la decempenda, ma anco d'altre cofe, di terreni, di fossi, & campi militari; portauasi con altre misure ne gli esserciti per ordinare il campo, & dissegnare i luoghi per piantare i padiglioni; a questo affetto andauano vn pezzo auanti alla soldatesca i Misuratori, che assegnauano gli alloggiamenti, sopra i quali soleuano mettere distintamente il nome di chi vi haueua alloggiare, contumace, & reo si teneua colui, che leuato, ò mutato hauelle alcuno di quei nomi posti dalli Misuratori secondo la. constitutione Imperiale .l. prima .C.dc metatis.lib. 12. Adriano Turnebo lib 24. cap. 16. nel suo giornale riporta vn testo di Mauritio autore di militia Romana, che fà mentione di tali Misuratori. Antecesores, qui ante agmen eunt, locaq; castris metandis idonea deligunt, & vias quà duci exercitus commode possit, vident. Mensores qui loca castris metandis metiuntur. Et Vegetio lib 2. cap 7. Metatores qui precedentes locum eligunt castris. l'istesso abasso. Mensores qui in castris ad podismum dimetiuntur loca, quibus milites tentoria figant, vel hospitia in ciuitatibus prestant. oue la parola Podismum è misura di piedi fatta con la decempeda. Augusto la fece portare a soldati, che hauessero commesso qualche errore, come narra Suetonio cap. 24. non perche la decempeda fusse stromento d'ignominia, ma per dare ad intendere, che quel soldato, come indegno di portar picche, armi, & aite nella militia, appena era atto a portar la pertica dietro alli misuratori. Marco Antonio Sabel

lico nel detto passo di Suetonio suor di ragione auuilisce la misura decempenda, riputandola solamente da artefice, non da Capitano, & Centurione, quali che non sia cola da Capitano il laper d'Architettura, per foitificare, & di geomettia per misurate i campi della militia. Adriano Imperatore su nella geo-Inetria peritiffimo, come attesta Spartiano; & anco si reputo buono Architettore, tanto che fece morire Artabano profellore d'Architettura, perche auanti fusse Imperatore interponendo il suo parere in presenza di Traiano, gli disse l'Architetto in disprezzo del suo giuditio: sta cheto, & va à dipingere delle zucche, si come più a lungo narra Dione: Anzi trouansi nelle Historie i maggiori, & principali Capitani d'ellerciti Misuratori intelligentissimi. Appresto Liuio nella Decade quarta, libro quinto. Annibale giudicioso giudice nella militare disciplina doppo Alellandro stima più d'ogni altro Imperatore Pirro, perche sù il primo, che insegnasse a misurare i campi de' soldati, & niuno meglio di lui seppe sciegliere i luoghi, e d sponere i presidij. Similmente Proele Cartaginese in Pausania lib. 4. vuole che Pirro di fortuna susse più esperto di lui. della intelligenza di Pirro in misurare, & ordinare i campi militari ne tocca Plutarcho nella sua vita. Habbiamo poi in Vegetio lib. 3. cap. 8. che li Capitani, & Centurioni con le propie mani pigliavano la pertica, & miluravano le foise fatte da soldati intorno al campo per vendere s'erano laighe a bastanza, perche haueuano ad essere, o di noue, o di vndici, o di tredici, o dicisette piedi, secondo che vedeuano far bisogno contro le forze de' nemici. Opus boc Centuriones decempedis metiuntur, ne minus federit, aut errauerit alicuius ignauia. Il Ninello con il perpendicolo è intagliato nella inferittione di Gneo Collutio in forma d'vn . A. grande dal'a cui somità cala per lo mezzo, fine abbasso egualmente il piombo attaccato ad vn filo, da latini dicesi libella, quasi nome deriuato da bilancetta, simbolo di giustitia, per la giustezza, che deue offeruare il misuratore, non tanto in misurare manualmente gli edeficij, quanto misticamente parlando in distribuire vgualmente il suo ad ognuno nel misurare i campi, & altre cose, si come giustamente si portò Lucio Antonio lodato dall'Oratore nella decima terza Filippica. Cauebat etiam L. Antonio, qui suerat aquissimus agri privati, & publici Decempedator: la qual giustezza con equità mantener si deue in ogni misura di terreni, di campi, d'edificij, & in altre misure, & pesi attinenti alla grascia, altrimenti il comertio non và retto, & tutte le cose si conturbano, se nelle misure la fraude corrompe l'integrità. Cassiodoro libro pumo capitolo X. Constet populis pondus, ac me sura probabilis, quia cunsta turbantur, si integritas cum fraudibus misceatur. Accioche fussero note a Popoli le misure, & i pesi per le legge di Gatiano Imperatore registrata nel Codice Theodosiano libro 12. titolo.6. si posero in publico le misure, & i pesi, perche ciascuno saper potesse il con-10 suo, & non si potesse commetter fraude. In singulis stationibus, & mensura & ponderà publice collocentur, vt fraudare cupientibus, fraudandi adimant potestatem: & nel medesimo libro, titolo secondo, la cura de' pesi, & delle milure, accioche il Publico non patille danno, sit commessa al Presetto delle

DI CESARE RIPA.

della Città. San Tommasso nel secondo libro del Regimento de Principi capitolo quattordici, dice che li pesi, & le misure sono necessarij alla conservatione della Republica, percioche con quelli si conserva la sedeltà nel contrattare: Onde l'Eterno Padre Iddio nel Leuitico capitolo dicianone, ordinando a Mosè, che essortalle il Popolo a mantenere la giustitia, propose regole della natural giustitia; non facete, disse, cosa alcuna miqua nel peso, en nella misura. Non facietis iniquum aliquid in iudicio, inregula, in pondere, & mensura statera iusta, & aqua sint pondera; iussus modius, aquisque sextarius. Soggiunge San Tommaso. Ergo Reges pondera, & mensuras tradere debent populis sibissubiestis ve recle se in commerci y chabeant.

La pretente figura può servire non solo per misura materiale de siti, campi, & edisicii, ma anco per misura morale, & moderatione di se medesimo: & certo, che ottima cosa è sapersi misurare, Mensuram optimum art Cheobulus, Lidius in re, & Hesiodo, Mensuram serva, modus in re est optimus omni: al qual proposito si possono simbologicamente applicare, i medesimi istromenti, e spetialmente il piede, si come l'applicò Sotade an-

tichillimo Poeta Greco.

Es modessus: boc Dei munus puta Moderatio autem vera, tunc crit tibi Si metiare te Pede, ac modulo tuo.

L'istesso poi sù da Horatio nell' vltimo della settima Epistola, libro primo, transse, eto.

Metiri se quemque suo modulo, ac Pede verum est.

E giusto, che ciascuno si misuri con la propia sorma, & modello: con niene misurar bene se stesso, & le sorze, acciò la persona non faccia del grande, più che non è, & non si metta in imprese disticili, da quali non possa poi vscirne con honore, ma possa mandate ad essetto, ciò che con giusta misura piglia a fare.

La Decempeda, che dal piede si forma, essendo pertica, con la quale pertica si misura il terreno, & si sa lo scandiglio di quanto vaglia, come apparisce in quella Commedia dell' Ariosto, nella quale Torbido pertica

tore, dice.

Poiche io l'haurò misurata, la Pertica

Mi dirà quanto ella val, sino a vn picciolo,

E molto proportionata a denotar la mitura del proprio viuere, &
a far lo scandiglio delle sue facultà, perche contenendosi molte misure
di pertiche nelli terreni, possessioni, & ville, dalle quali se ne cauail vitto significarà in questo luogo il saper misurare le spese, astenendosi dalle superfluità, & gouernandosi conforme l'entrata sua, &
rendita, che danno le raccolte de gli suoi terreni.

ond'è

end' quel detto di Persio poeta passato in prouerbio. Messe tenus propria viuc. sa le spese secondo la tua raccolta, & le tue sacoltà: metasora presa da gli
Agricoltori, che misurano le spese con l'entrate, che cauano dalle raccolte
delli campi loro, altrimenti non si può durare, quando la spesa supera il guadagno. Horatio lib. 2. satira 3. Desine cultum maiorem vensu. lassa la spesa
maggiore dell'entrata, non ti mettere a sar quel che non puoi; ma datti misura, & norma da te stesso; dalla qual norma sarà sigura la quadra, da latini
detta norma, con la quale si misurano, & aguagliano gli angoli, & perciò
noi con la quadra della ragione dobbiamo aguagliare l'angolo de la spesa con
l'angolo dell'entrata, & dobbiamo misurar bene l'vno, & l'altro cantone
con la propria misura, consorme a quel detto di Luciano, Diudices dimetiatissi; propria risura, consorme a quel detto di Luciano, Diudices dimetiatissi; propria risura, con qual dobbiamo misurare la circonferenza, & apertura della nostra bocca. Giouenale satira xi. Bucca

Noscenda est mensura sua spectanda q; rebus In summis, minimisq; etiam, cum Viscis emeturz Ne cupias Mullum, cum sit ti Gobio tantum. Inloculis: Quis enim te deficiente cumenta, Et crescente sula manet exitus are paterno?

Ne'quali versi ci si da ad intendere, che non si deue mandare ogni cosa giù per la gola con parasiti, in pasti, in banchetti, e conuiti; ma che ciascua o deue conoscer e la misura della sua bocca, & che si deue r guardare nelle spese grandi, & nelle minime ancora; quando si compra il Pesce, se hai solamente modo da comperare il Gò, pesce da mercato, non desiderare il Mullo secondo alcuni la triglia, che val più; impercioche scemando la borsa, & crescendo la gola, non si può sperare se non esito cattiuo, & infelice de l'heredità paterna; riducendosi poi in estrema miseria il dissipatore, e spregatore, che senza misura è vissito. Il :Niuello col perpendicolo da' latini detto Libella, tiene anco il suo mistico sentimento, atteso che col niuello si bilancia, per dir così, l'opera, facendosi proua se ella è retta, giusta, & vguale: così noi pariments dobbiamo ponere il niuello sopra le nostre opere, & con giusta mirabilanciare, & misurare la nostra conditione, e lo stato nostro.

Oportet autem iuxta suam quemq; conditionem, Vniuscuiusq; rei spectare modum. Disse Pindaro;

Et perche col perpendicolo, peso di piombo si misura l'altezza, dobbismo anco noi misurare l'altezza de' nostri pensieri col perpendicolo del intelletto, & del giuditio, acciò non facciamo cartelli in aria.

Quicquid excessit modum Pendet in Stabili loco.

Dice Seneca nell'Edipo. Ciòche escede il modo, & è suor di misura depende da loco instabile: ma la misura rende il luogo stabile, & sermo, & li pensieri d'attioni graui, misurati con debita misura, si possono comportare.

Qui sua metitur pondera ferre potest,

Verso degno di Valerio Martiale. Deue dunque ciascuno portar seco la misura della ragione per misurare le sue operation, 18 regolarsi in quelle

con

DI CESARE RIPA.

con debitimodi, acciò possa caminare in questa vita per la via diritta, giufta, & eguale senza intoppo alcuno.

### MODESTIA.

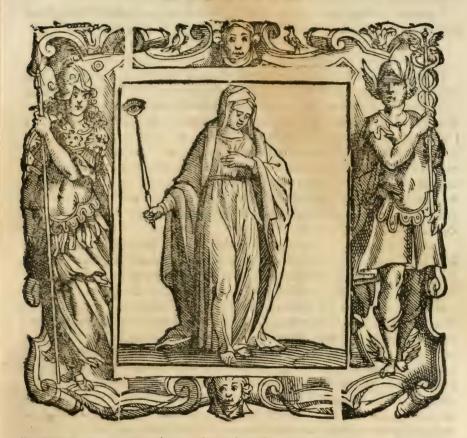

NA giouanetta, che tengha ne la destra mano vno scettro, in cima del quale vi sia vn'occhio, vestasi di bianco, & cingasi con vna cinta d'oro. Atia con il capo chino, senza ciusto, & senz'altro ornamento di testa.

Santo Agostino dice, che la modestia è detta dal modo, & il modo è padre che l'ordine: di modo che, la modestia consiste, in ordinare, & moderare le operationi humane, & per sar ciò, bisogna collocare lo scopo della nostra intentione suor d'ogni termine estremo dal mancamento, & dell'escesso, tal che ne le nostre attioni non ci teniamo al poco ne al troppo, ma ne la via di mezzo regolata da la moderatione, de la quale n'è simbolo l'occhio in cima de lo scettro, percioche gl'antichi sacerdoti volendo con gieroclisico signistre il moderatore, soleuano sare vn'occhio, & vno scettro, cole molto contenienti alla modestia, perche chi ha modestia, ha occhio di non cascare in

qualche

qualche mancamento, & chi si lassa reggere dallo scettro della modestia, sà rassernare li suoi pensieri, acciò non incorrino nel souerchio. Modestia enim (secondo scriue Hagone autore esemplare) est cultum, & motum, & omnem nostram occupationem pltra desettum, & citra excessum sistere.

La Modestia dunque richiede, che l'huomo sappia moderare se stesso, dono

particulare di Dio, come Sotade antichissimo poeta greco lasso scritto.

Es modestus hoc Dei manus puta.

Modestia prompta tunc aderit tibi, si moderabis te ipsum.

Il vestimento bianco, è segno di modestia, & d'animo, il qual contento delle cose presenti, par che niente tenti più auanti, ciò narra Pierio Valeriano lib.4.

Si cinge la modestia con cinta d'oro, perciò che anco le diuine lettere mediante la sudetta cinta dimostrano la temperanza, & la modestia, per la quale i larghi. & lasciui desiderij, & ssrenate cupidità, si vistrigono, & si rassrenano, informandosi dentro l'animo vna pura modestia, come si può comprendere dal Salmo Eruct uit, in quel terzetto, Omnis gloria eius silia Regis abintus insibrijs aurcis: Circumamista parietatibus. Et l'Appostolo disse habbiate i lombi vostri cinti di cintolo d'oro, il che alcuni interpretano per la modestia, & sincierità di cuore, con la quale si rassrenano le patti concupiscibili de l'animo secondo Euthimio.

Stà con il capo chino per segno di modestia, come fanno le honeste donzelle,& li Religiofi amatori de la modestia, che con tal segno etiandio nel caminare, & nelle ricreationi la dimostrano per obbedire interamente al precetto di S. Paolo. Gaudete modestia vestra sit nota omnibus, estendo che chi è dotato di questa virtù, non và con la testa altiera, và bene senza ciusto, perche la modestia non ammette cose superflue, come habbiamo detto il ciusso certamente è superfluo, & è segno di vna vana superbia, percioche con tal palese altezzi, si wiene a manifestare l'altezza, che ne la mente occulta risiede, segno mani esto ne danno alcuni animali che hanno il ciuffo, ouero la cresta in testa, i quali sono di natura immodesti, & però Plauto in Captiuis con ragione piglia l'ypupa, che è sfacciata, & porta il ciuffo per vna meretrice, cosi anco il gallo in luogo di ciu fo porta la cresta, è sempre ardito, perduta la cresta diviere humile, & modesto, onde il Petrarca contia gallum, d sie, Aperiat nunc aurem gallus, & cristam insolentia dimittat. Motto imitato da Pio Secondo neili suoi comentatij lib. xi. ragionando d'vn Filosofo, Theologo altiero, che resto mortificato disputando, di cui dille, Crista cecidere superbo. Veggasi l'adagio, Tollere cristas, oue l'autore dice, translatum ab auibus cristatis, in quibus crista erectioris alacritatis, atq; animorum indicia sunt. Si che il ciusto è inditio d'animo sumoto, & però la modeftia non lo comporta, & rifiuta ogn' altro ornamento di telta.

### MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Geneologia, delli Dei, con le quattro sue Parti.

PER il Mondo dipinte il Boccaccio nel luogo citato, & ne i commentilleroglifici di Pierio Valeriano, Pan con la faccia captina, di colore/rollo infocato DI CESARE RIPA. 67

focato, con le corna nella fronte, che guardano in Cielo, la barba lunga, & pendente verso il petto, & ha in luogo di veste vna pelle di pantera, che li cinge il petto, & le spalle, tiene con l'vna delle mani vna bacchetta, la cima della quale è riuolta in guisa di pastorale, & con l'altra la sistola istromento di sette canne, dal mezzo in giù è in forma di capra peloso, & ispido.

Et Silio Italico lo dipinge ancor egli in questa guisa cosi dicendo.

Lieto delle sue seste Pan dimena

La picciolcoda, & hà di acuto pino

Le tempie cinte, e dalla rubiconda

Fronte escono due breui corna, e sono

L'hispida barba scende sopra il petto

Dal duro meno, e porta questo Dio

Sempre vna uerga pastorale in mano

Cui cinge i fianchi di timida Dama

La maculosa pelle il petto, e il dorso.

Pan è voce Greca, & in nostra lingua significa l'vniuerso, onde gli antichi volendo significare il Mondo per questa sigura intendeuano per li corni nella guisa che dicemmo, il Sole, & la Luna, & il Boccaccio nel sopradetto luogo vuole, che li detti corni riuolti al Cielo, mostrino i corpi celesti, & gli essetti loro nelle cose di qua giù.

La faccia rolla, & infocata, significa quel fuoco puro, che sta sopra gli altri

Elementi, in confine delle celesti sfere,

La barba lunga, che va giù per lo petto, mostra che i due Elementi superiori, cioè l'aria, e'l suoco sono di natura, e forza maschile, & mandano le loro impressioni di natura feminile.

Ci rappresenta la maculosa pelle, che gli cuopre il petto, & le spalle, l'ottaua ssera, tutta dipinta di chiarissime stelle, la quale, parimente copre tutto

quello che appartiene alla natura deile cose.

La verga dimostra il gouerno della natura, per la quale tutte le cose (massime quelle che mancano di ragione) sono gouernate, & nelle sue operationi sono anco à determinato sine.

Si dimostra anco per la verga ritorta l'anno, il qual si ritorce in se stesso, nell'altra mano tiene la sistula delle sette canne, perche su Pan il primo, che trouasse il modo di comporre più canne insieme con cera, & il primo che la sonasse ancora, come dice Virgilio nell'egloga 2,

Si rappresenta dal mezzo in giù in forma di capra peloso, & ispido, intendendosi per ciò la terra, la qual'è dura, aspra, & tutta disuguale, coperta d'ar-

bori d'infinite piante, & di molt'herbe.

TALE

### 62

# ICONOLOGIA

MONDO.

Come dipinto nel primo libro de i Commenti Hieroglifici. di Pierio Valeriano.



H VOMO, che tenghi li piedi in atto di fortezza, con vna veste longa di diuersi colori, porta in capo vna gran palla, ò globo sferico di oro. Si dipinge così per mostrar la fortezza della terra.

La veste di diuersi colori, dinota li quattro Elementi, & le cose da essi ge-

nerate, della varietà de' quali la terra si veste.

La palla sferica d'oro significa il Cielo, & il suo moto circolare.

Volendo gl'Egittij (come narra Oro Apolline) scriuer il Mondo, pingeuano vn serpe, che diuorasse la sua coda, e'l detto serpe era figurato di varie squame per lequali intendeuano le stelle del Mondo, & ancora per esser questo animale graue per la grandezza sua intesero la terra: è parimente sdrucciolos,
per il che dissero ch'è simile à l'acqua; muta ogn' anno insieme con la vecchiezza la pelle, per la qual cosa facendo ogn'anno il tempo mutatione nel
Mondo, diuien giouane.

Si

DI CESARE RIPA. 63
Si rappresenta ch'adopri il suo corpo per cibo, questo significa tutte le cose, le quali per divina providenza sono governate nel Mondo.

### EVROPA. Vna delle parti principali del Mondo.



ONNA ricchissimamente vestita di habito Regale di più colori, con vna corona in testa, & che sieda in mezzo di due cornucopia incrociati, l'vno pieno d ogni sorte di frutti, grani, migli, panichi, risi, & simili, e l'altro d'vue bianche, & negre. con la destra mano tiene vn bellissimo tempio, & con il dito indice della sinistra mano, mostri Regni, Corone diuerse, Scettri, ghirlande, & fimili cose, che gli staranno da vna parte, & da l'altra vi sarà vn cauallo con trofei, scudi, & più sorte d'armi, vi sarà ancora vn libro, & sopra di esso vna ciuetta, & à canto diuersi instromenti musicali, vna squadra, alcuni scarpelli, & vna tauoletta, laquale sogliono adoperare i pittori con diuersi colori sopra, & vi sai anno anco alquanti pennelli.

Europa

Europa è prima, & principale parte del Mondo, come riferisce Plinio nel ter zo libro al capitolo primo, & tolte questo nome da Europa fig inola di Anteno. re Rè de' Phenici, rubbata, & condotta nell'Isola di Candia da Gioue.

Si veste riccamente d'habito Reale, & di più colori, per la ricchezza, che è in esfa,& per esfere ( come dice Strabone nel secondo libro ) di forma più varia

de l'altra parte del Mondo.

La corona che porta in testa è per mostrare, che l'Europa è stata sempre su-

periore, & Regina di tutto il Mondo.

Si dipinge, che sieda in mezzo di due corni di douitia pieni d'ogni sorte di frutti, perciò come dimostra Strabone nel luogo citato di sopra, e questa parte sopra tutte l'altre feconda, & abondante di tutti quei beni, che la natura ha saputo produrre, come si potrà vedere da alcune sue parti da noi descritte.

Si rappresenta che tenghi con la destra mano il tempio, per dinotare, ch'in lei al presente ci è la persetta, & verissima Religione, & superiore à tutte

l'altre.

Mostra col dito indice della sinistra mano Regni, Corone, Scettri, Ghirlande, & altre simili cose, essendo che nell'Europa vi sono i maggiori, e più potenti Prencipi del Mondo; come la Maestà Cesarea, & il Sommo Pontefice-Romano, la cui auttorità si stende per tutto, doue ha luogo la Santissima, & Cattolica Fede Christiana, laquale per gratia del Signor Iddio, hoggi è peruenuta fin al nuouo mondo.

Il cauallo, le più sorti d'armi, la ciuetta sopra il libro, & li diuersi strumenti mulicali, dimostrano che è stata sempre superiore à l'altre parti del mondo, ne

l'armi, nelle lettere, & in tutte l'arti liberali.

Le squadre, i pennelli, & i scarpelli, significano hauer hauuti, & hauere huomini illustri, & d'ingegni prestantissimi, sì de Greci, Latini, & altri eccellen-

tissimi nella pittura, scoltura, & architettura.

Nell'Ilola di Candia da Gioue in forma di Toro, come fingono i poeti: onde-Europa nella Medeglia di Lucio Volteo Strabone, & altroue è figurata Donzela la, sopra vn Toro, che la porta via.

### ASIA.

DONNA coronata di vna bellissima ghirlanda di vaghi siori, & di di-uersi frutti contesta, sarà vestita di habito ricchissimo, tutto ricamazo d'oro, di perle,& altre gioie di stima; nella mano destra hauerà ramuscelli con foglie, & frutti di cassia, di pepe, & garosani, le cui sorme si potranno vedere nel Mattiolo, nella sinistra terrà vn bellissimo, & artisicioso incensiero dal qual fi veggia esalare assai fumo.

Appresso la detta donna vi starà un camelo à giacere su le ginocchia, ò in-

altro modo, come meglio parerà all'accorto, & discreto pittore.

L'Asia è la metà del Mondo, quanto a l'estensione del paese, ch'ella comprende: ma quanto alla divisione della Cosmografia è solo la terza parte di eslo Mondo.

E detta

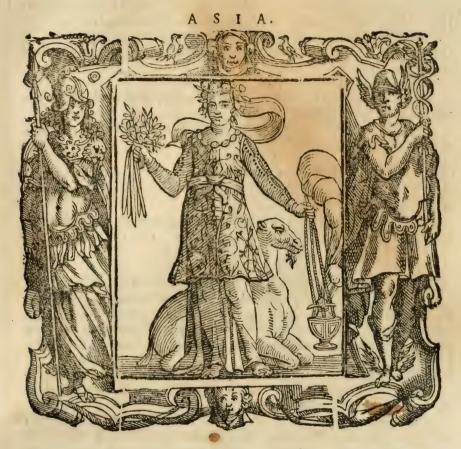

E detta Asia da Asia Ninfa figlia di Thetis, & de l'Oceano, la qual vogliono che tenesse l'Imperio, si dell'Asia maggiore, come de la minore.

La ghirlanda di fiori, & frutti è per significare che l'Asia (come riferisce-Gio. Boemo) ha il Cielo molto temperato, & benigno. Onde produce non solo tutto quel che sa mestiero al viuere humano: ma ancora ogni sorte di delitie, perciò il Bembo così di lei cantò.

> Nell'odorato, e lucid' Oriente Là fotto il vago, e temperato Cielo, Viue vna lieta, e riposata gente, Che non l'offende mai caldo, nè gielo.

L'habito ricco d'oro, & di gioie contesto, dimostra non solo la copia grande, che hà di esse questa selicissima parte del mondo, ma anco il costume delle gen ti di quel paese, perciòche come narra il sopradetto Gio. Boemo non solo gl'huomini: ma le donne ancora portano pretiosi ornamenti, collane, maniglie, pendenti, & vsano altri diuersi abbigliamenti.

Tien

Tien con la destra mano i rami di diuersi aromati, perciò è l'Asia di essi co-

sì feconda, che liberamente gli distribuisce a tutte l'altre regioni.

Il sumigante incensiero, dimostra li saoui, & odoriseri liquori, gomme, & spetie, che producono diuerse Prouincie de l'Asia: la onde Luigi Tansillo dol cemente cantò.

Et spirauan soaui Arabi odori.

Et particolarmente dell'incenso ven'è in tanta copia, che basta abbondantemente per i sacrificij a tutto il mondo.

Il Camelo è animal molto propio dell'Asia, & di essi si seruono più, che

di ogn'altro animale.

ASIA.

DONNA in piedi, che nella finistra tiene tre dardi, in vna medaglia di Adriano disegnata da Occone ab Vrbe condita 8 75, vien anco disegnata nell'istesso luogo.

Donna in piedi, nella destra vn serpente, nella sinistra vn limone, sotto i pie-

di vna Prora con la parola Asia.

AFRICA.

NA donna mora, quasi nuda, hauerà li cappelli crespi, & sparsi, tenendo in capo come per cimiero vna testa di elesante, al collo vn silo
di coralli, & di essi a l'orecchie due pendenti, con la destra mano tenga vn
scorpione, & có la sinistra vn cornucopia pien di spighe di grano; da vn lato ap
presso di lei vi sarà vn serocissimo leone, & da l'altro vi saranno alcune vipere,
& serpenti venenosi.

Africa vna delle quattro parti dei Mondo è detta Africa, quasi aprica, cioè vaga del Sole, perche è priua del freddo, ouero è detta da Afro vno de discen-

denti d'Abraham, come dice Giosefo.

Si rappresenta mora, essendo l'Africa sottoposta al mezzo dì, & parte di essa anco alla zona torrida; onde gli Africani vengono ad essere naturalmen te bruni, & mori.

Si fa nuda, perche non abbonda molto di ricchezze questo paele.

Ln testa dell'Elefante si pone, perche così sta fatta nella Medaglia dell'Imperadore Adriano; essendo questi animali propij de l'Africa, quali menati da quei popoli in guerra, diedero non solo meratiglia: ma da principio spattento a Romani loro nemici.

Li capelli neri, crespi, coralli al collo, & orecchie, sono ornamenti loro

propij moreschi.

Il ferocissimo leone, il scorpione, & gli altri venenosi serpenti, dimostrano, che nell'Africa di tali animali ve n'è molta copia, & sono infinitamente venenosi, onde sopra di ciò, così disse Claudiano.

Namq; seras aliis tellus maurusia donu Trebuit, huic foli debet ccu ricta tributu. Il cornucopia pieno di spighe di grano denota l'abbondanza, & sertilità frumentaria dell'Africa, deliaquale ci sa sede Horatio.

Quicquid de Libycis verritur areis.

DI CESARE RIPA.

Et Gio. Boemo anch'egli nella detta descrittione, che sa de costumi, leggi, & vsanze di tutte le genti dice che due volte l'anno gl'Africani mietono le biade, hauendo medesimamente due volte nell'anno l'estate. Et Ouidio nel quarto libro delle Metamorsosi anch'egli.

Cumque super Libyeas nictor penderet arenas Gorgonei capitis zutta cecidere cruenta Quas humus exceptas narios animanit in angues; Vnde frequens illa est, infestaque terra colubris.

### AFRICA.



DONNA che con la sinistra tiene vn leone legato con vna sune, medaglia di Seuero descritta da Occone ab Vrbe condita. 948. 8 960. In medaglia di Adriano tiene vno scorpione nella destra, assista in terra, nella sinistra vn cornucopia. L'Africa con la proboscide in testa de elesante vedasi in Fuluio Orsini nella gente Cestia, Eppia, Norbana, & nella medaglia di Q. Cecilio Metello Pio.

E 2 AME-



ONNA ignuda, di carnagione fosca, di giallo color misto, di volto terribile, & che vn velo rigato di più colori calandole da vna spalla a trauerso al corpo, le copri le parti vergognose.

Le chiome saranno sparse, & à torno al corpo sia vn vago, & artificioso or-

namento di penne di varij colori.

Tenga con la sinistra mano vn'arco, con la destra mano vna frezza, al sianco la faretra parimente piena di frezze, sotto vn piede vna testa humana passata da vna frezza, & per terra da vna parte sarà vna lucertola, ouero vn li-

guro di smisurata grandezza.

Per esser nouellamente scoperta questa parte del Mondo gli Antichi Scrittori non possono haueme scritto cosa alcuna, però mi è stato mestieri veder quello che i migliori Historici moderni ne hanno referto, cioè il Padre Girolamo Gigli, Ferrante Gonzales, il Botero, i Padri Giesuiti, & ancora di molto piositto mi è stata la viua voce del Signor Fausto Rughese da Montepul-

ciana

eiano, alquale per sua benignità, & cortessa è piaciuto darmi di questo pace se pieno ragguaglio, come Gentii huomo peritissimo, che d'Historia, & di Coss smograssa nuouamente ha mandato in luce le Tauole di tutte quattro le pare ti del Mondo, con gli elogij dottissimi a ciascuna di esse.

Si dipinge senza habito, per essere vsanza di quei popoli di andar ignudi, è ben vero, che cuoprono le parti vergognose con duersi veli di bambace,

ò d'altra cola.

La ghirlanda di varie penne, è ornamento, che eglino sogliono vsare; ane zi di più sogliono impennarsi il corpo in certo tempo, secondo che vien riserito da sopradetti autori.

L'arco, & le frezze sono propie armi, che adoperano continuamente, sì

gl'huomini, come anco le donne in assai Prouincie.

La testa humana sotto il piede apertamente dimostra di questa barbaragente esseria maggior parte vsata pascersi di carne humana; percioche gli huomini da loro vinti in guerra li mangiano, così gli schiaui da loro comprati, altri per diuerse altre occasioni.

La lucerta, ouero liguro sono animali fra gli altri molto notabili in quei pae si, percioche sono così grandi, & sieri, che deuorano non solo gl'altri anima;

li : ma gli huomini ancora.

MORTE.

ONNA pallida, con gli occhi serrati, vestita di nero, secondo il parlar de Poeti, liquali per lo priuar del lume intendono il morire, come Virgilio in molti luoghi, & nel secondo lib. dell'Eneide.

Demisere neci, nunc cassum lumine lugent.

Et Lucretio nel 5. libro.

Dulcia linquebant lamentis lumina vita.

Ouero, perche, come il sonno è vna breue morte, così la morte è vn longo sonno, & nelle sacre lettere spesso si prende per la Morte il sonno medesimo.

Morte.

Amillo da Ferrara pittore intelligente dipinse la morte con l'ossatura, musculi, & nerui tutti scolpiti, la veste d'vn manto d'oro satto a broccato riccio, perche spoglia i potenti, & altri delle ricchezze, come i miferi, & poueri de lo stento, & dolore; su la testa gli sece vna delicata maschera di bellissima fisonomia, & colore, perche non à tutti si mostra medesima: ma con mille saccie continuamente trasmutandos, ad altri spiace, ad altri è cara, altri la desiderano, altri la suggono, & è il sine di vna prigione oscura a gl'animi gentili, a gl'altri è noia, & così l'opinione de gl'huomini si potrà dire, che siano le maschere della Morte.

E perche molto ci preme nel viuer politito la Religione, la Patria, la fama, & la conseruatione delli stati, giudichiamo esser bello il morire per queste cagioni, & ce la fa desiderare il persuaderci, che vn bello morire tutta la vita

honora, il che potrà ancora alludere al vestimento.

Coronò questo pittore l'osso del capo d'essa di vna ghirlanda di verde alloro, per mostrare l'Imperio suo sopra tutti li mortali, & la legge perpetua.

E 3 nella

nella sinistra mano le pinse vn coltello auuolto con vn ramo d'oliuo, perche non si pud auuicinar la pace, & il commodo mondano, che non s'auuicini ancor la morte, & la morte per se stessa apporta pace, & quiete, & che la sua

è ferita di pace, & non di guerra, non hauendo chi gli resista,

Le si tenere vn bordone da peregrino in sù la spalla, carico di corone, di mitre, di cappelli, di libri, strumenti musicali, collane da Caualieri, anella da maritaggio, & gioie, tutti istromenti dell'allegrezze mondane, lequali sabricano la Natura, & l'altre, & ella emula ambedue, va per tutto inquieta peregrinando, per surare, & ritornare tutto quello, di che a l'industria, & alsapere humano secero donatione.

Morte:

l'altra con vna fiamma di fuoco, fignificando, che la Motte taglia, & diuide il mortale dall' inmortale, & con la fiamma abbrucia tutte le potentie sensitiue, togliendo il vigore a tensi, & col corpo le riduce in cenne-re, & in summo.

Morte.

ON gran consideratione sarebbe sondato all'autorità della scrittura Sacra chi volesse dipingere la morte, secondo su mostrato in spirito ad'Amor Profeta, si come è registrato nelle sue Profetie, al cap. ottauo, doue dice, Vncinum pomorum ego video, cioè, che vedeua la morte, non solo come si dipin ge ordinariamente con la falce nella finistra mano, ma anche con vn vncino, nella destra, perche sì come co la falce si sega il sieno, & l'herbe basse, che stano a terra per le quali vengono significate le persone basse, e pouerelle, così con l'vncino, che si adopera per tirare abbasso dall'albori quelli pomi, che stanno nelli rami alti, & che pare, che sieno sicuri da ogni danno, vengono significati li ricchi, & quelli, che sono posti in dignità, & che stanno con tutte le commodità possibili. Onde dipingendosi cosi la morte, si verrà a significate benissimo l'vsficio suo, che è di non perdonare ne a' grandi, ne a' piccoli, ne a' zicchi, ne a' poueri, ne a posti in degnità, etiam supreme, ne a' vili, e persone abiette, e di niun valore, ma questi con la selce segando per essere di maggior numero, & quelli con l'vncino piegando tutti a la fine vgualmente manda a terra conforme a la memorabil sentenza d'Horatio nel primo lib. Ode 4.

Pallida mors aquo pulsat pede pauperum tabernas,
Regumá; turres: ne la sparagna ad'alcuno, sì come ne l'Ode 28. dell'istesso li-

bro dice. sullum

Saua caput Proserpina fugit.

MORMORATIONE.

Vedi a Detrattione ..

MOSTRI.

PERCHE molte volte occorre di rappresentare diuersi Mostri, si terrestri, come acquatici, & aerei, ho trouato alcuni Poeti, che ne fanno mentione; onde mi pare a proposito di mescolarsi insieme, per chi ne hauerà bisogno.

SCILLA

SCILLA.

Secondo Homero nell'Odiffea.

V n'mostro horrendo dentro d'vna spelonca marina, con dodici piedi, & sei colli, con altretanti capi, & ogn'vn di quelli hauerà vna gran bocea con tre ordini di denti, da i quali vedrassi cascare mortisero veneno.

Sta in atto di sporgere in suori dell'antro le spauenteuoli teste, come per guardar se potesse far preda de' Nauiganti, come già si sece de' compagni di Vlisse, che tanti ne surono deuorati, quante erano le voraci bocche del crudel mostro, ilquale abbaia come cane. Et Ouidio lib. 14. le dipinge in vn lago

auuelenato da Circe, & così dice.

Scilla meglio vi guarda, e ancor no'l crede
El pur tocca, e la pelle irfuta e dura:
Ma quando chiaro alfin conofce, e vede
Che tutto è can di fotto alla cintura,
Si Firaccia il crin, e'l volto, e'l petto fiede
E tale ha di se stesso onta, e paura,
Che sugge il nuouo can, seco s'adira
Ma sugg'ouunque vuol seco sel gira.

Be Virg. nel 3. dell'Eneide diffe.

Scilla si stringe nell'aguati oscuri.
D'vna spelonca, e'n fuor porge la bocca
Ei legni trahe dentro a gl'ascosi scogli
Human ha il volto, e nel leggiadro aspetto
Vergine sembra, e le postreme parti
Di marin mostro spauentoso, e grande
Congiunte son di lupo al fiero ventre
Di delfin porta al fin l'altere code,

Scilla, Cariddi sono due scogli posti nel mare di Sicilia, & sono stati semo pre pericolosissimi alli nauiganti, però i Poeti antichi si diedero figura di mo-

Ari marini oppressosi di tutti quelli che passano vicini ad essi.

### SCILLA.

Mostro nella Medaglia di Sesto Pompeo.

NA donna nuda fino al bellico, la quale con ambi le mani tiene va timone di naue, & par che con esso vogli menare vn colpo, & dal bellico in giù è pesce, & si diuide in due code attorcigliate, & sotto al bellico escono come tre cani, & tengono mezzo il corpo suori, & par che abbaino.

Tiene il timone in atto minaccieuole, & nociuo per dinotare, che essendo Scilla vn passo molto pericoloso a' nauiganti, suoi spezzare le naui, & am-

mazzare i marinari.

Si dimostra per i cani lo strepito grande che sa il mar tempestoso, quando batte in quei scogli, che s'assomiglia al latrare de cani, & il danno, che riceuono dalla sierezza di Scilla quelli, che danno a trauerso, onde Vergilio così dice con questi versi nella sesta egloga.

E 4 Can-

Candida succin Etam latrantibus inquina monstris Dulichias vexasserates, & gurgite in alto. Ah timidos Nautas canibus lacerasse marinis.

Cariddi.

Ariddi è poi l'altro scoglio anch'esso pericolosissimo, che l'acqua intorcendosi d'intorno sorbisce molte volte le pani, e tal'hora s'inalza sopra i monti di maniera, che grandissimo spauento rende a' nauiganti.

Però fu detto da i Poeti, che era di bruttissimo aspetto con le mani, & piedi

d'vecello rapace, & con la bocca aperta.

Scilla e Cariddi son vicini l'vn l'altro, & oue son posti è pericoloso di nauigare per l'onde di due contrarij mati, che iui incontrandosi insieme combattono, & perciò il Petrarca disse.

Passa la naue mia colma d'oblio Intra Scilla e Cariddi, Cre.

Chimera.

Vcretio, & Homero dicono, che la Chimera hà il capo di Leone, il ventre di capra, & la coda di drago, & che getta fiamme per la bocca, co me racconta anco Virgilio, che la finge nella prima entrata dell'inferno insieme con altri mostri.

Quello, che dissero fauoleggiando i Poeti della Chimera si sondata nell'historia d'vn monte della Licia, dalla cima della quale continuamente escono fiamme, & ha d'intorno gran quantità di leoni, essendo poi più a basso verso

il mezzo della sua altezza molt'abbondanza d'arbori, e pascoli.

C I dipinge con la testa, con l'ali, e con l'artigliall'aquila somiglianti, & on il resto del corpo, eco' piedi posteriori. & con la coda al leone.

Dicono molti, che questi animali si trouano ne i monti dell' Armenia. è il Griffo insegna di Perugia mia patria datali già da gl'Armeni, li quali passati quiui con figliuoli, & nepoti, & piacendoli infinitamente il sito, ellendo dotato da la natura di tutti i beni, che sono necessarij a l'vso humano, lecitamente v'habitarono dando principio alla presente nobile, inuitta, & generola prosperità.

Sfinge. A Sfinge, come racconta Eliano ha la faccia fino alle mammelle di vna giouane, & il resto del corpo di leone, & Ausonio Gallo oltre a ciò

dice, ch'ella ha due grand'ali.

La Sfinge, secondo la fauola, che si racconta, staua vicino a Thebe sopra d'vna certa rupe, & a qualunque persona, che passaua di là proponeua questo enigma, cioè. Qual fosse quell'animale, c'ha due piedi, & il medesimo ha ere piedi, & quattro piedi, & quei che non sapeuano sciorre questo detto, da lei restauano miseramente vccisi, & diuorati; lo sciolse Edipo, dicendo, ch'era l'huomo, il qual ne la fanciullezza a le mani, & a i piedi appoggiandosi è di quattro piedi, quando è grande cammina con due piedi: ma in vecchiezza seruendosi del bastone è di tre piedi; Onde sentendo il mostro dichiarato

il suo

DI CESARE RIPA.
il suo enigma, precipitosamente giù del monte, oue staua si lanciò.

Insero li poeti l'arpie in forma d'vecelli sporchi, & fetidi, & distero, che furono mandate al Mondo per gastigo di Fineo Re d'Arcadia, al quale, perche hauea accecati due suoi figliuoli, per condescendere a la voglia della moglie madregna di esti, questi vecelli, essendo acciecato l'imbrattauano,& toglieuano le viuande mentre mangiaua, & che poi furono quest'arpie scaeciate da gl'Argonauti in seruitio di detto Re nel mare Aonio nell'isole dette Strofadi, come racconta Apollonio diffusamente, racconta Virgilio nel 3. de l'Eneide, che vna di queste predicesse a i Trojani la venuta infelice, & i fastidij che doueuano sopportate in pena d'hauer prouato d'veciderle, & a simiglian za di Vergilio le descriue l'Ariosto così ..

Erano sette in vna schiera, etutte Volto di donna bauean pallide, esmorte Per lunga fame attenuate, e asciutte, Horribil a veder più che la morte L'alaccie grandi hauean difform'e brutte Le man rapaci, e l'ogne incurue, e torte Grand'e fetido il ventre, e lunga coda, Come di serpe, che s'aggira, e snoda.

Furono l'arpie dimandate cani di Gioue, perche sono l'istelle, che le furie pinte ne l'inferno con faccia di cane, come disse Virgilio nel festo dell'Eneide.

Visaque canes vlulare per vmbram.

Diceli, che questi vccelli hanno perpetua fame a similitudine de gl'auari.

Hidra.

Ipingesi l'hidra per vn spauenteuole serpente, il quale come racconta. Ouidio lib. 9. Methamorf. hà più capi, & di lei Hercole così disse quando combatte con Acheloo trasformato in serpente.

> Tu con vn capo sol qui meco giostri L'hidra cento n'hauea, ne la stimai, E per ogn'vn,ch'io ne troncai, di vento Ne viddi nascer due di più spauento.

Ci sono alcuni, che la pingono con sette capi rappresentati per i sette pescati mortali.

Cerbero.

Eneca lo descriue in questo modo.

Il terribile cane, ch' alla guardia Sta del perduto regno, e con tre bocche Lo fa d'horribil voce risonare Torgendo grane tema a le trist' ombre Il capo, el collo hà cinto di serpenti, Et è la coda vn fiero drago, il quale Fischia, s'aggira, etutto si dibatte.

74 ICONOLOGIA

Appollodoro medesimamente lo descriue, ma di più dice, che i peli del dorso son tutti serpentelli.

Et anco Dante così dice.

Cerbero fera crudel, e diuersa
Con tre gole caninamente latra
Soura la gente, che quiui è sommersa
Gl'occhi vermigli, la barbavnta, & atra
Il ventre largo, & onghiate le mani
Graffia gli spirti, gl'ingoia, & li squarta.

Alcuni dicono, che Cerbero si intenda per la terra, la quale diuora li cor-

pi morti.

M V S I C A.

DONNA giquane a sedere sopra vna palla di color celeste, con vna penna in mano, tenghi gl'occhi fissi in vna carta di musica, stesa sopra vna incudine, con bilance a' piedi, dentro alle quali siano alcuni martelli di serro.

Il sedere dimostra esser la musica vn singolar riposo dell'animo traua-

gliato.

La palla scuopre, che tutta l'armonia della Musica sensibile si riposa, & sonda nell'armonia de i Cieli conosciuta da Pittagorici, della quale ancora noi per virtù d'essi participiamo, & però volontieri porgemo gli orecchi alle consonanze armoniache, & musicali. Et è opinione di molti antichi gentili, che senza consonanze musicali non si potesse hauere la persettione del lume da ritrouare le consonanze dell'anima, & la simmetria, come dicono i Greci delle virtù.

Per questo si scriue da poeti, liquali surono autentici secretarij della vera Vilosofia, che hauendo si Cureti, & Coribanti tolto Gioue ancora sanciullo della crudeltà di Saturno suo Padre, lo condussero in Candia, acciò si nudrisse, & alleuasse, & per la strada andorno sonando sempre cimbali, & altri instromenti di rame, interpretandosi Gioue moralmente per la bontà, & sapienza acquistata, la quale non si può alleuare, ne crescere in noi senza. Paiuto dell'armonia mussicale di tutte se cose, la quale occupando d'intorno l'anima, non possono penetrare ad hauer nostra intelligenza gl'habiti contrarij alla virtà, che sono padri, per esser prima in noi s' inclinatione al pecato, che a gli atti, li quali sono virtuosi, & lodeuoli.

E Gioue scampato sano dalle mani di Saturno, quella più pura parte del Cielo incorruttibile, contro la quale non può esercitare le sue sorze il tempo diuoratore di tutti gli Elementi, & consumator di tutte le compositioni

materiali.

Furono alcuni de' Gentili, che dissero i Dei esser composti di numeri, & armonie, come gl'huomini d'anima, e corpo, e che però ne i loro sacrifici, sentiuano volentieri la musica, & la dolcezza de' suoni, & di questo tutto da cen no, & inditio la figura, che siede, & si sostenta sopra il Cielo.

Il libro di musica mostra la regola veza da far participar altrui l'armonie in

quel modo, che si può per mezzo de gl'occhia

Le bilancie mostrano la giustezza ricercarsi nelle voci per giudicio de l'o-

recchij, non meno che nel peso per giuditio de gl'altri sensi.

L'incudine si pone, perche si scriue, & crede quindi hauere hauuto origine quest'arte, & si dice che Auirenna con questo mezzo venne in cognitione, & diede a scriuere della conuenienza, & misura de tuoni-musicali, &
delle voci, & così vn leggiadro ornamento accrebbe al consortio, &
alla conuersatione degl'huomini.

· Musica.

Onna, che con ambedue le mani tiene la lira di Appolline, & a' piedi havarij stromenti musicali .

Gli Egittij per la Musica fingeuano vna lingua con quattro denti, come ha

raccolto Pierio Valeriano diligente osseruatore dell'antichità.

Musica.

D'Onna con vna veste piena di diuersi stromenti, & diuerse cartelle, nelle quali siano segnate le note, e tutti i tempi di esse. In capo terrà vna manomusicale, acconciata fra capelli, & in mano vna viola da gamba, à altro instromento musicale.

Musica.

I dipingono alla riua d'un chiarq fonte quasi in circolo molti cigni, & nel mezzo un giouanetto con l'ali alle spalle, con faccia molle, & delicata, tenendo in capo una gharlanda di fiori, il quale rappresenta Zesto in atto di gostare le gote, & di spiegar un leggiero vento verso i detti cigni, pet la ripercussion di questo vento parerà che le piume di essi dolcemente si muo nono perche, come dice Eliano, questi vecelli non cantano mai, se non quando spira Zestro, come i Musici, che non sogliono volontieri cantare, se non spira qualche vento delle loro lodi, appresso persone, che gustino la loro armonia.

Musica.

Onna, che suoni la cetra, laquale habbia vna corda rotta, & in luogo della corda vi sia vna cicala. In capo habbia vn rusignuolo vecello no-

tissimo, a' piedi vn gran vaso di vino, & vna Lira col suo arco.

La cicala posta sopra la cetra, significa la Musica, per va caso auuenutos di va certo Eunomio, al quale sonando va giorno a concorrenza con Aristosse no Musico, nel più dolce del sonare si ruppe va corda, & subbito sopra quella cetera andò volando va cicala, la quale col suo canto suppliua al mancamento della corda, cosi sù vincitore della concorrenza musicale. Onde per benefitio della cicala, di tal satto, li Greci drizzorno va statua al detto Eunomio con va cetera con la cicala sopra, & la posero per Hieroglissico della musica.

Il Rosignuolo era simbolo della musica per la varia, suaue, & dilettabile me lodia della voce ; perche auuertirno gli antichi nella voce di questo vocello tutta la persetta scienza della musica, cioè la voce hor graue, & hora acuta, con tutte le altre, che s'osseruano per dilettare.

Il vino si pone perche la musica suritrouata per tener gli animali allegri, co-

1 ICONOLOGIA

me sa il vino, & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della voce il via no buono, & delicato, però dissero gli antichi scrittori vadino in compagnia di Baccho.

M V S E.

TVRONO rappresentate le Muse da gli antichi giouani, gratiose, vergini, quali si dichiarano nell'epigramma di Platone reserto da Diogene Laertio in questa sentenza.

Hac Venus ad Musas. Venerem exhorrescite Nymphe,

Armatus vobis aut amor insiliet.

Tunc Musa ad Venerem. Lepida hac ioca tolle precamur.

Aliger huc ad nos non volat ille puer.

Et Eusebio nel lib. della preparatione Euangelica dice esser chiamate le Muse dalla voce Greca mneo, che significa instruire di honesta, & buona disciplina; onde Orseo nelli suoi hinni canta come le Muse han dimostrata la Religione, & ilben viuer'a gli huomini. Li nomi di dette Muse sono questi. Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Polimnia, Erato, Tersicore, Vrania, & Calliope.

C L 1 OF Wall's

RAPPRESENTAREMO Clio donzella con una ghirlanda di lauz ro, che con la destra mano tenghi una tromba, & con la sinistra un

libro, che di fuora sia scritto TVCIDIDES.

Questa Musa è detta Clio, dalla voce Greca cleo, che significa lodare, ò dall'altra cleos, significante gloria, & celebratione delle cose, che ella can za, ouero per la gloria, che hanno li Poeti presso gli huomini dotti, come die Cornuto, come anco per la gloria, che riceuono gl'huomini, che sono celebrati da Poeti.

Si dipinge con il libro Tucidides, percioche attribuendos a questa Musa.

l'historia, dicendo Virg. in opusc, de Musis.

Clio gesta canens transacti tempora reddit.

Convien che ciò si dimostri con l'opere di samoso Historico, qual su il det-

to Tucidide.

La corona di lauro dimostra, che si come il lauro è sempre verde, e longhissimo tempo si mantiene, così per l'opere dell'Historia perpetuamente viuono le cose passate, come ancor le presenti.

### EVTERPE.

IOVANETTA bella, hauerà cinta la testa di vna ghirlanda di varij siori, terrà con ambi le mani diuersi stromenti da siato.

Euterpe, secondo la voce Greca significa gioconda, & diletteuole, per il piacere, che si piglia dalla buona eruditione, come dice Diodoro lib. 5.cap. 1. & dalli Latini si chiama Euterpe: Bene delestans.

Alcuni

DI CESARE RIPA.

Alcuni vogliono, che questa Musa sia sopra la Dialettica, ma i più dicono; che si diletta delle tibie, & altri instromenti da siato, così dicendo Oratio nella prima ode del sib. 1.

Si neque tibias Euterpe cohibet.

Et Virg. in opusc. de Musis.

Dulciloquis calamos Euterpe statibus preget.

Se le da ghirlanda di fiori, perche gl'antichi dauano alle Muse ghirlande di fiori, per esprimer la giocondità del propio significato per il suo nome, & essetto del suono, che tratta.

TALIA.

I O V A NE di lasciuo, & allegro volto, in capo hauerà vna ghirlanda d'hedera, terrà con la sinistra mano vna maschera ridicolosa, & ne i piedi i socchi.

A questa Musa si attribuisce l'opera della Commedia, dicendo Virgilio in.

opuic. de Musis.

Comica lascino gaudet sermone Thalia.

Perciò le sta bene il volto allegro, & lasciuo, come anco la ghirlanda di hedera in segno della sua prerogatiua sopra la Poessa Comica.

La malchara ridicolola, Agnifica la rappresentatione del suggetto rideuole

per propio della Commedia.

Li socchi essendo calciamenti, che vsauano anticamente portare i recitanti di Commedia, dichiarano di vantaggio la nostra figura.

MELPOMENE.

ONZELLA d'aspetto, & vestito graue, con ricca, & vaga acconciatura di capo, terrà con la sinistra mano scettri, & corone alzate in alto, & parimente saranno altri scettri, & corone auanti lei gittate per terra, & con la destra mano terrà vn pugnale nudo, & ne i piedi i coturni. Virgilio attribuisce a questa Musa l'opera della Tragedia con questo verso.

Melpomene tragico proclamat masta boatu.

Benche altri la facciano inuentrice del canto, donde anco ha riceuuto il nome, peròche vien detta dal nome Greco Molpi, che vuol dir Cantinela, & melodia, per la quale sono addolciti gli auditori. Di quì dice Horatio ode 24. lib. 1.

Cuiliquidam pater uocem cumcithara dedit.

Si rappresenta di aspetto, & di habito graue, perche il suggetto della Tragedia è cosa tale, essendo attione nota per sama, ò per l'historie, laqual grauità gli viene attribuita da Ouidio.

Omne genus scripti gravitate Tragadia vincit,

Le corone, & scettri parte in mano, & parte in terra, & il pugnale nudo, significano il caso della felicità, & infelicità mondana de gl'huomini per contenere la Tragedia trapasso di felicita a miserie, ouero il contrario da miserie a selicita.

Li coturni, che tiene ne i piedi sono istromenti di essa Tragedia.

Onde

## 78 ICONOLOGIA

Onde Horatio nella Poetica dice Eschilo hauergli dati tali instrumenti ..

Posthuc persona , pallaque repertor honeste Aeschylus , & modicis instrauit pulpita tignis : Et docuit, magnumque loqui, nitique cothurno.

POLINNIA.

STARA in atto d'orare, tenendo alzato l'indice della destra mano.

L'acconciatura della testa sarà di perle, & gioie di varij, & vaghi colori vagamente ornata. L'habito sarà tutto bianco, & con la sinistra mano terra vn volume sopra del quale sia scritto SVADERE.

Il stare in atto di orare, & il tenere in alto l'indice della destra mano dimostra, che questa musa soprastà (secondo l'opinione d'alcuni) a Retorici dicen-

do Virg, in Opusc. de Musis.

Signat cuncta manu, loquitur Polyhymnia gestu. Et Ouidio nel 5: de Fasti l'indice che parli in questa guisa.

Dissensere Dea, quarum Polymnia cepit.

Le perle, & le gioie, che tiene attorno le chiome, denotano le doti, & virtù sue. Seruendo si la Retorica dell'inuentione. della dispositione della memoria, & della pronuntiatione, massime essendo il nome di Polimnia composto delle voci, polli, & mnia, che significano molta memoria.

L'habito bianco denota la putità, & sincerità, cose che fanno all'Oratore sicu

ra fede intorno a quello, che dice più d'ogn'altra cosa.

Il volume, col motto Suadere è per dichiarare compitamente la somma del la Rhetorica, hauendo per vltimo fine il persuadere.

ERATO.

ONZELLA gratiola, & fesseuole, harà cinte le tempie con vna corona di mirto, & di rose, con la sinistra mano terrà vna lira, & con l'altra il plettro, & appresso à lei sarà vn' Amorino alato con vna facella in mano, con l'arco, & pharetra.

Erato, è detta dalla voce Greca Eros significante amore, il che mostra Oui-

dio nel 2. de Arte amandi cosi dicendo.

Nunc mihisi quando Puer, & Citherea fauore

Nunc Erato nam tu nomen amoris habes.

Le si dà corona di mirto, & di rose percioche trattando questa musa di cose amorose, se le conuien a canto il Cupido. il mirto, & la rosa. Essendo che siano in ruptela di Venere madre delli amori onde Ouidio 4. Fast. così dice.

Leuiter mea tempora myrto

Pontano. Beauit Veneris sapora mirtus.

Et Anachreonte nell'ode della rosa dice.

Rosam amoribus dicatam.

La lira, & il plettro le si da per l'auttorità del Poeta, che così dice nell'opusc. de Musis.

Plectra gerens Erato saltat pede, carmine, uultu.

[ I dipingerà parimente donzella di leggiadro, & vago aspetto, terrà la cetera mostrando di sonarla, hara in capo vna ghirlanda di penne di varij colori, tra quali saranno quelli di Gazza, & stara in atto gratioso di ballare.

Se le da la cetera per l'auttorita del Poeta, che nel detto opuscolo, dice Ter-

plicore.

Affectus cith aris mouet, imperat, auget.

Le si da la ghitlanda, come si è detto, si perche soleuano gli antichi ta-Phora coronare le Mule con penne di diuersi colori, mostrando con esse il trofeo della vittoria, che hebbero le muse per hauer vinto le Sirene a cantare, come scriue Pausania nel nono lib. della Grecia, & le noue figliuole di Pierio, di Euippe, & conuertite in Gazze, come dice Ouidio nel 5. libro delle trasformationi.

Significano anco le dette penne l'agilità, & moto di detta musa, essendo Ter-

plicore lopra i balli.

VRANIA.

HAVERA vna ghirlanda di lucenti stelle, sara vestita di azzurro, & ha-uerà in mano vn globo rappresentante le sfere celesti.

La presente Musa è detta da Latini celeste, significando Vranos, che è l'istesso che il Cielo: Vogliono alcuni che ella sia cosi detta, perche inalza al Cielo gl'huomini dotti.

Se le da la corona di stelle, & il vestimento azzurro in conformità del suo si-

gnificato, & globo sferico dicendo così Virg. in opulc. de Musis.

Vrania cali motus scrutatur, & astra. CALLIOPE.

O IOVANE ancor ella, & hauera cinta la fronte di vn cerchio d'oro, nel braccio sinistro terrà molte ghirlande di lauro, & con la destra mano tre libri, in ciascun de quali apparira il propio titolo, cioè in vn Odissea, nell'altro Iliade, & nel terzo Eneide.

Calliope è detta dalla bella voce, quasi appo tis culistopos donde anco Ho-

mero la chiama Deam clamaintem.

Se le cinge la fronte con il cerchio d'oro, perche secondo Hesiodo è la più degna, & la prima tra le sue compagne, come anco dimostra Ouidio lib. 5. Fast.

Prima sui capit Calliopaa hori,

Et Lucano, & Lucretio lib. 6.

Calliope requies hominum, diuumque uoluptas.

Le corone d'alloro dimostrano, che ella fa i Poeti estendo queste premio loro, & simbolo della Poesia.

I libri sono l'opere de 'piu Illustri Poeti in verso heroico, il qual verso si attribuisce a questa musa per il verso di Vergilio in opusc.

Carmina Calliope libris heroica mandat.

A questi versi di Vergilio ch'habbiamo citati si confanno li simulacri dele muse, che stanno impresse nel libro del Sig. Fuluio Orsino de Familijs Romanorum nelle medaglie della gente Pomponia.

Veggafi

## ICONOLOGIA

Veggasi anco il nobile trattato, che sa Plutarco nel nono Simposiaco quesione xiii.

MVSE

Cauate da certe Medaglie antiche dal Sig. Vincentio della Porta eccellentissimo nell'Antichità.

Clio.

TIENE vna tromba, per mostrare le lodi, che ella sa risonare per li satti degli huomini illustri.

Euterpe.

Con due tibie.

Talia .

Con vna maschara, percioche a detta Musa vogliono, che sosse la Commedia dedicata, ha ne i piedi i socchi.

Melpomene:

Con vn mascharone, in segno della Tragedia, ha ne i piedi i coturni.

Terpsicore.

Tiene questa Musa vna citara.

Erato.

Con la lira, & capelli longhi, come datrice de l'Elegia.

Polinnia.

Con il barbito da vna mano, & la penna da l'altra,

Frania.

Con la sesta facendo vn cerchio: ma molto meglio, che tenghi vna sfera poiche a lei si attribuisce l'Astrologia.

Calliope.

Con vn volume, per scriuer i fatti de gl'huomini illustri.

M V S E.

Dipinte con grandissima diligenza, & le pitture di esse le ha il Signor Francesco Bonauentura, Gentilhuomo Fiorentino, amatore, & molto intelligente di belle lettere.

Cho.

Con vna tromba in mano.

Enterpe.

Con vn flauto in mano, & con molti altri stromenti da fiato alli piedi.

Talia.

Con vn volume.

Melpomene.

Con vna maschara.

Terpsicore.

Con vn arpa.

Trate.

Con vno squadro.

# DI CESARE RIPA.

Polinnia.

Con vn aria presso alla bocca in segno della voce, & vna mano alzata per li gesti, de' quali si serue l'Oratore.

Vrania.

Con vn globo celeste.

Calliope.

Con vn libro .

M V S E.

Come dipinte dall'Illustrissimo Cardinal di Ferrara a Monte Canallo nel suo giardino.

On la destra mano tiene vna tromba, & con la sinistra vn volume, e dalla medesima banda vi è vn puttino, he per ciascuna mano tiene vna facella accesa, & in capo vna ghirlanda.

C On ambe le mani tiene vna mascha 2. Euterpe.

Talia.

On la destra mano tiene vna maschara con i corni, & con la sinistra vn cornucopia pieno di foglie, & di spighe di grano: ma verdi, & per terra vn'aratro.

Melpomene.

On la destra mano tiene vna maschara, & con la sinistra vna tromba, & per terra vi è vn libro di musica aperto.

Tersicore.

On la sinistra mano tiene vna lira, & con la destra il plettro .

Erato.

Iene con la destra mano vn corno di douitie pieno di fronde, fiori, & diuersi frutti, & con la sinistra mano vn flauto, & dalla medesima banda vi è Cupido, che con la sinistra mano tiene vna maschara, & con la sinistra vn'arco con la corda sciolta.

Polinnia.

len con la destra mano vn legno simile ad vna misura, & con la sinistra vna maichera, & per terra vn'aratro.

Calliope.

On la destra mano tiene vn libro, & con la sinistra vn pissaro, & per ter-

Vrania.

Ten con la destra mano vna tauola bianca, appoggiata alla coscia, & L con la sinistra vno specchio.

NATVRA. ONNA ignuda, con le mammelle cariche di latte, & con vn'auoltore in mano, come si vede in vna Medaglia d'Adriano Imperatore, effendo la Natura, come diffinisce Aristotele nel 2, della Fisica, principio in quella

quella cosa, oue ella si rittoua del moto, & della mutatione, per la quale si

genera ogni cosa corruttibile.

Si fa à donna, & ignuda, & dividendofi questo principio in attivo, & passivo, l'attivo dimandarono con il nome di forma, & con nome di materia di passivo.

L'attiuo si nota con le mammelle piene di latte, perche la forma è quella, che nutrisce, & sosse tutte le cose create, come con le mammelle la don-

na nutrisce, & sostenta li fanciulli.

L'auoltore vecello auidissimo di preda, dimostra particolarmente l'altro principio dimandato materia, la quale per l'appetito della sorma mouendosi, ed alterandosi, strugge a poco a poco tutte le cose corruttibili.

### NAVIGATIONE.

D'NNA, la qual con gratiosa attitudine tenga vna vela, donde pendano le sarte sopra vn timone da naue, & stia in atto di riguardare con attentione vn nibbio, che vada per l'aria volando, & di lontano per mare si veda vna naue, che scorra a piena vela.

La vela, le sarte, il timone, & la naue sono cose note per se stesse, & dan-

no cognitione della figura lenza molta difficoltà.

Il nibbio vecello rapace, & ingordo si pone con l'autorità di Plinio nella naturale historia, oue dice, che gl'antichi impararono d'acconciare il timone alla naue dal volare del nibbio, osseruando che come questo vecello per lo spatioso campo dell'aria, va hor quà, & hor là, mouendo con gratia le penne della coda, per dar a se stessio aiuto nel volgere, & aggirar il corpo, accompagnando il volo con l'ali, così medesimamente si poteua col timone posto dietro alla naue, volgendo nel modo, che volgena la coda quell'vecello, con l'aiuto della vela solcar il mare, ancorche susse suspendo se sto di ciò proua di selice successo, vollero, che questo vecello sosse il Hieroglisso della Nauigatione, come nel Pierio Valeriano si legge al suo luogo.

Nauigatione.

Vanigatione.

NA donna ignuda prostrata in terra, che habbia li capelli lunghissimi, che spargendoli per terra venghino a fare onde, simili a quelle del mare, tenendo con vna delle mani vn remo, con l'altra la carta, e'l bossolo da nauigare.

NINFE IN COMMVNE.

ALLE sintioni de gl'antichi non è dubbio alcuno, che molte, & diuerse vtilità si possono raccorre, dimostrando la potenza, & prouidenza
di Dio; perche altri ne insegnano precetti di Religione, moralità, & altri
simili beneficij, si come hora particolarmente con l'allegoria delle Ninse si dinota l'opera della Natura, significandosi per esse Ninse la virtu vegetativa consistente nell'humor preparato, per la quale si sa la generatione, nutritione, &
aumento delle cose; onde si dice le Ninse essere siglivole dell'Oceano, madre

del

del siume, nutrice di Bacco, si dicono fruttisere, & vaghe di siori, che pascoa no gli armenti, mantengono la vita de mortali, & che in lor tutela, & cura i monti, le valli, i prati, i boschi, & gl'alberi, & ciò non per altra cagione, che per esser la detta virtu dell'humore sparsa in tutte le sudette cose, & operare simili essetti naturali, si come intese Orseo celebrando in vn suo hinno le dette Ninse, in questa sentenza.

Nutrices Bacchi, quibus est oculta domus Que fructisera, & lata pratorum sloribus estis, Pascitis, & pecudes, & opem mortalibus ipsa Cum Cerere, & Bacco uitam portastis alumna.

Le quali cole siano dette qui in commune delle Ninfe, per non hauere a replicare l'istesse cole nella espicatione delle particolari figure, che seguiran-

no apprello.

Hinnedi, & Napee.

S Aranno donzelle gratiose, il lor habito succinto, & come dir si suole.

Ninstale di caler prede l'acconsistente della testa adornazanno varie sotti

Ninfale, di color verde, l'acconciatura della testa adornaranno varie sorti di fiori con loro mischiati, & varij colori, mostraranno anco-gran quantità di herbette, e fiori nel grembo raccolti, tenendolo con ambi le mani di quà, & di là con bell'atto sparso.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia delli Dei riferisce le Ninfe de prati, & de fiori chiamarsi Hinnedi: ma Natale Comite lib. 5, delle mythologie al cap. 12. delle Ninfe, dice tali Ninfe chiamarsi Napee voce deriuata dalla Gre-

ca, napos, che significa collina, & pascolo.

Il verde colore del vestimento, le tenere herbette, & fiori dimostrano quel che è lor naturale.

Driadi, & Hamadriadi.

S I dipingeranno donne rozze, senza alcun ornamento di testa, anzi in vece di capelli si pottà sar loro vna chioma di musco arboreo, o lanugine, che si vede pender intorno a i tami degli atbori.

L'habito sia di verde oscuro, li stiualetti di scorza d'arbori, in ciascuna mano terranno vn ramo d'albero siluestre col suo frutto, cioè chi di ginepro, chi

di quercia, chi di cerro, & altri simili.

Le Driadi, & Hamadriadi sono Ninse delle selue, & delle quercie. Mnesimaco vuole, che siano nominate Driadi, perche nelle quercie menano lor vita, & che siano dette Hamadriadi, perche insieme con le quercie son prodotte, ouero, come dice il Commentatore d'Apollonio, & Isacio, perche elle con le quercie periscono.

Il misterio Filosofico contenuto sotto queste sintioni, si è dichiarato di so-

pra, quando s'è detto delle Ninfe in commune.

Ninfe di Diana.

T Vtte le Ninfe di Diana saranno vestite d'habito succinto, & di color bianco in segno della lor virginità.

Haueranno le braccia, & le spalie quasi nude, con arco in mano, & fare-

tra al fianco.

84 ICONOLOGIA

Così le dipinge Claudiano 3. libr. de le laudi di Stilicone quando dice.

Et pharetra tarum comitum inuiolabile cogis Concilium ueniunt humeros, & brachia nudę.

Nel palazzo dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinal Farnese ve n'è vina di queste Ninse, molto gratiosa, & satta con le medesime osseruationi.

Potrebbesi anco oltre il succinto vestimento adornare di pelle di varij animali per segno, che sieno cacciatrici.

NAIADI.

Ninfe de' fiumi.
C Iano donzelle leggiadre, con braccia, e gambe nude, con capelli lucidi, e

chiari, come d'argento, e di cristallo per gl'omeri sparsi.
Ciascuna harà in capo vna ghirlanda di soglie di canna, e sotto il braccio

sinistro vn'vrna, dalla qual n'esca acqua.

Dice il Boccaccio nel lib. della Geneologia delli Dei le Naiadi esser dette da voce significante slusso, & quella commotione, che si vede nell'acque mentre scorrono.

Si fan con braccia, gambe, e piedi nudi, per significare le semplicità de l'acque, essendo elemento senza missione.

Li capelli chiari, lucenti, & sparsi significano l'acque correnti.

Il vaso, & la ghirlanda di canne son per segno della loro potestà nelle acque, & per quella ragione, per la quale si danno l'vrne, & le ghirlande a i siumi.

Questo ragionamento di Ninse mi sa souuenire vna sonte boscareccia figurata dal Sig. Gio. Zarattino Castellini, al cui mormorio dorme do alcune Ninse da vna parte vn Cupido discaccia dal bosco con vna sace accesa si sauni, Satiri, & Siluani, dall'altra parte vn'altro Cupido, che porta adosso l'arco, & la faretra, e tiene vn dardo in mano, con la punta del quale mostra d'imponere silentio a certi cacciatori, che hanno il corno alzato in atto di voler sonare sopra la sonte, leggesi questo suo Epigramma, che per essere leggiadro, e bello, ne voglio sar parte a curiosi.

Raptores Driadum procul hinc discedite fauni; Syluani turpes, Pan, Satyriq; rudes
Hic Nympha dulci deuista lumna somno
Claudere ne timeant ad leue murmur aqua.
Rauca venator clangorem comprime Buccç;
Ouçuigiles cupiunt somnia ne rapias,
Quod si de somno surgent resonante fragore
Tu sies oculis preda odiosa suis.

MARE.

N vecchio con crini longhi, barba folta, inordinata, sarà nudo, & orrido, ma a torno si vedrà cortina, che suolazzando gli copra le parti dinan zi, sotto vn piede si vedrà vn delsino, e sotto l'altro vna conchiglia marina, e in mano

in mano vn timon di naue, ò d'altri vascelli da solcar il mare.

Si dipinge il mare huomo vecchio, per esser egli antichissimo, & coetaneo de la nostra madre terra.

Si sa horrido, e spauenteuole per le sue commotioni.

Il lenzuolo d'attorno gli fa vela, & il timone, che tiene con la mano, essendo istromenti significanti l'operationi di nauigare, dichiarano la conditione di esso mare.

Il medesimo effetto sa il delsino, & la conchiglia, essendo animali, che si ge-

nerano, & viuono in questo largo campo.

THETHI.

Ninfa del Mare.

DONNA di carnagion folca, hauerà i capegli sparsi attorno al capo, le faranno vna ghirlanda di gongole, & chiocciole marine, hauerà per ve-stimento vn velo di color turchino, & terrà in mano vna bella pianta ramo-sa di coralli.

Thethi su sinta esser Dea marina, & si intende per essa quella massa d'acqua, o vogliamo dire humore apparecchiato, & consparente alla generatione, & nutritione, percioche è detta s'hethis, quasi tithyi, cioè nutrice, perche l'humore nutrisce ogni cosa, o pur s'intende l'elemento dell'acqua, il quale abbondantissimamente si racchiude dal mare, il che intese Vergilio nel suo Polione, con questi versi.

Pauca tamen suberunt prisca vestigia fraudis Quę tentare Tethin ratıbus qua cingere muris

Oppida, &c.

Da Theti tiene il cognome in Perugia mia patria l'anticha famiglia honorata hoggi nella persona Signor Girolamo Thetij gentil' huomo di rarissime qualità.

Il color delle carni, e del velo di Theti dimostrano quel dell'acque marine. Le gongole, le chiocciole, & la pianta de coralli sono cose di mare atte a sar

piu manifesta la nostra figura.

Galatea.

Onna giouane bianchissima, le chiome saranno sparse, rilucenti, quasi fila d'argento, terrà all'orecchie pendenti di chiarissime, & finissime, perle, delle quali hauerà vna collana, & per vestimento vn velo candido, come latte, parte à torno il corpo rauuolto, & all'aria spiegato, con vna mano terra il velo, & con l'altra vna spugna, i piedi si poseranno sopra vna bianchissima conchiglia.

Galatea è detta da gada, che significa latte, però la candidezza della carrie,

& del velo rispondono al significato del nome, & all'eller suo.

Le perle, & le conchiglie sono per segno che è Deit à del mare.

Quanto alla spugna narra il Boccaccio nel 7.1 b. de la geneol de gli Dei, che per Galatea Dea della bianchezza si dinota la schiuma, che dall'onde marine sbattute accogliente fra loro l'aere si genera, la quale è bianchissima, dalla qual poi si generano le spugne.

F 3 NIN-

### NINFE DELL'ARIA.

Iride .

NA fanciulla con l'ali spiegate in sorma d'vn mezzo cerchio, lequali sieno di diuersi ordini, cioè di porpora, paonazzo, azzurro, verde, & che le chiome sieno sparse auanti il volto, il petto in sorma di nebbia, & gocciole minute d'acqua, che cadono per la persona, fra le quali si vedano varij colori mischiati del vestimento, dal ginocchio in giù da nuuole, & aere caliginoso coperta, e con la man destra tenga vn giglio ceruleo.

L'Iride, è l'arco, che volgamente chiamano arco baleno.

Si sa fanciulla alata, per essere secondo che tiserisce Phornuto nel primo libro della natura delli Dei, chiamata da' Poeti veloce, & messaggiera de li Dei, & massime di Giunone di cui si dice è Ninsa, percioche Vergilio nel quinto libro dell'Eneide sa, che Giunone la mandi per ambasciatrice.

Irim de cœlo misit Saturnia Iunio
Iliacam ad classem: ventosque aspirat eunti
Multa mouens acc dum antiquum exhaiurata dolorem:
Illa viam celerans per mille coloribus arcum
Mulli visa, cito decurrit tramite Virgo.

Ouero vogitamo noi dire, che è mellaggiera per esserprenuncia della sutura pioggia, di serenità. Le sascie di colori nell'ali sono per rappresentar quelle, che si vedono nell'arco baleno. I capelli figurati con nebbia, & gocciole minute, dimostrano quella minuta pioggia, senza la quale non si tarebbe arco. Non si vede detta figura da le ginocchia a basso, perche l'arco baleno non è mai circolo persetto.

Il giglio turchino, che tiene in mano, se le conuiene per li varij colori, che tiene l'arco baleno; onde è detto tris, del cui arco, & Iride appariscono bel·lissime descrittioni ne gli opuscoli di Vergilio, vna delle quali è questa.

Thaumantis proles varianti veste figuras, Multi color picto per nubita deuolat arcu: Cum Sol ardentes radios innubila iecit.

Et più a basso.

Nuncia Iunonis vario decorata colore Aethera nubificum complectitur orbe decoro, Cum Phebus radios in nubem iecit aquosam.

Serenità del Giorno. Ninfa dell'aria.

Na giouanetta in habito di Ninfa, di colore giallo, con bionde, & longhe treccie ornate di perle, & di veli di più colori, sopra alla chioma si poserà vn sole chiaro, & bellissimo, a piè del quale penderà vn velo d'oro, & con bella gratia ca derà sopra le spalle di detta figura.

Il colore del vestimento sarà turchino; & nei piedi hauerà li stiualetti

d'oro .

Così ho offeruato esser dipinta la serenità del giorno in molti luoghi; onde

potiamo dire, che la bellezza, & gl'adornamenti di questa figura, significano quanto sia vago, & bello il giorno chiavo, & sereno, il che dimostra anco il color del vestimento, & il risplendente sole.

Serenità della Notte.

A Nocr'essa con habito alsa Ninsale di color azzurro, tutto contesso di chia rissime stelle d'oro, sarà di carnagione solca, i capelli saranno alquanto oscuretti, & le treccie saranno adorne di perle, & di veli paonazzi, sopraliquali si poserà una luna d'argento con un velo di argento, & di seta azzurra, che le cali sopra le spalie con bella giatia.

Pioggia. Ninfa dell' aria.

Na fanciulla vestita di bigio, hauerà in capo vna ghirlanda di sette stelle, delle quali sarà vna scura, & nel petto n'hauerà altre 17. dellequali sette saranno oscure, & dieci chiare, in mano terrà vn ragno, che sacciala tela.

Le sette stelle, che porta in capo, sono le Pleiade. le quali spesse volte me-

nano pioggia; onde Statio nel 4. della Thebaide, dice così.

Inacha Persa: neque violentior exit

Amnis humo

Cum Taurum, aut Pleiadas ausit aquosa.

Et per le dicitette stelle del petto s'intende l'Orione, ch'è vna figura, la quale apparendo, sa pioggie, e tempeste assai, però Vergilio nel primo dell'Eneide, così dice.

Cum subito assurgens flucto nymbosus Orion.

Et Propert o nel 2. lib. delle sue Elegie.

Nonhac Pleiades faciunt, neque aquosus Orion.

Le si dà il 12,00, come dicemmo; perche quando è tempo da piouere, sa la tela sua con più fretta, & assiduità, che quando è sereno, seruendosi del beneficio del tempo, essendo all'hora più opportuno per cagione dell'humido à sar quell'opera, che nel tempo sereno, & asciutto; onde Plinio nel libro 1 1. dell'historia naturale parlandone così dice.

Aedem sereno non texunt nubilo texunt, ideoq: multa Aranea imbriu signa. Il color bigio dei vestimento, come dicemmo, è color propio, & legno del

Cielo disposto à pionere; onde sopra di ciò Tibullo nel 2. lib. dice.

Quamuis præsens picta ferrugine cælum Ventura admittat imbrifer arcus aquam .

### R V G I A D A.

### Ninfa dell' Aria.

ONNA vestita di verde, in capo hauerà vna acconciatura di cespugli, & tronchi d'arbori pieni tutti di rugiada, come anco tutto il restante di sua figura; Hauerà parimente sopra tutti i cespugli vna luna piena, si sà il

4 vesti-

vestimento di color verde, per significare gli herbosi prati, & verdeggianti

campagne, doue la rugiada fi riposa, & si mantiene longo tempo.

La Luna piena, denota il tempo opportuno alla sua generatione, scriuendo Aristotele nel 3. lib. delle Meteore della rugiada, & della brina, che il lume, & calor della Luna quanto è maggiore, ha più forza di alzare maggiore quantità di vapori, & di tenergli fospesi in questa terza regione dell'Aria, i quali poi non estendo da forza basteuole tirati più sù alla seconda Regione, ricadendo a basso fanno molta rugiada secondo la moltitudine di detti vapori.

> COMET Ninfa dell' Aria'.

7 NA giouanetta d'aspetto siero, di carnagione, & vestimento rosso con chioma sparsa, & parimente accesa, hauerà in fronte vna stella, con vna mano terrà vn ramo d'alloro, & vno di verminaca, & con l'altra vn

pezzo di zolfo.

Si dipinge di aspetto terribile, con le fiammeggianti chiome, & col vestimento rollo, & la stella in fronte; percioche la Cometa è per se stella spauen teuole, minacciando fempre qualche finistro, & graue accidente nel mondo; li come significa Silio Italico nel primo libro doue dille.

> Crine vt flammifero terret fera regna Cometes Sanguineu spargens ignem vomit atra, rubentes Fax calo radios, & squaluce coruscum Scitillat sidus, terrisq; extrema minatur.

Le si dà il pezzo del solforo in mano; perche la Cometa, come scriue Aristotile nel 3. lib. delle Meteore, è di natura sulfurea, & da gli Antichi suriputata cosa prodigiosa; scriue anco Plinio nel 2. lib. dell'Historia naturale, & Verganella prima della Georgica.

Fulgura: nec diri toties arsere Cometa.

Le si danno in mano i rami dell'alloro, & della verminaca; perche con essi gli antichi faceuano le purgationi de portenti cattiui, che loro apparinano, si come della verminaca scriue Plinio nel libro ventidue, & dell'alloro nel lib. 16. & anchora del solfo, di che habbiamo detto, nel trentacinque della fua Historia naturale.

NECESSITA.

ONNA, che nella mano destra tiene vn martello, & nella sinistra.
vn mazzo di chiodi.

Necessità è un essere della cosa in modo, che non possa stare altrimenti, & pone ouunque si ritroua.vn laccio indissolubile, & perciò si rassomiglia ad vno che porta il martello da vna mano, & dall'altra li chiodi, dicendosi volgarmente quando non e più tempo da determinare vna cosa con consiglio, esser fitto il chiodo: intendendo la necessità dell'operationi.

Necessità. Onna sopra d'vno alto piedestallo, che tenga vn gran suso di Diamante, come si legge nelli scritti di Platone.

NE-

# DI CESARE RIPA. 89

ONNA vestita di habito tutto squarciato, & rotto, sarà scapigliata, stando à giacere con un hotologio da poluere di trauerso in mano, o per terra.

Dipingesi la Negligenza scapigliata, & mal vestita, per segno, che il negli-

gente non è compito nelle sue attioni, & spiace generalmente a tutti.

Il stare a giacere significa desiderio diriposo, d'ond' è cagionato questo vitio.

L'horologio posto in modo, che non corra l'arena, dinota il tempo perso. & è questo vitio sigliuolo dell'Accidia, ouero nato ad n parto con esta, però si potrà dipingere con na testuggine, che le cammini su per la veste, per ester lenta, & neg igente nelle sue operationi per il peso della viltà dell'annimo, che non la lascia vicire dalla sua natural sordidezza.

NOBILTA.



DONNA togata riccamète có vna stella in capo, & có vn scetro in mano. La veste lunga presso a' Romani non era lecito portarsi da ignobili.

La

La stella in capo posta, & lo scettro in mano, mostrano che à attione d'animo nobile prima inclinare a gli splendori dell'animo, significati per la stella, poi a commodi del corpo, significati nello scettro, & che la Nobiltà nasce dalla virtù di vn'animo chiaro, & splendente, & si conserua facilmente per mezzo delle ricche ze mondane.

#### NOBILTA.

DONNA in habito graue, con vn'hasta nella mano destra, & nella linistra col simolacro di Minerua, come si vede nella medaglia di Geta.

La grauità dell'habito significa le maniere, & i costumi graui, che nella per

sona nobile si ricercano.

L'asta, & il simolacro di Minerua, dimostrano, che per la sama, ò delle scien ze, ò dell'armi, la nobiltà si acquista; essendo Minerua protettrice, secondo il credere de Poeti de gli vni, & dell'altri e gualmente; per esser nata dal capo di Gioue, che è il discorso, & l'intelletto, per mezzo del quale questi hanno il valore, & la sama.

Nobiltà.

Onna di matura età mostrandosi nella saccia alquanto robusta, & ben disposta di corpo: sarà vestita di nero honestamente, portarà in mano

"ue corone l'vna d'oro, l'altra d'argento.

Si fa di età matura; per dimostrare, che nelli principij di nobiltà, ne anche il fine, che si notarebbe con l'età senile, cioè quell'antichità de' Casati, che mon ritiene altro, che il nome si possono dire vera nobiltà, come nota l'Arnigio nelle sue veglie. Il vestito nero conuiene al nobile per mostrare, che senza splendore de' vestimenti, è chiaro, & illustre per se medesimo.

Per le due Corone si notano i beni dell'anima, & quelli del corpo, che insie-

me fanno la nobiltà.

#### NOCYMENTO.

H vomo brutto, che tenghi posata la destra mano sopre d'un porco, che stia in atto di cauare la terra con il grugno, & con la sinistra un mazzo d'Orticha.

Brutto si dipinge il Nocumento, percioche non vi è cosa più abbomineuo-

uole, & brutta, che quella, che è in nocumento della vita humana.

Il tenere posata la destra mano sopra il porco dimostra quello, che gli Egittij con tale animale significauano, cioè vna persona dannosa, estendo che tale animale infetta i corpi di coloro, che beuono il suo latte, & di lebbra, & puzzolente rogna si contaminano, anzi di più l'oso frequente di mangiar la carne di porco ingrossa l'ingegno. Oltre acciò, è ancora animale noceuole, perche sa non picciol danno a i campi seminati, & alla pouertà mentre se tenere biade non sol mangia, ma bruttamente ancora calpesta, & con il grugno le spianta.

L'orti-

DI CESARE RIPA.

L'ortica, che tiene con la sinistra mano, significa il danno, che si riceue de quest'herba, percioche a pena, che si tocchi, punge, & si sente da lei nocumento grandissimo.

Nocumento d'ogni cosa.

H Vomo brutto, vestito del color della ruggine, che tenghi con ambe le ma ni vna Salamandra, & alli piedi vi sia vn lupo con la bocca aperta.

Del color della ruggine in più luoghi n'habbiamo ragionato, come cosa che

confuma tutto quello, oue ella si posa.

Si dipinge con la Salamandra, per dimostrare con essa vn'huomo reo, & a ciascuno con chi prattica dannoso sacendogli ingiuria, o qualche male, & che con chiuoque si ritroui, gli aporti qualche calamità, & dicesi, che la natura diede alla Salamandra nel nuocete tanta sorza, che col suoveleno insetta tutti i frutti di qualsiuoglia albero, & coloro, che ne mangiano di quei pomi insettati, per la sua fredda virtù si muoiono di veleno, non altrimente che sia quello dell'aconito.

Il lupo con la bocca aperta anch'egli è animale, che distrugge quasi tutti gli altri animali, lassando però in disparte Leoni, orsi, tigri, simili, & pur a questi

mocerebbe le haueile forza da poterlo fare ...

#### NOTTE.

alle spalle due grande ali in atto di volare, sarà di carnagione soica, & hauerà in capo vna ghirlanda di papauero, & nel braccio destro terrà vn fanciullo bianco, & nel finistro vn'altro fanciullo nero, & hauerà i piedi storti, & ambidue i detti fanciulli dormiranno. Quasi tutto questo scriue Hesiodo, & il vestimento del color del Cielo con l'ornamento delle stelle si dipinge, perche apparisce solo la notte.

La ghirlanda di papauero per la sua singolare propietà di fare dormire significa il sonno figliuolo, & effetto della notte; ilquale e notato più particolarmente nel fanciullo tenuto da la sinistra mano dormendo, come l'altro mal fatto, e distorto è posto per la morre, così racconta Pausania Scrittor Greco ne gli Eliaci, esserià è tempo loro trouata vina statua dentro ad vin tempio nella pro-

uincia de gli Elei.

Ie quattro parti della Notte.

Prate prima.

Acrobionel primo libro de Saturnali al caps 3 divide la notte in sette tempi, altri nondimeno sono stati, che l'han divisa in quattro, fingendo la notte hauer vn carro con quattro ruote, intendendo per esse le quattro parti della notte, & questa divisione, come dice il Boccaccio nel primo libro della geneologia de li Dei, è stata osservata da Soldati, & da nocchieri nelle guardie loro.

· Per tanto anco a noi è piaciuto divider la notte similmente in quattro tempi, non per rappresentar le vigilie de' soldati, o le guardie de nocchieri, ma per descriuer in genere queste parti mediante i segni, e gli effetti loro più noti, & conuenienti. Dico dunque, che la prima parte della notte la rappresentaremo in vna donna vestita di color bertino, vedendosi sopra la sua testa alcune stelle, & per l'aria vna nottola volante.

Terrà con la finiltra mano vna pietra da fat fuoco, sopra la quale sia vn pezzo di esca, & con la finistra tenga vn'accialino, col quale mostri hauer percosto

detta pietra, & si vedano per aria molte fauille, & l'esca accesa.

Appresso alla detta figura vi sarà un candeliere con una candela per accenderla.

Il color del vestimento bertino mostra la declinatione della luce alle tene-

bre della notte.

Lestelle, come detto habbiamo, significano, come riferisce il Boccaccio nel primo libro della Geneologia, la prima parte, essendo che in questo tempo le Relle cominciano ad apparire.

La nottola volante denota similmente questo tempo, perche questo animal nemico della luce, subbito che comincia a imbrunir l'aria, esce suora del suo

albergo, & va volando a torno.

Si dipinge, che con la destra mano habbia percossa la pietra focaia con l'accialino per segno di voler accendere la candela, che gli sta a lato, percioche, come narra il Boccaccio, cessando la luce del giorno, si cominciano ad accendere i lumi, per vincere con quelli le tenebre della notte, per poter attendere a quell'opere, che in questo tempo si conuengono.

Seconda parte.

Na donna vestita di color lionato in vna notte, che con la destra mano tenghi con bellillima gratia vna sfera celeste, stando in atto di contem plare quella, da vn canto vn fanciullino che dorma, & da l'altro lato vn pauone, che con la coda faccia vna bellissima ruota. Si dipinge vestita di lionato, perche come si va più vers'il prosondo della notte, così la qualità del colore deue approllimarsi allo scuro delle tenebre.

Tiene la sfera celeste contemplando quella, perche le stelle in questo tem-

posi rendono più visibili, & più atte a potersi contemplare.

Il medelimo si può dire, che significhi il pauone nella guisa, che dicemmo; percioche, come riferisce Pierio Valeriano nel lib. 24. g. Egitti per esso significano la notte chiara, & stellata, vedendosi nella lua coda tanti occhi, come cante stelle nel Cielo.

Questa parte della notte si chiama Concubia, di ciò ne sa sede il Boccaccio più volte citato; percioche in questo tempo doppo l'essersi alquanto vegliato, si varioofare, che per tal significato si mette a lato alla sopradetta imagine il fancinlino che dorma.

Terza parte della notte.

Na donna vestita di nero in vna notte oscura, stard giacendo in terra in atto di dormire, terrà con la destra mano vn ghiro, & accan-

to di-

to dinerfi animali dormendo.

Si veste di color negro, essendo che in questo tempo la notte è più oscura, & più densa, & chiamasi intempesta; percioche, come narra il Boccaccio, & come habbiamo detto altre volte a questo proposito, non pare commoda a veruna operatione, che perciò si rappresenta a giacere per terra, dormendo con diuersi animali, & che renghi con la destra mano vn ghiro addormentato, come an male, che la maggior parte del tempo quasi perduto nel sonno è priuo d'ogni operatione, & sentimento, essendo a lui tutto quel tempo vna perpetua notte, qual'hora descriuendo Vergilio nel 8. dell'Eneide così disse.

Nox erat, & terras animalia fessa per omnes Alituum pecu'umq;genus sopor altus habebat: Quarta parte della notte.

Onna vestita di cangiante biancho, e turchino, & che dalla cinta in giù del detto vestimento siano alcune stelle, ma picciole, & po-

co rilucenti. Come anco sopra il capo della parte del viso vna bellissima, & rilucente stella grande, & che stando detta figura a sedere mostri con bellissima gratia. culciendo di far un vaghissimo ricamo d'oro, & di seta di varij colori, oues tenghi vn libro aperto, & mostri di studiare.

Le sarà a canto vn gallo con l'ali aperte, & il capo alto in atto di cantare. Si veste di cangiante bianco, e turchino, & con le stelle picciole, & poco rilucenti dalla cinta in giù, per mostrare, che in questo tempo comincia a cangia si a notte, declinando le stelle, come mostra Verg. lib. 8. dell'En eide. Iunonifer rite preces, &c.

Surge, age. Nate Dea, primisq; cadentibus astris Le si dipinge la bella, & chiara stella, come dicemmo ; percioche in questo tempo ella ci porta la luce, & da i Poeti, & altri Scrittori vien chiamata Fosforo, o lucifero, che tanto vuol dir Fosforo in lingua greca quanto lucifero nella latina, & portatore di luce nell' Italiana. Onde Ouidio facendo mentione di quelta itella nel primo libr. de Tristibus eleg. 3. cost dice ..

Du loquor, & flemus, celo nitidissimus alto Stella gravis nobis lucifer orto erat. Le si mette auanti il gallo nella guisa, che habbiamo detto, percioche questa vitima parte della notre vien detta gallicinio, conciosia cosa che veneno

dola notte verso il giorno, i Galli cantano, come dice Lucretio.

Auroram clara consuetus poce pocare. Explaudentibus alis

Et Plinio nel libero, al capezre narra, che i galli sono le nostre guardie notturne, prodotti dalla natura, per destare gii huomini all'opere, & per rompere il sonno, essendo che alla quarta vigilia con il canto chiamano alla cura, & alle fatiche.

Onde si può dire, che il gallo signissichi la vigilanza, che deuono vsar gli huomini; perche è brutto suor di modo dormendo consumare tutta la notte, & star longamente sepolti nel sonno, ma si bene rinfrancati, che siano gli spiriti, ritornare alle vsate opere, che ciò rappresenta questa pittura con fare il bellissimo ricamo d'oro, ouero come habbiamo detto, mostri di studiare, come attione più nobile, & più degna.

OBBE-

# 94 ICONOLOGIA

OBBEDIENZA.



ONNA di facala nobile, & modelta, vestita d'habito religioso, tenga con la sinistra mano vn Crocesisso, & con le destra vn giogo, col motto, che dica SVAVE

L'obbedienza è di sua natura virtù, perche consiste nel soggiogare i propij appetiti della volontà de gli altri spontaneamente per cagione di bene, ilche non si fa di leggiero da chi non sente stimoli della lode, & dell'honestà: Però si dipinge di faccia nobile, essendo i nobili più amatori dell'honesto, & più amicì della ragione. dalla quale deriua principalmente l'obbedienza.

Il Crocisisso, & l'habito religioso sono segni, che per amore della Religione è commendabile sommamente l'obedienza, & però dicono i contemplatiui, & timorati di Dio, che in virtù d'essa si fa facilmente la Diuina bontà condescendere alle preghiere nostre, & all'adempimento de' desideri nostri.

Il gioco col motto SVAVE, è per dimostrate la facilità dell'obbedienza, quando è spontanemente, su impresa di Leone X, mentre era fanciullo, saqual

poi

DI CESARE RIPA.

poi ritenne ancor nel Pontificato, adornandone tutte l'opere di magnificenza, lequali pur sono molte, che sece, & dentro, & suori di Roma, tirandola dal det to di Christo S. N. che disse Iugum meum suave est, intendendo dell'obbedienza, che doueuano hauer i suoi leguaci a tutti i suoi legitimi Vicarij.

Obbedienza. Onna modesta, & humile, starà con la testa china, & con gli occhi rinolti al Cielo, donde esca vn raggio di splendore, dal qual penda vn freno, & ella allegramente porga le braccia per prenderlo. Ed oltre a ciò gli Egittij, quando voleuano rappresentare l'obbedienza, dipingeuano vn cane con la testa riuolta verso la schena ; percioche nissun'animal si troua più obbediente di questo, che lascia-ancora di pigliare il cibo oltre al costume de gli altri animali alla semplice parola del padrone per vdire, & obbedire al suo cenno; Però si potrà dipingere in questo proposito, & per la dichiaratione del corpo tutto basti quel poco, che si è detto di sopra ...

Obbedienza.

Onna vestita di bianco, che caminando miri vers'il cielo, nel qual sarà yn raggio di splendore, & porter d la detta donna vna croce in spalla. Qui si nota, che l'obbedienza deu'esser monda d'interessi, che la macchianospiena di speranze de premij immortali, che l'assicurano la via, & patiente a pesi delle leggi difficili al fenso, che la nobilitano.

Il primo si nota nel vestito bianco, l'altro nel guardar lo splendor del Cielo

ed il terzo nella croce, che tiene in spalla .

Obbedienza uerso Dio.

Onna vestita d'habito lungo, & honesto, stia con molta attentione a guardar vn sacrifitio, che arda sopra vn'altare, e con vna mano tinta,

della vittima si tocchi l'estrema parte dell'orecchio dritto.

Il fignificato di questa figura si caua dalle sacre lettere, done si dice, che Mosè col dito tinto nel sangue della vittima andaua toccando l'estreme parti de gli orecchi ad Aaron sommo Sacerdote, ed a suoi figliuoli, il che da sacri Theologi s'interpreta per l'obbedienza, & per la prontezza d'vdire, & esseguir le cose appartenenti al sacro culto di Dio.

Obbedienza.

Onna scalza, e succinta, mostrando prontezza con vn filatoio da lana in mano, il qual si giri dall'vna, e dall'altra banda, secondo ch'è mosso, come si deue muouer l'obbediente a' cenni di chi comanda legittimamente,

#### OBBLIGO.

VOMO armato con due teste, quattro braccia, e quattro mani, per mostrare, che l'huomo obbligato sostien due persone, l'vna per attender a se medesimo, l'altra per sodisfare altrui.

Esi dipinge con quattro braccia, e due teste, significandosi per queste i pen-

sieri dell'animo spartiti, & per quelle l'operationi diuerse.

OSSE-

# 96 ICONOLOGIA OSSEQVIO.



H VOMO d'età virile, che sta con la testa scopetta, & alquanto china in atto humile, che ritirata la sinistra gamba in dietro, & tenendo la berretta, o capello che sia, con la destra mano, mostri con tal gesto Ossequio, & riuerenza grandissima, & con la sinistra mano tenghi legati vn Leone, & na Tigre.

Si dipinge d'età virile, percioche in essa vi si ritroua i mezzi, & il conueneuole, & non ome nella giouentu, che ama, & stima assai d'essere superiore

ad'altri, come dice Aristotile nella Rettorica.

La testa scoperta alquanto china in atto humile, dimostra la sommissione di chi siuerentemente cerca con animo grato di fassi beneuolo per l'acquisto de gl'amici, onde sopra di ciò l'erentio in Andria così dice. Obsequiù amicos parit.

Tiene con la finistra mano legati il Leone, & la Tigre, per singnificare, che l'ossequio con li suoi mezzi ha sorza di domare Leoni, sigri, cioè animi fieri, altieri, & superbi, come ben dimostra Ouidio lib.2.d'Arte amandi.

Fletti-

DI CESARE RIPA.

Flectitur obseguio curuatus ab arboreramus Franges, si uires experiere tuas Obsequio tranantur aqua: nec vincere possis Flumina si contra quam rapit vnda rates Obsequium tigresq; domat, tumidosq; leunes Rustica paulatim taurus aratra subit.

OBLIVIONE D'AMORE.

Anciullo alato, seda, & dorma, incoron ato di papaneri, appresso d'vna fonte nella cui bale vi sia scritto. FONS CYZICI. tenga vn marzetto d'origano, nella finistra mano, dallaquale penda vn pelce Polipo: la destra so-

stentarà il volto, col cubito appoggiato sopra qualche sterpo, o sallo.

Il fanciullo alato lo porremo per simbolo dell'obliuione d'Amore suanito, e dalla mente volato. Non piacque ad Eubolo, ouero ad Araro ( si come riferisce Atheneo lib: 13.) ch'Amore sulle dipinto alato riputandolo ritrouato da inesperto, & poco giuditioso pittore, ignorante della conditione d'amote; ilquale non è altrimenti leggiero, & volatile, ma sopramodo graue, atteso che non facilmente vola dal petto, doue vna volta è ritratto, ond'è, che non in vn subbito si liberano le persone dalla incurabile malattia d'Amore.

Quis mortalium primus quaso pinxit, Aut cera finxit alatum Amorem? N ihil preter testudines ille pingere didicerat: Quin, & ingenium prorsus ignorabat huius Dei. Leuis enim minime est, aut ita facilis Vt qui eius telis male habet, eò morbo statim liberetur Immo grauis supra modum: quorsum ergo illi penna? Ea res plane nugg, tam etsi quispiam ita esse autumat.

Alesside pure dice, che tra persone, che sanno, vi è spesso ragionamento ch' Amore non vola, ma quelli che amano volano col pensiero per l'inconstanza, & varij moti dell'Animo, & che nondimeno gl'ignoranti pittori lo figurano con le penne.

Creber sermo est

Apud sophistas, non volare Deum

Amorem, sed illos qui amant: alias uero de causa affingi,

Pictores autem ignares pennatum eum delinease.

Se a detti Poeti Greci non pareua ragio euole, che si rapresentalie Amore. alato, tenendolo essi per saldo, & graue, certo che con ragione nell'Oblimone d'Amore manifeltandosi leggiero, & mutabile alato si figurarà, tanto piu che partiest facilmente, ò difficilmente Amore, ò presto o tardi basta, che alla fine vola,& se gli Amanti volano col pensieto per l'inconstanza loro, senza dubbio danno il volo ad Amore, il quale da loro l'cacciato si parte, & da che per isperien za si vedeno molti amori andare in Oblinione, & che gli amorosi pensieti volano souente suor del petto degl' Amanti, petò sigurano l'Oblinione d'Amore con l'ale.

Dorme l'Obliuion d'Amore, perche gli Amanti mandati via in Obliuic ne i loro Amori, si riposano con la mente e giorno, e notte, ilche non possono fare quando si ritruouano sbattuti dalla tempesta d'Amore, & assaltiti da gl'im peti amorosi, essendo Amore Capitano d'vna militia inquieta.

Militia species Amor est, discedite segnes, Non sunt hac timidis signa tuenda viris. Nox, & hiems, longa q; via, sauiq; dolores, Mollibus his castris, & labor omnis inest. Sape seres imbremcalesti nuba solutum, Frigidus in nuda sape iacebis humo.

Versi d'Ouidio nel 2. dell'arte, d'Amore, il medesimo nel primo degl'amo-

ri elegia nona.

Militat omnis amans: & habet sua castra Cupido Attice (crede mihi) militat omnis Amans. Quis nist vel miles, vel amans. & frigora nostis, Et denso mixtas perferet imbre niues?

Il Petrarca travagliato nella militia amorofa efclamò.

Guerra d'Imio Stato d'ira, & di duol piena.

Mostra altroue di non hauer cagione di raliegrarsi non conoscendo riposo, rinunciando ad altri l'allegrezza.

Ma chi vuol si rallegri adhora, adhora, Ch'io pur non hebbi ancor non dirò lieta

Mariposatavn'hora.

Sopra che duolsi appieno in quel suo lacrimoso sonetto.

Tutto il di piango, & poi la notte quando
Prendon riposo i miseri mortali
Trouomi in pianto & raddoppiansi i mali
Cosi spendo il mio tempo lacrimando.

Di modo che, se gl'Amanti nel amorosa impresa stanno senza riposo in con tinua guerra, finita l'impresa nell'Obliu one d'amore prendono, ripos, non pen

sando più alla cosa amata cagion del lor disturbo.

Il Papauere, che porta in testa, ès inditio del riposo, che nell'Obsiuione d'amo re si gode, poiche il papauere genera sonno, & anco obsiuione se in gran copia s'adoperi, massimamente del largo. largior nocet, lethargum enim facit, dice-Gio. Ruellio de Natura stirpium: se sa il lethargo sa l'Obsiuione, la quale e similissima al sonno. Non senza cagione l'Ariosto nel 14. Canto, descriuendo la casa. & la spelonca del sonno, mette nell'ingresso l'Obsiuione.

Sotto la nera felua vna capace, Tutta aggirando và con storto passo, E spatiosa grotta entra nel saso; Lo smemorato oblio stà sù la porta,

Di cui la fronte l'Edera Jeguace Non lassa entrar nè riconosce alcuno.

Dalla conforme simiglianza, che ha il sopone, e'l sonno con l'obliuione, ne
Euripide sa, che Oreste riposatosi alquanto dal surore renda gratie ad ambedue
al Sonno, & a Lethe, ouero Obliuione, che dir vogliamo.

O dulce Jomni leuamen, remedium morbi,

DI CESARE RIPM.

Quam suauiter mihi adueni sti in tempore O veneranda obliuio malorum, quam es sapiens,

Et miseris optabilis Dea.

Il cui sentimento quasi a parola cosi voltiamo.

O dolce sonno

Che'l graue della vita fai leggiero Quanto soaue a me giungesti a tempo,

O veneranda obliuon de mali

O quanto saggia sei,

Et al meschin desiderabl Dea.

Oue è d'auuertire ch'Euripide chiama l'Obliuione de mali, veneranda, & sapiente, perche sono degne d'essere riuerite, & istimate saggie quelle persone, che pongono in oblio le perturbationi dell'animo, & gli stimoli degl'amorosi affetti, all'opposito di coloro, che si danno in preda al dolore, & alla nociua

sensualità d'amore:

La fontana Cizica è figura dell'Obliuion d'Amore, attesoche in Cizico Città dell'Asia minore era vna sonte detta di Cupido, la cui acqua beuuta faceua scor dar gl'amori. Plinio lib. 31. cap. 1. Cyzici fons cupidinis vocatur, ex quo potantes (Amores deponere) Mutianus credit: li potrà dunque dice ad vno amante, che fia appassionato per dargli la burla, và a bere al fonte Cizico, che guarirai, & d'vno che si sia scordato dell'amore, per parlar figurato, si dirà, costui ha beuuto

al fonte Cizico, cioè non è più innamorato.

11 Pesce Polpo con l'Origano secondo Pierio lib. 57. pigliauasi per Gieroglifico d'vno, che hauesse abbandonato la cosa amata: Ancorche il Polpo strettamente s'attacchi, nondimeno, sessente l'odor dell'Origano, subbito si stacca dal loco, doue attaccato staua: di modoche pigliar si può per simbolo d'vn amore lassato, e scordato; perche non si dirà, ch'vno veramente sia staccato dell'amore, ogni volta che se ne ricorda, & l'ha radicato nella mente, ancorche sfugga la cosa amata: ma quello veramente è staccato, e distolto dall'amore, che in tutto,e per tutto l'ha mandato in obliuione.

Oblinion d'Amore verso i figlinoli.

Onna, che porti al collo vn vezzo di galattite, nella destra tenga vn'ouo

di Struzzo, dal finistro canto habbia presso lo struzzo istesso.

La galattite gemma bianca, come il latte, se ben qualch' vna trouasi con vene roile, mandasi dal fiume Acheloo, accresce latte alle donne, che la portano per nutrire i figliuoli, e la medesima induce obliuione, togliendo la memoria, per quanto narra Plinio lib. 37.c.x.le madri, che sono trascurate in alleuar bene i loro fig iuoli, sotto figurato parlare, diremo, che portano al collo vn vezzo di galattite, cioè non hanno memoria, & che hanno mandato in obliticene la cura de' figliuoli.

L'vouo che tiene in mano, con lo Struzzo appresso, significa, che quelli Padri, e Madri, che non si pigliano pensiero d'alleuare i loro figliuoli, sono apunto,ce me gli struzzi, iquali venuto il tempo loro di partorire, che svol essere di Giugno, quando veggono apparire e Stelle Pleiadi, o Virgilie, che dir voglia-

mo, cuoprino nell'arena l'voua loro, e subbito si scordano doue l'habbiano po-Re, ne si curano di quelle. Indurant ad filios suos, quasi non sint sui. onde eschama lob. Struthio in terra relinguit oua sua, & obliniscitur, quod pes ea sit conenicaturus.

#### Oblinione di Gio: Zarattino Castellini.

D Onna vecchia incoronata di Mandragora, con la destra tenga legato: Va Lupo ceruiero, nella sinistra vn ramo di Ginepro.

Come sia figurata da gli antichi l'Oblinione, non l'habbiamo appresso niuno Autore fin qui trouato, & nondimeno è necessario, che da loro susse rapprefentata, poiche si riferilce da Plutarcho nel Simposio nono questione testa, che Nettunno vinto da Minerua, sopportò con equità d'animo la perdita, & ch' hebbe un tempio commune con lei, nel quale vi era dedicata l'Ara della. Obliuione, figlia secondo Higinio dell'Ethere, & della Terra, secondo Hesiodo nella Theogonia della contentione. Ma Plutarcho nel 7. Simposio que-Rione quinta, reputa Bacco Padre dell' Obliuione, contra l'opinione de più antichi, che riputauano l'obliuione madre di Bacco, alquale era dedicata l'obliwione, & la ferza, per inditio, che non si debbia ricordare, & far ristessione di quel che si commette, & pecca per amor del vino, ouuero che con leg-gier pena, & puerile castigo si deue correggere: ragioni esposte da Plutarcho nel principio del primo Simposio ele quali io più tosto ritorcere vorrei & dire, che la ferza, & l'Obliuione a Bacco dedicata, fignifica, che il vino partorisce l'Oblinione dell'honestà, & della temperanza, & che però gran castigo merita colui, che si scorda dell'honesto, & si sommerge intemperantemente nell'vibriachezza madre dell'Oblinione, figlia appunto di Bacco.

L'Obliuione in alcuni è per natura, come su nel figlio d'Herode Attico. che non poteua imparar l'Alfabeto, & in Corebo, Margite, & in Melitide, che non seppero numerare piu auanti, che cinque: in altri per varij accidenti di paure, di cadute, di ferite, & botte nella testa, come quello Atheniese litterato, che percosso da vna sassata, perdè la memoria delle lettere. solamente ricordandosi d'ogni altra cosa, per quanto narra Valerio libro primo, capitolo ottauo, & Plinio libro fettimo, cap. trentaquattro. Per infirmita Mellala Coruino Romano fi scordo del suo propio nome, & in Athene occorse vna peste nel principio della guerra Peloponesse, per la quale molti di quelli, che restarono in vita perderono talmente la memoria, che non fi ricordanano delli Parenti, ne di loro medesimi : Per vecchiezza è cosa ordinaria, che l'Obliuione sopragionge. Al tempo di M. Tullio Orbilio Pupillo da Beneuento Illustre Grammatico diuenuto vecchio perdè la memoria. Ma trouafi effere occorfa in altri l'Obliuione senza alcuno accidente, mentre che erano ben composti di sanità di corpo, & di mente. Hermogene sofista Rethorico, si come riferisce Suida in giouentù sua d'anni ventiquatero senza ca-Sione, & malattia alcuna, perdè la memoria, onde ville poi tanto piu abietto

in vec-

vecchiezza, quanto più per l'auanti stimato da tutti, etiandio da Marco Antonino Imperatore, che lo andaua a vidire. Caracalla figliuolo di Seuero Imperatore fece tanto progresso nella Filosofia, che su tra dotti commumerato, nondimeno gli venne vna obliuione di Dottrina, come se mai posseduta vna l'hauesse. Alberto Magno discorrendo in Catthedra, su all'improviso da vna ob iuione talmente oppreiso, che dille. N naudietis amplius Albertum difserentem. Nasce anco l'oblinione dal tempo, che come patre di ella generat la suole; mel quinto libro delle cose Varie di Cassiodoro cap. 22. leggest, ch'è gran benefitio non hauer difetto d'oblinione, & che veramente è vna certa similitudine de Celesti, hauer sempre le cose decotse col tempo, come presenti. Magnum beneficium obliuionis nescire desectum, & quadam similitudo vere Calestium est, tempore decursa semper habere prasentia. Il tempo sà bene spesso, che ci scordiamo di molte cose, che con istudio apparate habbiamo. Il tempo fa scordare tanco le allegrezza, quanto le molestie le offese, le promesse, gli Amori, & tutti gli affetti dell'Animo: & col tempo si mandano in obliuione le amicitie, se non li frequentano in presenza con la conversatione, o in absenza con la prattica delle sette e, come n'auvertice Aristotile. Altri ci sono, che volontariamente fanno el obliuiosi; come che stessero nel botco dell' Oracolo I rofonia, vicino all'Orchomenone fiume del. la Boeti, di cui dicon Plinio, & Pausania, oue sono du fonti, vno de' quali arreca memoria, & l'altro obliuione, & volessero gustere più tosto di quella, che arreca obliuione, alla quale beuono quelli, che faliti in grandezze nonriconoscono gli amici tenuti in basso stato, perche di loro ricordar non si vogliono; certo che la peggiore obliuione, che vi sia, è la volontaria obliuione, c) come non ci è il peggior fordo, che quello, che non vuole vdire, così non si troua il peggiore smemorato, che quello, che ricordar non si vuole, come fanno tra gli altri gl'ignoranti ingrati, che non si vogliono ricordare delli riceunti beneficij, de' quali tre sorte di persone sono, che facilmente ne riceuono obliuione Putti, Vecchi, & Donne, e si suol dire, che non si deue far feruitio ne a putti, ne a vecchi, ne a donne, perche presto si scordano del benefitio, vero è che altri secondo il prouerbio Diogeniano, dicono che a cinque non si deue far seruitio. Quing; non est bene faciendum, nec Puero, nec Seni, nec Mulieri, nec Stulto, nec Cani alieno, se bene in vece di stulto leggi il Tiraquello, ne connubiali, garrulo remigi.

Habbiamo figurata l'obliuione più tosto in persona di Donna vecchia, perche tale imagine l'esprime doppiamente come Donna, & come vecchia, la vec chiaia si sa che è obliuiosa più d'ogn'altra eta: la donna poi viene ad essere tan

to più obliuiosa, quanto che è di mente men salda, & più leggiera.

Quid leuius siamma, sumo? quid mollius vida? Flamma, sumo, vnda, semina, sed leuior.

Ella vuol essere a bella posta obliuiosa, & vsaci industria, & arte massimamente nelle promesse, & pergiuri che sa agl'amanti, di che duolsi Catullo.

Nulli se dicit mulier mea nubere malle Luam mihi non, si se Iuppiter ipse petat, 1.02

Dicit, sed mulier cupido quod dicit amanti, In vento, & rapida scibere oportet aqua.

Ma Xenarcho nelli cinque combattimenti appresso Atheneo nel X. libro scriue li giuramenti della Donna, non nell'acqua, ma nel vino, che somenta l'Oblinione.

Mulieris iusiurandum ego in vino scribo.

Plauto nel soldato stima la donna di tenace memoria nel male, & in vn subito obliniosa del bene.

Si quid faciendum est mulieri male, atque malitiose Ea sibi immortalis memoria est, meminisse et sempiterna Sin bene, aut quid fideliter faciendum sit, eadem veniunt

Obliniose extemplo vt frant, meminise nequeunt.

La mandragora, che da Pithagora Atropomorfo chiamasi, perche la sua radice imita l'humana forma, è pianta soporifera, come asseriscono Theofrasto, Dioscoride, Plinio, Atheneo lib. xi. Isidoro, & altri, questa data in beuanda genera obliuione, balordaggine, & sonno: sì che quelli, i quali restano di far l'offitio, & il debito loro, & si s'addormentano nelli negotij, & come obliuiosi tralasciano di fare qualche cominciata impresa, pare ch'habbino beuto la mandragora, Guliano nell'Epist. a Callixene, An non videtur multum hausiste Mandragoram? veggasi l'Adagio, Bibe Mandragoram. N'incoronamo l'obliuione, come simbolo appropiato alla testa, perche il suo decotto condimento beuuto manda fumi, & vapori di sonnolenza, & lethargo alia testa, oue è la cella della memoria, la quale dall'obliuione vien corrotta. Memoriam.n, corrumpit oblinio. dice Cassiodoro nel trattato de Amicitia.

Il Lupo ceruiero è posto legato nella destra dell'obliuione, perche non ci è animale più di lui obliuioso, ha egli la pelle di varie macchie, come il Pardo; manifesta la sua obliuione, quando nel mangiare, per attamato che sia, se alza la testa, & guarda altroue, si scorda del cibo, & della preda, che avanti possiede, & si parte a cercarne vn'altra, di che Plinio lib. 8. cap. 22. & l'Alciato nell'Emblema 66. Pierio per quanto egli pensa dice, che a Baccho era dedicata L'obliuione, perche questo animale obliuioso, chiamato anco lince era suo simolacro: attesoche Baccho era tirato in vn carro coperto di Pampani hor da Pantere, hor da Tigri, hor da Lupi ceruieri, come riferisce Lilio Gi-

raldi nel fintammate ottauo.

11 gineparo è di sopra consegnato per corona alla memoria de' benefitij riceuuti, come dunque lo ponemo hora in mano all'obliuione? questa contrarietà non impedisce, che non si possa dare ad ambedue : si come vn'animale per diuerse conditioni di natura che ha, può essere simbolo di più cose, & di cose contrarie, come il Leone gieroglifico della clemenza, & del surore, così vna pianta per molte virtu di dentro, & di fuori, per diuerse qualità, che haurà, & per varie cagioni, & accidenti da Poeti imaginati può figurar più cofe ancorche contrarie. Il Ciprello è simbolo della morte, & della perpetuita; l'Amandorlo, della giouentil, & della vecchiezza: oltre che tal pianta è gioneuole nella scorza, che nella radica sarà novina, così nel frutto, nelle foglie, &

melli

DI CESARE RIPA. 103

melli rami partorirà diuerso effetto, & così diuerso simbolo potrà formare. L'bacche del Gineparo conferitcono al ceruello, & alla memoria, ma l'ombra è gtaue, & nociua aila testa, si come nel fine prouaremo. Pigliamo dunque risolutamente il ramo del Gineparo, per ramo d'obliuione, da Poeti latini chia mato ramo Letheo, voce deriuata da Lethi, che significa obliuione, onde il siume Lethe, siume d'obliuione, con questo ramo Medea arrecò sonao, & obliuione al vivilante Drago. Ouidio nel 7. delle Metamors.

Hunc postquam sparsit lethai gramine succi, Verbaq; ter aixit placidos sacientia somnos.

Qual susse questa pianta di sugo obminio, da muno Espositore d'Ouidio viene specificata, alcuni pensano che sia il papauero, ma errano: poiche la Sacerdoressa de gii Horti Helperidi nel quarto dell'Eneide dà per cibo al Dragone guardiano vigilante de i Pomi d'oro, acciòsi mantenga, il papauere mesticato col mele.

Hino mihi Massyle gentis monstrata facerdos, Hesperidum templum custos, epul isq: Draconi Qua dabat, & sacros seruabat in arbore ramos, Spargens humida mella, soporiferumá; papauer.

Oue non e da marauigliarsi si desse al Drago deputato alla vigilanza il papauere, toporifero a noi, ma non al Dragone, perche vna pianta non ha l'iftessa forza di nutrimento in tutti gli Animali, come si raccoglie da Seruio, tal pianta a gli huomini è pasto cattiuo, che buono sarà per le bestie, il salice è amaro all'huomo, che alli boui, & alle capre è dolce, la cicuta, ch'è mortifera a noi, è vitale alle capre, & le ingrassa : cosi il papauere se arreca sonnolenza alle persone non l'arreca al Drago di natura sopra modo vigilante, al quale da Vergilio vien dato per altro effetto, & senza dubbio per cibo rinfrescatiuo, atteso che il Drago è calidissimo, col suo calore infiamma l'aria, in modo che pare dalle sue fauci esca fuoco, per il suo gran calore è capitale nemico all' Elefante di natura frigido, & cerca dargli morte per rinfrescarsi col suo frigido sangue, & è talmente calido, che con la bocca aperta si pone incontro a i venti, de' quali è tanto auido, che se vede vna vela gonfia dal vento, vola verso lei con tanto impeto, che bene spesso da volta alli vascelli; ma li Marinari quando lo scorgeno per non pericolare ritirano le vele, veggafi San Girolamo sopra quelle parole in Gieremia cap. 24. Traxerunt ventum quasi Dracones. Di modo che saggiamente Virgilio gli dà il papauere misto col mele, perche il mele è rinfrescatiuo, & humetta, però Vergilio difle, spargens humida mella: & Plinio libro ventidue cap. 24. dice, che refrigera gii ardori; onde gli Antichi lo poneuano a tauola nel principio, & nel mezze de conuiti. Varrone de re rustica libr. 3. cap. 16. Mel ad principia conuiui, & in secundam mensam administratur: non per altro, che per mitigare i calidi vapori fomentati dal cibo, & dal vino, perche il mele tempera i vapori del vino, si come attesta Plutarcho nel 2. Simposio questione 7. dicendo, che alcuni Medici per reprimere l'vbriachezza danno a gli vbriachi auanti vadino a dormire del pane tinto nel mele, ilqual mele appresso i Poeti

4 è solito

è solito cibo del calido Dragone, Valerio nel primo dell'Argonautica.

Et dabat esterno liuentia mella veneno

Et nell'ottauo. Nec talis hianti mella dabam.

Il papauero poi è frigido in quarto grado, si come affermano i Fisici, e simplicisti dato al Dragone pevalleggierirgli l'ardore, & rinfrescarlo, non per fargli venire vn breue, & leggier sonno, acciò fi riposasse dalla continua vigilia, & risuegliato poi ritornalle con più vigore alla guardia, come vuole Turnebo nel luo giornale lib. 29. cap. 6. ilche norrapprouo, non essendo necessario per tal conto darglielo, perche la vigilia al Dragone, come naturale in lui, non è contrarii, ne può debilitarlo, ne ellergli nociua, ma più tosto gli nocerel be il prouocare, & violente sonno contro la sua natura; di più dato, che il papauere Lauelle forza di addormentare il Dragone, ch'è vigilantissimo, non è verisimile, che gli delle tampoco per breue sonno poiche si farebbe presentata commodità di rapire i pomi d'oro in quella breuità, & leggierezza di fonno, & si sareb be anco potuto vecidere, & legare il Dragone mentr'era fonna chiolo, che di continouo vegghiar doueua, & a Medea non l'arebbe stato bilogno di adoperare i suoi magici incanti per addormentarlo, perche saria solamente bastato appostare l'hora mella quale si r posaua il Dragone, e Giasone senza l'aiuto di Medea hauerebbe possuro involute li pomi Hesperidi in quel breue son o del Dragone. Dandos dalla Sacerdoressa giornalmente per cibo ordenatio il papauere misto col mele al Dragone, chiaramente si viene in cognitione, che Ouidio in quelle parole, lethei gramine succi, non intende che la pianta del sugo letheo d'oblinione, con la quale Medea addormentana il Drago sia il papauero, ma altra cola straordinaria, quale è il ramo di G neparo, chiamato da' poeti come per antonomalia senza nominarlo, ramo letheo, dedicato all' infernale obliuione, si come asserisce Gio. Battista Pio nelli seguenti versi di Valerio Flacco

Contraq; lethai quassare filentia rami Perstat, & aduerso luctantia lumina cantu Obruit; atq; omnem linguaq; manuq; fatigat. Vim siygiam, ardentes donec sopor occupat iras.

Ne quali versi sono da Valerio nell'ottavo dell'Argonautica cantati similmen te sopra Medea, che alletta il Dragone al sonno col ramo dell'obliuione detto Letheo; di questo medesimo ramo volse inferire Verg. nel sine della 5. Encide que il sonno stesso tocca le tempie a Pahnuro con il ramo dell'obliuione.

Ecce Deus ramum leth 20 rore madentem Vig; soporatum stygia, superutrag; quasat.

Hora, che la pianta di sugo Lettheo, come dice Ouidio, Ramo letheo come dice Valerio Flacco, bagnato di rugiada lethea, come dice Vergelio, aggrauato da sopore di sorza stigia infernale, sia il ramo di gineparo, appertamente si raccoglie da Apollonio Rhodio Greco poeta più anticho delli sudetti latini nel quarto dell'Argonautica, il quale nell'incanto, che sa Medea al Dragon e per addormentarlo nell' obliuione specifica il ramo di gineparo tenuto in manoda Medea.

1 de

DI CESARE RIPA. 105

I de min arcouthio neon tetimioti thallo.

Hec autem, scilicet Medea, ipsum Draconem,

Intingens ex potione cyceone, essicacia

Iuniperi recens secto ramo pharmaca carminibus

Rorabat in oculos, circumq; plurimus odor

Pharmaci somnum creauit

Convenientemente contro il velenoso Dragone si serve del ramo di ginepemo, si perche il frutto del ginepro vale contro il veleno, il seme suo purga il corpo dal timore de serpenti, iquali temeno essi di questa pianta accesa, come dice Plinio. Si perche in quanto all'oblivione, e sonnolenza, l'ombra del ginepro
è grave, & ossure la mente di chi sotto si posa, non senza balordaggine, & doglia di-testa, si come sanno gl'arbori d'ombra greve, de' quali nel 6, lib. Lucano
genericamente cost ne parla.

Arboribus primum certis grauis umbra tributa est

Vsq: adeo capitis faciant ut sape dolores, Si quis eas subter iacuit prostratus in herbis.

Specificatamente poi nomina. Virgilio nel penultimo verso dell'vltima eglogo il ginepro d'ombra graue. Iuniperi grauis umbra: a questo si tenne Casto : re Durante nel suo Erbario.

Iuniperi grauis umbra tamen, capitiq; molesta est.

Essendo pianta d'ombra graue, e naturalmente atta a cagionare sonnolenza, & obliuione in quelli, che dimorano all'ombra sua: perciò il ramo di Ginepro è da poeti reputato ramo d'obliuione...

OCCASIONE.

FIDIA antico, & nobilissimo scultore, disegnò l'occasione; Donna ignuda, con vn velo a trauerso, che le copriua le parti vergognose, & con li capelli sparsi per la fronte, in modo che la nucha restaua tutta scoperta, & calua con piedi alati; posandos sopra vna ruota, & nella destra mano vn rasoio.

I capelli riuolti tutti verso la fronte ci sanno conoscere, che l'occassone si deue preuenire, aspettandola al passo, & non seguirla per pigliarla quando ha volte le spalle; perche passa velocemente, con piedi alati posasi sopra la ruo-

ta, che perpetuamente si gira.

Miles.

Tiene il rasoio in mano, perche deue essere subito a troncare ogni sorte d'im pedimento. Onde Ausonio Poeta sopra questa statua di Fidia, il quale vi scolpi anco quella della penitenza, come che spesse volte ci pentiamo della perduta occasione, a dichiaratione dell'una, & l'altra statua sece questo bell'epigramma.

Cuius opus ? Phidie qui signum Palladis, eius,
Quique louem fecit, tertia palma ego sum,
Sum Dea, quærara: & paucis occasio nota
Quid rotulæinsissis ? Stare loco nequeo.
Quid talaria habes ? volueris sum Mercurius que
Fortunare solet trado ego: cum volui:
Crine tegis faciem? cognoscinoto sed heustu,
Occipiti caluo es ? ne tenear, suziens.

5

Que tibi iuncta comes? dicam tibi, dic rogo que sis Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipse de it. Sum Dea qua facti, non factiq; exigo pænas: Nen pe vt pænteat, sic Metanea uocor. Tu modo dic, quid agat tecum? si quando uolani. Hac manet, hanc retinent, quos ego pratery. Tu quoq; dum rogitas; dum percunctando moraris, Elapsam dices me tibi de manibus.

ODIO CAPITALE.

Cardellino, & vn Egitale ambedue con l'ali aperte, stando in atto di combattere insieme, nella destra mano terrà vna spada ignuda, & nel braccio sinistro vn scudo, in mezzo del quale sarà dipinta vna canna con le soglie, vn ramo di selce.

L'odio, secondo S. Tomasso, è vna ripugnanza, & alienatione di volon-

da quello, che si stima cosa contraria, & nociua.

Si dipinge vecchio, perche negli anni inuecchiati fuole star radicato, como

all'incontro l'ira ne' giouani armati per difender le,& offender altrui.

Gli vecelli del cimiero si fanno per l'odio, che fra loro essercitano, perche, come riferisce Plutarcho negli opusculi, trattando della disserenza, che è fra l'odio, e l'inuidia; il sangue di questi animaletti non si può mescolate insieme, e mescolato tutto, si separa l'vno dall'altro, essercitando l'odio ancora doppo morte.

La canna, & la feice dipinte nello scudo parimente significano odio capitale; perche se sono piantate vicino l'una all'altra, l'una necessariamente si sec-

ca, come racconta Pierio Valeriano nel lib. 58.

Odio capitale.

H Vomo vecchio, armato con arme da disenders, & da offendere, stia in mezzo fra vn scorpione marino, & vn coccodrillo, che siano in atto di azzustarsi a battaglia: Così dipingeuano l'odio gli Egitti, perche di questi due animali subbito, che l'vno vede l'altro spontaneamente s'incontrano infeme per ammazzarsi,

OPERA VANA.

ONNA, che stia con sembiante attomito, a riguardare molte tele di ragno, che essa tiene con ambe le manisper dinotare, che si come queste tele son tessure con gran diligenza, & fabricate con serica per la sottigliezza loro, nondimeno sono sottoposte ad ogni picciolo intoppo, perche ogni cosa le guasta; come l'opere vane, non hauendo sondamento di vere, & persette ragioni per ogni vile incontro dissipate vanno per terra.

Opera vana.

N huomo moro, ignudo, ilquale con vna mano tenga vn vaso d'acqua, & se la sparga per dosso, con l'altra mostri di volersi leuar via la negrezza, & questo può ester simbolo dell'opere vane, che alla fine non possono hauer esito lodeuole, per non esserui ne debiti mezzi, ne debita dispositione.

Opera

# DI CESARE RIPA. 109

Opera vana.

Onna, laquale con la spada tagli vna gran siamma di suoco, ouero come si dice in prouerbio, pesti l'acqua nel mortaio, se però con vero simile, in potrà dipingere.

#### OPERATIONE MANIFESTA.



DONNA che mostri ambe le mani aperte, ciaschuna delle quali habbia vn'occhio nel mezzo della palma.

Questa su bellissima figura degli Antichi, & le mani s'intendono facilmente per l'operationi, come vero istromento dell'operationi nostre più principali, & necessarie.

Per l'occhio si mostra la qualità dell' opera, che deue esser manisesta, & chiara, ne propiamente simile alla lucerna, che sa lume altrui, & per se stessa non vede ma all'occhio, che con la sua luce adorna; & arricchisce se stesso, con che si mostra, che l'operationi ne per vanagloria, ne per altro sine meccanico si deuono essercitare, ma solo per beneficare se, & altrui.

OPE-

## 18 ICONOLOGIA

#### OPERATIONE PERFETTA.

ONNA che tiene con la destra mano vno specchio, & con la sinistra

vno squadro, & vn compasso.

Lo specchio, doue si vedono l'imagini, che non son reali, ci può esser similitudine dell'intelletto nostro, que saciamo a piacer nostro aiutati dalla dispositione naturale nascere molte idee di cose, che non si vedono: ma si posiono porre in opera mediante l'arte operatrice di cosa sensibili per mezzo di istromenti materiali.

Oltre di questo innanzi che l'opera si possa ridurre a compimento, bisogna sapere le qualità esquisitamente, che a ciò fat sono necessarie, il che si nota col compasso, & con lo squadro, che aguagliamo le sorze con la spesa l'opera con l'intentione, & la cosa imaginata con la reale, senza questi si cominciano l'opere, ma non si riducono a fine lodeuole, & sono poi cagione, che mosti si ridono del poco giuditio di chi le cominciò, secondo il detto del Saluatore nostro nell'Euangelio.

#### OPINIONE.

Hippocrate.

DONNA honestamente ornata, di faccia non molto bella, ne molto brutta, ma si mostri audace, & presta ad appiglia si a ciò, che se le rappresenta, & per questo deue tener l'ali nelle mani, & alle spalle, come disse Hippocrate.

Opinione è forse tutto quello, che ha suogo nella mente, & nell'imaginatione dell'huomo, ò almeno quello solo, che non è per d mostratione apparente, & perche varij sono l'ingegni, & l'inclinationi, varie ancora, anzi infinite sono l'opinioni, & di quì ha origine il detto triuiale, come dice, Quot

capita tot sententie.

Quì anco si può conoscer essere infiniti i concetti delle menti humane, come infinite sono l'inclinationi, & dispositioni particolari. Per questa cagione l'Auttore della presente figura volle, che susse di faccia, ne bella, ne dispiaceuole, perche non è opinione alcuna così irragioneuole; che non possa venir sostentata con qualche apparenza verissimile, & con qualche ragione contenientemente sondata, ne alcuna se ne troua così serma, che in mille modi dagl'ingegni di qualche consideratione non venga facilmente biasimata, & abbattuta.

L'ali alle mani, & alle spalle mostrano la velocità, con che si prendono, & lasciano l'opinioni, quasi in vn medesimo tempo, scorrendo subito per tutto il mondo, & portando spesse volte i panni dell'ignoranza.

OPVLENZA.

DONNA riccamente vestita, che stia a sedere sopra vna seggia d'oro cir condata di molti vasi d'oro, & d'argento, & calle di gioie, & sacchetti di denari,

di denari, tenendo nella mano destra una corona imperiale, & nella sinistras

vno scettro, & vicino le sia vna pecora.

I vestimenti nobili, le seggie, & i vasi d'oro, le casse di gioie, le corone, & gli scettri sono cose, che per commodità, & nobiltà dell'huomo non impetrano, se non le ricchezze; però come essetto di esse, saranno conuenienti a darci cognitione dell'opulenza, precedendo nel conoscere dall' essetto alla causa.

come si fi nel principio di ogni nostra cognizione.

Le pecore sono ancor esse indicio di opulenza; perche di tutto quello, che in esse si troua, si può cauar denari, & ricchezze; perche la carne, la pelle, il latte, & il pelo, sono stromenti bonissimi per i commodi dell'huomo, anzi la sua bocca rosicando il grano nascente, lo sa crescere, & pigliar vigore, & il suo sterco ingrassa i campi, & li sa fecondi, però gli Antichi ne conseruauano gran quantità, & col numero di esse numerauano le ricchezze de gli huomini, formandone il nome della pecunia; E per questo si dice, che anticamente haueuano le pecore lana d'oro, & Hercole riportando dalla vittoria. Africana gran quantità di pecore, si disse riportare i pomi dell'oro dal giardino dell'Hsperide, come racconta Pierio nel decimo libro dell'opera sua.

#### ORATIONE.

ONNA vestita di verde, stando inginocchioni con gli occhi rinosti al Cielo, le vscirà dalla bocca vna siamma di suoco, tenendo il dito indice della sinistra mano sopra la mammella sinistra, & facendo segno di mostrare.

il cuore, con la destra batte ad vna porta serrata.

Vestita di verde si dipinge l'Oratione, per la speranza, che ha di conseguire la gratia, che dimanda Dio, il quale principalmente si muoue per humiltà nostra, la quale si dimostra, tenendosi le ginocchia in tetra; il quale costume è stato antico indicio di honore, & di sommissione, non sò se per natural instinto, o più tosto, perche l'inuentore di questa cerimonia sapesse, che i fanciulli, come racconta Gio. Goropio, mentre stanno nel ventre della Madre, a toccano con le ginocchia le guancie, & gli occhi, d'onde vengono le lagrime, con cui volontieri Iddio osseso si lascia placare.

Nella lingua latina le ginocchia si dimandano Genua nome, che ha granconformità con le guancie, che pur sono dette Genæ: talche ambe queste parti disposte al medesimo essetto, con l'intentione, & oratione del cuore, sanno insieme tale Armonia, che Iddio vinto dalla pietà, facilmente condona quei

supplitij, che si doueuano alle sceleratezze commesse.

Rappresentati con gli occhi riuolti al Cielo, perche le cose dimandate nell'oratione deuono esser appartenenti al Cielo, che è nostra patria, & non allaterra, oue siamo peregrini.

Per la fiamma, che l'esce di bocca, si significa l'ardente affetto dell'oratio-

ne, che c'infiamma la mente dell'amor di Dio.

Il dito indice in atto di mostrare il cuore, è segno, che l'oratione si deue far prima col cuore, poi con la bocca, & il picchiare alla porta, che l'huomo

### 110 ICONOLOGIA

dette esser con l'oratione importuno, & con speranza si conseguire l'intentento con la perseueranza considando nellesparole di Christo, che dicono, Petite, & dabitur vobis; Quarite, & inuenietis, Pulsate, & aperietur, come si legge nel 11.cap.di S. Luca.

#### ORATIONE.

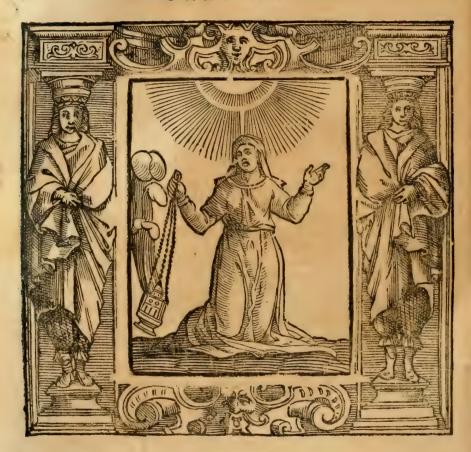

Oratione.

N Sacerdote vecchio in habito bianco Pontificale inginocchione auan ti ad vn'altare con vn'incensiere nella destra mano, stando in atto d'incensare, & con gli occhi riuolti al Cielo, con la simstra porga vn cuoré.

Il vecchio sacerdote mostra, che l'huomo innanzi, che parli con Dio per mezzo dell'oratione, deue preparare l'anima sua con opere buone, e essere alieno d'ogni immondezza, che possa imbrattaria, il che si comprende nell'età senile, che stanca nel seruire il Mondo, si da ordinariamente seruentissima al seruitio di Dio.

L'habite

L'habito bianco mostra la medesima purità della mente, che si deue porta?

tare nel cospetto di esso Signore nostro.

Si fà inginocchione con gli occhi riuolti al Cielo, mostrandosi il conosciamento di se stello, che genera humiltà, & la cognitione di Dio, che genera ra considenza, integnandoci, che non dobbiamo esser nel dimandare tanto humili, che ci disperiamo, ne tanto considenti, che non dubbitiamo per li degmeriti nostri.

Il Turibolo si pone per l'oratione, perche in quel medesimo luogo, che era appresso Dio nell'antico testamento l'incento, sono nella nuoua legge le pre-

ghiere degli huomini giusti.

Il cuore, che tiene nell'altra mano in segno d'offerirlo, nota che (come disse S. Agostino) se non ora il cuore, è vana ogni opera della lingua,

Oratione.

Onna vecchia di sembiante humile, vestita d'habito semplice, & di color bianco, starà inginocchioni con le braccia aperte, ma che con la destra mano tenga vn incensiero sumigante, le catene del quale siano corone, o rosarij della Gloriosa Vergine Maria, & terrà la faccia alzata, che miri vno splendore.

Si dipinge vestita di bianco, percioche, come riferisce S. Ambrogio nel lib.

De offic. l'oratione deue esser pura, semplice, lucida, e manifesta.

Lo stare inginocchioni con le braccia aperte dimostra la riuerenza, che si de-

ue hauere al Signore Dio, & in particolare quando si stà in oratione.

Il tenere la faccia alzata, & che miri lo splendore, denota, come dice San Tomasso quest. 83. artic. 1. che l'oratione è vna eleuatione di mente, & eccitatione d'affetto, col quale parlando l'huomo, porge prieghi a Dio, palesando li i secreti, e desiderij del cuore.

L'incensiere sumicante, è il simbolo dell'oratione, & sopra di ciò il Profeta,

così disse nel salmo 140.

Dirigatur Domine oratio mea sicuti incensum in conspectutuo.

Le Corone, che sono come catene all'incensiere, vi si mettono perche con esse si si si mattono, & in esse consiste il Pater noster, & l'Aue Maria. Il Pater noster su composto da Christo Nostro Signore, & insegnato a gli Apostoli quan do gli dimandarono, che insegnasse loro di orare: Et l'Aue Maria dall'Angelo Gabriello, da S. Elisabetta, & da S. Chiesa.

Si dipinge vecchia, percioche in tale età si frequenta piu l'oratione, per esser

più vicino ciascuno alla partenza di questo Mondo.

#### ORDINE DRITTO, E GIVSTO.

H VOMO, che con la destra mano tenghi l'archipendolo, & con la sinistra la squadra.

Volendo gli Egittii (come narra Pierio Valeriano lib. 49.) dimostrare qualche cosa drittamente, & ordinatamente essere stata satta, & ritrouare il giusto,

& il

### 112 ICONOLOGIA

& il dritto di essa, lo signissica uano per lo archipendolo, & per la squadra. Essendo che l'archipendolo serue a quelle cose, che si debbono drizzare, & la squadra a lle cose alte, e piane, ma torte, & in vitimo a tutti i canti di ciascun corpo, per ilquale sia da tirarsi la linea dritta.

ORDINE DRITTO, E GIVSTO.



#### ORIGINE D'AMORE DEL SIG. GIOVANNI Zarattino Cassellini.

DONNA che tenga vno specchio trasparente rotondo, grosso, & corpulento, incontro all'occhio del Sole, ilquale con i suoi raggi trapassando per mezzo dello specchio accenda vna facella posta nella mano sinistra, dal manico dello specchio penda vna cartella, nella quale sia scritto questo motto. SIC IN CORDE FACIT AMOR INCENDIVM.

L'Origine d'Amore deriua dall'occhio, dal vedere, & mirare vn bello oggetto. Potriano alcuni prouare, che anco dall'odire può generarsi Amore sondati sopra quella ragione, che gli occhi, & le orecchie nostre sono come sene-

A.ca

ORIGINE D'AMORE



Are dell'anima, per le quali ella riceuendo le spetie, che cadeno sotto i sentimenti, sa di quelle giuditio, s'elle siano belle, o brutte; quelle che ella per belle approua, ordinariamente le pia ceuo, & le altre le dispiaceno: & si come ella naturalmente le brutte abhorisce, così le belle appetisce: dimedoche se Amore per le sensstre de gli occhi entra nel petto nostro, così taluolta può entrare per le seuestre delle orecchie, vdendosi descriuere le rare bellezze d'alcnna Dama; per la qual descrittione alletato dal piacer di lei, si può concepir nell'animo desiderio di quella; il qual desiderio di bellezza non è altro, che Amore Vale assai l'Autorità de' due principali Amorosi Toscani, il Boccaccio, ci l'estrarcha, quando il primo ci racconta le nouelle di Ludouico, di Gerbino, & di Anechino, che si innamororno in voce, e quando l'altro apertamente, diste, in quella canzone, nella quale lodo il valore di Cola di Rienzo Tribuno Romano.

Se non come per sama huom s'innamora.

Nel qual verso con tutto che in esso intenda l'Autore dell' Amor della virtù in quello stesso sentimento, che Marco Tullio afferma, che per Amor della vir-

وفيرن مين

H tù, &

tù, & bontà quelli ancora, che mai veduti no l'hauemo in vn certo modo amiamo: nondimeno applicar si può genericamente ad ogni amore di virtù, & di bellezza: addurremo di più in fauor di questa opera Atheneo, che nel 13. libro dice, Mirandum non est auditione tantum quosdam amore captos suisse; oue narra l'Amore del Re Zariadre, & di Odate figlia d'Omarte Rè, ambedue di sì fatta, & segnalata bellezza, che nati pareuano da Venere, & Adone, i quali s'innamorarono per fama, & dalle fattezze conte da altri restò impressa nell'idea di ciascuno di loro l'immagine descritta, & per tale impressione l'immagine di Zaradrie in sogno apparue alla bella Odate, & la immagine di lei a Zariadre: Omarte volendo maritare Odate, ordinò vn publico conuito, & diede a sua figlia in mano vn vaso d'oro pieno di vino, dicendogli guarda bene chi ti piace, & presentala a chi vuoi per marito. Odate mirando intorno i Principi, & Signori concorsi, piangeua, non vedendo tra quelli il bramato aspetto ch'insogno vidde, trattenutasi nel pianto, non molto stette a comparire Zariadre, che per lettere di lei auuisato corse, & subbito compatso disse Odate; son qui,si come mi hai commandato, onde ella riconosciutolo tutta lieta, & ridente gli diede il vaso, & egli come sposo da lei fra tanti eletto la condusse nel suo Regno.

Gange Rudel, ch'usò la uela, e'l remo

A cercar la sua morte.

Innamoratosi per sama della Contella di Tripoli doppo hauerla lungo tempo amata, & celebrata in Rima senz'hauerla mai veduta; acceso dal desiderio di vederla, nauigò verso lei, & nella nauigatione grauemente s'ammalò, giunto a Tripoli, su dato auuiso alla Contessa dell'infelice sua venuta; Ella sattolo condurre nel suo palazzo lo riceuè benignamente nelle braccia, & egli rimirato ch'hebbe l'origine non men dell'Amor, che della morre sua renduto-

gli gratia della pietosa accoglienza nell'Amato seno spirò.

Ma è d'auuertire, che se bene dall'vdito pare ch'habbia preso origine l'Amor delli sudetti, nondimeno non si può l'ascoltante inuaghir solamente per l'vdito, se nell'idea sua non s'informa, & imprime l'immagine della narrata bellezza, in modo che paia innanzi a gli occhi hauerla; testimonio ne sia Odate, che vidde in sogno zariadre, che mai veduto haueua, & nel conuito lo riconobbe, come se personalmente altre volte veduto l'hauesse, il che non haurebbe potuto fare, se non hauesse conceputa nella mente sua l'immagine di lui siguratagli da altri: Cosi Gianfre Rudel Signor di Balia; il quale debbesi anco secondo il costume de gli amanti sar imprimere il ritratto dell'amata Contessa, & in quello debbe contemplare la bellezza della viua immagine. Onde non meramente dall' vdire, ma mistamente dal parer di vedere auanti gli occhi l'vdita bellezza, s'innamororno, però assolutamente dir non si può, che per le finestre de gli orecchi peruenga l'Amore nell'anima, perche deriua mediatamente dall'immaginatione del vedere, & non immediatamente dall'vdite, & che sia il vero, se l'vdita bellezza non s'approua poi da gli occhi, quando si vede; non si radica l'Amore, ma si be ne prende le radici, quando vede che la presenza corrisponde alla fama, però fi suol dire se non riesce la bellezza conforme

forme alle relationi. Minuit præsentia famam . L'orecchie sono finestre det. l'anima quanto sieno gli occhi, ma non per questo riceueranno quelle sperie, che appartengono a gli occhi, come la proportione de colori, & lineamenti, cue formano vna compita bellezza, la quale solo da gli occhi rettamente si giudica. Per le finestre dell'orecchie si generarà Amore dall'vdire vna voce soaue, & angelica semplicemente, ma per vdir narrare vna bellezza da vn terzo, si genererà secondo che la narrata bellezza ci si presenta nell'imaginativa, in modo che ci paia di vederla, & per tal parere, & imaginatione ci mouerà ad amarla, veduta poi veracemente a fatto s'innamorera si che l'vdito porge si ben occasione d'amare, ma non però è cagione d'Amore, perche l'Amor di bellezza vdita si forma nella imaginatione, & si conserma poi dal vedere effettualmente l'imaginata bellezza: onde l'Amor di vdita bellezza, non ha forza se detta bellezza non si vede : che la cagione, & occasione sia differente comprendesi da Marsilio Ficino sopra il conuito di Platone nella oratione settima cap. x. oue proua, che l'occhio è tutta la cagione della malatt, a amorosa, quando i mortali spello, & fillo drizzando l'occhio loro a l'occhio d'altri congiungono i lumi con lumi, e miserabilmente per quelli si beueno l'amore: la consonanza de gli altri membri oltre a gli occhi, dice che non è propria cagione, ma occasione di tal malattia, perche tal compositione inuita colui che di lungi vede, che più accosto venga, & perche di propinquo guarda lo tiene abbada in tale aspetto, & mentre ch'egli bada, e guarda solo il riscontro de gli occhi è quello, che dalla ferita: così diremo noi che per sentir descriuere vna bella bellezza, sarà l'vdito occasione di mouersi ad amare, attesoche per tale descrittione ci si figurarà nel-1a idea l'imagine della descritta bellezza, & ci s'indurrà desiderio di veder quella bellezza, la qual veduta l'aspetto solo, & il rincontro de gli occhi è cagione, che inueschiati restiamo nell'amorosa pania.

Il rincontro de gli occhi, dal qual procede l'origine d'Amore l'habbiamo figurato con lo specchio incontro all'occhio del sole. lo specchio è di quella sorte de quali ragiona Oronzio Fineo nel suo trattato de speculis vstorijs, con simili specchii riferisce Plutarcho nella vita di Nma Pompilio secondo Re de Romani, che le vergini vestali da lui instituite, se mai il lor perpetuo soco si estingue-ua di nouo l'accendeuano, come che pigliassero vn puro soco da Cielo, con questi narra Gio: zonara che Proculo Mathematicho sotto Costantinopoli abbrugio le naui dell'armata di Vatiliano ribelle di Anastasio Imperatore de quali Archimede ne su prima inuentore contra Romani, che assediavano Siragusa

Patria sua.

La presente sigura è vna similitudine; si come per lo specchio occhio dell'atte posto incontro all'occhio del sole, passando i raggi solari s'accende la facella; così per gli occhi nostri specchi della natura posto incontro all'occhio d'vn bel sole passando i raggi della sua luce, la facella d'amore nel cot s'accen de, di che n'è sigura la facella posta nella mano sinistra, dal lato manco del co re dechiarata dal motto. Sic in corde facit amor incendium. Così l'amor Incendio sà nel core preso in parte da Plauto in quello episonema, & essage ratione.

Ita mihi in pectore, atq, in corde facit Amor incendium.

Come si mandi l'incendio da gli occhi al cuore, lo dimostra Marsilio Ficino nella oratione settima cap. 4. dicendo, che gli spiriti; che si generano dal caldo del cuore del più puro sangue, sempre in noi son tali, qual'è l'humor del sangue. Ma si come questo vapor di sangue, che si chiama spirito, nascendo dal sangue ètale, qual'è il sangue, cosi manda suora raggi simili a se per gli occhi come finestre di vetto. E il Sole cuore del Mondo, per quanto anco asserma Celio Rodigino lib. 8, cap, 23, per lo suo circuito, & corso spande il lume, & per lo lume le sue virtu distonde in terra, cosi il cuor del corpo nostro per vn suo perpetuo mouimento agitando il sangue a se prossimo, da quello spande gli spiriti in rutto'l corpo, & per quelli distonde le scintille de raggi in tutti i membri massimamente per gli occhi, perche lo spirito essendo leuisimo, ageuolmente sale alle parti del corpo altissime, e'l lume dello spirito più copiosamente risplende per gli occhi, poi che gli occhi sono sopra gli altri membri trasparenti, & nitidi, & hanno in & lume, Iplendore; vapori, e scintille, si che non è marauiglia, che l'occhio aperto, & con atrentione diretto in verso alcuno, saetti a gli occhi di chi lo guarda le frezze de i raggi suoi, i quali passando per gli occhi a loro opposti penetrano al cuore de' milerelli amanti, & con ragione al cuore, perche sono faettati dal cuore dichi li getta; & tutto ciò, è fecondo la dottrina di Platone, il qual vuole, che le ferite d'Amore siano certi raggi fottilissimi, che spirano dall'intimo del cuore, oue risiede il sangue dolcissino, & calidissimo, a cui aperto la via per gli occhi trascorrendo per gli occhi dell'amante penetrano all'intimo del suo cuore, onde il Poeta Platonico, cosi diffe:

Et aperta la via per gli occhi al core.

Questa dottrina Platonica deriva dall'Antichissimo Amoroso Poeta Museo, il quale primiero di tutti sà, che l'occhio sia la cagione, & l'Origine d'Amore, quando narra il principio dell'Amor d'Hero, & Leandro.

Simul in oculorum radiis crescebat FAX AMORUM

Et COR feruebat inuici ignis impetu, Pulcritudo enim celebris immaculata femina Auctior hominibus est veloce fagitta: OCVLVS vero via est: ab oculi ictibus Vulnus delabitur, & in pracordia virimanat.

Da questo tutte le schiere de' poeti hanno preso a dire, che l'occhio è Principe, duce, guida, cagione, & origine d'Amore. Propertio.

Sinescis oculis sunt in Amore duces.

L'istesso Poeta.

Cinthia prima suis miserum me coepit ocellis,
Contastum nullis ante cupidinibus.
Assidue crescit spestando cura pnella,
1pse alimenta sibi maxima prebet Amor.
Ouidio nelle Epistole.

Tunc ego te vidi, tunc capi scire quis esses Illa suit mentis prima ruina mea,

Et vidi , & perij , nec notis ignibus arsi .

Il medesimo nel terzo degli Amori parlando all'innamorata.

Perque tuos oculos, magni mihi numinis instar,

Perq; tuos oculos, qui rapuere meos.

Noto più d'ogni altro è quello di Vergilio.

Vt vidi vt perij, vt me malus abstulit error.

Vengono di mano in mano a dir il medesimo i Poeti volgari, Cino da Pistoia più spesso d'ogni altro massimamente nel sonetto 45.

Amore è vno spirito ch' ancide,

Chenasce di piacer, e vien per guardo, E fiere il cor, si come face dardo, Chel'altre membra distruggo, e conquide.

Nel primo terzetto.

19 --

Quando s'assicurar gli occhi miei tanto Che guardaro vna Donna, ch'io incontrai, Che mi ferio il cor in ogni canto.

L'istesso nella descrittione d'Amore.

Quando gli occhi rimiran la beltate,
E trouar quel piacer destar la mente
L'anima, e'l cor lo sente,
E miran dentro la proprietate
Stando a vedersenz' altra volontate

Se los guardo s'aggiunge immantinente.

Paßa nel core ardente.

Amor.

Più dolcemente il Petrarca.

Dagli oechi vostri vscio'l colpo mortale, Contro cui non mi ual tempo, ne loco: Di voi sola procede (e parui vn ziuoco) Il sole, e'l fuoco, e'l uento; ond'io son tale. Il pensier son sacte, e'l viso vn sole,

E'l desir foco, e'nsieme con quest'arme

Mi punge Amor, m'abbaglia, e mi distrugge.

Lungo sarei a riportare autorità d'ogni Poeta essendone piene tutte le carte
per sine de moderni: ci contentaremo solo di presentare vn sonetto d'vn'nobile ingegno mandato ad vna Dama, che suggi dalla sinestra quando passò il
suo amante, & si ritirò dietro all'impannata a rimirarlo per vna sessura.

Trasitto hai Donna questo core amico,
Della tua luce altera, e suggitiua,
Con celata percossa in siamma uiua
Del tuo bel guardo mio tiranno antico.
Qual crudo Arciere traditor nemico,
In un cogliendo sua virtù vis

### ICONOLOGIA

Colpi auentar, ch' altri di vita priua
Suol per fessure occulte in poggio aprico.
Benferir mi poteui a campo aperto,
Che'l mio cor trema, el' alma piu non osa,
All'apparir del tuo superbo aspetto.
Ma perche dolce morte haurei sofferto,
Non uolesti crudele, e disdegnosa
Ferirmi a faccia a faccia, a petto a petto.

Ne folamente i poeti, ma leggiadri Profatori insieme hanno attribuito l'origine d'Amore all'occhio, Achille Statio ne gli Amori di Leucippe, & Clithofonte lib. 1. Dum se se oculi mutuo respectant imagines corporum, speculorum instar suscipiunt; pulchritudinis autem simulacraipsis à co poribus missa, & oculorum ministerio in animam illabentia, nescio quam seiuntiis etiam corporibus ipsis, permixtionem sortiuntur corporum congressu, qui certe inanis est, longe incundiorem. più abasso. Conciliatores enim Amoris oculi sunt. Heliodoro nel 4. dell'Historia Ethiopica. Amantium enim mutuus aspectus, affectus recordatio, ac redintegratio est, & inflammat mentem conspectus perinde atq; ignis materia admotus. Diciamo noi di più, che l'incendie, che si manda fuori da gli occhi è di efficacia maggiore del fuoco materiale, poiche questo non arde le non è posto appresto la materia, ma l'Amoroso fuoco, che da gli occhi sfauilla, infiama la mente, e'l cuore anco da lungi: Si come il fuoco s'attacca, & s'auen ta nella Babilonica Naftha fior di bitume, ancorche discosto sia, così la fiamma di due begli occhi ardenti, ancorche lontano s'accende, si diffonde, e sparge ne gli animi de risguardanti: Onde Plutarcho nel quinto Simposio, questione settima afferisce, che gli Amori, de' quali niuno più vehemente moto ne gli huomini casca, pigliano origine, & principio dall'aspetto, tanto che l'amante s: liquefà quando la cosa amata risguarda, & in quella passa, & trasmuta, percioche, lo scambieuole sguardo de belli, & cioche esce per gli occhi, o sia lume, o sia vn certo flusso distrugge gli amanti, & li consuma con vn dolore misto col piacere, da Orfeo chiamato Glicipicro, cioè dolce Amano gustato dal Petrarcha nel sonetto.

Mirando il sol nel bell'occhio sereno
Dal cor l'anima stanca si scompagna
Per gir nel Paradiso suo terreno:
Poitrouandol di dolce, e d'Amar pieno,
Per questi estremi duo contrarij, e misti,
Horcon vogliegelate, horcon accese
Stassi cosifra misera, & selice.

Piene sono le dolcezze d'Amore, d'amaro assentio, anzi di sele, & le sue contentezze, sono se doglie, e i Pianti, de miserelli Amanti, è amaro l'Amore perche qualunque ama muore amando, essendo l'Amore volontaria morte, in quanto è morte è cosa amara, in quanto volontaria è dolce. Muore amando qualunque ama, perche il suo pensiero dimenticandose nella persona amata si riuolge secondo la ragione di Marsilio Ficino. Agiunghino quelli, che nell'a-

mo-

· Stage

morosa palestra esfercitati sono, che Amore è amaro tanto lontano dall'amato oggetto, quanto presente, è amato di lontano, perche l'amante lungi dal sou bel sole, per la privatione di esso viue in oscure tenebre, & in continuo ramarico, desiderando goder la sua luce: è dolce pur di lontano per la rimembranza del piacere della goduta luce. In presenza poi dell'amata luce è amato amore; perche avanti lei l'Amante s'abbrucia, s'arde,e si strugge; è dolce dall'altro canto, attesoche si consuma nel suo bel suoco, & nella siamma a lui gradita nella quale gli è più dolce il penare, che suor di quella gioire: & è più dolce perche sivolgendosi nella persona amata in quella passa: è doppiamente amaro perche more non potendo trapassare, e trasso marsi, totalmente in lei, & con ella internamente vnissi: essendo impossibile che da se stesso totalmente si divida, & si disunitea assatto, si come vorrebte per lo grande Amore: onde sempte brama per maggiot vnione d'aggirarsi intorno all'amato lume.

Come tal'hor al caldo tempo suole
Semplicetta farfalla al lume auezza:
V lar ne gli occhi altrui per sua vaghezza:
Onde auuen ch'ella more, altri si duole.
Così sempre io corro al fatal mio sole
De gli occhi, onde mi vien tanta doleezza,
Che'l fren della ragion amor non prezza.
Masi m'abbaglia Amor soauemente,
Ch'io piango l'altrui noia, e no'l mio danno,
Ecieca al suo morirl'alma consente.

Per esser amor dolce amaro, gli amanti in vn medesimo punto, in dolcezza godono, e si struggono in amarezza per il suo bel sole, che cercano, e desiderano.

Per far lume al pensier torbido, & fosco Cerco il mio sole:

Nel qual prono dolcezze tante, e tali Ch' Amor per forza a lui mi riconduce; Poi si m'abbaglia, che' l fuggir m'è tardo. Io chiederei a scampar non arme', anzi ali: Ma perir mi da'l Ciel per questa luce, Che da lungi mi struggo, & da press' ardo.

Ma che? a gli amanti tanto è il dolce quanto l'amaro: l'amaro gliè dolce, &

Arda, ò mera ò languisca vn più gentile Stato del mio non è sotto la Luna, Si dolce è del mio amaro la radice.

Di questo misto, dolce amaro, di morte, e vita, d'allegrezza, dolore, n'è folamente cagione il sol di due begli occhi, origine dell'Amore.

Di qual fol nacque l'alma luce altera Di que' begli occhi, ond'io ho guerra, e pace, Che mi cuocono il cuore in ghiaccio,e'n fuoco?

Concludiamo con le affettuose parole di quella Amante, che nel principio

H 4 del

del decimo libro veramente d'oro d'Apuleio cosi ragiona, la cagione, & l'origine di questo mio dolore è ancor la medicina, & la salute mia se tu solo, perche questi tuoi occhi per gli miei occhi passati in fino all'intimo del mio cuore nelle medolle mie commoueno vn'acerbissimo incendio. L'origine dunque d'Amore dall'occhio nasce conforme a quel detto derivato dal Greco.

Amor ex videndo nascitur mortalibus.

Non sarà vano questo discorso, ma profitteuole ogni volta, che considerando l'affetto d'amore nasca dal vedere, e dal rincontro di due begli occhi, per nonentrar nel cieco laberinto d'Amore, chiuderemo gli occhi all'apparente splendore delle mortali luci: se il dimorar con lo sguardo auanti vna splendida bellezza, ci stà incorrere nella malattia d'Amore: il suo contrario, ch'è di riuolger gli occhi altroue, ci liberarà da quella, Auerte oculos tuos ne videant vanitatem; saggio è quel consiglio dato in questo gratioso distico.

Quidfacies, facies Veneris si veneris ante? Ne sedes, sed eas, ne pereas per eas.

Non si deue sedere, & dimorare auanti vn bel volto, ma suggir via dallasua vista, & hauer cura che gli occhi nostri non si riscontrino con gli occhi
altrui, che belli siano, per non cadere in detta noiosa infermita d'Amore; e se
caduti ci siamo; per risorgere da quella, simedio datoci tanto da Marsilio Ficino nel conuiuio, quanto dal Maestro d'Amore nel remedio d'Amore.

Vt pene extinctum cinerem, si sulphure tangas Viuit, & exminimo maximus ignis erit: Sic nisi uitaris quicquid reuocabit Amorem, Flamma redardescet, qua modo nulla fuit.

Peticoloso è il proposto fine dell' Amor Platonico, qual'è di fruir la bellezza con l'occhio: atteso che Amore ha composto insieme li gradili del piacere (secondo Luciano.) Neque enim satis est aspicere eum, quem amas, neg; ex adnerso sedentem, atq; loquentem audire: sed perinde atque scalis quibusdam uoluptatis compactis, Amor primum gradum uisus habet, ut auspiciat uidelicet ama**sum**. Deinde ubi aspexerit, cupit adductum ad se proprius, etiam contingere. Il primo scalino siè il vedere, & rimirar la cosa amata, doppo questo il desiderio di toccare quelche si vede, il terzo bacio, il quarto l'atto Venereo. posto che s'è il piede nel primo scalino del vedere, disficil cosa è ritenersi di non salire al tatto, & passare all'vltimo; poiche dal vedere si commoueno gli affetti, Et ciò Socrate istesso oracolo de' Platonici negar non puotè, veduta ch'hebbe la bella Theodata nominata da Senofonte nel 3. libro de i fatti, e detti di Socrate, dicendo. Nos autem, & ea qua uidimus tangere cupimus, & ambibimus amore dolentes, & absentes desiderabimus, e quibus omnibus fiet, ut nos quidem dem serniamus, huic uero seruiatur. Ecco che Socrate anima di Platone, confessa che dallo sguardo si desidera passare al tatto, & che per tal desiderio ancorche lungi dalla cosa amata, si patisca dolori, & si cade in seruitù d'Amore. Araspade Cauallier del Rè Ciro hauendo detto al suo Signore, che si poteua. mirare, & seruire vna Dama senza farsi soggetto alle passioni amorose; Nò, rispose il Rè, è cosa pericolosa; auuenga che il suoco non di subbito ab-

bruci chi lo tocca, & non di subbito le legna ardino: nondimeno io non voglio maneggiare il fuoco, ne rimirare cole belle; & a te Araspade do per consiglio, che non fissi gli occhi in belli oggetti, perche il suoco abbrucia quelli che lo toccano, ma i belli accendono anco quelli chi di lontan li guardano, tanto che per amor fi firuggono, Neq; pulcros intuecr, nec etiam tibi confulo Arafpas, sinas in pulcris oculos uersari, quod ignis quidem prithomines tangentes, ac formosi cos etiam accendant, qui se procul spectant, ut propter amorem astuent. Non si tenne Araspade al buon consiglio, assicurandosi di poter sar resistenza ad Amore, & di non passar più oltre, che il primo scalino dello sguardo; ma a poco a poco si concepirono dentro il suo petto cosi eccessiue siamme per le bellezze di Panthea da lui amata, che dal dolor piangeua, & dalla vergogna si confondeua, e temeua l'aspetto del suo Rè per le ingiuriose minaccie, ch'egli fece a quella Honesta Dama, che non volse compiacere a suoi Amori; si che l'incauto Araspade non pensando alla forza dello sguardo, posto ch' hebbe il piede nel primo gradile del vedere, spento dall'insoportabile desiderio, tentò di giugnere al tatto, & salire oue gli persuadena l'Amoroso affetto: O quanti dal rimirare, e veder cosa a loro grata, mossi dallo stimolo della concupiscenza, come ingordi vogliono battere le mani in quello, che appetiscano; in quello, da che essi guardar si doueriano, come dal suoco. Megabizo gran Capitano di Dario, mandò fette Persiani, che doppo lui erano nell'esercito i più principali, per Ambasciadori ad Aminta Rè di Macedonia, i quali essendo stati riceuuti nobilmente, doppo il conuito, fecero instanza di veder le belle Dame di Macedonia, ne furono fatte venire, vedute, chel'hebbero i Persiani s'accesero d'Amore, e pregarono Aminta, che le facesse sedere auanti gli occhi lo-10 (si come racconta Erodotto) li compiacque il Rè, & essi cominciarono subito senza modestia a stendere le mani sopra le poppe di quelle : ciò ad Aminta parue sfacciataggine, & non meno ad Alessandro suo figliuolo, il quale in bella maniera fece partire il Padre, & partito che sù, disse alli Persiani, poiche sete stati in regalato conuito, anuicinandos l'hora d'andarsi a riposare, voglio anco vi s'apparecchi delitio lo letto in compagnia di queste Dame, acciò possiate riferire al vostro Rè, come sete stati bene accolti, & accarezzati dal Principe di Macedonia, però lassate prima che le Dame si vadino a pulire, & lauare nel serraglio loro: Fece poi Alessandro venire Giouani sbarbati adorni d'habiti feminili con pugnali sotto le vesti, i quali entrati nelle camere assegnate alli Persiani, credendosi essi fussero Donne, corsero ad abbracciarli, ma li meschini surono a suria di pugnalate vecisi: Miseria cagionata dal vedere, dall'occhio, origine d'infiniti mali, Autori di precipitij, & di finistri casi. Da chi hebbe principio la perditione, & la commune calamità del Genere humano? dall'occhio dal vedere la bellezza del pomo vietato. Vidit mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, & pulcrum oculis, aspectuq; delectabile. Per qual cagione Iddio mandò dal Cielo larghi torrenti d'acque a sommerger l'Universo? per la lasciuia dell' occhio . Videntes Fili Dei filias hominum quod essent pulcra. Sansone Capitano cosi sotte, da chi su vinto? dal risguardar le bellezze prima di Thamnatha Filistea, di cui disse al Padre chiedendola per consorte.

2 cu vit oculis meis. Et poi di Dalila merettice, nel cui uno gli fii reciso il critella ina fortezza, & cauati quegli occhi ministri del suo Amore, della sua cecità , & morte. Il Rè ch'era coli giusto conforme al voler di Dio , come sece a diuentar adultero, ingi. 10, & homicida? mirando incautamente da vna. loggia le bellezze di Bethsaben. V. dit mulierem se lauantem, erat autem mulier tulcra palle. Se l'occhio ha fatto premicare Dauid cosi giusto, Sansone così forte, ch'altro potremo dire, che la virta dell'humana bellezza corrompa la Giustitia, & sottometta la fortezza : & chi sarà, che s'assicuri fissar lo squardo in cose belle? Non guardo mai con buon occhio Augusto verso Cleopatra. la quale doppo la morte del suo Ma co Antonio, pensò (come riferisce Suida) con artificio della bellezza sua di poter allettare l'Animo d'Augusto, ma egli tanto più nel cuor suo l'odiava, 8: ordino a Proculeio , che vedesse di pigliarla, & custodirla vina, per condurla in trionfo, il che hauendo presentito Cleopatra Regina, che con la sua bellezza vinse tanti Principi, & valorosi Imperadori d'eserciti, desperatafi di non poter vincere anco Augusto, per non restar viua prigioniera nelle sue mani , fi fece dar morte dalle ponture d'un aspe , per lo che Augusto non hauendo potuto conseguir il suo intento, sece portar inrrionto l'immagine di lei : Et che moueuz vn cosi grande Imperadore a bramaire, che si conducesse in trionfo vna Donna? trionfar d'na Donna. certo la vitroria , che riportà di lei ; attesoche egli solo non si lassò vincere da quella che congl'acuti dardi de gli occhi suoi vinse Celare, M. Antonio, & molti Rè thranseri squella che si vantaua di non hauer ad essere trionfata, dicendo. non triumphabor, in memoria di che Augulto fece hattere vna medaglia posta nelli symboli di Claudio Paradino da lui esblicata, nella quale era impresso vn Crocodilo legato ad vna Palma, figura di Cleopatra Regina d'Egitto da lui superata, con questo motto. Colligauit nemo: gloriandosi che mun altro potè far resistenza alla bellezza di Cleopatra da lui disprezzata, & vinta. Niuno dunque ficuramente drizzi lo sguardo in belli oggetti, ne vagneggi Dame di vago lume adorne, ritardi auanti il lor conspetto : perche chi ardirà mirare, en bel sembiante aspro tormento de gli occhi, & del cuore, anch'egli al fine si dorrd, & lamentard, in cofi querule, & doforple note.

O Mondo . o pensier vani,
O mia forte ventura a che m'adduce:
O di che vaga luce
Al cuor mi nacque la tenace speme;
Ondel'annoda, e preme
Quella, che con tua forza affin mi mena,
La colpa è vostra, e mio'l danno, e la pena.
Così di ben amar porto tormento,
E del peccato altrui chieggo perdono;
Anzi del mio: che deuea torcer gli occhi

Ritorca pur ciascuno la vista dalla potenza di raggi d'vn risplendente sole, ssugghi il rincontro di due begli occhi, & ponga mente al costume del Caradrio

radrio vecello grande marittimo, il quale (per quanto narra Eliano, Plutarcho nel sudetto simposio) ammaestrato dalla natura, sà che s'egli sissa lo sguardo ne gli occhi di quelli, che sono oppilati, riceue in te l'oppilatione di coloro, ond'egli voltasi con gli occhi serrati, altrimenti resta dentro di se, come da grane colpo serito: così noi chiuderemo gli occhi al rincontro di due cocenti lumi, acciò per gli occhi nostri non riceuiamo le siamme loro nel caore, ilquale altrimenti rimane oppresso, & sossocato dali'opitatione amorosa, punto da pungente strale, arso da solgori, & saette, stromenti militari d'Amore, col quale parlando il Poeta, disse.

L'arme tue fuvon gli occhi: onde l'accese Saett'usciuan d'inuisibil fuoco.

#### OSTINATIONE.

DONNA vestita di nero con la testa circondata dalla nebbia , sostenendo con ambedue le mani vina testa d'Assino.

Il vestimento di nero, è conueniente all'ostinatione, perche come il panno tinto in nero non può pigliare altro colore, cosi vn' huomo ostinato in vna opinione non sa volgersi per alcuna ragione alla luce della verità dimo-

Atratagli.

Hauerà la testa circondata di nebbia, perche gli ostinati sogliono vedere poco lontano, & però si sermano saldi nella loro opinione; perche non è dubbio
esser cosa da sauio leuarsi di opinione per esser talmente ordinato il nostro sapete, che ò per persettione, & numero grande di cose persette, ò per la poca luce,
& oscurità del nostro intelletto non siamo mai à tal termine, che non habbiamo luogo di passar innanzi, & da tot la palma del sapere nostro à noi medesimi, con la successione, che si sà delle cose di tempo in tempo.

La testa dell'Asino mostra la medesima ignoranza, già detta esser madre dell'ostinatione, & si figura l'ignoranza nella testa dell'Asino, per esser questo animale stolidissimo equalmente d'ogni cosa, sodissacendos, e del bene, & del male, mostrandos sensibile alle sorze, ò sordoglio, à differenza de gli altri

animali.

#### O T I O.

10 V A NE grasso, in vna caueraa oscura, sedendosi appoggiato col gomito simistro sopra d'vn Porco, che stia disteso in terra, & con la medesima mano si gratti il capo; sarà rutto sonnacchioso.

Giouane si dipinge, come quello, che non ha esperimentato l'incommodità

della vecchiezza.

Grallo, per li pochi pensieri, i quali non danno noia per la troppa occupatione del pensiero, & dell'intelletto, alla dilatatione del sangue per le membra.

Siede in vn'oscuta cauerna; percioche l'huomo otioso non è pronto all'honoreuoli, e gloriose actioni; onde couiene menare la vita ignobile, & tenebrosa.

Si appoggia ad vn Porco, perche l'otioso nella contiersatione de gli altri huomini, è smile al porco, per la viltà, e dapocaggine sua.

E opinione d'Aristotile, che questo animale nella fisonomia sia il più inca-

pace di ammaestramento di tutti gli altri animali; come l'otioso che non cura alcun lodeuole essercitio, sì rende inhabile ad apprendere qualsiuoglia disciplina; & si come questo istesso animale ad altro non attende, che a sodisfare l'appetito della gola, & di Venere; così l'huomo dall'otio dominato, si dà rutto a contentare se stesso, sodisfacendo a' proprij appetiti con perdita della propria sama.

Si g atta il capo a guisa di coloro, che mal sanno prender consiglio, non hauendo imparato la prudenza, spendendo la maggior parte delle tempo nella deliberatione delle attioni; lequali se sono buone non le mandano a sine, se ree

le pregiudicano all'honore, & alla fama.

Otio .

G Iouane grasso, & corpolento, sarà a giacere per terra, per vestimento portarà vna pelle di porco, & per terra vi sarà vn vomero instrumento di

ferro da arare la terra, ma tutto pieno di ruggine.

Per dichiaratione della giouentu, & della grassezza, del giacere in terra, & del vestimento della pelle di porco, di questa figura seruirà la dechiaratione fatta della figura di sopra : solo diremo, che è significativo dell'otio il vomere arrugginito, come de negotij, & dell'attioni questo medesimo chiaro, & netto, essendo il più importante negotio nostro far cose appartenenti al viuere, & come non adoprandosi il vomere viene rugginoso; cosi l'huomo, che tralascia il ben'operare, dandosi in preda all'otio si cuopre, & empie d'infamie, e di vitij, che lo rendono poi dispiaceuole a Dio, & a gli huomini, e questo otio non è altro che vna quiete dell'intelletto, il quale non mostrando la strada di operare virtuosamente a' sensi, anch'essi se ne stanno sopiti, ò quel ch'è peggio discacciati dalla via conueniente. Per questo disse S. Gregorio l'otio esser vna sepoltura dell'huomo viuo, & la Scrittura, che tutti i mali del mondo gli hà in egnati l'otio, Ne si prende in questo luogo l'otio per contemplatione: come lo pigliò scherzando con parole Scipione il grande, dicendo di sè stesso, che allhora hauea men'otio che mai, quando ne hauea più abondanza; per dir che quanto meno era impiegato nell'attioni, tanto era più intento al contemplare, perche di questo otio godono solo quelli, che con la lettione de molti libri, & con l'intendere cose alte, & nobili, mantengono senza muouere altro che la lingua, ò la penna; la pietà, la religione, il zelo di Dio, il consortio de gli huomini,& in somma quanto è bene fra le miserie di questa vita mortale.

Otio.

Vomo vecchio, vestito di giallo dipinto d Maschare, & d trauerso hauera vna banda berettina con vn Fagiano per cimiero, nella destra mano vna facella di color bigio spenta, & nella finistra vn'ouato in campo d'oro, nel quale sia dipinto vn giro col motto. In quiete voluptas.

Otio.

Vomo grasso, corpolento, à sedere in terra con vn scudo sopra, tutto rico perto di strali, & frezze tirate da diuerte bande, qua si che l'otio sia scudo di tutti i vitij. Grasso lo dipingiamo per la cagione detta di sopra, & così lo sa l'Ariosto dicendo.

In questo albergo; il grave sonno giace L'Otio da un canto corpolent', e grasso.

Lo scudo ripieno di frezze, mostra che l'huomo otioso si lascia venire adosso tutte le calamità, prima che pensi à volersi leuare dalla poltronaria nel perdere il tempo, & fin che gli resta da viuere, d sia con lode, d con biasimo, con honore, d con vergogna, con danno, d con vtile poco cura il tutto. Et perche il mal suo infistolito non bisogni guarirlo con lo sminuire del sangue, & col tagliare delle vene, si tontenta venire mancando à poco à poco con sua vergogna; fastidio de gli amici, & vituperio della samiglia.

Otio.

N Giouane mal vestito, il quale stia col capo chino, & scoperto, & con ambi le mani in seno.

PACE.

Nella medazlia d'Augusto si vede scolpita.

ONNÀ, che nellasinistra mano tiene vn Cornucopia, pieno di frutti, fiori, frondi, con vn ramo d'vliuo, & nella destra vna facella, con la quale abbruci vn montone d'Arme.

Il Cornucopia fignifica l'abbondanza, madre, & figliuola della pace; non fi mantenendo la careftia fenza la guerra, ne l'abbondanza del vitto fenza l'abbondanza di pace, come dice il Salmo.

Fiat pax in virtute tua, & abundantia in turribus tuis.

Il ramo dell'vino dinota la mitigatione de gli animi adirati, come si è detto

più longamente in altri luoghi.

Et la facella, che abbruci il monte d'arme, significa l'amore vniuersale, cambieuole fra i Popoli, che abbrugia, & consuma tutte le reliquie de gli odij, che sogliono rimanere doppo la morte de gli huomini. Per dichiaratione del Cornucopia, ne seruiremo di quello, che habbiamo detto nella figura dell'abbondanza.

Pace.

G Iouane bella con ghirlanda d'vliuo in capo, nella mano destra terrà la figura di Pluto, & nella sinistra vn fascio di spighe di grano, come si caua dalli scritti di Pausania.

La corona dell'vliuo, de le spighe di grano, sono segno di pace, essendo que sti frutti in abondanza solo, doue la pace arreca à gli huomini commodità di col

tiuar la terra, la quale per la guerra rimane infeconda, & disutile.

Questo volle esprimere quel Poeta, quando patlando del Bue disse, che l'opre della pace ci sono state insegnate. Et Minerua vien lodata da Gioue nelle sauole come vero Parto della sua testa, per esser stata ella inuentrice dell'vliuo, come Nettunno inuentor del Cauallo, essendo l'vno per sussidio della pace, & l'altro per sortezza della guerra; perche il Prencipe deue più inclinare alla pace de Popoli, che alla guerra, che solo hà per sine l'istessa pace; con la quale si aumentano, & conseruano le ricchezze. Però vi dipinge Pluto sinto Dio, & protettore di esse.

Pace.

D Onna vestita d'incarnato tenendo vna statuetta nella destra mano, & la sinistra sia posata sopra vn piedestallo, oue sia vn Calice, & con detta

mano fostenga vn ramo d'vliuo.

La statuetta mostra, che la pace è ministra de gli artisicij humani, liquali non si possono imparare se non con la spesa di molto tempo, & senza pensieri di guerra, li quali ordinariamente suiano gli animi dall'acquisto de gli habiti virtuosi, & la sorma esteriore dell'huomo, dà occasione di molti artisicij, li quali tutti sono essetti di pace.

Il piedeltallo mostra, che in pace si fortificano i Popoli, & l'vnioni si aggagliar discono, crescendo per essa il danaro publico, del quale si fabricano poi Teatri,

Tempij, & altre opere di magnificenza.

Si sostenta poi co questa la sede, & l'honor di Dio; il che si mostra col Calice.
L'vliuo, per non replicare moste volte la medesima cosa, si dice essere ritropato da Pallade Dea di pace, & di quiete; & però presso à gli Hebrei nella vecchia legge, fra le altri cagioni, si vngeuano i Rè, che erano eletti pacificamente,
acciò che si raccordassero di viuere in pace, & in quiete; questa stimando la
maggior lode, che si potesse hauere à quei tempi, secondo il detto, Rex pacisisus magnificatus ess.

Pace.

Onna, che nella destra mano tiene vna sace accesa riuolta in giù, & sotto

à questa vi è vn monte di arme di più sorte,& appresso vn Leone,& vn

Agnello giacendo insieme.

Pace si dice con agguaglianza di molte volontà mostrata con segni esteriori, ilche si mostra nello stare insieme il Leone, & la Pecora, che per natura sono di-uersissimi di costume, & si prende da Vergilio, il quale volendo augurare pace al tempo di Pollione, disse che gli Agnelli, & i Leoni haurebbono insieme habitato,

Pace.

Onna, la quale tenga in grembo l'vecello chiamato Alcione, & in terra, canto d'essa vi sarà vn Castoro in atto di strapparsi con denti i genitali.

L'Alcione è vn picciolo vecello, il quale sà il nido alla riua del Mare, & pequei pochi giorni, che quiui si trattiene, cessa ogni vento, & ogni tempesta, re stando il Mare, & il Cielo tranquillo, & sereno, però è indicio di tranquillità, di pace; onde metasoricamente giorni Alcioni si dimandano da gli Antichi

ne quali il Tribunale si quietaua, & si posauano li Litiganti.

Il castore, il quale perseguitato da cacciatori, come scriuono alcuni, co' densi mozza i genitali; sapendo per questi esser da loro seguitato, è indicio di gra desiderio di pace, ammonitione à serrar gl'occhi alla perdita di qualche bi ne, & di qualche vtile, per amor suo. Et si legge à questo proposito vina letto ra di Sapore scritta à Costantino, la quale lo esorta à lasciare vina parte de IR gno dell'Asia per viuere in pace, con l'essempio di questo animale irragion uole, il quale per priuarsi del sospetto, si taglia quel membro, che lo sa stare in quieto.

PAGE

Pace.

Onna giouane à sedere, con la destra mano tiene legati insieme vn lupo. & vn Agnello sotto ad vn giogo medesimo, & nella sinistra porta vn ramo d'vliuo.

Questa figura mostra la pace esser cagionata dal reggimento de Prencipi, che sanno abbassare l'arroganza de' superbi, & farli viuere sotto il medesimo giogo co' più humili, & meno potenti, per mostrare che è sola, e propria virtù de' Prencipi saper sar nascere, & mantenere la pace nelle Città, & ne' Regni, la qual viene spelle volte perturbata dall'alterezza de' superbi, & però Ilioneo orando à Didone presso Virgilio nel primo lib. dell'Eneide la loda di questo capo particolare. Et la pace di noi stessi che nella medesima figura si può intendere; non è altro che la conco danza de' sensi del corpo con le potenze dell'anima, rendendo egualmente obedienza alla ragione chi domina, & da leggi ad vne, & a gl'altri. Et per sign sicare l'Imperio del Prencipe si sa la figura che siede; non si potendo dar giuditio publico senza star à sedere forse per conformità del detto d'Aristotele che dice, che la prudenza nell'anima s'introduce per mezzo del sedere, se della quiete.

L

ľ

Pace.

Mella medaglia di Filippo.

Onna, che nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, & con la finistra vn'hasta. Per questa figura si dipinge la pace acquistata per propria virtù, & valore, & ciò denota l'hasta che tiene in mano.

Pace.

In vna medaglia di Vespasiano si vede scolpita.

Onna che da vna mano tiene vn ramo d'oliuo, dall'altra il Caduceo, & in vn'altra si vede con vn mazzo di spighe di grano, & col cornucopia, & con la fronte coronata d'oliuo.

Pace.

Nella medaglia di Tito.

D Onna che nella destra mano tiene vn ramo di palma, & nella sinistra vn'-

La palma promette premio à meriteuoli, l'hasta minaccia castigo à delinquenti, & queste due speranza, & timore mantengono gli huomini in quiete, & in pace.

Pace.

Nella Medaglia di Sergio Galba con nome di pace scolpita Stà.

Na donna di bell'aspetto, che siede, & nella destra mano tiene vn ramo d'vliuo, nella sinistra vna Claua con lettere.

Pax August. & S. C.

Nota questa figura la pace acquistata per valor dell'animo, & per vigor del corpo, l'animo si scopre nella bellezza, & nel sedere della donna. Il Corpo della Claua, istromento col quale Hercole soleua castigar g'inimici, con reprimere l'audacia de malsattori.

1 600

# ICONOLOGIA

Nella Medaglia di Traiano si fà solo.

Donna, che con la destra tiene vn ramo di vliuo, & con la sinistra vn Corno di dinitia.

Pace.

Et in vn' altra di Filippo si vede in sorma di Donna, che con la destra mano alza vn ramo d'vliuo, & con la sinista tiene yn'hasta con lettere Par sundata cum Persis, & di tutte queste potrà il diligente Pittore eleggere quella, che più gli parrà à proposito, & anche di molte sarne vna sola, come vedrà meglio potersi spiegare la sua intentione.

Pace.

Nella Medaglia di Claudio.

Na donna, che abballa il Caduceo verso la terra doue è vn serpe con sieri strauolgimenti, mostrando la diuersità de colori, il veleno che tiene, & con l'altra mano si scuopre gl'occhi con vn velo per non vedere il serpe, co queste lettere.

PAX ORB. TERR. AVG.

Chiamorno gli Latini Caduceo, perche al suo apparire faceua cadere tutte le

discordie, & fu per ciò l'insegna della pace.

Il cuoprirsi gli occhi col velo per non vedere il serpe, dimostra che la guerra rappresentata per il velenoso serpe, sia noiosa, & d'infinito danno, Onde Virgilio nel primo dell'Eneide sopra di ciò così disse.

Nulla salus bello, pacem te poscimus.

PACIFICO.

· Vedi alle Beatitudini la settima.

PASSIONE D'AMORE.

ONNA, che con van mano tiene vna verga, & con l'altra vna tazza, & appresso di se da vn lato vi saranno Leoni, Ors, Lupi, Cignali, Cani, & timbi; & dall'altra patte molti sassi. Si prende per la passione d'Amore Circe, come narra Onidio, & dissero gli Antichi esser vna Maga potentissima, che trassormana gli huomini d'sua voglia, & vossero, come habbiamo detto singisicare con estala passione d'Amore.

Tiene la verga, perche Homero nel libro x. dell'Odyss. singe che la detta donna hauendo dato à bere vn suo liquore à i compagni di Visse, toccatoli il

capo con la verga, li trasformatle in fiere.

La tazza, è per dinotare quei sughi d'herbe, & beuande, coi quali si dice, che saceua vscire gli huomini suori di sè, rendendoli à guisa di sassi, & bruti anima-li sopra di ciò ne ragiona Ouidio xiiij. lib. Metamors. con questi versi.

Nec mora misceri tosti iubet ordea grani, Mellaq; vimq; meri:cum laste coagula presso, Quiq; sub hac lateant furtim dulcedine succos, Advit; accipimus sacra data pocula dextra.

Et Vergilio nel 7.

Hing exaudiri gemitus, iraq; Leonum

Vinclarecusantum, & sera sub-nocte rudentum Setigeria; sues, atg: in prasepibus Visi Sauire ac forma magnorum plulare Lup orum: Quos hominum ex facie Dea saua potentibus berbis

Induerat Circe in vultus ac tergaferarum. Il che dinotano i diuersi animali, & la moltitudine de sassi; si che si deuc considerare, che la sopradetta figura è una espressione della passione d' Amore, la quale prende dominio in quegli huomini, che si lasciano otiosamente pigliare col gusto di cose diletteuoli, & piaceuoli al senso, che osfusca l'intelietto, & lor toglie in tutto la ragione, rendendogli quasi bruti animali di spetie diuerse conforme alla loro naturale inclinatione, con la natura di questa, & di quell'altra sorte di animali, cosi gl'Iracondi si dicono diuentar Orsi, & Leoni; i carnali Porci ; gl'inuidiosi Cani; i golosi Lupi, & altri.

### ATIENZA.

ONNA vestita di berrettino accompagnato col taneto, con vn giogo is spalla in sembiante modesto, & humile.

La patienza consiste in tollerare fortemente le cose auuerse, & è vno de principali effetti della fortezza, la quale si stende fin'al soffrire il giogo della seruiti, con l'animo intrepido, & costante, quando la necessità lo richiede . Però su de Sauij notate Catone d'animo vile, perche volle vecidere le stello, più tosto, più tosto, che viuere sotto il gouerno del Tiranno.

Il vestimento del colore detto, significa patienza, per auuicinarsi molto al nero, il quale nota in questo proposito, mortificatione, mala sodisfattione, & dolore; nondimeno perche la virtifra le auuersità non si smorza a fatto, si dene fare di colore berettino, che ritiene quella poca di viuacità, che è la sperane za di cambiare fortuna fra le miserie, & è vn'aspettare all'occaso del Sole, che di nuouo sorga la luce bella, e chiara, per illuminare il giorno, oscurato nelmiserie.

Il giogo, è significativo della patienza, la quale come si è detto, si essercita. solo nel tollerare le auuersità, con animo costante, & tranquillo. Et in questo proposito disse Christo Nostro Signore, che il suo giogo era suaue per il premio, che s'aspetta doppo l'osseruanza de suoi santi commandamenti; che sono va giogo, al quale volontieri sottomette il collo ogni Christiano, che habbia zele dell'honor di Dio.

· Patienza. Onna con un torchio acceso in una mano, con la quale versi cera lique fatta sopra l'altro braccio ignudo, & a piedi per terra vi saranno alcune lumache, le quali si pongono per la patienza, per scordar i tempi, & starsi molti g orni rinchiuse nelle toro cocciole sinche viene il tempo a proposito di vicir

fuora.

ana

1218

00

Patienza. Onna vestita di berrettino con le mani legate da vn paro di manette di ferro, & a canto vi sarà vno scoglio, dal quale esca acqua a goccia, a goccia, & cada sopra le manette di detta figura.

Per la quale si mostra, che ad vn'huomo, che sa aspettare ogni cosa succedefelicemente, & ancorche i principij di fortuna siano cattiui, aiutati poi da,
qualche sauore del Cielo, che non lascia mai senza premio i meriti dell'huomo, in vn punto nasce quel bene, che molti anni si era in vano desiderato. Di
questa sorte di patienza, & dell'esito selice, habbiamo de nostri memorabili essempij nella Corte di Roma, essendo solo per la patienza d'vn assidua seruiti,
molti atriuati all'honor del Cardinalato, & d'altri gradi importanti della Hierarchia Ecclesiastica; oue come Città sabricate nell'alte montagne, sono espostita gli occhi di tutto il mondo, & hanno occasione di farsi chiari per la virtù
dell'animo, come sono celebri per la degnità, & grandezza esteriore.

Ma quando bene non succedesse, che alla patienza sosse guiderdone la libertà in questa vita, come si vede cosi spesso, che la forza dell'acqua consumi il serro; non dobbiamo però perderci d'animo, parlando con quelli, che drizzano la loro seruitù a buon fine, anon all'ambitione, viuendo virtuosamente, sapendo le promesse satteci per la bocca di Christo Nostro Signore, che consistono in beni non corrottibili, dicendo In patientia vestra possidebitis animas vestras, & che è solito castigare, & correggere in questa vita quelli, che ama, e

desidera premiare nell'altra.

Patienza.

D'Onna d'età matura, a sedere sopra vu sasso, con le mani in modo, che mostri segno di dolore, & con li piedi ignudi sopra vu sassio di spine.

La patienza si scuopre nel sopportare i dolori del corpo, & dell'animo: pe-

rd si dipinge la presente figura iu quest'atto.

Le spine sono quelle punture, che toccano nell'honore, di nella robba, di nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioè danno sastidio nel corso degli assetti terreni; mondimeno lasciano libera la testa, & le altre membra più nobili; perche vn'anima ben regolata, & ben disposta sopra alla stabilità della virtù, non proua il danno sondato nelle cose terrene.

Il sedere sopra il sasso, dimostra esser dura cosa saper reggere la patienza con

animo tranquillo, mà che facilmente si supera.

PAZZIA

N'huomo di età vitile, vestito di lungo, & di color nero, starà ridente, & à cauallo sopra vna canna, nella destra mano terrà vna girella di earta istromento piaceuole, & trastullo de fanciulli, li quali con gran studio lo

fanno girare al vento.

La pazzia si sa convenientemente nel modo sopradetto; perche non è altro l'esser pazzo, secondo il nostro modo di parlare, che sar le cose senza decoro, se suor del commune vso de gli huomini per privatione di discorso senza tagione verissimile, ò stimolo di Religione. Quindi è, che si dice communemente esser meglio essercitare la pazzia con molti, che esser sauio con pochi; perche misurandosi la nostra sauiezza dalla nostra cognitione, e conoscendosi più ordinariamente in molti, che in pochi, par che quelli, non questi, si debbano seguitare i percioche il più degl'huomini misurando la bonta dell'attioni altribi

conle

con le sue, approuarà quei costumi, che a' suoi si assomigliano; or de è necessario per acquistare questo buon cocetto, all'opinione d'altruinelle sue attioni, accostarsi Quindi è, che nelli honori vno si stima selice; perche dal maggior numero de gli huomini questi sono stimati gran parte della selicità, nella pouertà si giudica ciascuno meschino, perche da molti tale si vede reputato; Et di questa pazzia, & di questa sauiezza, si parla sempre sempre da gi nuomini non bastando l'ali del nostro sapere, à conoscere quella, che è netta di questi accidenti, & di queste intentioni. Onde ruputandosi sauiezza nella Città ad vn'huomo di età matura, trattare de reggimenti della sameglia, & della Republica; Pazzia si dirà ragioneuolmente alienarsi da queste attioni, per essercitare giuochi puerili, & di nessun momento; ma in quanto alla commune opinione degli huomini, ci dobbiamo guardare di non lasciarsi ingannare dalle salse opinioni del volgo contrarie alla vera virtù, quantunque il volgo sia in grandissimo numero, che infinita è la turba delli sciocchi.

Il riso è facilmente indicio di pazzia, secondo il detto di Salamone; però se rede, che gli huomini riputati sauj, poco ridono, & Christo N. Sig. che tà la

vera sauiezza, & sapienza, non si legge, che ridesse giamai.

PAZZIA.

Come rappresentata nell'Incoronatione del Petrarcha.

NA giouane scapigliata, & scalza con vna pelle d'Orso ad armacollo, il vestimento di color cangiante, nella destra mano teneua vna condela accesa, hauendo vicino il Sole.

Pazzia, è nome generale d'ogni alteratione, che cade nella mente dell'huomo, ò per malenconia, ò per itacondia, ò per dolore, ò per timore, ò che vie-

ne d'imperfettione naturale.

Giouane, scapigliata, & scalza di dipinge; percioche il pazzonon stima se medesimo, ne altri, & è l'entano d'ogni politica conversatione, per non conoscere il bene di quella, & non per fine di contemplatione, ò dispregio del Mondo per amor'di Dio; e ciò dico per rispetto di quelli, ch'hauendo gid domati gli affetti loro per la conversatione, si ritirano a vita solitaria.

Il color cangiante del vestimento, denota instabilità, che regna nella pazzia. La pelle d'Orso, significa che i pazzi per il più si reggono dall'ira; percioche

si veggono quasi continuamente sar diuerse strauagantie.

Tiene con la sinistra mano vna candela accesa vicino il Sole; perche è segno veramente di pazzia presumere di vedere più per sozza d'vn picciolo lumicino, che per mezzo della gran virtù del Sole, che sì mirabilmente risplende.

PAVRA.

ONNA con faccia picciola, & smorta; la picciolezza arguisce, come dicono i Fisognomiti pufillanimità, & starà in atto di suggite con spauento, & con le mani alzate in alto: hauerà i capelli drizzati per l'essetto della paura, & alle spalle vi sarà vn mostro spauenteuole; si può vedere quanto si detto del timore, & dello spauento, i quali sono assetti, d similissimi, d gli stefficon la disserenza solo del più, & del meno.

PECCATO.

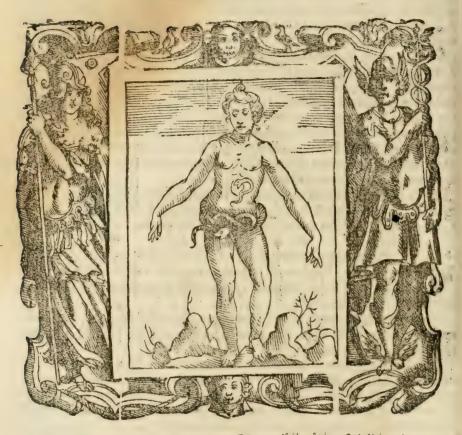

OVANE, cieco, ignudo, & nero; il quale mostri di caminare per sie precipitose, & distorte; cinto a trauerso da vna serpe, con vn verme, che penetrando il lato manco, gli roda il cuore:

Il Peccato si dipinge giouane, & cieco per l'imprudenza, & cecità di colui che lo commerte, non essendo il peccato per se stello altro, che vna trasgressione delle leggi, & vno deuiar dal bene, com'anco d cesi.

Peccato è quell'error, che'l voler uuole, E la ragion non regola, ò reprime, Ma consente co'l senso all'atto, e l'vso.

Si sa ignudo, & nero, perche il peccato spoglia della gratia, & prima a satto del candore della virtù, stando in pericolo di precipiture per l'incertezza della Morte, che lo tira nell'Inferno, se non si aiuta con la penitentia, & col dolore.

DICESARE RIPA.

E circondato dal serpente, perche il peccato è vua vua signoria del Dista o nostro nemico, il quale cerca continuamente ingannarci con sinte apparenze di bene, sperandone sempre il successo, che ne hebbe con la prima nostra Madre infelice.

Il verme al cuore, è il verme della conscienza, ò la conscienza stessa, che dicono i Theologi, la quale stimola, & rode l'anima peccatrice, & sen pre stà viuace, & gagliardo, sin che nel peccato sente il polso, & il sangue, onde prea-

de il vigore, & si nodrisce.

PECVNIA.

DONNA vestita di giallo, di bianco, & di tanè scuro, in capo hauerà vna bella acconciatura, sopra la quale vi sarà vna Ciuetta, & terrà in mano alcuni torsegli, & pile.

I colori del vestimento significano le sorte delle monete, le quali si sanno d'oro, d'argento, & di metallo; con li torselli, & le pise, che sono stromenti da

battere monete.

La Ciuetta presso a' Greci significaua danari, perche per gratificare gli Atheniesi, che per insegna portauano quest'animale, quasi tutti i Greci lo stampaua-

no nelle monete loro, come scriue Plutarco nella vina di Lisandro.

Si nota ancora la pecunia con le Nottole, le quali in Athene si stampauano nelle monete per vna memorabile astutia di vn Seruitore di Gilippo pur in Atene, raccontata dal medesimo Plutarco nell'istesso luogo; Perche hauendo carico questo Gilippo di trasportare vna pecunia in Lacedemonia, buona parte ne occultò sotto le tegole del tetto di casa, il che hauendo veduto il detto suo Seruidore, & essendo legge appresso di coloro, che non si douesse credere al Seruidore, che testificaua in pregiuditio del suo propio Padrone, disse loro in giuditio, che sotto le tegole della Casa del suo Padrone vi era grandissima quantità di Nottole. Il che essendo inteso da gli accorti Giudici, rintegrorno la Republica di quel danaro, lodando l'accortezza del Seruidore, & dimandorno poi in alcune occasioni il danaro col nome di Nottole.

PELLEGRINAGGIO.

H VOMO in habito di Pellegrino, ma che habbia rasa la metà della testa, & similmente della barba, & dalla destra habbia i capelli longhissimi, che gli pendano sopra le spalle, & similmente la metà della barba longa, & hirsuta per imitare gli Egitij, i quali in questo modo dipingeuano il Pellegrinaggio; & la cagione sù, che essendo Orinide partito per l'espeditione contro li Giganti in dieci anni, che stette lontano sempre con gran studio, coltiud la barba, & la testa; poi ritornato in Egitto adoprò il rasoio. Gli Egittij volendo denotare poi il suo Pellegrinaggio col selice successo del ritorno, lo dipingeuano nel modo detto; il che poi ancora secero per esprimere ogni sorte di Pellegrinaggio.

Hauerà nella destra mano vn Bordone, sopra del quale vi sarà vna rondine; perche questo vccello, secondo, che hanno osseruato gli Antichi, subbito ch'ha incominciato a volare, si parte, & và lontano dal padre, & dalla ma-

dre pellegrinando.

# ICONOLOGIA

PARSIMONIA.

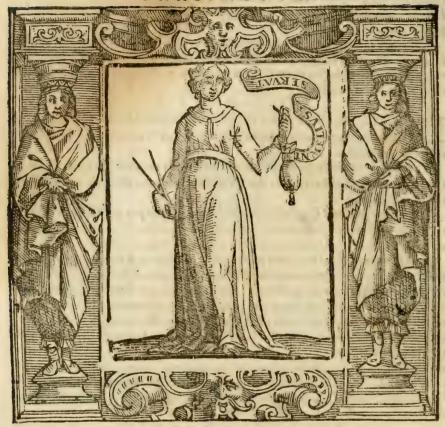

ONNA di età virile, vestita d'habito semplice, & senza ornamento alcuno, con la destra mano tenghi vn compasso, & nella sinistra vna borsa piena di danari legata, con vna cartella riuolta in bei giri con vn motto, che dichi IN MELIVS SERVAT.

Parsimonia è vna delle due patti principali della liberalità, che consiste nel sitenersi dalle spese, che non sono conformi alla ragione. & trasgrediscono il mezzo. Maiorem censu desine cultum, dice Horatio Sat. 3. l. 2. cio è lassa andare le spese superflue maggiori dell'entrata; il che si sa con la Parsimonia, laquale delle quattro parti della prudenza, che consisteno intorno li beni di fortuna tre ne possiede. Nam circa bonum prudentia quadrupliciter segerit, cum aut adipiscitur bona, aut tuetur, aut adauget, aut prudentie vittur, hi prudentia aliarumo; vittutum sunt canones; talmente che se li canoni della prudenza circa la facoltà, sono di quattro sorti; secondo Plutarcho ad'Apollonio, ouero quando s'acquista la robba, è si conserua, ò si accresce, ò si adopera prudente.

mente:

DICESARE RIPA.

mente; Certo che la Parsi monia prudentemente adopta la rebba, l'accute, & la conserva; Eschine Filosofo Socratico soleua auuertire, che da le stello pie gliaua ad'vsura con lo sminuire la spesa circa il vitto, consorme a quel derto, Mag num vectigal parsimonia, gran tiibuto è la parsimonia, poiche ottima tie solutione è per accrescere l'entrata il reformar le spese: & però Aristotile de per configlio alle comunità, che s'vsi la parsimonia, in questa maniera secondo la traduttione del Mureto. Primum quidem nosse oportet quantum ex quaqu re ciuitas capiat. Notis esse debent sumptus, quos facit ciuitas, vt si quis superuacaneus estollantur, fi quis iusto maior minuatur. Opulentiores enimfiunt non ij modo, qui ad opes aliquid addunt , sed ij quoq; qui de sumptibus detrabunt. Cost li capi di famiglia deuono primieramente considerate l'entrata, ch' hanno, & poi hauer riguardato alle fpele, che si fanno per casa per tor via le superflue, & fminuire quelle, che son o maggiori del douere, impercioche diuentano più ricchi non solo coloro, che aggi ungono alla robba qualche cosa, ma quelli anchora, che si leuano da le spele, Et in Seneca de Tranquillitate cap. 9.a proposito della Parsimonia quest'altra bellissima sentenza, che così dice, Placebit autem hæc nobis mensura, si prius parsimonia placuerit sine qua nec vllæ opes sufficiunt. nec vlle satis patent.

Si fà di età virile, percioche in questo stato l'huomo è fatto ca pace di ragio.

ne, & opera secondo l'vtile, & honore,

L'habito semplice, & senza artificio, denota che la parsimonia è lontana da ogni spesa vana, & superflua; onde sopra di ciò S. Ambrosio ad Vercellen, cos dice. Nihil tam necessarium, quam cognoscere quod sit necessarium.

Il compasso, significa l'ordine, & misura in tutte le cose; percioche si come il compasso non esce punto dalla sua circonferenza, cosi la parsimonia non

eccede il modo dell'honesto, & del ragionevole,

La borsa co'l motto in melius seruat, dimostra che è maggior industria, & honore il conseruare quello, che si hà, che acquistare quello, che manca, come dimostra Claudiano lib. 2, In Stilicon.

Plus est sernasse repertum. Quam quasisse decus. Et Ouidio lib. 2. de Arte Amandi.

Non minor est virtus, quam quarere porta tueri.

Casus inest illic; hic erit artis opus.

ARTIALITA.

ONNA brutta, che tenghi la destra mano serrata, & il braccio alquento raccolto verso il petto, & il sinistro steso con la mano aperta, e. per acconciatura del capo vna cartella con vn morto, che dica EADEM NON OMNIBVS. Terrà il viso riuolto, & che guardi dalla parte sinistra, & sotto li piedi vn paro di bilancie.

Partialità è vitio, & è contrario alla giustitia, essendo che non da a tutti quel lo, che gli si conuiene, come benissimo lo dimostra il motto sopra detto; & S. Tommalo lopra di ciò in seconda, secundæ q. 63. art. 4. così dice: Acceptio personarum: est inaqualitas institua distributiva, iuquantum aliquid attribui-

tur alicui præter proportionem.

Brutta si dipinge, percioche in essa si comprendono molti vitij; onde Origene sopra il salmo 37. Homel. 1. dimostra, che la bruttezza della saccia, è sigura del peccato disordinatamente commesso, & essendo la partialità peccato
gravissimo dell'ingiustitia, gli si conviene l'essere bruttissima, & abomineuole ad ogn' vno, & Cicerone in 2. Tuscu. Nihil ess malum, nisi quod turpe
ant vitiosum est.

Il tenere la destra mano serrata, & raccolta, & la sinistra stesa, & aperta significa, che la partialità opera non secondo la giustitia, che con somma persettione dà con ambi le mani à ciascuno quanto gli si convenghi, ma guidata da l'interesse, ò altra perversa causa, distribuisce ingiustamente senza hauere riguardo al giusto, & al ragionevole; come benissimo testifica Innocentio lib.z. De vilitate conditionis humana. Vos non attenditis merita causarum, sed personarum, non iura sed munera, non quod ratio distet sed quod voluntas affestet, non quod sentiat, sed quod mens cupiat, non quod liceat, sed quod libeat.

Il tenere il visoriuolto dalla patre sinistra, dimostra che il partiale non ha l'animo retto, ne di volgere la mente al vero, ma più a vno, che all'altro, come partiale, & nemico del bene operare; onde Aristotile nel primo libro della Rettorica a questo proposito, così dice. Amor, & odium & proprium commodum

fape faciunt iudicem non coznoscere verum.

Le bilancie sotto li piedi, significano tanto più la peruersa natura di questa peste, poiche essendo continuamente contratia al giusto, con dispregio cercadi conculcare la retta giustitia. Si potrà anco per fare differente questa figura, oltra il tenere le bilancie sotto li piedi, che con la sinistra mano porgessi qualche dono ad vno fanciullo di bellissimo aspetto, nobilmente vestito, & coronato con vna ghirianda di lauro, & con la destra mano scacciasi con vna sserza vn'altro fanciullo simile al primo, & coronato di lauro anch'egli, che ciò dimostra il merito dell'vno, & l'altro fanciullo, & le mala inclinacione, & opera peruersa di questa iniqua, & scelerata partialità.

PENA.

DONNA di brutto aspetto, con bocca aperta in atto di gridare, con habito mesto, e maninconico, & in diuerse parti stracciato, con vna sserza in mano, sarà zoppa da vn piè, con vna gamba di legno, mostri discendere vna gran cauerna, & si sustenti con satica sopra le crocciole.

Fra la penitentia, e la pena vi è questa disferenza particolare, che la penitentia si genera con la volontà, & consenso dell' huomo, che già si duole degl' etrori comessi; ma la pena, è quella che il giuditio, ò de gl' huomini, ò di Dio dà a peccatori senza stimolo di pentimeto, ò desiderio di sodissare co le buone opere.

Per mostrare adonque questa circostanza così importante, che si ritroua nella pena: si dipinge la sua figura brutta d'aspetto, in atto di gridare, per mostrare il desiderio di sar resistenza, ò per vendicarsi per la violenza del giuditio.

Si dipinge con la sferza, e con la gamba di legno, conotcendofi cost che non puo caminare di sua propria volontà, & la forza altrui, ouero il giuditio. Di-

uino

uino spesse volte conducano l'huomo al precipitio, & al merito degno dell'attioni scelerate, al quale se ben mal volentieri si camina, & con guai, non si perde affatto nondimeno il vigore, perche il lume dell'intelletto, & il vermedella conscienza detto di sopra, sanno che à forza si conosce l'errore, & il merito del castigo, che si pate.

PENITENTIA.

DONNA estenuata, & macilente in viso, con habito manenconico, e pouero, risguardi con molta attentione verso il Cielo, e tenga con ambi le mani vna Craticola, la quale si pone per segno della vera penitentia da sacri Theologi; perche come essa è mezzo sra la cosa, che si cuoce, & il suoco, così la penitentia è mezzana fra i dolori del peccatore, & l'amor di Dio, ilquale è motore di essi,

Hà la penitentla tre parti principali, che sono, contritione, confessione, & sodisfattione, però si potrà dire, che la contritione s'accenni con l'aspetto malenconico, e doloroso; la contessione con la faccia riuolta al cielo in segno di dimandare perdono, facendola però a' Sacerdoti approuati; & la sodisattione con la craticola istromento proportionato alla pena temporale, dalla quale si

misura ancor il merito di questa virtù viua, e vitale.

Penitenza.

Onna con la veste di color berettino, la quale sarà tutta rotta, & squarciata, starà questa figura mesta, piangendo, con vn fascetto di spine invna mano, & nell'altra con vn pesce, perche la penitentia deue essere condita col digiuno, e col ramarico.

Penitenza.

Onna vecchia, & canuta vestita d'vn panno di color bianco, ma tutto macchiato, & stia a sedere in luogo solitario sopra vna pietra, donde esca vn sonte, nesquale specchiandosi col capo chino versi molte lachrime stando in atto di spogliarsi.

La penitenza è vn dolore de peccati più per amor di Dio, che per timor delle pene; il qual dolore nascendo dal cuore scerne sè stesso, & la bruttura delle sue attioni passate se però si rappresenta questa Donna che mirandosi nel sonte, & vedendosi già consumata dalla vecchiaia, piange il tempo passato male spesce, & significato per le sezzure nella candida veste, che è l'innocentia donateci per mezzo del sacro Battesimo, & contaminata per la nostra colpa.

La pietra oue siede, & si posa, non è altro che Christo Nostro Saluatore, soprail quale il peccator sèdendo, cioè sermandosi col pensiero alla contemplatione del sonte, che è la gratia, laquale da lui scaturisce, come dice egli alla Samaritana; si spoglia della veste imbrattata per lauarla nel sonte; lauandosi, efacendosi candida l'anima per mezzo della penitenza, la quale è sacramento hauuto per noi da mera benignità di lui. Però disse Dauid a Dio. Signore tu ml lauerai, e mi satò più bianco della neue.

Il luogo solitario, fignifica il secreto del cuore, nel quale ritirandosi, & dalle vanità mondane allontanandosi la mente, troua la pace di Dio, & col dolore de

peccati torna in gratia,

PENITENZA.



Onna macilente, & vestita di cilicio, terrà nella man destra vna sferza, & nella sinistra vna croce, nella quale riguardi sisamente.

Il cicilio, significa, che il Penitente deue menar la vita lontana dalle delitie,

& non accarezzare la carne.

La disciplina, è la correttione di se stesso, & la croce la patienza, per la conformità, che il penitente acquista con l'istesso Christo, & per lo dispregio del mondo, conforme alle sue parole, che dicono. Qui non tollit Crucem suam, es sequitur me, non potest meus esse discipulus.

Penitenza, descritta da Ausonio Gallo, in questi versi.

Sum Dea, cui nomen cum Cicero ipsi dedit,

Sum Dea, qua fasti non fastiq; exigo panas,

Nempe ut paniteat sic Metanaa vocor.

PENSIERO.

H VOMO vestito di nero, con l'acconciatura di capo piena di noccioli di persico, hauerà per la veste molte spine voltate con le punte verso la carne.

I noccioli di persico, mostrano, che come essi sono divisi da molti, & varij canaletti, ancorche siano di materia soda, e dura, così è l'anima nostra, la quale ancorche sia immortale, è divisa nondimeno da pensieri in varie parti, co-

me bene auuerte il Pierio.

Le spine, ci manisestano, che non altramente pungono, e tormentano i pensieri Panimo; che le spine tormentino, & assiiggano il corpo dell'huomo, dandogli peccasione di malinconia, che si nota nel color nero della veste.

Pensiero.

Vomo vecchio, pallido, magro, e malinconico vestito di cangiante, con capelli riuolti in sù, con vn par d'ali al capo, & alle spalle, hauerà apopoggiato la guancia sopra la sinistra mano, e con la destra terra vn viluppo di filo tutto intrigato, con vn'Aquila appresso.

Vecchio si rappresenta, per esser i pensiezi più scolpiti, e più potenti nell'età

vecchia, che nella giouentù.

E pallido, magro, & malenconico, perche i pensieri, & massime quelli a che nascono da qualche dispiacere, sono cagioni, che l'huomo se n'assiligge, marcera, e consuma.

Il vestimento di cangiante, fignifica, che i pensieri sono diuersi, & da vn'-

hora all'altra ne forgono infiniti, come dice il Petrarcha nella canz. xvij.

A ciascun passo nasce on pensier nono.

Alato si finge dal medesimo nel Sonetto 83. dicendo.

Volo con l'ali de' pensieri al Cielo.

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che il pensiero, è vn velocissimo moto della mente, il quale vola subbito done so volge l'intentione, & è capre ce di tutte l'imagini passate, presenti, e suture.

Et il Sig. Bernardo Taffo, sopra di ciò cosi dice. Se di penne giamai candide, & belle

V'ornaste pensier miei le spalle, e'l petto,
Per inalzarui al regno de le stelle,
Col fauor di selice, & chiaro oggetto:
Ornateu'hor, che sian proprio di quelle,
Che di poggiar per l'aria hanno diletto,
Viate a ricercar il mondo intorno

Et mirar oue nasce, & more il giorno.

I capelli rinolti in sù, e la finistra mano alla guancia, sono segni dell' eleur-

tione della mente, nata per la quiete del corpo.

Il viluppo di filo intricato, è simile al pensiero, il quale quanto puì s'aggira, tarto più moltiplica, & sistà maggiore, & alle volte s'intriga di modo, che sa perdere la speranza di strigarsi, e cresce per nuocer a se stesso con le proprie. Forze; & è vero, che alle volte il pensiero dà risolutione a' uegoti, & trouz.

Strada

ICONOLOGIA

strada da suilupparsi de fastidij; il che ancora dimostra il filo, ilquale su guida & Theseo, & è guida ancora a tutti gl'huomini prudenti per vscire da laberinti che porta seco la vita nostra mortale, & per mostrare la nobiltà del pensiero, vi si dipinge l'Aquila, vccello nobile, & di gran volo,

PENTIMENTO.

7 N'huomo, che stia con ambi le mani ad vn'aratro, in atto di voler lauorare la terra, e con la faccia guardi dietro con la testa piegata in modo, che mostri assatto alienatione d'animo da quella attione, alla quale s'era applicato, & è conforme alle parole di Christo Signor Nostro, nel Vangelo. Pentimento de' Peccati.

Y Vomo vestito di nero, fodrato di tanè, starà inginocchione, percotendose con la destra mano il petto, col capo alquanto chino, con gli occhi riuol-

ti al cielo, piangendo dirottamente, hauerà vn Pellicano a canto.

Pentimento, è quel dolore, e quella puntura, che tormenta, & affligge l'huomo, per la bruttezza, dishonore, e danno dell'error commesso, giudicato dalla conscienza; onde il Profeta nel salmo 28. così dice. Non è pace nell'ossa mie dalla faccia del peccato mio.

Il color del vestimento, & il percuotersi il petto, significano dolore, & ren-

dersi in colpa degl'errori commessi, per le ragioni dette di sopra.

Lo stare inginocchioni mirando il Cielo, è dimandar perdono delle offese

fatte a Dio per propria colpa.

Il Pellicano, dice S. Girolamo, che doppo hauer col becco vecise i suoi figliuoli, stà tre giorni nel nido continuamente piangendo, il che è vero effetto del pentiméto, come disse il Ruscelli nell'impresa del Cardinale d'Augusta à simil propolito: Delle lagrime parla Ouidio nel lib. 9. delle Metamorf, nell' Allegoria di Bibli trasmutata in fonte, per essempio, che quando ei vediamo giun ti à penitentia di qualche nostro errore, debbiamo risoluerci in lagrime, per segno, che samo veramente pentiti.

## ERFETTIONE. Di Pier Lione Casella.

ONNA vestita d'oro, mostri le mammelle, & tutto il petto scoperto, statà dentro al cerchio del Zodiaco, dilegnando col compallo nella sinistra mano vn circolo, il quale si scolpisca quali finito,

Il vestimento d'oro, le si deue per la perfettione, che ha fra tutti i metalli.

Le mammelle, insieme col petto scoperto, significano vna parte della perfercione molto principale, che è di nudrire altrui, & esser pronto a communicare i proprij beni, esiendo cosa più perfetta il dare, che il riceuete i beneficij; laonde Iddio, che è infinita perfettione, a tutti dà, non riceuendo cosa alcuna dalle sue creature.

Il compasso, onde ella descriue il cerchio, è cerchio, è perfetta figura fra le Matematiche, & gli Antichi offeruauano (come narra Pierio Valeriano libro

" selling

39.) che fatto il facrificio, si bagnasse un circolo nell'altare col sangue delle vittime, raccolto in un vaso con molta Religione, & questo era quella parola sacrata, che soleuano proferire in Greco Teleiestha, cioè hauer senito, laqual
diceuano essere inditio di persettione, essendo quella da ogni parte la più persetta sigura di tutte l'altre, & il cerchio del Zodiaco è simbolo della ragione, &
è debita, & conueneuole misura dell'attioni persette.

PERFIDIA.

DONNA vestita del color del verderame, & in ambidue le mani tenga vn Serpente significativo, secondo che si caua d'Aristotile, d'estrema persidia,

PERPATVITA.

Vedi Eternità . .

PERSECVTIONE.

ONNA vestita del colore del verderame, accompagnato col color del la ruggine, alle spalle porti l'ali, & nella sinistra tenghi vn'arco, stando in atto di voler co pire, & hauerà a' piedi vn Cocodrillo.

Il color del verderame, & della ruggine, significa il fine della persecutione,

che è di consumar altrui, danneggiando, ò nell'honore, ò nella robba.

L'ali, significano, che la persecutione, è sempre presta, & veloce al mai

Tiene l'arco per serire etiandio di lontano con parole malediche :

Il Cocodrillo le si dipinge appresso, perche perseguita, e vuol guerra solo com quelli, che suggono, così la persecutione non si può dimandare con questo mondo, se non è forza essercitata in persona, che non voglia, ò non si curi di resistere con le sorze proprie. Però persecutione su quella de' Santi Martiri, che si lasciauano dar la morte, senza pensero d'essender altri, & è persecutione quele la de gl'inuidiosi, e detrattori, che cercano leuar sempre la sama alle persona d'honore, non pensando mai ad altro, se non all'vtile proprio.

PERICOLO.

N giouane, che caminando per via piena d'herbette, & siero calpetti vn serpente, il quale riuolgendosi stia in atto siero di morsicargli la gamba, gli sia vicino dalla parte destra vn percipitio, & dalla sinistra vn torrente d'acqua. Sarà appoggiato ad'via debol canna, & dal cielo si veggia cadere vn solgore.

Ancorche lo staro, & la vita si del Giouane, come del vecchio sia fallace, & dubbiosa, dicendo il Signor Dio generalmente a tutti, Estote parati quia nescitis, neque diem, neque horam, tuttauia il giouane sià in maggior pericolo del vecchio per l'audaucia, ardire, & vigore, il quale lo sa, che precipitosamente

fi esponghi ad'infiniti pericoli.

Il caminare per via folta d'herbette, & fiori riceuendo dal calpestato serpente inauuedutamente aspra pontura, ne dimostra, che l'huomo caminando per la seria via delle caduce prosperità di questo mondo, quando meno ci penso.

Viene

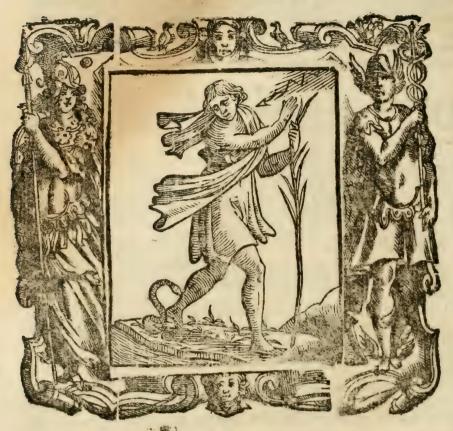

viene oppresso in vn momento a l'improuiso di qualche calamitoso caso, potremo anco dire, che la via piena d'herbette, & siori vicino al precipitio, & al torrente dell'acqua, che significhi mentre si sa il passaggio di questa miserabil vita per la via delli piaceri, e delitie mondane, che tanto si porti pericolo in acqua, quanto in terra, e che caminando noi senza, consideratione nobile, e virtuosa, o che si casca nel mare delle miserie, o nel precipitio dell'eterna dannatione.

La canna ne dimostra la fragilità della nostra vita, la quale di continuo stà in pericolo, essendo che si appoggia bene spesso alle cose caduche, & frali, &

non a quelle di vera lode, & degna consideratione.

Il folgore nella guisa, che dicemmo, ci dimostra, che non solo in terra, & nell'acque siamo sottoposti ad'infiniti pericoli, come habbiamo detto; ma in altre all'inclinatione de i Cieli, i quali influiscono i loro effetti per quanto posso inclinare, & si può dire, che il Signor Dio alle volte permette, che noi siamo castigati per i nostri demeriti con gl'accidenti, & disgratie, che ci auuengono, dicendo San Pauolo. Peccatum autem cum suerit consumatum generat mortem;

nà la

ne la potenza humana può far resistenza alla grandezza, & potesta di chi diede legge, & termine al tutto: Nulla giouò ad' Eschilo Poeta Tragico d'andare in campagna amena per ischifare il pericolo della morte predettali, poiche
vn' Aquila portando tra gli arrigli per atia vna testuggine, la lassò cadere sopra
il capo caluo dell'infelice Poeta, credendosi sosse vna pietra, & in tal guisa incorse nella morte in quel medesimo giorno, nel quale temeua di morire, come riserisce Plinio lib. x, cap. 3.

PERSEVERANZA.

N fanciullo, il quale con le mani si sostenga ad vn ramo di palma alzato assai da terra.

Per la fanciullezza, si mostrano le prime impiegature dell'animo in bene, tenendosi alla palma, che significa virtu, per non sapere star soggetta a pesi, come si è detto altre volte, ma s'alza quando il peso gli s'aggraua sopra, come la virtu, che si conosce quando il vitio gli da occasione di sar resistenza, e perde sè stessa la perseueranza, sasciando le buone opere, come il fanciullo spinto non può lasciare il ramo della palma, dal quale stà pendente, de lontano da terra, che insieme con esso non lascianchora la vita cadendo. Pero la Perseueranza, come disse Cicerone nella Retthorica, si contrapone alla pertinacia, se e vna sermezza, e stabilità perpetua del voler nostro, vetta, e gouernata dalla ragione in quanto è necessaria all'attioni honeste dell'huomo.

Perseueranza.

Onna vestita di bianco, & nero, che significano, per essere l'estremità de' colori, proposito sermo, in capo hauerà via ghirlanda di siori di velluto, altrimenti detto amaranto, il qual siore si conserua colto, & dapoi, che tutti gl'altri siori son mancati, bagnato con l'acqua ritorna viuo, & sà le ghirlande per l'inuerno, & questa sua persetta natura gli hà trouato il nome deriuato dal non marcirsi mai, così la Perseueranza si conserua, & mantiene nello stato, & nell'esser suo. Abbraccia vn'Alloro, il quale arbore è posto dal Ru scelli, come ancora dal Doni, per la perseueranza, riguardando l'essetto di mantenere le frondi, e la scorza sempre verde.

Potrà ancora farsi detta figura vestita di turchino, per simiglianza del color

celeste, il quale non si trasmuta mai per se stesso.

Perseueranza, come dipinta nel Palazzo del Card.b.m.

Orsino, a Pasquino.

Onna, che con la destra mano tiene vna serpe, riuolta in circolo, tenendo la coda in bocca, e con la sinistra vn mazzo di corde d' Archibugio accese.

PERSVASIONE.

NA Matrona in habito honesto, con bella acconciatura di capo, sopra alla quale vi sia vna lingua, & a' piè d'essa lingua vn'occhio, sarà stretta con moite corde, & ligaccie d'ovo, terrà con ambi le mani vn corda, allaquale sia legato vn'animale con tre teste, l'yna di Cane, l'altra di Gatto, la zerza di Scimia. PERSVASIONE.

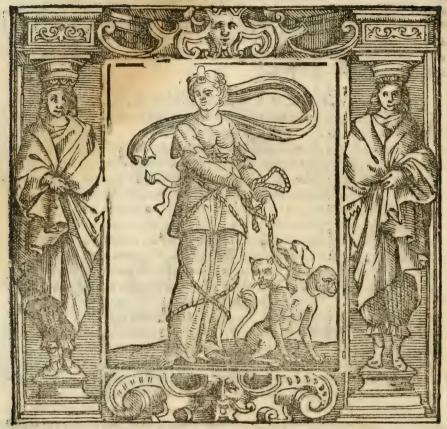

Là lingua per esser il più principale, opiù necessario istromento da persuadere altrui, si dipingerà nell'acconciatura della testa, che si faceua da gli Egittij Antichi, per dimostrare le parole, e la persuasione senza arte, e solo con l'aiuto della natura.

Per mostrare poi vn parlare aiutato da molto essercitio, & da grand' atte, faceuano vn' occhio alquanto sanguigno, perche come il sangue è la sede dell'anima, secondo il detto d'alcuni Filosofi, così il parlare con arte, è la sede delle sue attioni, e come l'occhio è finestra, onde ella vede, così il parlare è finestra, ond'è veduta da gl'altri.

Le ligaccie dell'oro per la vita, dimostrano, che la persuasione non è altro, che vn' esser cattiuato ad altrui, e legato con la destrezza, e soauità dell'elo-

quente parlare.

L'animale di tre faccie, mostra la necessità di tre cose, che deue hauere colui, che dà luogo in se stello alla persuasione; prima deue esser fatto beneuolo, il

che fi

che si mostra con la saccia di Cane, che accarezza per suo interesse. Deue ancora satsi docile, cio che sappia quello, che gli si deue persuadere, ciò si dimostra con la Scimia, che sra tutti gli altri animali pare, che capisca meglio i concetti de gl'huomini. Anchora si deue sar attento, e si dimostra ciò col Gatto, che nelle sue attioni è diligentissimo, attentissimo. Tiene la corda dei detto animale con ambi le mani; perche se la persuasione non hà questi messaggiori, ò non si genera, ò debolmente camina.

PERTINACIA.

ONNA vestita di nero, con molta edera, che gli nasca sopra il vestito, & in capo terrà vn dado di piombo.

il color del vestimento figuifica fermezza, stabilità, & ignoranza, i quali effetti sono notati per l'oscurità sua, e da questi effetti nasce la pertinacia.

Per questa cagione, si pone il dado di piombo in capo, il quale è graue, edifficile da muouersi, & il piombo è inditio dell'ignoranza, come habbiamo detto al suo luogo; & si ramenta come madre, e nudrice della pertinacia.

L'Edera abbarbicatale addosso, si sa per dimostrare, che l'opinioni de gli ostinati ne gl'animi loro, sanno l'essetto, che sa l'edera nel suo luogo que si tratta hauer buon sondamento, la quale ie bene si radica, non perde il vigore, & se bene si sa diligenza, pur molte volte sa cadere in terra in luogo medesimo, sopra il quale si sostentana.

PERTVRBATIONE.

DONNA vestita di varij colori, con vn Mantice in mano.

La perturbatione nella vita dell'huomo, nasce dal disordine delle prime quailtà nell'anima, nasce dal disordine delle opinioni de Magistrati, e de' Popoli; talche col disordine si cagiona, e si conosce il consuso ordine delle perturbationi, non essenda altro il disordine, che disunione, & inequalità. Dunque la perturbatione nasce dall'inequalità; il che si mostra col Mantice, che col vento souerchio desta la calidità del suoco, e maggiormente l'accende, & oue non sono motiui contrarij non può esser perturbatione; però la mescolanza de colori mostra consusione delle passioni.

PESTE ouero
PESTILENTIA.

DONNA vestita di color tanè oscuro, hauerà la saccia smorta, & spauen teuole, la fronte sasciata, le braccia, e le gambe ignude, la veste sarà aperta da fianchi, & per l'apertura si vedra la camiscia imbrattata, & sporca; parimente si vedranno le mammelle anch'esse sozze, & ricoperte da vin velo trasparente, & a' piedi d'essa vi sarà vin Lupo.

menti de' vecchi.

Il Lupo fignifica pestilenza; però secondo, che dice Philostrato, vedendo Palamede scorrere alcuni Lupi per il monte Ideo, sece sacrificare ad Apollo,

K sperando

spet undo souvenire al pericolo della peste, il quale vedeua soprastare; & si sa a. tempo di peste vedersi per le campagne più Lupi dell'ordenario.

Peste, o Pestilentia.

Onna vecchia, macilente, & spauenteuole, di carnagione gialla, sarà scapigliata, & in capo hauerà vna ghirlanda di nuuoli oscuri, tarà vestita di color bigio, sparfo d'humori, e vapori, di color giallaccio, starà a sedere sopra alcune pelli d'agnelli, di pecore, & altri animali, tenendo in mano vn flagello con le corde accolte sanguinose.

Come è questa figura per la vecchiezza, & color macilente, spiaceuole a vedere, cosi la peste per la brutta, e malinconica apparenza vniuersale, è horribile, e détestabile; la carnagione gialla dimostra l'infettioni de' corpi, essendo

questo color solo in quelli, che sono pochi sani della vita.

I nuuoli mostrano, che è proprio esfetto del Cielo, e dell'aria mal conditionata; Il color bigio è il color, che apparisce nel cielo in tempo di pestilentia.

Le pelli di molti amimali fignificano mortalità, sentendo nocumento da questa infercione d'aria non pur gl'huomini, ma anchor le bestie, che nel vi-

uere dipendono da effe.

Il flagello, mostra, che equalmente batte, e sferza ciascuno, non perdonando ne ad età, ne a sesso, ne a gradi, ne a dignita, ne a qual si voglia altra cola, per cui luole andaisi ritenendo nel castigo il rispetto humano.

PHI

DONNA, che stia con la destra mano in atto di girare vn globo con la cerra in mezzo, il quale sarà fillo sopra li Poli, & lo miri con attentione, e con la sinistra mano tenghi vicine al derto globo una Clepsidia, cioè un' Horologio antico d'acqua, perche la consideratione Phisica, non è altro, che quella delle cose soggette alla mutatione, e al tempo in quanto tale, & sempre leguita il senso.

7 N Giouane di seilici anni in circa, di bello aspetto, & ridente, con vna ghirlanda di rose in capo, vestito di verde, e molto ornato, con vn'Iride, che da vna spalla all'altra, gli circondi il capo; con la mano destra tenga vn filo verde con molti hami ad ello legati, e nella finistra vn mazzo di fiori.

La Giouentiì di questa eta, è più di tutte l'altre dedita a piaceri, per esser come vn nuouo, & mondo cristallo, per lo quale traspariscono belle, & chiate

tutte le delitie mondane.

Per lo volto bello, e ridente si dimostra, che dalla bellezza deriua il piacere. Le rose ferono dedicate a Venere, come soprastante de' piaceri, perche quefte hanno soaue odore, & rappresentano le soau ta de piaceri amorosi, come ancora la loro debole, & corta du atione.

Il vestimento verde conuiene alla Giouenid, & al piacere, perche essendo il color verde il più temperato fra il bianco, & il negro, d fra l'opaco, & il lucido de gl'altri, sia in sè la perfetta misura dell'obietto alla virtu del vedere proportionata, che più conforta, e rallegra la vista, che gl'altri colori non fanno, i quali s'aunicinano all'estremo.

Cl'hemi,

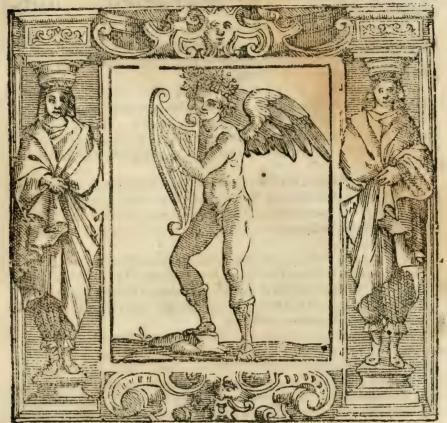

Gl'hami, sono i varij allettamenti, che nelle cose piaceuoli del mondo si ritrouano appesi al verde silo della debole speranza; sentendosi al sine le ponture della conscientia, senza che l'huomo si sappia torre dal dolce inganno.

L'Iride, & inditio della bellezza apparente delle cose mortali, le quali quasi

nell'apparire spariscono, e si disfanno.

Piacere.

Glouanetto di sedici anni, vestito di drappo verde, la veste sirà tutta siori ta, con vn Corsaletto dipinto di var i colori, per cimero portarà vna Sirena, nella mano destra tenendo molti hami legati in seta verde, e nella simistra hauerà vn scudo ouato, e dorato, dentro al quale sarà dipinta vna meta di marmo mischio, col motto Huc omnia, col numero di xvi-notauane gi Egitti i piacere; perche in tal Anno cominciano i Giouani a gustarlo, come recconta il Pietio, doue ragiona de' numeri.

Il corsaletto dipinto, mostra, che vn'huomo dedito 2' piaceri, coni cosa impiega a talsine, come chi porta il corsaletto, il quale solo douerebbe serure 148

per difender la vita, & cosi dipinto serue per vaghezza, & lasciuia; & cosi l'huomo di solazzo, vorrebbe ch' ogni gran negotio terminasse ne' piaceri, e nelle delicatezze del viuere.

La Sirena, mostra, che come ella inganna col canto i Marinari, cosi il piace-

re con l'apparente dolcezza mondana, manda in ruina i suoi seguaci.

L'impresa dipinta nele scudo, mostra quello, che habbiamo detto, cioè il piacer esser il fine de gli huomini vani.

PIACERE.

oro, & inanellata, nella quale fi vedranno con crdine molti fiorì, e sarà circondata di perle vna ghirlanda di mortella fiorita, ha da essere nudo, e non vestito, & alato: le ali saranno di diuersi colorì, & in mano terrà vn' Arpa, e nelle gambe portarà stiualettì d'oro.

La chioma profumata, & ricciuta con arte, sono segni di delicatezza, di lasciuia, e d'esseminati costumi; Vi sono moltissimi essempi appresso i Poeti, che per mostrare d'hauer dato bando a' piaceri, dicono di non acconciassi i capelli; ma lasciargli andar negletti, & senza arte; però al Piacere si faranno con artissicio inanellati.

Le Gemme, & i fiori, sono ministri, & incitamenti al piacere.

La Corona di mirto, nota l'istesso, per esser dedicato a Venere, & si dice, che quando ella s'espose al giuditio di Paride, era coronata di questa pianta.

L'ali mostrano, che il piacere presto và a fine, & vola, e fugge; e però fu da

Pl'Antichi Latini dimandato, Voluptas.

L'Arpa, per la dolcezza del suono, si dice hauer conformità con Venere, e con le Gratie, che come questo, cosi quella diletta gl'animi, e ricrea li spiriti.

Gli stinaletti d'oro, conuengono al piacere, per mostrare, che l'oro lo tiene in poco conto, se non gli serue per sodissarne gl'appetiti, ouero perche pigliandosi i piedi molte votte per l'incenstanza, secondo il Salmo. Mei autem penè moti sunt pedes, si scuopre, che volentieri s'impiega a nouità, & non mai stima molto vna cosa medesima.

PIACERE HONESTO.

ENERE vestita di nero, honestamente cinta con vn cingolo d'oro, ornato di gioie, tenendo nella desta mano vn freno, e nella sinistra vn bracciolare da missirare.

Per significar il piacer honesto, Venere vien chiamata da gl'Antichi Nera, non per altra cagione, secondo che scriue Pausania nell'Arcadia, se non perche alcuni piaceri da gl'huomini si sogliono pigliar copertamente, & honestamente di notte, à disserenza de gl'altri animali, che ad ogni tempo, è in ogni

luogo si fanno lecito il tutto.

Dipingesi col cingolo, come è descritta Venere da Homero in più luoghi dell'Iliade, per mostrare, che Venere all'hora è honesta, e lodeuole, quando sta ristretta dentro a gl'ordini delle legge, significate da gli Antichi, per quel cingolo; e dipoi si dipinge il freno in mano, e la misura perche ancora dentre alli termini delle leggi, i piaceri deuono essere moderati, e ritenuti.

PIA-

PIACERE VANO.

N Giouane ornatamente vestito, il quale porti sopra la testa vna tazza
con vn cuore dentro: perha à montale porti sopra la testa vna tazza con vn cuore dentro; perhe è proprietà dell'huomo vano, dimostrar euor suo, e tutti i fatti suoi ad ogn' vno, e chi cerca i piaceti fuor di Dio, bisogna che necellaria mente à gl'altri manifesti il cuore ; però si dice volgarmente, che ne il suoco, ne l'amore, si può tener secreto, perche il cuore, è sonte donde necessariamente scaruriscono, & oue si formano tutti i caduchi piaceri.

PIACEVOLEZZA.

Vedi Affabilità.

#### PIANTO.

Vedi alla terza Beatitudine,

ANTO. PI

DONNA vestita di nero, scapigliata, che con la mano destra si stracci i capelli, coronati d'vna ghirlanda d'appio, e con la sinistra tiene vn ramo di faua con fiorize frutto, & a canto vi farà vna Rondine .

Il vestimento nero, su sempre inditio di mestitia, e pianto; i capelli sparsi, . fuelci, & medesimamente la ghirlanda dell'appio, significa pianto, perche da

gi' Antichi s'ad praua per far il letto a' Morti.

Il ramo della faua, si pone per seguitar l'opinioni de gl'antichi Latini, che volscro, che quella fosse pianta di lutto, e di mestitia, dicendo, che ne' fiori vi è scritto la parola di pianto; & però Varrone prohibì il mangiar faue a' Sacerdoti, & mi piace à questo proposito raccontare la pazzia di Pittagora, il quale estendo assalito de nemici, & potendos commodamente saluare in vn campo di faue quiui vicino, volle più toito lasciarsi ammazzare, dicendo nonvoler disturbare l'anime de morti, le quali pensaua scioccamente stare a riposaisi tra quei hori.

La Rondine, si pone per lo pianto, essendo il suo canto molto lamenteuole; onde i Poeti la fingono Progne, che pianga l'ingiuria fattale da Tereo suo ma-

nito, come diffulamente raccontano molti Scrittori.

PIETA'.

GIOVANE, di carnagione bianca, di bello aspetto, con gl'occhi gras-si, e con il naso aquilino, hauerà l'ali alle spalle, sarà vestita di rosso, con vna fiamma in cima del capo, si tenga la mano sinistra sopra il cuore, e con la dettra versi vn cornucopia, pieno di diuerse cose vtili alla vita humana.

Si dipinge di carnagione bianca, di bello aspetto, occhi grassi, & col naso

aquilino, perche in quelto modo la descriuono i Fisognomici.

Vestesi di rosso, perche è compagna, e sorella della Carità, allaquale conuiene

questo colore, per le ragioni dette al suo luogo.

Porta l'ali, perche tra tutte le virtu, questa principalmente si dice volate, perche vola a Dio, alla patria, e dalla patria a' parenti, e da parenti a noi stelli, continuamente.

La fiamma, che l'arde sopra il capo, significa la mente accendersi dall'amor di Dio, all'esercitio della pietà, che naturalmente aspira alle cose celesti.

PIETA.

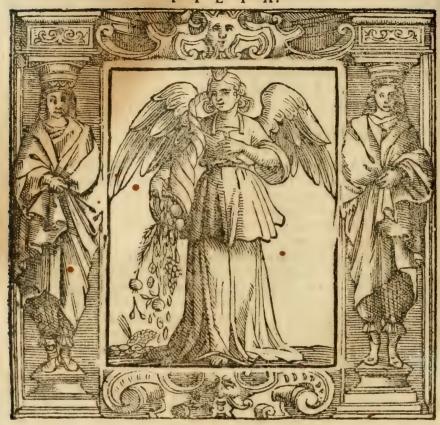

La mano sinistra sopra la banda del cuore, significa, che l'huomo pietoso, suol dar inditio della sua carità, con opere viue, e nobili, e fatte con intentione salda, & persetta, senza ostentatione, o desiderio di vanagloria; Però dicono alcuni, che per leuare ogn'ombra alla pietà d'Enea, Virgilio, con gl'altri Poeti, disse la grand'opera della sua pietà, essersi esercitata sta l'oscurità della notte.

Il Cornucopia, mostra, che in materia di pietà, non si deue tenere conto de'le ricchezze del mondo, il che ha mostrato come si faccia, con singolar essempio sra gl'altri, nelle molte penurie de' nostri tempi di Roma, il Sig. Patritio Patritij, alquale si deuono da tutte le parti molto maggior lodi, di quelle, che possono nascere dalla mia penna.

Pietà.

Onna, la quale con la sinistra mano, tiene vna Cicogna, chà il brac cio destro posto sopra vn'altare con la spada, a canto vi è vn'Elesan te, & vn fanciullo.

La pietà, è amor di Dio, della patria, de' figliuoli, & di padre,& di madre ; però si dipinge con il fauciullo.

La Cicogna, insegna la pietà verso il padre, & la madre, col suo essempie

detto altre volte.

Il tenere il braccio destro con la spada in mano sopra l'altare, dimostra quella pietà, che si deue viare verto la santa Religione, esponendosi a tutti i pericoli.

Riserisce dell'Elesante Plutarco, che in Roma certi sanciulli per scherzo, hauendo punto la proboscide ad vn'Elesante, e perciò essendo esso adirato, pigliò vn de' detti sanciulli per gettarlo in aria; ma gridando, e piangendo gl'altri per la perdita del compagno, l'Elesante con pieta piaccuolmente lo ripose in terra, senza sargli male; hauendo castigata la troppo audacia solo con la paura.

PIETA

Nella Medaglia di Tiberio si vede scolpita.

NA Donna a sedere, con una tazza nella destra mano, & col gomito manco posato sopra un fanciullo.

Pieta.

Vando gl' Egittij volenano significar la pietà, dipingeuano due Giouane instieme, che titauano vn carro, per la ricordanza di Bitonide, & Cleobe fratelli, che per atto di pietà, tirarono la propria Madre al Tempio di Giunone.

Pietà.

Si vede ancora nella Medaglia d'Antonino.

Oonna con vn fanciullo in braccio, e con vno a' piedi.

PIETA DE' FIGLIVOLI

verso i Padri.

N Giouane, che poiti sopra le spalle vn vecchio, sugendo l'incendio, pet la ricordanza della pietà d'Enea.

PIETA.

Come fu dipinta da Antonino Pio.

NA Matrona, con la veste lunga, con vn Turibolo in mano, chiamato da Latini Acerra, & auanti esla Matrona, vn'ara cinta d'vn sestone, sopra laquale v'è suoco acceso per sacrificare.

Cicerone dice nel lib. della natura delli Dei, che l'esser pio, non è altro, che la riuerenza, che noi habbiamo hauer'à Dio, a i nostri Maggiori, a Parenti, a

gli Amici, & alla Patria.

# PIETA DE FIGLIOLI

verso il Padre.

GIOVANE modesta, tenga la tetta sinistra scoperrta con la mano destra sopra in atto di spremerla, & a' piedi vi sia vna Conachia.

Gli Antichi Romani per figura della pietà, volendo esprimere la pietà di M. Antonio Pio, secero stampare in medaglia Eneia, che tiene per mano Acanio sanciullo suo figliuolo, e porta su le spalle il padre Anchise della cui pieta cantò Virgilio nel secondo dell'Eneide, e l'Alciato l'espresse nell'Emblema 194.

K 4 Invalat

PIETA DE FIGLIOLI verso il Padre.



In viraltra medaglia Greca pur d'Antonino stamporno il simulacro della Dea Pietà a sedere, che tiene in braccio vn putto ignudo, a cui ella mostra le poppe, Ma non però da questa habbiamo la presente imagine formata, atteso che quel la è generica, & la nostra in specie sigura la Pietà de' sigliuoli verso il padre, & l'habbiamo in tal gussa rappresentata per memoria di quella pietosa siglia, laquale di nascosto allatò il padre in prigione, oue era condannato a morire, a cui su interdetto, che non se gli portasse da mangiare da niuna persona, ma essendo scoperto dal custode delle carcere, che egli campaua per mercè della sigliuola, piacque tanto questo pietoso ossitio, che Caio Quinto, & M. Attilio Consoli Romani, oltre l'impunità rimessa al reo dedicoruo vn tempio alla Pietà in quella parte istessa di prigione, que occorse il caso vicino al Theatro di Marcello, come dice Plinio, che adesso è casa de gli Illustrissimi Signoti Sauelli, la qual parte di prigione delebe classe tra questo. Theatro, e Santo Nicola ia

earcere. Narrasi tal caso da Sesto Pompeo, & Solino in persona, d'una figlianla di bassa con ditione verso il padre, che verso la madre, dice che successe Plinio lib.7. cap. 36. & Valetio Massimo lib.5. cap. 4.0 padre, o madre questo po-

co c'importa, che è il medesimo atto di Pierà.

Ancor che altre volte habbiamo detto, che la Cicogna è gieroglifico della pietà paterna, nondimeno la Cornacchia ci serue hora per simbolo della Pietà verso il padre, & la madre: impercioche cascando al padre, ò alla madre, loro per la vecchiezza le piume, i figli li copreno con le proprie penne, e portano loro il cibo da pascerli, & li solleuano con le ale nel volare in sede di cha adurrò qui le parole da Bartholomeo Anglico de proprietatibus rerum lib. 12. cap. 9, Admiranda est huius auis elementia, nam cum parentes per longeuam senectutem, plumarum tegmine, & alarum reginine nudari contingit. Cornices iuniores proprijs pennis eos souent, & collecto cibo pascunt, quando etiam parentes earum senescunt, eos sulcro alarum suarum subleuant, ad volandum excitant, vt in pristinos usus membra dissucta reuocent, reducant. laquale autorità è presa da S. Ambrogio nell'Hessamerone lib. 5. cap. 16. oue della cornacchia parla, & le attribuisce pietosa natura verso di chi l'ha prodotta, & alleuata.

Confondansi li figliuoli ingrati, & disamoreuoli, che ingiutiano, & batteno il padre, & la madre, da che vna cornacchia priua d'intelletto, ha più discre-

tione di loro, & maggior pietà verso li suoi genitori.

PIGRITIA.

DONNA, con faccia, e fronte grande, e naso grosso, con le gambe sottili, starà a sedere in terra. L'Ariosto.

Dall' altro la pigritia in terra siede,

Che non può andar, e mal si regge in piede.

Tigritia.

Donna scapigliata, terrà il capo cuino, sarà vestità d'habito vile, e rotto, tenendo ambi le mani in seno coperte, & i piedi vn sopra l'altro, a canto starà vn' Asino a giacere, ouero vna Tartaruga.

Essendo la denominatione di pigro epiteto dell' Inuerno, ragioneuolmente fi sa questa figura della pigritia sua collaterale figlia, percioche come il calor nel liscorpi humani è cagione del moto, e delle preste attioni, così all'incontro il

freddo fà immobilità, stupidezza, tardità, e somiglianti effetti.

Stà la detta figura col capo chino, e fiede, tenendo le mani, & i piedi nellaguifa, che s'è detto; perche gl'Égittij (come tiferifce Pierio Valeriano lib.xxxv. delli suoi Hieroglifici) in questa forma rappresentorno, volendo significar, che l'huomo pigro è come immobile, e priuo d'ogni sorte di buona operatione.

Atteso che la mano sciolta, & in aperto palesata; gli Eigtij significauano l'opera, l'autorità, & la potestà, ma per contratio volendo denotare una persona da nulla, & da poco, & per otio, e per pigritia aggranchiata, siguiauano le mani sue insieme messe in seno, & a sedere, il qua segesto è veramente di huomo dapochishmo, & visissimo: onde è negli adagij menum sub pallio habere prouerbio, che si dice di quelli, che matriscono neliosio, & che suno persone fred-

de, &

de, & pigre. E però Anassagora disse, che l'huomo pare molto più sufficiente di tutti gi a'tri animali, i etche è dotato delle mani, qual detto replica Plutar-

zo, ne Arith. lo tare.

Il capo se pigliato, la veste vile, e rotta, denotano l'infelice conditione della pigritia, mercè della quale l'huomo pigro per se stello è tempre poueto, vile, e di niun prezzo quanto all'anima, & quanto al corpo, perche non acquista virte, ne ricchezze, ne honore; come ben dire Esiodo in questa sentenza.

Non enim piger vir implet domum Neque differens studium sand opus auges Semper differens vir damnis luctatur.

Le fi d'pinge a canto, l'Afino a giacere, essendo questo animale reputato da

molti affai pigro, come dice il sopradetto Pierio nel lib. xij.

Et il medelimo due, he fignifica la l'artaruga al lib xxviij.

#### PITT VRA.

ONNA bella, con capelli negvi, & grossi, sparsi, & ritorti in diuerse maniere, con le siglia inarcate, she mostrino pensieri fantastichi, si cuo pena bocca con una fascia legata dietro a gli orecchi, con una catena d'oro al collo, dalla quale penda una maschera, & nabbia scritto nella fronte, imitatio. Terrà in una mano il pennello, & nell'altra la tauola, con la veste di drappe cangiante, la quale le cuopra li piedi, & a' piedi di esta si potranno sare alcuni istromenti della pittura, per mostrare che la pittura è esercitio nobile, non si potendo sare senza molta applicatione dell'intelletto, dalla quale applicatione sono cagionate, & misurate appresso di noi, sutte le prosedioni di qualsivoglia sorte, non sacendo l'opre satte a caso, quantunque persetti sime alla lode dell'Autore, altrimente, che se non sossero successione.

Si dipinge questa immagine molto bella, che la bellezza noti nobiltà, si vede, perche l'vna, & l'altra è persettione, & l'vna, & l'altra è degna d'imperio; & secondo il detto di Homero, a nbe l'un pi reciono, di dilettano, muouono, & innamorano, ma l'vna, che è corporale, primieramente i sensi, l'altra che è intelligibile l'intelletto; anzi non oute sono si mili, ma l'istessa riputate da molti Filosofi, & volgamente si suol credere, che doue sono belle qualità del corpo, vi sieno per lo pi à quelle de l'animo, & doue è bellezza vi

sia nobiltà.

I capelli della testa si fanno neri, & grossi, perche stando il buon l'ittore in pensieri continui dell'imiratione della natura, & dell'arte, in quanto da prospettiua, & è oggetto dell'occhio, & per questo bisognandoli quasi continuamente hauer per la fantassa tutti gli essetti visibili della natura, viene per tal cagione à prendere molta cura, & maninconia, che genera poi adustione, come dicono i Medici, dalla quale naturalmente ne gli huomini con molti altri, questo particolare accidente si produce.

Saranno i capelli hirsuti, & sparsi in alto,& in dinerse parti con anellature, che appariscano prodotte dalla negligenza, perche nascono questi esterior-

mente dalla testa, come interiormente ne nascono i pensieri, & i fantsami, che sono mezzi come alla speculatione, cosi ancora all'opere materiali.

Le ciglia inascate, mostrano marauiglia, & veramente il Divintore si estende à tanta sottile inuestigatione di cose minime in se stesse per aiuto dell'arte. sua, che facilmente n'acquista marauiglia, & maninconia. La bocca ricoperta, è inditio, che non è cola, che gioui quanto il silentio, & la solitudine; però si riterrano i Pittori in lucghi secreti, non perche terrino riprensione dell'impersetto lauoro, come volgarmente si stima.

Tiene la catena d'oro, onde prende la Maschera, pet mostrate, che l'imita-

tione è congionta con la pittura inseparabilmente.

Gli anelletti della catena, mostrano la conformità di una cosa, con l'altre. & la congiuntione, perche non ogni cosa, come dice Cicerone nella sua Retthorica, il Pittore impara dal Maestro, ma con una sola ne apprende molte, venendo per la conformità, & similitudine congionte, & incatenate insieme.

Le qualità dell'oro dimostra, che quando la pittura non è mantenuta dalla. nobiltà, facilmente si perde, & la maschera mostra l'imitatione conueniente

alla Pittura.

Gli Antichi dimandauano imitatione quel discorso, che, ancorche falso si fa. ceua con la guida di qualche verità successa, & perche volguano che que poeti,a quali mancaua quella parte, non fossero poeti ripurati, cosi non sono da riputarsi i Pittori, che non l'hanno, essendo vero quel detto triviale, che la poesia tace nella Pittura, & la Pittura nella poesia ragiona; vero è che sono differenti nel modo d'imitare, procedendo per oppositione, perche gli accidenti vifibili, che il poeta con l'arte sua sa quasi vedere con l'intelletto per mezzo d'ac cidenti intelligibili, sono prima considerati dal pittore, per mezzo delli quali fa, poi che la mente intende le cose significate, & non è altro il piacere, che si prende dall'vna, & l'altra di queste professioni, se non che a forza d'arte questi con inganno della natura, fa l'vna intendere co' fenfi, & l'altra fentire con l'intelletto. Habisogno dunque la pittura della imitatione di cose reali, il che accenna la maschera, che è ritratto della saccia dell'huomo.

La veste cangiante, mostra che la varietà particolarmente diletta come mostrano i piedi ricoperti, che quelle proportioni, le quali sono fondamento della pittura, & che vanno notate nel disegno; auanti che dia mano a' colori, deuino ricuoprirsi, & celatsi nell'opera compita; & come è grand'arre presso

agl'Oratori saper singere di parlar senz'arte ; così presso a i pittori sa. per dipingere in modo, che non apparisca l'arte, se non a più intelligenti, e quella lode, che sola attende il pittore curioso di fama, nata dalla virte.

> Chettetictictictictictic Commence of the

# ICONOLOGIA

Sonetto del Signor Martio Milesio.

Mula di Natura, opra diuina,
Ch'i volti nostri, i nostri affetti esprimi
Sol da colori, e con lo stile imprimi
Ouunque opri man dotta, e pelegrina.
Ogn'arte à te con gran ragion s'inchina,
E senza te non è chi quelle stimi,
O di loro maestra, che sublimi
L'ingegno human, ch'à Dio ben s'auuicina.
Dolci fai merauiglie, e dolci inganni
Apporti à chi ti ve le onde à la mente
Rendi stupore sopr'ogn'altro oprare.
Che nata, alhor persetta, immantenente
Fai cose per durar molti, e molti anni,
Fatte dal tempo viè più illustri, e chiare.

POESIA.

OVANE bella, vestita d'azzurro celette, sopra il qual vestimento vi saranno molte stelle, sarà coronata di alloro, mostri le mammelle ignude piene di latte, col viso infiammato, & pensoso, con tre sanciulli a lati, che volandole intorno, vno le porga la Lira, & il Plettro, l'altro la Fistola, & il terzo la Tromba; & non volendo rappresentare i tre sanciulli per non ingombrare troppo il luogo, i detti istromenti si posaranno appresso di esta.

Poesia, secondo Platone, non é altro, ch'espressione di cose diuine eccitate

nella mente da furore, & gratia celefte.

Si dipinge giouane, & bella, perche ogn'huomo, ancorche rozzo, è alterato

dalla sua dolcezza, & tirato dalla sua forza.

Si corona di lauro, il quale sta sempre verde, & non teme forza di sulmine celeste, perche la poesia sa gl'huomini immortali, & gli assicura da colpi del tempo, il quale suol tutte le cose ridurre all'oblinione.

La veste con le stelle, significa la diuinità, per consormità di quello, che dissero i

poeti hauer origine dal cielo.

Le mammelle piene di latte, mostrano la secondità de' concetti, & dell'in-

uentioni, che sono l'anima della poessa.

E pensosa, infiammata nell'aspetto, perche il poeta ha sempre l'anima pie-

na di velocissimi moti somiglianti al furore.

I tre fanciuli, sono le tre maniere principali di poetare, cioè pastorale, Lirico, & Heroico; le quali dipendono più dall'habilità naturale, che dall'altre; dicendosi per commune opinione, che gli poeti nascono, & gli Oratori si sanno.

Infinite cose si potrebbono dire della Poesia senza variar dal nostro proposito; ma horamai ogni bello spirito tanto ne sà, per lo molto esercitio delle Accademie, & Scuole d'Italia, che sarebbe vn voler dar lume alla luce del Sole, vo-

leene

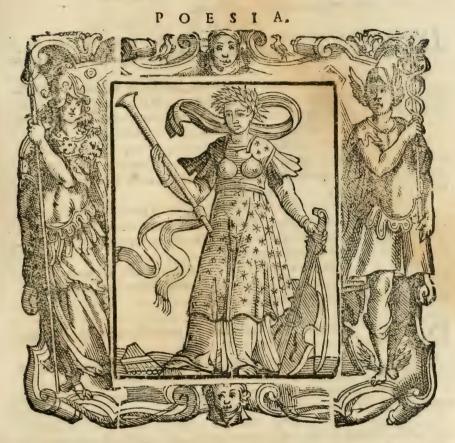

lerne scriuere in questo luogo: Del che mi saranno testimonio certo in Perugia mia patria, l'Accademia de gl'Insensati, illustre già molt'anni, laquale rende marauiglia non pure à se stessa, ma all'Italia, & à tutto il Mondo, per le nobili parti de gl'ingegni, che essa nodrisce, i quali tutti insieme lei rendono nobile, come ella poi ciascuno separatamente rende samoso, & in patricosare il Signore Cesare Crispoldo Gentilhuomo rara Dottrina, & varia disciplina, ne la nobil Casa, del quale come già i Platonici nella Villa d'Academo, gli Academici Insensati si radunano, & ben si potrebbe alla sua casa dare quell'Epiteto, che il Prencipe della Romana eloquenza, diede alla casa d'Isocrate Illustre. Orator d'Athene: Domus Isocratis quasi ludus quidam, atq; essicina dicendi; & vn'altra volta confermò l'istesso.

Domus Isocratis officina habita eloquentia est.

Si come dunque è stata tenuta la casa d'Isocrate sucina dell'eloquenza, cost hora la casa del Crispoldo, è tenuta sucina d'eloquenza, & d'ogni arte liberale, oue concorreno a lauorare sabri di gran Valore, & d'onde alla giornata n'esco-

t u opere di tutta perfettione, & eccellenza.

Onna vestita del color del cielo, nella sinistra mano tenga vna Lira, & D con la dellra il Plettro, farà coronata d'Alloro, & 2' piedi vi farà vn

Si veste del color del cielo, perche il cielo in greco si dice Vranos, & la Musa, che da forito di poesia, è Vrania, & per testimonio di tutti i poeti non può vn' huomo esser valente in queste arti, se non è di particolar talento del cielo dotato ; & però si dicono i Poeti hauer origine dal cielo, come si è detto.

La Lira, si dà in mano, perche molto gioua alla consonanza della poesia l'armoniaca consonanza del suono, & in particolare si seruiuano anticamente di questo istromento, quelli che cantavano cose basse, onde dall'istessa Lira fu

rono Lirici nominati.

La corona d'alloro, dimostra, che l'intento di tutti i poeti non è altro, che di acquistare fama, one tutte le altre professioni hanno metcolato seco qualche vtile, & l'alloro non ha cosa più mirabile in se, che la viridità delle foglie perpetua, come essi la viuacità del nome.

Il Cigno, in vecchiczza và meglio articolando continuamente la voce, per e-Renuarli la gola; & cofi i poeti vanno migliorando nell'arte loro con gli anni,

come si racconta di Edipo Coloneo, & di altri.

Donna, con l'ali in testa, coronata di lauro, con la sinistra tenga vn libro, & con la destra vno Scettro similmente di lauro.

Per l'ali si conosce la velocità, & forza dell'intelletto; e per l'alloro, oltre quel che habbiamo già detto, si nota la fatica, & diligenza, perche nelle foglie sue vi è grandissima amarezza, come è grandissima fatica ridurre a perfettione vn' opera, che possa portar lode, & gloria all'Autore.

Poelia.

CI potrà dipingere, secondo l'vso commune, vn' Apollo ignudo, con vna O corona di alloro nella destra mano, con la quale faccia sembiante di volere incoronare qualch' vno, & con la finistra mano tenghi vna Lira, & il Pletro.

POEMA LIRICO.

DONNA Giouane, con la Lira nella finistra mano, & la destra tenghi il Plettro, sarà vestita d'habito di varij colori, ma gratiose, attillato, & flietto, per manifeltare, che lotto vna fola cola, più cole vi si contengono, hauerà vna cattella con motto, che dica:

Breui complector singula cantu.

POEMA EROICO.

Y VOMO di real maestà, vestito di hab to sontuoso, & grave; in ca-A po hauera vna ghirlanda d'altoro, & nella dettra mano vna Tromba. con yn motto che dica.

Non nist grandia canto.

POEMA PASTORALE.

O VANE di semplice, & natural bellezza, con vna siringa in mano, con stitualetti a stassa, acciò che mostri il piede ignudo, con queste parole sopra.

Paftorum carmina ludo.

POEMA SATIRICO.

H VOMO ignudo, con saccia allegra, lascina, ardita, & che vibri las lingua, con vn Tirlo in mano, & vi sia scritto il motto.

Irridens cuspide figo.

PUVERTA'.

DONNA, vestita come vna Zingara, col collo torto, in atto di domandare elemosina, in cima del capo terrà un vecello, chiamato Codanzinzola,

ounero squassacoda,

Racconta il Valeriano, che volendo gli Egittij fignificar vn'huomo di estrema pouertà, dipingenano quest' vecello; perche, come dice ancora Eliano, è animale di tanto poco vigore, che non si può far il nido, & per questo va facendo l'oua ne' nidi altrui.

Rappielentali la pouertà, in forma di Zingara, per non fi trouare la piu meschina generatione di questa, la quale non hà ne robba; ne nobiltà, ne gusto, ne speranza di cosa alcuna, che possa dare vna particella di quella selicità, che

è fine della vita politica.

Pouertd.

Donna ignuda, & macilente, a sedere sopra vn'aspra rupe, con le mani, & i piedi legati, tenti di sciorre le legaccie co' denti, essendo nella.

spalla dritta punta da vn scarauaggio, & habbia i capelli intricati.

Quì si dipinge, non quella pouertà, della quale si ragiona presso ad Aristofane nel Pluto posta nell' hauere quanto è bastante alla necessità del vitto senza so-prabbondanza, ma la pouertà di quelli, che non hanno da viuere: Però si dipinge ignuda, & macilenta, con capelli intricati, & con le mani, & piedi legati sopra lo scoglio, per essere il pouero priuo del maneggio di molti negotii, che lo renderebbono samoso. Però disse San Gregorio Nazianzeno la pouertà essere vin viaggio, che molti viaggi impedisce, e molte attioni; & procura sciogliersi i nodi co' denti, perche come si dice triuialmente, la pouertà sa l'huomo industrioso, & sagace; onde disse Teorico a Diosante: la pouertà sola esser quella, che suscita l'arti, perche è stimolo significato in quell'animaletto, che noi chiamamo scarauaggio.

Ponerta.

D Onna pallida, & furiosa, vestita di negro, come dice Aristosane nella Comedia chiamata Pluto.

La pallidezza, si pone, perche dou'è pouerté, è carestia delle cose da viuere & oue queste mancano, sanno perdere il colore, & lo spirito.

Si sà furiosa, ouero in atteggiamento di pazzia, perche tutte le parole, & attion d'vn pouero, sono riputate pazzia, ne piu si dà fede a lui, che ad vno insensato

L.co.

Il color nero, perche è nuntio di morte, & di cose spiaceuoli, ci di ad intendere, che la pouertà, è cosa fastidiosa, difficile, luttuosa, & miserabile.

POVERTA DEL DONI.

Onna distesa sopra rami d'Alberi secchi, con alcuni pochi stracci d'intorno.

Li rami secchi, mostrano l'essere d'vno, che viue al mondo in pouertà, che non è stimato buono, non potendo sat srutto da sè medesimo, se non per ardere, cioè per adoprarsi in tutti i bisogni a capriccio dell'industria altrui. Però a tutti i pericoli della Republica, à tutti i trauagli del Regno, a tutti gli aggratij della Città, subbito si sottopongono i poueri, con grandissimi pericoli della vita; & però Virgilio disse nel pri. della Georgica:

Duris prgens in rebus egestas.

#### POVERTA.

In vno ch' habbia bello ingegno.

ONNA mal vestica, che tenga la mano destra legata ad gran sasso posato in terra, & la sinistra alzata, con vn paro d'ali aperte, attaccate a fra la mano, & il braccio.

Pouertà, è mancamento delle cose necessarie all'huomo, per sostegno della

vita, & acquisto della virtù.

L'ali, nella mano sinistra, significano il desiderio d'alcuni poueri ingegnosi, i quali aspirano alle disticultà della virtù, ma oppressi dalle proprie necessità, sono sforzati a starsi nell'abiettioni, & nelle viltà della plebe, & si attribuisce a Greci la lode dell'inuentione di questa sigura.

## POVERTA DI SPIRITO.

Vedi alla prima Beatitudine . A sid side

PERDONO.

H VOMO, che hauendo'l petto ferito, e'l volto, & gl'occhi verso il cielo, & nella destra mano una spada nuda con la punta riuolta in terra mostra di far sorza, & in essetto di spezzarla.

Il petto ferito, dimostra l'osfese, le quali si presuppongono dal perdono, Il spezzare della spada, significa, che il perdono si depone, & la volontà,

& la commodità di fare ogni vendetta.

Il viso riluolto al cielo, denota il riguardo, che si ha nel perdonare a Dio nofiro Signore, il quale ci dice Dimittite, & dimittetur vobis, & altroue, mihi vindictam, & ego retribuam.

POLITICA.

DONNA che con la destra mano tenghi vn paro di bilancie.

Perche la politica aggiusta in modo gli stati della Republica, che l'vno
per l'altro si solleua, & si sostenta sopra la terra, con quella seticità, della quale
è capace fra queste miserie l'infirmità, & la debole natura nostra.

PREGHIERE.

VE Vecchie grinze, meste, zoppe, guercie, maninconiche, & vestite di turchino, così le dipinge Homercu Zoppe si dipingono sorse, per-

# DI CESARE RIPA.

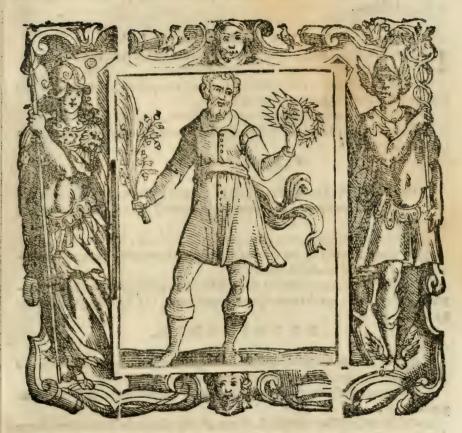

che quando si vuoi pregare, si piegano le ginocehia, ouero perche con anime dubbioso si và a pregare, non hauendo certezza alcuna di ottenere quello,

che a prega.

Hanno poi lo faccia mesta, perche le preghiere, sono essetti, che notano inte digenza, & mancamento di cose, che non si hanno, è timore di non perder-le, possedendole volentieri, & l'indigenza se bene è cagione di persettione nelle Città, come dice Aristotile nel quinto libro dell'Ethica; è nondimensindicio di mancanza, & genera mestitia, & macilenza ne gli huomini particolari, come il medesimo dice nel primo della Fissea, & per tal cagione, macilenta, & mesta si deue fare la presente sigura.

Sarà ancora guercia, per notare con la diversità dello sguardo di due occhi la de uersità dell' intendere di due intelletti, per essere ordinariamente di con-

tratia opinione, quello che prega altrui da quello che è pregato.

Il vestimento del color torchino, dimostra le preghiere, douer essere del color del Cielo, cioè non manscherate, & allisciate, non con finte ragioni abbel-

lise,

lite, ma pure, chiare, & reali ; accioche si possa ottenere quanto l'huomo vue

PREGHIERA A DIO.

DONNA inginocchioni, con le mani giunte, con la testa alta verso il cielo, dalla bocca le esca vna siamma di suoco.

Questa figura è molto all'inuocatione, & Oratione somigliante, hauende

il medefimo oggetto, & similissimo fine.

Le ginocchia in terra, & le mani giunte insieme, mostrano l'effetto esteriore dell'huomo; la testa riuolta al cielo, & la siamma, l'affetto interiore della mente, & cuore.

PREMIO.

H v O M O vessito di bianco, cinto d'un velo d'oro, tenendo nella del stra mano vna palma con un ramo di quercia, & nella sinistra corone, e ghirlande.

Due sono le parti del premio principali, cioè l'honore, & l'vtile; però si dipinge in mano à questa figura il ramo della quercia, & della palma, significan-

do quella l'vltile, & questa l'honore.

Il vestimento bianco cinto col velo dell'oro, tignifica la verità accompagnata dalla virti, perche non è premio quel bene, che si dà alle persone sene ga merito.

PREVIDENZA

ONNA con due teste, sarà vestita di giallo, nella destra mano terrà vno Schiratto, & nella sinistra vn Compasso.

Il vestimento giallo significa sapienza, senza la quale non si può hauere la

premidenza.

Lo Schiratto, da Plinio nel lib.8. al cap. 38. è posto per la Preuidenza, dicendo che ra gl'altri doni, che tiene dalla natura, quando si vuol riposare all'aria, ha la coda, che gli serue per coprirsi contra l'ardore de' raggi del Sole, & contra l'impeto de' venti, & delle pioggie, preuedendo per istinto naturale la

mutatione del tempo.

Le due reste, dimostrano, che per preuedere le cose da venire, gioua assai la cognitione delle cose passate; però si vede che la esperienza, è cagione della prudenza ne gli huomini, & vn'huomo prudente, è facilissimo à preuedere; essendo il preuedere, & il prouedere estetti propij della Prudenza, onde si dice vtile alla vita humana, la cognitione di molte historie, & di casi successi di molti tempi, generando in noi prudenza per giudicare le cose da venire, le quali senza questo sine sarebbono mera curiosità, & perdimento di tempo.

Il Compasso, mostra, che per preuedere le cose, si deuono misurare le qualità, gli ordini, le dispositioni, i tempi, & tutti gli accidenti col discorso di sauio

giuditio, & di discreto pensiero.

PRODIGALITA.



ONNA con occhij velati, di faccia ridente, tiene con ambi le mani vn Cornu opia, col quale spatge oro, & altre cose di gran prezzo.

Prodighi sono quelli, che donano, & spendono senza guida della ragione le facoltà, & i danari; però ha bendati gl'occhij questa figura, dispensando i beni senza giuditio à chi non li merita, e lasciando di donare a più degni. Et è bia-simeuole non si saper temperare in dar la propia robba, & le propie ricchezze, che possono esser finestra, & istromento di viuer bene, & beatamente.

Prodigalità.

Onna lasciua, vestita riccamente, con bella acconciatura di testa pienadi gioie, co crini molli, come la descriue Dante, portando a canto due gran borse di danari, de quali gitti via gran parte; Si vedano ancora due Arpie, che le rubbino i danari nascostamente, per mostrare, che quelli, che stanno presso all'huomo prodigo, mentre egli si occupa in gettar via se propie facultà gli mostrano buona cera, & gli sanao riuerenza; il che nota la saecia seminile

. 2 del-

dell'Arpia; ma nell'intertione lo sprezzanc, come huomo, che auuilisce se stelfo, affemigliando la loro intentione al resto del corpo di questo mostro, che è brutte, & pezzolente.

PROMISSIONE.

ONNA, che stia col braccio, & con la mano dritta stesa, tenendosi la

finistra al petto.

Il braccio dritto steso, è indicio di promettere alcuna cola, con la sinistra al petto si mostra di assicurare altrui sopra la fede propia col giuramento, per la conservatione di se stesso, laquale dal petto, e dal cuore dipende principalmete, PRONTEZZA.

ONNA ignuda, & alata, nella mano destra tenga vina siamma di suo-co, & nella sinistra vino Schirattolo.

Ignuda si dipinge, per esser libera d'ogni impedimento all'operare.

Alata, per la prestezza, & velocicà, indicij della prontezza.

Il fuoco nella mano, fignifica viuacità d'ingegno, che si scuopre nelle opeaationi di vna natura pronta, & de gli huomini tanto, è più pronto l'vno dell'altro, quanto più partecipa di quelto elemento. Elo Schirattolo fi dipinge, perche è animal velocissimo.

# PROVIDENZA DELL'ANNONA

nella Medaglia d'Alesandro Seuero.

ONNA, che nella mano destratiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn vaso di terra pieno medesimamen-

te di spighe.

Questa figura è simile à quelle dell' abbondanza descritte nel principio dell'opera. Però non occorre, che ci stendiamo lungamente in ragionarne; basta sapere, che è virtù, che deriua dalla prudenza, & si ristinge a' particolari termini della prouisione delle cose necessarie al viuere, ò di sè stesso, o di molti; però si attribuisce questa lode ancora a Dio, come quello, che irreprensibilmente prouede à tutte le necessità nostra.

Providenza.

Onna con due teste à somiglianza di lano, vna testa sarà ghirlandata di D spighe di grano, & l'altra di vite con il frutto, in vna mano terrà due chiaui, & nell'altra vn Timone, non potendo essere alcun'huomo prouido senza la cognitione del tempo passato, & del futuro.

A ragione si dipinge quelta figura con le due faccie, le quali dicemmo esser

conuenienti alla prouidenza descritta di sopra.

Le chiaui mostrano, che non basta il prouedere le cose, ma bisogna ancora operare per essere perfetto ne gli atti virtuosi, & le chiaui notano ancora tutte le cose, che sono istromenti delle attioni appartenenti alla terra, & che ci aprono li laberinti fabricati sopra alla difficoltà del viuere humano.

Il Timone, ci mostra ancora nel Mare adoprarsi providenza in molte occas sioni, per acquistarne ricchezze, & fama, & ben spesso ancora solo per saluar le vita; Et la prouidenza regge il Timone di noi stelli, & da speranza al viuer

mostre

nostro, il quele quasi naue in alto Mare, è solleuato, & scosso da tutte le bande da venti della fortuna.

OVIDENZA.

Nella Medaglia di Probo.

S I vede per la prouidenza nella Medaglia di Probo, vua Donna stolata, che nella destra mano tiene vno Scettro, & nella sinistra vn Cornupia. con vn globo a' piedi, & si mostra la prouidenza particolarmente appartenese a Magistrati.

ROVIDENZA.

Nella Medaglia di Massimino.

ONNA, che nella destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella finistra vn'hasta, che con diuerse cose mostra il medesimo, che si è dette dell'altra.

Prouidenza .

T nella Medaglia di Tito, si vede una Donna con un timone, & con va globo, come in una di Floriano col globo, & con un'hasta.

Providenza.

TINA Donna, che alza ambe le braccia verso il cielo, & riuolge quafi con le mani gionte verso vna stella, con lettere, Providentia Deorum: la-

quale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo.

Fra gl'huomini plebei ; la prouidenza , perche immediatamente da Dio , ilquale è datore di tutti i beni, e conoscitore di tutte le cose, secondo il detto dell'Apostoio. Omnis sufficientia nostra ex Deo est; & non ci prouedendo este delle cose necessarie, poco, ò nulla vale la prouidenza nostra, che è come la volont de teneri fanciullini trasportata dal desiderio di caminare, che preite cade; se la forza della nutrice non la sostenta.

Providenza.

C I vede nella Medaglia di Balbino, vna Donna, che con la finistra mano ticne vn Corno di diuitia, & nella destra vna claua, col Mondo a' piedi, con lettere che dicono Prouidentia Deorum, & S. C.

PRVDENZA.

ONNA, con due faccie simile a Giano, & che si specchi, tenendo vna D Serpe auuolta ad vn braccio.

Le due faccie significano, che la prudenza è vna cognitione vera, & certa, la quale ordina ciò, che si deue fare, & nasce dalla consideratione delle cose

passate, & delle suture insieme.

L'eccellenza di questa virtu, è tanto insportante, che per essa si rammentano le cose pattate, si ordinano le presenti, & si preuedono le suture; onde l'huomo, chen'è senza, non sà racquistare quello, che ha perduto, ne sa conseruare. quello che possiede, ne cercare quello, che aspetta.

Lo Specchiarfi, fignifica la cognitione di sè medesimo, non potendo alcuno

regolare le sue attioni, se i proprij disetti non conosce.

La Serpe quando è combattuta, oppone tutto il corpo alle percosse, armandofi la testa con molti giri, & ei dà ad intendere, che per la virtit, che è quasi

b 3 i nette



il nostro capo, & la nostra persettione, debbiamo opporre à colpi di sortuna, tutte l'altre nostre cose, quantunque cate; & questa è la vera prudenza. Però si dice nella sacra Scrittura: Estote prudentes sicut s'expentes.

Prudenza.

Onna con l'elmo dorato in capo, circondato da vna ghirlanda delle soglie del moro; hauerà due faccie, come s'e detto di sopra, nella destramano terrà vna frezza, intorno alla quale vi sarà riuolto vn pesce detto Ecneide, ouero Remora, che così è chiamato da Latini il quale scriuc Plinio, che attaccandosi alla Naue, ha sozza di sermarla, & perciò è posto per la tardanza;

nella sinistra terrà lo specchio, nel quale mirando, contempla se stessa, & a' piedi vi sarà vn Ceruio di lunghe corna, & che rumini.

La prudenza, secondo Aristotile, è vn'habito actiuo con vera ragione, citca cose possibili, per conseguire il bene, & suggire il male, per sine della vitaselice; & per la vita selice si deue intendere quella, che si aspetta doppo li pelleggilegrinaggio di questa presente, secondo i Theologi, & secondo vna parte di Filosofi, quella che si puo hauere, & partecipare nel tempo dell'unione dell'anima col corpo, per si quali ambedue sini, si può, & si deue adoperare la prudenza, come pare, che mostri Christo Signor nostro, dicendo nel Vangelo, Pradentiores sunt fili huius saculi sili lucis. Ne vien distinta la qualità dell'attione, dalla diuersita de sini, quando sieno insieme ordinati, come è la felicità pelitica, con la quale ordinatamente viuendo, si può sare scala per salire alla selicità preparataci in cielo; la quale è più, & meno conosciuta, secondo che minori, ò maggiori sono i doni della natura, ò della gratia.

Per dichiaratione delli visi, baltera quello che si è detto auanti.

L'Elmo dorato, che tiene in capo, significa l'ingegno dell'huomo prudente, & accorto, armato di saggi consigli, che sacilmente si disende da ciò, che sa per sagsi male, & tutto risplende nelle belle, & degne opere, che sa.

La ghirlanda delle soglie del moro, che circonda l'elmo, dinota, che l'huomo sauio, & prudente non deue sare le cose innanzi tempo, ma ordinarle con

giuditio; & però l'Alciato disse.

Non germina giamai il tardo moro Fin che'l freddo non è mancate, e spento: Ne'l sanio sa le cose innanzi tempo, Ma l'ordina con modo, e con decoro.

Il Pesce auuolto alla frezza, è indicio di questo medesimo; Di pist ammonisce, che non si deue esse troppo tardo nell'applicarsi al bene conosciuto; il che ancora esprimendo l'Alciato, non mi par suor di proposito scriuerlo qui sotto.

Ch'esser si debba in ogni impresa molto Saggio al parlar, & nell'oprar intento, Il pesce il mostra alla saetta auuolto, Che suol Naue sermar nel maggior vento, Vola dall'arco, e dalla mano sciolto Il dardo, e l'altro troppo pigro, e lento Nuoce il tardar, come esser presso, e liene La via di mezzo seguitar si dene.

Lo specchio, significa la cognitione del prudente nó poter regolar le sue attioni, se i propij suoi disetti non conosce, e corregge. E questo intendeua Socrate quado esortaua i suoi Scolari a riguardar se medesimi ogni mattina nello specchio.

Il Ceruio, nel modo detto, il medesimo mostra che il dardo, & il pesce; perche quanto le lunghe, & disposte gambe l'incitano al corso, tanto lo ritarda il graue peso delle corna, & il pericolo d'impedirsi con esse fra le selue, e gli sterpi. E a proposito ancora, il ruminare di questo animale al discorso, che precede la risolutione de buoni pensieri; Ne m'increscerà a questo proposito scriuere il Sonetto del gentile Sig. Giouanni Buondelmonte, che dice così.

Rara, e nobil virtù, che sola rendi, Via più d'ogn'altra l'huom di laude degno, E sei del viuer nostro alto sostegno, E del tuo ben oprar sol gloria attendi.

# ICONOLOGIA

Tuluogo, e tempo accortamente prendi, E distingui, risolui, e tocchi il segno. Del pallato discorri, & per tuo ingegno. Scorgi il futuro, & il presente intendi. Ordinata ragion, tu guida, & duce, Di chi gouerna sei, di chi configlia, E biasmo, e danno sai schiuar souente. Prudenza amata,& cara, altera figlia

Di Gioue, vn raggio almen della tua luce L'ignoranza dilgombra a la mia mente,

Et per fare alquanto disferento questa figura, potrassi incambio di tenere la frezza nella guisa che dicemmo, appoggiare la mano ad'vn'anchora intorno alla quale vi sia auolto vn delfino, che esplicara il medesimo significato della frez La auuoltoui intorno il pesce detto Remora, & detta anchora col delfino su impresa d'Augusto per significare la prudenza, vedi Sebastiano Erizzo nel dia scorso, che sa delle medaglie.

Prudenza.

D Onna, la quale tiene nella finistra mano vna testa di motto, & nella de-stra vna Serpe.

La testa di morto, dimostra, che per acquisto della prudenza, molto gioua guardare il fine, & succetto delle cose, & per esser la prudenza in gran parte effetto della Filosofia, la quale, è secondo i migliori Filosofi, vna continua meditatione della morte, l'impara, che il pensare alle nostre miserie, è la stradareale per l'acquisto d'essa.

Per la dichiaratione della Serpe basterà quanto si è detto.

Profetia, come dipinta in una facciata della Libraria di N.S. nel Vaticano.

Onna con il viso velato, con la destra mano tiene vna spada nuda, & vna tromba, & condinitra piglia vna catena, laquale esce, & pende a. va Sole, che gli stà topra dalla parte sinistra, & sopra alla testa di detta figura vi è vna Colomba.

PROSPETTIVA.

ONNA di bellissimo, e gratioso aspetto; hauerà al collo vna collana d'oro, ch'habbia per pendente vn'occhio humano, tenga con la destra mano Compasso, Riga, con Squadra, vn Piombo pendent , & vno Specchio, & con la finistra due Libri con l'iscrittioni di fuori, ad vno Ptolomei, & all'altro Vitellionis; nel vestimento da piedi sarà il colore oscuro, & di mano in mano alcendendo farà più chiaro, tanto che da capo venga ad essere chiarissimo.

La Prospett un è detta da Greci Optici, dal vedere è nobilissima scientia, come sopra le Matematiche, & le Fisiche dimostrationi sondata, tratta della natura, & propietà della luce, & potenza vissua, della quale nel a vita humana, & nell'vniuerfità delle cose non ha più eccellente, ne più marauighosa.

Ela Prospettiua, come si è detto, diletteuole, & giocor dilima; & percio si rappresenta di bello, & gratioso aspetto. Ha il pendente con l'occhio, percioche dal vedere hà la sua denominatione, si come quella, che su le spetie visibili, & attione visoria è tutta posta.

Per gl'istromenti si dimostra la conditione, & l'operationi sue.

Nello Specchio le figure rette si ristettono, & perche questa scienza di luce retta, & di restessa, seruendosi, si vedere di belle merauiglie, per tanto in segno si è posto lo Specchio. E risedendo le scienze nelli scritti de samosi huomini, si sono dati a questa figura l'opere di due Autori, che per hauer d'essa ottimamente trattato, sono per lei celebrati; onde per gl'Autori tal scienza si rende molto ben manisesta.

Li colori nelle vesti variati da oscuro al chiaro, sono per dimostrare, che l'operationi della prospettiua si fanno col chiaro della luce, & con l'oscuro dellombra con vna certa graduatione, secondo le distantie, & ressessi. Et in vero si deuono render gratie d Dio, che, & nel passato secolo, & nel presente non siano mancati, ne manchino huomini in ogni sorte di scienze, & arti celebri, come ne anco in prosessione di prospettiua, fra' quali è stato M. Giouanni Alberti dal Borgo, il quale in che stima si douesse hauere, lo dimostrano tante samose opere sue, & in spetie quella di Pittura satta nella Sala del nuouo Palazzo nel Vaticano, detta la Clementina, in compagnia di M. Cherubino vero sue statello, non meno per natura, che per pari eccellenza in quest'arte.

Prospettiua.

Onna, che con ambe le mani tiene vna prospettiua, & alli piedi ha squadre, compassi, & altri stromenti conueneuoli a quest'arte, & come per rappresentare simil sigura non si può allontanate dalle cose istelle, cosi non bisogna molto studio per dichiararle; atteso che elle medesime sanno noto quanto sopra ciò sa messiero.

#### PVDICITIA.

DONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vn'Armellino, & hà il volto velato.

Ogni peccato è macchia dell'anima; ma propiamente pare, che solo dalle cose veneree si dicano gi'huomini restar macchiati, & immondi, dimandandosi da Latini Polluto solo colui, che in simili piaceri è immerso. Et chi inquesto erraua souerchiamente nella vecchia legge, era castigato con la lebbra, per la similitudine di contaminatione, & douendo il popolo d'Israel riceuer la legge da Dio ; bisognò, che s'astenesse ancora dalle propie mogli per tre gior si intieri, secondo il suo detto: Siate mondi voi come io son mondo, & netto; Per questa cagione si sà il vestito bianco, & l'Ar mellino, il qual animale è tanto netto, che essentiamina in qualche luogo dell' immondezza, tal che non possa vicir senza imbrattarsi, elegge più tosto morire, che perdere in patte alcuna la sua candidezza.

Il volto velato, significa modestia, & pudicitia, & cominciò l'vso di velar la testa alla pudicitia, dalla memoria di Penelope, la quale essendo pregata.

leb

dal padre à starsene in Lacedemonia per sua sodisfattione, & sentendos spronare dall'altra bando dell'amor d'Vlisse suo marito a seguitarlo, non hauendo ardire per modessia di manisestare apertamente la volontà, se ne staua tacendo col viso velato.

PVDICITIA.

S I potrà ancora questa Fanciulla sar vestita di verde, con vn'Armellino in mano, il quale hauerà al collo vn collar d'oro, & Topazij, come disse il Petrarca nel Trionso della castità.

Era la lor vittoriosa Insegna

In campo verde vn candido Armellino.

E la veste verde significarà, che la pudicitia hà per fine la speranza delle cose promesso le in premio da Christo N. Sig.

#### PVDICITIA.

NA giouanetta vestita di bianco, in testa habbia vn velo dell'istesso colore, che le cuopra la faccia sino alla cinta, con la destra mano tenghi va giglio parimente bianco, & sotto il piede destro vna tessuggine.

Vestasi di bianco, perche sotto di tal colore si figura la purità, & integrità del la vita, dallaquale deriua la pudicitia, onde Salomone volendo persuadere il

Candore, & sincerità dell'animo, dice.

In omni tempore candida sint vestimenta tua.

Si fa velata nella guiía, ch'habbiamo detto percioche la donna pudica, deue celare la bellezza della sua persona, & leuare l'occasione a gl'occhi, i quali sono cagione il più delle volte di contaminare la pudicitia, & a questo proposito Tertuliano chiama tal velo armatura di timor d'infamia, & pudicitia, bastione di modestia, muro del sesso seminile, il quale non è passato da gl'occhi d'altrui; il medesimo Autore determina il modo, al quale si deue distendere la forma del sopradetto velo, dicendo quanto son lunghi, & occupano i capelli, quando son distesi, tanto deue essere, & occupare il nominato velo, talche ariui per sino alla cintura, ad'imitatione de' Romani gentili, i quali sigurarono la Dea Pudicitia con la faccia coperta, come si può vedere nella medaglia di Sabina moglie di Adriano Imperatore, & in quella di Herennia, & di Martia Otasilla Seuera con tal titolo. PVDICITIA AVG.

Le spose Romane per segno di pudicitia, etiandio ne lo stesso giorno, che andauano a marito si velauano il capo. Onde in Sesto Pompeo leggesi, obnubit caput operit, & nuptiæ dictæ a capitis operatione; sopra che dissulamente dissorre il Brissonio de ritu nuptiarum: costume osseruato medesimamente da Matrone Romane, Poppea Sabina moglie di Nerone, ancorche impudica susse per parer publica, compariua in publico velata. Caio Sulpitio Gallo Romano repudiò la moglie, perche vsci suora con la faccia scoperta: ne solo appresso Romani, ma anco appresso li Greci per dimostrare pudicitia, le donne andauano velate, e però Museo Poeta Greco, descriue Hero velata, come anco è descrit ta Penelope da Homero, & Helena particolarmente nella 3. Iliade.

Protinus autem candidis operta velis ferebatur è domo.

PVDICITIA.



E nella Giudea riferisce Tertulliano de Coron. Milit. che le donne vsauano di velatsi. Apud Iudzos dice egli, Tam solemne est seminis eorum velamencapitis, vt inde dignoscantur; alle donne poi christiane, S. Paulo a Corinthi comando che orassero col capo velato, & nel cap.xi. spetialmente dica. Omnis autem mulier orans, aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum, vnum enim est ac si decaluetur, nam si non velatur mulier tondeatur, si veres turpe est mulieri tonderi, ut decalauri, velet caput suum.

S. Pietro anchora ordinò, che tutte le donne entrassero nel tempio velate, & il suo successore Lino Papa sece mettere in essecutione detto ordine, come narta il Platina nella sua vita. Chi desidera più cose intorno al velo, legga il trattato di Tertulliano de velandis Virginibus; che a noi assai è quello, che habbiamo detto per confermatione della Pudicitia, che col velo figurata habbiamo.

Tiene con la destra mano il giglio bianco, percioche interpreta S. Girolamo scriuendo contro a Giouiniano, che il giglio è il siore della pudicitia, & vergi-

nità

nità, mentre nel Cantico de Cantici quella sposa celeste canta. Pascitut intet

lilia, cioè tra persone caste, & pudiche.

Sotto al destro piede tiene la testuggine, per dimostrare, che le donne pudis che deuono stare atfidue nelle case loro, come sa la tartaruca nella sua casa datale dalla natura, pensiero di Fidia in quella sua statua, perciò che' Inome, & la persona d'una donna da bene non bisogna, che esca delle mura di casa. Sentenza di Tucidide presso Plutarco, de Curis Muliebribus, probe mulieris nomen itidem ac corpus domesticis parietibus contineri oportet.

# PVRGATIONE DELL'ARIA

fatta da Mercurio.

DER la salubrità ricuperata appresso i Tanagrei si soleua dipingere Mercario nella guisa, che si suole rappresentare da tutti li poeti, ma che oltre ciò portasse vn montone sopra le spalle, e dice Pausania, che si chiamaua Criosoro, che vuol dire porta montone, & questo era Gierolifico della salubrità racquista. ta; percioche si dice, che Mercurio risanò il paese della pestilenza, che s'era diftesa per Tanagra con la purgatione del montone, ch'egli haueua portato in col lo d'attorno alla città. Per memoria del qual fatto era vsanza nel giorno della sua festa, che vno de i piu bei giouani di Tanagra portasse sopra gl'homeri vn mon tone intorno alle mura, & tutta la nobilta de i Cittadini pomposamente l'accompagnauano in processione,

## PVRGATIONE DE PECCATI.

ONNA magra, che da gl'occhi versi copiose lacrime; con la destra ma-no tenghi vna disciplina, con la finistra vn ramo di Hisopo, & della me-

desima pianta vna ghirlanda in capo.

Si dipinge magra, & che versi da gl'occhi copiose lacrime, tenendo con la destra mano la disciplina, per mostrare la conscienza non simulata, ma chiara per molti segni veri di purgare i peccati, i quali con gemiti, con lacrime, & con lamenti ci dogliamo delle cose tristamente, & bruttamente commesse, on . de poi dal profondo del cuore proponendo vn pianto si maceri la carne,i digiuni la indeboliscano, & l'astinenza la stenui, & consumi per ottenere con quefli mezzi perdono dal Sig. Dio de i commessi peccati.

Il ramo, & la ghirlanda dell'Hisopo dimostra, che di questa si seruiuano gli Hebrei per spargere il sangue degli animali sopra il popolo, per la remissione de' peccati, & fignifica quel grado diuino, & quel vincolo, per il quale fiame congionti con Dio, 82 vunicinati a lui, & da peccati fiamo purgati, & perciò difse Dauid. Asperges me domine hisopo, & mundabor, lauabis me, & super

niuem dealbabor.

#### P.VERITIA.

N puttino vestito di varij colori, a canallo sopra vna canna. Pueritia, è la prima età dell' huomo, che comincia dal nascere, & dura fino al decimo anno, nellaquale nó potendo l'huomo essercitare la ragione per i fuoi mezzi, per eller deboli i fensi in questa età, e questo si chiama principio.

PVRGATIONE DE PECCATI.

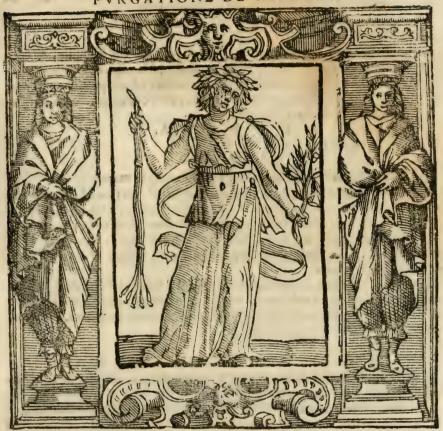

La varietà de' colori conuiene alla pueritia, & anco la canna, perche questa, & quelli mostrano varietà, & leggierezza.

PVERITIA.

N fanciullo, che con la destra mano tenghi vna girella di carta, che gira al vento, con la sinistra vn'vccello, alla cintola la sacoccia con libri, & vn calamaio, poserà il piede destro sopra vn'oriuolo da posuere, il quale mostri che la posuere cominci a calare a basso, & da la finistra banda vi sia vna scimia.

P V N I T I O N E.

ONNA risplendente, che stà sopra vna rota in piedi, con vn Timone a canto, nella mano destra tenendo vn braccio da misurare, & nella sinistra vn freno.

Punitione.

Donna vestita di bianco, sarà alata, nella destra mano terrà vn passo, ouero legno da misurare, & nella destra vn freno.

Quefta

174

Questa figura si cappresenta per la Dea Nemess, onde si dice eller figliuola della Giusticia, & si veste di bianco per la ragione detta.

L'ali dimostrano la velocità, & la prestezza, che si deue adoprare, in puni-

re i maluagi, & in premiare i meriteuoli.

Il freno, & il pallo da misurare, significa, che ella raffrena le lingue, & l'oppre cattiue, misurando il modo, che nè la pena, nè la colpa ecceda souerchiamente, ma che serbino insieme conueniente misura, & proportione, il che sosserua nell'antica legge, pagando ciascuno in pena l'occhio, per l'occhio, il piede, per lo piede, & la vita, per la vita.

PVRITA

Vedi a Innocenza.

Purità.

Giouanetta, vestita di bianco, con una Colomba in mano.

Giouanetta si dipinge la purità, perche stà ne' cuori teneri, done non ha ancora satte le radici sa malitia; & il vestimento bianco, e tal dispositione di mente conuencuole, come la bianchezza più d'ascun'altro colore partecipe della luce, della quale nessim'accidente sensibile, e più puro, & persetto, mostrandosi anchora in questo modo la purità essere più di tutte le altre virtù alla diuinità somigliante.

La Colomba bianca, ci dimostra la simplicità, & purità della vita, & col colore, ch'ella con ogni delicatezza mantiene, & col costume naturale, che è di godere con singolar purità it suo compagno, senz'altro desiderare, ò volere.

per fine de naturali desiderii d'Amore.

PURITA, ET SINCERITA D'ANIMO.

ONNA vestira di bianco, per la ragione detta in altri luoghi, & che-

tenghi con bella gratia vn Gallo.

Il Gallo, come riferice Pierio Valeriano lib. 24. appresso gli Antichi, significava la purità, & sincerità dell'animo, onde Pitagora comandò a suoi Scolari che douessero nutrire il Gallo; cioè la purità, & sincerità de gli animi loro; & Socrate appresso Platone quando era per morire, lasciò nel suo testamento va Gallo ad Esculapio; volendo in quel modo mostrare il saggio Filosofo, che readeva alla divina bontà curatrice di tutti i mali, l'anima sua pura, & sincera come era prima. Onde Giulio Camillo nel sine della canzona in morte del Delfin di Francia, così disse.

Ma a te Esculapio adorno Ei sacrò pria l'augel nuncio del giorno.

PRECEDENZA, ET PREMINENZA DE TITOLI,

ONNA di graue aspetto tenga in testa il Rè degl'vccelli, e con la mano destra s'opponghi ad'vn'Aquila, che le starà a' piedi atdita, dritta, con la testa alta in atto di voler volare verso il detto Rè per togliergli il luogo. Il Rè de gli Augelli è da Latini detto Trochilo, da Aristotile Osebbys quasi Rex, & Preses anium; dice Hermolao Barbaro sopra Plinio lib. 8. cap. 25. come

che

PRECEDENZA, E PREMINENZA DE TITOLI.



che sia Rè, & capo degl'augelli, di che n'é simbolo, come si raccoglie da Suetonio in Cetare cap. 8. oue lo chiama per essere picciolo, Regaliolo. Pridie autem easdem idus Martias Auem Regaliolum cum laureo ramulo Pompeiana curia se inserentem, volucres varii generis ex proximo nemore persecuta ibidem discerpserunt. Nel qual luogo narra Suetonio, che tra li prodigij della Congiura di Cesare occorse che vn Rè d'vecelli il giorno auanti la morte di Cesare, che su alli 15. di Marzo.

Volando con vn ramoscello di lauro verso il Teatro di Pompeo, che staua in campo di Fiore, oue addesso stà il Palazzo di Don Virginio Orsino, molte sotti d'Augelli da vn bosco vicino lo preseguitorno, & lo sbranorno in più partituel qual Teatro su appunto veciso Cesare il giorno seguente, dal che si vede che il Trochilo vien preso per figura d'vn capo d'Imperio, & d'vn Rè, perche è chiamato Rè, & vien preposto a tutti gli altri, & dicesi, che l'Aquila spesse volte contende con detto Trochilo, come riferisce Aristotile nell' historia degl' Animali lib. 9. cap. 11. nel sine Trochilus vocaturidem, & Senator, & Rex qua-

mabrem

mobrem Aquilam pugnare cum eo referant. Et Marco Antonio Sabellico (epra il sudetto passo di Suetonio, dice, Trochilus Rex Auium, vt scribit Plinius
vocatur, & ob id perpetuam illi cum Aquila discordiam tanquam id egre ferat.
Si che l'Aquila che si conosce d'essere maggiore di grandezza, & potenza, hà
per male che il Trochilo si preponghi a lei dandosegli titolo di Rè, come alcuni
Signori, & Principi per essere più potenti non comportano d'esser proposti apiu antichi, & nobili di loro per essere meno potenti, ma la Precedenza non si
deue togliere a chi tocca, ancorche sia di minor potenza: & però poniamo il
Rèd' vecelli (ancorche picciolo) in testa della procedenza, la quale sa stare
abasso l'Aquila, che pretende la magioranza.

## PROSPERITA DELLA VITA.

NA donna riccamente vestita, tenga in vna mano il cotno d'Hercule colmo di moneta, nell'altra vn tronco di quercia, con qualche fronda, & ghianna, acciò meglio si condeca. In testa porti vna ghirlanda di quelle viole nere, che non hanno rametti, ma che sin dalla radice sono piene di foglie. Sò che alcuni per simbolo della prosperità della vita figurano vna cornacchia, non per altra ragione se non perche campa assa; ma vaglia a dire il vero, che piu tosto douerrasi pigliare per simbolo della lunghezza della vita, & non per la prosperità, perche molti possono hauere lunga vita, & non hauere prospe-

la prosperità, perche molti possono hauere lunga vita, & non hauere prosperità, come alcuni vecchi oppreisi dal male, trauagliati chi da paralissa, chi da podagra, & chi da delinamenti. Prospera vita non chiamerò io quella di Caio Mecenate, il quale perpetuamente haueua la febre, & ne gli vitimi tre anni de la vita sua, non poteua dormire pur vn'hora; che prospera vita su quella di Heracleto Filosofo, che patiua d'hidropissa? quella d'Ennio Poeta tormentato da morbo arterico? & che prò ad Antipatre Sidonio poeta di campare molto vecchio, se ogn'anno haueua nel di che nacque la febre ? da la quale al fine su efinto. Certo che la di costoro vita, ancorche matura, & longa, prospera dir non si può, si come per il contrario prosperamente hanno altri vissuto, ancorche poco tempo, come Alessandro Magno, Marcello nipote, & figlio adottiuo d'Augusto, & altri Principi, che giouani in prosperità sono morti : ma non sono stati al tutto prosperi per la breuità della vita, si che alla prosperità della vie ta, bisogna, che vi concorrino piu cose attinenti non solo alli beni del corpo, ma anco alli beni difortuna, Vi si ricerca la lunghezza della vita, la buona. sanità, & la buona facultà da mantenersi in vita, se non in cose soprabondanti, almeno in cose necessarie, che ben si può contentare vno, che ha tanto, che gli basta.

Pauper enim non eft, cui rerum suppetit psus.

Disse Horatio nel primo delle Epistole.

La facoltà nella nostra figura la rappresentamo nell' habitoricco, & nel sudetto corno d'Hercule communemente detto della douitia, o d'Amalthea, non l'habbiamo figurato pieno di frutti come il solito, si per pattirci dall' ordinario, si perche Palesato narra, che Hercule in Tespi Castello della Boetia eraspesso

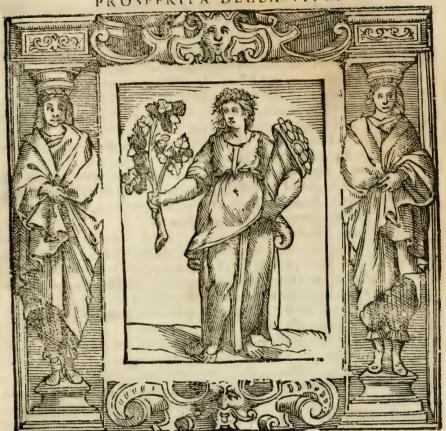

spesso alloggiato da vna garbata donna chiamata Amalthea, la quale teneua il suo danato in vn corno di busalo, onde i compagni di viaggio d'Hercole cominciorno a dire, che Hercole haueua il corno d'Amalthea, dal quale ne riceueua abbondantemente quanto gli bisognaua per suo vso, il che non poteua comportare Iola nipote d'Amalthea vedendo, che il corno si votaua per souuenire. Hercole. Altri vogliono, che Amalthea sosse va vecchia ricca, che radunasse il denaro, che cauaua della vendita delle mercantie in vn corno, come hoggi di sa nno molti artegiani, & che Hercole lo rubbasse pieno di danari, indi viuendo egli splendidamente, vsci suora vn detto, che Hercole dal corno d'Amalthea ne prendeua ogni bene: Quindi è, che Filemone Comico per ischerzo, disse, che il corno d'Amalthea, & della douitia non è altro, che hauere buoni danari.

Tunc illud esse cornu Amaltheæ putas Cuius modi pingit pictor cornu bouis? Argentea est moneta, quam qui possidet. Huic copiose pro votis cuncta assluunt. Et però noi l'habbiamo empiro di moneta, per simbo lo della facoltà, e de uitia recessaria a mantenersi in vita prosperamente, atteso che vno che non ha robba da mantenersi, per sano, & temperato, che sia non viue in prosperità, si com'anco prosperità di vita non ha colui, che per ricco che sia viue indisposto di santà, talmente che la prosperità della vita no comporta, che vno sia aggrauato ne da bisogno, ne da male alcuno: ma la buona facultà in questa prosperità è bene esterno, interno sarà la buona sanità, che importa più perche la sanità è il maggior I hesoro, che si possa desiderare. Pirrò Rè de gli Epitoti non pregaua Dio per accrescimento di Dominio, ne per ricchezze: ma solamente per la sanità. Hac bene constituta, prosperius cessura viderentur omnia, dice Celio Rodogino lib. 4. cap. 24. & Horario ad Iccio così scrisse.

Si ventribene, si lateri est, pedibulque auis : nil Diuitie poterunt regales addere maius. Che gusto si ha delle ricchezze, se non si sti bene? Valeat pol-

sessor oporter, disse il medesimo Poeta a Lollio, & a Torquato.

Quo mihi fortuna , si non conceditur vti .

A che mi lerue la fortuna, la ricchezza se non mi è concesso di poterla godere? conuiene dunque che quello, che la possiede, stia bene di corpo, & anco d'animo, che non si lassi perturbare dalla cupidigia, dall'ira, dal timore, dalla, speranza, dall'allegrezza, dal dolore, ò da quals uoglia affetto, moto, & passione d'animo, come soggionge Horatio al sudetto Lollio.

Qui cupit, aut metuit, iuuat illum sic domus, aut res Vt lippum pictæ tabulæ, somenta podagram. Et questo è quello, che vosse inferire Giuuenale nella Satira X.

Crandum est, vt sit mens sana in corpore sano.

Dobbiamo pregare Iddio, che ci dia vna mente sana in corpo sano, percheben spesso da le perturbationi della mente, e dall'infirmità, e passioni dell'animo s'inducono nel corpo insermità, che ci tolgono la prosperite della vita.

Il tronco di quercia, come di sopra habbiamo detto, vien dimostrata la prosperità in quanto alla sanità, & lunghezza della vita; perche la quercia, come arbore, che hà il legrame duro, incorruttibile, & che in perpetuo si conserua, è simbolo della robustezza, & gl'; huomini gagliardi sono detti robusti dalla Rouere, come dice Festo. Robum dicitur a rubio, & sufo colore, vnde, & materia, qua plurimas venas eius coloris habet, dicta est robur, hinc, & homines valentes, & bom coloris robusti dicuntur: & però Hercole, ch'era robusto, & sorte portana la sua mazza satta di quercia, è anco simbolo della diutumità, & della vita lunga, perche tale arbore di quercia viue assi, & negli vitimi anni se gli prolonga la vita, se si sotterra, & macera con s'acqua, per qual che tempo, e però gli auguri a l'Ano di Galba, a cui di mano gli intestini della vittima futno tolti da va Aquila, che li portò sopra vna quercia, augurorno, che il sommo imperio, ma tardi per lungo tempo d'auuenire, si come successe, alla sua famiglia toccar doueua.

La ghirlanda delle sudette viole nere, denota pur la vita lunga, e prospera di sanità, perche tal viola nera perpetuamente verdeggia, e sempre può produrre il sicre, come dice Theosrasso nell'historie delle piante lib.6.c.6. Viola nigra, hec

runt etiam florem semper promere potest, si modo quodam celatur. Cosi ancq vno, che ha prosperità di vita, a posta sua può vicit fuora per ogni rempo, &
produrre non dirò fioti, masfrutti di honorate operationi. Si modo quodam
colatur; pur che si conserui, & mantenga come si dene, & non guasti con si difordini la sua prosperità di vita.

QVERELA A DIO.

DONNA vestita d'vir candido velo, che hauendo il viso mesto, & la grimeuole rinolto al cieso, & la destra mano al petto, mostri l'altra mano esser morsicata da sieri, & velenossi serpenti.

La mestitia del volto, dimostra qual sia l'affetto della querela.

Si dipinge congli occhi lagrimenoli, rinolti al cielo, perche come si è detto sindrizza la querela a Dio Qui habitat in calis.

Con la mano morficata da terpenti, h vuol denotare la querela hauere per

ragioni l'offese, & l'ingiarie significate per li serpenti.

Il vestimento bianco, & la mano su'l petto, dimostrano l'innocenza, & l'integrità, per la quale ha essicacia detta querela.

Querelas

Onna vestita di tané percioche gli Antichi ne' mortorij, & nelle autte: stà loro, si vestivano di tal colore, hauerà in capo vn Passaro soltario, vccelio, che ha il canto manenconico, & mesto.

QVEETE.

ONNA, che fla in piedi sopra vna base di figura Cubica, con la mam

destra sostenga vn Perpendicolo.

Q[·

La figura Cubica, come riferioce Platone, secondo is parere di Timeo Locrem se discepolo di Pittagora, il quale imparò la dottrina sua in grampatte da gli Egittij significa la terro, che con difficolta si muoue per esser nel suo propro, come è il centro dell's niuerso, estiposandos quietamente, si simostra per co-gione della sua quiete, es venendo questa principalmente, estimmedia amente mostrara, a ragione si potra dire, che il Cubo significa que ete, escondos standos

egualmente posato in tutti modi; & movendosi con difficoltà ..

Il Perpendicolo, ci dimostra, che la quiete, & il siposo direute le cose, è il sine; & la persettione di esse prima perche non possono mantenessi in quiete, ne
pure gli elementi semplici, che non nanno compositione, anzi che si generano,
& corrompono per somantenimento de compositi, si quali medesimamente:
si compongono, & i roluono di continuo, & ne cieli che tono incorrettibili, vedi uno chiaramente vn perpetuo moto, quindi è, che non conoscendo noi realmente la quiete, di ciamo si sere il cestare delimoto, il quale non potendo giustisitare col senso, andiamo imaginando con l'intelletto; & perche della quiete
noi parliamo in ispetto dell'huomo, diremo allora esso quieta si quando i suoi
mo i del per siero, e de l'attioni sono regolati, e rettusin modo, che distinatamente
te vadano a for re al suogo della quiete sua, a she è l'altra vita i pparecolnata a

Bradiger coni tusi e ernalmente, come il Perpendicologiche e grane. Schara i al
monta, a manta, didirettamente pendendo per arribase racus. Autoria in significante del

mente al punto imaginato dell'Orizzonte, que è la sua quiete.

Quiete.

Onna, di aspetto grave, & venerabile; sarà vestita di nero, che porti seco D qualche segno di Religione, sopra all'acconciatura della testa, vi starà va mido, dentro del quale si veda vna Cicogna tutta pelata per la vecchiezza, la

quale si riposa nel nido, & è nutrita dalla pietà de figliuoli.

La vera quiete, è impossibile, come habbiamo detto, poterla ritrouar compita in questo mondo; Con tutto ciò vn certo cessar da negotij d'importanza per menare vita senza pensieri, che mantengono con ansietà la mente, si domanda volgarmente Quiete,& è solo vn lasciar altrui per attendere a se stesso,e però è molto riprensibile nel consortio de gli huomini, & nel viuere politico. prinarsi di quella felicità, che viene dal gionamento, che sentono i Parenti,& gl'Amici dall'opra d'vn Cittadino vtile alla sua Patria, se non si sà per cagione di Religione, la quale sola merita, ehe si lasci da banda ogn'altro interesse; & però si dipinge detta figura in habito Religioso, & graue, & venerabile, non elsendo ogni huomo atto a seguitar con lode tal sorte di vita, ch'hà bisogno d'intero giuditio, & di salda intentione notata nell'aspetto del viso, & nella compositione del corpo, come racconta Aristotile nel lib. di Fison.

Il vestimento nero, mostra la fermezza de' pensieri, & la quiete della mente, non essendo atto questo colore a pigliar de gli altri, come si è detto altroue.

Ancora dimostra, che l'huomo, che attende alla propia quiete, è oscuro appresso il Mondo, non rendendo si famoso nel superar le difficoltà della vita con-

vtile del prossimo.

Per la Cicogna s'impara, che in vecchiezza principalmente, si deue procurate quella poca quiete, che si può trouare, quando stanchi, & satij delle cose terrene, & caduche; con più ardore, & maggior sede aspiriamo alle celesti, & perpetue.

RABBIA.

Vedi a Furore.

# RAGIONE.

ONNA vestita del color celeste, stardico' piedi sopra alcuni serpenti

alati,& mostruosi, li quali terrà legati con vn freno.

La ragione, è virtu dell'Anima, con la quale si reggono, & gouernano le potenze di essa, le quali per cagione del peccato originale, & del suo somite, sono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il vestimento, perche la ragione deue sempre con-

formarsi col Cielo, & hauere splendore. & chiarezza.

Il freno, è indicio del discorso, & della ragione, con la quale tutti gli appetiti inferiori, che si rappresentano sotto figura di serpenti; perche mordono l'ani nima, incitandola al peccare; & tirando speranza della nostra rouina dall'esletto della lor prima impresa fatta con Adamo, sono tenuti a freno, & domati.

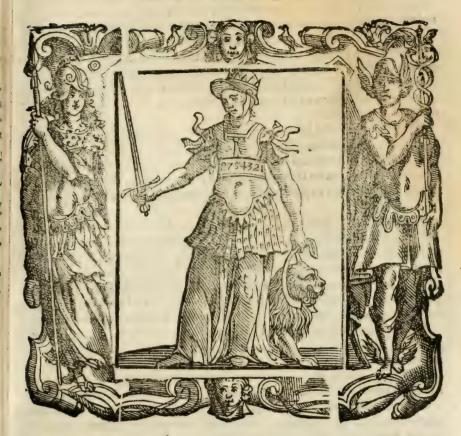

NA Glourne, armata, con la corona dell'oro in capo, & le braccia, ignude, nella destra mano tenga vna spada, & con la sinistra vn freno, col quale affrena vn Leone, sarà cinta d'vna candida benda, dipinta tutta con note d'Arithmetica.

Questa virtu, è domandata da Theologi forza dell'Anima, per ellere la Re-

gina, che dà le vere, & legittime leggi a tutto l'huomo.

Si dipinge giouane armata, perche è difesa, & mantenuta dal vigore della sapienza, si piglia molte volte presso gli Anrichi, l'armatura estesiore, come

nel fignificato di Pallade, & in altri propofiti.

La corona dell'oro, che tiene in testa, mostra, che la ragione, è sola bastante a sar scoprire gli huomini di valore, & dar loro splendore, sama, prezzo, & ch'arezza, ne è cosi singolare l'oro fra metalli, ancorche sia il pri pregrato, che più singolare non sia stale potenze dell'anima nostra questa, che dimantiamo Ragione, la quale ha la sede sua nella più nobil parte del corpo, & one ha l'anima mag, not vigore all'operare.

Per le braccia ignude, s'intendono l'opere, le quali quando hanno principio dalla veta ragione, non hanno macchia, d'sospetto alcuno, che le veli, d'e adombri; talche non si veda immediatamente vera, & persetta vittù.

La spada, è il rigore, che bisogna adoprare alla ragione, per mantener netto il campo delle virtù da vitij predatori de beni dell'anima; & a questo proposito disse Christo Signor nostro. Non veni pacem mittere in terram sed gladium; perche tutta la sua dottrina, non sù ad altro diretta, che a fare la disuniode vitij già inuecchiati nell'anima, dalla virtù, per mezzo della ragione illuminata dalla sua gratia.

Il freno in bocca del Leone, ci nota il senso soggiogato, & sottomesso ad el-

fa, il quale per sè stesso, è ferocissimo, & indomito.

Le note di Arithmetica sono poste, perche con queste si fanno le ragioni in detta atte, che prouano le cose reali, come con la ragione, che stà nell'anima, si proua, & si conosce tutto quello, che appartiene al ben nostro.

Ragione.

Na Giouane, vestita di color celeste, con clamidetta d'oro, nella destra mano tiene vn'hasta, abbraociando vn'alloro con la sinistra; dal quale penda vno Scudo con la testa di Medusa depinta nel mezzo d'esso; hauerà l'el-mo in capo con vna siamma per cimiero.

Già si è detta la ragione del vestimento, & della Clamide dell'oro nelle sigure di sopra; Et perche l'hasta significa l'imperio, ci dà ad intendere la ragione ester la Regina, che comanda in tutto il regno della compostura dell'huomo.

L'Arbore dell'alloro con la testa di Medusa pendente, da esso, dimostra la vittoria, che hà la ragione de gli inimici contrarij alla virtu, la quale gli rendessupidi, come la testa di Medusa, che faceua rimanere medesimamente stupidi quelli, che la guardauano, & leggiamo che Domitiano Imperatore la portauassempre scolpita nell'armatura, & nel sigillo, a sine di mostrassi vittorioso.

L'Elmo, nota la fortezza, & la sapienza della ragione, essendo ella quella prudenza nell'anima intellettuale, che discorre i fini delle cose, & quelli che

giudica buoni, legue, & fugge i contrarij.

La fiamma, mostta, che è proprietà della ragione inalzarsi verso il Cielo,& di sarsi simile a Dio, dal quale deriva la nostra nobiltà.

Ragione.

Onna Matrona di bellissimo aspetto, che con la destra mano tenghi vna sserza, & con la sinistra vn freno, si come il cauallo si doma col freno, & li putti con la sserza, eosi la ragione gouerna, e doma le cattine assettioni dell'huomo.

#### RAGIONE DI STATO.

DONNA armata di Corazza, Elmo, & Scimitarra. Sotto l'armatura, portarà una trauerfina di colore turchino ricamata tutta di occhi, e di orecchie, con la delta mano terrà una bacchetta. con la quale mostri di dare un rouerscio dal lato destro, oue siano alcuni papaueri, i maggiori de' quali si mostrarà con l'atto sopradetto della bacchetta, che sano da essa rotti, & get-

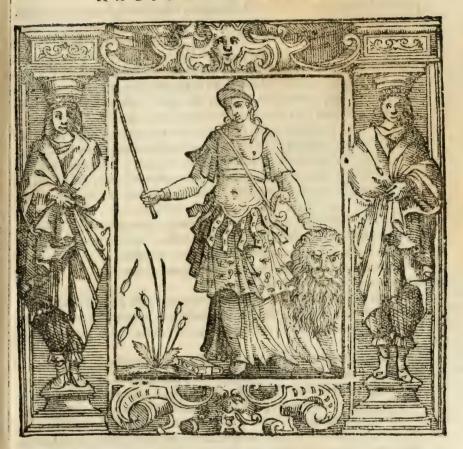

tati i capi per terra , vedendosi rimasto solo il gambo intiero , & alcuni altri piccioli papaueri .

Terrà la sinistra mano appoggiata sopra la testa d'un Leone, & a' piedi sia vn

libro posto dall'altra parte, con l'inscrittione IVS.

Si dipinge armata, per dimostrare che l'huomo che si serue di tal ragione; vuole quando vi sussero le forze il tutto dominare con l'arme, daltro mezzo.

Si rappresenta con la veste di colore turchino contesta d'occhi, e d'orecchie, per significate la gelosia, che tiene del suo dominio, che per tutto vuol hauer occhi, & orecchie di spie, per poter meglio guidare i suoi disegni, & gl'altrui troncare.

Se le dà la bacchetta per mostrare questa Ragione di stato essere propia di chi ha dominio, & signoria, dalla quale l'huomo diuiene imperioso, ancorche ogn'vno, per ben che Prencipe nou sia, possa hauere vna certa ragione di stato impropia, con la quale vogli gouernare il dominio delle sue cose, & driz-

M 4 zarle

zarle al proposto fine.

I papaueri gettati per terra, come dicemmo, significano, che chi si serve della ragione di stato, non lassa mai sorger persona, che possa molestarlo, a somiglianza della tacita risposta data da Tarquinio al Messo del suo Figliuolo. Rex velut deliberabundus in hortum adium transit sequente nuncio filij , ibi inambulans tacitus summa pauperum capita dicitur baculo decusisse; parole di T. Liuio nel primo lib. Decade prima . Il che vien osseruato da molti per rigore di ragion di stato, & per mostrarsi seueri: ma di equità il Principe deue più tosto farsi amare, che temere, & ciò per vtil suo, perche il timore genera l'odio, & l'odio le ribellioni, & però deue più tosto conforme a l'equità amare, & hauer a piacere Vassalli ch'habbino polso di ricchezze; nel modo ch'è consigliato Vespesiano Imper. da Appollonio in Filostrato lib. 5. cap. 13. Divitibus autem. permittes, vt facultatibus tuto frui possint, ensinentiores spicas, quacunq; supra ceteras se attollunt non amputato, iniusta enim est in hoc Aristotelis ratio. cioè permetterai, che i ricchi possino godere le ricchezze loro, non tagliare le spighe più alte, cioè quelli che sono più in grandezza de gli altri. Consiglia. sì ben poi che si spiantino quelli, che sono seditiosi, & che vanno machinando delle nouità, in questo modo. Difficiles homines, molestosq; potius tanquam spinas è segetibus aufer, & res nouas molientibus terribilem te ostende, minitando tamen magis, quam puniendo.

Le si mette a canto il Leone, per ester di natura simile a quelli, che per ragion di stato cercano esser di continuo superiori a tutti gl'altri, come anco per dinotare la vigilante custodia, che si deue hauere con sortezza, per conserua-

tione del suo Stato.'

Il Libro proposto col motto IVS, dimostra, che taluolta si pospone la rasgione ciuile, per causa di regnare, quanto per la publica vtilità, come per essempio può condonare taluolta il Principe a molti la vita, che per lor missatti per legge Ciuile haueuano perduta, per seruirsi di essi in guerra giusta, essendo che risulta molto hauer huomini di virtu, e di valore. Ma più d'ogni altra cosadetto libro col motto, IVS, inferisce quel detto che hauer soleua in bocca Cesare Dittatore, di Euripide Tragico ne le senisse citato da Cic. nel 3, de gli ossi; & riportato da Suetonio in Cesare al cap. 30.

Nam si violandum est 1VS, regnandi gratia Violandum est: alijs rebus pietatem colas .

I quali versi così habbiamo tradotti mal conditi, ma in mode che intender si possino seguitando più che si può l'ordine del testo latino.

Se la ragione violar si deue Solo si deue per ragion di stato Nell'altre cose la Pietade Honora:

Il qual detto quanto sia impio ogni persona pia giudicar lo può, attesoche ogni Prencipe massimamente Christiano deue anteponere all'interesse propio, a simile detessabile ragion di stato la giusta ragione giuridica, la quale chi calpestra vien poi al sine pur ito da la giustitia di Dio.

RAMMARICO DEL BENº ALTRVI.

DONNA macilente, vestita di nero, & scapigliata, con la destra si strappi capelli, habbi alla sinistra mammella attaccata una Serpe, & alli piedi

vn Nibbio magro.

E vestita di nero, perche i pensieri, che piegano a danno del prossimo, sono tutti luttuosi, & mortali, che sanno stare continuamente in dolore, & in tenebre, che ossultano l'anima, e trauagliano il corpo. Et però si strappa i capelli dalla testa, essendo i suoi pensieri tronchi, & volti sinistramente con suo dolore, & sastidio.

Il che con più chiarezza dimostra la Serpe attaccato alla mammella, il quale come manda freddissimo veleno al cuore, & estingue il calore, che manteneua l'huomo viuo, così questa tristitia assigge l'anima, & l'vecide, introducendo il veleno per li sensi, che in qualche modo sentono l'altrui selicità, &

però anchora si dipinge macilente.

Il Nibbio ha tanto dolore del bene altrui, che si stende sino all'odio de propij sigli, come si è detto in altro luogo, & però si adopra in questo proposito.

. Rammarico.

Wedi Affanno.

RAPINA.

DONNA armara con vn Nibbio per cimiero, & con la spada ignudanella man dritta, nella sinistra hauerà vno Scudo, in mezzo del quale sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina, & a canto da vna parte vi sia vn Lupo.

Non è altro la rapina, secondo S. Tommaso secunda secundæ q. 66. art. 8. che vn torre a forza la robba altrui, & però si dipinge armata con la spada ignuda

in mano, come ancor lo dimostra Virgilio, quando dice.

Raptas sine more Sabinas.

Il Nibbio è rapacissimo vecello, come è noto a ciascuno, & perche sempre

viue con l'altrui, rappretenta la Rapina.

Proserpina in mezzo allo Scudo in braccio a Plutone, significa questo medesimo, come anco il Lupo, come dimostra Tibullo eleg. prima.

> At vos, exiguo pecori, suresq; Lupique Parcite, de magno est preda petenda grege.

> > REFVGIO.

N'huomo auanti d'vn'altare, che stia inginocchione, con le braccia aperte. E cosa chiarissima, che gl'altari appresso gl'antichi, come anche oggidi sono per santo, & inuiolabile Asilo, ò risugio tenuti, & quindi è che appresso Virgilio. Priamo di ogni altra speranza di salute priuo, se ne suggi all'altare.

Et Ouidio nel lib. de Trift. dice,

Vnica fortunis ara reperta meis. Cioè. Vn sol resugio alle disgratie mie.

Donna, che aprendosi il petto, mostri il cuore; perche all'hora si dice, vn'huomo reale, quando ha quelle medesime cose nell'opre, & nella lingua, le quali porta nel cuore, & nell'intentione.

Onna giouane, allegra, la quale stia in atto gratioso di porgere con la destra mano vna coppa d'oro, & a canto vi sia vn'Aquila.

Si dipinge giouane, & che porghi la coppa d'oro nella guisa, che diciamo, percioche è propio de i giouani di donare, & regalare altrui, per hauer loro l'animo grande, & generolo, come anco dimostra questo istello l'Aquila, per esser fra gli vccelli magnanimo, & liberale.

RELIGIONE:

DONNA vestita d'vn Camiscio, Stola, & Piuiale, starà sopra d'vna pietra quadcata come habbiamo detto in altre figure della Religione, terrà con. la sinittra mano, con bella gratia, vn beilitsimo Tempio, & per terra vi sarà vna Cicogna con vna Serpe nel becco.

RELIGIONE VERA CRHISTIANA.

D'NNA di bello aspetto, circondata intorno di risplendenti raggi, haue-rà il petto bianco, & scoperto, & alle spalle l'ali, sard vestita con vna veste stracciata, e vile, le starà una Croce a lato, terrà nella man dritta alzata verso il cielo vn Libro aperto in modo, che paia vi si specchij, nel quale sia scritto:

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex omnibus viribus tuis. Hoc est primum, & maximum mandatum, secundum autem simile huic. Diliges proximum sicut te ipsum. In his duobus mandatis

tota lex pendet, & Prophete.

Starà appoggiata con la man finistra in modo, che paia si riposi sopra la banda ditta del tronco trauerfo della croce, & dalla banda finistra del detto tronco, penderà vn freno, & calcarà con li piedi vna morte in terra quiui prostrata, inmodo, che sia la Caluaria di esta al piede della Croce. Alla significatione della det ta figura, perche tanto bene, & coli facilmente è stata stesa, & dichiarata da vn bell'ingegno, nell'epigramma sequente, non occorre, che vi aggionga altra espos tione.

Quænam tam lacero vestita incendis amictu? Religio summi vera Patris soboles.

Cur veites viles? pompas contemno caducas Quis liber hic? Patris lex veneranda mei .

Cur nudum pectus? decet hoc candoris amicum. Cur innixa Cruci ? Crux mihi grata quies.

Cur alata? homines doceo super astra volare Cur radians? mentis discutio tenebras

Quid docet hoc frænum? mentis cohibere furores Cur tibi mors premitur? mors quia mortis ego.

RE-

RELIGIONE.

ONNA allaquale, vn fottil velo cuopra il viso, tenga nella destra mano vn Libro, & vna Croce, con la sinistra vna fiamma di suoco, & appresso detta figura sia vn'Elesante.

Secondo la diffinitione di S. Tomaso nella 2. della 2. parte, alla quest. 72. & art. 7. & alla quest. 84. art. 2. & de gi'altri Scolastici, è virtà morale, per la quale l'huomo porta honore, & riuerenza interiormente nell'animo, & esteriormente col corpo al vero Dio. E anco ne gli huomini talmente inserta da natura la religione, che come dice Aristotile per quella più, che per essere ragione uole, sono disferenti da bruti animali, vedendosi ciò chiaramente da questo, che ne' pericoli improuisi, senz'altra deliberatione, ci volgiamo a chiamare il diuino aiuto.

Se le fa velato il viso, perche la religione ne gli huomini riguarda Dio, come dice S. Pauolo per speculum in anigmate, essendo eglino legati a questi sensi corporei; & perche la religione è stata sempre segreta, conseruandosi in misterij,

che sono figure, riti, & cerimonie, come sotto certi velami ascosa.

La Croce, ò ne fignifichi Christo N. S. Crocissisto, ò cosa d'esso Christo, è gloriosa insegna della Religione Christiana, a quale i Christiani portono sommaveneratione, riconoscendo per quella il singolar beneficio della redention loro.

Il Libro, ne dà ad intendere le diuine Scritture, reuelationi, & traditioni, del-

le quali vien formata ne gli animi la religione.

Il fuoco, fignifica la deuotione della puta, & fincera nostra mente tendente

verso Dio, il che è propio della religione.

Le si dipinge a lato l'Elesante, per essere più d'ogn'altro animale religioso, come si dirà: Narra Plinio nel lib. 8. al cap. 1. che questo animale è raro in bontà, prudente, amator dell'equità, e humano, percioche incontrando l'huomo a caso ne' deserti, che habbia smarrito il camino, tutto amoreuole, & mansueto gli mostra la via; è discreto, perche come dice l'istesso Plinio, occorrendoli di passare fra armenti si scanza tanto destramente, per non sar lor male, che eglino medesimi non se ne auuedono.

Ma quel che sa più a nostro proposito, è questo raro animale il Hieroglisico della Religione; raccontando pur esso l'linio al luego citato, che egli sà in veneratione il Sose, & le Stelle, & apparendo la nuoua Luna, spontaneamente va a lauarsi in acqua di viuo siume, & amalandosi chiama aiuto dal Cielo, buttando verso il cielo dell'herbe, come mezze, per intercedere gratia di sanità.

Il che tutto vien confirmato da Pierio Valeriano, & altri Autori, & il San-

nazaro nella sua Arcadia, così dice.

Dimmi qual fera, è sì di mente humana, Che s'inginocchia al raggio della Luna, E per purgarsi scende alla fontana?

Onde vedendo io tante rare qualità in quelto nobilissimo animale, non poco piacere, & sodisfattione hò preso, considerando, che tal figura è propia insegna dell'Illustrissimo Cardinal Montelparo mio Signore, per vedere, che singolarmente conuengono in S.S. Illustrissima le sudette qualità di Religione, Prudenza, Giustitia, & Mansuetudine, che con ratissimo essempio risplendono
nella Persona d'esso Sig. Cardinale; in modo, che non pure l'hanno reso degno
del grado del Cardinalato, ma lo sanno anco dignissimo di maggior honore,&
esaltatione, come viene per i suoi gran meriti da tutto il mondo desiderato.

Religione.

Atrona, d'aspetto venerabile, vestita di panno lino bianco; terrà la destra mano aperta, & la sinistra sopra vn'altare, nel quale arderà vna siamma di suoco.

Il fuo o sopra l'altare, è stato in vso di sacrissicio presso a molte, & antichissime nationi sino alla venuta di Christo, il quale placò l'ira di Dio, non col sangue de Tori, ò degl'Agnelli, ma con sè stello, & con la sua propia carne, & col propio sangue, il quale miracolosamente si cela per salute nostra sotto specie di Pane, & di Vino nel Santissimo Sacramento dell' Eucharissia. Et si vede questa sigura con la mano aperta, & con l'altare in vna Medaglia antica di Elio Autonino.

DICESARE RIPA. 189

Vestesi di panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si ricerca in materia di religione, & però gl'Egitti, non voleuano, che ne' loro Tempij si por tassero panni di lana, anzi ancora i morti sepelliuano con panni di lino, mostran do cosi la religione, & purità di esti. Et Plutarco nel lib. d'Iside, & Ossiside, dice, che a Dio non si conuiene cosa alcuna, che non sia pura, & candida, & perche il panno lino bianco si purga, e netta più degl'altri, giudicorno gli Egitti, che sosse posicione per che ciascun' altra sorte di panno, ò di drappo.

Religione.

Donna di maestà, & di gravità, vestita con manto ricco satto a vso di Piuiale, hauerà velata la testa, sopra la quale lo Spirito santo risplenda con la luce de suoi raggi in sorma di Colomba. Starà detta figura sopra vna pietra riquadrata, che dinota Christo Signor nostro, il quale è la vera pietra angolate, che disse il Proseta riprovata da gli Edificatori della vecchia Legge, & è per esser posta poi nel principal cantone della sua santa Chiesa; non è alcuno, che possa porui altro sondamento, come disse S. Pavolo.

Hà questa figura da vna banda vn fanciullo con le tauole di Mosè, con alcune rose, & alcuni rami secchi, per mostrare le passate cerimonie de sacrificijantichi, & dall'altra banda sarà vn'altro fanciullo, che sostiene il libro de Vangelij, perche in Christo terminorono tutte le profetie, & le cerimonie della vec-

chia legge.

Tiene ella nella sinistra mano la verga del Sacerdote Aron, & nella destrale chiaui della Potestà Ecclesiastica, per aprire, & serrare il Cielo, a gli huomini conforme a' loro meriti. Dunque da questo vero, & viuo ritratto, è nata la nostra santa, & vera Religione modello di salute, fabricato da santi Dottoti sopra le pietre riquadrate da quattro Euangelisti Scrittori della Legge piena di Spirito santo, di Religione, di suoco, d'amore, & carità.

RELIGIONE FINTA.

ONNA con habito graue, e lungo, a sedere in vna Sedia d'oro, sopra vn'Hidra di sette capi, hauendo detta Donna vna corona in testa piena di gioie risplendenti con molti ornamenti di veli, & d'oro, nella destra mano ha vna tazza d'oro con vna serpe dentro. Inanzi a lei sono molti inginocchiati in atto di adorarla, & alcuni ne sono morti per terra; perche i salsi ammaestramenti degl'esempij allettano con qualche apparenza di piacere, d di sinta commodità terrena, ma al sine preparano l'Inserno nell'altra vita, & le calamità nella presente, che per secreti giuditij di Dio, vengono in tempo non aipettato.

REPVLSA DE PENSIERI CATTIVI.

N'huomo che tenghi per li piedi vn picciolo fanciullino, e che con disposta attitudine lo sbatta in vna pietra quadra, e per tetra vene neco morti di quelli, che già fieno stati percossi in detta pietra.

Perche tutti i Theologi consentono, che Cristo è pietra, si deue attentamente auuertire nel Salmo 36. Super slumina Babylonis, L'evitimo tei zetto, que si parla de piccioli fanciulli sbattati sopra la pietra, Beatus qui tenebit, &

allider

REPUESA DE PENSIERI CATTEVE



allidet parunlossuos ads petram. Cosi da le Parafrasi esposto. Biato è chi si terra, ouero contenera dali vitij, & rompera ipiccioli suosi cioè primi moti a la pietra di Christo, che è stabile sostentamento, & base dell'anima nostra. Però postutti douemo rompere si nostri penseri di cattiui affetti mentre sono piccioli suanti, che creschino, & s'attacchino alla deliberatione sbattendoli, come habbiamo detto, ne a pietra di Christo, cioè volgendo la mente nostra se el cor nostro e esfo Christo, collocando insui ogni nostro pensiero, & questo è parere di Euthimio; cosa che piene di sui derta l'haueva Adamantio, Quidio ai ch'egli anconche poeta gentile ci daco signi da Christiano, quendo nel prima monita e ch'egli anconche poeta gentile ci daco signi da Christiano, quendo nel prima monibro se remedi, ci anuertisce, che sacciamo resistenza alli primi monita na maniera.

Dam licett, Emodicitangunt præcot dia motus, Sontget i sprime tomne illes pedem. Opper og dem nosectate has demantenties morbi

Et tuus incipiens irexelistat equus. Nam morat dat vires, teneras mora percoquit vuas Et validas segetes, que fuit herba, facit Que præbet latus arbos spatiantibus vmbras, Quo posita est primum tempore, virga suit. Tunc poterat manibus summa tellure reuelli, Nunc stat in immentuni viribus aucta suis. Principijs obsta, sero medicina paratur, Cum mala per longas conualuere moras.

Restituitione.

Onna, laquale conta danari con la man destra sopra la finistra sua, &

canto vi farà vna calla, & vn facchetto di danari.

Il contare i danari d'vna mano nell'altra, ci dimostra, che vno, che sà restitutione della robba non sua, non si priua di cosa alcuna, anzi moltiplica in sè stello le facoltà, disponendo cosi il Creditore ad eller liberale verso di se ; ouero mostra che la restitutione deue esserlibera, & la deue sare ciascuno da sè stesfo, fenz'altra mezzanità.

La cassa, & il facchetto, ci damo segno, che tanto il poco quanto l'assai, si

deue restituire a' proprij Padroni.

Resurrettione.

Onna ignuda, che esca fuora d'vna sepoltura. RESVRRETTIONE.

ONNA ignuda, che a trouerso habbia vn velo, & con la su istra tenga. ) vna Fenice, la quale per opinione d'alcuni Scrittori, è vecello, che si troua nell'Arabia, que le ne stà lenza compagnia della sua spetie, & quando è vecchia, per lunga età, accende il fuoco con l'ali al calor del Sole, e s'abbrugia ; poi dalle sue ceneri ne nasce vn'ouo, & da questo ella risorge giouane a viuere vn'altra volta, per far l'istesso alla vecchiaia, & è molto bene quetta attione celebrata da Lattantio Firmiano.

RETTORIC

ONNA bella, vestita riccamente, con nobile acconciatura di testo, mostrandosi allegra, & piaceuole, terrà la destra mano alta, & aperta, & nella unistra vno scertro., & vn libro portando nel lembo della veste scritte queste parole. Ornatus persuasio: & il color del viso sarà robicondo, & alli piedi vi

sarà vna chimiera; si come si vede dipinta al suo luogo.

Non è huomo sì rustico, & sì teluaggio, che non senta la dolcezza d'vn'artificioso ragionamento in bocca di per'ona faconda, che si sforza persuadere qual che cosa, però si dipinge bella, nobile, & piaceuole, tiene la destra mano alte, & aperta, percioche la Rettorica discorre per vie larghe, & dimostrationi aperte, onde Zenone per le dita quà, & là sparle, & per le mani allargate per tal gesto, la Rettorica interpretaua. Et Quintiliano riprende quelli, che orando in qualche causa, tengono le mani sotto il mantello, come che s'egli trattaslero le cole pigramente...

Lo scettro è segne, che la Rettorica, è dominatrice degli animi, & gli spere-

na, raffrena, piega in quel modo, che più gli piace.

Il libro dimostra, che quest'arte s'impara con lo studio, per non hauersi da alcuno in persettione perdono di natura.

Le parole Ornatus, & persuasio, insegnano l'offitio del Rettorica, che è di

istruire altrui a parlare conuenientemente per persuadere.

La Chimiera, come è dipinta al suo luogo, Nazianzeno, e lo spositore d'Hesindo intendono per questo mostro le tre parti della Rettorica, cioè la giudiciale per lo Leone, per cagione del terrore, che dà i rei, la dimostratiua per la capra,
percioche in quel genere la fauella suole andare molto lasciuamente vagando:

& vltimamente la Deliberatiua per lo dragone per cagione della varietà degl'argomenti, & per li assai lunghi giri, & auuolgimenti, de' quali sa di mestiere per il persuadere.

RICCHEZZA.

ONNA vecchia, cieca, & vestita di panno d'oro. Cieca dipinge Aristosane la Ricchezza nella Comedia intitolata Pluto, perche per lo più se ne và in casa d'huomini poco meriteuoli, a quali se hauesse occhij, che le seruissero, non si auuicinarebbe giammai; ouero perche sa gli huomini ciechi alla cognitione del bene, con vn sinto raggio, che appresenta loro de commodi, & de piaceri mondani, senza lasciar loro veder la vera luce della virtù, se per particolar gratia non è superata la sua inclinatione.

Si dipinge vecchia, perche inuecchia alcuni col pensiero d'acquistarla; altri

col timore di non perderla, hauendone il possesso.

Il vestimento dell'oro, mostra, che le ricchezze sono beni esteriori, & che non fanno all'interna quiete, & al riposo dell'huomo.

Ricchezze.

Onna in habito regale ricamato con d'uerse gioie di gran stima, che nella man destra tenga vna corona Imperiale, & nella sinistra vno Scettro, & vn vaso d'oro a' piedi.

Ricchezza è possessione d'oro, d'argento, gioie, Stati, terreni, edificij, giumen-

ti, ferui, vestimenti, &c.

La corona in mano, lo Scettro, & il vaso a' piedi, mostrano, che la prima. & principal ricchezza, è possedere la volontà de gli huomini, come sanno i Re; la seconda, è il denaro.

#### RICONCILIATIONE D'AMORE

del Sig. Giouanni Zarattini Caffellini.

DONNA giouane, allegra, coronata d'una ghirlanda d'herba, chiamata Anacampterote; porti al collo un bel zafiro, nella man dritta una coppa,

con la finistra tenga per mano due pargoletti Amori.

La Riconciliatione è vna rinouatione d'amore, che si fa col ritornare in gratia della cosa amata; Impercioche dall'amore tra gli amanti nascono continuamente sospetti, ingiurie, a quali succedono lo sdegno, l'ira, & la guerra, come vagamente esprime l'erentio, In amore hæc omnia insunt vitia: iniurie, suspiciones, inimicitiæ, induciæ, Bellum, pax rursum. Il medesimo dice Horatie nella Satira 3. lib.2.

Lu

RICONCILIATIONE.



In amore hac funt mala, bellum Pax rurlum.

Lequali differenze occorreno tanto più spesso, quanto piu si ama, & quanto più vno ama, tanto più ogni minima cosa l'ossende, riputande si di nou essere, stimato da la cosa amata conforme a lo smisurato amor suo, & che si faccia torto a i meriti suoi, onde facilmente concepisce l'amante dentro di se sdegno, & ita, in tal modo che non pensa di portare più amore, anzi s'incrudelisce nell'odio, ma ssogata l'ira con far dispetti alla cosa amata, si pente de l'odio, che le hà portato, non può più stare in ira, & in guerra, ma brama, & cerca la pace, laquale ottenuta gode ne la Riconciliatione d'Amore, da la quale è rinouato, no-io è quello di Terentio, Amantium iræ amoris redintegratio est.

L'herba Anacampserote satà figura della Riconciliatione, poiche gl'antichi ennero, che al tatto di essa ritornassero gli amori, ancorche con odio sussero

lepolti, si come riserisce Plinio lib. 24. cap. 17. nel fine.

N

194 ICONOLOGIA

Il zassiro di colore azzurro, simile al Cielo sereno, serui: à per simbolo della Riconciliatione, che arreca all'animo sereno stato di tranquilità, perche hà virturiconciliatiua, & molto vale a riso: mare la pace per quanto attesta Bartolomeo Anglico, lib. xvi. cap. 83. per autorità di Dioscoride. Sapphirus itaq; secundum Diascoridem habet virtutem discordiarum reconciliatiuam, multumetiam valet, vt dicitur, ad pacem resormandam: ma ciò sia posto per curiosità de scrittori, non per efficacia, ch'habbia l'herba Anacampserote, & la pietra del zassiro. Se bene può essere che il zassiro habbia virtu riconciliatiua donandosi vn bel zassiro all'irata Dama, la quale per rispetto del dono facilmente si può di ponere a restituire l'amante nella pristina gratia, perche li doni, & presenti, hanno gran sorza.

La coppa, l'habbiamo posta per sigura del presente, poi che in essa si pongono i donatiui, che si mandano a presentare: I presenti vagliano molto nel conciliari, & riconciliatione l'ansore, & mitigare gli animi sdegnati, & placar l'ira

de le persone, come dice Ouidio nel 2. dell'arte amatoria.

Munera crede mihi , placant hominesq; Deosq;

Placatur don's Iuppiter ipse datis.

Detto preso dal terzo della Repub. di Platone citato da Suida,& deriuato da vn verso di Hesiodo, secondo l'opinione di molti, ma appresso Greci era voce corrente, Euripide ne la Medea.

Persuadere munera etiam Deos dicterium est Aurum vero potius est mille dictis, hominibus.

Onde Seneca per motto d'vn Filosofo dice, che non ci è la più dolce cosa che il riceuere.

Omnium esse dulcissimum accipere.

I presenti dunque hanno gran forza di indutre la cosa amata alla ticonciliatione, tanto se è dama interessata, quanto nobile, & liberale d'animo, perche s'è interessata si mouerà alla riconciliatione per l'interesse di quel presente, se è no bile, & liberale d'animo si mouerà da la gentil cortessa del donatore, essendo quel dono, come inditio, è tributo dell'amor suo.

Li due Pargoletti Amori fignificano il doppio amore, che doppo l'ira fi genera,& fi radoppia nella riconciliatione con maggior godimento, & gusto de-

gli amanti, il tutto vien descritto da Plauto nell'Ansitrione.

Nam in hominum ætate multa eueniunt huiusmodi,
Capiunt voluptates, mox rursum miserias.
Iræ interueniunt, redeunt rursum in gratiam,
Verum iræ: si que forte eueniunt huiusmodi
Inter eos, rursum si reuentum in gratiam est
Bis tanto amici sunt inter se, quam prius.

Riforzandosi l'amore ne la riconciliatione, & crescendo due volte più di prima, non mancano amanti, & amici, che a bella posta cercano occasioni di sdegni, e risse, per duplicare più volte la beneuolenza, & l'amore, & prouar spesso i suoaui frutti della riconciliatione. Discordia sit carior concordia, disse quel Mimo Publiano; e però Agathone poeta era vno di quelli, che daua occasione

a Pau-

DICESARE RIPA.

a Pausania suo cordialissimo amico di adirarsi, acciò che prouasse doppie contento nella riconcissatione; di che ne sà mentione Eliano sib. 2 cap. 2 s. sucundissimum amantibus esse reperio, si ex contentione, & sit bus cum amassis ingratiam redeant. Et sanò missi videtur nissi illis delectabilius accidete pesse. Huius ergo voluptatis persape eum participem facio, frequenter cum co contendens. Gaudium enim capit, si contentionem, cum eo subinde dissoluam, & reconcilem.

RIGORE.

H VOMO rigido, & spauenteuole, che nella destra tiene una bacchetta di serro, & a canto uno Struzzo.

Si deue dipingere quest'huomo rigido, & spauenteuole, essendo il rigore

sempre dispiaceuole, & risoluto ad indur timore ne gli animi de sudditi .

Onde la verga di ferro si pone per l'asprezza del castigo, ò di fatti, o di parole. Perciò S, Pauolo minacciando a Colossensi, dimandò se voleuano, che egli andasse a loro con la piaceuolezza, ò pure con la verga di ferro.

Dipingesi apprello lo Struzzo, per dimostrare, che il Rigore, è ministro del-

la Giustitia puniciua, & che supera per se stesso qualfiuoglia contrasto,

RIPRENSIONE,

DONNA horrida, & armata con corazza, eimo, & spada a canto, nel, la man destra tiene vu vaso di suoco, & nella sinistra vu corno, in atto di sonarlo.

La Riprensione, è un rimprouerare altrui i diserti, a fine chè se ne astenga, & però si dipinge horrida, & armata, per generarsi dalla riprensione il timore, & si come l'huomo s'arma di spada, & altri arnesi per serire il corpo, così la riprensione di parole ferisce l'animo.

Fiene il fuoco in mano, per accender nell'huomo colpeuole il rossore della

vergogna.

Il corpo, è per segno del dispiaceuol suono, generato dalle voci di riprensione,

RIFORMA,

DONNA vecchia, vestita d'habito semplice, corto, & senz'ornamento alcuno; con la destra mano terrà vn roncietto, ouero vn par di forbice, & con la sinistra vn libro aperto, nel quale vi siano scritte le seguenti parole.

Percunt discrimine nullo.

Ammißa leges .

Vecchia si dipinge, percioche a questa età più conviene, & e più atta a riformare, & reggere altrui, secondo Platone nel V. della Rep. onde per la riforma intendiamo i buoni vsi conformi alle leggi, i quali siano tralasciati per licentioso abuso de gli huomini, che poi si riducano alla lor forma, & consiste principalmente la riforma esteriore, & interiore.

Si veste d'habito semplice, & corto, perche gli habiti riccamenti guarniti, inon solo sono nota di superfinità, ma ancora alle volte di licentiosi costumi, & ciò causano la morbidezza, & gli agi di tali habiti nelle persone, che quelli si viano soprabondantemente.

N a Ilron-

Il roncietto ancora, è chiara fignificatione di riforma, percioche si come gl'arbori, i rami de' quali superfluamente cresciuti sono, con esso si riformano tagliando via quello, che soprabonda, & che toglie all'albero il vigore. Cosi la riforma leua uzi gl'abbust di quegl'huomini in quelle cose, nelle quali licentiosamente si sono lasciati trascorrere più oltre di quello, che comportano le leggi. Il simile anchora si può dire delle sorbici, che tagliano le superfluità, come è manisesto a tutti.

Il libro dinota le leggi, & constitutioni, secondo le quali si deue viuere, & riformare i trasgressori, che se bene quanto a essi le leggi sono perdute, che non le osseruano, anzi sanno il contrario, non però quelle periscono per caso alcuno, come bene dimostrano quelle parole di Lucano nel libro 3. De bello Ciuili, che dicono.

Pereunt discrimine nullo

Ammissa leges Et cosi per esso libro si riducono all'vso antico le leggi tralasciate, tanto ne Aftumi, come ne gli habiti, & di nuouo si risorma ne gli huomini la visca dell'offeruanza, & lo stato di buon reggimento.

EPIGRAMMA.

Quos ratio mores docet, & lex prauus abulus Deformat, longa diminuitq; die. Hinc velut arboribus late ramalia crescunt Nec matura suo tempore poma ferunt. Sic vana exurgunt vitiorum germina, & alta Virtus humano in pectore preils iacet. Noxia rerum igitur fortis censura recidat Vt vitæ redeat splendida forma nouz.

RIFORMA.

MATRONA vecchia, vestita d'habito graue, ma semplice senz'al-cun' ornamento, con la destra mano terrà vna sferza, & con la figuera vn libro aperto col motto, Argue, in vna facciata, & Obsecra, nell'altra.

Per la riforma intendiamo quelle ordinationi de' Superiori, con le quali a' buoni costumi tralasciati per licentioso abuso de gli huomini si dà nuova, e miglior forma, conforme alle leggi, e si tornano di nuono ad introdurre tra i medefimi, e quelto con quei due principali, e conuenienti me zzi, cioè con l'elor. tare dimostrato per il libro aperto; e col riprendere, e castigare dimostrato pet la sferza, ambedue meglio lignificati con le due parole del motto cauate da 3. Paolo nel cap. 4. della z. a Timoteo, e del facro Concilio di Trento alla fest. 13. nel c.r. della Riforma, ricordato a detti Superiori, acciòche se ne setuano in que sta materia, cioè, che debbono ester Pastori, & non percussori, che deuono ricercare di ritirare i sudditi da gli abbusi più con l'esortationi, che col castigo. operando più in uerso quelli l'amoreualezza, che l'austerità, più l'esortationi, che le minaccie, e più la carità, che l'imperio. Ma non bastando poi l'esortatione, si potrà venire alla sferza, sempre però mitigando il rigore con la manfuetudine, il giuditio con la misericordia, e la seuerità con la piaceuolezza, che cofi s'introdurrà facilmente ogni riforma ne' popoli soggetti, e tanto più quanto il tutto si farà con maturo consiglio, che però si dipinge in età di Matrona.

RIPARO DA I TRADIMENTI.

TVOMO che tenghi in braccio vna Cicogna, la quale habbia in bocca A vn ramuscello di Platano.

La Cicogna hà naturale inimicitia con la ciuetta, e però la ciuetta le ordilse spesso insidie, & tradimenti: Cerca di trouare li suoi nidi per core supergli gl'vuoua couandole essa medesima, cosa molto nociua al parto della Cicogna, per l'odio intestino che le porta. Antiuedendo la Cicogna queilo, cioche interuenir le potrebbe si prouede d'un ramo di Platano, & lo mette nel nido, perche sà benissimo, che la ciuetta abborrisce tal pianta, & che non s'accosta doue sente l'odore del Platano. In tal riparo resta sicura dall'insidie, & tradimenti della ciuetta.

> RI-3

## ICONOLOGIA

RIPRENSIONE GIOVEVOLE.

ONNA d' tà matura, vestita d'habito graue, e di colore rosso, terrà con la destra mano vna lingua, in cima della quale vi sia vn'occhio, porterà in capo vna ghirlanda d'assentio, & della medesima herba ne terrà con la sinstra mano.

Si rappresenta d'età matura, percioche il vero sondamento diriprendere, & auuertire altrui, conuiene a persone di molta esperienza, & per essere l'età senile attissima, & di molta veneratione appresso ogn'vno, nella correttione, &

nella riprensione è di maggior autorità, e sa maggior effetto.

Vtendum est sorte in obiurgationibus, & vocis contentione maiore, & verborum grauitate acriore, dice-Cicer.lib.primo, de offit. & questo dice il Sannazaro nell'Arcadia nell'xi. prosa. I Prinilegii della vecchiezza figliuol mio sono si grandi, che vogliamo, ò no, siamo costretti ad'obedirli, essendo che per mezzo dell'esperienza sono atti a sar frutto nelle siprensioni, perche come dice C cerone nella v. epistola del primo libro delle sue samiliari. L'esperienza più in-

segna, che lo fludio delle le ttere.

L'habito graue, & di color rosso dimostra, che la riprensione conuiene di farla con grauit à, e non suor de termini, acciò che sia di prositto, e gioueuole, essendo che tale operatione si può dire, che sia segno di vero amore, & atto di carità. Nunquam alieni peccati obiurgandi suscipiendum est negotium nisi cum internis cogitationibus examinantes coscientiam liquido nobis coram Deo responderimus dilectione. S. Agustino supra epist. ad Galat. essendo, che quando si corregge, & riprende con animo appassonato, & con impeto, e surore, non è dilectione, e amore. quindi soggiunge l'istesso Agustino nel medesimo luogo citato Dilige, & dic quid voles, & sà a proposito quello, che dice Grisostomo in S. Matteo al cap. 18. intorno alla tua vita si sustero, intorno a quella degl'altri benigno.

La lingua con l'occhio sopra significa vna persetta regola diparlare, percioche, come dice Chilone Filosofo, & lo riferisce Laertio lib. primo Cap. 4. Conuiene all'huomo di pensare molto ben prima, che parla quello, che ha da.

esprimere con la lingua.

Cogitandum prius quid loquaris quam lingua prorumpat in verba, & Aulo Gelio lib. 8. Noct. Artic. Sapiens fermones suos præcogitat, & examinat prius in pectore, quam proferat in ore; & per ragione potiamo anco dire, che la lingua per non c'esser ella stata concessa, accioche l'visamo in ruina, danno, o detrimento altrui, esser ellere accest, & auueduti in adoperarla con ogni affetto gioue-uolein aiuto, & aiuto di questi, i quali hanno necessità, non che bisogno d'ester ripresi.

La ghirlanda d'assentio, che tiene in capo, com'anco con la sinistra mano gl' Egitti per quest'herba (come narra Pierio Valeriano nel lib. Cinquantottesimo) significauano con essa una riprensione gioueuole, & che hauesse fatto vtile au uno, che sosse suoi della buona strada, & trascorso ne i vitii, & che poi aumertito, & ripreso si rauuedesse viuendo per l'aunenire costumatissimamente, percioche l'assentio è amarissimo al gusto, si come ancora le riprensioni paio-

110 2

mo a ciascuno malageuoli, ma se mandato giù si ritiene, purga tutte le cossere dello stomaco, & per il contrario il Mele l'aceresce, il quale significa le dolci, & grate adulationi, percic che dicesi negli Aforismi de' Medici, che le cose dolci si conuertono in collere, onde sanno cadere l'huomo in qualche mala dispositione.

RISO.

GIOVANE, vago, vestito di varij colori, in mezzo d'vn verde, & fiorito prato sin capo hauerà vna ghirlanda di rose, le quali comincine ad aprirsi.

Il Riso è figliuolo dell'allegrezza. & èvno spargimento di spiriti sottili mos si nel diastramma per cagione della marauiglia, che prendono li sensi mezzani.

Si dipinge il Rifo giouane, perche all'età più giouenile, & più tenera, più facilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dall'allegrezza; però si dipinge giouane, & bello,

I Prati si suol dire, che vidono quando verdeggiano, & i siori quando si apro-

no, però ambedue comuengono a questa figura.

1 1

Rifo .

C sou anetto, vestiro d'habito verde, dipinto di ficri con un cappelletto in testa pieno divarie penne, le quali significano leggierezza, & instabilità, onde suo inascere l'immoderato riso, secondo il detto del Sauso:

Risus abundat in ore stultorum.

Rifo.

N Giouane, allegro, & bello: terrà in vna mano vna Maschera con la faccia distorta, & brutta, perche il brutto, & l'indecente, e senza decoro, come disse Aristotile nella Poetica, da materia di riso, & vi sarà vn motto. Amara risutempera...

R F V A L I T A.

NA giouanetta coronata di rose, pomposamente vestita, che con la delstra mano porghi in atto liberalissimo vna collava d'oro, & che auanti de esta vi sieno due montoni ache stiano in atto siero di vettatsi con la testa.

Giouane, & coronata di rose si dipinge, perche il Riuale pone studio in comparire con gratia, & di dare buono odore di se, si come gratiosa, & odorifera è la rosa, la quale non è senza spine, volendo significate, che li diletteuoli pensieri amorosi, che hà in testa vn riuale, non sono senza spine di Gelosia.

Vestesi pomposamente, & mostra di porgere la collana d'oro nella guisa, che si è detto, percioche l'huomo, che ama, & ha altri concorrenti, vuol mostrare di non estere inseriore del suoriuale, ma con l'apparenza, & con l'opere cerca di estere superiore, & fa: a gara di sporgere liberalmente più pretiosi doni alla cosa amata.

Li due montoni, che con le corna si ssidano a combattere insieme, significa. (come narra Pierio Valeriano nel lib. 10.) la Riualità, poiche a simili combattimenti mostro, che cozzino per eausa di Amore, come quei, che vengono a conoscere d'essere offesi, se le pecorelle da loro amate vedono essere da altri montate, onde il Bembo nelle sue stanze, disse

4 Pafce.

RIVALITA



Pasce la Pecorella i verdi campi E sente il suo monton cozzar vicino.

Ma di questi simili contese di Riualità ne tono piene quasi tutte l'egloghe.

Pastorali.

R'SV M'O'R E.

H VOMO armato, che mandi saette, cosi lo dipingenano gli Egitti vedi in Oro Apolline.

SALVTE DI PAVSANIA.

DONNA a ledere sopra vn'alto seggio, con vna tazza in mano, & a canto vi sard vn'Altare, sopra al quale sia vna Serpe raccolta con letesta alta.

Questa

Questa figura, è formata secondo la più antica intelligenz, dalla quale s'im-

para facilmente, che sia salute, & in che coussea .

Primieramente l'Altaré presso gli Antichi, era vltimo rifugio di quelli, che non haucuano altro modo per scampar dall'ita dell'ir imico, & se ad esto atcuno s'auuicinaua, non si trouaua huomo tanto prosontuoso, ò di sì poca religione, che l'offendesse; « però Virgilio introducendo Priamo nell'vltima necessira senza alcuna speranza humana, sinse che da Creusa soste estortato a star vicino all'Altare, con serma credenza di conservare la vita per mezzo della religione;

Adunque effer saluo, come di qui si raccoglie, non è altro, che effer sibero da

graue pericolo soprastante, per opra ò di sè, ò d'altri.

Il seggio, & il sedere, dimostra, che la salute partorisce riposo, il quale è sene d'essa, ouero di quello, che la riceue. Però Numa Pompilio primo introdustore delle cerimonie sacre in Roma, volse, che dappoi che il sacristio sosse compito, il Sacerdote sedesse, dando indicio della serma sede del popolo, per ottonimento delle gratie dimandata nel sacriscare.

La tazza dimostra, che der mezzo del beuere si riceue la salute molte volte,

con le medicine, & con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancora, è fegno di salute, perche ogn'anno si rinoua, & ringiouanisce, è tenacissimo della vita, sorte, & sano, & buono per moltissime medicine.
Si scriue, che per sè stesso troua vn'herba da consolidar la vista, & vn'altra, che
è molto più da suscitar se stesso ancora mosto. Et nelle sacre lettere misteriosamente dal Signor Iddio su ordinato da Mosè, che sabricasse vn Serpente di
bronzo su'l legno, nel qual guardando, chi si trouaua serito, riceueua solo con
lo sguardo la sanità.

Si notano adunque in questa figura quattro cag'oni, onde nasce la salute, le quali sono prima Iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene, & si dimostra con l'altare; Poi le modicine, & le cose necessarie alla vita per nutrimento, & si fignificano con la tazz l'altra l'euacuatione de gli humori sou uerchi mostrati nel Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiouenire. Il quarto è il caso accidentale nato senz'opra, ò pensamento alcuno, ilche si mostra nel seder otioso, come auuenne a quello, che si risanò della pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda postema.

Et perche si distingue la salute de Sacri Theologi in salute d'anima, & di corpo, diremo quella dell'anima possedersi, quando si spoglia l'huomo delle proprie passioni, & cerca in tutte le cote conformarsi con la volontà di Dio, & quella del corpo quando si ha commodità da nodrirsi in quiete, & senza sassi-

dio. Il che si mostra nella tazza, & nella seggia.

#### SALVTE.

Nella Medaglia d' Antonino Pio stà scolpita.

FANCIVLLA, che nella destra mano tiene vna tazza, con la quae porge a beuere ad vna Serpe, & nella sinistra vna verga, col titolo, salus publica Aug.

Salute

Salute.

N vn'altra del medesimo, si vede vna Donna, la quale con la sinistra mano tiene vn'hasta, & con la destra vna tazza, dando da bere ad vna Serpe.

inu stra ad vn piedestallo.

L'hasta, & il piedestallo, mostrano la fermezza, & stabilità in luogo della leggia detta di sopra, perche non si può dimandare salute, quando non sia sicura, & stabile, ò che habbia pericolo di sinistro accidente, ò pur di cadere. Dali che l'assicura l'hasta, sopra alla quale si sostenga questa sigura.

SALVTE DEL GENERE HVMANO, come dipinta nella libraria Vaticana.

NA donna in piedi con vna gran Croce, & appresso detta figura vn sanciullo, che regge su le spalle l'arca di Noè...

SALVBRITA, O PVRITA DELL"ARIA.

ONNA. di aspetto sereno, & bello, vestita d'oro, che con vna mano tenghi vna colomba, & con l'altra solleuato in alto il vento Zessivo al trimente detto Fauonio tra le nubi con questo motto. SPIRAT LEVIS AVERA FAVONI, & a canto vi assista vn'aquila.

Si fa di aspetto sereno, & bello, come principal segno di salubrità.

ab aura est dictum, secondo ssidoro libi 16. perche tanto più risp ende, quanto che è ripercosso dall'aria, la quate quanto è più pura, tanto più è delettabile, a saltro puro, dilettabile, salubre, di che n'è simbolo in questa nostra figura l'oro metallo più d'ogni altro puro, dilettabile, salubre, & confortatiuo, come dice Bartolomeo Anglico. Ilb 16. cap.iiii. Nihil inter metalla quoadi virtutem inuenitur esticac us: aurum enim temperantius est omni metallo, & purius, & ideo virtutem habet confortatium; così l'aria temperata, & pura, & confortatiua vale tanto oro.

Tiene con vna mano la colomba, percioche (come natra Pierio Valeriano III). 22. è gieroglifico dell'aria, & noltempo pestilente, & contagiolo quelli, che altra carne non mangiano, che di colombe, non son mai da contagione alcuna ossissi, & era in vso, che se la peste cominciana a ossendere gl'huomini, non si preparana altro cibo a is Roy che la carne delle colombe, quantunque Diodoro assermi, che il vitello, & l'ocha solamente sosse il nutrimenti di quei Rè.

Il vento Zestro, che tiene in alto, gli si dà, perche secondo alcuni Autorii vensinascono dall'aria, come attesta Isidoro de natura rerum, cap. 36. & l'aria vien purgata da' venti benigni, e téperati, siscome da venti maligni, & intéperati vien corrotta, come dall'Austro vento detto, ab hauriendo, da trahere l'acqua, che sa l'aria gtossa nutrisce, & congrega semubi, & chiamass notho in Greco, perche corrompe l'aria, la peste che nasce dalla corrottione dell'aria per la distemperanza delle pioggie, e della sicità, sossiando l'Austro vien trasportata in varii paesi, ma sossiando Zestiro, che significa portatore di vita discaccia la peste, rende pura l'aria, & dissipa se nubi, la medesima virtù ha il vento Borea altrimente detto Aquilone, ma noi habbiamo eletto zestro, come vento più d'ogn'altrobenigno, SALVBRITA, O PVRITA DELL'ARIA.



benigno, e grato, a Poeti. Homero padre di tutti gl'altri volendo nella quarta Odiffea descriuere l'aria salubre, pura, e temperata dal campo Elisio, così dice.

Sed te ad Elysium campum, & fines terræ Immortales mittent, vbi flauus Radamanthus est. Vbi vtiq; facillima viuendi ratio est hominibus. Non nix, neque hyems longa, neq; vnquam imber, Sed semper Zephyri suauiter spirantes omnes Oceanus emittit, ad refrigendum homines. cioè.

Ma te ne li confini de la Terra Al campo Elisio li celesti numi Ti manderanno doue è Radamantho Oue è tranquilla vita a li mortali, Oue neue non è, ne lungo verno Ne pioggia mai; ma sol zestro spira Aura soaue, che da l'Oceano Mandata sota refrigerio apporta.

Ne quali versi auuertisce Plutarco sopra Homero, ch'egli conobbe la temperanza dell'aria essere s'alubre, & confatsi alla sanità de corpi, & che il principio de i venti deriua dall'humore, & che l'innato calore de gli animali hà di bisogro di resrigerio d'aura suane. Onde per signiscare questa salubrità, & temperanza d'atia, habbiamo posto quel motto, Spirat leuis Aura fauoni, cioè, che doue è salubrità d'aria, spira la suane, & delicata aura di sauonio, che è l'istesso, che zestro, habbiamo sigurato detto vento solleuato in alto dall'aria, per dinotare, che l'aria quanto più è lontana dalla terra, tanto più è pura, & simile alla purità celeste, & per conseguenza più salubre: quanto pòi è più vicina al la terra, tanto più è aria fredda, & grossa simile alla qualità di essa, & per conseguenza meno salubre.

L'Aquila, che vi assiste, significa la salubrità dell'aria, perche essa conosce quando in vn paese vi è l'aria insetta, donde ne sugge, & và a far stanza, doue è l'aria salubre, & ciò naturalmente sanno tutti gli augelli, ma basti a dimostrar

ciò con l'aquila, come regina di tutti gl'altri augelli.

SALVEZZA.

S E dipinge, come narra Pierio Valeriano libr. 27. per la saluezza il Dessino co'l freno, il quale ci dà inditio, & segni di saluezza, il che senza dubbio pensiamo, che sia stato fatto per essere stati molti dall'acque con l'aiuto di quello saluati, poiche nel Tempio di Netunno, che era in Isthmo spesso s'andaua a vedere sopra il Dessino Palemone sanciullo d'oro, & auorio satto, il quale haueua consacrato Hercole Atheniese, percioche i nocchieri per hauere sicusa nauigatione san riuerenza a Palemone, dunque per la Saluezza si potrà dipingere Palemone sopsa il Dessino.

SANITA.

Vedi Gagliardezza.

Sanità.

DONNA d'età matura, nella man destra hauerà vn Gallo, & nella sinistra vn bastone nodoso, al quale sarà auuiticchiata intorno vna serpe.

Il Gallo, è confectato ad E culapio inuentore della medicina, per la vigilanza, che deue hauere continuamente il buon Medico. Quello animale da gli Antichi era tenuto in tanta veneratione, che gli faceuano facrificio, come di Dio; Socrate, come si legge presso a Platone, quando si trouaua vicino alla mor te, lasciò per testamento vin Gallo ad Esculapio, volendo significare, che come saggio Filosofo rendeua gratie alla diuina bontà, la quale medica facilmente tutte le nostre mo'estie; però è intesa per Esculapio la participatione della vita presente.

Il lerpe, nel modo detto, è segno di sanità per esser sanissimo, & molto più de gli altri animali, che vanno per terra; & posti insieme il bastone, & la terpe, che lo circonda, significano la sanità del corpo mantenuta per vigore dell' ani-

mo, & degli ipiriti.

Et coli

SANITA.

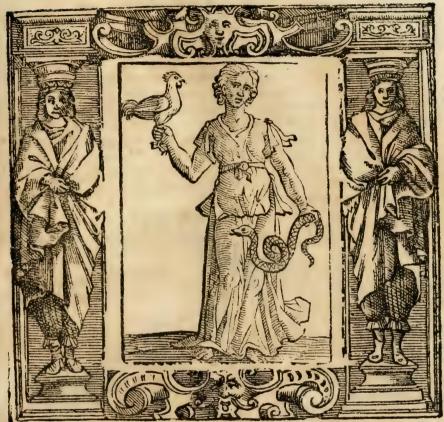

Et cosi si dichiara ancora da alcuni, il serpente di Mosè posto medesimamente sopra il legno.

SANITA.

ONNA di aspetto robusto, & di etd matura, che con la destra mane

tenghi vna gallina,& con la sinistra vna serpe.

Le si dà la gallina, perche appresso gl'antichi, si soleua sacrificare a Esculapie, & era segno di sanita, imperò che quella sorte di sacrifitio dicono, che su ordinato, perche la carne delle galline è di facilissima digestione, & per questo a gli infermi è cosa gioueuole, di questa cosa si ha vn chiarissimo testimonio appresso M. Angelo Colotio, & questo su vna gran copia di piedi di galline, la quale su cauata di sotto terra appresso a quel monte, nel quale in Roma èra stata posta la statua di Esculapio, in quel luogo, ch' hoggi è detto il Viuaio, però che chi mai tanto numero di piedi in quel luogo hauerebbe ragunato, se quini non solse stato costume lasciare le reliquie de' sacrifici è

Il Serpe anch'egli è segno di salute, & di sanità, perche ogn'anno si rinuoua, ringiouanisce, è tenacissimo della vita, sotte, & sanc, & come hai biamo detto in altro luogo, è buono per molte medicine.

SAPIENZA.

ONNA ignuda, & bella, solo con un velo ricuopra le parti vergognose, starà in piedi sopra uno Scettro, mirando un raggio, che dal cielo le ris-

plenda nel viso, con le mani libere da ogni impaccio.

Quà si dipinge la Sapienza, che risponde alla sede, & consiste nella contemplatione di Dio, & nel dispregio delle cose terrene, dalla quale si dice; Qui inuenerit me, inueniet vitam, & hauriet salutem à Domino. Et però si dipinge
ignuda, come quella, che per sè stessa non ha bisogno di molto ornamento, ne
di ricchezze, potendo dire con tagione chi la possiede d'hauer seco ogni bene,
non con l'arroganza di Filosofo, come Biante, ma con l'humiltà di Christiano,
come gli Apostoli di Christo, perche chi possiede Iddio per intelligenza, & per
amore, possiede il principio, nel quale ogni cosa creata più persettamente, che
in sè stessa si ruoua.

Calca questa figura lo Scettro, per segno di dispregio de gli honori del mondo, i quali tenuti in credito d'ambitione, fanno, che l'huomo non può aunicimarsi alla sapienza, essendo propio di questa illuminare, & di quella render

la mente tenebrola.

Mira con giubbilo il raggio celeste, con le mani libere d'ogni impaccio, per essere propio suo il contemplare la diuinità, al che sono d'impedimento l'attioni esteriori, & le occupationi terrene.

SAPIENZA.

TOVANE in vna notte oscura, vestita di color turchino, nella destre mano tiene vna lampada piena d'olio accesa, & nella sinistra vn Libro. Si dipinge giouane, perche ha dominio sopra le stelle, che non l'inuecchiano, ne le tolgano l'intelligenza de secreti di Dio, i quali sono viui, & veri eternamente.

La lampada accesa, è il lume dell'intelletto, il quale per particolare dono di Dio, arde nell'animamostra senza mai consumarsi, ò siminuirsi, solo auuiene, per nostro particolare mancamento, che venga spesso in gran parte offuscato, & ricoperto da viti, che sono le tenebre, le quali soprabbondano nell'anima, & occupando la vista del lume, fanno estinguere la sapienza, & introducono in suo luogo l'ignoranza, & i cattiui pensieri; Quindi è, che estendo pratichi poi per le vie del Cielo, se quali sono aspre, & difficili, insieme con le cinque vergini incaute, & imprudenti, restiamo serrati suora della casa nuttiale.

Il libro si pone per la Bibia, che vuol dir libro de' libri, perche in esso s'im-

para tutta la sapienza, che è necessaria per sarci salui.

Sapienza humana.

N Giouane ignudo con quattro mani, & quattro orecchi, con la mandelle distesa distesa con la Tibia istromento musicale consacrato ad Apollo, & con la faretra al fianco.

Questa su inuentione de Lacedemoni, iquali volsero dimostrare, che non ba-

staua

## SAPIENZA HVMANA



staua per esser sapiente la contemplatione, ma vi era necessar o il molto vso, & la pratica de negotij, significata per le mani. & l'ascoltare i consigli altrui, il che s'accenna per gli orecchi, cosi fortificandosi, & allettato dal suono delle propie lodi, come dimostra l'istromento musicale, con la faretra appresso, s'acquista, & ritiene il nome di sapiente.

SAPIENZA VERA.

D'NNA quasi ignuda, la quale stende le mani, & il viso in alto, mirando una luce, che gli soprastà; hauerà i piedi eleuati da terra, mostrando

e.te. e allorta in Dio, & spogliata delle cose terrene.

Non è la tapienza numerata fra gli habiti vatuosi acquistati con vso, & espetienza; ma è particolar dono dello Spirito santo, il quale spira doue gli piace, senza a cettatione di persona. E gli Antichi che parlauano d'essa, & discorreuano non hauendo lume di cognitione di Christo Signor nostro vera Sapienza, del Padre eterno, con tutto ciò ne ragionauano con gran religione, molto cau-

tamente

mente, & volevano, che il nome di sapiente non si potesse date ad alcun'huomo mortale, so non fosse compito, & irreprensibile. Quindi é, che in tutta la Grecia madre delle scienze, & delle virtu, fette huomini solo seppero sciegliere. per dar loro questo nome, reputando, che ò fosse cosa maggiore di virtù, ò almeno virtù dalla quale l'altre virtù deriuassero, essendo ella ab eterno genera, come dice Salamone, innanzi alla terra, & innanzi al cielo, godendo nel seno dell'eterno Dio, & quindi secondo i giusti giuditii di lui, communicandosi particolarmente nel petto di pochi mortali. Però si dipinge eleuata da terra, con la luce, che le scende nel viso, dimostrando che sia il sapiente distaccato col cuore da gli afferti terreni, & illuminato dalla Diuina gratia, & che chi la ritruoua, senza confondersi fra la finta sapienza de gli sciocchi, ritruoua la vita, ne conseguisce la salute.

Sapienza. Commune opinione, che gl' Antichi nell'imagine di Minerua con l'oli-uo appresso, volessero rappresentare la Sapienza, secondo il modo, che era conosciuta da esti, & pero finsero, che fosse nata dalla testa di Gioue, come conosciuta per molto più persetta, non sapendo errare in cosa alcuna, di quel che comporta la potenza dell'huomo, & fingeuano che hauelle tre teste, per consigliare altrui, intender per sè, & operare virtuosamente; il che più chiaro si comprende per l'armatura, & per l'hasta, con le quali si resiste ageuolmente alla forza esteriore d'altrui, essendo l'huomo sortificato in sè stesso, & si gioua a chi è debole, & impotente, come si è detto in altro proposito.

Lo Scudo con la testa di Medusa, dimostra che il sapiente deue troncare tutti gli habiti cattiui da sè stello, & dimostrarli, insegnando a gl'ignoranti, accio-

che li fuggano, & che si emendino.

L'olivo dimostra, che dalla sapienza nasce la pace interiore, & esteriore, & però ancora interpretano molti, che il ramo finto necessario da Virgilio all'andata di Enea a i campi Elisi, non sia altro, che la sapienza, la qual conduce, & riduce l'huomo a felice termine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figuravano col cribro, ouero crivello, per dimostrare, che è esfetto di sapienza saper distinguere, & separar il grano dal gioglio, & sabuona,

dalla cattiua semenza ne' costumi, & nell'attioni dell'huomo.

## SAPIENZA DIVINA.

Dilectio Dei Honorabilis Sapienza. Nell'Ecclesiastico cap. primo del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.

DERCHE in altro luogo si è ragionato della Sapienza profana sotto la sigura di Pallade, mi par quali necellario, che si formi vna figura, che rappresentati la Sapienza Diuina, la quale sarà in cotal guisa.

INA donna di belliffimo, & fantiffimo aspetto, sopra vn quadrato, vestita di trauersa bianca, armata nel petto di cottalecto, & di cimiero in tella, sopra del quale ilia vin gallo: da le cui tempie tra l'orecchie, & l'elmetto

n'elchino

n'eschino i raggi della Diuinità, nella man destra terrà uno scudo rotondo con lo Spiritosanto in mezzo, nella man sinistra il libro della Sapienza, dal quale

pendano sette segnacoli con l'Agnello pasquale sopra il libro.

Si pone sopra il quadrato, per significare, che è sondata stabilmente sopra ferma sede, doue non può vacillare, ne titubare da niuno lato. Pierio Valetiano libr. 39. de quadrato nel titolo che la Sapienza. Si veste di bianco, perche tal colore puro, è grato 2 Dio, & l'hanno detto sino i Gentili. Cicerone lib. 2. de legibus. Color autem albus pracipue decorus Deo est. Et i sanij della Persa diceuono Deum ipsum non delectari nisi in albis vestibus, il che l'ierio Valeriano libr. 4. crede, che l'habbino preso da Salamone. In omni tempore, inquit, candidit sint vestimenta tua.

In quanto all'armature sudette, sono armature missiche, delle quali l'issessa Sapienza d'Iddio s'armerà nel giorno suo, in Sapienza cap. 5, inducet pro thorace iustitiam, & accipiet pro galea iudicium certum, sumet scutum inexpugnabile æquitatem. Il consaletto da latini detto Thorax, si poneua per segno di munitione, & sicurezza, perche disende tutte le parti vitali intorno al corpo, & pigliasi per simbolo di virtù, che non si può rapire, perche la spada, & il mutione si ponno shattere a terra, e perdere, ma l'armi della Sapienza delle quali vno sarà cinto, sono serme, e stab li ; impercioche si tiene, che il petto sia la stanza della sapienza, anzi alle volte pigliasi il petto per l'istessa sapienza. Onde. Horatio ad'Albio Tibullo. Non tu corpus eras sine pectore, cioè, non eri persona senza Sapienza.

Il Gallo sopra il cimieto in testa il pigliaremo per l'intelligenza, & lume rationale, che risiede nel capo, secondo Platone, che si figuri il gallo per l'intelligenza non è cosa absurda. Da Pithagora, & Socrate misticamente per il gallo è stata chiamata l'anima, nella quale sola vi è la vera intelligenza, perche il gallo ha molta intelligenza, conosce le stelle, & come animale solare, risguarda, il Cielo, & considera il corso del Sole, & dal suo canto si comprende la quantità del giorno, & la varietà de' tempi, per tal sapienza, & intelligenza era ded cato ad Apollo, & a Mercutio riputati sopra la sapienza, & intelligenza di varie scienze, & arti liberali. Oltre che Dio di sua bocca disse a lob nel cap. 28. Quis de d't Gallo intelligentiam, nel qual luogo da gli scrittori il gallo è interpretato per il predicatore, & Dottore Ecclesiastico, che canta, & publica nella Chiesa Santa la Sapienza Diuina. Le corna di raggio tra l'elmetto, & l'orecchi nelle tempie pigliansi per simbolo della sacrosanta dignità, Inde Moses cornibus insignibus essigitur, dice Pierio lib. 7. & figurasi, come raggi, e siamme di diuinità.

Lo scudo hauerà in mezzo lo Spiritosanto, poiche Sapietiam doi et spiritus Dei, Iob.c. 32. e nell'Ecclesiastico patlandosi della Sapienza, iple creauit illam in spiritusancto, perche se ricerchi lo scudo di forma rotonda leggasi Pierio Valieriano lib 42. volendosi dimostrare il mondo, il quale sotto la figura rotonda deilo scudo si regge le Sapienza, laquale deuono procurate con tutte le sorze di acquistatia coloro, a quali tocca il gouerno del mondo, conforme a quelle grani, & sententio se paro le della sepienza nel 6. cap. Si ergo delectamismi te sibus, & sceptiis, ò Reges Populi, diligite Sapientiam, ve in perpetuam regnetis, dissigite

O lumen

lumen sapientiæ omnes qui præestis populis, & perciò si pone lo spiritosante in mezzo allo scudo rotondo sigura d'orbe, si per che la somma sapienza diuina gouerna persettamente tutto il mondo col suo medesimo spirito, anco perche egli può infondere il persetto lume, & persetta sapienza a i Prencipi per gouernate il Mondo conforme alla sapienza, poiche si come detto habbiamo, Spiritus Dei Sapientiam docet. Il horo della Sapientia con i sette segnacoli, significa li giuditi j della Sapienza diuina essere occulti, il che i Gentili lo denotauano con ponere auanti i tempi le ssingi, se quali anco al tempo nostro habbiamo ve dute adanti il Panthe on detto la rotonda, & per denotare, che i dogmati sacri, & precetti, si deuono custodire inuiolati lontari dalla prosana multitudine.

Il libro, simbolo della sapienza ferrato con i sette signacoli significa primieramente li giuditij della sapienza diuina essere occulti. Gloria Dei est cælareverbum, gloria Regum inuestigare termonem a impercioche appartiene all'hoanor del somma Giudice ascondere le ragioni de i suoi giuditij, dice il Cardinal Caetano sopra se parabole di Salamone cap. xxv. occultissime ci sono le ragioni delli diuini giuditij, che spesso essere capatiti per le quali giudica, perche condanni vno all'essisso, oue o alla morte; all'honor di Dio appartiene occultar se regioni delli giudici suoi , perche non ha superio e, ne vguale, perche il suo dominio depende solamente della sua volontà, e retto giuditio.

Secondatiamente il libro sigillato con sette sigilli denota l'occulta mente dela la divina scienza respetto alle cose suture, che è per sare Dio sinche le riveli, come espone il Pererio nell'Apocalisse cap. 5. disput. 3. Septenatius numerus sigillorum denotat vniue sitatem obscuritatum, & disticultatum latentium in diviuina præscientia suturorum. Nel medessimo luogo dice, che quelli sigilli non sono altro, che la volontà di Dio. Sigilla illa non esse aliud, msi Dei voluntatem, que arcana sua præscientiæ claudit, & aperit, quam diu vult, & prout

vulta & quibus vulta

Terzo, fignifica, l'oscurità, nella quale è inuolea la sapienza, & per la quale difficile firende ad aquistarli, però Salomone l'assimigliò ad vn tesoro nascosto nel 2. cap, delle patabole. Si quæsieris eam quasi pecuniam, & sicut Thesauros effoderis illam, tunc intelliges timorem Domini, & scientiam Dei inuen es. Stà nascolta appresso Dio, & sigillata la sapienza, non perche gli hu mini ne restino priui, ma perche la dimandino a Dio, & cerchino acquistarla con industria, e fatica, accièche non s'insuperbischi di se stelli, ma riconoschino tanto dono della somina sapienza. Santo Agostino parlando dell'oscurità della scrittura nel Tom. 3. de doct. Christi. Quod totum prorsum diuinitus este non dubito ad edomandam labore tuperbiam. L'istesso de Trinitate. Vt autem nos exerceat sermo dininus non res in gromptu sitas, sed in abdito scrutandas, & ex abdito eruendas maiore studio fecit inquiri, nella questione 53. cosi dice. Deus noster sic ad salutem animarum diuinos libros spiritusancto moderatus est, vt non solum manifestis pascere, sed etiam obscuris exercere nos vellet. Degna è da riportarsi quella sua sentenza, che è nelle sentenze. Tom. 3. bone

2. bonæ sunt in scripturis sanctis mysteriorum profunditates, quæ ob hoc teguntur, ne vilescant, ob hoc queruntur vt exerceant, ob hoc autem aperiuntur vt pascant. Molte cagioni di ciò raccoglie anco Francesco Petrarcha nel terzo libr, delle inuettiue cap, vi. tra lequali è questa par di Santo Agostino nel Salmo 126, ideo enim inquit obscurius positum est, ve multos intellectus generet, & ditiores discedant homines, qui clausum inuenerunt, quod multis modis aperiretur, quam si vno modo apertum invenirent. L'oscurità del parlar divino è vtile perche partorisce più sentenze di verità. & le produce in luce di notitia, mentre che vno l'intende in vn modo, & l'altro in vn'altro modo. Peus alius eum fic, alius fic intelligit, disse nell'vndecimo de Ciustate Dei, pet vltima pone quella di S. Gregorio sopra Ezechiele Magna inquit vtilitatis est obscuritas eloquiorum Dei, quia exercet sensum, vt fatigatione dilatetur, & exercitatus capiat qu' d capere non posset ociosus, habet quoq; adhuc aliquid, quia scriptura facra intelligentia fi cunctis effet operta vilelceret, ted in quibusdam lo. cis obscuribus, tanto maiori dulcedine inuenta reficit, quanto maiori labore ca-Aigat animum quafita. Et queste sono le cagioni, per le quali la sapienza diuina habbia nascosto molti suoi misterij dentro oscura nube di parole. Nube dico conforme a Santo Agostino, De Genesi contra Manicheos, oue chiama l'oscurità della scrittura nube. De nubibus eas irrigat, id est de scripturis Prophetarum, & Apostolorum, recte appellantur nubes, quia verba ista, que sonant, scisso, & percusto aere transeunt, addita ableuritate allegoriarum, quasi aliqua. caligine obducta velut nubes fiant. Tanta è l'oscu it à della scrittura in alcuni passi, che Santo Agostino, il quale senza maestro apprese molte discipline,& ciò che trattano i Filotofi sopra i dieci categorii, confella di non hauer potuto intendere il principio di Esaia: ne marauiglia è che il Tostato nella prefatione sopra la Genesi dica, Scriptura sacra adeo est difficilis, vi in quibusdam locis, viq; hodie non pateat intellectus. Gli Egittijl'olcurità della sopienza, & vana dottrina loro di cose sacre la denotauano con ponere auanti i tempij le sfingi, lequali anco nel tempo nostro habbiamo vedute con oscure note gieroglifi. che, nelle base, auanti il Pantheon, detto la Rotonda, trasserite per ordine di Sisto V. alla fontana di Termine; delle quali sfingi Plutarco in Iside, & Osiride, Ante templa Sphinges plerumy; collocantes: quo innuunt suam renum sacrarum doct inam constare perplexa, & sub inuolu ris latente sapientia. Ma noi habbiamo figurato l'oscurità, & difficoltà della sapienza dinina col libro serrato con lette legnacoli presi dalla sacra Apocalisse, volendo inferire, che nella recondita sapienza diuina vi sono co e tanto oscure, quanto preti le, di certisfima fede, & autorità: liquali sette signacoli a quelli facilmente saranno aperti, che chiuderanno le fenestre de i lensi alli sette capitali vitij, con le sette virtù a loro contrarie ; & cercaranno di conseguire con la pietà, e timor di Dio la sapienza, & scienza doni dello Spiritosanto.

L'Agnello Palquale sopra il libro si pone, perche Dignus est Agnus qui occisus est, accipere virtutem, & divinitatem, & sapientiam Apoc. cap. 5. Vn'altra ragione vi si può addurre, rispetto l'humana conditione delle creature, lequali per ottenere la Sapienza, non deuono essere superbe, e insque in Anima

## SAPIENZA DIVINA.



enim maleuolati non intrabit Sapientia; ma deuono essere humili, & puri: in questa guisa si piglierà l'agnello per la mansuetudine, ouer timor di Dio, che tucti dobbiamo hauere, Initium enim sapientia est timor Domini: volendo inferire per l'agnello animal timoroso, innocente, puro, e mansueto, che li mortali uon ponno acquistare la sapienza se non con il timor di Dio, e con la mansuetudine, con il cui mezzo siamo satti partecipi de' tesori Celessi, si come accenna l'Ecclesiastico cap. 1. Fili concupiscens sapientiam, conserua iustitiam, & præbebit illam tibi: sapientia enim, & disciplina timor Domini: & quod bene placitum est illi sides, & mansuetudo, & adimplebit thesauros illius, i quali il Sig. Dio per sua infinita bontà ce li conserui nell'eterna gloria.

SCANDOLO.

N vecchio, con bocca aperta, con i capelli artifitiosamente ricciuti, & barba bianca, d'habito vago, & con ricamo di grandi spesa, terrà con la destra mano in atto publico vn mazzo di carte da giuocare, con la sinistra vn

leuto

# DICESARE RIPA.



leuto, & alli piedi vi sarà vn f.auto, & vn libro di musica aperco.

Si dipinge vecchio le Scandolo, percioche ono di maggior considerationi gli errori commessi dal vecchio, che dal giouane, & perciò ben disse il Petrarca in vna sua Canzone, il principio della quale,

Ben mi credea passar, &c.

Ch n giouanil fallire, è men rergogna.

Il tenere la bocca aperta fignifica, che non folo con i fatti, ma con le pare le fuot de i termini giusti, & ragioneuoli, si da grandemente Scandolo, & si si con esse cadere altrui in qualche mala operatione, con danno, & con ruina grandissima, come ben dimostra S. Thomato in 2, 2, quest. 3, art. primindicendo, che Scandolo è detto, ò satto meno dritto, che dà occasione a gl'altri di ruina.

l capelli ricciuti, la baiba bianca artificiofamente acconcia, l'habito vago, egli stromenti sopradetti dimostrano, che nel vecchio è di molto Scando o lassare in disparte le cose graui, & attendere alle lasciure, conuiti, giuochi, seste, canti, & altre vanua consorme ai detto di Cornelio Gallo.

Turpe seni vultus nitidi, vestessa; decoræ, Atq; etiam est ipsum viuere turpe senem Crimen amare iocos crimen conuiuia cantus. O miseri, quorum gaudia crimen habet,

Perche, si come dice Seneca in Hippolito Atto. 2. Al gio nanel'allegrezza,2

vecchio si conuien seuero il ciglio.

Lætitis iuuenem, frons decet tristis senem.

Il tenere, ch'ogn'vn veda, le carte da giocare, è chiaro segno come habbiamo detto di Scandolo, e particolarmente nel vecchio, essendo che non solo non sugge il giuoco, ma dà materia, che li giouani saccino il medesimo ad'imitatione del suo male essempio.

SCELERATEZZA, O VITIO.

N Nano sproportionato, guercio, di carnagione bruna, di pelo rosso, & che abbracci vn'Hidra.

Le sproportioni del corpo si domandano vitij della natura, perche come in vn'huomo atto ad operare bene, che s'impiega al male, quel male si domar da vitio & sceleratezza; perche pende dalla volontà per elettione male habituata.

Cosi si chiama vitio tutto quello, che non è secondo la sua proportione in vn corpo, che perciò si dipinge la forma d'esso, che habbia vitij della natura, come al cotrario si sa per significare la virtù, essendo che secondo il filosofo, la pro por tione di belli lineamenti del corpo, arguisce s'animo bello, e bene operante; stimandosi, che come i panni s'acconciano al dossi, cosi i lineamenti, e le qualità del corpo si conformino con le persettioni dell'anima, però Socrate su anch'egli d'opinione, che le qualità del corpo, e dell'anima, habbino insieme couenienza.

Guercio, brutto, e di pelo rosso si rappresenta, percioche queste qualità sono stimate communemente vitiose, onde a questo proposito disse Martiale xvi.

de suoi epigrammi.

Crine ruber, niger ore, breuis pede, lumine lasus, Rem magnam præstas, Zoile, si bonus es.

Si dipinge, che abbracci l'Hidra, laquale hà terre teste, e vien messa per i sette peccati mortali; percioche s'auuiene, che alcuna d'esse teste sia tagliata, si come in essa rinascono dell'altre & acquista maggior forza, con chi gli s'oppone, così il vitio in vn corpo, il quale tutto che venga combattuto dalla vittù, nondimeno per hauer egli più capi in esso per la volontà habituata nel male, tosto per essa ri sorge più rigoroso, & ostinato nelle peruerse operationi, ma al fine conuiene che resti superato, & vinto con resisterli, ò suggisto, come quello che sin dal principio del mondo, gabbando il nostro primo Padre, è stato, & è la rouina di noi miesteri mortali, come si dimostra per il seguente anagramma, che dice così.

VITIVM. MVTIVI.
Cepilti primum submissa voce Parentem,
Hinc nos clamores tollere ad astra facis.
Heu scelus? heu vtinam mutescas tempus in omne,
Quam tua nos tradant amplius ora neci.

EPIGRAMMA.

Miraris sceleris monstrum desorme nesandi, Talia non, dices, stix & Auernus habent. Aspice quam facie, quam sormidabile vultu

Quam turpes macule corpora nigra notant. Quam facile arridens ler næam amplectitur hidram.

Porrigit, & collo brachia nexa feræ.

Nil mirum hec sceleris sunt argumenta probrosa Quo nil aspectu sædius esse potest.

Tale igitur monstrum, dum se mortalis iniquis Obstringit vit s criminibus q; refert.

SCIENZA.

DONNA con l'ali al capo, nella destra mano tenghi vno specchio, & con la finistra vna palla, sopra della quale sia vn triangolo.

Scienza, è habito dell'intelletto speculatino di conoscere, & considerar le

cose per le sue cause.

Si dipinge con l'ali, perche non è scienza doue l'intelletto non s'alza alla contemplatione delle cose; onde disse Lucretio nel lib.4. della natura delle cose.

Nam nihil egregius quam res discerneres apertas, At dubijs animi quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimottra quel, che dicono i Filosofi, che seientia sit abstrahendo, perche il senso nel capire gli accidenti, porge all'intelletto la cognitione delle sostanze ideali, come vedendosi nello specchio la sosma accidentale delle cose esistenti si considera la loro essenza.

La palla dime stra, che la scienza non hà contrarietà d'opinioni, come l'orbe

non hà contrarietà di moto.

Il triangolo mostra, che si come i tre lati fanno vna sola sigura, così tre termini nelle propositioni causano la dimostratione, & scienza.

Inscientiam ab codem descriptam.

Cæsar scientiam pinxit mulierem serre In alia vero orbem manu apparere,
Alatam in capite desuper cristam,
Et super o bé sigura triangularis mest
Hæc scientiæ imago at si aspicias
Cóspicuis è longe imaginib splédens,
Scientia.

Onna giouane, con vn libro in mano, e in capo vn deschetto d'oro da tre piedi, perche senza libi i solo con la voce del Maestro dissicilmète si può ca pire, e ritenere gran copia di cose, che partorisceno la cognitione, e la scienza in noi stessi. Il deschetto, ouero tripode, è inditio della scienza, e per la nobiltà del metallo, colquale adornandosi le cose più care, si honorano; e per lo numero de piedi, essendo il numero ternario persetto, come racconta Aristotile nel primo del Cielo, per esser primo numero, à cui couiene il nome del tutto, come la scie za è persetta, e persettione dell'anima nostra: e però racconta l'lutarco nella vita di Solone, che hauendo alcuni Milesija rissico comperata vna tirata di rete di certi pescatori nella Città di Coo, i quali hauendo tirato in luogo del pesce va desco d'oro, dubitandosi poi sra di loro di chi donesse essere tal pescagione, &

) 4 na-

naliende perciò nella Città molto disturbo, secero sinalmente conventione, che si douesse andate all'Oracolo d'Apolline Pitheo, e che da lui si aspettasse risolutione, ilquele rispose douessi dar in dono al più sauio della Grecia; Onde di comun consenso si portato a Socrate, il quale essendo consapeuole del significato d'esse, subbito lo rimandò all'Oracolo, dicendo, che suor di lui medesmo non si doueua ad alcuno, perche solo Dio penetra, sà, & conosce tutte le cote.

SCIOCCHEZZA.

D'NNA mal vestita, la quale ride di vna girella, che tiene in mano di quel le, che sanno vestare i sanciulli al vento, co vna massa di biobo in capo, altudendossi al detto latino, Plumbesi ingenium, perche come il piombo è graue, se te ne stà di sua natura al basso, così ancora è lo sciocco, che mon alza mai l'ingegno, ò la mente a termine di discorso, ouero perche, come il piombo acquista lo plédore, e tosto lo perde, così lo sciocco sacilméte s'allotana da buoni propositi.

Il riso senza occasione, è effetto di sciocchezza; però disse Salomone, molto

riso abbonda nella bocca delli sciocchi.

La girella, dimostra, che come i suoi pensieri, cosi l'opre sono di nessim valore, & si girano continuamente.

SCOLTVR'A.

O VA NE bella, con l'acconciatura della testa semplice, & negligente sopra laquale sarà un ramo di lauro verde, si farà vestita di drappo di vago colore, con la destra mano sopra al capo di una statua di sallo, nell'altra tenghi varij istromenti necessarij per l'essercitio di quest'arte, co' piedi posati sopra un ricco tappeto.

Si dipinge la scoltura di faccia piacenole, ma poco ornata, perche mentre con la san tassa l'huomo s'occupa in conformare le cose dell'arte con quelle della natura, facendo l'vna, & l'altra somigliante, non può impiegarsi molto nella.

cura delle cose del corpo.

Il ramo del lauro, che nella seuerità del verno conserua la verdezza nelle. sue frondi, dimostra, che la scoltura nell'opere sue, si conserua bella, & vina contro alla malignità del tempo.

Il vestito di drappo di vago colore, sarà conforme alla scoltura istessa, laquale

si esercita per diletto, & si mantiene per magnificenza.

La mano ancora sopra alla statua, dimostra, che se bene la scoltura è principalmente oggetto degl'occhi può esser medesimamente ancor del tatto, perche la quantità soda ritea la quale artifitiosamente composta dalla natura si essercita quest'arte, può esser egualmente oggetto dell'occhio, e del tatto. Onde sappiamo, che Michel' Angelo Buonarrota, lume, e splendore di essa, essendogli in vecchiezza per lo continuo studio mancata quasi assetto la luce, soleva col tatto palpaggiando le statue, ò antiche, e moderne che si sossero, dar giudicio, escendel or zz, escole ve ore.

Il tapeto sotto i piedi, dimostra, come si è detto, che dalla magnificenza vien

sostenura la scoltura, & che senza ella sarebbe vile, ò sorse nulla.

VOMO con vn Gulo in capo, e son la veste mel composta, disci ta,

Lo scorno è una subbita offela nell'honore, & si dipinge col Gufe, il quale è vecello di cattino augurio, secondo l'opinione sciocca de Gentili, & notturno perche fà impiegar gli animi facilmente a cattiui pensieri.

SDEGNO.

T VOMO armato, e vestito di rosso, có alcune siamme di fuoco, statà con le H braccia ignude, porterà ricoperte le gabe, có due pelli di piedi di Leoni fatte a vio di calza, tenendo in capo vna testa d'Orso, dalla quale esca fiama, e sumo. Il suo viso sarà rotto, e sdegnoso, e in mano porterà alcune catene rotte in pezzi

Il vestimento rollo, & le siamme, mottrano, che lo idegno, è vn viuace ri-

bollimento del langue.

Le gambe, & le braccia, nel modo detto, danno indicio, che lo sdegno può esser si potente nell'huomo per opra delle passioni meno nobili, che si renda simile a gli animali bruti, & alle fiere seluaggie. Et però ancora vi fi dipinge la pelle dell'Orlo, il quale è incitatissimo allo sdegno.

Le catene rotte mostrano, che lo sdegno suscita la forza, & il vigare per supe-

perar tutte le difficultà.

SECRETEZZA.

DONN A, che non solo habbia cinta la bocca con vna benda, ma anco sigillata, & il resto della persona sia da vn gran manto nero tutta coperta.

Solevano gl'Antichi con la bocca legata, e sigillata rappresentare Angerona Dea della secretezza, per denotare l'obligo di tacere i suoi, & gli altrui secreti.

Si dipinge con il manto nella guisa ch'habbiam detto, percioche si com'egli ricuopre tutte le parti del corpo, cosi la secretezza cela, & tiene occulte tutte. quelle cole, che ie vengono cor fidate.

ECOLO.

TVOMO vecchio con vna Fenice in mano, che si arde, & stà dentro al-L la nona sfera.

Si fà vecchio, perche il secolo, è lo spatio della più longa età dell'huomo, ouero di cent' anni, & lo spatio della vita della Fenice; ouero il moto d'yn grado della nona sfera.

SECRETEZZA, OVERO TACITYRNITA.

ONNA graue in habito nero, che con la destra mano si ponga vn'anello D sopra la bocca in atto d'imprimerla, & alli piedi da vn canto vi sa vna Ranocchia.

Vuol eller graue, perche il riferir secreti è atto di leggierezza, ilche non fanno le persone sode, & graui. L'habito nero significa la buona confidenza, e costanza, perche il nero non passa in altri colori: così vna persona stabile, e costante non palla il secreto in altri, ma se lo ritiene in bona confidenza.

siene l'ane lo in atto di suggilarsi la bocca, per segno di titenere i secreti.

Arcanum pt celet claudenda est lingua sigillo. Disse Luciano Greco. tri dillero meraforicamente la chiaue nella lingua, volendo inferire, che li secreti li deuono tenere chiusi in bocca. Sed est mihi in lingua clauis custodiens. Verlo d'Elchilo Greco Poeta, cosi tradotto da Gentiano in Clemente Alessandrino Stromate V:Nell'Edipo Coloneo di Sofoele tragico, parla il coro in questa guifa.

Vo

## ICONOLOGIA

SECRETEZZA, OVERO TACITVRNITA.



Whi veneranda Sacerdotes: Fouent Sacra Careris Clauis lingua claudit Ministri Eumolpidæ,

Hominibusi de quoru aurea Et ciò dice per dimostrare, che quelli teneuano occulti i secreti misteri di Cetere, come se hauessero la lingua serrata in bocca a chiaue, nel che hanno mita i detti autori a quelle piccole chiaui antiche sat
te a quisa d'anello atte a serrare, aprire, segnare, de sigillate le cose, acciò si mantenettero custodite, de non sussero da serui tolte senza conoscersi, de quali anelli da segnare ne tratta Giusto Lipsio nel 2. lib. degl' Annali di Cornelio Tacito;
dagl' Autori citati da lui si raccoglie che quelle picciole chiaui erano anco chia
more anesti, massimamette da Plauto, quando sa dire a quella madre su samo si soli si
more anesti, massimamette da Plauto, quando fa dire a quella madre su famiglia.

Obsignate cellas, referte anulum ad me. De quali anelli con chiauette annessi;
se ne vedo o infinitrin Roma da studiosi raccolti. Vsauasi anco da gli antichi si
gellar, come hota, le lettere con anelli, che si portano in deto, acciò non si vediato, di paletius. In negoti, onde occoste vna volta che essendo presentata vna letresa ad alexandro Magno di sua madre contra Antipatro in presenza di Esestione suo caro amico, senza scostarsi ne guardarsi da lui la lesse: ma subito letta

fileuo

fileuò l'anello dal dito, colquale solea segnare le sue lettere, e lo pose in boces ad Ensestione, per ricordo di Secretezza, acciò non inferisse il contenuto. Ne e marauiglia, che Augusto come racconta Suetonio al cap. 5. vs. ille significa le lettere con uno anello nel cui improto era una ssinge, perche la ssinge è gieroglissico nel l'occultare i secreti secondo Pierio lib. 6. Altri userono per impronto l'imagine d'Harpocrate reputato dalla superstitiosa gent sità Dio del si etio, per dare ad in tendere có tali segni a chi scriueuano, che stessero cheti, & occultassi ro i secreti.

La Ranocchia fà impresa di Mecenate per simbolo della tacitarnità: trouasi in Phnio lib. 32.c. 7. che vi è vna so te di Ranocchie nelli canneti, e nell'nerba, mute, senza voce, e simili sono in Macadonia, nell' Africa in Citere, in Teiliglia nel lago Sicendo, & in Serifo tola del Mare Egeo 20, miglia di scotto da Delo ne laquale Isola vi nascono le Rane mute, onde patsa in prouerbio, Scripaia Rina, per una persona cheta e tacituma, veggina gi Adaghe Buida nella parola. Batrachos seriphios, oue dice Ran strip na de de mut s, quod rang Seria ho in Scy rum perlate non vociferabantur. Le dana Ser fia diceli di perlone mu e e taciturne : perche le rane Serifie non gridauano, ancorche fusseio portate in 'cito, oue le natine rane gridanano: e però quelli di Scito maranigliandosi delle rane mute di Serifo soleano dira Barrachos ech seriphu, cioè Rana Serifia, laqual voce passò poi in proverbio. Si che no è fuor di proposito pensare (si come anco giudica il Paradino nel li simboli heroici) che Mecenete vialle nel su anello la rana, per simbolo della Taciturnità, e Secreti Z a, medi see la quale era molto grato ad Augusto Imp. come narra Eutropi : le bene Suetonio al c. 66. dice che Augusto restò disgustato di lui, perche riferì vn secreto della congiura scoperta di Mu rena a Terentia sua moglie; mancamento inuero grade, perche li secreti malsimamente de Principi non si deuono riuelare a niuno homo, no che a Donne di natura loquaci, come le gazze, he ridicono ciò, che odono dire, e se bene la secre tezza, e taciturnità è femina, nondimeno li se reti, che sono maschi no possono star rinchiusi nel petto de'le femine. Ben be' be ragione Esopo dar quel ricor do, Mulieri nunquam comi eris arcana. dicesi di Catonesch'ocni volta che c nse !na qualche secreto alla moglie sempre se ne to ouava pétit : ben se ne rro ao pen tito Fuluio amico d'Augusto, ilquale hauendo vn giorno sentito piangere s'imperat, e lamentarsi della solitudine di casa, d. due nepoti da canto d. figlia tolti di vita, di Postumio vnico im asto, che in eililio per calunnia d. ciura sua mo stie vineun, e che era sforzato lassare il figliastio uccello e de l'Impario, o tutto che hauesse compassione del nipote, e denderasse di richiam-r'o dall'alithe, Fuluio riferi questi lamenti alla moglie, la moglie a Liuia Imper, tr.ce, diche ella acerbamente se ne lamentò con Augusto: Fuluio andatosene la mattina secondo il costume a salutare, e dare il buon g'orno a l'Imper, gli ripose Augusto. Sanam mentem Fului. cioè, Dio ti dia buen senno, dandogli ad intédere con tal motte, che haueua hauuto poco ceruello a ridic il fecreto alla m. glie, co laquale poi te ne dolse fortemente, dicendo, Augusto s'è accorto, ch'io ho scoperto il suo animo:però da me stello mi voglo dar morte; e meritaméte rispole la mogue, ellen do stato tanto tempo meco, non ti sei accorro della mia leggiere zza, dallaquale guardar ti doueus ma lassa ch'io muoia prima di teje prese un corte lo s'vec se

auanti il marito. Onde molto si deue auertir non conferir secreti con donne: ne meno lassassi cauar niente di bocca dalle loro assidue preghiere, potéti lusinghe. e carezze, che bene spesso, come curiose d'intédere i fatti altrui, a bella posta fan notma in tali casi bisogna gabbarle per leuarsele dauanti con qualche artistiosa inuentione, come fece Papirio pretestato giouanetto accorto, che taciturno tene occulti i secreti del Senato, e alla Madre che co istaza grade da lui ricercaua che cosa s'era consultato nel Senato, rispose dopò lunga resistenza, che s'era trattato s'era meglio per la Republica, ch'vn huomo folo hauesse due mogli, o vua donna due mariti, ciò subito inteso, lo riferì a l'altre matrone, lequali se n'andorno vnite insieme piene d'ansietà al Senato, e lo pregorno co lacrime a gl'occhi, che si terminasse più tosto di dare per moglie vna donna sola a due huomini che vn' huomo a due donne. Il Senato si stupi di simile domanda: intesa la cosa, come era pallata, fece gran festa a Papirio abbracciadolo ogn'vno per la sua fede, e secretezza, dandogli privilegio, ch'egli solo de' putti per l'auvenire potesse in con feglio internenite, come riferisce Macrobio ne Saturnali li. 1. c. 6. no è inferiore la burla, che narra Plutarco, nel trattato de Garculitate, profiteuole in questa mate ria, d'va Senatot Romano, ilquale stando molto pensoso sopra va configlio occulto del senato, su con mille scongiuri pregato dalla moglie, che la facesse cosapeuole del secreto, dandoli giuramento di non douerlo ridir mai: il marito fingédo effer conuinto dalle sue preghiere, disse sappi che è venuto auuiso, ch'vna lodola è volata armata con lancia, e celata d'oro: hora stiamo con gl'Auguri a consultare se sia buono, ò cattiuo augurio, ma di gratia taci, non lo ridire a niuno, la secreta moglie partitosi il marito dubitando di sinittro augurio, cominciò a piangere, e dar materia alla serua d'accorgersene, che disgratia vi era, si come fece, la Padrona narrolle il tutto, co la folita clau ule, nunerti no lo dire a niuno; ma ella discostatasi dalla Padron, raccontò il tutto ad vn suo amante, l'amante ad vn altro, & in breue si sparse per il foro Romano, doue peruenne all'orecchie dell'Autore della nuoua, ilche tornatosene a casa, disse alla moglie, til m'hai rouinato, già s'è saputo in piazza il secreto, che t'ho detto, sò che'l Senato si lamen tarà di me, bisogna ch'io muti paese per la tua incontinenza, & essa rispose, nó è vero, non ho detto niente, no lei tu il trecentesimo senatore del Senato? perche ha da ester data la colpa più a te ch'a gl'altri?come il trecentesimo? rispose il ma rito questo non lo sà niuno del Senato se no io, che ho trouato simil fintione per pronare la tua secretezzo. Ma per l'annenire no accade sar prona della secretezza delle donne, che per l'ordinario tutte cantano volétieri. Meglio anco sarà di andar cauto in ciò, e riferuato con gl'huomini, e non confidare i suoi secreti con niuno, e chi li confida, se si diuolgano, non si lamenti d'altri, ma di se stello, che è stato il primo a dirli, perilche deuesi ossernare la continua taciturnità della Ra. na Serifia, laquale le bene è presa da gl'Adag'i per vitiosa, e souerchia taciturnità in altre cose; nulladimeno è commendabile in questo particolare della secretezza; perche il secreto deue esser tenuto in bocca cheulo, e sigiilato.

S E D I T I O N E C I V I L E.

ONNA armata con vn'alta nella mano dritta, nella finistra vn ramo di
Elce, alli piedi due Cani, che si azzustano, vno incontro l'altro.

SEDITIONE CIVILE.



Le seditioni, le guerre, & le disserenze Ciuili niuna a'tra cosa le commuoue, che il corpo, & li suoi appetiti, & cupidigie, tutte le guerre nascono dall'acquisso delle ricchezze, & le ricchezze ci ssorzano d'acquistare per le commodità del corpo, al quale cerchiamo seruire, & anco procuriamo di satiare tutti gli appetiti nostri, & cacciarci tutte le cupidigie, & voglie, che dal senso ci vengono somentate, o per vitle di robba, o per amor di Dame, o per ambitione di dominare, & pretensione di magioranza, non volendo cedere a gli altri, massuperarli in ogni conto: per quali rispetti vengono i Cittadini a perturbare il tranquillo stato della patria, & seminano per la Città dissensoni, & si pongono in arme per le Seditioni suscitate, & perciò la figuriamo armata, dalla quale. Seditione deuono in ogni modo astenersi li Cittadini, per la quiete publica, & deuono esterminarla a satto, come dice Filostrato lib. 4. cap. 2. Seditio, qua ad ad arma, mutuasa, plagas ciues deducit, a ciuitatibus exterminanda penitus est: impercioche è cosa impia a cittadini machinare tra loro mali, & scia-

gure : per deteltare questa seditione domestica, conviene assai quel verso d'Ho-

Impia res meliori inter sese mala
Non è da lodare Solone in quella sua legge, in vigor dellaquale riputaua in

fame vno, che non fi aderina ad'vna parte, nata che fuste vna Seditione Ciuis le, dellaqual legge ne fà mentione Plutarcho ad'Apollonio, & nel trattato del gouernare la Republica verso il fine : ne si deue pensare vno, che non si accompagna con vna parte in fare ingiuria, alienato da Cittadini, ma più tosto cittadino commune in dare aiuto, ne se gli porter à inuidia, perche non sa dimentato partecipe della ralamità, poiche apparisce, che vgualmente gli duole della infelice lerte di tutti, anzi tra le ciuile opere maggiore si deue riputare di procurare, che non nasca niuna seditione, come si comprende da Plutarco. Est autem preclarissimum in id operain dare, nulla ve voquam oriatur seditio: idque artis quali ciuilis : opus maximum el, & pulcherrimum existimandum . Et però deue vn'huomo ciuile interponersi alle differenz ,ancor che private,ne i principij, acciò che non sorghino seditioni tra cittadini; essendo che di priuase molte volte diuentano publiche, impercioche non sempre vn grande incendio piglia origine da luoghi publichi, ma per lo più vna picciola icintilla, vna lucerna disprezzata in vna particolare casa suole attaccare gran fiamma in dan no publico. Experd soggiunge Plut. Ex officio ciuilis vir subiectis rebus hoc vnum ei restat, quod nulli alteri bono præstantia cedit, vt ciues suos concordia mutuaq; amicitia inter lefe vti doceat, lites, discordias, seditiones, inimicitias rique omnes aboleat.

Tiene vn ramo d'Elce nella mano finistra per simbolo della Seditione civile, poiche questi arbori se tra loro si sbattono, & vrtano, si rompono, Atist. nel 30 della Retthorica per autorità di Pericle, che i Boetij erano simili a gli Elci, impercioche si come quelli tra loro si rompono, così li Boetij tra loro combatteuano. Pericles, inquit ille, Boetios ilicibus esse similes dixit, vt enim ilices sese vicissim frangunt, ita Boetios inter se præliari 3 onde ne deriuò l'Alciati

l'Emblema . 205.

Duritiæ nimia quod se se rumperet ilex, Symbola ciuilis seditionis habet.

Dalla cui figura dell'Elce si raccoglie, che si come gl'Elci piante grandi, gagliarde, salde, dense, & dure, difficili a spiantarsi, & tagliarsi da colpi di serro,
nondimeno vrtandosi tra loro facilmente si rompono, così le Republiche ancorche ben munite, & fortificate, difficile ad essere spiantate da serro, & nemica
mano, nondimeno se si cittadini tra loro s'vrtano, facilmente cadono, & rouinano a satto per le Seditioni ciuis, onde Plutarco disse, Ciuitates in vniuersum
seditionibus contuibatæ, funditus perierunt.

Li cani che alli piedi della figura si azzustano, con ragione seruono per simbolo della seditione ciuile, poiche se bene sono animali domestici, e d'una medesinva spetie, nondimeno sono soliti d'azzustarsi per lo nutrimento del corpo, per g'interessi loro venerei, & per irritarsi tra loro con l'abbaiare, & ringhiare co' denti scoperti, on volendo cedere l'vno a l'altro, cosi anco gl'huomini, ancorche domestici d'vna medesima Città per gli istessi rispetti di sopra toccati vengono in contesa, & partoriscono alla patria, & Città loro pernitiote turbulenze di seditioni ciuiti, dimodo che sono, come tanti cani arrabbiati, samenci, & sitibondi del sangue ciuile, riputati da tutti gl'huomini ssacciati, audaci, & cattiui, si come esclama Cic. nell'Oratione pro Sestio. Hi,& audaces, & mali, & pernitiosi ciues putantur, qui incitant populi animos ad seditionem.

## SENTIMENTI.

GIOVANETTO, che nella destra mano tenga vn. Auoltoio, cosi le rappresentau uno gl'Egittij, come racconta Oro Apolline, nella sinistra terra vno specchio, & sotto al braccio. & a canto si vedrà vno Scudo, oue sia dipinta vn' Aquila con due, o tre Aquilette, che guardino il Sole, col motto che

dica, Cognitionis via.

Lo specchio dimostra, che questa nobil qualità non è altro, che vn'apprensione, che sà l'occhio nostro, il quale è risplendente, come lo specchio, ouero diasano, come l'acqua delle sorme accidentali, visibili de' corpi naturali, & le ticeue in sè non altrimenti, che le riceue lo specchio, porgendole al senso commune, & quindi alla santasia, le quali sanno l'apprentione, se bene molte volte salsa; & di qui nasce la dissicoltà nelle scienze, & nelle cognitioni appartenenti alla varietà delle cose; da questo Aristorile giudicò la nobiltà di questo sentimento, e che più ageuolmente de gli altri sa cio strada a gli occulti secreti della natura, sepolti nelle sostanze delle cose istesse, che si cauano poi alla suce conquesti mezzi dell'intelletto.

L'Aquila hà per costume, come raccontano i diligenti Osseruatori, di portare i suoi figliuoli vicino al sole, per sospetto che non gli siano stati cambiati, & se vede che stanno immobili, sopportando lo splendore, li raccoglie, & li nuttisco, ma se troua il contrario come parto alieno li scaccia; da che s'impara que sta singolar potenza quando non serua per sin nobile, & per essercito di operationi lodeuoli, torna in danno, & in vituperio di chi l'adopra; Et sosse a questo sine durò nell'Italia, & nell'Europa per molti anni, mentre durorno le seditioni de' Vandali, che i signori principali, i quali hauessero mancato di debito, ò con Dio, ò con gli huomini, si faceuano accecare, accioche viuessero in quela

la miseria.

Si può ancora vicino a questa immagine dipingere il Lupo Ceruino, da Lactini dimandato Lincio, per l'acutezza del suo vedere.

V D I T O.

OLENDO gli Egittij significar l'vdito, dipingeuano l'orecchia del Toro, perche quando la Vacca appetifica il coito (il che è solo per termine di tre hore) manda suori grandissimi mugiti, nel qual tempo non sopra-uenendo il Toro (il che rare volte auuiene) non si suol piegare a tal'atto sino all'altro tempo determinato; però stà il Toro continuamente desso a questa voe

ce, come

ce, come raccenta Oro Apolline, fignificando forse in tal modo, che si deue ascoltare diligentemente quello in particolare più d'ogn'altra cosa, che è necesfario alla duratione, & alla conseruatione di noi stelli, in quel miglior modo. che è possibile. Et perche meglio si conosca questa sigura, si potrà dipingere detta immagine, che tenga con le mani l'orecchia d'vn Toro.

Vdito. Onna che suoni vn Liuto, & a canto vi sarà vna Cerua. ODORATO.

GIOVANETTO, che nella mano finistra tenga vn vaso, & nella de-stra vn mazzo di fiori, con vn Bracco a piedi, e sarà vestito di cosor verde dipinto di rose, & altri fiori.

Il vaso fignifica l'odore artificiale, & il mazzo di fiori il naturale.

Il Cane bracco si pone, perche la virtù di questo sentimento, come in tutti i cani è di molto vigore, cosi è di grandissimo ne' Bracchi, che col solo odorato ritrouano le fiere ascose molte volte in luoghi secretissimi, & all'odore si sono veduti spesso fare allegrezza de Padroni vicini, che altramente non si vedeuano.

Si veste di color verde, perche dalla verdura delle frondi, si tolgono i fiori

teneri, & odoriferi.

ONNA, che con la destra tenga vn cesto pieno di diuersi frutti, &

nella sinistia vn frutto di persico.

Il Gusto, è vno de cinque sentimenti del corpo, ouero vno delle cinque parti, per le quali entrano l'idee, & l'apprensioni ad habitar l'anima, della quale fanno i loro configli bene spetto in vtile, & spestissimo anche in ruina di ella, ingannati dalla falsa immagine delle cose apparenti, che sono gli esploratori,& spie tal volta falle, & però cagionano gran male a lei, & ad essi; false spie hebbero in particolare gli Epicurei, li quali gli riferiuano, che buona cosa fosse attendere alla crapula senza molti pensieri d'honore, ò di gloria humana.

Si dipinge con varieta di frutti, perche questi senza artificio, diuersamente dal gusto si fanno sentire, & il frutto del persico si prende spesso a simile pro-

posito da gli Antichi.

ONNA col braccio finistro ignudo, sopra del quale tiene vn Falcone. che con gl'artigli lo stringe, & per terra vi sarà vna Testuggine.

#### SENTIMEMTI DEL CORPO.

N' huomo, che tenga da vna mano legati con cinque cingoli alquanto i larghi questi animali, vno Sparauiero, vna Lepre, vn Cane, vn Falcone, & vna Scimia, nel primo cingolo in mezzo sia figurato vn'occhio, nel secondo vna orecchia, nel terzo vn nalo, nel quarto vna lingua, nel quinto vna mano.

· Cinque fono i l'entimenti, come ogn'vn sà; Vista, Vdito, Odorato, Gusto, & Tatto: altrettanti sono gli instromenti, & organi sensorij, per liquali si riceuono i dettusensi dall'anima, quali stromenti figurati habbiamo per ogni cingolo. Non tareme lunghi in difcorrere lopra cio, potendoli oruinatamente uedere tal

maieria

materia in Arist. in Galeno, in Auicena, & in altrissici, & Filosofi, come anco in Plin. lib. x. cap. 69, in Aulo Gellio lib. 7. cap. 6. in Plutarcho de placitis Philosophorum in Lattantio sirmiano, in Santo Damasceno, & in Celio Rodigino: basti a noi arrecare le ragioni, per le quali mossi ci siamo a figurarli cen li sudetti animali.

La vista filaria potuta rappresentare con il supo ceruiere, da cui diconfi eli occhi di acuta vista lineei : con tutto ciò la figuramo con lo sparauiere augello di potentissima virtù visua, che fin nel sole fista lo sguardo, il cui fele rischiara la vista, & leua le macchie, & le caligini da gli occhi, come l'Aquila, ma noi habbiamo più tosto eletto quello, che quelta; perche egli e di più simbolo dell'Ethere, delle splendore, & della luce dedicato al sole, luce, splendore, & lampa del Mondo, chiamato da gli Egittij Oficide, di cui n'era detto Augello figura per l'acutezza della sua vista: Plutarcho nel trattato d'Iside, & Ofiride. Accipitre etiam picto Ofirin sape proponunt, auis enim ea pollet acumine visus . che la vista habbia affinità con la luce , con lo splendore , & con l'Ethere affermasi da Plutarcho ne morali, oue dice che il Mondo se bene è vn solo nom dimeno è composto in un certo modo di cinque corpi, del cerpo della terra dell'aqua, dell'are, del foco, & del Cielo, chiamato da Aristotele quinta sostane za, da altri luce, & da altri Ethere, ne mancano di quelli che applicano le facultà de i sensi, eguali di numero alli sudetti cinque corpi, il tatto alla terra, perche resiste ; il gusto all'aqua, perche pigliansi le qualità de sapori per l'humidità della lingua spongosa & humida ; l'vdito all'aria, la quale ripercossa, si sa la voce, e'l sono; l'odorato di natura ignea ethere, & alla luce, perche l'occhio lucido stromento della vista ha puro humore christallino, & nel Timeo sifà partecipe de i raggi & lumi Celesti. Visus, fulgore, ether, & lux res cognatæ contemperantur, sensumg; concordi motu percellunt, dice plut. nel discorso d'Ei, appresso Delfi.

L'vdito ha per simbolo il lepre, che da gli egittij per l'vdito figurauasi. Plus tarcho nel quarto simposio questione quarta, Celeritate exaudiendi videtur alijs anteire, cuius admiratione ducti AEgiptij in suis sacris litteris picto lepore

auditum lignificant.

L'odorato si dimostraua da gli egittij col cane, il quale all'odore scopre le cose nascoste, conosce la venuta di gente incognita, & del Patrone, ancorche lungo tempo sia stato lontano, e sente nella caccia doue sieno passate le siere, & le
perseguita sin che le traua, onde si suoi dire come in prouerbio, naso da bracco,
per vno che habbia bono odorato: della sagacità, & odorato de cani veggasi
quel vago libretto della Caccia di Senosonte: Questi tre sensi che sin qui esi licati habbiamo, non sono communi a tutti gli animali, poiche alcuni nascono
ciechi senz'occhi, altri sordi senza orecchie, altri senza natici, & odorato, se bene
i pesci ancorche non habbino membro, o forami di vdito, & odorato, nor dimeno, & odeno, & odorano: delli due seguenti sensi ne sono, partecipi tutti gli animali persetti, come piace ad Arist. nel 3. lib. de Anima cap. 13. & nel lib. de sono, & della vigilia. Omnia animalia tactum. & gustum habent prætere;
animalia impersecta: l'huomo auanza tutti gli altri animali nel gusto, & nel tat-

to, ne

to, ne gli altri sensi è auanzato egli da altri, l'aquila vede piu chiaramente di lui dice (che Plinio, l'Auoltore ha più sagaze odorato, la talpa, ode più liquidamente se se bene è coperta dalla Terra elemento denso, dice il medemo Plinio, che l'offrica la solamente il tatto priua d'ogni altro senso, ma potemo dire che in vn

certo modo habbia anco gusto, poiche di rugiada si pasce.

Il Gusto è da credere, che sia in ogni Animale, perche ogni Animale si nutrisce di qualehe cibo & sap ore; conforme al parere dell'ittesso Plinio. Existimaver m omnibus, sensum, & gustatus esse, cur enimalios alia sapores appetunt? se bene appresso il medemo narrasi, che nel fine dell'India circa il fiume Gange masce certa gente de gli Astomi senza bocca, che non mangiano, ne beueno, ma viueno d'halito, & di Odore che per le narici tirano, onde sempre portano in mano radiche, fiori, & pomi siluestri, ne i lunghi viaggi, accio non gli manchi da odorare:ma questi sono mostri di natura senza bocca, però sono priui del gusto. Il Porco ha guste d'ogni cosa per fine del loto & delle immonditie, & perche cio è vitio di gola l'habbiamo lassato da parte, si come ance lassiamo gli an. gelli di lungo collo come la grue, & l'Onocrotalo simile al cigno, perche questi sono simbolo della gala, attesoche Filoxene figlio d'Erixide si lamentaua della natura che non gli hauesse dato lingo collo come alla Grue per poter più lunge tempo godere del gusto delli cibi, & delle beuande, si come anco Melanthio del quale Atheneo nel primo libro. Melanthius voluptatis desiderio captus auis cuiuspiam longam cernicem dari sibi postulabat, ve quam diutissime in voluptatis lensu moraretur. Onde Mattiale nell'x1. libro.

Turpe Rauennatis guttur Onocrotali.

Et l'Alciato nell'emblema nouantesimo.

Eurcullione gruis tumida vir pingitur aluo,

Qui Laron, aut manibus gestat Onocrotalum.

Per sfuggir noi vitioso Gieroglifico, faceiamo simbolo del gusto l'Herodio detto il Falcone augello di ottimo gusto, poiche per gran same ch'egli habbia, come narra San Gregorio, non vuol mangiare mai carni puttide, ma la compor-

ta finche troui pasto degno del suo purgato gusto.

E necessario che ragioniamo alquanto sopra la lingua posta nel cingolo del gusto, poiche non tutti concedono il sentimento del gusto alla lingua, ma chi al palato solamente, chi alla lingua, & insieme al palato, chi alla lingua sola. Marco Tullio nella natura degli Dei mostra d'attribuirlo al Palato quando dice che Epicuro dedito alli gusti del palato, cioè della gosa, non hebbe risguardo al Cielo, il cui concauo, & volto, da Ennio chiamasi Palato. Epicurus dum Palato quid sit optimum iudicat, Cœli palatum, vt ait Ennius, non suspexit. Et nel libro intitolato, de finibus, Voluptas que palato percipitur, que auribus. intendendo del piacere del gusto, che si piglia col palato, & del piacere dell'vdito, che si piglia con le orecchie Quintiliano lib. p. cap. 2. lamentandos che li putti s'instituiscono prima nelle delitie, & gusti, che nel parlare, ancor esso l'attribuice al palato. Non dum prima verba exprimit, & iam coccum intelligit, iam conchilium poscit, ante palatum eorum, quam os institui mus. Horatio nel secondo del le epist. facendo mentione di tre conuitati, che haueuano diuerso gusto, dice

sh'erano di vario palato.

Tres mihi conuiuz prope dissentire videntur Poscentes vario vultum diuersa palato,

Fauorino appresso Gellio lib. 15. cap. 8. dice che quelli non hanno palato, cioè gusto, che mangiano la parte superiore de gli augelli, & de gli animali ingrassati. Superiorem partem auium, atq; altilium, qui edunt, eos palatum non habere.

Altri l'attribuiscono tanto alla lingua, quanto al palato, dicendo che il gusto sia vn sen so, che piglia i sapori nella lingua, quero nel palato: Plinio nell' x1, libro cap. 37. l'attribuisce ad ambedue. Intellectus saporum est ceteris in pri-

ma lingua, homini & in palato.

Altracó li quali ci fiamo tenuti, l'attribuiscono solamente alla lingua, tra quali Lattantio firmiano, che nell'opifitio di Dio cap. x. specificatamente allegna il sapore, non altrimenti al palato, ma alla lingua, ne a tutta la lingua, ma alle par ti che sono d'ogni canto, le quali come più tenere tirano il sapore con sottilissimi sensi . Nam quod attinec ad saporem capiendum, fallitur quisquis, hunc sensum palato inesse arbitratur: lingua est enim, qua sapores sentiuntur, nec tamen tota,nam partes eius, quæ funt ab vtrog; latere teneriores, laporem fubtiliffimis sensibus trahunt. Aristotele nel p. lib. dell'historia de gli animali cap. x1. dice che la forza di questo gusto l'ottiene spetialmente la parte anteriore della lingua : ci sono anco filosofi che pongono l'organo, & l'origine di questo gusto in vna pelletta sotto la lingua, & sotto carne spongosa, & porosa nella superficie della lingua; & perche fanno che fimile pelletta fia anco nel palato, quindi è che si pone da molti il gusto nella lingua, & nel palato: onde Aristot, dice che certi pesci che non hanno lingua riceueno gusto dal palato loro carnoso; Anco la gola è parte cipe del gusto, anzi Cic. d ce, che il Gusto habita nelle fauci della gola. Gustatus habitat in ea parte Oris, qua esculentis, & poculentis iter natura patefecit; ma non per questo si ha da far fimbolo del gusto altro che la lingua, perche in lei è il principio del gusto, ella moue il senso de sapori ; il godimento poi & il piacere delle cole, che si mangiano consiste nell'ingollare, per la socuità delli cibi che nel descendere toccano la gola; come si raccoglie da Arist. nel lib. 4. cap. XI. delle parti de gli animali: lingua sensum mouet saporum, esculentorum autem omnium voluptas in descendendo contingit, & più a basso, in deuorando gu!æ ractione suauitas existit, & gratia: però dice il medemo nel terzo a Nicomacho, cap. x. che filoxeno erixio defideraua la gola piu lunga del collo della grua scome che si compiacesse del tatto dentro la gola, si che la lingua desta il gusto, di cui fattone partecipe il palato giù per la gola con gusto si consuma, onde habbia mo in Aristotele nei lib. 4. ca. 8. dell'Historia de gli animali, che la lingua è ministra de sapori, però noi con ragione attribuimo il gusto alla lingua, & la facemo nel cingolo simbolo del gusto.

Il tatto è senza dubio commune a tutti gli animali ancorche priui d'ogni altro senso. Aristo, nella Histo de gli animali cap. 3. lib. p. Omnibus sensus vnus inest communis tastus: & è disuso per tutto il corpo, il quale per mezzo della petenza del tatto riceue, & sente le potentie delle cose che si toccano: l'ogget-

to del tatto sono le qualità prime il freddo, l'humido, il caldo, e'l secco, per ciò disse Cic, nel 2. de Nat. Deorum Tactus to to corpore æquabiliter susus est, ve omnes ictus omnesq; nimios, & frigoris, & caloris appulsus sentire possimus: sono anco le qualità seconde il molle il duro, le cose graui, eleggeri, morbide lisce, ruuide, & pungenti: se bene è disuso in tutto il corpo-nodimeno il tatto stà principalmente nelle mani, con le quali toccamo, epissiamo nelle nostre attioni ogni cosa, però l'habbiamo rappresentato con la figura della scimia, la quale s'accosta alla similitudine dell'homo principalmente alle mani, alle dita, all'vnghie, con le quali tocca, piglia, palpeggia, emaneggia ogni cosa, e imita li gesti, el eattioni humane, onde Minisco chiamò Callipide histrione scimia, es Demosene, Eschine per i loro spessi mouimenti, egesti, che saccuano con le mani gli stessi atti con mano, fanno i Cinocesali, o gattimammoni che dir vogliamo; ma noi lo figuramo con la scimia, essendo la sua simiglianza humana da poeta celebrata; da Ennio primeramente.

Simia quam turpis simillima bestia nobis.

A sua imitatione Q. Sereno disse.

Siue homo, seu similis turpissima bestia nobis.

Vualnera dente dedit.

Claudiano Humano qualis fimulator fimius ocis.

Et Ouidio nella trasformatione de cercopi in Scimie così cantò. In deforme viros animal mutauit vt ijdem

n detorme viros animal mutauit vi ijdem Diffimiles homini, possent similesq; videri,

Se bene li Cercopitheci sono propriamente i sudetti gatti mammoni, scimie con la coda, per la cui disferenza disse Martiale.

Callidus emissas eludere simius hastas, Si mihi cauda foret Cercopithecus erani.

Habbiamo rapresentate li sentimenti del corpo legati tutri in vina imagine, perche è necessario, che si trouino annessi tutti in vin corpo, che senza vin di lo-

roje imperfetto, e sconcertato, come vn'istromento fenza vna corda.

Si potria ad'ogni oceasione rapresentare anco ciascuno sentimento separato col suo cingolo, animale, aggiungendo in tal caso alla vista vn mazzo di sinocchietti nella sinistra mano, il sugo de quali toglie via la caligine da gli occhi, a rischiara la vista. Plinio nel penultimo Capitolo del decimonono lib. dice che il sinocchietto, è nobilitato dalli serpe, perche col sugo suo si ricuperano la vista, dalche si è poi compreso che gioni alla caligine de gli huomini: Fæniculum nobilitauere serpentes, gustatu, vt diximus, senectam excundo, ocusoruma; aciem succo esus resiciendo. Vnde intellectum est, hominum quoq; caliginem præcipue eo leuari. All'vdito aggiongasi vn ramo di Pioppo bianco, ouero di mirro, perche il sugo caldo delle soglie del Pioppo bianco leua il dolore dall'orecchie, di che Plinio lib. 24. cap. 8. il mirro, perche l'oglio tratto dalle sue soglie dalla quale spira soaussimo odore, più che da ogni altro siore; Al gusto vn pomo, che se bene i pomi sono giocondi anco all'odorato. All'odorato. All'odorato. All'un vista, nondimeno l'vltimo sin loro è il gusto.

AL

Al tatto si potrà aggiongere nella sinistra mano ve so il petto vn'Armellino, & vn Riccio, per denotare le seconde qualità diuerse del tatto, l'aspero, & il morbido; questo al tasto è runido, & pungente, per il contrario la pelle di quello è di liscio, morbido, & delicato tasto,

SENSO,

G IOVANE, ignudo, & grasso, stando in vn Ruscello d'acqua à mezza gamba, & nelle riue vi sieno varie piante, da vna delle quali esso con la destra mano colga il frutto, & con la sinistra tenga vn mazzo di siori.

Il senso si dipinge ignudo, perche sà gl'huomini andar nudi de' beni dell'anima, & del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere, non si proveden-

do, ne si preuedendo per le future calamità.

La grassezza, è indicio d'anima sensitiua, di pensieri bassi, & di poca speculatione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo, & indebolisce le membra, come confermano i Fisiognomici,

Stà co' piedi nell'acqua corrente, per dimostrate, che i piaceri del senso, sono in continuo moto. & corrono, & menano via l'età senza profitto, & senza me-

rito. Et è difficile il sostene-si, come pericoloso il caminar per essi,

Si piglia alcune volte l'acqua per i peccati, & l'huomo, che vi stà per lo peccatore, secondo il detto di Dauid: Intrauerunt aqua psq; ad animam meam. Et in questo proposito si mostra, che seguitando l'huomo la vita del senso, stà ingran pericolo di non sommergersi per mezzo d'esso, mostalmente cascando.

I soti, & i frutti, notano più particolarmente quattro essetti del senso, cioè il vedere, il gusto, l'odorato, & il tatto, i quali si oprano ne' siori, & ne' frutti, scoprendo l'altro dell' vdito nel mormotio, che sacilmente si può venire in co-

gnitione, che faccia l'acqua corrente.

0,

Sensi, come si possono rappresentare in una figura sola.

Iouane, vestito di varij colori, hauerà in capo vna ghirlanda di diuersi siori, & frutti, con vn pennacchio, il quale mostri d'esser mosso dal vento; nella sinistra mano hauerà vna Cetera, ò sibia, ouero Fistula, & la destra terrà nel guanto.

Giouane si dipinge, per dimostrare con quest'età la volubilezza de i sensi.

Li varij colori del vestimento, dinotano il senso del vedere, di cui insterne con la luce sono obietto; così i fiori l'odorato, & i frutti il gusto dimostrano; & l'istromento da sonare significa quello dell'vdito, riferendo Pierio Valeriano nel 7. lib. de suoi Hieroglifici gli Egittij hauer con alcuni de detti istromenti significato il senso dell'otecchio.

Il tatto si dimostra col guanto, il cui vso è di difendere la mano dal freddo,

da Sole, & somiglianti cose, che al senso del tatto sanno alteratione.

Gli si pone il pennacchio in capo, perche i sensi facilmente si mutano, come si muone il pennacchio a picciol vento.

SENSI.

PER rappresentare i cinque sentimenti del corpo in vna sola figura, si dipinge vn giouane vestito di bianco, che in capo habbia vn ragnatelo, che gli sieno appresso vna Scimia, vn'Auoltoio, vn Cignale, & vn Lupo ceruie-

P 2 ro; cia-

## ICONOLOGIA SERVITY.

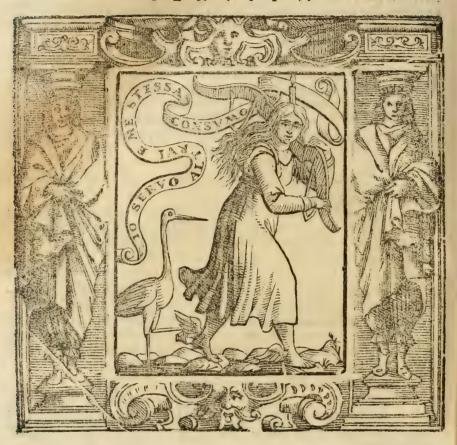

ro; ciascuno di questi animali si crede, che habbia vn senso più acuto, & più esquisito, che non hà l'huomo; però si dicono questi versi.

Nos aper auditu, linž viiu, Simia gustu, Vultur odoratu, superat Aranea tačtu.

SERVITV.

NA Giouane scapighata, vestita d'habito corte, e spedito, di color bianco, che tenghi in spalla vn giogo, ouero vn grosso, & pelante sasso: Hauerà i pied: nudi alati, & cam'ni per luogo ditastroso, & pieno di spine, essendole à canto vna Grue, che tenghi vn sasso con vn piede.

Le si potrà anco mettere in capo una candela accesa, con vn motto, che di-

chi lo seruo altrui, e me stesso consumo.

Seruitù non è altro (si come si caua dal primo libro dell'Instituta ciuile, nel titolo de iure personarum) che vn stato della legge de gl'huomini, col quale viene qualch' vno à esser sottoposto all'altrui dominio non per natura.

Giouane

DICESARE RIPA.

Giouane si dipinge la seruiti, percioche resiste a gl'incommodi, a i disaggi, &

alle fatiche.

L'esser scapigliata, dimostra, che essendo chi stà in seruità obligato alli seruiti del Padrone, non può attendere alli suoi; come ben dimostra Aristotele nel primo lib. della Politica, dicendo, che il seruo sia istromento attiuo animato con ragione tutto d'altri, & nulla di sè stesso.

Il color bianco del vestimento, denota la candida. & pura fedeltà, la quale.

continuamente deue regnare nel seruo, come dice San Matteo xxv.

Euge serue bone, o fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, oc.

Il giogo in spalla anticamente era posto per simbolo della servitu, come narra Pierio Valeriano nel lib. 47, de suoi Hieroglisici, come anco sa mentione Seneca in Hercole Furente, doue dice.

> Quotiste samulus tradidit Reges neci Cur ergo Regi seruit, & patitur iugum?

Et Plauto in Milite .

Nam homini seruo suos

Domitos oportet habere oculos, & manus.

Et come habbiamo detto, in cambio del giogo si potrà rappresentare, che tenghi vn graue sasso; percioche veramente, è duto, & graue, il sopportare il peso della seruitù, come dice Seneca in Troade.

Durum, invilum, graue est servitium ferre.

L'habito corto, & i piedi nudi, & alati, significano, che conuiene alla seruità

la prontezza, & velocità.

Il caminar con li piedi sopra le spine, dinota gl'incommodi, & dissicultà, che patisce di continuo chi in seruitù si troua. Onde Dante nel V. del Purgatorio, cosi dice.

Tu prouerai si come sà di sale. Lo pane altrui, & quanto è duro calle. Lo scendere, el salire per l'altrui scale.

La Grue con il sasso nel piede, come dicemmo, significa la vigilanza, che i seruitori debbano hauere per seruigio de i lor Padroni, come il Signor Nostro Gieed Christo. Beati serui illi, quos cum venerit dominus inuenerit vigilantes.

SERVITY PER FORZA.

Donna con il capo raso, magra, scalza, e mal veitita, che habbia segnato il viso da qualche carattere, e che sia legata con catene, e ferri alli piedi.

La seruiti, di cui parliamo vien detta à seruando, percioche essendo alcuni presi alla guerra, non s'ammazzauano, ma si seruauano, & si saceuano ser-ui, i quali si chiamauano per sorza.

Si dipinge con il capo raso, percioche appresso i Greci, & Latini come tiferisce Pierio Valeriano lib. 32. ne' suoi Hieroglissi) era manisesto tegno di

Secuità.

L'esser magra, scalza, & mal vestita, dimostra in questa specte di seruità la pouertà del vitto, gl'incommodi, e non hauere cosa alcuna, che la sollieur, ripari, & che cuopra le sue miserie.

4 1

Il viso segnato nella guisa; che dicemmo, è chiarissimo segno di prinatione della libertà, come chiaramente hoggidì anco si vede.

Le catene, & gli ferri denotano i duri legami, che di continuo tengono op-

pressa l'infelice vita dello schiauo.

Seruitu.

Onna scapigliata, scalza, magta, & legata con catene, manette, & ferri

a' piedi:

Scapigliata si dipinge la servitu, perche essendo il suo pensiero occupato insciorsi da fastidij importantissimi delle catene, non attende a gl'ornamenti: Mostra ancora, che i pensieri servili sono bassi, vili, & terreni.

E scalza; perche non hà cosa alcuna; che solleui le sue speranze, che ripari i

suoi intoppi, & che ricuopra le sue bruttezze.

E magra, per la pouertà del vitto, che leguita principalmente gli huomini

di sernità.

Le legaccie di catene, & di ferri, sono indicio di ammissione di libertà, & d'vn possesso di pene, & di dolori.

SETE DI GIVSTITIA:

Vedi la quarta Beatitudine:

SFACCIATAGGINE.

ONNA con occhi hene aperti, & fronte grande, & palpebre sanguinose, sarà lasciuamente vestita, & alzandosi i panni con ambe le mani, scuopra le gambe, & le coscie ignude, appresso vi sarà vna Scimia, che mostri le
parti dishoneste.

La sfacciataggine, è vn'effetto vituperabile opposto alla vergogna, che per

mala operatione apporta biasimo.

Ha gli occhi con segni sopradetti, perche notano ssacciataggine, come dice

Aristotile nel 6. cap. della Fisonomia.

Et lasciuamente si veste, per lo desiderio d'impiegare l'opere sue in danno, & vituperio dell'honor proprio.

Parimente scuopre le celate parti del corpo, perche lo sfacciato non prezza.

l'honore posto in quel modo, che lo mantengono gl'altri huomini.

La Scimia fignifica sfacciataggine, perche quelle parti, che si deuono tenere celate, essa per naturale instinto, scuopre, & manisesta senza alcuna auuertenza, come dimostra Pierio Valeriano lib. 6.

SFORZO CON INGANNO.

N Giouane robusto, armato da guerriero, nel destro braccio tenga auuolta vna pelle di Leone, & nella sinistra mano vna di Volpe, in atto di esser pronto a tutti i bisogni per ossendere il nimico con la sorza significata per il Leone; & con la fraude, ouero inganno dimostrato nella Volpe.

## SICVREZZA, E TRANQVILLITA

Nella Medaglia di Gordiano.

DONNA in piedi appoggiata ad vna colonna, & tiene con mano vn'hasta, ouero vn Scettro, & auanti vn'Altare.

Possiamo

Possiamo intendere, che colui, che stà bene con Dio, al quale si conuiene il sacrificio, può sicuramente riposare.

SICVRTA, O SICVREZZA.

ONNA, che si appoggia ad vn'hasta con la destra mano, & con la fini-

D stra ad vna colonna, cosi si vede in vna Medaglia di Macrino.

E sicurtà si dice, quella sermezza, che sente l'huomo nello stato suo, come in ogn'altra cosa, senza pericolo d'esser rimosso; Però si sa appoggiata alla co-lonna, che dimostra sermezza, & all'hasta, che dimostra imperio, & maggioranza, dalla quale è pericolo cascare a terra, come è virtù saperussi conservare, con honore. Gii si potrà anco sar che tenghi in capo vna ghirlanda di selce, dimostrando per essa la sicurezza, per tenere lei i serpi lontani, animali sopraogni altra sorte mosto pericolosi, e nociui, & questa essere la potissima cagione, che i contadini vsassero d'empirne i lor letti, si come hanno detto gli espositori di Teocrito.

Sicurtà.

Donna, che in capo tiene vna ghirlanda d'olius, stà a sedere dormendo, con la destra tiene vn'hasta, nella sinistra mano posa la guancia, e la testa, tenendo il gomito del braccio della medesima mano sopra vna colonna.

Sicurtà.

S Ta nella Medaglia d'Otone vna donna, che nella destra mano tiene la corona, & nella sinistra vn'hasta, con lettere, Securitas P. R.

Sicurtà.

Illa Medaglia d'Opilio Mactino si dipinge vna donna, la quale con la sinistra mano s'appoggia ad vna mazza, e con l'altra sopra d'vna colonma, con settere, Securitas temporum.

SILENTIO APPVLEIO.

H VOMO senza saccia, con vn cappelletto in testa, ignudo, con vna pelle di Lupo a trauerso, e tutto il corpo suo sarà pieno d'occhi, e d'orecchi.

Questo huomo senza faccia, dimostra, che con tutto il viso si parla, & prestamente con la lingua, tacitamente con gli occhi, con la fronte, & con le ciglia; & però per dar ad intendere il silentio Apuleio sormò questa imagine.

Il cappello sopra alla testa, significa la libertà, che l'huomo ha di parlare, & di tacere, ma sopra d'una testa senza lingua dimostra esser meglio il tacere, che il parlare, quando non sia necessario, perche gli occhi, e gli orecchi per la veste, auuertiscono, che molto si deue vedere, & vdire, ma parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo, se vede alcuno auanti, che sia veduto da lui, gli sa perdere subbito la parola, in modo che con gran ssorzo quello, che è veduto, a pena può mandar suori un debolissimo suono, e tacendo, a gran passi questo animale se ne sugge con la preda rapida. Però giudicorno gi'antichi, che si douesse adoperare per memoria del silentio.

Silentio .

Dona, con una benda legata a trauerso del viso, che le ricuopra la bocca.

E lentenza di Macrobio, che la figura di Angerona con la bocca legata, &

fug-

suggellata insegni, che chi sa patire, & tacere, dissimulando gli affanni, li vince al fine facilmente, & ne gode poi vita liet, & piaceuole.

Silentio.

N Giouanetto, che si tenga il dito indice alla bocca in atto di far cenno, che si taccia, & che nella finistra mano tenghi vn persico con le

foglie.

Fù il Persico dedicato ad Arpocrate Dio del silentio, perche ha le foglie si. mili alla lingua humana, & il frutto rassomiglia al cuere, volsero forse fignificare, che il tacere a suoi tempi è virtu, però l'huomo prudente non dee cosumare il tempo in molte parole vane, & senza frutto, ma tacendo ha da conside-

rare le cose prima, che ne parli.

Si fà giouane, perche ne i giouani principalmente il filentio è segno di modestia, & effetto virtuoso, seguitando l'vio de gli Antichi, che dipingeuano Arpocrate giouane con l'ali, e col viso di color nero, percioche il silentio, è amico della notte, come dicono i Poeti. Ne mi pare di douer tralasciare i versi dell'Ariosto, che del silentio dicono cosi.

Il silentio và intorno, e sà la scorta. Hà le scarpe di feltro, e'l mantel bruno, Et a quanti n'incontra di lontano, Che non debban venit cenna con mano.

Silentio.

YOMO vecchio, il quale si tenga vn dito alle labbra della bocca, & apprelle vi larà vn'Oca con vn falso in bocca.

Perche l'età senile persuade facilmente il sitentio, come quella che confida. più ne' meriti, e nella fama acquistata, che nelle parole, si fa il silentio da alcuni

di questa età.

L'Oca, è molta dedita al continuo stridere, & cingottire con molta garrulit), & senza consonenza, d'armonia alcuna; perd tenendo il sallo in bocca, c'insegna, che non ci trouando noi atti à poter parlate in modo, che ne possiamo acquistare lode, dobbiamo tacere più tosto; accioche se non si cresce, almeno non si sminuisca l'opinione del nostro sapere; essendo che il silentio agguaglia più i più ignoranti, à più dotti, & però diceua vn sauio, che l'huomo s'assomigliaua alle pentole, le quali non si conoscano se siano sane, d rotte, se non fi fanno sonare. Et Socrate douendo dar giuditio di vno nuouo Scolare della sua scuola, disse di volerlo sentire, per poterlo vedere . Scriue Ammiano dell'Oche, che partendosi per lo troppo calore del Sole dall'Oriente, all'Occidente, & essendo loro necessitad passare per lo monte Tauro, oue è grand'abbondanga d'Aquile, timide della forza loro, per non manifestarsi con lo strepito naturale della bocca, prendono con essa vn sasso, & lo sostentano sino che si esce fuora del pericolo.

Silentio. Anciullo, come si è detto, col dito alla bocca, con l'ali alle spalle di color nero ; stà sedendo, & mostrando di non potersi reggere in piedi, per disetto della debolezza delle gambe; tiene in mano vn corno di dinitia, & d'intorno al-

cuni

cuni vasi pieni di lenticchie, & d'altri legum i, con le persiche, che sono le primitie, che al silentio per religione si offeriuano.

Gli si fat à ancora apprello vn Cocodrillo, il quale non hauendo lingua da fa-

re alcuna forte di thiepito, a ragione si potrà dire hieroglifico del silentio.

SIMPLICITA.

10 VANETTA, vestita di bianco, la quale tenga in mano vna Co-

I lomba bianca, & vn Fagiano.

Giousnetta si dipinge, pet la proportione dell'età, la quale nel principio del sapere, è simile ad vina carta bianca, que non sia scritto, non essendo altro la simplicità, che vn'ignoranza iscusabile del bene, & del male senza cattiva intentione. Et si prende in questo luogo in buona parte per coloro, che non hanno applicato l'animo a' vitij, se bene ancora si domandano semplici gli huamini di poco partito.

Vestesi di bianco, per essere questo colore semplicissimo, ouero senza com-

politione.

E la colomba ancora si pone per esse da Christo Sign. Nostro data per inditio della vera, & lodeuole semplicità con la quale si air ua al Cielo. Et per questo egli medesimo chiamana i fanciulli, dicendo. Sinite parunlos venire ad me.

Et in proposito di simplicità biasimeuole si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser veduto da altiui, quando esso hà nascosta la testa, e che non può vede-

re, come raccontano molti. Et Ouidio nel 6. delle Metam.

SIM V LATIONE.

DONNA con una mascara sopra al viso, in modo che mostri due saccie, sarà vestita di cangiante, nella destra mano terrà una pica, nella sinistra un pomo granato. & alli piedi vi sarà una Monna, o Scimia, che dir vogliamo.

Simulatione, è il nascondere con doppiezza di parole, e di cenni l'animo, & il cuor propio, però tiene la mascara sopra il volto ricoprendo il vero per far vedere il falso, il che si mostra ancora per lo colore cangiante della veste.

Tiene con la destra mano la pica, essendo che detto vccello fignifica simula-

tione, percioche ha vna parte della penna bianca, e l'altra nera.

Il pomo granato, che tiene con la sinistra, Pierio Valeriano lib. cinquantaquatresimo, narra che la maggior parte degi'huomini più dell'apparenza, che dell'essenza è studiosa; e perche la melagranata sopra tutti gi'altri pomi il compratore solennemente schernisce, & al saggio non corrisponde, allettando coloro, che la guardano con porporino, rossegiante, e gradito colore, ma scorrendo il più delle volte a quelli, che l'approno la musse, il puzzo e, e la marcia, quindi auuiene, che molti degl'antichi scrissero la simulata bontà, per cotal pomo signisicarsi. Laonde quello scolastico maestro della più seuera dottrina hebbe a dire, il superbo essere a guisa della melagrana, dentro puzzolente, & di suori ornata di marauigliosa bellezza.

Questa sorte d'huomini da Horatio è notata con questi versi tradotti di la-

tino in volgare.

Chi del nome di buon fi rende degno? Chi de Padri i decreti almi, e graditi Osserua, e stà dela ragione al segno?
Per sentenza di cui molte, e gran liti
Si troncano, e la cui promessa ò sede
Disende i piati con honeste liti:
Ma che? se dentro poi ciascuno il vede
Disorme, e rio di suor vestito tutto,
Di bella veste dalle spalle al piede.

Luciano agguaglia questi tali ad'alcuni libri di tragedie con coperta, & ornamento d'oro, e di porpora, che con vna vaga legatura, fanno di fuora bellissima vista, ma dentro non contengono altro, che incesti, stupri, furori, paricidi, trauagli, pianti, rouine di famiglie, di Città, & ogni sorte di atrocissime, & bestia-

lissime sceleratezze.

Le si mette a canto la monna, percioche gl'Egittij, per dimostrare vna persona dissimulatrice de i suoi disetti, & ricopritrice delle propie lordure, prendes uano la Monna, che piscia, per esser quella cosi schista, & vergognosa di natura, che votata, ch' essa ha la vescica nella maniera, che vsa il gatto di fare dell' altrefeccie, scauando in terra nasconde tal superssuità, ò sopra gittandoui qual sia altra cosa la ricuopre tutta.

SCIAGVRATAGGINE,

NA donna bruttissima, mal vestita, & scapigliata, e che i capelli sieno disordinatamente sparsi, terrà in braccio vna Scimia, d Berta che dir vo-

gliamo.

Brutta, e mal vestita si rappresenta la Sciagurataggine, percioche non ci è più brutta, & abomineuole cosa, quanto vn'huomo, che non opera virtuo-famente, & con quella ragione datali dalla natura, che lo sà differente dagl'animali irrationali, i capelli nella guisa, che dicemmo, sono i pensieri volti al male.

operare.

Tiene in braecio la Scimia, percioche è cosa volgatissima, & dal testimonio degli scrittori di tutte l'età approuata, che per la Scimia, ò Berta s'intenda vn' huomo da gli altri sprezzatissimo, & tenuto per vn manigoldo, & sciagurato; si come lo mostrò Demostene nell'Oratione, che sece per Tesisonte, dicendo, che Eschine era vna Bertuccia tragica, mentre ei s'andaua in certo modo con gravuità di parole mascherando, essendo egli tuttauia vn gran pezzo di tristo, e Dione historico, so, dice, non sò de i miei maldicenti più stima, che si saccia, come si suol dire, delle berte. Trouarete ancora appresso Cicerone nelle Epistole, la berta non essere posta se non per huomo da niente. Ne scioccamente è chiamata da Plauto la berta hora cosa da nulla, hora sciaguratissima, come sà nella Commedia del Milite. & del Seudolo, & in quella del Rudente la mette per il rustiano, che dietro a sogni si và lamb ccando. Conciosa cosa, che non si truoui generatione di persone più scelerata, e più perduta de russi; essendo essi afferina, in disgratia, & odio a Dio, & a gl'huomini.

SIGNORIA.

CINCERITA.

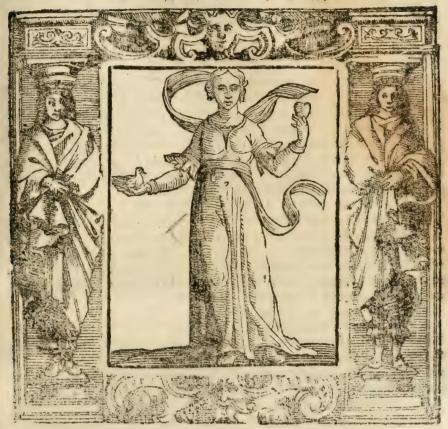

ONNA vestita d'oro, che con la destra mano tenghi vna Colomba biae2, & con la sinistra potghi in atto gratioso, & bello vn cuore.

E'la fincerità pura, & enza finta apparenza, & artificio alcuno; però si rap-

pie ente, che tenghi la bionca Colomba, & il vestimento d'oro.

il porgere il cuore, denota l'integrità sua, perche non hauendo l'huomo sincero vitio alcuno di vosontà, non cela l'intrinseco del cuor suo, ma lo sà palese ad ogn'uno.

Sincerità.

Na bellissima giouanetta con capelli biondi com'oro, sparsi giù per le spal le, senz'artissicio alcuno, sarà vestita d'un sottilissimo, & candido velo, & che con la destra mano mosti a'haueis scoperto il petto, mostrando ambe le mammelle, & con la sinistra tenghi un Caduceo, in cima del quale sia una colomba bianca.

DONNA vestita semplicemente, che con la destra mono tenghi vna chia ue, la finistra sepra il petto, & sotto alli piedi vn pesce, & da vn lato di detta figura vi ila yna fontana, dallaquale scaturisca acqua chiara,

SOCCORSO.

T VOMO armato, che nella destra mano porti vna spada ignuda. & nella finistra vn ramo di Quercia col suo frutto.

Il Soccorso hà due parti principali, l'vna aiuta, & soccorre altrui con vertoua. glia,per scacciare il pericolo della fame, con l'altra resulte alla sorga de gi'inimici. per salute di quello, che si soccorre; però si dipinge armato per aiutare i deboli, & bisognosi, contro alla potenza de gl'inimici, & co ramo di quercia carco di ghiande, per aiu-are nelle necessità della fame, hauendo anticamente soccorso à sè stelli gli huomini in tempo di necessità per mezzo di questo frutto, che è de dicato à Gioue, il qual gioua, & soccorre tutto il mondo, essendo Gioue l'aria più pura, & purgata, onde noi respiriamo, e viuiamo.

SOLITVDINE.

ONNA vestita di bianco, con vn Passaro solitario in cima del caposter-Prà sotto il braccio destro vn Lepre, & nella finistra vn libro, stando in. luogo remoto, & folitario; & però dicesi, che la solitudine è habitatione de già huomini in luogo rustico, & remoto lungi dalle conuerfationi del volgo. & da publici,& priuati maneggi della Patria, effercitando religione, dottrine, ò qua che virtuosa attione; & il Petrarca nel Sonetto 28.

Solo e pensoso i più deserti campi Vò misurando à passi tardise lenti.

Il color bianco del vestimento, significa l'intentione di colui, che habita nelle solitudine, che è di mantenersi candido, & puro da ogni sorte di macchia, che possa imbrattare l'anima, ò da negoti, che la coloriscono, ò da gl'amori mondani, che la rendono fosca; onde il Petrarca nel Sonetto 222, sopra di ciò così dice.

Cercato bò sempre solitaria vita. Le riue il sanno, le campagne, e i boschi. Per fuggir quest'ingegni fordi,e loschi. Che la Strada del Cielo hanno smarrita .

Il Passaro, come diceino, è per sua natura vecello solitario, come dice il Salmoloro

Fallus sum sicut passer satitarius in tello.

Gli fi mette so to il braccio destro il Lepre, percioche volendo gl'Egittii, (come narra Pierio Valeriano nel lib. 13.) fignificare l'huomo solitario, si dipingeuono vn Lepore nel suo couile, atteso, the questo animale stà solo, & rare volte se ne trouzio nel medesimo couile due, ò quando stanno vicino, stanno lonta-

no l'uno dall'altro per (patio d'una pezza di terra.

Il libro, ci dimostra, che i I fine dell'hucmo solitario, deue essere lo studio di sapienza,& di dottrina, altrimente la solitudi: e è cosa degna d'infamia; però disse Aristotile nel primo lib. della Politica, che l'huonio solitatio d'è Angelo, ò beslia, per Angelo intendendo quel, che satio delle cose mondane si riuolta alle contéplationi, & gode in sè stello, ne gl'Angeli, ne gl'huomini, nelle piante, & in tutte

DICESARE RIPA.

le cose, rendendo le lodi, che deue al suo Greatore; per bestia dall'altra băda, quel che viue in solitudine per poltroneria, perche la vita solitaria à chi non hà dottrina, è piena d'insidie, e di paura, come disse Cicerone nel primo lib. de fini: & à chi non hà religione è biasineuole, & vituperosa.

SOLLECIT V DINE.

DONNA vestita di rosso, & verde, nella destra mano tenga vn stimolo, ouero sperone. & nella sinistra vna facella.

Il vestimento rosso, & verde, fignifica la speranza insieme col desiderio & l'a-

more, onde si genera la sollecitudine.

Il stimolo significa il desiderio essicace di conseguire, di finire alcuna cosa; perd Teocrito vsaua spesso di nominare la sollecitudine, amorosa punta, ouero stimolo d'amore.

Per la facella, ancora si dimostra il desiderio, & la sollecitudine intenta, che ar dendo nel cuore non lascia viuere in pace, sin che non si è venuto à buon sine.

Et la fiamma significa la sollecitudine, perche con caldezza, & prestezza sà l'o pera sua, consumando quel che bisogna, per mantenere nell'esser suo il proprio splendore.

SOLLECITY DINE.

ONNA Giouane, on l'ale nelle spalle, & à piedi, hauer à le braccia, & le gambe ignude, & hauer à vna trauer sina rossa con vn'arco teso nella sini-stra mano, cauando con la destra vna saetta dalla faretra, & à piedi vi sarà vn Gallo.

L'ali alle spalle, & à piedi, mostrano velocità, & sollecitudine, & però si dice, alcun'hauere messe l'ali, quando è sollecito nelle sue attioni, così disse Vergilio di Caco ladrone perseguitato da Hercole.

Speculamq; petit, pedibus addidit alas.

Le braccia, & gambe ignude, significano destrezza, & speditione .

Il color rosso, è per la somiglianza del fuoco, il quale significa sollecitudine, per la già detta ragione,

L'arco teso, & lo strale apparecchiato per saettare, è la continua intentione

della mente, che drizza i pensieri all'opera, come à suo fine.

Si dipinge il Gallo come animale sollecito, il quale all'hore sue determinate, si desta cantando, perche non lascia la sollecitudice finire li sonni intieri, conforme al detto di Homero.

SOLLECITYDINE.

BELLA Donna leuata sopra due ali, con vn Gallo sotto a' piedi, & il Sole che spunti suori dall'onde marine, & in ambe le mani otologio da poluere.

Si dipinge questa figura bella, perche la sollecitudine piglia per i capelli l'oc-

casione, & la ritiene con tutto il bene, & bello, che porta seco.

L'ali significano velocità, & il Gallo diligenza. Et per mostrare, che deue essere perseuerante la sollecitudine, per essere commendabile, si aggionge l'horologij, & il Sole, il quale nel suo veloce corso, è durabile, & permanente.

Solle

Sollecitudine.

Onna con vn' Orologio in mano.
L'Orologio si pone per il tempo, il quale è tanto veloce, che propriamente l'andar suo si puol dire volo, & ammonisce noi altri, che nelle nostre atcioni, siamo presti, & solleciti, per non esser, tardando, oppressi da lui, & presi nelle inssidie, che rutta via ci ordisce.

### SOLSTITIO ESTIVO.



N Giouane d'età di 25. anni, tutto nudo, eccetto le parti vergognose, quali saranno coperte con un velo di colore purpurino, starà detta figura in atto di ritornate indietto, hauendo in capo una ghirlanda di spighe di granci Hauerà sopra la testa à vso d'una corona, un circolo turchino, largo quanto sarà la figura nelle spaile, nel qual circolo si scolpiranno noue stelle, & in mezzo d'esse il segno del granchio, o ver Cancro. Con la destra mana terrà un globo, ò

d'esse il legno del granchio, o ver Cancro. Con la destra mano terrà vn globo, ò palla, che dir vogliamo, della quale sarà oscura la quarta parte, che sarà la parte

TEL C

ver'o terra, & il restante, cioè li tre quarti di sopra, saranno luminosi: con l'altra mano terrà vn Granchio, & alli piedi hauerà quattro alette, dal piede de-

Aro due alette bianche, & dal finistro vna bianca, e l'altra negra.

Il Solstitio, è in quel tempo, che il Sole è più vicino a noi, & in quel tempo, che è più lontano. & si dimanda l'vno estiuo, & fassi alli 21. di Giugno, & l'altro Hiemale, e fasse a 21. di Decembre, 8: si domanda Solstitio, cioè stato del Sole, perche il Sole non passa più auanti, & in questo suo viaggio ne descriue due circoli, che terminano il suo corso, vno verso il polo Artico & l'altro verso il polo Antartico, & ciascuno di essi è distante dal suo polo gradi 66. & dall'equinottiale gradi 24. & ciascuno divide la sfera in due parti ineguali, & fi chiamano circoli Tropici, che vuol dire conuersione, ouero ritorno, perche stando il Sole nel primo punto del Cancro, ne sa il circolo detto nel moto del firmamento, & è l'vitimo da lui fatto nella parte Settentrionale, & è quello, che si dice circolo del Solstigio estiuo, & doue per il passato si aunicinaua a. noi, per l'auuenire si discosta, & allontana sino che arriua al punto del Capricorno, facendo l'altro vitimo circolo nel moto del firmamento dall'altre parti verlo il polo Antartico, & è quello, che si dice circolo del Solstitio Hiemale, & doue prima sempre si allontanaua da noi, per l'auuenire si vien' accostando, & l'offitio de i detti circoli, è di distinguere i Solstitij nelle maggiori declina. tioni del Sole, come si è detto nelli primi gradi del Cancro, e del Capricorno, e si dice estiuo nel primo punto del Cancro, perche essendo più vicino, che possa essere a noi, ne porta l'estate, & in tal tempo è il maggior giorno di tutto Panno, & la minor notte, & nel primo punto di Capricorno chiamasi Solstitio brumale, cioè dell'Inuerno, & è quando il Sole se ne stà più lontano da noi. che possa essere, apportandoci l'Inuerno, & in tal tempo è la maggior notte di tutto l'anno, & il minor giorno, & tanto è il giorno del Solstitio estiuo, quanto è la notte del Solstitio hiemale.

Si dipinge giouane di età di 25. anni, perche essendosi partito il Sole dal primo punto di Ariete, & arrivato al primo punto del Cancro, hà fatto la quarta parte del suo corso.

Sifà nudo, & con il velo, come dicemmo, di color purpurino, per segno de

maggiori caldi dell'anno.

Stà in atto di ritornare indietro, perche il Sole toccando il circolo equino-

tiale, non si ferma, ma ritorna indietro.

Il circolo con il segno del Cancro, & le noue stelle si domanda Tropico del Cancro, & vi sono le noue stelle, per essere le più notabili nel detto segno, & gli si pone in cima del capo, perche il Sole in tal tempo è più vicino à noi, & toccando detto circolo, sa il Solstitio.

Il Globo ouero palla, lo deue tenere con la mano destra, per essere il Sole in quel tempo della parte di Settentrione, che è la parte destra del mondo.

Li tre quarti laminosi ne significano la lunghezza delli giorni in tal tempo, & il quarto oscuro ne denota la correzza della notte, facendo il Soletale essetto.

Tiene con la sinistra mano il Cancro, cioè Granchio, per essere vno delli do-

dici

### ICONOLOGIA SOLSTITIO HIEMALE,



dici segni del Zodiaco, & questo segno hà propietà del detto animale, essendo, che egli camina all' indietro, facendo in tal tempo il Sole similmente tale essetto, ritornando indietro.

L'alette alli piedi, significano il moto del tempo, perche come vogliono alcuni Filo osi, il tempo non è altro, che vn moto circolare successivamente, & ne porta le stagioni vna doppo l'altra. L'Estate doppo la Primauera, l'Inuerno doppo l'Autunno, & di nuono ritornando per modo di successione ciascuna stagione, ne porta l'estetti suoi.

Le tre bianche, ne dimostrano tanto maggiore essere il giorno, quanto minore la notte significata per la negra, che tanto l'vno quanto l'altro caminano.

La ghirlanda di spighe di grano, dinota tal segno portarci l'estate, per disserenzi del Sossitio hiemale, che ne porta l'Inuerno.

SOLSTITIO HIEMALE.

H VOMO maturo quasi vecchio, vestito tutto di pelle, con vn circolo alli piedi a vso di corona di color turchino, in mezzo del quale vi

24

sardil segno del Capricorno, & a torno a detto circolo, vi saranno scolpite dodici stelle.

Con la sinistra mano terrà vn globo, ouero palla, della quale la quarta par-

te sard luminosa, & il restante oscura.

Sotto al braccio destro terrà con bella gratia vna capra.

Alli piedi hauerà quattro alette, al piede destro l'una sarà bianca, & l'al-

tra negra, & al piè sinistro, saranno ambedue negre.

Si deue figurare quasi vecchio, perche essendosi partito il Sole dal primo punto dell'Ariete, e aunicinato al Capricorno, hà fatte le tre parti del suo riaggio.

Vestesi di pelle, per essere in quella stagione li maggiori freddi di tutto l'anno. Hauerà alli piedi il circolo con il segno di Capricorno, & le 12. stelle, atteso che il Sole sia arrivato doue hà potuto arrivare lontano da noi verso il polo An-

tartico, & chiamafi circolo Tropico di Capricorno

Tiene con la sinistra mano il globo, ouero palla simile all'altre, eccetto, che dalla parte da ballo li tre quarti sono oscuri, & il quarto di sopra luminoso, per dimostrare de che tal tempo ne porta la notte più longa, & il giorno più breu.

Lo tiene con la mano sinistra, perche il Sole in questo tempo si ritruoua a

mansinistra verso il polo Antartico.

Tiene sotto al braccio destro vna Capra, animale appropiato a detto segno, perche si come la capra si pasce nell'alte rupi, & ne gl'alti precipitii, cosi il sole in questo zempo è nell'altissimo grado verso mezzo giorno, queso perche il Capricorno suole salire li monti, così il sole in questo tempo comincia a salire verso noi.

L'alette alli piedi, ne significano, come si è detto, il moto del tempo, le tre parti negre per la notte, & la bianca per il giorno; & per dare ad intendere la disaguaglianza, che è da vn'altro, la bianca sarà dal piede destro, perche la

luce precede alle tenebre.

8 0 N N O.

H VOMO corpolento, & graue, vestito di pelle di Tasso, stando sopra vu letto di papaueri, & vna vita carica d'vua matura gli sarà ombta, & hauerà vna grotta vicina, oue si veda vn zampollo d'acqua.

### SONNO.

Come dipinto da Filostrato Greco nell'immagine di Ansiarao,

H WOMO di saccia languida, e molle, che habbia vna veste bianca sopra
vna neta, quasi che denoti il giorno, e la notte, in mano tenga vn corno
polito, e netto, dalquale manda sogni veri, perche il corno assortigliato per la
tarità traluce, ed i sogni, che sonveri, latinamente cornea dicuntur, chiamansa
Cornei, di corno, però da' poeti pur latini gli si da il corno. Silio Italico lib. I.
Curuog; volucris

Per tenebras portat medicata papauera cornu.

E poco doppo.

344

Quatit inde soporas. Deuexo capit pennas, oculisque quietens Irrorat tangens letea tempora virga.

Il medesimo sa Statio nella 6. Thebaide. Et cornu fugiebat somnus inani.

Dal corno voto ne fuggiua il fonno.

Nel qual luogo Lattantio grammatio dice. Statio diffe il corno voto, perehe lo haueua tutto diffuso la notte : impercioche cosi da' pittori si rappresentard il sonno in modo che paia infonda, e versi dal corno il liquido sogno sopra quelli, che dormono, però si potrà dipingere, che dai detto corno n'esca, come fumo, il qual dimostra la cagione del sonno essere i vapori, i quali salendo alla testa, lo cangiano, & per mezzo di esso si risoluono,

Ed oltre a quello , che hà descritto Filostrato, faremo anco con l'autorità di Tibullo, che la detta figura del sonno habbia l'ali, dicendo in un verso tradotto in nostra fauella, & il sonno spiegando le negri ali. dalle quali parole si conosce, che il sonno si può dipingere con l'ali, dimostrando con esse la velocità

del sonno, & la piaceuolezza dell'hore, che dormendo si passano.

Faremo anco, che con l'altra mano tenga vna verga, per fignificare il dominio, che hà il fonno sopra i mortali. E Virgilio nel v. dell' Eneide descriuendo il sonno, che fece cadere Palinuro dalla naue in mare, dice, che portaua vn ramo infuso, e bagnato nell'onde stigie, e per non mi stendere più a longo, ditò solo, che tutte le cose sopradette non hanno bisogno di altra dichiaratione, per esser ampla descrittione poetica, tirata da gli effetti, che si vedono, & si trouano del sonno.

Sonno.

I L Doni finse per lo sonno vn'huomo, che dorme tra due Tassi, con alcuni ghiri appresso; i quali sono animali inclinatissimi a dormire.

### ORTE.

DONNA vestita di color mischio, nella destra mano tiene vna corona-d'oro, & vna borsa piena, & nella si nistra vna corda.

Il color mischio, significa la varietà delle sorti.

74

La corona d'oro, & il laccio, sono segno, che per sorte ad alcuno tocca la felicità, ad altri l'infortunio; & il discorrere se la sorte sia, o che cosa sia, è oprada trattare in altra occasione Basta solo, che noi sotte dimandiamo i rati avuenimenti delle cose, che sono suor dell'intentione dell'agente. Il che su es presso benissimo conforme a questa figura, in quei quattro versi tradotti d'Au Ionio di Greco in questa guisa.

> Thesauro inuento, qui limina morti inibat Liquit ouans laqueum, quo periturus erat. At, qui, quod terræ abdiderat, non repperit aurum, Quem laqueum inuenit, nexuit, & perit.

SORTE

SPIA.



chiamati Prosagogidæ qui singulorum dicta sactaq; referebant, come dice Plutarco, & Alessandro ne li Geniali lib. 4. cap. 22. a' quali dalla Legge Papia sul constituito per premio la metà della pena, & per ingordigia di tal sozzo pagamento, sempre se ne sono trouati sino adesso in gran numero, somentati da superiori; Come da Tiberio Imperatore parimente per il guadagno. Qui sano Imperator causa præcipui quæstus, tantum delatoribus tribuit, ve nemini sidem abrogaret, sine quid veri sine vani referrent, & però crebbero in colmo grandissimo, per il che il Senato, acciò scemasse il numero de spioni trattò di sminuire loro il salario, ma Tiberio non volse, dicendo in sauore di spioni, che le leggi si souerteriano se li custodi di esse si lenassero. Inta suberti, si Custodes legum amouerentur, & Demitiano Imperatore, che nel principio dell'imperio cercaua dar buon saggio di se, & di parere elemente per acquistar la gratia del popolo, volse opprimere le calunnie siscali delle spie, dicendo spesso, Princeps, qui delatores non castigat, ittitat. Il Prencipe che non castiga le spie, le some ne

ta, & irrita a far l'offitio della spia, per ilche la fanno poi alla peggio, querelando altri a torto con false accuse colorite col verissimile, per escluderli dalla gratia de Principi, & Signori. In processo poi di poco tempo trascorso in reprobo senso diede tanto oltre l'orecchie a gli spioni, per far rapina, & confiscar beni de' viui, & de' morti, che niuna cosa era ad alcuno sicura, ne vno spione dell'altro si fidaua, ma ciascuno temena l'altro, & in tanto fauore appresso l'Imperatore erano gli spioni, che li Procuratori, & altri causidici lassate le cause, fi dauano alla spia. Vituperio di quelli Principi, che tengono aperte l'orecchie a gli accusatori, & danno loro subbita credenza. Ammiano Marcellino vitupera Costanzo Imperatore, che tutte le relationi di spioni teneua per chiare, & vere, & bastaua solo, che vno fosse stato nominato, & imputato da Sarimicho spione ; quindi nasce che disticilmente si può ssuggire da le molestie della corte per innocente, che sia vno standosi a detto loro; Onde Giuliano Imperatore prudentemente per raffrenate la lingua ad vno spione diffe. Quis inno cens esse poterit, si acculasse sufficiet? Sono da essere escluse le viperine lingue da palazzi de'buoni Principi, acciò non turbino la innocente vita de' buoni Cortegiani, & deuono essere abborriti, che peste, veleno, & morte, si come diceua Annibale, & immitare quelli due ottimi Imperatori padre, & figlio Vespesiano, e Tito, i quali odiorno gli spioni, come huomini destinati al pubblico danno, & spello ne secero frustare per li Teatri, acciò s'astenessero gl'altri dall'uffitio dello spione. Antonino Imperatore, che meritamente Pio chiamossi, hebbe per costume di condannare a morte gli spioni quando non si prouaua il delitto, & quando si prouaua, li pagaua scacciandoli da se come infami, & questo principalmente doueriasi ofieruare di castigare le spie false, che a questa guisa molti galant'huomini non patirebbono persecutioni a torto. Trouasi ancora che Teodorico Gotho Rè d'Italia, ancorche barbaro come giusto Principe tenne glispioni per esfecrabilise volse che si abbrugiassero gli accusatori che no prouauano il delitto: Odasi il suo Editto registrato da Cassiodoro Senatore. Is qui sub specie viilitatis pubblica, ve sie necessarie faciat delator existat, quem tamen nos exectari omnino profitemur, quamvis vel uera dicens legibus prohibeatur audiri, tamen si ea,quæ ad aures publicas detulerit, inter acea conflitutus non potuerit ad probare flammis debet absumi.

Le lingue dimostrano l'oggetto, e l'operationi delle spie, essendo che non si tosto vdito, & visto ch'habbino ogni minima cosa (ancorche degna non sia di riprensione, per esser' eglino di pessima natura) subbito riferiscono, & danno relatione il più delle volte empie, & ingiuste. Ed aciò non hauendo consideratione alcuni di qualche grado, pongono cura che spijno i ragionamenti de popoli, & gli gloriano di scoprirli. Gloria Regum inuestigare sermonem. Prouerbio nel Capitolo Vigesimo quinto di Salomone: ma spesse volte accade, che danno orecchie alle bugie de Calunsiatori, in tal caso, come indiscreti a credere facilmente. Dipinse Apelle vn Rè con orecchie d'Asino: auuiene poi che nelle Corti non si può con pace dimorare, perche quei Prencipi, che volontieri danno orecchia alle salse, & mendaci relationi, hanno tutti i loro ministri empij, & scelerati: Ciò non è detto mio, ma d'yn Principe, d'yn Rè

Salo-

Salomone nel cap.29. de suoi prouerbij Princeps qui libenter audit verba men-

dacij, omnes ministros habet impios.

La lanterna, che tiene con la sinistra mano, significa che non solo si spia di giorno, ma anco di notte, onde Luciano nel dialogo intitolaco il Tiranno introduce la lanterna a far la spia a Radamanto giudice dell'Inferno de i

misfatti, & sceleratezze di Megapente.

I piedi alati, dinotano, che alla spia conuiene essere diligente, & presta che altrimente non farebbe prositto se non sosse solicita, & veloce come Mercurio alato, il quale come nel sudetto dialogo, dice Luciano, che conduceua l'anime dannate all'infernal pene, così gli spioni conducono li rei al supplitio mediante le parole, Alata verba dicuntur ab Homero, & però Mercurio reserendario delli sauolosi Dei si dipinge alato da gl'Antichi, significare volentes volucrem per aera serri sermonem ideoq; & Nuncius dictus est Mercurius quoniam per sermonem omnia enunciatur, dice Lilio Giradi.

Il bracco, che stà in atto di cercare la siera, vi si pone per significare la spia, il cui ossitio consiste in cercare, & inuestigare ogni giorno li satti d'altri, atteso che il bracco và sempre indagando le siere con l'odorato, che in latino per traslatione odorati pigliasi per presentire, & inuestigare l'altrui cose con diligentia, & secreta sollecitudine, si come sanno le spie, dallequali Dio ce ne guare

di sempre.

### SPLENDORE DEL NOME.

H VOMO proportionato, & di bellissimo aspetto, d'età virile, vestito di broccato d'oro misto di porpora, sarà coronato d'vna ghirlanda di di fiori, cioè di Giacinti rossi, Porterà al collo vna collana d'oro, con la destra, mano si appoggierà ad vna Claua, o dir vogliamo mazza d'Hercole, & con la sinistra terrà con bella gratia vna facella accesa.

Se dipinge proportinato, & di beliissimo aspetto, percio che la bellezzacorporale (secondo l'opinione Platonica) è argumento d' vn'animo virtuoso;
& Aristotile, ancora nel primo dell'Etica dice, che la bellezza del corpo è inditio, che l'animo, il quale stà nascoso dentro d'vn corpo bello, sia nella beltà

simile a quello, che si vede di fuori.

Si rappresenta d'età virile, essendo ch'ella hà tutti quei beni, che nella giouentù, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gl'eccessi, che si ritrouano nell'altre età, in questa ci si troua il mezzo, & il conueneuole, dice Ari-

stotile nel 2. della Rettorica.

Vestesi di broccato d'oro, perche il primo metallo, che mostra colore ell'oro, il quale è il più nobile di tutti gl'altri metalli, come quello che naturalmente è chiaro, lucido, & virtuoso, & però portauasi da persone, che haueuano acquissato splendido nome in valorose imprese quando trionsauano, si come portò Tarquinio Prisco, quinto Rè de Romani, che primo di tutti entrò in Roma. Trionsante, Come dice Eutropio. Primusq; I riumphans Roma intrauit, & Plinio lib. 33. cap. 3. Tunica aurea triumphasse Tarquinium Priscum Verrius

tradit

SPLENDORE DEL NOME.

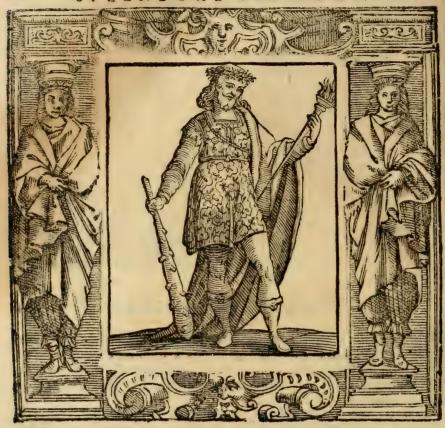

tradit. Lo facemo misto, ouero tessuto con la porpora percioche la veste trion sale su anco di tal drappo. Plinio lib. 9. c. 36. ragionando della porpora, Omenem vestimentum illuminat, in triumphali miscetur auro, cioè, che la porpora illumina ogni vista, & si meschia con l'oro trionsale, le quali veste hanno origine da la veste chiamata pinta da diuersi poeti, & Plinio Historico lib. 8. cap. 48. dice, Pictas vestes iam apud Homerum suisse vnde triumphales nat, che queste sollero le vesti trionsali l'asserma Alessandro nelli Genitali lib. 4. ca. 28. Quidem purpurez auro intexte erant, & nisi triumphalibus visi excapitolio, & palatio haud aliter dari solitz. Ne solamente da Gentili dau si la veste di porpora, & d'oro a persone Illustri di chiaro nome, ma anco nelle sacre lettere habbiamo il medesimo costume al cap. 28. dell'exodo. Accipiente, aurum & hyacintum. & poco doppo, facient autem super humerali de auro, & hyacinto. Faranno vna sopraueste d'oro, & di Giacinto, cioè di porpora, perche il Giacinto era di rosso colore, come dice Ouidio ragionando de Giacinti

mel X.

nel X. delle Metamorf. Purpureus color his, & Virg. Suaue rubens Hyacintus, si che tal habito d'oro, & di porpora, flendoche è solito darsi a generosi personaggi, molto ben si conuiene a lo splendore del nome, Si corona de i sopraderti sori, percioche Giacinto bellissimo giouane su (come canta Ouidio nel x. delle Metamor.) conuertito d'Apollo in sior purpureo detto Giacinto; & per estete Apollo delle Muse, dell'ingegno, & delle lettere protettore, dicesi che detto siore sia Simbolo della Prudenza, & Sapienza, dalla quale spirano tuauissimi odori, si che non suor di proposito conniene detta ghirlanda a quelli, liquali rissplendono, & operano virtuosamense dando buone odore di loro stessi, & però Apollo nel sudetto libro di Ouidio cosi conclude nel caso di Giacinto ad' sionote, & splendore del suo nome.

Semper eris mecum memorq; hærebis in ore Telyra pulsa manu, te carmina nostra sonabant.

La collana d'oro si daua per premio a valorosi, & virtuosi huomini, al nome de' quali molte volte li Romani drizzauano inscrittioni, nelle quali faccuano mentione delle collane, che a loro si dauano, come specialmente vedesi nella nobile memoria di L. Lincinio Dentato, delche ne sa mentione Aulo Gello lib. 2. c.xi. antichissimo Scrittore celebrato da Sant'Agostino de Ciuit. Dei li. 9.c. 4.

L. Sicinius Dentatus Trib. 1. Centies vicies præliatus côties ex prouocatione victor. XLV. Cicatricibus aduarso corpore insignis, nulla, in tergo, idem spelia copit XXXIIII, Donatus hastis puris IIXX. Phaleris XXV. Torquibus III. & LXXX. armillis CLX.coronis. XXXV. ciuicis. XIII. Aureis. VIII. Mural, III, Obsidional. I. Fisio AERIS. captiuis. XX Imperatores VIIII. ipsius maxime.

opera triumphantes seuitus.

S'appoggia con la destra mano alla Claua d'Hercole, perche gl'Antichi solenano significate con essa l'idea di tutte le virtù. Onde quelli, che cercano la sama, & lo splendore del nome, si appoggiano alla virtù, & lassano in disparte i vitij, di doue ne nascano le tenebre, che oscurano la buona sama, dicendo Cicerone nel 3. de gl'off. Est ergo vlla res tanti, aut comodum vullum tam expetendum, vt viti boni, & iplendorem, & nomen amittas. Quid est quod afferte tantum vti itas ista quam dicitur possit, quantum auserre, si boni viri no-

men eripuerit? fidem , iustitiamq; detraxerit.

Tiene con la sinistra mano con bella gratia la facella accesa, dicendo S. Matteo cap. v. Sic luceat lux vestra coram hominibus, vi videant opera vestra bona, & gloriscent patrem vestrum, qui in Cœlis est. Et gl'Antichi sono stati soliti petre gierogissicamente il lume per signisti are quell'huomo, ilquale nelle forze dell'ingegno, ò del corpo hauesse operato con fatti Illustri, & preclari; & gl'interpreti espongono per tal signisticato la Gloria, & lo splendore del nome degl'huomini giusti, e victuosi, siquali sempre per ogni posterità risplenderanno, secondo la Sapienza al cap. 3. Fulgebunt iusti, & tanquam Scintillæ in arundineto discurrent, & non solo in questo caduco suolo, ma nell'eterno ancora. S. Mattheo nel 13. susti su gebant sicut sol in Regno Patris eorum. Ond'io considerando i chiari lumi, & io Splendore grandissimo dell'immortal

nome dell' Illustrissima Casa Saluiati, mi pare di dire senza allontanarmi punto dal vero, che sì nell'universale, come particularmente nell'Eccellenza Illustrissima del Sig. Marchese Saluiati, risplendano tutti gl'honori, & tutte le virtù, che possono fare di eterna fama, & Gloria felicissimo l'huomo; a cui molto bene i può applicare per tal conto quel nobil verso di Vergilio nel pri. dell'Eneide, Semper honos, nomeno, tuttu laudeo; manebunt.

### SOPRA LO SPLENDOR DEL NOME.

Colori di Virtù l'immenso Apelle
Si viuo ardor', ch'appena anime belle.
Terminaro il gioir col Ciel superno.
Quindi tentò del Mar l'aspro gouerno
Iasone, in ricercar glorie novelle,
E vinse i Mostri, e'l Sol resse, e le Stelle
Alcide inuitto, e soggiogò l'Inserno.
In mille specchi allor Fama ritenne.
L'alto splendor dell'immortali imprese,
E del ver cantatrice alzò le penne.
Cosi per bell' oprar' nome si stese
D'Olimpo in seno, e in tale ardor peruenne,
Che men lucidi il Sol suoi lampi accese.

## ALL'ILLUSTRISS, SIG. MARCHESE SALVIATI.

VESTO, che'n voi Signor viuace splende
Sublime honor' d'altera stirpe, e d'oro
Di Palme onusto, e di sacrato Alloro
Pompa degl' Aui, a gran Nipote scende.
Ma nuouo Sol, ch' a serenarsi intende,
Giungete i raggi Vostri a i lampi soro
Lucidisì, ch' Eterno alto lauoro
Tesse la fama, e'l nome vostro accende.
Onde la gloria innamorata ammira
Voi di bella virtù tempio terreno,
E cosi poi dal cor dice, e sospira;
Da questo Eroe d'alte vaghezze pieno
Oggi l'antico Onor' sorge, e sospira,
Non ha pari il valor' che gl'arde in seno.
S T A B I L I T A.

DONNA vestita di nero, con la man destra, & col dito indice alto, starà in piedi sopra vna base quadrata, e con la sinistra si appoggiarà ad vn'asta, laquale sarà posata sopra vna statua di Saturno, che stia per terra.

Vestesi

Vestesi di nero, perche tal colore dimostra stabilità, conciosia cosa che ogni altro suor che questo colore può essere commutato, & conuertito in qualunque altro colore si voglia, ma questo in altro non può essere trasserito, dunque di.

mostra stabilità, & costanza.

Lo stare in piedi sopra la base quadrata, ci dimostra essere la stabilità costante, & salda apparenza delle cose, la quale primieramente noi esperimentiamo, & conosciamo ne' corpi materiali, dalla stabilità de' quali sacciamo poi nascere l'analogia delle cose materiali, & diciamo stabilità essere nell'intelletto, nell'operationi del discorso, & in Dio istesso, il quale disse di propia bocca; Ego Deus, & non mutor.

La mano destra, & il dito alto si sà per simiglianza del gesto di coloro, che

dimostrano di voler star fermi nel lor proponimento.

L'hasta di legno mostra stabilità, come la canna il contrario; per la debolezza sua, come si è detto al suo luogo, perche, come si suol dire volgarmente: Chi

male si appoggia presto cade.

La statua di Saturno, sopra laquale stà posata l'hasta, è inditio, che vera stabilita non può essere, oue è il tempo, essendo tutte le cose, nellequali esso opra, soggette inuiolabilmente alla mutatione; onde il Petrarca volendo dire vn miracolo, & essetto di beatitudine nel trionso della diuinità scrisse.

Vidi ristar colui, che mai no stette, Ma variando suol tutto cangiare.

Et doue è il tempo vi è tanto annessa la mutatione, che si stima ancot esser opra da sapiente il sapersi mutare d'opinione, & di giuditio; onde l'istesso Poeta disse.

Per tanto variar Natura è bella.

Se bene ricorda l'Apostolo, che chi stà in piedi con le virtù, sopra le quali non può ne tempo, ne moto, deue auuertire molto bene di non cascare in qualche vitio, acciò poi non si dica: Stultus, vt Luna mutatur.

### STABILIMENTO.

N' Huomo vestito con una Ciamarra longa da Filosofo, che stia a sedere in mezzo di due anchore incrociate, che tenghi la destra mano posata sopra l'anello dell'una dell'ancore, e il simile faccia con la sinistra dal'altra parte.

Si veste con detta Ciamarra da Filosofo, si come viene descritto Socrate, e tal habito conviensi appunto a lo Stabilimento, il quale suole essere in tali persone togate, e Filosofiche più, che in altri d'habito succinto, & men grave del toga-

ic, ilquale è graue, stabile, & di ceruello.

Soleuano gli Egitti, per significare lo stabilimento dimostrarlo con due anchore insieme, & faceuano di questo comparatione alla naue, laquale all'hora sprezza la suria de' venti, e dell'acque da essi commossa, che con due anchore è sermata, e di questa comparatione si serue Aristide ne Panatenaici, & Pindaro nell'Isthmia vsa per denotare sermezza, & stabilimento, vn'anchora, dicendo l'anchora hà sermato per la selicità sua, cioè è stabilito in vita tranquilla, & selice.

Stabilità.

Onna, che stia a sedere sopra d'un piedestallo alto, tenendo sotto a i piedi una palla di colonna in grembo molte medaglie.

Stagioni.

Auasi la Pittura delle stagioni, da i quattro versi, che pone Giosesso Senligero in secondo libro Catalestorum.

Carpit blanda suis Ver almum dona rosetis.
Torrida collectis exultat frugibus Aestas.
Indicat Autumnum redimitis palmite vertex.
Frigore pallet hiems designans alite tempus.

Furno queste da Gentili assegnate a particolari Dei loro. La Primauera a Vanere, l'Estate a Cerere, l'Antunno a Bacco, l'Inuerno a li venti.

Vere Venus gaudet florentibus aurea sertis.
Flaua Ceres æstatis habet sua tempora regna:
Vinisero Autumno summa est tibi Bacche potestas.
I nperium sæuus hyberno tempore ventis.

Veggansi altri dodici tetrastici ne gli opusculi di Vergilio, doue in varij modi si descriuono gli si utti, & effetti delle quattro stagioni.

### STAGIONI DELL'ANNO.

Primauera.

NA Fanciulla coronata di mortella, e che habbia piene le mani di varifiori, hauerà apprello di sè alcuni animali giouanetti, che scherzano.

Fanciullà si dipinge, percioche la Primauera si chiama l'infantia dell'anno, per estere la terra piena d'humori generatiùi, da quali si vede crescere frondi, siori, & frutti na gl'arbori, & neli'herbe.

Le si dà la ghirlanda di mortella, percioche Horatio nel libro primo Ode.

4 coli dice .

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto, Aut floræ, teiræ quem ferunt solutæ.

I fiori, & gl'animali, che scherzano, sono conforme a quello, cl dio nel lib, primo de Fasti.

Omnia tunc florent, tunc est noua temporis ætas,
Et noua de grauido palmite gemma tumet.
Et modo sormatis operitur frondibus aibor,
Prodit, & in summum seminis herba solum.
Et repidum volucres concentibus aera mulcent,
Ludit, & in pratis, luxuriato; pecus.

Tunc blandi soles, ignotaq; prodit hirundo, Et luteum celsa sub trahe singit opus

Tune patitur cultus ager, & renouatur aratro; Hæc anni nouitas iure vocanda fuit.

Si dipinge anco per la Primouera Flora, coronata di fiori, de quali ha ancopiene le mani, & Ouidio poi descriuendo la Primauera, dice nel 2. libro delle Metamorfosi.

Gli

# DICESARE RIPA.

Glistà dalla man destra vna donzella Ne mai stà, che non rida, giuochi, ò balli,

E la stagion che verde hà la gonnella

Sparta di bianchi fior, vermigli, & gialli,

Di rose, e latte, è la sua faccia bella, Son perle i denti, e le labbra coralli,

Eghulande le fan di varij fiori,

Scherzando seco i suoi latciui amori.

ESTATE.

NA Giouane d'aspetto robusto, coronata di spighe di grano, vestita di color giallo, & che con la destra mano tenghi vna sacella accesa.

Giouanetta, & d'aspetto robusto si dipinge, percioche l'Estate si chiama la giouentù dell'anno, per essere il caldo della terra più forte, & robusto a maturare i fiori prodotti dalla primauera, il qual tempo descriuendo Ouidio nel 15. lib. delle metamors. così dice.

Transit in æstatem post ver robustior annus, Fitq; valens iuuenis, neque enim robustior ætas. Vlla, nec vberior, nec quæ magis ardeat vlia est.

La ghirlanda di spighe di grano, dimostra il principalissimo frutto, che rende questa stagione.

Le si da il vestimento del color giallo, per la similitudine del color delle

biade mature.

Tiene con la destra mano la facella accesa, per dimostrar il gran calore, che rende in questo tempo il Sole, come piace à Manilio libro quinto così dicendo.

Cum verò in vastos surgit Nemaus hiatus Exoriturq; canis, latratq; canicula flammas Et rapit igne suo, geminatq, incendia Solis Qua subdente sacem terris radiosq; mouente.

Et Ouidio cosi la dipinge nel 2. libro delle metamorfosi.

Vna donna il cui viso arde, & risplende V'è di varie spighe il capo hà cinto.

Con vn specchio, che al Sol il fuoco accende Doue il suo raggio è ribattuto, e spinto.

Tutto quel che percuote in mondo offende, Che resta secco, strutto, arso, & estinto.

Ouunque fi riuerberi, & allumi

Cuoce l'herbe, arde i boschi, & secca i fiumi.

Soleuano anco gli Antichi (come dice Gregorio Giraldi nella sua opera della deità) dipingere per l'Estate Cetere in habito di Matrona con vn mazzo di spighe di grano, & di papauero con altre cose a lei appartenenti.

NA Donna di età virile, grassa, & vestita riccamente, hauerà in capo vna ghirlanda d'vue con le sue soglie, & con la destra mano tenghi vn cornucopia di diueisi frutti.

R 3 Dipin-

Dipingesi di età virile, percioche la stagione dell' Autunno si chiama la virilità dell' anno per essere la tetra disposta à rendere i frutti già maturi dal calote estinto, & diporte i semi, & le foglie quasi stanca del generare, come si lezge in Ouidio lib. xv. Metamors.

Excipit autumnus posito servore iuuenta Maturus mitisq; inter iuuenemq; senemq;

Temperie medius sparsus quoque tempora canis.

Groffa, & veitita riccamente si rappresenta, percioche l'Autunno è più ricco

dell'altie stagioni.

La ghirlanda di vue, & il cornucopia pieno di diuersi frutti, significano che l'Autumo è abbondantissimo di vini, frutti, & di tutte le cose per l'vso de mortali.

Et Ouidio lib. 2. Metamorf. cosi lo dipinge ancor egli.

Staua vn'huomo più maturo da man manca,

Duo de tre mesi à quai precede Agosto,

Che'l viso ha rollo, e già la barba imbianca; E stà tordido, e grasso, e pien di misto;

Hd il fiato infetto, e tardi si rinfresca, Che vien dal suo venen nel letto posto. Di vue mature sono le sue ghirlande,

Di fichi, e ricci di castagne, e ghiande.

Si può ancora rappresentare per l'Autunno Bacco carico d'vue con la Tigre, che saltando, gli voglia rapire l'vue di mano, ouero dipingerassi vna Baccante nella guisa, che si suole rappresentare, come anco Pomona.

INVERNO.

H VOMO, è donna vecchia, canuta, e grinza, vestita de panni, & di pelle, che stando ad vna tauola bene apparecchiata appresso al suoco, mo

Atri di mangiare, & scaldarsi.

Si rappresenta vecchia, canuta, e grinza, percioche l'Inuerno si chiama vecchiezza dell'anno, per essere la terra già lassa delle sue naturali fatiche, & attione annuali, & rendesi fredda, malinconica, e priua di bellezza, il qual tempo descriuendo Ouidio nel xv. libro delle Metamorf, così disse.

Inde senilis hyems tremulo venit horrida passu, Aut spoliata suos, aut quos habet alba capillos

L'habito de panni, di pelle, & tauola apparecchiata appresso al suoco, significa, (come narra Pierio Valeriano) perche il freddo, e la quiete doppo i molto trauagli dell'Estate, & le ricchezze dateci della terra, pare che ci inuitino à viuere più lautamente di quello, he si è fatto delle stagioni antecedenti; & Oratio nell'Ode 9. lib primo, così dice.

Vides, vt alta stet niue candidum Soracte; nec iam sustineant onus Syluæ laborantes, geluque Flumina constiterint acuto?

Dissolue frigus; ligna super soco Large reponens: atq; benignius. Deprome quadrimum Sabina O Thaliarche merum dyota.

Ouidie

Ouidio ancor'egli, dipingendo l'Inuerno, nel 2. libro delle Metarmofosi, cosi dice.

Vn vecchio v'è, che ogn' vn d'horrore eccede, E sa tremar ciascun, che à lui pon mente.

Sol per trauerso il Sol taluolta il vede,

Ei stà rigido, e freme, e batte il dente,

E ghiaccio ogni suo pel dal capo, al piede,

Ne men brama ghiacciar quel raggio ardente,

Et nel fiatar tal nebbia spirar suole,

Che offusca quasi il suo splendore al Sole,

Dipingesi anco per l'Inuerno Vulcano alla sucina, come anco Eolo con à venti, perche questi sanno le tempeste, che nell'Inuerno son più frequenti che ne gl'altri tempi.

STAGIONI.

Le quattro stagioni dell'Anno nella Medaglia d'Antonino Caracalla.

S I rappresentano le sopradette stagioni per quattro bellissime sigure di fanciulii vn maggior dell'altro.

Il primo porta sopra le spalle vna cesta piena di fiori.

Il secondo tiene con la destra mano vna falce.

Il terzo con la finistra porta vn cesto pieno de varij frutti, & con la destra-

vn'animale morto, & questi tre fanciulli sono ignudi,

Il quarto è vestito, & hd velato il capo, & porta sopra le spalle vn bastone, dal quale pende vn' vccello morto, & con la sinistra mano parimente porta vn'altro vccello morto vn disserente dall'altro.

Stagioni.

Come rappresentate in Fiorenza da Francesco Gran Duca di Toscana in un bellissimo apparato.

PRIMAVERA.

R E Fanciulle con bionde, & crespe treccie, sopra le quali vi erano bela lissimi adornamenti di perle, & altre gioie, ghirlandate di vatij, & vaghi siori, si che esse treccie saceuano acconciatura, & basa a i segni celesti, & la prima rappresentaua Marzo, & come habbiamo detto, in cima della testa frale gioie, & siori, era il segno dell'Ariete

La seconda Aprile, & haueua il Taurc.

Š

La terza Maggio con il Gemini, & il vestimento di ciascuna era di color verde, tutto ricamato di varij siori, com'anco d'essi ne teneuano con ambe le mani, & ne i piedi stiualetti d'oro.

ESTATE.

T R E Giouane ghirlandate de spighe di grano. La prima era Giugne, & hauea sopra il capo il segno del Granchio. La seconda Luglio con il Leone.

La terza Agosto, & portaua la Vergine; il colore del vestimento era giallo,

K 4 con-

contesto di gigli, & ne i piedi portauano stiualetti d'oto.

AVTVNNO.

RE Donne d'età virile, che per acconciatura del capo haneuano adorname ti digio e, & ghirlandate di foglie di vite, con vue, & altri frutti.

La prima era Settembre, & per il segno haueua la Libra.

-La seconda Ottobre con il Scorpione.

La terza Nouembre, & hauea il Sagittario; il colore del vestimento era di cangiante rosso, & turchino segiato delli medesimi frutti delle ghirlande, con stualetti d'oro alli piedi.

INVERNO.

R E vecchie per acconciatura del capo portauano veli pauonazzi, & vedeuansi sopra di esti la brina, e la neue, & chiarissimi cristalli somiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre, & haueua il segno di Capricorno.

La seconda Genaro, co'l segno dell' Aquario.

La terza Febbraio, & per infegna portava il Pesce; il color del vestimento era pauonazzo scuro, ma pieno di neue, brina, & di ghiaccio, & il medesimo erano guarniti istiualetti.

STERILITA.

ONNA incoronata d'Apio involto con l'herba Climene, sieda sopravna muletta, tenga nella destra mano insieme con la briglia vn ramo di

Salice, con la finistra vna tazza di vino, nella quale vi sia vna Triglia.

Si come la fecondità, e felicità, che arreca piacere, & allegrezza, cost la sterilità, e infelicità, che arreca dispiacere, & mestitia, quale si scuopre particolarmente in Sarra moglie di Abraam, in Anna moglie di Elcana, & in Elssabetta, moglie di Zaccharia; & quanto più vna persona è facultosa, & ricca tanto maggior dolore prende dalla sterilità della sua consorte, & di se medesimo, non hauendo successore del sangue, & della robba.

> Dolorifica res est si quis homo diues Nullum habet domi sux successorem,

Disse Menandro: & se bene Euripide metre in dubbio qual sia meglio la prole, d la Stetilità, & giudica che sia tanto miseria, & inselicità il non hauer sigliuoli, quanto l'hauerne, perche se si hanno cattiui, artecano estrema calamità alla casa, & dolore continuo ne gli animi del padre, & della madre loro: se si hanno buoni i loro Genitori gli amano tanto; che temeno sempre interuenga loro qualche male, le parole di Euripide nell' Enomao sono queste tradottein latino.

Dubius equidem sum, neq; diudicare possim, Vtrum melius sit progigni liberos Mortalibus, aut Sterili vita srui. Istos enim, quibus liberi nulli sunt, miseros esse video. Et contra illos, qui prolein genuerunt, nihilo seliciotes. Nam si mali fuerint, extrema calamitas est, Rursus si probi euadant magnum pariunt malum:

Affligunt enim genitorem, dum ne quid patiantur metuit.

Nondimeno molto meglio è hauerne, che non hauerne, non è mai tanto cattiuo vn figliuolo, che non dia qualche consolatione al Padre, il quale naturalmente ama il figlio aucorche cattiuo sia, & se scorge qualche vitio in lui, spera, che si habbia col tempo a mutare, & sente gusto in al euarlo, in dargli buoni consigli, & documenti paterni, anzi è tinto grande in alcuni l'amor paterno, che accecati da quello non scorgo no i disetti dal figlio tanto dell'animo, cuanto del corpo, e se gli scorgeno, li copreno appresso le genti, ne possono comportare sentirne dir male; se vn Padre ha vn figliuolo guercio lo chiama peto diguardo gratioso alquanto veloce, come riseritcono i poeti che hauesse Venere: se ha vn figlio oltramodo piccolo lo chiama pupino, se lo ha storto, sciancato lo chiama scauro di piede grosso, come dice Horatio nella Satira 3 del primo lib.

At pater vt gnati, fic nos debemus amici Si quod si vitium, non fastidire, strabonem Appellat Patum Pater, & pullum, male paruus Si cui filius est, vt abortiuus fuit olim Sifyphus, hunc varum, distortis cruribus illum Balbutit scaurum, paruis fultum male talis.

Et percle l'amore della prole è cieco gode il padre, & la madre del figlio ancorche imperfetto, & cattiuo, come l'amante dell'amata ancorche brutta fia. Amatorem quod amicæ, I urpiæ decipiunt cæcum vitia. Cofi li vitij delli figliuoli agabbano i Padri, a' quali i figliuoli ancorche brutta paiono belli, ancor-

che vitiosi, & i poltroni paiono virtuosi, & forti. è ne li Prouerbij.

Me quoq; Pollucem mea Mater vincere dixit.

Dice mia madre, ch'io Vincere pollo Polluce. Si che la cecità dell' amor paterno sa che si goda del sigliuolo, ancorche cattiuo. La contentezza poi di hauere i figliuoli buoni supera il timore, che si ha di loto, che non patiscono qualche male, dunque meglio è la prole, b buona, o cattiua che sia, che la sterilità; la quale non arreca mai allegrezza, ma sempre dolore, per lo continuo

desidetio, che si ha di hauerne.

L'Apso ha le soglie crespe, onde è quel prouerbio detto per le vecchie Crispiores Apio, della cui sorma Plinio hb. 20 cap. 11. n'habbiamo incoronata la sterilità, perche nel gambo dell' Apio nascono alcuni vermicelli, i quasi mangiati sanno dittentare sterili coloro che li mangiano tanto ma'chi, quanto semmine. Plinio nel sudetto luogo, Caule vermiculos gigni. Ideos: eos qui edetint sterile cere mares, seminasse, L'habbiamo involto con l'herba Climene, laquale dissero i Greci esser simule alla piantagine, di questa Plinio lib. 26 cap. 7. dice che beunta rimedia a molti mali, ma che cagiona sterilità anco negl'huomini; dum medeatur, sterilitatem pota etiam in viris sieri.

Siede sopra vna muletta, perche vna donna sterile ha la medesima conditione della mula, che di natura è sterile. Ogni sorte di muli è sterile, la cagione di che non su bene intesa da Empedocle, & da Democrito, questo l'attribu) a i

meati corrotti nell'vtero delli muli; & quello alla mist ra de semi densa dall'va na, & l'altra genitura molle: se bene altra cagione d'Em pedocle si assegna da Plutarco de Placitis Philosophorum, in quanto che la mula liabbia stretta natura nata nel ventre al contrario, perloche non può riceuere la genitura. Ma Atistotile nel 2. libro della generatione degl'animali cap. 6, non accetta simili cagioni, ma attribuisce la sterilità de'mul: alla frigidità delli suoi genitori, perche tanto l'Asino, quanto la caualla è di frigida natura, da' quali nato il mulo ritiene la frigidità di ambedue. Plin. lb. 8. c, 44. dice, che si è osseruato che gli animali nati da due diuerle forti, diuentano d'yna terza forte, & che non sono simili 2 niuno de' suoi genitori, & che quelli, che sono cosi nati, non ingenerano in qualsuoglia sorte d'animali; e che perciò le mule non partoriscono: ma che nondimeno alle volte hanno partorito; cosa tenuta in luogo di prodigio. Est in annalibus nostris, Mulas peperisse sepe, verum prodigij loco habitum. Giulio Obsequente nel consolato di Caio Valerio, & di M. Herennio 665, anno don po l'edificatione di Roma mette per prodigio, che vna Mula partori nella Puglia. In Apulia Mula peperit. Perche è cosa insolita; quando si vuole inferire ch'vna cosa non sarà, dicesi; cum Mula pepererit. Quando la Mula partorirà. Ilche su detto a Dario Re di Persia da vno di Babilonia, quando i Persiani la stauano aslediando, che cosa fate qui ò Persiani andateuene via, allhora ci pigliarete quando le Mule partoriranno, non molto doppo occorse, che vna Mula di Zopiro Amicissimo di Dario partorì, perilche presero animo di pigliar Babi-Ionia, & la pigliarono: vi è anco vn detto simile in Suetonio Tranquillo nella vita di Galba Imperatore cap.4. quando al suo Auo facendo facrifitio vn' Aquila tolse di mano le interiora della vittima, che se ne fuggi sopra vna fruttifera. quercia, per loche ellendogli augurato, che la sua famiglia otterrebbe col tempo l'imperio ma tardi: egli rispote, quando la mula partorirà.. Theofrasto dice che nella Cappadocia, ò nell'Arcadia le mule partoriscono, & Aristotile nel I. de Nat. Animal.cap. 6. riferisce, che nella Siria le Mule similmente partorisco. no, ma sono d'una sorte d'Animali particolari di quel paese simili alle nostre Mule; non che siano veramente Mule. Si che la Mula come Sterile pigliasi per simbolo della sterilità.

Il Salice tenuto dalla man finistra serue anch'esso per simbolo della Sterilità, se bene alcuni tengono, che vaglia contro la sterilità delle donne, malamente intendendo quel luogo di Plinio lib. 16. cap. 26. Semen salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constat, nel qual luogo altro non vuol dire, se non che il seme del salice è rimedio della sterilità alle donne, cioè di farle diuentare sterili, ritrouandosi molti, che doppo hauer riceuuti assa sigliuoli, per non crescere più in samiglia sanno adoperare rimedi alle lor donne atti a sarle diuentare sterili, sicome sogliono sare anco zitelle, & Vedoue per non essere scoperte in grauidanza, sceleraggine detessa non solo da Christiani, ma anco da Gentili, onde Musonio Greco Autore disse. Quamobrem Mulieribus ne abortum sacerent interdierunt, non obedientibus autem pænam scripserunt: item nec medicamentis sterilitatem inducentibus, & conceptum adimentibus vterentur, prohibuerant. Eandem ob causam multitudinis liberorum vtrique sexui pre-

mia, & sterilitatis pænam statuerunt. Che il Salice induca sterilità chiaramenl'asserma Dioscoride lib. 1. cap. 16. dicendo, che le sue frondi, seme, corteccia, & liquore hanno virtù costrettiua, le frondi trite, & benute sole con acqua non lassano ingrauidar le donne; Ne solamente le donne, ma anco gl'huomini rende sterili si come apertamente Santo Isidoro nel lib. 17. dell'Etimologia dice. Sa'ix dicta, quod celeriter saliat, & velociter crescat, cuius seminis dicunt hanc esse naturam, vt si quis illud in poculo hauserit, liberis careat, sed & sæminas insecundas essicit.

La Triglia tenuta dalla sinistra mano in vna tazza di vino da vgual segno della sterilità. Atheneo curiose cose riserisce della Triglia nel settimo libro, per autorità di Platone poeta comico in Faone dice, che è casto, & pudico pesce, &

"però consacrato a Diana in questi versi.

Dedignatur mullus, nec amat virilia

Elt enim Dianæ sacer, proptereaq; arrectum pudendum odit.

Se bene Egesandro De so nelle seste di Diana dice, che se le offerisce, perche perseguita, & vecide il venenoso, & mortisero sepre marino: sacendo ciò per salute dell'huomo alla Dea Cacciatrice, la cacciatrice Triglia si dedica. Ma Apollodoro vuole, che per essere Diana stata detta sotto nome di Hecate Dea Trisorme, la Triglia per simistitudine del nome a lei si sacriscasse: onde in Athere vi era vn luogo detto Triglia, perche vi si vedeua la statua di Hecate Triglianthina, diche Heraclite poeta nella catena disse.

O hera Reginaq, Hecate Triviorum præses,

Triformis, triplici facie spectabilis, quæ Triglis propitiaris.

Il qual pesce è anco detto da poeti latini Baibatus Mullus, si come su chiamato da Sostrone greco. Ma noi non lo pigliamo per figura della Sterilità, come pesce dedicato alla Casta Diana, per la sua honesta continenza: ma perche se vn'huomo beue il vino, nelquale sia stata sossocata sa Triglia, diuenta impotente alli piaceri venerei, & se lo beue vna Donna, come sterile non concepirà, il che conferma Atheneo con l'Autorità di Terpside nel libro delle cose Vereree. Vinum, in quo suffocatus Mullus suerit, si vir bibat ad Venerem impotens erit, si Mulier non concipiet, vt refert Terpsides libro de Venereis.

### STYPIDITA, OVERO STOLIDITA.

NA Donna, che ponga la man dritta sopra la testa d'una capra, laquale tenga in bocca l'herba detta Eringion; nella man sinistra habbia un sior

di Narciso, & del medesimo sia incoronata.

La stupidit à è vna tardanza di mente, ò di animo tanto nel dire, quanto nel fare qualche cosa, cosi definita da Theostrasto nelli caratteri ettici, la cui definitione, non è dissimile alla descrittione satta da Arist, suo maestro sopra lo stupido nelli morali grandi lib. primo cap. 27. in tal sorma di pasole. Stupidus, seu attonitus, se cuncta, se cunctos veritus tam agendo, tam dicendo selettia expers. talis est qui in cunctis obstupescit. Lo stupido, ouero attonito impaurito d'ogni cosa, se d'ogn' vno, tanto nel fare, quanto nel dire, priuo d'industria,

è tale

STYPIDITA, OVERO STOLIDITA.



è tale che in ogni cosa resta stupido; & altroue nell'Ethica dice, che lo stolido si trattiene anco doue non occorre: secondo l'autorità del medesimo Filosofo lo stupido da vn canto è contrario nel bene alla diligenza, & industria, dall'altro canto nel male alla ssacciatezza, perche lo ssacciato, è temerario, & ardito insegni luogo contro ogni cosa, & contro ogn' vno nel parlare, & nell'operare, ma lo stupido è freddo, e timido tanto nel bene, quanto nel male, per la stupidità del suo animo, e tardanza della sua mente. La Stupidità nelle persone, ò per natura, ò per accidente, per natura è tardo di mente quello, ch'è d'ingegno grosso, e d'animo timido; per accidente auuiene in varij modi, ò per infermità, ò per marauiglia, e stupesattione d'vna cosa insolita, che s'oda, si vegga inaltri, ò si proui in se, ouero dalla contemplatione de studij, stando quelli che studiano per l'ordinario tanto intenti alle materie, che paiono stupidi, insensati, astratti; & però meteoria in Greco tanto significa speculatione di cose sublimi, quanto stupidità, ouero stelidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volendo espri.

do esprimere, che Claudio Imperadore era smemorato astratto supido, & inconsiderato disse. Inter cetera in co mirati sunt homines, & obliuionem, & inconsiderantiam, vel vt grecè dicam meteoriam, chie Aulepsian, id est, stupiditatem, & inconsiderantiam. Superasi la stolidità, d stupidità naturale conl'esercitio delle virtu, sicome con l'otio si accresce, poiche l'ingegno in quello & marcisce, e diviene più obtuso, & offuscato dalla caligine dell'ignoranza Zopiro Fisonomico estendosegli presentato auanti Socrate Filosofo da lui non conosciuto guardandolo in faccia disse, costui è di natura stupido, balordo; li circostanti, che sapeuano la sapienza di Socrate, e che discorreua con accorto giudicio, & solleuato intelletto, si misero à ridere : ma Socrate rispose, non ve ne ridete, che Zopiro dice il vero, & tale io ero, se non hauessi superata la mia vitiosa natura con lo studio della Filosofia, vi èvn detto preso da Galeno . Ne Mercurius ipse quidem cum Musis sanarit. Ilquale fi dice verso vno, che sia oltra modo flupido, & ignorante, volendo inferire, che è tanto stolido, e supido, che non lo sanarebbe Mercurio inuentore delle scienze con tutte le muse: talche lo esercitio delle scienze, e delle virtu è atto ad assottigliare l'intelletto, e toglierne via la stupidità, & stolidità.

La capra tenuta dalla man dritta è simbolo della stolidità. Atistot. nel cap. x. della sisonomia dice che, chi ha gli occhi simili al color di vino, è stolido, perche tali occhi si riferiscono alla capra. Quibus autem vino colore similes sunt, stolidi sunt referentura ad capras. Il medesimo Aristotile lib. 9. cap. 3. d'animali, dice che se dalla greggia delle capre se ne piglia vna per li peli che gli pendano dal mento, chiamato arunco, tutte le altre stanno, come stupide con gli occhi sissi verso quella: veggasi parimenti Plin. lib. 8. c.50. L'erba Eringion, che tiene in bocca, ha il gambo alto vn cubito con li nodi, & le soglie spinose, de la cui forma veggasi più distintamente nel Mattiolo, & in Plinio lib.2 1.cap. 15. & lib.22 cap. 7. Plutarco nel trattato, che si debbia disputare con Principi da vn Filosofo, riferisce, che se vna capra piglia in bocca l'Eringio, ella primieramente, & dapoi tutta la greggia stupesatta si sorma, sin che accostandosi il

Pastore gliela leui di bocca.

Il Narciso, che porta nella sinistra mano, come anco in capo, è siore, che aggraua, & balordisce la testa, & però chiamasi Narciso, non da Narciso sauoloso giouanetto, come dice Plinio lib. 21. cap. 19. ma da Narce parola greca, che significa torpore, e stupore: anzi il sinto giouanetto piglia il nome da Narce, perche egli mirandosi nella sonte, prese tanto stupore della sua imagine, che langui, & si conuertì in siore, che induce stupore, & tosto languisce: mentre si stupiua pareua vn simulacro di marmo, come canta Ouidio nel 3 delle Metamoss.

Ac stupet ipse sibi, vultuq; immotus eodem Hæret, vt è pario formatum marmore signum.

Plutarco nel terzo simposso questione prima consorma, che il Narciso siore è detto da Narce parola greca, perche ingenera ne i nerui torpore. & grauezza stupida: perilche Sosocle lo chiama antica corona de gli gran Dei Insernali, cie è de morti. Narcisum dixerunt, quia temporem (qui narce gracis est ) neruis incutiat, grauedinemq; torpidam: vnde, & sophocles eum veterem magnorum

Deorum

Deorum coronam appellat, nimirum Manium.

S TOLTITIA.

DONNA ignuda, e ridente, e gettata per terra in atto sconcio, in modo però, che non si mostrino le parti dishoneste, con vna pecora vicino, perche il pazzo palesa i suoi disetti ad ogn'vno, & il sauio cela, os perciò si dipinge ignuda, & senza vergogna.

La pecora da gl'antichi, secondo che segna il Pierio Valeriano, sii posta mole

te volte per la stoltezza, però disse Dante.

Huomini siate, & non pecore matte.

Hauerà in vna mano la Luna, perche ad ella stanno molto soggetti i pazzi, sentono facilmente le loro mutationi.

STVDIO DELL' AGRICOLTVRA.

Vedi Agricoltura.

STVDIO.

N Giouane di volto pallido, vestito d'habito modesto, sarà d'sedere, con la sinistra mano terrà vn libro aperto, nel quale miri attentamente, con la destra vna penna da scriuere, & gli sarà a canto vn lume acceso, & vn Gallo.

Giouane si dipinge, percioche il giouane è atto alle satiche dello studio.

Pallido, perche quelle sogliono estenuare, o impedire il corpo, come dimostra Giouenale satira v.

At te noctarnis viuat impallescere cartis.

Si veste d'habito modesto, percioche gli studiosi sogliono attendere alle cole moderate, & sode.

Si dipinge, che stia a sedere, dimostrando la quiete, & assiduità, che ricer-

ca lo studio.

L'attentione sopra il libro aperto, dimostra che lo studio è vna vehemente.

applicatione d'animo alla cognitione delle cose.

La penna, che tiene con la destra mano, significa l'operatione, & l'intentione di lasciare, scriuendo, memoria di sè stesso, come dimostra Persio, satira prima.

Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc alter.

Il lume acceso, dimostra, che gli studiosi consumano più olio, che vino.

Il Gallo si pone da diuersi per la sollecitudine, & per la vigilanza, ambedue
convenienti, & necessarie allo studio.

### S V P P L 1 C A T I O N E.

Nelle Medaglie di Nerone.

NA verginella coronata di lauro, con la sinistra mano tiene vn cestello pieno di varij siori, e frondi odorisere, i quali con la destra mano sparga sopra d'vn'Altare con gran sommissione, al piè del quale Altare vi è vn letto con grandi, & varij adornamenti.

Hauendo i Romani in vio per supplicare i Dij, i lettisternij, che erano alcuni letti, i quali stendeuano ne i te mpij, quando voleuano pregare gli Dij, gli

follero

fossero propitij, e queste supplicationi, & lettisternij si saceuano, de per allegrezza, de per placare l'ira delli Dei, nelqual tempo gli Senatori con le mogli, & sigliuoli andauano a i tempij, & alli altari delli Dei, & alcune volte soleuano anco in tale occasione andare i nobili fanciulli, & li libertini, & anco le vergini tutte coronate, portando la laurea, hauendo seco con pompa i sacri Carri delli Dei, & soleuano dimandare, & pregare con sacri versi la pace a quelli, e si stendeuano i lettisternij appresso gli altari delli Dei con varij ornamenti, & spargeuano, come habbiamo detto verdi, & odorisere frondi, & siori d'ogni sorte, & le verbene auanti, & dentro delli tempij.

### SVBLIMITA DELLA GLORIA.

PONGASI vna statua sopra vna gran colonna fregiata di bellissima scolitura, tenga con la man destra vna corona d'alloro, con la sinistra vn'asta.

Soleuano i Romani essaltare i loro più valorosi Cittadini alla sublimità della gloria drizzando statue sopra colonne ad honor loro; Onde Ennio parlanco in lode di Scipione, così disse.

Quantam statuam faciet Populus Romanus,

Quantam Columnam, quæ res tuas gestas loquatur? Volendo inferire, ch'era meriteuole d'essere inalgato sopra gli altri a suprema Gloria, e per tal ragione le si fabricanano dette statue sopra colonne, si come dice Plinio lib. 34, cap.6. Columnarum ratio erat, attolli supra ceteros mortales. Il primo, a cui fosse eretta vna colonna, chiamasi Caio Menio, che superò gli Antichi latini del 416. da l'edificatione di Roma secondo Plinio nel medesimo libro cap. 5. Se bene Liuio nell'ottauo lib, non dice che gli fusse eretta vna colonna, ma riferisce, che Menio trionfò insieme con Furio Camillo nel consolato loro, che sù secondo alcuni del 418. dall' edificatione di Roma, per hauer superato i Tiuolesi, i Velletrani, i Nettunesi, & altre nationi del Latio, & che il Senato pose nel foro ad amendue le statue equestri, Certo è che Caio Duellio da altri detto Duilio, fù il primo ad ascendere alla gloriosa colonna rostrata, che primiero trionfo de impresa nauale contro li Cartaginesi del 493. dalla fondatione di Roma, secondo il Computo d'Onofrio Panuino nelli fasti, la qual colonna Rostrata, dice Plinio, & Quintiliano lib. 1. cap. 7. Hauer veduta nel foro Romano, oue apunto è stata trouata sotto terra, a' tempi nostri vn fragmento della base di detta colonna con l'inscrittione, ch'hoggidi si vede nel Palazzo de' Conservatori in Campidoglio: in fauor di questa nostra figura due colonne al presente si veggono in Roma vna di Traiano Imperatore, con la scala Lumaca, alta piedi 123. l'altra fatta dentro pur a chiocciole, è di Antonino Imperatore alta piedi 175.nella cui sommità su posta vna statua nuda, che tiene vna Corona nella man destra, nella sinistra vn'asta, come si scorge nella sua Medaglia, che di lui si troua, lequali colonne sono di suora ornate di Eccellente Scoltura, che rappresenta molte imprese, battaglie, vittorie, e trosei de nemici per gloria di questi inuitti Imperatori.

Hora sopra questa di Antonino vi è vn S. Pauolo di bronzo indorato. Sopra

quella

### SYBLIMITA DELLA GLORIA.



quella di Traiano vn S. Pietro postoni per ordine di Papa Sisto V. a gloria delli due Santi Apostoli, per esser quelli due Eccelse Colonne, sopra lequali è sondata la Santa Romano Chiesa. Intorno a tal materia di Colonne, e statue drizzate dal Senato Romano a Gloria de loro Cittadini, & anco Cittadine, veggasi Plinio ne i luoghi citati, & Andrea Fuluio nel 4. lib. dal cap. 26. sino al 29. & nel cap. 36. veggasi anco le antiche Romane inscrittioni stampate da Aldo Manutio, da lo Smetio, da Giusto Lipsio, & dal Gruterio. A tempi nostri l'inclito Popolo Romano hà di nuono posta in vso cosi gloriosa attione: & però nel Campidoglio si vedono statue drizzate sopra nobili basi con loro inscrittioni. A Papa Leone X. a Pauolo III. a Gregorio XIII. & a Sisto V. che stanno a sedere in Pontificale. Vltimamente non solo a i loro Pontesici Massimi, ma anco a Cittadini di gloriosa virtà, & fama hanno in vn'altra nobile Sala de Conferuato, i erette in piedi Statue ad Alessandro Farnese Duca di Parma, a M. An-

torio Colonna, & a Gio. Francesco Aldobrandini Generali di Eserciti contra nemici di Santa Chiesa Romana con tali inscrittioni.

Quod. Alexander. Farnesius. Parmæ. Et. Placentię. Dux. III. Maximo. In. Imperio. Res. Pro. Rep. Christiana. Pręclare. Gesserit. Mortem. Obierit. Romaniq; Nominis. Gloriam. Auxerit.

S. P. Q. R.

Honoris. Ergo. Maiorum. Morem. Seculis. Multis. Intermissum. Reuocandum. Censuit. Statuamá, Ciui. Optimo. In. Capitolio. Eius. Virtutis. Suæ. In. Illum. Voluntatis. Testimonium.

## E X. S. C. P.

Clementis. V III. Pont. Max. An. II. Gabriele. Cæsarino. I. V. C. Iacobo. Rubeo. Papirio. Albero. Coss. Celso. Celso. Cap. Reg. Priore.

M. Antonio. Columnę. Ciui. Clarissimo. Triumphali. Debitum. Virtutis. Premium. Vthe. Posteritati. Exemplum. Grata. Patria. Posuit.

EX. S. C. Anno. M. D. XLVI.

Io. Francisco. Aldobrandino. Ciui. Romano. Belli. Aque. Ac. Pacis. Artibus. Inclito.

Quod. Multis. Domi. Forisq. Preclare. Gestis. Rebus. Italici. Nominis. Gloriam. Longe. Lateq; Protulerit.

## S. P. Q. R.

Virtutis. Ergo. Maiorum. Exemplo. In. Capitolio. Collocauit.

Losson, o Anno, Salutisa M. DC. II.

Clementis. VIII. Pontificatus, Vndecimo.

S E tutto

274 ICONOLOGÍA

E tutto ciò si sa per dare la debita gloria a chi si deue, e per escitare con tale simolo di gloria gli animi de' posteri a gloriose imprese; per essere essattati an-

cor essi alla Suclimità della Gloria:

Ponemo in vna mano la corona d'alloro, e l'asta dals'altra, perche tali cose; s'applicano tanto a quelli sublimi spiriti, che acquistano gloria per l'armi, quanto a quelli sché l'acquistano per le lettere : atteso che con corone di lauro s'in-coronauano li virtuosi poeti, e li valorosi Capitani. Ouidio nel primo delle Messamois, shè Apollo capo delle Muse cosi canti.

Arbor eris certe, dixit; mea semper habebunt Te come, te cithare, te nostre laure pharetre Tu Ducibus letis aderis, cum, leta triumphum Vox canet, & longas visent Capitolia pompas,

L'asta poi è simbolo della guerra, è però ponesi in mano a Bellona, auanti al tempio della quale era la colonna bellica; donde i Romani (si come vn'altravolta habbiamo detto) lanciauano vn'asta verso quella parte; contro laquale voleuano muouer guerra. è Simbolo anco della Sapienza, e però punesi in mano a Pallade riputata da' Gentili Dea della Sapienza, mediante laquale; come anco mediante la eccellenza delle disciplina militare; s'arriua alla Sublimita della Gloria:

## SOSPIRI.

ARIE figure si possono formare sopra i sospiri, perche varis sono gli afa fetti dell'Animo, è le passioni, da quali sono somentati. Nascono i soprii dalla memoria delle afsittioni, & percosse riceuute, dal pentimento de falli commessi, del tempo, & delle occasioni perdute, dalla rimembranza delle settà possedute; dalle perturbationi presenti per il dolore, è desiderio di qualche cosa, tali sono i sospiri de gl'amanti, che sospirano dal desiderio della cosa amaza. dal desiderio di gloria; & di trouare vin sublime ingegno simile ad Homeso, chi cantasse le sue lodi sospirò il gran Macedone;

Giunto Alessandro alla famoso tomba Del fiero Achille sospirando disse; O fortunato; che si chiara tromba Trouasti; & chi di te si alto scrisse.

Ne solamente da casi passati, & presenti li sospiri deriuano, ma anco da suri, poiche dall'opinione, e timore de mali auuenire, che la persona soprastar si vede sospira; ne sempre i sospiri sono veri, alle volte sono suti, come i sospiri delle meretrici, de delli salsi traditori Amici: Alcune volte sono per accidenti d'infirmità, alcune volte quasi naturali, per via certa consuetudine, ch'ester suole in quelli, che spesso solo sono sals pensare alli negotij, de a gli studij loro, se come spesso Virgilio sospirar solea (per quanto narra il Sabellico, lib. 7. capito-lo quarto) onde è quel faceto motto d'Augusto, il quale sedendo in mezzo d'Virgilio, che sospirale, de ad Horatio, che come lippo patiua di lacrimatione d'occhi, su addimandato da vn'amico, che cosa saceua, rispose, seggo tra le lacrimatione d'occhi, su addimandato da vn'amico, che cosa saceua, rispose, seggo tra le lacrimatione

me, e' sopspiri. Se bene qui li sospiri sono dalle lacrime separati, nondimeno il piante è sempre col sospiro accompagnato, però con molta gratia gli amorosi. Poeti spesso l'vniscono. Il Montemagno Coetaneo del Petrarca.

Mille lagrime poi, mille sospiri

Piangendo sparsi

Il Petrarca istesso Quel viso lieto

Che piacer mi facea i sospiri, e'l pianto

Monsignor della Casa. Et già non haue.

Schermo miglior, che lacrime, & sospiri.

Il medesimo E non Vhan loco

Lacrime, & solpir, noui à freschi affanni.
Si può ben sospirar senza piangere, ma non piangere senza sospirare, venzono a punto le lacrime con i sospiri, come piangera, e vento insieme: il Bemba.
Et nubiloso tempo

Sol l'ire, e'l pianto piogga, i sospir ventì, Che moue spesso in me l'amato lume.

Ogni sospiro di qual sorte si sia, figurisi alato nelle tempie, porti nella destra verso il petto pur vn par d'ale, in mezzo le quali sia vn cuore; la ragione di ciò l'arrecatemo più a basso: nella sinistra poi pongasi cosa atta a denotar l'asfetto, per il quale si sospira, che da questo istesso nostro libro pender si può a suoi luoghi particolari, iquali però non accade ripetere.

Al sospiro d'infirmità pongasi nella sinistra un ramo d'Anemone, perche scri ne Oro Egittio ne i suoi gieroglisici, che gli Antichi per quest' erba signisicauano la malatia; sa il siore purpureo, bello, ma poco dura il siore, & l'erba, & per

questo denotauano l'infirmità.

Il sospiro quali naturale nutrito da vna consuetudine, essendo egli spetie di malinconia hauera in capo vna ghirlanda d'Assentio, alludendo quello, che a questo proposito disse il Petrarca.

Lacrimar sempre è il mio sommo diletto Il rider doglia, il cibe assentio, e tosco.

Si che quella persona, che pensando alli negotij, e studij, e che continuamente sossimando stà malenconico, per rimedio di esto si rappresenterà, che sia per la man sinistra congiunto con la destra di Bacco, che dall'altra mano habbia la sua solita tazza, percioche altro temperamento non ci è, che vn'allegria di cui n'è simbolo Bacco da Poeti, & Filososi tenuto per figura di spirito divino. & sublime intelletto, Disso Comico in Atheneo lib. secondo chiama Bacco (che aol suo liquore rallegra il cuore) sapientissimo soque, Amico a prudenti, animosi, il quale escita l'animo de gli abietti & vili, persuade li seueri à ridere, i poltroni aprendere ardire, & i timidi ad esse sorti.

Prudentibus, ac cordatis omnibus amicissime Bacche, atq; sapientissime; quam suauis es. Abiecti magnifice vt sentiant, de se tu solus efficise. Superciliosis, & tetricis persuades vt rideant: Ignauis vt audeant: vt sortes sint timidi. Cheremone Tragico afferma, che col vino si concilia il riso, la sapienza, la docilità, & il buon consiglio: non è marauiglia, che Homero nella nuoua Iliade induce persone di gran maneggio nella dieta imperiale di Agamenone Imperatore, auanti si consigli, e tratti di negotij militari, fatsi molti brindisi l'vn. l'altro: ciò poi tanto più è lecito a persone di studij, specialmente a Poeti, de' quali è Presidenti Bacco, scriue Filocoro, che gli Antichi Poeti non sempre cantauano i Dithirambi: ma solo quando haueuano beunto: all'hora inuocando Bacco, ouero Apollo ordinatamente cantauano odasi Archilocho.

Bacchi Regis canticum elegans Dityrambicum auspicariscio,

Vini fulmina percussa mente.

Però Demetrio Alicarnasseo sotto il titolo di Nicerate chiama il vino cauali

Vinum equus est lepido promptus veloxque Roete;

Si potantur aquæ nil paris egregium.

Più volte habbiamo noi veduto esser consolato con ottimi, e coldiali vini da Amici Torquato Tasso, che era sempre pensolo, pieno di malenconia, e sospiri.

braccio si può mettere vn teschio di Cocodrillo, perche i sospiri loro finti, sono a punto come le finte lacrime del cocodrillo, che prima piange, e poi ammazza. l'huomo.

Tal piange del mio mal, che poi mi lacera

Dietro le spalle con acuta limula.

Tal meretrice sospira, & fà la passionata in presenza dell'amante pet co glierlo affatto nella rete, e pelarlo ben bene; che in absenza poi di lui siride, & l'odia, come la volpe il cane: ma se questo è finto, si conviene anco signiato il vero sospiro d'Amore.

Il sospiro d'amore, oltre le ali in testa, habbia vna corona di Mirto, & porti ancor esso nella destra verso il petto, il cuore in mezzo a due ali, nella sinistra-

vna face accesa.

Le ali sono figura della velocità del sospiro, che per lo pensiero che nellamente vola penetrando nel cuore, da lui subbito si spicca a volo, il Petrarcha nella canzone.

Se il pensier che mi struggi Viene ad assegnare il volo a sospiri,

Od Itù verdi riua,

E presta a miei sospiri si largo volo :

Il cuore, secondo sidoro è detto dalla cura, perche ogni cura, e pensiero passa nel core, ilquale riceuendo lo spirito vitale dall'aere, tirato a se, mediante l'ordinato moto del polmone, se da qualche accidente vien soprapreso, s'opprime l'alito, e'l siato, onde la persona sa ogni sforzo di rompere quella oppressione con l'esalatione de' sospiri, per riceuere restigerio dall'aria temperata: Ma si me spesso ocorrer suole, che dall'aria troppo calda, per accrescimento di caldo al natural calore s'aggrava il cuore, non potendo essere restigerato; atteso che s'impediscono i meati del siato: e si come dall'aria troppo fredda, per la frigidità che

che stringe insieme i nerui del petto, si distringe, & congela il cuore: così auniene, che gl'amanti, oper troppa gelosia, che restringe loro lo spirito, o per trop po ardor d'Amore, che sossoca il cuore, concepiscono passioni tali, che souente sono ssorzati a trar suora dal petto loro sospiri a mille, a mille, de' quali pasconsi gl'Amanti. il Petrarca.

Pasco il cor di sospir, ch'altro non chiede.

Però gli suol chiamar hor dolci, hor soaui, & perche il sospiro è nutrimento, e refrigerio degl'Amorosi cuori, & dal cuore escono à volo i sospiri, però gli ponemo tra le ali nella destra il cuore verso il petto. Petrarca.

Sospir del petto, & degli occhi escon onde.

Il medesimo altroue.

Ma per me, lasso, tornano i più graui Sospiri , che del cor prosondo tragge Quella , che al Ciel sene porta le chiaui .

Ben disse graui, perche inuero ogni amoroso sospiro per dolce, & soue che paia, è vn penoso nutrimento, & cocente refrigerio all'amante. La corona di acuto Mirto, che porta in testa, è simbolo dell'amoroso pensiero acuto, e sisso, che stringi a sospirar gli Amanti. Virgilio dà per pena a gl'Amanti nel sesto, oue sigura l'Inferno, di star in boschi di mirto.

Nec procul hine partem sus monstrantur in omnema Lugentes Campi. Sic illos nomine dicunt. Hie quos durus Amor crudeli tabe peredit, Secreti celant calles, & myrthea circum Sylua tegit: Cura non ipsa in morte relinquunt.

Ma che pena è questa? star in selua di verdeggianti, e vaghi mirti senza dubbio vuol inferire il Poeta l'Inferno, che patiscono gli Amanti per lo stimolo del continuo pensiero, della rimembranza, e desiderio de' loro Amori. Poiche con l'occasione di vedere il Mirto grato a Venere Madre d'Amore, si ricordano con acuta pena de' loro amorosi piaceri. Simili pena si consegna a Megapente nel fine del Dialogo di Luciano intitolato Cataplo, ouer Tiranno, per inuentione di Cinisco Filosofo, il quale consiglia Rhadamanto, che non li saccia bere nel siame Lethe d'Obliuione, perche grauissima, & molestissima pena è, à chi è caduto in miseria, ricordarsi della potenza, e felicità passata. Così gl'Aman ti priui delle delitie, & gusti loro, e degli amati oggetti, per il desiderio, che han no quelli di, pensandoci di continuo piangono, e sospirano tra boschi di Mirto, che il Poeta chiama di sopra campi di pianto, Lugentes campi, per conseguenza ance di sospiri cagionati dal pensiero, però dice da basso. Curæ non in ipsa morte relinquunt. Ne meno i lor pensier lassano in morte: alche risguarda in parte quello del Petrarca.

S'io credessi per morte essere scarco
Dal pensier amoroso, che m'atterra.
Con le mie mani haurei gia posto in terra
Queste membra noiose.

Ne quali versi, massimamente in quelli di Virgilio si esprime il pertinace.

humore, l'ostinato costume, & l'inquieta conditione de gli Amanti, che quanto più languiscono, & muoiono, per la cosa amata, tanto più portano la mente cinta d'acuti mirti, cioè de pensieri amorosi, ne quali s'imboscano, e per quali piangendo, e sospitando, sempre vengono a prouare in questa vita un perpetuo inferno: l'amoroso pensiero, che hanno in testa somministra loro materia di sospitate presa da ogni minima cosa; la rimembranza d'un atto si sa consumate, & distruggere.

Ardomi, & struggo ancor; com' io solia ! Laura mi volue: & son pur quel ch'io m'era.

Qui tutta humile, & qui la vidi altera;

Hor aspra, hor piana, hor dispietata, hor pia;

Et quel che segue per fin l'vitimo terzetto:

Quì disse vna parola, & qui sorrise: Quì cangiò'l viso. In questi pensier lasso Notte, & di tiemmi il Signor nostro Amore.

Il veder luoghi, doue con diletto habbiano veduto una volta la lor dama gli fa sospirare: Il Petrarca rimirando l'amenità di Sorga, e le acque, dentro lequali 1a sua donna ignuda vidde, sospirando, così cantò:

Oue le belle membra.

Pose colei, che sola a me par Donna,
Gentil ramo, oue piacque

(Con sospir mi rimembra) A lei di far al bel fianco colonna.

Dopo morté dell'amata sua scorgendo da alti colli la casa di lei natiua piana ge, e sospira.

> Io ho pien di sossir quest' aer tutto; D'aspri colli mirando il dolce piano; Oue nacque colei; ch'hauendo in mano Mio cor, in sul fiorire; e'n sul far feutto:

Corone di Mirto, simbolo del pensiero amoroso, par mente sono i capelli tesfuti con perle, i fiori verdi, & secchi, & li fioretti di seta, che con altri sauori di Dame si portano involti nella treccia; e nel velo del cappello in testa, come trofei amorosi, la memoria de' quali trauaglia, & punge la mente, il cuore, & l'anima de miserelli amanti con infiniti sospiri.

La face accela, che nella finistra tiene, dimostra l'ardore, & la caldezza de i sospiri, perciò l'Amoroso Poeta pregana i sospiri, che andassero a riscaldare il

freddo core della sua Dama.

Ite caldi sospiri al freddo core

Rompete il ghiaccio, che pietà contende.

Altre volte Fiamma li reputa

Fiamma i sospir, le lagrime cristallo.

Il medesimo in morte dell'amata Laura.

Quel viuo lauro, oue solean far nido

Gli alti sospiri, e i miet sospiri ardenti.

Et per fine concludiamo con quello dell' Ariosto

Di cocenti sospir l'aria accendea.

Effetti della face d'Amore dalla quale sfauillano infocati sospiri.

#### SVPERBIA

DONNA bella, & altera, vestita nobilmente, di rosso, coronata d'oro, di gemme in gran copia, nella destra mano tiene va pauone, & nella sinistra vno specchio, nel quale miri, & contempli se stessa.

La Superbia, come dice San Bernardo, è vn'appetito disordinato della propia eccellenza, & però suol cadere per lo più ne gli animi gagliardi, & d'ingegno instabile, quindi e che si dipinge belle, & altera, & riccamente vestita.

Lo specchiatsi dimostra, che il superbo si rappresenta buono, & bello, à se stesso vagheggiando in quel bene, che è in se, col quale somenta l'ardire senza volger giamai gl'occhi all'impersettione, che lo possono molestare, però si assomiglia al pauone, il quale compiacendosi della sua piuma esteriore, non degna la compagnia degli altri vocelli.

La corona nel modo detto, dimostra che il superbo è desideroso di regnare, e dominate a gl'altri, & che la superbia è regina, ouero radice, come dice Salamone, di tutti vitij, & che sia le corone, & nelle grandezze s'acquista, & si conserua principalmente la superbia; di che porge manisesto ellempio Lucifeto, che nel colmo delle sue selicità cadde nelle miserie della superbia. Però disse Dante nel 29. del Paradiso.

Principio del cader sù il maledetto Superbir di colui, che tu vedessi Da tutto i pesi del mondo costretto.

Et però si dice per prouerbio.

A cader và chi troppo in alto sale.

Il vestimento roll, ci sà conoscere, che la Superbiassi troua particolarmente ne gli huomini colerici, & sanguigni, li quali sempre si mostrano alteri, sforzandosi mantenere questa opinione di se stessi con gli ornamenti esteriori del corpo.

S V P E R S T I T I O N E.

NA vecchia che tenga in testa vna Ciuetta, alli piedi vn Guso da vna banda, da l'altra vna cornacchia, & al collo vn silo con molti polizini, nellaman sinistra vna candela accesa, & sotto il medesimo braccio vna lepre, nellaman dritta vn circolo di stelle con li pianeti, verso le quali con aspetto timido riguardi.

La Superstitione è nata dalla Toscara, la quale da Arnobio libr. 7. chiamasi madre della superstitione. Neq; genitrix, 8: mater superstitionis Eutinia opiironem eius nouit aut famam: è nominata superstitione della voce superstite latina, che significa soi rausuente. Onde Marco Tullio nel : sib. de nat. DeoS V E R S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T O N E S T I T

che li suoi sigliuoli soprauiuano a loro; ma Lattantio sirmiano lib. 4.cap. 28.dice, che questi non sono superstitiosi, perche ciascuno desidera, che i suoi sigli
soprauiuano, & quelli chiamana superstitiosi, i quali rineriuano la memoria,
che soprastana de morti, onero quelli, che sopranistana al padre, & alla madre
tenenano, & celebranano le immagini loro in casa, come Dei penati: Impercioche quelli, che piglianano muoni riti, o che in luogo de' Dei honoranano
morti, erano chiamati superstitiosi. Religiosi poi chiamansi quelli, che honoranano i Pubblici, & antichi Dei, & prona ciò Lattantio da quel verso di Vergilio nel lib. 8. dell'Eneide.

Vana superstitio, veterumq; ignara Deorum.

Meglio ei tutti Seruio, sopra il detto verso, dice che la superstitione evn superasso, & sciocco timore nominata superstitione dalle vecchie, perche molte soprauissute, dall'età delirano, & stotte sono, onde per sal cagione vecchia la dipingemo.

E chiara

Et chiara cosa è, che le vecchie sono più superstitiose, perche sono più timide. Il Tiraquello nelle leggi Connubiali part, 9, dice che le vecchie sono sperialmen te dedite alla superstitione, & però Cicerone in più luoghi la chiama Anile, riputandola cosa particulare da vecchia, quindi è che le donne sono dedite alle stregonarie, & alla magsa, arti familiari alle donne, come dice Apuleo nel 9. lib. del suo Asino d'oro.

Le ponemo vna Ciuetta in testa, perche è presa dalle timide, e superstiose persone per animale di cattiuo augurio, & come notturno è fatto simbolo della morte nelli Gieroglissici di Pierio Valeriano, il quale dice, che col canto suo notturno sempre minaccia qualche infortunio, & narra l'infelice caso di Pirro Rè de gli Epiroti, ilquale reputò per segno cattiuo della sua futura, e ignominio sa morte, quando andando a espugnare Argo, vidde per viaggio vna Ciuetta po nersi sopra l'asta sua, impercioche ne segni, che giunto a dar l'assalto sù leggiermente serito da vn sigliuolo d'vna vecchiarella, la quale vedendo da alto, che Pirro perseguitava detto suo sigliuolo, gli buttò in testa vna tegola co tutte due le mani, per ilqual colpo cadè morto, & questa è superstitione a credere, che tal morte di Pirro susse agurata da quella Ciuettà. Per il medesimo rispetto se le por e alli piedi il guso, & cornacchia animali, che sogliono essere tenuti di male augurio da superstitiosi ancor hoggi, della Cornacchia Verg. Eglola prima.

Sæpe sinistra caua prædixit ab ilice conix.

Et Plinio la tiene per augello d'infelice canto, quando nel x. li. c. 12. dice di lei.

Ipla Ales est inauspicatæ garrulitatis.

Del Guso nell'istesio loco, dice Plinio, che è animale di pessimo prodigio. Bubo sunebris, & maxime abominatus, & più abasso. Itaq; in vrbibus aut omnino in suce visus, dirum ostentum est. L'istesso riferisce Isidoro arrecando li seguenti versi d'Ouidio nel 5. delle Metamoss.

Ecclaque sit volucris venturi nuntia luctus,

Ignauus Bubo dirum mortalibus omen. Nel Consolato di Servio Flacco, & Q. Calfurnio, fii vdito cantare vn Gufo sopra il Campidoglio, & allhora appresso Nomantia le cose de Romani andanano male, & perche era cosi abomineuole concetto, narra Plinio, che nel Consolato di Sesto Palleio Istro, & di Lucio Pediano, perche vn Guso entio nella cella di Campidoglio, fiì la Città in quell'anno purgata con sacrifitio, pensieri tutti superstitiosi; poiche superstitione è quando si crede, che vna cosa habbia da esfere da qualche segno, il quale naturalmente non paia denotare simil cosa, dico naturalmente, perche ci sono animali, da' quali naturalmente si preuede. vna cosa, come la sicura tranquillità del mare dall'Alcione, il quale angello sà il nido d'Inuerno, & mentre coua per l'ette giorni, sicuramente, il Mare stà tranquillo, di che n'è testimonio Santo Isidoro lib. 12.cap.7. Alcyon pelagi volucris dicta quasi ales Oceanea, eo quod Hyeme in stagnis Oceani nidos facit, pullosq; educit, qua excubante feitur extento æquore pelagus silentibus ventis continua septem dierum tranquillitate miteleere, & eius fœtibus educandis obsequium rerum natura præbere. Et perciò Plutarco de Solertia Animalium dice, che niuno animale merita d'essere più amato di questo, Alcyoni autemo eirca brumam parienti totum mare Deus fluctuum, & pluuiarum vacuum. præbet, vt iam aliud animal fit nullum, quod homines ita merito ament: huis enim, acceptum referre debent, qued media Hyeme septem diebus totidemos noctibus ablq; vllo periculo nauigant, iterque marinum, tum terrestie tutius habet. Cost anco quando apparisce il Cigno è segno di bonaccia, onde il suo aspetto è grato a Marinari Cycnus in augurijs nautis gratissimus ales, Hunc optant semper, quia nunquam mergitur vndis. Versi addutti da Seruio nel primo dell'Eneide sopra quelli 1 2. Cigni, che doppo tante turbulenze furno di felice Auspicio alla nauigatione d'Enea, & per lo contrario la tempesta è preueduta dal pesce Echine. Che auanti venga si cuopre con arena, piccole pietre per stabilirsi nelle ondose procelle, il che vedendo li Marinari buttano l'anchore, & si preparano per la futura tempesta, la quale è anco presentita da gli animali nominati da Plinio lib. 18. cap. 34.86 del Polipo Plutar. nelle quiftioni naturali num. 18. dice, che preuedendo la tempesta corre verso terra, e cerca di abbracciare qualche sasso. Ne è marauiglia, perche questi animali aquatili conoscono la natura dell'acqua, & si accorgono della mutatione del Mare, & però facendo essi li sudetti motiui, si può predire senza superstitione la tempe. sta, ma da Civetta, Cornacchia, Gufo, & altri animali non si può senza superstitione predire benezo male alcuno, non hauendo essi naturalità alcuna col bene, o col male, che ci ha da venire, ma li superstitiosi timidi attendono a leggerez. ze simili, & mostrano d'hauere il ceruello di Ciuetta, che in testa alla superstitione habbiamo posta, e d'essere come intensate cornacchie, e come Gusi gossi, & sciocchi, che li stanno incorno alli piedi, poiche pongono i loro studij, e' pensieri f pra di quelli, & sondano sopra loro cosi vane osseruationi. Onde Budeo nelle Pandette, dice, Propterea factum, vt superstitio pro inani etiam obsernatione ponatur; mentis elt enim superstitione preceptorum contra naturam caulæ trahi. Anzi Santo Isidoro non solo tiene tale supersticione insensata, & vana, ma anco reputa cola nefanda a credere, che Dio faccia partecipi de' suoi disegni le Cornacchie, Magnum nefas hæ credere ve Deus consilia sua cornicibus mandet. Porta al collo molti polizini, essendo costume di persone superstitiose, timide di male portare addoslo caratteri . lettere, & parole per sanità, per armi, per isfuggire pericoli, & per altre cole a' quali non pollono recare gio uamento alcuno, perche non hanno virtà, ne forza alcuna. Ma piacesse s Dio, che simili superstitiose cose fusiero estinte con la gentilità; poiche tuttauiz ne sono anco tra' Christiani, ne mancano di quelli, che aggrauano bene spello il peccato della superstitione con secuissi in cole, he non si conuiene delle parole della scrittura sacra, le quali si deueno portare semplicemente per deuocione, come si auuertisce nel Manuale del Nauarro. Qui consulun-, fingunt, vel portant cum certa spe quedam nomina scripta ad aliquid habendum, vel fugien dum peccat mortaliter, quia talia nomina nullam vim habent, nisi simpliciter portent verba scripturæ ob deuotionem, similiter, & illi qui viuunt supersitiole in actionibus luis.

Tiene la candela accesa per denotare l'ardente zelo, che pensano d'hauere. I superstitiosi, riputandosi d'essere rimorati di Dio, & pieni di Religio: e, come gli Hippocriti. Superstitio etiam proxime accedit ad hypocrisim, dice il Tiraquello, ma non s'accorgono i melchini, che sono priui di religione, & che il lor timore, è timore vitiofo, poiche la superstitione (come dice Polidoro Virgilio nel dialogo della verità) non è altro, che vna importuna, & sciocca religione, non punto vera, & fanta, conciosiacosa che, come la religione adora, & honora Dio, cosi all'incontro l'offende la superstitione . Laquale è vitiosa estremità della religione, che la religione, come ogni virtu è posta tra due vitij, trala superstitione, e tra l'impietà l'vno de quali vitit pecca in troppo, & l'altro in poco, il superstitioso teme più del douere, l'empio non teme niente: Concetto di Francesco Conano li. 3. cap. 1. Est ergo religio, ve omnis virtus, inter duo vitia polita, & modus quidam inter nimium, & paruum, nam superstitiosus dicitur, qui plus iusta metuens est religionis, ex quo metu fallos sibi Deos imaginatur, quos veneretur, & colat, neglecto interim vnius veri Dei honore, & cultu, Impius autem est, qui nullos omnino Deos esse credit. Il che si conforma col det to di Seneca, citato dal Beroaldo sopra Suetonio nella vita d'Othone cap. 4. Superstitio est error insanus, superstitio autem nihil aliud est, quam falsi Dei cultus, & ficut religio colit Deumsita superstitio violat.

Tal cosa deuesi tanto più abborrire da ogni Christiano, quanto che è costume deriuato da superstitiosi Gentili, si come consta appresso antichi Poeti.

Tibullo nella seconda elegia.

Et me lustrauit tædis. Ouidio nel 7. della Metamorforsi.

> Multi fidasq; saces in sossa saccendit in aris, Tingit; & infectas geminis accendit in aris, Terq; senem framma, ter aqua, ter sulphure purgat.

Et Luciano nel dialogo di Menippo. Medio noctis silentio ad Tigridem me fluuium ducens, purgauit, simulato; abstersit, saceo; illustrauit. Più a basso.

Interim accentam facem tenens, haud amplius iam summisso murure, sed voce quam poterat maxima clamitans simul omnes conuocat Erynnes, Hecaten nocturnam, excelsamq; Proserpinam. Essendo già la Gentilità spenta dal la celeste, & salutisera luce del nostro Saluatore, spengasi anco in tutto, & per

tutto da noi la di lei pernitiosa, & infernal face della superstitione.

La teligione honora, & oiserua il culto diuino, la superstitione viola il culto di Dio; il religioso dal superstitioso con questa distintione si discerne, il superstitioso ha paura di Dio, ma il Religioso lo teme con riuerenza come padre, non tome nemico, bellissima distintione posta da Budeo sopra le Pandette, per autorità di Varrone. Quale autem illud est quod Varro religiosum a superstitioso ea distinctione discernit, vi a superstitioso dicat timeri. Deos a religioso autem vereri vi parentes, non vi hostes timere, Greci superstitionem dissamoniam appellant, & dissamonas superstitiosos, ab inconsulta, & absurda diuina potentia formidine, huiusmodi meticulos. Scrupulos nunc appellant non inepto verbo, & inde superstitiosos scrupulosos, inest enim temper aliquid, quod male cos habeat, & tanquam lapillus, idest scrupulus in calceo identidem punctitet; Si che li superstitiosi per tal spauento, ch'hanno della potenza diuina

fi pen-

584 ICONOLOGIA

si pensano d'essere giustamente timorati di Dio, & ardenti nella buona religione, ma s'ingannano, perche totalmente sono agghiacciati, & freddi nel culto diuino costretti dal gelido timore, che hanno, impercioche non basta adorare Iddio per timore, ma si deue temere, & amare insieme, & con ardente amore honorarlo, & riuerirlo: Ancora li tiranni, & huomini facinorosi si temeno, temendosi non s'amano, ma si odiano, & con tutto ciò per timore si sa loro honore, ne per questo quell' honore è volontario dato di buon cuore, perche non si porta a quelli amore, ma Iddio si deue ben temere, ma con amore, douendo noi conforme al principale precetto dell'ardente carità amare Dio sopra ogni cofa; Onde li superstitiosi temendo, & non amando Dio, ancorche per tal timore ellercitino digiuni, & s'occupino in oratione, & altre religiose opere, non per questo sono ardenti nella religione, si come in apparenza mostrano d'essere, ma sono più tosto spenti, e morti, essendo priui del zelante amore verso Iddio, contro il quale per timore comettono sacrilegii bene spesso, seruendosi di cose sacre, & benedette in empio, & maladetto vso applicandole a soro superstitio'e imaginationi per fuggire quel che temeno, o per ottenere quel che desiderano per commodo, & vtil loro in questa vita mortale; Onde con molta ragione il Tiraquello dice, che s'accosta all'Hippocrissa, anzi Budeo asserisce nelle Pandette, che si piglia anco a per l'Hipocrissa. Ponetur etiam a doctis superstitio pro eo quam heresim vocamus. Piutarco nel trattato della superstitione proua, che per il dannoso, vitioso, & spauenteuole timore di Dio chiamato da Greci D sidemonia, li superstitiosi sieno nemici di Dio, Necesse est superstitiosum, & odisse Deos, & metuere, quid ni enim, cum ab ijs maxima sibi illata esse, illatumque iri mala existimet, iam qui Deum odit, & metuit eius est inimicus. Neque interim mirum est, quod eos timens adorat ac sacris veneratur, & ad templa asidet, Nam tyrannos quoque coli videmus, & salutari, ijsq; aureas statuas poni ab ijs, qui tacitè eos oderunt, oderetur, & execrarunt, e nel medesimo trattato proua che li superstitiosi sono più empij degl'empij, e che la superstitione è origine dell'impietà : dimodo che non possono essere altrimenti ardenti di zelo di rel gione ancorche mostrino d'essere infiammati nel culto di essi, essendo la superititione separata dalla religione, come proua Santo Agostino de Ciuitate Dei. lib.4. cap. 30. & a lungo ne discorre per tutto il sesto libr, impercioche la religione offecua il vero culto, & la superstitione il falso. dice Lattantio Firmiano. Nimirum religio veri Cultus est, in erstitio falfi. Habbiamo potto fotco il medefimo braccio finistro, che tiene la Candela accesa, il lepre verso il seno, per mostrare, che il zelo apparente di religione del superstitics o è congionto con il vitioso timore, & lo tiene celato dentro del suo seno, del qual timore n'è simbolo il lepie, che le stà nel lato manco del cuore, essendo che alli timidi superstitiosi palpita il cuore, come alli timidi lepri; Cornificio poeta, chiamar toleua i foldati paurofi, che fuggiuano, lepores galcatos, depri con la celata. E Suida riferisce, che li Calabresi da Reggio erano, come timidi, chiamati lepri Timidum animalculum est lepus: vinde Regini lepores dicti tunt, tanquam timidi, oltre di ciò i timidi superstitiosi, quando s'incontrano per viaggio in vna lepre la fogliono pigliare per male augurio, & tenerlo per finistro incontro, onde è quel verso greco riportato da Suida.

Phanis o lagos dystychis pij tribus · Cospectus lepus infelices facit calles . L'incontro del lepre sa le strade infelici.

Nella man dritta tiene vu circolo di stelle,e di pianeti, verso li quali risguarda con timore, perche, secondo Lucretio, la superstitione è vn superfluo, e vano timore delle cose, che stanno sopra di noi, cioè delle celesti, e delle diuine, Autorità allegata da Serujo nel luogo sopra citato: Secundum Lucretium Superstitio est superstantium rerum, id est Calestium, & dininarum, qua super nos stant inanis, & superfluus timor: é propio costume de superstitios di hauere timore delle Stelle, Costellationi, & fegni del Cielo, & di regolarsi con li Pianeti, & fare vna cola più tosto di Mercordi, e Giouedì, che di Venerdì, & Sabbato, & più d'vn giorno, che d'vn'altro, & farla allhora, che con ordine retrogrado si deputa al giorno del pianeta, che corre: del quale errore n'è cagione l'Astrologia, dallaquale è derivata la superstitione, si come afferma Celio Ro digino lib. 5. cap. 39. per autorità di Varrone. Ex Astrologiæ porrò sinu pro fluxisse superstitionu omnium vanitates, locupletissimus auctor Varro testatur.

Ma li timidi superstitiosi, lassino pure la vana superstitione, & il vano timore, che hanno delle stelle, costellationi , Pianeti , & del li segni , che nel Cielo appariscono, poiche non possono a loro fare, ne bene, ne male, & dieno più tosto credenza a Dio padre della verità, che a gli Astrologi figli della bugia, il quale in Gieremia cap, x. ci ammonisce, che non li temiamo. Iuxta vias gentium nolite discere, & a signis Coli nolite metuere, que timent gentes, quia leges populorum vanæ sunt, & poco più abasso. Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt facere, nec bene: & però San Gregorio nell'homilia X. disse Neque enim propter itellas homo, sed stella propter hominem facta sunt. L'huomo non è nato per star sottoposto alle influenze delle Stelle, ma le stelle.

sono fatre per servitio dell'huomo.

## STRATAGEMMA MILITARE Del Sig. Giouanni Zarattino Castellino.

DINGASI vn'huomo atmato, che porti in testa ne! Cimiero questo mot to Greco, he dolo, he biphi, terrà lo stocco cinto al sinistro lato, e dal braccio sinistro vna rotella, nellaquale sia dipinta vna Ranocchia, che porti in bocca per trauerso vn pezzo di canna, incontro all' Hidro animale aquatile satto a guila di lerpe, ilquale con la bocca aperta cerchi dinoratla, appoggietà la man destra al fianco con brauura, gli sederà presso li piedi da vn canto vn Leopardo ardito con la testa alta, & in cima del Cimiero pongasi vn Delfino.

Questa figura è totalmente contraria al parere di Alessandro Magno, ilquale abhorri oltramodo lo Stratagemma, & perciò essendo egli persuaso da Parmenione, che assaltasse all'improuiso li nemici di notte, rispose, che era brutta cosa ad vn Capitano rubbare la vittoria, e che ad vn Aless. si coueniua vincere senza ingan ni. Victoriam furari, inquit, turpe est manifeste, ac sine dolo Alexandrum

vincere

STRATAGEMMA MILITARE,



vincere oportet, riferisce Arriano, non oftante questo altiero detto considerando, che Alessandro Magno sù nelle attioni sue precipitoso, & hebbe per l'ordenario più temerità, & ardire, che virtù di fortezza, la quale vuole estere congiunta con la prudenza, & col consiglio. Habbiamo voluto formate la presente sigura de lo Stratagema, come atto conueniente, anzi necessario ad vn Capitanio, al quale s'appartiene non tanto con sorza, & brauura espugnare si nemici, quanto all'occorrenze per la salute propia della patria, & dell'estercite suo superarli col conseglio, & con l'ingegno, nel quale consiste lo stratagemma: perche lo stratagemma non è altro, che vn satto egregio militare trattato più col conseglio, & ingegno, che con il valore, e forze, impercioche sortezza è se alcuno con valore combattendo, si nemici vince: Conseglio poscia oltra, al combattere con arte, & con astutia conseguir la vittoria. Fortitudo enime est si quis robore pugnantes hostes deuincit: Consilium vero extra presium.

arte, atque dolo victoriam adipisci: Dice Polieno Macedonio nel proemio de gli suoi stratagemmi, Autore greco molto graue, & antico, che siorì nel tempo di Antonino, & Vero Imperatori, dal quale hanno apertamente rubbato terti Autori volgari de i nostri tempi . Soggiunge il medefimo Autore, che la principal sapienza de' singulari Capitanise certamente senza periglio acquistar la vittoria, ottima cosa è poi andare imaginando qualche cosa, accioche col giuditio, e configlio scorgendo auanti il fine della battaglia si riporti la vittoria. Optimum vero est ( dice egli lassando il testo greco, per non arrecar tedio ) in ipla acie quiddam machinari, vt confilio præueniente finem prælij victoria. Baretur. Ilche pare ancora ne persuada Homero, che spesse volte dice, he dolo he bijphi, seu dolo, seu vi, cioè, ò con inganno, ò con forza, e questo è il motto, che habbiamo posto sopra il Cimiero del nostro Stratagemma, che parimente si legge in Polieno, dal cui detto si deriua quello di Vergilio nel 2. delle Eneide in persona di Corebo, Mutemus Clypeos: Danaumq; infignia nobis Aptemus dolus, an virtus, quis in hoste requirat? quasi dice dica procuriamo pur noi di conseguir vittoria con tal stratagemma, mutiamo gli studij, accommodianci gli elmi, & l'insegne de' Greci, e chi poi vorrà andar cercando s'hab. biamo vinto con inganni, ò con valore? oue l'interprete di Vergilio dice, che non è vergogna vincere l'inimico con infidie. Turpe autem non esse infidije hostem vincere, & periculum presens docere debuit, & captum de Gracis exemplum. Anzi non solamente non è vergogna, ma è più tosto somma lode, impercioche l'ingegno, & l'industria preuale alla forza, & vno stratagemma ordito prudentemente, supera gran copia di soldati, dice Euripide in Antiope. Confilium sapienter initium multas manus vincit: imperitia vero cum multitudine deterius malum est, & il medesimo in Eolo. Exiguum est viri robur, præualeat autem animi industria, semper enim virum imperitum, & robustum corpore minus timeo, quam imbecillem, & verlatum.

Veggasi circa ciò il sermone 54, di Stobeo, doue ci sono molte sentenze. In sauor dello Stratagemma. Quindi è, che Lisandro essendogli rinfacciato, che con inganni sacesse molte cose indegne, rispose, che quando non bastaua la pelle del Leone, saceua di mestiero cucirla con la pelle della Volpe: Vbi Leonina pellis non suffucit, ibi adsuenda est Vulpina, dice Plutarco negli Aposcemmi, volendo inferire, che doue non bastando le sorze, deuono supplire l'astutie de la stratagemma: Il primo che l'assasse con con suspensione su sisso significando di Eolo, il secondo Autolico sigliuolo di Mercurio, il terzo Proteo, ce il quarto Vlisse che Homero chiamo poyleretos, cioè vaser, astuto, & di piusa

Th'egli stesso nella nona Odissea s'auanti d'esser astuto, & fraudolente.

Sum Vlysses, la ertiades, qui omnibus dolis Hominibus curz sum, ve mea gloria celum attingit. Vlisse io son del gran La erte siglio,

Che per gl'inganni miei, de quali abbonde

Di Rima sono a tutti gli mortali,

Ela mia gloria giunge infino al Cielo,

Affutissimo Capitano fu anco Anibale Cartaginele, e molto lesto in ritronat

noui stratagemmi, ecome scriue Emilio Probo nella sua vita, quando non era eguale di sorze, combatteua con l'ingegno, e con gl'inganni, e per venire all'estaplicatione della nostra figura, rappresentiamo lo stratagemma tutto armato, perche siasi il Capitanio inferiore, o superiore di sorze, sasi egli per combattere con sorza, o con inganni, sà mestiero, ch'egli sia sempre prouisto, onde Cinctuti, accincti, & pracincti Milites: detti sono quelli valorosi, e vigilanti soldati, che mai non stanno senz'arme, e come deue sare ogni accorto soldato, hanno sempre la spada alla cintura, e la mano pronta, ed apparecchiata al combattere, si come discinti sono li poltroni inabili alla militia, di che Seruio sopra Vergilio nel sine dell'Ottauo. Onde Augusto daua per ignominiosa pena a' soldati tra-

scurati, che stellero discinti, senza cinta militare disarmati.

Rappresentiamo lo stratagemma tutto armato con lo stocco al fianco: perche siasi il Capitano inferiore, o superiore di forze; siasi egli per combattete con ... forza,o con inganni, sa mestiere, ch'egli sia sempre prouisto; onde è che da latini cincti cinctuti, præcincti, & accincti milites sono detti quelli valorosi, & vigilanti soldati, che stanno cinti con le loro armi, essendoche ogn'accorto soldato deue sempre tenere l'armi sue con se, la spada alla cinta, e la mano pronta, ed apparecchiata a combattere: per lo contrario Discincti sono detti li poltroni, inabili alla militia, diche Seruio sopra Verg. nel fine dell'Ottauo; però Augulto dana per pena ignominiola a' foldati delinquenti, che stesso discinti, senza cinta militare, cifarmati, come indegni di portare armi: ma castigati più seustamente erano quelli soldati, che volontariamente per pigritia, ò dapocaggine hauelsero lassate le armi, massimamente la spada. Corbulone Capitano di Claudio Imperadore, fece morire vn soldato, che senza spada, ed vn'altro che col pugnale folamente zappana intorno ad vn Bastione. Cornelio Tacito libr. xi. Ferunt militem quia vallum non accinctus, & alium quia pugione tantum accinctus foderet, morte punitos. E se bene l'istesso Historico non lo può credere, parendogli taoppa seuerità; nondimeno tengo, che Corbulone, ilqual premeua in riformar la militia, pur troppo lo facesse; ne lo fece per seuerità di suo capriccio, ma per rigore della disciplina, e legge militare; attelo che era debito de' soldati, quando essi zappauano, e faceuano fosse per fortificare gli alloggiamenti del campo, tener la spada al fianco, deposti giù gli scudi, e le bagaglie loro sopra i propij segni intorno alla misura de' piedi assegnata a ciascuna. Centuria per scouarla, nella guisa che testifica Giulio Frontino; che scrisse dell'arte militare, molti, e molti anni inuero doppo Tacito, ma conforme alli costumi de' maggiori tratti da diucisi Historici più antichi: dice egli nel terzo lib. cap. 8. Statina autem castra æstate, vel hyeme, hoste vicino, maiore cura, ac labore fi mantibus. Nam singulæ Centuriæ dividentibus campiductoribus,& principibus, accipiunt pedaturus, & scutis, ac sarcinis suis in orbem circa propia signa dispositis, cincti gladio fossam aperiunt: oltreche costa per leggi, che si puniuano capitalmente quelli, che hauessero alienata, venduta, perduta, o lassata la spada. Pauolo Giurisconsulto nel libro delle pene de' soldati, l. Qui commeatus. ff. de re militari; e Modestino lib. 4. delle pene, lib. 3. sf. de re militari, Etano anco cintidarme per fine quando pranzauano, quando poi cenauano

con l'Imperadore sciolti, e disarmati, come narra Giulio Capitolino nella ve di Salonino Galieno Imperadore, al cui tempo i conutati cominciarono a cenare con l'Imperadore cinti con le solite cinte soldatesche: poiche essendo putto Salonino, mentre si staua al conuito, andaua togliendo le cinte de' soldati conuitati stellate d'oro; & perche dissicil cosa era nella Corte Palatina trouar che l'hauesse prese, i soldati quieti si comportauano la perdita, ma di nu uo inuitati non voleuano più sciolersi le cinte. Postea rogati ad conuium cincti accubuerunt. Cumq; ab his quareretur, cur non soluerent cingulum, responditse dicuntur Salonino deserimus, atque hinc tractum morem, vt deinceps cum

Imperatore cincti discumberent.

In quanto a gli animali figurati, prima ch'io venga alla loro espositione, mettero in consideratione, che il Capitano per due essetti si serue dello stratagemma, alle volte per saluar se stello solamente, quando è pouero di forze, senza curarsi di superare il nemico, riputando allai guadagno mantenersi in vita insieme col suo essercito. Altre volte poi, quando è più potente, se ne serue per sbaragliare l'effercito nemicò con risoluto pensiero di rimanere vincitore : e questa due effetti sono rappresentati dalla natura degli animali proposti:e per venire al primo, Racconta Eliano Historico nel primo lib. cap. 2. che in Egitto la Rana è dotata di particular prudenza, impercioche se s'incontra nell'Hidro alunno del Nilo nemico suo, conoscendos inferiore di forze, subbico prendo vn pezzo di canna in bocca, e la porta stretta per trauerso, onde l'Hidro non la può inghiottire, perche non ha tanto larga la bocca, quanto si stende la Canna, ed in questa guisa la ranocchia con la sua astutia scampa dalla forza del Hidro, il quale è serpe di bella vista, ma di atroce veneno, di cui Plinio lib. 29. cap. 4 dice, In orbe terrarum pulcherrimum anguium genius est, quod in aqua viuic Hydri vocantur, nullius serpentium inferiores veneno: sotto questo effetto cade quello stratagemma de'Britanni, ò vogliamo dire Inglesi, i quali ritrouandossi inferiori di Cesare, tagliorno buona quantità d'arbori, eli attrauersorno molti spessi in vna selua, per la quale passar doueua Cesare, e ciò secero per impedirest l'ingresso; Vn'altrostratagemma vsi Pompeo in Brundusio turbato della venuta, che intele di Cesare, donde tosto si pariì, e per ritardar l'impeto di Cesare, sece murar le porte, e sece sare sossi a trauerso le vie, piantandoui legni aguz zi coperti di terra. Il suo figliuolo ancora Sesto Pompeo in Ispagna ad Atequa temendo la venuta di Celare fece attraueisare Carri per le strade per trattenero l'esercito nimico, ed hauere più tempo di ritirarli, e fortificarsi in Cordova doue egli andò; Anibale similmente vedendosi con disauantaggio chiusi quesi turti è passi da Q.fabio Massimo; lo tenne a bada tutto il giorno, venendo poi la notte accesi certi sarmenti in su le corna di molti boui, gli inuiò verso il monte, ilouale spettacolo shigotti di sotte l'esercito Romano, che non su alcuno, ch'hausile ar dire d'vscire de ripari, e con tale stratagéma trattenuto il Campo nemico se ne fuggi senza detrimento del suo esercito. Il secondo esetto è quando il C pitano rittouandoss provisto di forze, ma perè con qualche disaventaggio pensa de luplite con l'ingegno, e con l'altutie indurre l'inimico à qualche passo no pensato, e di girarlo in modo, che con sua sicurezza venga a sottometterlo per inalzra te

alla

alla gloriosa vittoria: Di tal natura è il siero Leopardo, il quale non sidandossi nelle sue sorze contro il leone, cerca di mettersi al sicuro con si satta assutia: sa egli vna cauerna, ch'habbia due bocche, l'vna per entrare, l'altra per vicire lara ghe ambedue, ma strette nel mezzo, quando si vede perseguitato dal seone sugge nella cauerna, oue il seone dal desiderio di trionsat di sui sottentra con tanto impeto, che per la grossezza del suo corpo s'inalza in modo nella strettura di mezzo, che non può andare auanti, ilche sapendo il Leopardo, che per la sottigliezza del suo corpo pusa veloce la buca satta, ritorna dalla parte oppositate dentro la sossa, e con si denti, e l'voghie lacera, e sbrana il seone dal canto di die tro. Et sic sape arte potius, quam viribus de leone obtinet victoriam seopardus,

dice Bartolomeo Anglico, De proprietatibus rerum lib. 18.cap.65.

Simili astutie ono di quelli accorti guerrieri, che fanno dare nelle sue imboscate le nem che squadre, come sece Anibale a Tito Semprono Gracco, e Cesare
a gli Heluetij, o dit vogliamo Suizzeri, squali guereggiando con sui entratono
ne i confini de i Franzesi, e de'Romani con numero intorno a ottanta milia, de'
quali 20. milia poteuano portar l'armi; Cesare sempre ritirandosi cedeua loro,
vn giorno, i Barbari perciò maggior sidutia prendendo lo perseguitauano, ma
volendosi essi passari perciò maggior sidutia prendendo lo perseguitauano, ma
volendosi essi passari si simme Rodano, Cesare non molto inanzi accampò, onde
i Barbari hauendo passaro con gran fatica l'impetuoso siume, ma non tutti, volendone passare ancora il giorno seguente, 30. milia, quelli, che erano passari
stanchi sopra la riua si riposauano, Cesare la notte assalendoli, gli vecise quasi
tutti, essendo loro interrotta la facoltà di ritornarsene per lo siume; altri stratagemmi a questo proposito recar si pottiano, ma bastino questi, rimettendo il let
tore curioso di saper varij stratagemmi al sudetto Polieno, a Giulio Frontino, a
quelli pochi di Valerio Massimo, e di Rassael Volaterrano, ed alle copiose raccolte de' Moderni,

Il Delfino, sopra il Cimiero, su impresa di Vlisse autore delli stratagemmi, e se bene lo portaua nello scudo per grata memoria, ch'vn Delfino liberò Telemaco fuo figliuolo dall'onde, nelle quali eta caduto, secondo la cagione esposta la Plu tarco per autorita di Zacinto, ed Criteho; nondimeno potlamo dire, che stia be ne ad Vlille il Delfino animale astuto, e scaltro, come simbolo dello stratagema, ed astutia conveniente ad vn Capitano:perche il Delfino è capo, e Rè degl'aqua tili, veloce, pronto, sagare, ed accorto, come deue ellere ogni Re, Generale, e Capitano d'efferciti; sagace, ed accosto in saper pigliar partiti in ardue occasioni, veloce, e pronto in elleguirli: Ha l'astuto Delfino molto conoscimento, e consira quando è per combattere con il Crucodillo feroce,e pestifera bestia,a cui egli è inferior di forza, ferulo nella parte più debile fenza luo periglio: Vuol egli dal Mare entrar nel Nilo, il Crocodrillo non lo potendo comportare, come se gli oc cupaste il uo regno, cerca di cacciarlo via ; deue il Delfino non potendo con la forza, lo vince con l'astutia; ello ha sul dosso penne taglienti come coltelli, e per che la natura ha dato ad ogni animale, che non solo conosca le cose a lui gioueuoli, ma anco le nociue al suo nemico, sa il Delfino quanto vaglia il taglio delle sue penne, e quanto sia tenera la panza del Cocodrillo; informato del tutto, non và il Delfino incontro al Crocodrillo, perche ha grande apertura di bocca for-

sificata intorno di terribilissimi denti, orditi a guisa di pettini, e perche anco à armato di vnghie spauentenoli; ne l'assalta di se pra perche ha la schiena, e la pelle dura, che resiste ad ogni colpo, ma come accorto, e lesto fingendo d'hauer paura fugge veloce sotto acqua,o và con le sue acute penne a ferirlo sotto il ven are, perche comprende, che in tal parte tenera, e molle, è facile ad effer trapalsato; Solino, Crocodilos studio eliciunt ad natandum, demersique altu tiaudolento tenera venttium subternatantes secant, & interimunt ; in quella. astutia fraudolente consiste lo stratagemma, adoperato per lo più da quelli, che sono disuguali di forze. Plinio lib. 8. ca, 25. Delphini impares viribus aftu interimunt, callent enim in hoc cuncta animalia, sciunto; non modo sua commoda, verum & hostium aduersa, norunt sua tela, norunt occasiones, partesq; distidentium imbelles; in ventre mollis ett, tenuis; cutis Crocodilo, jaco fe ve territi immergunt Delphini , subeuntesque aluum illa lecant spina; poiche chiaramente apparisce, che il Delfino vince il suo nemico mediante l'a Autia, totalmente per via di stratagemma; con ragione lo veniamo a figurare simbolo dell'istesso stratagemma nel cimiero in testa, per dimostrare la sollecitudine, & prestezza, con la quale ne' casi vrgenti si deue col pensiero immaginare lo stratagemma, ed immaginato con la medesima sollecitudine, e prestezza ponerlo in essecutione: come i Delfini, fanno quelli Capitani di giuditio, i quali informatisi del sito, & dell'ordinanza del capo nemico, l'allaltano da quella banda, doue conoscono sia più debile, e facile a romperlo, & metterlo in sbaraglio; essendo il Delfino minore di forza, e di statura del Crocodillo, che per l'ordinario passa vensidue braccia di lunghezza, superandolo, e vincendolo, può seruire per simbolo a quelli, che tono minori, di non temere i nemici maggiori di loro; però quelli, che sono di più posso, e di maggior nerbo, stiano auuertiti di non andar tanto altieri per le forze loro, che sprezzino li minori, e con brauure, ed orgoglio facciano loro oltraggio, perche non vi è niuno, per grande, che sa, che con lo stratagemma giunger non si posla da qualfiuoglia infima persona.

> A cane non magno sape tenetur aper. Spesso il Cignal da picciol can s'afferta.

Piccolo è lo Scarabeo, & nondimeno con astutia si vendica dell' Aquila, nella guisa, che narra l'Alciato nell' Emblema, cento sessanto, picciolo è l'Ichneumone, da Solino chiamato Enidro animalerto simile alla Donnola, come n'auuertisce Hermolao Barbaro sopra Plinio libro Decimo capilo settantaquattro da alcuni tenuto sorce d'india, & pure questa bestiola attussandos nella creta se ne sa corazza seccandosela al Sole, & contro l'Aspide combatte riparando con la coda i colpi, sinche con il capo obliquo ris guardando si slancia dentro le sauci dell' Aspide; L'istesso quando nede il Crocodillo con la bocca aperta (allettato dal Rè d'occelli detro Trochilo, che glie la fa tenere aperta, grattandogliela delicatamente, & beccandogli le sanguisughe, come dice Herodoto, vi se gli auuenta dentro, gli rode le interiora, e come acuto dardo gli trapassa il ventre, donde se n'esce sucre.

T 2 L'Egitho

L'Egitho parimenti è picciolo augello da Aristotele detto, Salo, da Achille, Bocchio nell'Emblema.91. Acanthe, che da alcuni pigliasi per il cardello, dela la qual differenza Hermolao Barbaro sopra Plinio libro Decimo capitolo 33. 52. 74. nondimeno simile augelletto si ssoga contra l'Asino, che tra li spini doue l'Egitho coua, stregolandosi, gli guasta il nido, perciò gli salta con impeto addosso, e col becco gli punge gli occhi, ce le piaghe, che tal volta suole hauere sul collo, e nella schiena. Il Delsino ancera vien su perato da vi picciol pesce, che per Enigma lo propone Bernardino Rota nella l'Egloga x, piscatoria.

Dimmi qual picciol pesce il Mare accoglie, Che col Delsin combatte, & vincer pote.

Qual picciol pesce si voglia inferire, non sò di certo, mi soutien bene che il Dessino è nemico del Pompilo chiamato anco da alcuni Mautilio pesce picciolo, del quale Atheneo nel settimo libro ne tratta disusamente luogo molto curioso, oue tra le altre dice, che se il Dessino lo mangia, non lo mangia senza pena; atteso che subbito mangiato, rimane addolorato, ed inquieto, tanto che stanco ed infermo vien ributtato dall'onde al lito, oue diuenta esso preda, e cibo d'altri; ma siasi che pesce picciolo si voglia. La conclusione è, che li maggiori possono essere superati dalli minori, qualsiuoglia per abietto, che sia, è da temersi, Publio ne i mimi.

Inimicum quamuis humilem, docte est metuete.

Quelli dunque, che nelle forze loro si considano, nelle proue di crudeltà, e missatti commessi, & sanno del brauaccio, si astengano di sare ingiurie ad altrui, e credano pure, che quelli stessi insulti, ch'essi hanno satto ad altri, possono esser satti a loro, e si ricordino, che chi non può esser vinto con egual sorza, è vinto con astutie, e stratagemmi; & chi non può esser superato da vno, è superato da più; motto che su detto in Greco a Massimino Imperator seroce, che per la sua robustezza, & grande statura si teneua inuincibile.

Qui ab vno non potest occidi, a multis occiditur; Elephas grandis est, & occiditur; Leo fortis est, & occiditur; Caue multos, si singulos non times.

Il senso de quali versi porti da Giulio Capitolino si da Ludouico Dolce acconciamente tradotto, ma noi lassato da parte ogni acconcio, e pompa, alle parole solamente ci teneremo.

Quel, che non può da vn sol esser veciso; Da molti ben s'vecide, E grande l'Elefante, e pur s'vecide, Fort'è il Leon, ed egli ancor s'vecide, Guardati pur da più, s'vn sol non temi.

Ben lo proud l'insolente Massimino, il quale riposandosi insieme col si glio sul mezzo giorno all'assedio d'Aquilea nel suo padiglione, su da' soldat

ammez-

ammazzato col medelimo figlio, mandatene le teste d'ambedue a Roma; ne solamente da moltitudine di persone, ma da vn minimo solo ogni alto personaggio può esfere superato, come il Crocodrillo dal Delfino per via di stratagem ma. Aod, nel terzo de' Giudici, portando presenti ad Eglon Rè de Moabiti, finse d'hauergli a de parola di secreto, entrato solo dal Rè lo percosse amoute nel ventre con un coltello, che tagliana d'ogni canto: caso rinouato a tempi no-Ari nel 1589, da Fra Giacopo Clemente dell' Ord, de' Pred, che forto colore di presentare alcune lettere ad Henrico Terzo Rè di Francia, nel porgerle chinandosi a fargliriuerenza inginocchione, lo ferì parimenti con un simile coltello nel petrignone, se bene il suo esto sù dissimile a quello d'Aod poiche Aod suggl saluo, ed egli sù lubbito da circostanti veciso, auanti che spiraste il Rè. Salua similmente l'animola vedoua Giudith alla Patria sua torno con la testa d'Holeferne Principe degli Affirij. Paulania giouane di niuno sospetto ( come dice. Giustino) essendosi più volte querelato a Filippo Rè di Macedonia della violenza fattagli da Attalo, vedendo che il Renon lo puniua, anzi se ne rideua. honorana l'auuersario, lassato il Reo, prese vendetta dall'iniquo Giudice, ammazzandoloin vno stretto passo lontano dalla sua guardia. Vna vecchiarella vedendo da alto sopra vn tetto, che suo figlio era alle ftrette col Re Piero, per liberare il figliuolo dal pericolo, butto addosso a Pirro vna regola, che l'vecise, per quanto narra Plutarco. Vin Perfiano afturamente con vin alta trafifie Giuliano Apostata Imperatore Gio. Batt. Egnatio. Persis (adepto imperio) bellum indixit, vbi dum inconsultius agit, Petlæ viri dolo in deserta cum exercitu du-Eus, conto traiectus perijt. Stefano Procuratore, come se fulle infermo, comparue col braccio finistro infasciato auanti Domitiano Imperatore, ilquale men tre staua intento a leggere certi memoriali, che gli diede, su da lui ferito nell'inguinaglia con un coltello: con tale astutia vn Procuratore domò un mostro di crudeltà formidabile a tutti per tanto sangue di nobili, ch'egli fece spargere: di maniera che li torti, e gl'ingiuriosi oltraggi publici, e privati fatti da' Grandi, vengono vendicati etian dio da vn minimo folo per via di stratagemma.

Ponemo il Delfino sopra il Cimiero, si perche il Delfino (come costa ne li geniali di Alessandro lib. 6. cap. 21.) su impresa di Visse Ausore di Stratagemmi, ne senza ragione, perche il Delfino capo e Rè degl'aquatili, è animale sagace, accorto, pronto, e veloce, come deue elsere ogni Rè, Generale, e Capitano d'elserciti, sagace, & accorto in saper pigliar partiti in ardue occasioni, veloce, & pronto in esseguitli: sì anco perche il Delsino è di molto conoscimento, & considera quar do è per combattere con il Crocodillo seroce, & venenosa bestia feritionelle parte piu debile senza suo periglio, non gli và incontro per hauere il Cocodrilio grande apertura di bocca munita di terribili denti orditi a guisa di pettini, & perche anco è armato d'vighie spauenteuoli, ne lo assalta di sopra, perche hà la schiena, & la pelle dura, che resiste ad ogni colpo, ma come accorto, & destro passa veloce sotto acqua, & và con l'acute penne, che sul dorse tiene à feriulo nel ventre, perche sè che in tal parte è renero, molle, & secile a trapassa fino nel ventre, perche sè che in tal parte è renero, molle, & secile a trapassa con tal stratagemma l'yccide riferisce Sosino in tal guisa. I Capitani di giuditio informatisi del sito, & dell' ordinanza del cappo nervico lo assa

tano da quella banda, doue conoscono sia più debole, facile a romperlo, e metterlo in sbaraglio, si che il Delsino, se bene minore di forze, e di statura al Cocodrillo, che per l'ordinario passa ventidue braccia di grandezza, so supera, & l'vceide, dal che ponno prendere ardire quelli, che sono minori, di non temere de'
nemici maggiori di loro, e quelli, che sono di più posso, & di maggior nerbo, sijno auuertiti di non andare tanto altieri delle sorze loro, che sprezzino si minori, & con braure sacciano loro ostraggio; percioche non ci è niuno per grande
che sia, che con lo stratagemma giunger non si possa da qualsiuoglia minimo,

A cane non magno sape tenetur Aper Spesso il Cignal da picciol can s'afferra,

Picciolo è l'Ichneumone da Solino chiamato Enidro animaletto simile alla donnola, come auuertilce Hermolao Parbaro sopra Plinio lib.x.cap. 74.da alcumi tenuto per sorce d'India, e pure questa bestiola attufandosi nella Creta, se ne fa corazza leccandolela al Sole, & contra l'Aspide combatte riparando con la coda i colpi nemici, finche con il capo obliquo rifguardando, si slancia dentro le fauci dell'aspide, & quando vede il Cocodrillo con la bocca aperta allettato dal Red'vecelli detto Throchilo, & da Suetonio in Cefare Regaliolo, che glie la fà tenere aperta grattandogliela delicatamente, se gli auenta dentro, gli rode le interiora, & come acuto dardo gli trapalla il ventre, donde se n'esce suora. L'Égitho è anch'egli picciolo Augello da Atistotile detto Salo; da Achille Bocchio nell'Emblema 91. Achante e a alcuni creduto il cardello, della qual diffe. renga de' nomi fi potrà vedere Hermolao Barbaro sopra Plinio lib.x. cap.35. 12. & 74. & nondimeno simile augelletto animosamente si vendica dell'asino, che per ttroppicciarfi tra gli spini doue coua, gli guasta il nido, & rompe l'oua, & perciò l'Egitho gli falta con impeto fu la faccia, & col becco gli punge gl'occhi, & le piaghe, che taluolta suole hauere nella schi na, & il Delfino ancora fuol effere superato da vn picciol pesce, & per enigma lo propone Bernardin. Rota nella x. piscatoria.

Dimmi qual picciol pesce il mar aecoglie, che col Dessin combatte, e vincer puote. Ch'io per me credo, che sia il Pompilo detto anco Nautilio, pesce inimicissimo del Dessino, desquale Atheneo nel 7. li, ne tratta molto copiosamente, degno d'essere dagli studiosi veduto. Quelli adunque, che nelle sorze loro si considano, e sanno del bravaccio, si astenghino di non fare ingiuria a niuno, ancorche inferiore di sorza, e di persona, e si ricordino, che chi non può essere sunto con vgual sorza, è vinto con astutie, e stratagemmi, e chi non può essere superato da vno, e vinto da più; motto che su detto in greco a Massinine Imperatore, che pet la sua robuste zza, e gran statura di corpo si teneva per im-

mortale, & muincibile.

Qui ab vno non potest occidi a multis occiditur, Elephas grandis ett, & occiditur Leo fortis ett, & occiditur. Caue multos, si singulos non times.

Il senso de' quali versi posti da Giulio Capitolino nella vita del detto Impesatore è questo a verso, per verso.

Chi

Chi non si può da vn Sol, da più s'vecide, E grande l'Eefante, e pur s'vecide. Forte è il Leon, ed'egli ancor s'vecide Se vn sol non temi, habbi timor di molti.

E ben lo proud l'insolente Massimino, il quale ritrouandos a l'assedio di Aqui leia, mentre sul mezzo giorno si riposaua insieme col suo figlio nel suo Padigliene. fu da' suoi propij soldati Romani, che erano da lui strappazzati, vegisoscol me desimo figlio, mandatene d'ambedue le teste a Roma, in tal maniera si oprime l'infolenza delle genti peruerse, mediante lo stratagemma. Si come anco su Domitiano Imperatore percosso, & morto da Stefano procuratore con astuto Aratagemma, fingendosi ammalato, portando il braccio sinistro involto con. fascie di lana, tra' quali ascole il coltello per leuare ogni sospetto di macchinato stratagemma.

RDIT

ONNA vestita di berettino, & hauerà la faccia, & la fronte grande, sta-D rà a cauallo sopra vna gran Testuggine, laquale regga con la briglia, & larà coronata di giuggiolo, arboro tardissimo à frutto.

TEMPERANZA.

ONNA vestita di porpora, nella destra mano tenga vn ramo di pal-

ma, & nella finistra vn freno.

La temperanza è vna mediocrità determinata con vera ragione circa i piaceri, & dispiaceri del corpo, per conto del giusto, & del tatto, viandosi come si conviene per amor dell'honesto, & dell'vtile; che sia mediocrità si mostra col vestimento di porpora composto di due diversissimi colori, li quali cosi posti insieme fanno apparire vna diletteuole, & vaga compositione, come due estremi guardati da vn sagace, & accorto intelletto, ne nasce vn'idea, & vn concetto di molta perfettione, laquale poi manifestata nell'opere dimandiamo con questo nome di temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, & dispiaceri del corpo.

Le si dà la palma in mano, simbolo del premio, che hanno in cielo quelli, che

dominando alle passioni, hanno soggiogati se stessi.

La palma non si piega, ancorche le stiano sopra grandissimi pesi, anzi si solleua, come dicono li scrittori, così anco l'animo temperato, quanto più lono apparenti le passioni, che lo molestano, tanto più è auueduto, & accorto in superarle, & in procurarne vittoria.

Il freno dichiara, che deue essere la temperanza principalmente adoperata. nel gusto, & nel tatto, l'vno de' quali solo si partecipa per la bocca, & l'altro

è steso per tutto il corpo.

Gli antichi col freno dipingeuano Nemefis figliuola della Giustitia, la quale con seuerità castigaua gli affetti intemperati de gli huomini, & alcuni dipingono la temperanza con due vasi, che vno si versa nell'altro, per la similitudine del temperamento, che si sà di due liquori insieme, con quello, che si sà di due estremi diuersi .

Si potrebbe anchora fare in vna mano vn'arco di tirar frezze, per mostrave la mezzanita fatta, & generata dalla temperatura nell'attioni, perche

#### TEMPERANZA.



tirato con certa misura, manda suori le saette con vesocità, & non tirando la sorda, o tirandola troppo, o non vale, o si spezza.

Temperanza.

D Onna, che nella destra manotiene vna palma, & nella finistra va fiene,
& a canto vi sia vn leone abbracciato con vn toro.

Il freno si piglia per la moderatione de gli appetiti, & la palma per la vittoria, che ha il temperante vincendo se medesimo, come si è detto.

Il Leone abbracciato col toro è simbolo dell'huomo dato alla temperangafecondo l'opinione de gli Egittij, come racconta il Pierio.

TEMPERANZA.

DONNA, la quale con la destra mano tiene vn freno, con la sinistra va tempo di horologio, & a canto vi tiene vn Elesante.

Dipin-

Dipingesi col freno in vna mano, & col tempo nell'altra, per dimostrare. l'ossitio della temperanza, che è di rassienare, e moderare gli appetiti dell'ani mo, secondo i tempi, significandosi anco per lo tempo la misura del moto, & della quiete, perche con la temperanza si misurano i mouimenti dell'animo, & si danno i termini dell'una, & dall'altra banda, da quali vscendo la temperanza,

figualta come i frumi, che vanno fuori delle sponde loro .

L'Elefante dal Pietio nel 2. libro, è posto per la temperanza, perche essendo assuefatto ad una certa quantità di cibo, non vuol mai passare il solito, prendendo solo tanto, quanto è sua vianza per cibarsi; Ed à questo proposito Plutarco tacconta, che in Siria haurendo un teruidore ordine dal suo Signore di dare una misura di biada il giorno ad uno Elefante, che haueua, il seruidore per molti giorni sece stare detto animale solo con mezza mitura, & estendoui una volta il Padrone presente gli diede il seruidore tutta la misura insieme, di che l'Elefante autedutosi, divise in due parti l'orzo con la proboscide, & lasciatane una, mangiò l'altra secondo il suo ordinario; dal che il Padrone venne in cognitione facilmente di quello, ch'era, prendendo sdegno dell'ingordigia del seruidore poco sedele, e maraviglia della réperanza dell' Elefante molto contenente.

Temperanza.

B Ella giouane, vestita di tela d'argento, con Clamidetta d'oro: sopra la testa
per acconciatura portarà vna I estudine; nella destra mano vn si eno d'argento, & nella sinistra vn'ouato, oue sia dipinto vn paio di seste, con motto che

dica, Virtus instrumentum.

Temperanza.

Onna di bello aspetto, con cape li lunghi, & biondi, nella destra mano terrà vna tanaglia con un ferro insocato, & nella sinustra un' vaso di acqua, nel quale tempera quel serro ardente, & sarà vestita di velluto resto, con lacci d'oro.

TEMPERAMENTO DELLE COSE TERRENE

Con le Celesti.

II VOMO vestito con habito graue, che con la destra mano tenga vna pianta di Solissegua, cioè helitropio, e con la unistra vn'altra pianta det

12, Lunisfequa, altrimente chiamara, Selinotropio.

Volendo gl'Egittij (come narra Pierio Valeriano nel lib. cinquantaottesmo) dimostrare l'vnione, concordia, & temperamento, che hanno le cose di questa natura inferiore con le Celesti, come quelle, che sono collegate inseme per alcune sorze occulte, non vianano di esprimerio con più manisesto segno, e più propio gieroglissico, che figurare le sopradette due herbe, o piante, che dir vogliamo, cioè l'helitropio, e'l Selinotropio, percioche quella si muoue, e gira se condo il Sole, e questa secondo la Luna, e dicessiche ci sono de gl'altri siori piscato d'alberi, quanto d'herbe, che dimostrano sar il medesimo, ma non già sou e uidentemente di queste due, onde è da sapere, che gli Egittij teneuano, chi non tutte le cose hauessero vno istesso ordine, e modo, talche hauessero dipenden cadalle superiori, e con quelle sossero collegate, vna per sorza dell'inteletto, vn'a eratra per sorza della ragione, vn'altra della natura, vn'altra del senso, e così cia.

298

seuna seguisse la sua, con la quale benissimo si confacesse.

#### TEMPESTA NINFA DELL'ARIA.

Vedi a Grandine.

TEMPO.

detto vestimento riccamente fatto à stelle, perche di tempo, in tempo esse sono dominatrici alle cose corrottibili, sarà coronato di rose, di spighe, di frutti, e di tronchi secchi come Rè, e signore dell'anno, e delle stagioni; starà sopra il circolo del Zodiaco, perche la sua virtù è la sù nel Cielo altamente collocata, & misurando a noi i moti del Sole, & de gli altri pianeti, ci distingue, & estingue i mesi, gli anni, & l'età; terrà vn specchio in mano, il quale ci sa conoscere, che del tempo solo il presente si vede, & hà l'essere, ilquale per ancora è tanto breue, & incerto, che non auanza la salsa imagine dello specchio.

A canto hauerà vn fanciuilo magro, & macilente, da vna banda; & dall'altra vn'altro bello, & grasso, ambidue con lo specchio, & sono il tempo passato, che si va consumando nelle memorie degli huomini, & il suturo, che accresce

· le speranze tuttauia.

A' piedi sarà vn libro grande, nel quale due altri fanciulli scriuano, tenendo l'vno significato per lo giorno, il Sole in testa, & l'altro per la notte, la Luna.

Tempo.

Ecchio vestito di varij colori, nella destra mano terrà vna serpe riuoltain circolo, mostrerà di andare con la tardità, & lentezza, hauerà il capo coperto di vn velo di color verde, sopra alla chioma canuta, perche il freddo, & le neui significati nella canutezza sono cagione, che la terra si veste di
herbe, & di siori.

La Serpe, nel modo sopradetto, significa l'anno, secondo l'opinione de gli antichi, il quale si misura, & si distingue col tempo, & è immediatamente

congiunto con se stesso.

Tempo.

H Vomo vecchio alato, il quale tiene vn cerchio in mano: & stà in mezzo d'vna ruina, hà la bocca aperta, mostrando i denti, li quali sieno del colore del ferro.

Si fa alato, secondo il detto Volat irreparabile tempus, il che è tanto chiaro per esperienza, che per non disacerbar le piaghe della nostra miseria, non oc-

corre farui lungo discorso.

Il cerchio, è legno, che il tempo sempre gira, ne hà per sua natura principio, e fine, ma è principio, e fine de sè solo alle cose terrene; & à gli elementi, e sono sserici.

La ruina, e la bocca aperta, & i denti di ferro, mostrano, che il tempo strugge, juasta, consuma, & manda per terra tutte le cose senza spesa, & senza fatica.

Tempo.

Vomo vecchio, alato, col piede destro sopra d'una ruota, & con le bilancie, ouero col peso geometrico in mano.

#### ENACITA.

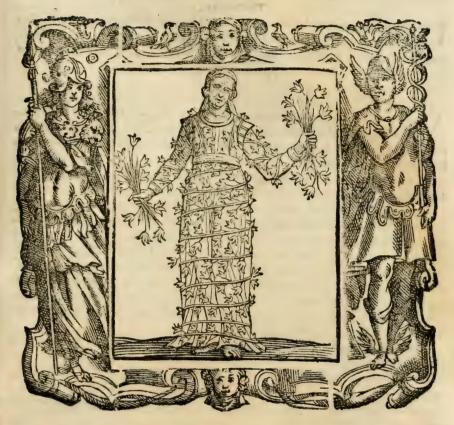

Il piè destro sopra alla ruota, laquale con la sua circonferenza non tocca, le non in vn punto, che non stà mai fermo, ci fà comprendere, che il tempo non hà se non il preterito, & il futuro, essendo il presente vn momento indiusibile.

Le bilancie, onero peso geometrico dimostrano, che il tempo, è quello, che

agguaglia, & aggiusta tutte le cose.

ENACITA.

7 NA vecchia, che d'ogni intorno sia circondata di hellera, e de rami del-

la medesima pianta ne tenga in ambe le mani.

E attribuito di tal maniera il nome della Tenacità all'hellera, come s gnificato di legare, e d'abbracciate, che già appresso i Romani al Sacerdote di Gioucnon solo era tristo augurio toccarla, ma anche il nominarla, accioche indi non apparisse legato in alcun modo, ne in fatti ne pur col pensiero, e per quelta cagione non gli era pur lecito di portarne vn'anello, volendo, che a' Sacerdoti fullero tutte le cose libere. Onde apprello Virgilio si legge, che volen-

do far

do far sacristio Didone, leud via i legami de i piedi, e discintesi d'ogni interno

Tentatione.

Onna, laquale con la destra mano tiene un vaso di suoco, e con la simistratenendo un bastone lo stuzzica, & maneggia, perche tentare, non è altro, che somentare quello, che per sè stesso hà poca sorza, se bene è potente ad hauerne assai, & ad accelerar l'opera, dedicorpo, o di mente.

TENTATIONE D'AMORE.

NA bella verginella, di poueri habiti vestita, la quale mostri di stare, ambigua, se debba raccogliere alcune collane d'oro, & gioie, & denari, che stanno per terra, & si dipingerà in vna notte; dietro lei si vedrà vna vecchia

brutta, & macilente.

Alia gagliardezza delle tentationi molto sa l'importanza delle cose, che si promettono, ma molto più stimola la necessità, che l'huomo sente in se stelso delle cose offerte. Però si dipinge questa giouanetta pouera, & mal vestita, con l'occasione d'aricchire in luogo, che col silentio, & con la secretezza, par che inclini, & pieghi l'animo a farlo con se persuasioni, che non cessano stimolare o gli orecchi, o il cuore, vedendo, o dalla concupiscenza, che per sè stessa non cessa, ò dalle parole di persona habituata nel vitio, che continuamente sprona, & tanto più se l'animo è seminise, che per sè stesso concorre a' somenti della natura, a queste inclinationi principalmente accompagnato dalla debolezza, che volentieri si sascimente si susinga, & tira.

La vecchia macilente, che vi stà dietro, è figura della persona habituata nel vitio, che persuade a malitiosi amori, la connersatione de quali denesi suggire, e ciascuno deue procurare di non lassarle praticare in casa, essendo bene spesso eagione della petditione delle famiglie, di che ne anuertisce Naumachio Peeta Greco, essortandoci a discacciare gli esterni amori, prima che da altri si conosca

il disegno della mente loro.

Externos amores reice; priusquam ab alijs
Reuera cognoscas studia, mentesq; ipsorum
Nec Anum improbam tuis vnquam ædibus recipiae
Multorum bene conditas samilias pessundederunt Anus.

TEOLOGIA.

ONNA con due faccie dissimili, guardando con l'ena piu giouane a Cielo, con l'altra più vecchia la terra, starà a sedere sopta vn globo, ousro vna palla turchina, piena di stelle, tenendo la destra mano al petto, de la sinistra stela verso la terra, de sostenendo il lembo della veste, vicino allaquale si vede vna tuota, che e il propio hieroglisso nelle sacre lettere della scienza Theolo
gica, pos che come la tuota no tocca la terra se non con l'insima parte della sua
circonferenza mouendos, così il veste l'eologo si deue seruir del senso nella sua
scienza, solo tanto, che l'aiuti a caminate inanzi, e non per assondaruisi dentro.

Le due faccie, con le quali guarda il Cielo, e la Terra, dimostrane, che come disse S. Agostino à Volusiano, tutta la Teologia è sondata nel riguardate continguamente, & amare con perseueranza Dio, & il prossimo, & per non si poter algar l'vna, che l'altra non si abbassi, dimostra, che il Teologo non bisogna, che mai tanto s'inalzi con l'ingegno, che non si ricordi di essere huomo, & che sacilmente può incorrere in molti errori, & però deue andare cauto, & prosedere con auuertenza nel riuolgersi per la bocca il testamento di Dio.

Si somiglia all'età giouenile quello, che guarda il cielo, perche le cose alta, & remote, sono curiose, & piaceuoli, come le cose terrene, & basse per hauts

seco fastidij, & molestie, sono dispiaceuoli, & tediole.

Stà à sedere sopra il Cielo stellato, perche la teologia non si riposa in cosa alcuna inferiore, ma và direttamente à ferire alla cognitione di Dio, donde hà poi regola, & norma da sapere, & intendere tutte le cose, che le sia con facilità ondinate, rendono marauiglia à gl'occhi nostri in terra.

La mano al petto, moltra grauità, per esser questa, scienza di tutte le scienze. Il lembo delle veste sostenuto dalla mano, che stà distesa verso terra, dimostra, che vna parte di Teologia si stende alle cose basse, ma necessarie, che sono il formare debitamente le attioni nostre, regolarsi nelle virtù, suggire si vitij, henorar Dio esteriormente, & altre cose simili, le quali sono, come vna veste, sotto alla quale non penetrano, se non le menti illuminate da Dio.

TERRORE.

VOMO con la testa di Leone, vestito di cangiante, tenendo in mano vn slagello, perche par propietà del Leone, atterrire chi lo riguarda, però gl'antichi vsarono al terrore sar la saccia di questo animale.

Il flagello è indicio, che il terrore sforza gli animi, & gli guida a modo suo, Ci colori ancora significano le varie passioni, alle quali impiega l'animo vn'-

huomo, che dal terrore si lascia spauentare.

Sono ancora queste le tre cagioni, che atteriscono gli huomini, cioè gli aspetti sormidabili, i successi nociui, & le subitanee mutationi delle cole; l'vno è nel

viso, l'altro nella sferza; il terzo nella veste di cangiante.

Pausania singe, che Marte per commissione di Gioue vada à suscitar guerra fra gl'Argiui, & i Thebani, & dice che pigliò lo spauento, & il terrore, & gli fece andare auanti, & lo disegna in parte, & in parte descriue gli essetti, che da lui vengono, & si è voltato in lingua nostra cos.

Della plebe crudel, che hà intorno elegge Il terror, e a i destrier lo manda inanzi Al cui poter non è, che il suo paregge, In far temer altrui, non che l'auanzi, Per costui par che l'huom, il ver dispregge, Se nel timido petto, auuien, che stanzi Il mostro horrendo, che hà voci infinite, Et mani sempre al mal poste, & ardite. Vna sola non è sempre la faccia, Ma molte, e tutte in variati aspetti.

Che si cangiano ogn'hor, purche a lui piaccia Di accordar quei co' spauentosi detti. Quelli ne' cuori humani sì forte caccia, Che a dar loro ogni fede sono astretti, E con tanto spauento spesso assale Le Città, che poi credono ogni male.

Il Terrore dipinto con la faccia di Leone, racconta Pausania, che si vedeus scolpito presso a gl'Elei nello Scudo di Agamennone, ma che in molte altre oc casioni si dipingena donna infuriata, & terribile, forse per memoria di Medusa, la testa della quale era da Domitiano portata innanzi al petto nell'armatusa, per date terrore, & spauento a chi lo miraua.

TERREMOTO.

I L Terremoto si potrà rappresentare in disegno con figura d'huomo, che gonfiando le guancie, & storcendo in strana, & siera attitudine il viso, mostri con gran sorza di vicire da vna spelonca, ò dalle sissure della terra, & già si veda con i crini longhi, & sparsi.

La terra dintorno si potrà fare rotta, & solleuata con arbori gettati a terre.

fracassati, con le radiche riuolte al cielo.

Il terremoto, è quel tremore, che sa la terra per cagione dell'essalationi ristrette nelle viscere di essa, che cercando l'esito la scuotono, & si fanno strada all'vscire suora con euidente apertura di quella. Onde Lucretio disse.

Quod nisi prorumpit tamen impetus ire animai, Et sera vis venti per crebra foramina terræ. Dispertitur vt horror, & incutit inde tremorem. Timidita, o Timore.

Pallida, gli occhi piccioli, & bianchi, le mani lunghe, & fottili, & i piedi alati; starà mesto, & sotto il braccio sinistro terrà vn Lepore; se bene fra il timore, & la timidità vi è qualche poco di disserenza, non è però tanta, che non si possano abbracciare sotto vn'istessa im magine; onde diciamo, che il timore è vna passione dell'animo, nata ne gl' huomini dal dubbio, che hanno, che l'opinioni satte, non vengono giustificate à bastanza.

E vecchio, perche si genera doue non è abbondanza di sangue, ne viuacità di spiriti, il che si vede auuentre ne' vecchi, che perdono il vigore insieme con

l'età, & facilmente temono cutti gl'infortunij.

Il gia lolino, del qual colore è la veste, e impersetto, come il timore mostra impersettione dell' huomo non nascendo se non dalla cognitione della propia indegnità.

I legni lopradetti del corpo, sono ne' timorosi notati da tutti i fisiognomici,

& da Aristotile in particolare al cap. 6.9 10.

Il lepre sotto al braccio sinistio, come dice il medesimo Autore nel lib. dell'historia de gl'animali è timidissimo di sua natura, & se ne vedono manifetti segni, & effetti.

Liedi

I piedi alati, significano la fuga, che nasce per lo timore spessissimo, come si tto in altro proposito.

TIMORE.

VECCHIO, pallido, vestito di pelle di ceruio, in modo che la testa del ceruio faccia l'acconciatura del capo, & ne gl'occhi del ceruio vi sarana no molte penne di color rosso.

Si dipinge pallido il timore, perche rende pallidi quelli, che l'hanno.

Vestesi di pelle di ceruio, perche il ceruio è animale tim dissimo, & suggendo da qualche sinistro, se troua correndo delle penne rosse, ferma il corso, & si aggira in modo, che spelle volte ne resta preso; il che Vergilio nel 12. dell'Eneide, accennò con queste parole;

Inclusi veluti si quando flumine nactus.

Ceruum, aut puniceæ læpeum formidine pennæ.

### TIRANNIDE.

DONNA armata, alquanto pallida, superba, & crudele in vista, & stando in piedi, sotto all'armatura hauera vna trauersina di porpora, in capo vna corona di serro, nella destra mano vna spada ignuda, & con la sinistra terrà vn giogo.

Armata, & in piedi si dipinge, per dimostrare la vigitanza, che è necessaria al tiranno per conservare la grandezza dello stato violento; che però stà sempre con l'animo, & con a forze apparecchiate alla disesa di se stesso.

all'offesa d'altrui.

E pallida, per lo timore continuo, & per l'ansietà, che perpetuamente la

molestano, & affliggono.

Dimostra crudeltà, e superbia nell'aspetto, perche l'vna di queste due pesti, le sa la strada alle ingiuste grande zze, & l'altra ce la sa essere perseuerante.

Si veste di porpora, & si corona di ferro, per dimostratione di signoria, ma

barbara, & crudele s

In vece dello scettro segno di dominio, & di gouerno legittimo, tiene vna spada ignuda, come quella, che si procura l'obbedienza de' sudditi, con terrore, pascendoli, non per il ben loro, come sa il buon pastore, ma per soggiogarli all'aratro, & per scorticarsi, come sa il bisolco mercenario de buoi, hauendo per sine solo la propia vtilità; & però tiene il giogo in mano.

TOLERANZA.

S I dipinge donna, vestira di berrettino, d'aspetto senile, in atto di soportare sopra alle spalle vn tasso con molta fatica, con vn motto, che dica,

Rebus me seruo secundis.

Tolerare, è quasi portare qualche peso, dissimulando la grauezza di esso per qualche buon sine, & son pesi dell'anima, alla quale appartiene il sopportare, & tollerare per cagione di virtù gli fastidij, & le assistitioni, le quali si dimostrano col sasso, che per la grauità sua, opprime quello, che gli sta sotto.

E ves-

304 ICONOLOGIA

E vecchia d'aspetto, perche la toleranza nasce da maturità di consiglio, laquale è dell'età senile in maggior parte de gl'huomini mantenuta, & ado-

perata.

Ed il motto dà ad intendere il fine della toleranza, che è di quiete, & di ripofo, perche la speranza sola di bene apparente sà tolerare, & sopportate volentieri tutti li sastidij.

TORMENTO D'AMORE.

VOMO mesto, & malinconico, vestito di color bruno, & sosco, cinto di spine; nell'acconciatura del capo porterà vn cuore passato da vna stezza con due serpi, che lo circondano, mostrerà essa figura il petto aperto, & lacerato da vno Auoltore, stando in atto di mostrare con le mani le sue passioni, & il suo tormento.

TRADIMENTO.

I VOMO vestito di giallolino, con due teste, l'una di vaga giouane, & l'altra di vecchio orgaglioso; nella destra mano terrà un vaso di suoco, & nella sinistra un'altro vaso d'acqua; sporgendo il braccio innanzi.

Il tradimento è un vitio dell'animo di coloro, che macchinano male contr'alcuno, sotto pretesto di beneuolenza, & d'affettione, o con fatti, o con parole; & però la detta figura si veste di giallolino, che dimostra tradimento.

Dipingesi con due teste, per la dimostratione di due passioni distinte, l'vna, che inclina alla benevolenza sinta, l'altra alla malavolenza vera, che tiene cela-

ta nel cuore per dimostrarla con l'occasione della ruina altrui.

I due vasi l'uno di suoco, & l'altro d'acqua insegnano che il tradimento si serue di contrarij, perche quanto il tradimento deue essere maggiore, tanto mostra maggiore l'affettione, & la beneuolenza.

L'acqua, & il fuoco si prende per lo bene, e per lo male, secondo il detto del-

l'Apocalisse.

Aquam, & ignem apposuitibi, ad quodeunq; volueris porrige manum tuam.

TRADIMENTO.

N' huomo armato, di brutto aspetto, il quale stia in atte di baciare vn' altro huomo bello, & senza armi; terrà la mano dritta al pugnale dietro al sianco.

Si si d'aspetto dispiaceuole, perche questo vitio è macchia enorme, e desor-

mità infame della vita dell'huomo.

Il bacio è inditio d'amicitia, & di benetto'enza; dar la mano al pugnale per

vecidere, è effetto d'odio, di rancoret& di tradimento.

L'huomo disermato, dimostra l'innocenza, la quale sà scoprir maggiore la macchia del tradimento, & che i traditori sono vigliacchi nell'esercitio dell'armi, non si curando perdere l'ionore, per esser sicuri nel risico della vita.

Tradimento.

V Na furia infernale, acconciatamente vestita, tenga vna mascheta soprail viso, & alzandola alquanto con vna mano, faccia scoprire in partela faccia

la faccia macilente, & brutta, la detta maschera hauerà i capelli biondi, & ricci, in capo porterà vn velo sottilissimo, dal quale traspariscano li capelli

lerpentini .

Fingono i Poeti, che le Furie, sieno alcune donne nell'Inferno destinate a'tormenti altrui; & che sieno sempre inclinate alla ruina degli huomini, brutte, dissipiaceuoli, setenti, con capelli serpentini, & occhii di suoco, & per questo essendo esse ministro di grandissimo male, ricoperte con la maschera, noteranno il tradimento, che è vn'essetto nociuo, e luttuoso ricoperto con apparenza di bene, & però hà la detta maschera i capelli biondi, e ricci, che sono i pensieri sinti, per ricoprire la propia sceleraggine, & mantener celata la calamità, che preparano altrui. Il che notano i serpenti, che sono tutti veleno, & tossico, & i capelli serpentini, che appariscono sotto al velo, dimostrano, che ogni tradimento alla sine si scuopre, & ogni mal pensiero si sà, secondo il detto di Christo Nostro Signore.

#### TRAGEDIA.

ONNA vestita di nero, nella destra mano tiene vn pugnale ignudo insanguinato, con gli stiualetti ne' piedi, & in terra dietro alle spalle vi sarà vn vestimento d'oro, & di diuerse gemme pretiose.

Vestesi la Tragedia di color nero, per esser tal habito malinconico, & conueneuole in questa sorte di Poesia, non contenendo essa altro, che calamità, & ruine di Principi con morte violenta, & crudele; il che dimostra il pugnale.

insanguinato.

E fu questa Poesia ritrouata da gli antichi per molte ragioni, ma principalmente per ricreare, & consortare gli animi de' cittadini, li quali hauessero potuto pensare per considenza de se stessi, di douer arrivare alla tirannide, & al reggimento de gli huomini, togliendo loro la speranza di buon successo, con l'e sempio dell'infelicità de gli altri, che a queste arrivati ci sono fabbricate grandissime calamità.

Dal che si conchiude, esser bene contentarsi dell'honesta fortuna, & senzaaltra pompa viuere allegramente, con quei pochi commodi, che pattorisce-

la debole fortuna de' semplici Cittadini.

Insegna ancora a' Prencipi, & Signori, a non violentar tanto il corso della loro grandezza col danno de' Cittadini, che non si ricordino, che la loro fortu-

na, & la vita îta spetle volte riposta nelle mani de' Vassalsi.

Il pugnale insanguinato dimostra, che non le morti simplicemente, ma le morti violente de' Prencipi ingiusti sono il suggetto della Tragedia, & se bene dice Aristotile nell'arte Poetica, che possono essere le Tragedie senza auuenimento di morte, o spargimento di sangue, con tutto ciò è tanto ben seguitare in questo caso l'vso de' Poeti, che le hanno composte di tempo, in tempo, quanto i precetti, che ne dia vin silosofo, ancorche dottissimo.

Gli stiualetti erano portati da' Prencipi per mostrare preminenza alla plebe, & a gli huomini ordinarii, & però si introduceuano i rappresentatori ad

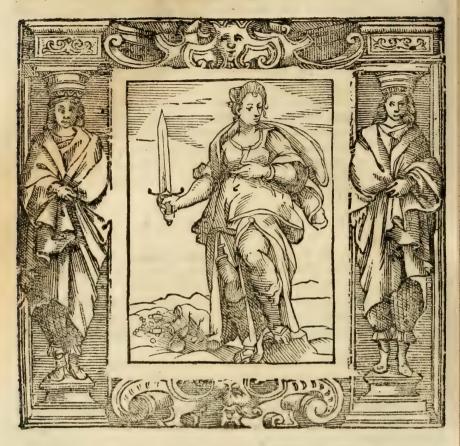

imitatione di quelli calzati, con'questa sorte di scarpe, & li dimandauano coturni. E dimostra, che questa sorte di Poema, ha bisogno di parole graui, & di concetti, che non sieno plebei, ne triuiali. Però dille Horatio.

Effutire leues indigna Tragæd a versus.

#### TRANQVILLITA.

ONNA con allegro volto, tenga con ambe le mani vn'Alcione, vccello, il quale stia dentro al suo nido, & vn'altro ne voli intorno alla testa di essa.

Gli Alcioni fanno il nido alla ripa del marè con mirabile artificio di officciuo li, & spine di pesci assai piccioli, & in tal modo intessiuto, & fortificato, che è sicuro ancora da' colpi di spada; ha forma simile alla Zucca, & non ha se non ve picciolo pertugio, per il quale a fatica entra, & esce l'Alcione istesso, il quale su presso a gl'antichi Egittij indicio di tranquillità, perche esso per naturale.

istinto

istinto conosce i tempi, & si pone a sar il nido, quando vede, che sia per conunuare molti giorni tranquilli, & quieti; però tirando di qui la metasora, dimandauano i Romani giorni Alcionij, quei pochi dì, che non era lecito andare ingiuditio, & attendere alle liti nel Foro.

Tranquillità.

Onna bella d'aspetto, la quale stando appoggiata ad vna Naue, con la destra mano tenga vn Cornucopia, & con la sinistra le salde de' panni; per terra vi sard vn'anchora arrugginita, & in cima all'albero della naue si vedrà vna siamma di suoco.

Si appoggia alla naue, per dimostrare la sermezza, & tranquillità, che consiste nella quiete dell'onde, che non la solleuando, sanno, che sicuramente la det-

ta donna s'appoggi.

Il Cornucopia dimostra, che la tranquillità del Cielo, & del mare producono l'abbondanza, l'vna con l'arte delle mercanzie, l'altre con la natura delle

nfluenze.

L'anchora è istromento da mantenere la naue salda, quando impetuosamen te è molestata dalle tempeste, gittandosi in mare, se però sarà segno di tran-

quillità, vedendosi applicata ad altro vso, che a quello di mare.

La fiamma del fuoco fopra alla naue dimostra quella, che i nauiganti dimandano luce di S. Ermo, dalla quale, quando apparisce sopra l'albero della naue, essi prendono certo presagio di vicina tranquillità.

Tranquillità.

Vedi a Sicurezza.

## TRANQVILLITA

Nella Medaglia d'Antonino Pio.

DONNA, che tiene con la man destra vn Timone, & con la sinistra due spighe di grano, mostrando per esse spighe, l'abbondanza del grano, che spuò hauere per mare in tempo tranquillo, & quieto.

TRIBVLATIONE.

DONNA vestita di nero, sarà scapigliata, nella destra mano terrà tre mar telli, & nella sinistra vn cuore.

E vestita di nero, perche porta neri, & oscuri li pensieri, i quali continnamen te macerano l'anima, & il cuore, non altrimente, che se sussero martelli, iquali con-percosse continue lo tormentassero.

I capelli sparsi significano i pensieri, che dissipano, & si intricano insieme nel

multiplicare delle tribulationi, & de trauagli.

Tribulatione.

D Onna mesta, & assista, con le mani, & i piedi legati, & che a canto vi siavn'assamato Lupo, in atto divolerlo dinorare.

## TRISTITIA, OVERO

Rammarico del ben'altrui.

Vedi Rammarico.

· .

TREGVA.



NA donna, che stia in vna isoletta, nel mezzo del mar tranquillo a sede re sopra vn fascio d'armi in asta legate, porti il petto armato, come Bellona; habbia sopra il ginocchio destro il murione; e sopra il murione renga posato il pugno, e con esso stringa vna verga, intorno laquale sarà inuolto il pesce supo, e il mugile, o muggine, che dir vogliamo vniti insieme; con la sinistra tenga legati con vn cingolo vn cane, e vn gatto, che pacificamente sedano al paro.

Marco Vatrone definisce la tregua in due modi. Induciæ sunt pax castrensis pautorum dietum, vel. Inducie sunt belli seriæ. La tregua è una pace dispochi di satta nel campo, ouero la tregua è una vacanza di guerra; lequali definitioni ad'Aulo Gellio nel pri. lib. cap. 25. non piaceno, & gli paiono più tosto breni, & giocorde descrittioni, che persette definitioni: inquanto alla seconda dice, ch'è più tosta gratiosa, che apertamente definita, & che più significantemente è da Greci detta Ecechiria, cioè, astinenza di menar le mani; perche nel tempo della tregua non è lecito combattere.

Inquanto

în quanto alla prima dice, che non si può chiamar pace, perche stà anco in piedi la guerra, se ben l'atto di menar le mani ceste, ne pace castrense dir può, cioè fatta nel campo, o ne gli alloggiamenti de soldati, perche si sa anco altroue suor del campo, e de gli alloggiamenti militari; ne anco è per pochi di, perche si concede parimenti a mesi; tre mesi di tregua diedero i Romani a Cartaginesi, comenarra Liuio nel x. lib. & sei mesi a Nabide Tiranno de Lacedemoni: Quadrigario poi nel primo de gli Annali lassò scritto, che Caio Pontio Sannito dimandò al Dittatore Romano tregua per sei hore, siche la Tregua non è come dice. Varrone, per pochi giorni, ma anco per hore, e mefi, anzi leggiamo in Tito Liuio, che a Perugia, Cortona, & Arezzo, le quali erano quasi capi della Toscana chiedendo pace da Romani, su conceduta tregua per trenta anni, & in Atheneo lib. 15. leggeli, inducias tecum pacitor ad annos triginta, & tal tregua di 30. anni fufatta da gli Atheniesi con i Lacedemoni soggiogata, ch' hebbero l'Eubea; il medesimo Tito Liuio riferisce, che alli Veietani su da Romani conceduta tregua di 20. & 40. anni, & di più nel primo lib. di cento anni. Subacti Veientes pacem petitum Oratores Romam mittunt, agri parte multatis, in cen-6 m annos induciæ date. Nel settimo libro racconta vna tregua data a Ceripur di cento anni, ellendo la tregua per hore, giorni, men, & anni di lungo, & breue tempo, potremo dire, che la Tregua sia vna conuentione di sospendere le armi per un certo tempo determinato. Non è da tralasciare la definitione, ch'è nella prima legge cap. primo, oue si comprende interamente la conditione della. tregua, perche in ella si dà sicurezza alle cose, & alle persone, mentre che anco non è finita la discordia. Tregua est securitas præstita rebus, & personis discordia nondum finita, & questo in quanto alla definitione,

In quanto alla Etimologia della voce latina Inducia, il sudetto Gellio, pensa che sia voce composta di tre parole inde, vti, iam. Cioè, che non si combatti per sine al giorno determinato, da indi in poi sia lecito trattare, come già si soletia da nemici per via di guerra. Aurelio Opilio la giudica voce deriuata, ab initu, & introitu, perche nel tempo della treguà li nemici sogliono hauer comertie.

infieme,& cial uno può entrare nello stato dell'altro ficuramente.

L'inuentore della Tregua secondo Plinio lib. 7. cap. 56. su Licanore; Inducias lycanor, sædera Theseus. Giudici tanto della Tregua, quanto della lega erano i Feciali, perche questi si deputauano sopra la fede Publica de' pe poli, come si è detto nella sigura della lega, & Cic. pone questa legge. Nel lib. 2. de legibus. Fæderum, Pacis, belli, induciarum, oratorum seciales iudices sunto. Ma io só d'opinione, che il primo, ch'habbia proposta la Tregua, sia stato Priamo Re de' Troiani, il quale doppo vna battaglia satta contro i Greci, con mortalità dell' vna, & l'altra parte, mandò Ideo per suo. Ambasciatore ad Agamenno, ne Imperadore de Greci a format tregua, sinche dellero condimento a i Cadaueri de suoi col suoco, per quanto si canta da Homero nella 7. Iliade.

Nunc quidem cœnam sumite in Vibe sicut prius. Et solitas excubias agite, ac vigilate quisque. Mane autem Idæus eat concauas ad naues, Vt dicat Atridis, Agamemnoni, & Menelao

# ICONOLOGIA

Sententiam Alexandri, cuius gratia contentio orta esta Illud etiam caute addant si velint, Cessare a bello tristi, donec cadauera Comburamus, postea iterum pugnabimus, donec fortuna Nos dirimat, detque alterutris victoriam.

Laqual tregua su accettata da Agamennone Imperadore, & giuro di mante

nerla al gando lo scettro al cielo.

Sed de mortuis cremandis nihil'invideo,
Neq; enim vlus qui quam cadauerum mortuorum
Est; postquam occubuerint, igne cremandi sunt ocius;
Fæderis autem esto testis supputer altisonans, maritus Iunonis,

Sic fatus sceptrum sustulit omnibus Dijs.

Ne quali versi affatto si rappresenta la forma della tregua, ancorche vi sia la parola fæderis, cosi posta in quanto che fædus genericamente parlando può fagnificare ogni patto, & accordo stabilito con giuramento tra nemici, come è la tregua, tanto più, che nel testo Greco leggesi Horcia, che significa giuramen te; ma in spetie la parola fædus non significa altro più propiamente, che amicitia, & pace, si come nella figura della lega habbiamo con autorità prouato, & più certezza ne danno gl'Historici, che spesse volte pongon l'amicitia, & la pace sotto nome di fædus, si che propia, & distintamente parlando la tregua non si può dir fædus, attesoche vi è differenza grande tra loro, perche la tregua da latini detta induciæ, è pace temporale, per vn certo spatio di tempo, & fædus è patto d'amicitia, & pace perpetua, ne è marauiglia, che i Romani a parecchi oratori, che dimandarono loro lega, diedero più tofto tregua, si come ne auuereisce il Sigonio nel primo lib. de Antiquo lure Italie cap. primo. Et se la traduttione sudetta dice. Fæderis autem esto testis luppiter. Lo dice per isprimere. che Agamennone Imperadore, inuocò Gioue per testimonio del patto giurato nell'accettarla tregua: Dur que la proposta, che sa fare Priamo Re de Troiani da Ideo suo nuntio a Greci, ellendo vna sospension d'arme, finche s'abbrucino ¡Cadqueri, viene ad essere tregua formata, poiche finito di abbruciare detti Cadaueri, dice di voler combattere di nuouo: ne più antica tregua di questa fi legge, ande patemo dire, che l'inuentore della tregua sia stato Priamo Re de' Trojani.

Il corpo della nostra figura stà in una isoletta nel mezzo del mar tranquillo per dimostrare, che lo stato della tregua, è come il mare tranquillo, ma non per sempre, perche alsine prote mpe in turbolenza, e tempesta, e si come vessata la tempesta dell'onde si può andare sicuramente nel mezzo del mare durante la tranquillità, così cessata la tempesta delle armi, per sin che dura il tranquillo tempo della tregua si può andare sicuramente nel mezzo dello stato nemico. & ciò cadde sotto la sudetta Etimologia d'Autelio Opilio. Ab initu, introitu. Perche nel tempo della tregua s'entra nel paese de' nemici senza

pericolo.
Siede sopra vn fascio d'armi in assa legate, perche se bene nel tempo dellatregua si soprasedeno le armi, & se riponeno, nullarimeno finito il tempo del-

la tregua

la tregua si sciogliono le armi, & ritorna in piedi la guerra, come prima, e ciò cade sotto le definitioni di Varrone, & sotto l'Etimologia di Gellio di quelle tre parole. Inde, vti, iam.

Porta il petto armato, come Bellona, perche nel tempo della tregua stà nel pet

to de' Popoli la cura della guerra, ancorche si facci vacanza dalle armi.

Tiene sedendo il murione su'l ginocchio, e non in testa, per significare maggiormente il riposo, che si prende nel tempo della tregua, oce vi tiene la mano sopra per mostrare la protezza di ponerselo in testa, finito il tempo della tregua.

Il pesce Lupo vnito col Muggine, è simbolo della tregua, poiche questi due pesci, ancorche siano capitali nemici, nondimeno ad vn certo determinato tem po sogliono insieme congregarsi per quanto il Filosofo nella Historia d'Animali lib. 9. cap. 2, cosi narra, Lupus, & mugilis quanquam inimici sunt capitales, tamen stato tempore congregantur: sono inuolti poi intorno alla verga, per dimostrare, che la contientione della tregua astringe le parti a stare vnite senza offendersi, non essendo lecito col dar noia, & molestia, rompere la verga, cioè la legge della tregua, perche chi rompe la tregua, fà violenza alla legge delle genti, come si ha da Liuio lib. 40. riputandosi scaudolenti quelli, che la rompeno. Omnes portas concionabundus iple Imperator circumije, & quibuscung; irritamencis poterat, iras militum acuebat, nune fraudem holtium inculans, qui pace petitas inducije datie, per iplum induciarum tempus, contra lus gentium, ad castra oppugnanda venissent. Fraudolenti surono i Cartaginesi, che violo. rono la tregua contro Romani prima, che spiralse il penultimo giorno della tregua, come riferisce Liuio lib. 20. fraudolenti surono i Longobardi, che nell'Império di Mauritio più volte rompetono la tregua in Italia. Fraudolente furono i Thraci, i quali vinti dalli Boetij alla palude Coapide se ne suggirono in Helicon; & fecero tregua co i Boetij per cinque giorni, secondo riferisce Suida; nel qual tempo i Boetij fatto configlio si patirono assicurati dalla Vittoria, & dalla treguas: & mentre che a Minerua Itonia, come dice Polieno antichissimo Autore nell'octatto lib. de gli stratagemmi, sacrificauano, & conuiti celebraua. no, surono di notte da Thraci affaltati, parte vecisi, & parte presi viui ; I Boetii lamentandosi con i loro nemici della violata tregua, risposero i I hraci, ch'essi secero tregua per i giorni, e non per le notti: con molta ragione simili fraudolen ti vengono meritamente vituperati da Cicerone nel primo degli offitij, perche sotto vna malitiosa, & astuta interpretatione di legge fanno ingiuria, come quel lo, che hauendo fatto col nemico per trenta giorni tregua, di notte faccheggiana i campi, volendo che la tregua pattuita fulle per li giorni, & non per le notti. Vt ille qui cum triginta dierum essent cum hoste pacta inducia, noctu popula. batur agros, quod dierum essent pactæ, non noctium inducie.

Per meglio dimostrare l'obbligatione del patro conuenuto nella tregua venpono dalla nostra figura tenuti legati vn cane, & vn gatto, perche il patto della tregua lega gli animi de' nemici, & fattioni contrarie, che nel tempo della tregua riposano, e stanno il pace, finita la tregua tornano ad ellere come cani, & gatti, i quali alle volte stanno pacificamente insieme, ma in breue tempo

poi fi azzuffano.

VALORE.



S I dipingerà per il valore la figura d'Hercule con la pelle del Leone attorno, & che sia cinto da vna gran serpe, allaquale con le mani strenga la gola, e

la soffoghi.

Essendo il Valore vna congiuntione della virtù de! corpo, & dell'animo insieme, per quella del corpo si dimostra nella serpe, ch'vecide detta figura con le
mani rappresentandosi l'inuitta proua, che sece Hercule fanciullo mentre stana
in culla, vecise vna grandissima serpe, & per quella dell'animo le speglie del
Leone, & perciò gl'antichi figurarono il Valore nell'immi gine d'Hercule, e lo
dimandarono con nome di Virtù.

Valore.

H Vomo di età virile, vestito d'oro, nella destra mano tiar e vna ghirlanda d'Alloro, & vno Scettro, e con la sinistra accarezza on Leone, il quale gh si appoggia al sinistro sianco.

All'età

All'età virile si appoggia il valore sacilmente, perche suol per sè stessa portare la forte zza dell'animo, & la robustezza del corpo vestesi d'oro, percioche, si come l'oro nelle simme si affina, così la persettione dell'huomo si acquista nelle siamme de gli odij nodititi. o dall'Inuidia, o dalla Fortuna.

Gli si sa lo scettro, perche al valore si deuono di ragione i gouerni, le signorie; & la corona dell'Alloro, che sempre mantiene il verde senza impallidirsi, dimostra l'offitio dell'huomo valoroso, secondo il detto d'Horatio nelle

Epistole.

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Perche la pallidezza, è segno ne' pericoli di poco valore.

Il Leone, col quale si accarezza dimostra, che è opera di vero valore, saper acquistare gli animi de gli huomini fieri, & bestiali, con prouocatli alla benea uolenza, spogliandogli con particolar garbo de costumi maligni, & nelle maniere spiaceuoli.

VANAGLORIA.

ONNA di vano aspetto con un paro di corna in testa, nellequali sia rauuolto del sieno. I suoi pendenti satanno due sanguisughe, una per orecchia, terrà nella man destra una tromba, nella sinistra un filo, al quale sia attaccato una Vespa, che suolazzi in alto, simile alle Api, ma più grossa, con le

ali maggiori.

La Vana Gloria è vn moto inordinato dell'animo, col quale vno desidera la propia eccellenza, per esser più de gli altri honorato. S. Girolamo nell'Epistole. Gloria inanis est inordinatus animi motus, quo aliquis propriam desiderat excellentiam, vt alios honore percellat. La Gloria veramente incita gl'animi de gli huomini alla virtù, impercioche se il corso delli cauassi s'escita col suono del la tromba, se nella caccia i Veltri con la voce, & grida de' cacciatori prendono animo a conseguir la preda, se con lo strepito delle mani si sà, che da gli animali muti si appetisca la velocità, quanto crediamo noi, che si possano stimolare gli huomini, i quali nati sono alla auidità della sode, & della gloria? Quello, che si commuoue dalla face, & dallo stimolo della gloria ad honorate impre e, non si può dire se non, che habbia vn bell'animo, perche bella cosa è, conseguir buona fama per mezzo d'honorate imprese.

Quid autem pulcrius Viro.,

Quam gloriam bonam inter homines consequi?

Disse Theocrito tra tutti i premij della virtù, amplissimo è quello della gloria, che ricompensa la brevità della vita con la memoria della possetità, e sa che
lontani presenti siamo, e morti viviamo. Ma communemente gli huomini sono tanto accecati dalla cupidigia della lode, & della gloria, che per esser tenuti
sopra gli altri più eminenti, vanno mendicando la gloria con immederata assettatione, nel che si din ostrano totalmente vani. La vera gloria è occuparsi in
opere buone solo per sine d'operar bene, per amor del sommo bene Dio, & per
ottenere da lui l'eterna gloria, disprezzando l'applauso, & la gloria del Mondo,
alquale anco dispiaceno gli buomini vanaglorich, con tutto che sacciano per sine della gloria operationi degne di gloria. Dispiacque Alessandro Magno, an-

corche

314

corche vittorioso Imperadore, perche gloriandosi di se stesso volena esser tenute non figlio di Filippo Rè, ma di Gioue Hammone, & vn Dio riputandoli più che huomo. Dispiacque Silla a Mario Pretore in Africa, ch'egli si mostrasse ambitioso,e troppo immerso nel gusto della gloria, quando che conduttogli auanti prigione il Rè Giugurta, scolpì l'imagine del Rè prigioniero nel tuo anello, perè lo priud della questura, e lo scacció da se, diche sdegnato Silla, diede principio alle guerre Ciuili, accese per certo dalla vanagloria. Dispiacque l'Ocator Romano, che si gloriasse tanto del suo Consolato, e della cógiura di Catilina da lui estinta, massimamente in quel verso vanaglorioso. O fortunatam natam me consule Romam. Chi vuol ritener gloria anco appresso il mondo disprezzi la gloria, laqua le difficilmente fi cultoditce, perche chi opera bene per delio di gloria non sa celare il suo vanaglorioso affetto, per lo quale affetto si perde parimente la conquistata Gloria, Santo Agostino nelle confessioni dice, che spesso l'huomo vano si g'oria dell'este sso disprezzo della vanagloria, ma non la sprezza altrimenti, mentre dentro, si gloria della gloria, ch'egli abbraccia. Molto ingordo di vanag'oria è colui (!econdo Valerio Massimo) che si gioria esser lontano dalla gloria niune è tanto humile, che non sia tocco dalla dolcezza della gloria, laqua le anco da huomini chiari, & Illustri, si chiede per fine di humili cose ; quelli stef si, che cercano indutre il disprezzo di lei,non la sprezzano, quando che nelli medefimi volumi, ne quali pertuadeno il disprezzo della gloria vi aggiungono auanti il nome loro:però disse Tullio in Archia Poeta, Trahimur omnes laudis studio, & optimus quisque maxime gloria ducitur ; ipsi illi philosophi etiam in illis libellis, quos de contemnenda gloria scribunt, nomen suum inscribunt; in quo prædicationem, & nobilitatem despicient, prædicari, & nominari volunt. Vana sciocchezza dell'huomo, che s'applica al bene solo per amor della Mendana gloria, & non si accorge, che quel bene, ch'elercita è male, non estendo fatto per amor del sommo bene Dio, & per meritare l'eterna gloria. Di che si gloria l'huomo? della sapienza i il gloriarsi della sapienza è ignominia: alche potiamo applicare quel detro della fapienza cap. 17. Sapientia gloria , correptio cum contumelia. Perche s'affatiga l'huomo in componere libri? per mostrare alli futuri secoli il suo sapere, e si sparga il suo nome per lo Mondo? O come riesce vana questa vanagloria, poiche alli suoi medesimi giorni da pochi vien conosciuto, quanti si conoscono a vista le virtu, & l'opere de quali non fi fanno : & quanti sono conosciuti a nome, per l'opere, & virtù loro, che per vista non si conoscono, se dunque a tempi loro non conseguiscono appieno la bramata gloria, ne meno secondo l'intento loro la conseguiranno per tempi aunenire, poiche la lunghezzi, & mutatione de tempi opprime la famadelle cose pallate. Che gutto sentiranno elli d'effer doppo morte citati, & nominati ? & in vita in vece di gusto non si lente bene spesso disgusto in sentir lacerare le opere sue da inuidi, da maligni, & dalla moltitudine de giuditij critici, che in vece di gloria danno biasimo? oltre che diuerse sono le ptefeilioni, & i profellori d'vna lcienza, & arte, per lo più non si curano di trattati d' vn altra: trouandomi vn giorno in vn circolo honorato di letterate. persone venni a citare in vna occorenza Tito Liuio; mi dimandò yn Thea-

logo

logo Spagnuolo Eccellente nella sua disciplina, chi susse Tito Liuio, & di che trattasse: certo che appresso di lui la gloria di si nobile Autore, & de' Romani, de quali egli tratta, era incognita: & pur lito Liuio ( per quanto narra Plinio nella sua dedicatoria a Vespesiano Imperadore) si gloriaua, ch'ego haneua acquittata gloria a bastanza, & che haurebbe potuto laterar di seriuere, se l'animo inquieto non fi fulle pasciuto della fatica, nond meno la sua. gloria col suo vanto non è nota a tutti i litterati, tanto meno sarà nota quella. d'altri di minore autorità: difficile cosa è consegun la gloria, che si appetisco apprelso ognuno, & in ogni luogo. I Cortigiani, che si gloriano d'hauer i primi gradi, & fauori in vna Corte, dalla vanagloria gonfi, pensano, che non ci fiano altri, che loro al Mondo, & che i nomi loro siano celebri, e noti da va Polo all'altro; ma quanto si aggabbano: che sappiamo noi, come si chiamano i Cortigiani Principali del Rè di Francia, di Spagna, di Pollonia, & dell'Imperadore? ne tanpoco quelli di là sanno questi di quà; anzi ne in Roma medefima sono da tutta la nobiltà conosciuti, e stimati: ma che dico io de Cortegiani? quanti Principi, Marchesi, Conti, Duchi, Baroni, & Prelati ci sono al Mondo, il nome de' quali non sappiamo, & se da vno si sa, dall'altro non si sà : quante flatue, arme di Principi, & infegne vediamo ne Palazzi, Tempij, & Sepolcri eretti folo per vanagloria da noi non conosciute? ne solo de passati, ma anco di quelli, ch'hoggi giorno viuono sono da tutti, & per tutto conosciute. La maggior gloria, che più oltre sia dilatata è quella de Romani, & nondimeno a tempi di Marco Tullio la gloria loro, che pur haueuano riportato g'oriose vittorie d'Africa, de Parthi, & d'altre più remote regioni del Mondo, non haueua passato il fiume Gange, & ascelo il Monte Caucasso, per lo che leggesti mel sogno di Scipione. Ex his ipsis cultis, notisq; terris, num aut tuum, aut cuiusque nostrum nomen vel Caucasum hunc, quem cernis transcendere potuit? vel ipsum Gangem transnare? poco dopo. Cernis profecto quancis in angustijs veltra se gloria dilatare velit. Et più abalso, Non modo non æternam sed ne diuturnam quidem gloriam assequi possumus, quid autem interest ab his, qui poltea nascentur sermonem fore de te? Veggasi tutto il telto, che certo è degno d'esser veduto in tal materia di Vanag oria per nostra confusione, & con ello veggasi Macrobio cap.x. & Boetio de Contolatione lib. 2. prosa ti sta, ilquale nel metro ellorta i desiderosi della Vanagloria a rimirar la Gloria del Cielo immenso, in cotal guisa per vile terrà ciascuno la gloria del Mondo, & vergo. gnarassi, che il suo nome possa empire il breue spatio della Terra.

Quicumque folam mente præcipiti petit,
Summumque credit gloriam,
Late patens ætheris cernat plagas.
Arcumque terrarum fitum.
Breuemque replere non valentis ambitum.
Pudebir aucti nominis.

Vergogninsi ben meglio coloro, che prendono Vanagloria da quel caduo, e fragil bene. Ch'è vento, & ombra, & ha nome beltate. Consondansi quelli ambitiosi, che per gloriarsi d'hauere amistà de' Prencipi, con presenti, e superflue spese comprano l'amicitia loro. Quelli, che per essere tenuti magnanimi, & ricchi pongono quanto hanno in faboriche, gloriandosi, che vi resti l'arme, il nome loro, & la sondatione col millesimo, vanità che cara lor costa; si come caro pagar volcu. Firne veretrice la Vanagloria della sua memoria, poiche il guadagno di molti anni osserse d'impiegarlo in risar le mura de Thebani, ogni volta ch'e si hauessero posto questa inscrittione intorno alle mura destrutte da Alessandero, & ri torate da lei. Alexander quidem subuertit, sed Physine restituit. Meschini, & inselici si reputino coloro, che si gloriano della ricchezza, & potenza loro, che si vin punto perder possono, ne voggono la morte, che si approblima. Oude sossane Greco, ancorche gentile, non tanto da poeta, quanto da Christiano, così parlò.

O infelices vt plurimum, minimum vero felices Mortales, quid gloriamini propter potestates,

Quas vna lux vel dedit : vel abituit?

Cum primum aliqua fortuna affulserit, homines nihil illico

Ad calos caput erigitis, interea dominum

Orcum, seu Plutonem'astautem non videtis proxime,

Donna figurafi la Vana Gloria, perche se bene ogni sorte di persona è Vana gloriosa, nondimeno le Donne, come più vane, & leggiere hanno dentro di se vin particolare affetto, e studio di Vanagloria; ciò tiene il Tiraquello nelle leggi Connubiali per autorità di Santo Chrisostomo. Vanè gloriosum omne genus hom num est (vi ità dicam) maxime autem muliebre: il medesimo Santo nelle epist. di S. Pauolo a gli efesi Homilia. 13. Habent, inquit, mulieres in se

quoddam vanæ gloriæ studium.

Gran beitialità è l'effer vanagloriolo, perche la Vanagloria è una feroce bestia. Immanis bestia Vanagloria. Disse Filone Ebreo nella vita dell'huomo ciuile: come gran bestia porta in testa le corna, le quali appresso altri sono simbo. lo della potenza, & dignità, apprello noi in questo luogo figurano la superbia. che dalla dignita, potenza, & facultà di qualche dote, & virtù, che vno in seconosce, per lo più si genera, & da lei nasce la vanagloria, che del pari con essa. sempre ca nina: poiche niuno tupe bo è senza vanagloria, ne niuno vanaglorioso è senz i superbia. Lucifero vanamente gloriandosi della sua bellezza, & emmenz uniuperbitosi meritò d'essere incoronato dal Mondo con vn par di corna, le quali denotano l'alterezza, della superbia, & della vanagloria. Al Popolo Moab vanagloriolo, & tuperbo volse Dio gli fusse rotto il corno della fua superbia, e'l braccio della sua potenza, Geremia capa 48. Abscissim est cotnu Moab, & brachium eius contritum est; Audiuimus superbiam Moab, & altitudinem cordis eius. Cettabit Moab elle Populus, quoniam contra dominum gioriatus est. Ad Itrael, che pigliò vanagloria delle sue felicità, & delitie temporali, he niente sono, minaccia Dio in Amos cap. 6. Qui letamini in. nihili, qui dicitis, nunquid non in fortitudine nostra allumpsimus nobis cor-

nua?

nua ? ecce enim suscitabo super vos domus Israel gentem, & conterent vos ab introitu emath viq; ad torrentem deserti. Onde il Regio Poeta nel salmo 74 apertamente ci ammonisce, che non alziamo il corno della superbia, & della vanagloria. Nolite exaltare in altum cornu vestrum, ego autem annuntiabo in fæculum: cantabo Deo Iacob, & omnia cornua peccatorum confringam. Bestie sono i vanagloriosi, perche seguitano la bestia della vanagloria. Bestia su Crostrato ad abbruciare lo stupendo Tempio di Diana Esessa con manisesto pericolo della vita sua, solo per farsi nominare al Mondo. Bestia su Empedocle Filosofo riputato a suoi tempi di mente saggia, & austera, il quale per anibitione d'esser tenuto vn Dio, come se suste sparito, & alceso al Cielo, non sapendosi nuoua di lui, si discostò la notte dalla Villa, oue egli fece la sera vn sacrificio, & vn conuito; Mentre i conuitati dormiuano separati, chi sotto vn'albero, chi da vn canto,e chi dall'altro,s'andò a gettare nell'ardente voragine del Monte Etna, ma la vehemenza della fiamma sbalzò in alto fuor della voragine le sue scarpe di bronzo, che portar solea; in tal guisa il suoco palesò l'arden. te desio della sua vanagloria. Bestie simili si sono vedute a tempi nostri, che hanno ambito d'eller tenuti santi,

Il fieno intorno alle corna posto negl'Adagij sotto quelle parole di Horatio li-

5.0 primo Satira quarta.

Fænum habet in cornu, longe fuge.

Pigliasi da Pierio per simbolo della ferocità, non lontana dalla vanagloria, perche sì come i Tori per l'abbondanza del pasto ingrassati diuentano più altieri, & insolenti, così le persone del Mondo per l'abbondanza delle commodità, felicità, e potenze loro diuengono più superbi, & vanagloriosi: contuttociò noi per altro rispetto ponemo intorno alle corna della uanagloria il fieno; per dimostrare, che le graui corna dell'alterezza si riducono in leggierezza di fieno, in. vanità, in niente, e che i superbi, & alti pensieri, che ha in testa il vanaglorioso restano ali vitimo offuscati, & coperti da vna viltà abietta, e minima: poiche il pensiero del vanaglorioso è apunto come il fieno, gli fiorisce nella men te per vn poco, ma tosto si risolue in aridita di fieno, che in vn'ameno prato baldanzoso verdeggia, ma in breue si secca, e'l sior gli cade. Esaia cap. 40. Omnis gloria eius quasi flos agri, exiccatum est fænum, & cecidit flos. Concetto che si repete da S. Pietro, & da S. Iacomo nella prima Epistola. Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua, diues autem iu humilitate sua, quoniam ficut flos fæni transibit, exortum est enim sol cum ardore, & arescit fænum, of flos eius decidit, & decor vultus eius deperijt.

La sanguisuga, che alle orecchie attaccate stanno in vece di pendenti, sono sigura, che la vanagloria è come vna magnatta, che mangia di continuo l'anima, & la mente, che non si stacca se non alla morte, poiche gli huomini, ancorche sapientissimi, sinche viuono sono dentro di loro nel pensiero tocchi dalla auidità della gloria: però disse Platone, che la cupidigia della gloria è l'vitima spoglia, di che si spogli l'anima. Cupidinem gloria velut vitimam tunicam, anima solet deponere, alche risguarda quello di Cornelio Tacito selle Historie lib.4. Erant quibus appetentior sama videretur: quando etiam sapientibus cu-

p do glorix nouissima exuitur: nel qual luogo parla di Peto Trasca disprezzatore di ricchezze, mantenitore del giulto, intrepido, & costante; se non che ad alcuni parue troppo avido di fama, poiche anco ne gli huomini savij l'vltimo affetto, che si lassi, è il desiderio di gloria: la quale sottilmente entra, ma ingordamente deuora il bene, che si fà, senza che ce ne sentiamo, come la sangisuga il sangue. S. Crisottomo. Quo inanis:gloria ingreditur omnia quæ intus sunt, insensibiliter aufert. Onde con proportionato nome S, Gio. Climaco chiama la vanagloria sanguisuga, il qual Santo ( per quanto riferisce il Padre Granata in vna predica del tomo secondo ) espugnaua l'auaritia con la misericordia, l'accidia con la meditatione della morte, & la vanagloria col farsi veder di rado, & col parlar poco, con la folitudine, & con la taciturnità, rimedii veramente atti a staccarfi da dosso questa languisuga, che si tenacemente s'attacca, che congran difficoltà da gli animi staccar si può : le cui forze Santo Agostino dice, che non fi fanno, se non da chi cerca fargli resistenza: perche se ad alcuno è facile il non desiderar lode, quando non si porge; dissicil cosa è non se ne pigliar diletto, quando s'offerilce. Quas vires nocendi habeat humanæ gloriæ Amor non sentit, nisi qui ei bellum indixerit. Quia ecsi cuiquam facile est laudem non cupere, dum negatur, difficile tamen est ea non delectari, cum offertur. Ma questa sanguisuza è tanto giotta, che non ci lassa aspettare, che altri ci offerisca lode, ma sa che noi l'andiamo procacciando, perche naturalciascheduno ha dentro di se questa sanguisuga d'Amor di gloria, però non cost facilmente si può in tutto staccare dal senso.

La Tromba, che nella destra tiene è ordinario stromento della vanagloria, con che sà l'ossitio da se stessa della sama, & significa quelli, che nella vanagloria escedeno, & che di propia bocca cantano di se medesimi, & inalzano con magnificenza, & sonoro circuito di parole le cose loro, e se sanno qualche opera buona, la sanno in modo, che si sappia, & acciò si sappia bene la publican e essi. S. Chrisostomo sopra quel passo di Santo Mattheo cap. 6. Cum facis Eleemosinam noli tuba canere ante te: dice che la tromba, e ogni attione, ouero parola, per la quale il vanto dell'opera si rappresenta, & che il cantar con la tromba, è desiderar la pompa della vanagloria. Tuba est omnis actus vel sermo, per quam ipsa operis iactantia designatur, tuba ergo canere est, pompam vana laudis appetere: beutta cosa è il vantarsi, odiosa a gli huomini, & a Dio stesso, che odiaua Moso, perche era vanaglorioso, superbo, & perche si vantaua oltra modo. Ego scio, ait dominus, iactantiam eius, & quod non sit iuxta ea virtus eius. Aristide Orator Greco, tiene che quando i fatti corrispondeno al vanto delle parole, che sia conueniente di lodar se stesso, per appoggiar la sua opi-

nione arreca le perole d'Achille nel nono dell'Iliade.

Oppida ter quatuor copi naualibus armis, Terrenis vnum, atq; decem circum Vbera Troiz, Thesauros quibus è cunctis multosq; bonosq; Etipui atq; omnes Atrida munera seci.

Soggiunge Aristide. Nemo Grecorum indignatur. cur? quia congruunt sacta verbis. Ma dica pure quel, che si voglia. Non ci è cosa, che siminuisca

più la lode, che il vantarsi, & gloriarsi delle sue opere, ancorche vere. Laus in ore proprio sordescit. Non è d'approuare quella sua disesa, che sa Aristide, ilquale hauendo lodato vna sua Oratione sopra Minerua, perche ne su ripreso: sostiene nel Parastegmate, che sece bene a gloriarsi, con molti essempi spetialmente d'Homero che s'attribuisca il principato della Poesia, & che Hesiodo ancor egli si glorij.

Musarum laudes infert

Quæ quondam Hesiodum docuerunt carmina pulcra.

Rispondo, che all'esempio de Poeti in auantarsi, 8: gloriarsi, non si deue poner mente, perche è loro propio vano costume, essendoche essi appetiscono più la gloria, che il cibo, e le fostanze, & se la danno bene spesso con apparato d'Hiperbole, e grande apertura di bocca, nel che i poeti d'hoggidì auanzano quanti poeti siano mai stati al Mondo, poiche ho sentito dire da alcuni di loro, che Virgilio non è tanto mirabile, quanto si tiene, quasi ch'essi habbino più giudi » tio, del giuditio vniuersale, & che il loro stile è più sonoro, & naturale del suo fenza durezza: altri dicono che hanno più culta, dolce, & soaue facondia 'di Catullo, Tibullo, & Propertio: Altri nella poessa volgare, dicono che lo stile. del Petrarca non è da imitatfi, perche non s'vsa più, quasi che lo stile d'vna lingua, sia qualche braga alla martingalla, o calzone alla siuigliana: & che lo stile de' capi principali non sa per ogni tempo buono: sicome sempre sarà degno d'essere imitato più d'ogni altro lo stile d'Homero, di Virgilio, di Pindaro, & d'Horatio nel genere loro, cosi nel suo sarà quello del Petrarca: Se non s'vsa; non s'vsa da chi non vuole, da chi non può, & da chi non sà vsarlo, non che arriuarlo:tacciano per l'auuenire i nostri Poeti, ne dichino più, che se il Petrarcha fusse viuo mutarebbe maniera di dire, & componerebbe com'essi compongono; talmente che il Petrarca pigliarebbe norma da loro: soggiungono, che il Poe ma dell'Ariosto va terra, terra, & che quello del Tasso sà troppo alte coruette: Ma ch'essi hanno trouato la vera sorte di stile Heroico. Io per me vorrei che lo facessero per gloria dell'etá nostra; ma non che il dicessero, il dire è facil cosa la difficultà è fare di propria inventione cose nuove, senza repetere cose volgate d'altri, & di quelli medesimi, ch'essi biasimano, & di giungere al segno de i predetti Poeti non che passarlo: la verità è, ch'essi cercano opprimere con parole la gloria d'altri, per inalzar se stessi : ma ci vuole altro, che parole di vanto, per le quali si rendeno abomineuoli, & muoueno a riso le genti : quando benanco hauessero i fatti non per questo fariano bene a gloriarsi; la lode, che viendata da aitri, è soque ad vdirsi (dice Senosonte) ma noiosa è, quando vno da se stesso se la piglia: tanto più poi è noiosa, quando che si deroga alla gloria altrui per gloriar se stesso, non essendo cosa da ben creato. Nunquam ciuile est laudi, & gloriæ alienę se ipsum opponere. disse Plutarco. Ma torniamo ad Atistide vanaglorioso: che Hesiodo si lodi da se stello in quel verso nel principio della Theogonia: a me non pare, che ranto si lodi, quanto che iconosca la lode della sua Poesia dalle Muse: tollerabili sono coloro, che nel toccare qualche cosa di se, non s'attribuiscono il tutto, ma riconoscono la virtù, il valore, & il talento loro da Dio: & questa è la quinta cagione, che arrechi Plutarcho di poter lodar se stello, quando che le sue lodi si trasseriscono in altrui, riceuendole principal-

cipalmente dalla diuina mano, come fà Hesiodo, che riconosce la sua Poesia. dalle Muse reputate da Poeti diuine, dicendo nel testo greco Calin edidaxan aoidin pulcrum docuerunt carmen. Che le Muse gli hanno insegnato il bel verso, questo non è gloriarsi, perche non vuole inferire, che il suo verso sia bello, ma che le Muse gli hanno integnato il bel verso, la bella Poesia. Che Homero s'attribuisca il Principato della Poesia, confesso di non hauer letto doue, però non posso giudicare quello che si dica: se l'ha fatto non per questo piglia lecito essempio da lui Aristide, al quale come Oratore non si conviene la licen-34, & libertà Poetica: anzi al Poeta istesso è biasimeuole passare nelle sue lodi, sicome Plutarco nel trattato di lodar se stesso nel principio biasima Pindaro, che si vanta, & non sà mai fine di magnificare la sua facoltà: Ho ben veduto in Homero, che le più principali, e saggie persone delli suoi Poemi suor di decoro si vantano, come Vlisse nella Odissea, il quale esponendo le sue calamità ad Alcinoo Imperatore natra le sue imprese ordinatamente in quattro libri dall'ot tauo al duodecimo, permetto l'occasione di raccontare l'imprese, le prodezze, & le vittorie que dalle cose auuerse conforme al parer di Plutarco: ma nonammetto l'esordio, & la forma delle parole con le quali troppo s'innalza, massimamente ritrouandosi allhora in basso stato, conosciuto solo per bisognoso forastiere.

Sum Vlysses Laertiades, qui omnibus dolis.

Hominibus curæ sum: & mea gloria cœlum attingit.

Se noi sentissimo dire ad vn sauio più d'Vlisse, & di Salomone insieme, la mia gloria per fino al Ciel si spande, ci metteriamo a ridere, & lo giudicariamo non sauio, ma stolto, & tanto più rideriamo, se lo sentissimo dire da vn meschino forastiere da noi non conosciuto. Ma come arriua la sua sama, & gloria tanto alto, se si da a conoscere ad Alcinoo, che non sapeua chi si fusse ? e che sia il vero nel fine dell'ottauo vedendo Alcinoo, che Vlisse piangeua di rottamen te, come vna femmina, gli addimandò, perche piangeua, chi era, come si chiamaua, & di che loco. Onde Vlisse nel principio del nono gli risponde. Sum Vlysses. & quel che segue. Alcinoo poi, doppo hauerlo vdito molto, non mostra di conoscerlo ne men per fama, quandoche nel mezzo dell' vndecima Od sea non conoscendolo più che tanto, altro non dice ad Vlisse, che queste parole; Dall'aspetto non posso giudicare, che tu sia vn furbo, ne vn fassario, come molti huomini, che vanno vagabondi, per la terra a piantar pastocchie, canzone, e menzogne, dandosi vanto d'hauer fatto, e detto; perche hai bella maniera di dire, & buoni pensieri: ma dato che anco Alcinoo l'hauesse conosciuto per fama, non conueniua, che Vlisse di se stesso dicesse. Mea gloria cœlum attingit . ne meno a sua immitatione l'Enea di Vergilio, Sum pius Æneas fama fuper æthera notus.

Nestore parimente si gloria troppo, & parlando con Agamennone Imperatore, & con Achille Rè, & Capitano più de gli altri Greci principale, nel gloriarsi viene ad ingiuriarli, dicendo loro, io ho pratticato con persone più sorti

di voi, da quali sempre fui stimato.

Iam enim aliquando ego & cum fortioribus, quam vos

Viris consuetudinem habui: & nunquam me ip parui penderunt.
Poteua ben eslaggerare la grandezza di quelli, con chi conuersò in giouentù sua, senza venire ad vna noioia comparatione. Achille ha dell'arrogante a dire ad Agamennone suo Imperadore in presenza d'altri principali
Greci. Tu non hai honorato me, che sono il più soite di tutti i Greci; & dolendosene con Theti madre sua conserma l'istesso.

Noscat autem, Atrides late dominans Agamemnon. Suam culpam: quod fortissimum Achiuorum non honorauit.

Potena ben mostrare le sue ragioni, & il torto sattogli da Agamennone, senza auantarsi d'estère il più forte de Greci: certo che simili parole lo fanno superbo, & immodelto. Parla bene con giulta maniera nel nono dell'Iliade, in quel luogo citato da Arittide, que ricuta Achille di non tornare a seruire Agamennone, che gli mando per Ambalciatori Vlisse, Aiace, & Fenice, a quali ri pole, d'hauer sempre combattuto, & esposta la vita sua per seruitio d'Agamennone, hauer preso dodici Città per Mare, per Terra vindici, & d'hauer fatti molti bottini di Thesori pretiosi, & datili tutti ad Agamennone, & ch'egli poi gli hau ua tolto il premio, che fe gli doueua. Tutto questo non lo dice a fine di vantarsi delle sue imprese, ma per far vedere i giusti meriti della sua feruità, & l'ingiusto torto riceuuto in ricompensa dal suo Imperadore, atteso che il contare i suoi fatti per difesa sua, & scolpar se stesso, è la prima cagione, che permetta Platarcho di lodar le stello. Però Arittide non piglia eguale ellempio, perche ad Achille era necessario in tal caso per dir le sue ragioni, narrar le sue prodezze veramente satte. Ma a lui non era necessario ne conuenina lodar l'oratione sua; concedes bene, che si difendano le opere sue, & che si mantenghino per buone, quando da altii sono riprete: ma non ellendo stata a lui da alcuno biasimata, non doueua egli logarla, ne soltentare poi ch'hauesse fatto bene ad estersi lodato da se stesso, quando su ammonito, ch'egli si gloriaua. Il Maggiore Orator di tutti i Greci lo viene a conu neere, dicendo, che niuna periona di sodezza, & duttrina segnalata. non solo non dirà cosa alcuna gloriotamente di te stello, ma s'arrothrà auco sentirne dire da altri. Quelli poi, che sono lontani dalla vera dottina, che si attribuiscono, & presumono hauerla, per non sapere, parole no obtlime ad vdirsi di se stelsi proferiscono. Tantum abest vslum ilhorum, qui solide do-Ai sunt, quiequam de se gloriolus dicere, ve alio etiam d'cente, erubeicant. Qui vero longius a vera, quam libi vendicant doctrina, ablunt, propter inscriam verba molestissime audienda de se ipsis proferunt. Niuno a inque deue fare il rombetta delle sue todi, o vere,o non vere, che siano.

La Vespa che suolazza in alto, è di quella sotte similialle Api, ma più grossa, laquale perche manda suora vn suono, che rimbombe, da latini chie massi Bambylius; è inutise a produr mele, e si fabrica i faui di luco voti dentio di tostanza, attissimo simbolo dell'huomo vanaglorioso, che per ordinatio sia molte parole,

è fa molto strepito, del resto è inutile, & si forma nella mente castella in aria, chimere vuote di senno, e di sapere, fabricate apunto di loto, peiche si sonda sopra la vanagloria delle cose terrene; ond'è quell'Adagio. Bombylius homo. Tali sono quelli huomini, che descriue I heofrasto nelli Charatteri Ethici. cap. 47. & 62. I netti, ambitiofi, & Ostentatori, a quali s'assimigliano quelli, che pieni di boria volano col pensiero in alto, & compariscono sontuosi, & prosumati con paggi a liurea, & moretti appresso, per esser più risguardati, & ammirati, portando adosso perle, e gioielli, contro iquali Plinio lib. 47. cap.primo, dice, che si gonfiano per vua cerca vanagloria da Pifari. Quelli che ogni minima cosa, che fanno cercano di faula con vano, & affettato apparecchio, tenendosene poi buoni appresso le genti, dando conto a ciascuno, dell'ordine che hanno tenuto: Quelli che con noiose ostentationi celebrano la nobiltà de eli aui loro, i gradi della casa, le ricchezze, & facultà, che conuitano altri non per cortesia, ma per vanità, acciòche si vegghino i loro splendidi addobbamenti, & la loro politia, a quali non si può far maggior dispetto, che non accettare l'innito, & non risguardare ciò, ch'essi reputano grandezza loro. Quelli che da tutti, & per tutto pigliano la precedenza, la man dritta, e'l primo luogo. Quelli che si compiacciono d'eller veduti appresso vn Principe, e stanno più sul graue, che l'istesso Principe. Quelli che per parere d'hauer gran negotij, maneggi, e secreti d'importanza si ritirano da banda per ogni poco di cosa, & s'ac costano all'orecchie delle persone, quasi che ragionassero d'occulte imprese,ne diranno cosa, che in palese dir non potessero. Quelli che fanno mostra d'vn foprascritto con titolo d'Illustre, o Molto Illustre, e taluolta d'Illustrissimo, & dicono di riceuere continuamente lettere hor da vn Principe, hor dall'altro, & s'offeriscono di sauorirti appresso quelli, non come offitiosi, ma come vanagloriosi, per darti ad intendere, ch'essi possono appresso Principi; di cosi fatte leggierezze si pascono, & sono inutili per se, non che vtili per altri, essendo tutto il loro studio posto nella vanità, che si risolue alfine in vn rimbombo, che in breue suanisce : sicome ogni Pompa, e Gloria di questo Mondo con tonoro rinabombo perisce. Perijt memoria eorum sonitu.

## ANITA.

GIOVANETTA, ornatamente vestita, con la faecia lisciata, porti

I sopra alla testa vna ti zza con vn cuote.

Vanità si domanda nell' uomo tutto quello, che non è drizzato a fine perfetto, & stabile, per essere solo il fine regola delle nostre attioni, come dicono i Filolofi. E perche il venire pompolamente, & il lisciarsi la faccia si fà per sine di piacer ad altrui con intentione di cosa vile, & poco durabile, però questi si pongono ragioneuolmente per segno di vanità.

E' Vanità medesimamente scoprire a tutti il suo cuore, & i suoi pensieri, perche è cosa, che non hà fine alcuno, & facilmente può nuocere sen-7a speranza di giouamento, & però il cuore si dipinge apparente sopra al.

la testa.

## VBRIACHEZZA.

DONNA vecchia, rossa, & ridente, vestita del color de'le tose secche, in mano terrà vn vaso da beuere pieno di vino, & à canto vi sarà vna Pantera.

Rappresentasi vecchia, perche il troppo vinosa, che gli huomini presto in-

uecchiano, & diuentano deboli.

La Pantera mostra, che gli vbriachi sono suriosi, di costumi crudeli, & seroci, come sono le Pantere, lequali, come dice Aristotile nella historia de gli animali, non si dimesticano mai.

Vecchiezza.

Onna grinza, & canuta, vestita di nero semplicemente, con vn ramo di Senicio in mano; perche i fiori di questa herba sono di color palisdo, & nella loro più alta parte diuentano come canuti, & cadono.

Vecchiezza.

Onna con la testa canuta, macilenta, & con molte crespe per la faccia, vestita di quel colore delle soglie, quando hanno perduto il vigore, senza ornamento, tenendo nella man sinistra vn horologio da poluere, ilquale stia nel fine dell'hora, & vn paro d'occhiali, con l'altra appoggiandosi ad vn bastone, insegnerà col dito il detto horologio, & terrà vn piede alto, & sospeso sopra vna sossa vna sossa di vicino pericolo.

Vecchiezza è quella età dell'huomo, che tiene da cinquanta fino a settanta anni, nella quale l'huomo, che và in declinatione per la freddezza del sangue, diuiene inhabile alle satighe corporali, & essercitij mentali, i quali per la debolezza de' sensi, non può sare senza dissicoltà, e questa età è tutta declinatione.

Che la vecchiezza sminuisca la vista, le forze, l'ambitione, le bellezze, & le speranze, si mostra con gli occhiali, col bastone, col vestimento, con la faccia, & con l'horologio, che stà in sine, ouero dal color della veste somigliante à quello delle frondi de gli alberi nell'Autunno, ouero dalla sossa, nella quale sta per cadere.

Si potrà ancora dipingere, che tenga in mano le spine, ouero la pianta d'al-

cune role, le quali siano sfrondate in gran parte, & languide.

Vecchiezza.

NA vecchia, magra, pallida, coperta d'vn manto nero, & che si appoggi ad vna Crocciola, e con la sinistra mano tenga vn ramo seccho tenza soglie da vna parte vi sia vna tartatuca, e dall'altra vn horologio da poluere, e che mostri, che la detta poluere sia al sine.

## VELOCITA.

DONNA con l'ali alle spalle, in atto di correre, tenga vno Sparuiero in capo con l'ali aperte, il che è conforme ad vn detto di Homero, doue si esprime vna gran velocità coi volo dello Sparuiero.

X 3 Ve-

Velocità.

Donna con habito, con l'ali alle spalle, portando i Talari, ouero finaletti simili a quelli di Mercurio, & nella destra mano vna saetta.

I calari sono inditie di velocità, però disse Virg. di Mercurio.

Aurea, quæ sublimem alij siuè æquora supra Seu terram rapido pariter cum flumine portant.

La saetta aucora nel suo moto velocissimo merita, che se ne faccia memoria in questo proposito.

Appresso hauerà vn Deifino, & vna Vela, questa perche sà andare veloce la

naue:quello, perche muoue se stesso velocemente.

VELOCITA DELLA VITA HVMANA.

S E dipinge per la velocità della vita humana vn Centauro, il quale animale fino alle parti estreme del ventre hanno sorma humana, & il resto del

corpo fi finge fimile a vn Cauallo.

Racconta Pierio Valeriano, che il termine della nostra vita con veloce corfo saprauuiene, & questo, percioche noi con vna marauigliosa lubricità cadendo, siamo dalla morte rapiti.

VENDETTA.

ONNA armata, & vestita di rosso, nella destra tiene vn pugnale ignudo, & si morde vn dito della sinistra, a canto ha vn Leone serito con vn dardo, il quale si veda in detta serita, & il Leone stia in atto spauenteuole.

La vendetta si rappresenta con un pugnale in mano, per dimostrare quello atto spontaneo della volontà, che corre a vendicare le ingiurie, con lo spargi-

mento del sangue, & però ancora si veste di rosso.

Si dipinge armata, perche per mezzo delle priopie forze facilmente può

l'huomo vendicare l'offeie.

E si morde il dito, perche chi è inclinato a vendicarsi, per hauer memoria più stabile, si serue così del male spontaneo, che si sà da sè stello, per memoria del

male violento, che pruoua per lo sforzo degl'altri.

Il Leone ellendo ferito offerua mirabilmente il percussore, & non lascia mai occasione di vendicarsi. Onde il Pierio tacconta, che vn giouane compagno di Giuba Re de' Mori, mentre il detto Re andaua con l'Essercito per li deserti dell'Africa per cagione di prouedere alle sue ce se, incontrandosi in vn Leone, lo percosse con vn dardo, & l'anno dapoi ripassando il detto Re già spedito per quel medesimo luogo, comparue il detto Leone, & esseruando il giouane, che l'haueua serito, andando con velocissimo corso fra la gran moltitudine de' Soldati, miserabilmente lo lacerò, partendosi senza ossendere alcun'altro; solo sodissacendosi d'hauer vendicata la vecchia ossesa. Però gli Egittij dipingeua-uano nel detto modo il Leone per la vendetta.

Vendetta.

Donna armata, con viia fiamma di fuoco fopta all'elmo, hauerá mozza.

la finistra manos, & tenen do gli occhij fisi al tronco del braccio dimofiti con l'aspetto turbato, malinconia, & rabbia; dall'altra mano terrà il pugna-

lein

le in atto di voler ferire, sarà vestita di rosso, & a canto hauerà vn Coruo, con vno Scorpione in bocca, ilquale punga co la punta della coda il Coruo nel collo.

L'armatura dimostra il valore, & la fortezza del corpo esser necessario alla

vendetta de' danni riceuuti.

Il fuoco è inditio del moto, & del feruore del sangue intorno al cuore, per ira,& per appetito di vendetta, a che corrisponde l'aspetto turbato.

E guarda il tronco del braccio, perche non è cosa alcuna, che inanimi mag-

giormente alla vendetta, che la memoria fresca de' danni riceuuti.

E però è dimostrata col Coruo punto dallo Scorpione, dal che l'Alciato tira vn suo emblema dicendo.

Raptabat volucres captum pede Coruus in auras,
Scorpion, audaci præmia parta gulæ.

Astille infuso sensim per membra veneno,
Raptorem in stygias compulit vltor aquas.
O risu res digna; alus qui fata parabat,
1pse perit, proprijs succubuitq; dolis.
V E N V S T A.

Del Signor Giouanni Zarattino Castellino.

INFA bella di gratioso aspetto vestita di cangiante, cinta con vn cingolo, nel quale vi siano ricamati intorno Cupido, le saci ardenti, & il caduceo di Mercurio, porti in testa vna corona di rose, tenga nella destra mano l'Helichriso siore gialio, & lucido come l'oro, nella sinistra l'augelletto chiama-

to da Greci Tinge.

La Venusta è vna certa gratia, che arreca perfetto condimento alla bellezza: perche non ogni persona bella ha venustà. Suetonio descriuendo le fattezze di Claudio Nerone, fece disferenza nel cap. 5 1. dalla bellezza alla venustà, in quel le parole. Fuit vustu pulcro magis, quam venusto. Fu di volto più tosto bello, che venusto, e gratioso. Catullo facendo comparatione di Quintia con la sua diletta Lesbia, concede, che Quintia susse bella, non però totalmente bella, perche non haueua alcuna venustà, ma proua, che Lesbia sua era tutta bella, perche haueua ogni venustà.

Quintia formosa est multis mihi candida, longa, Re Eta est. hac ego sic singula consiteor. Totum illud formosa nego, nam nulla Venustas. Nulla in tam magno est corpore mica salis. Lesbia formosa est, qua cum pulcherrima tota est, Tum omnibus vna omnes surripuit Veneres.

Dalquale Epigramma si raccoglie, che oltre alle sattezze d'vn corpo grande, ben sormato, e d'vn color candido, bisogna hauer anco Venusta, e questo lo dimostra Catullo non tanto in quella sua voce Venustas, quanto in quella. Mica salis, cioè, che Quintia era insipida, non haueua niente di venusta, e gratia, sopra di che Alessadro Guarino Atauo del Caualier Guarino autore del Pattor sido, dice. Quemadmodum cibi sine sale minime delectant, ita Quintia quoque, scilicet longa, e candida esset, sine venustate non videbatur sormola.

VENVSTA.



Sicome il cibo senza sale non gusta, così anco Quintia, ancorche susse bella, grande, e candida, nondimeno non pareua bella senza Venustà, la quale non è altro, che vna certa gratia, sicome nell' vltimo verso espone il sudetto Autore in quel mezzo pentametro. Omnes surripuit Veneres. Videtur, inquit, ceteris mulieribus omnes venustates surripuisse, cum omnis gratia in ipsa sola apparetat icioè pare, che Lesbia habbia rubbato tutte le venustà alle altre donne, poiche in lei sola apparisce ogni gratia: a guisa del ritratto di Zeuxide Pitture, che per sigurare a gli Agrigentini in Sicilia Giunone Lacinia, sciesse le più belle bellezze dalle più belle, e gratiose donzelle, ch'hauessero: si conferma da Lucretio Poeta, che versoil sine del 4. lib. chiama la gratia, mero sale.

Paruula Pumilio, Charitonia to:a, merum fal.

Volendo inferite, che a tal amante accecato dall'amore vna Dama piccola', di bassa statua da lui amata parerà vna delle Gratie, tutta saporita, e tutta gratiosa, impercioche Chariton ia sono due parole in alcuni testi malamente con-

gionte,

gionte, che in greco fignificano gratiarum vna, vna delle gratie, laquale gratia fotto nome di sale vien da molti Autori compresa, perche la Venustà, & la gratia è il condimento della bellezza, come il fale d'ogni viuanda. Plutarco nel quinto Simpolio nella questione decima . Factum est vt gratiarum nomen salibus imponeretur a quibusdam. Et più a basso. Atq; hac fortalle de causa pulchritudinem mulieris non ociosam, aut inuenustam, sed gratiosam, & ad promouendum aptam, salsam vocant. Per questa cagione, dice egli la bellezza d'vna donna, che non sia otiosa, sciapita, & lenza venustà, ma che sia gratiosa, & atta a commuouere gli animi, è chiamata salsa, cioè saporita, & gratiosa; & però Venere riputata Dea della bellezza si finge nata dal Mare, che è salso: si che la Venustà, che dice Catullo, il Sale, & le Veneri, altro non sono, che la gratia, & la gratia non è altro che la Venusta, parola derivata da Venere; a Venere enim (vt inquit Cicero) dicitur Venustas, perciò disse Catullo, che Lesbia rubbò tutte le Veneri, cioè ogni gratia, & Venustà, perche Venere, come Dea delle bellezza, & capo delle gratie, oltre la bellezza del corpo hebbe in se tutte le gratie, che si ricercano ad vna persetta Venustà, la quale contiene due doti principali : la gratia dell'aspetto, & la gratia della voce ; circa l'aspetto consiste nel grato, & gratioso colore, nel gratioso moto, nel gratioso riso, & nel gratioso sguardo. Circa la voce consiste nel gratioso parlare, nel quale spetialmente si ricerca il saporito sale delle saggie, soaui, angeliche parole, e però disse Quintiliano lib.6. cap. 3. che la Venustà è quella cosa, che si dice con vna certa gratia. Venustum est, quod cum gratia quadam, & Venere dicitur. Et nei x.lib. capitolo primo dille. Isocrates omnes dicendi Veneres secutus est. Volendo esprimere, che Isocrate hebbe nel dire ogni gratiosa maniera. Tutte le sudette parti della Venustà vengono considerate più volte dal Petrarca nel caro oggetto dell'aniata Laura: confiderò il grato colore di gratia, & di dolcezza pieno in quello quadernale.

> Tosto che del mio stato fussi accorta, A me si volse in sì nuouo colore, Ch' haurebbe a Gioue nel maggior furore Tolto l'arme di mano, & l'ira morta.

In quel terzetto poi confiderò il candido colore del volto, la biondezza delle capello, la negrezza delle ciglia, lo splendore de gli occhi, la bianchezza delli denti, & la rossezza delle labora, colori che arrecano gratia, & Venustà, quando con proportione composti si ritrouano tutti in un suggetto.

Latesta or sino, & calda neue il volto, Hebeno i cigli, e gl'occhi eran due stelle Ond'Amor l'arco non tendeua in fallo.

Perle, & rose vermiglie. Et quelche, segue.

Considerd il gratioso moto, e Iguardo, quando disse.

Et nel sonetto in qual parte del Cielo considerò insieme con lo sguardo il gra tioso parlare se'l dolce riso.

## ICONOLOGIA

Per diuina bellezza indarno mira
Chi gli occhi di costei giamai non vide
Come soauemente ella li gira.
Non sà com' Amor sano, & come ancide
Chi non sà come dolce ella sospira,
E come dolce parla, e dolce ride.

Enel seguente Sonetto.

Amor, & io sì pien di merauiglia, Come chi mai cosa incredibil vide Miriam costei, quando ella parla, o ride.

Nell'altro Sonetto confiderò medesimamente il gratioso passo, & moto del

piede, & il soque parlare.

Lieti fiori, & felici, & ben nat'herbe, Che Madonna passando premer suole, E del bel piede alcun vestigio serbe.

În queste parti dunque, nel colore, nel moto, nel riso, nello sguardo, e nel parlare consiste la Venusta, che rende gratia alla bellezza, perciò l'habbiamo vestita di cangiante composto di varij colori, per la varietà delle gratie, che si ricerca in vn bello oggetto, accioche habbia vna compica bellezza. Perche secondo il Platonico Ficino, la bellezza è una certa venustà, & gratia, la quale il più delle volte si deriua spetialmente da vno adornamento, & eleganza di più cose: & è di tre sorti. Primieramente per l'ornamento di più virtù si forma la gratia negli animi: secondariamente per la concordia, & proportione de colori, & linee nasce ne li corpi la venusta, e la gratia terzo venusta, e gratia parimenti gran dissima nasce dalla consonanza della voce, e della dolce armonia delle parole, fiche di tre sorti è la bellezza, dell'animo, del corpo, & della voce. La bellezza dell'animo si gode con la mente, la bellezza del corpo con gli occhi, la bellezza della voce con le orecchie; Onde l'istello Ficino in Platone de Pulcro, dice, Pulcru este gratiam quandam, que animum per mentem, visum, & auditum mouet, & allicit, oue in sostanza concluder si deue, che la bellezza consiste in. vna certa gratia, & Venustà, che commuoue, e tira l'animo mediante la mente l'occhio, e l'vdito, tutte queste tre sorti di bellezza, nellequali vnite insieme apparisce la gratia, & la Venusta, sono dal Petrarca mediante specialmente la virtu, che forma la gratia ne gli animi, in quel Sonetto.

O d'ardenre virtute honesta, e bella Alma gentil. Et in quello che comincia.

Chi vuol veder.

Vedra's arriua a tempo, ogni virtute
Ogni bellezza, ogni real costume,
Giunti in vn corpo con mirabil tempre.

Nel Sonetto. Amor con la man destra.

Fama, honor, & virtute, & leggiadra Casta bellezza in habito celefte Son le radici della nobil pianca. Et nel Sonetto. Voglia mi sprona. Nel cui primo terzetto particolatmente. sono raccolte tutte le tre sudette sorti di bellezza dell'animo del corpo, & della voce, nelle quali è la Venusta, & gratia.

Virtute, honor, bellezza, atto gentile, Dolci parole a i bei rami m'han giunto. Oue soauemente il cuor m'inuesca.

Virtute, honor, ecco la bellezza dell'animo, che ne gli animi concilia la gratia. Bellezza, atto gentil; Ecco la gratia del corpo. Dolci parole; ecco la gratia della voce.

A i bei rami m'han giunto.

Oue soauemente il cuor m'iuuesca; ecco la possanza della gratia, che innesca, commuoue, alletta, e tira l'animo per mezzo della mente, l'occhio, e-

l'vdito .

La gratiosa Venusta, dice Platone nelle leggi, che si conuiene più alle semine. Venustum autem, modestumo; magis seminis esse accommodatius: quindi è, che M. Tullio per l'ordenario Platonico nel primo degli ossitij dice. Venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Dobbiamo pensare, che la venusta sia cosa da semmina, la degnità, e grauità huomo: ma è da credere, che vogliano intendere d'vna certe delicatezzi, morbidezza, e modestia seminile, non che la Venusta, e gratia stia male in vn'huomo, perche vn'huomo senza venusta, e gratia sarà disgratiato: anzi la Venusta & gratia rende l'huomo grato, e giocondo, ancorche brutto sia. Visse era desorme, nondimeno coa la sua Venusta, e dolce persuasione s'acquistaua gli animi di tutti i Greci, e coa la sua gratiosa faconda puote anco fare innamorar di se le Dee, come di lui teassisca Quidio.

Non formolus erat, led erat facundus Vlysles. Et tamen æquoreas torsit amore Deas.

· Quinto Roscio Comedo era guercio, e brutto d'aspetto, ond'egli per coprie la deformità sua su il primo, che vsatte comparire in Scena con la maschera: ma il popolo voleua più tosto vederlo, & voitlo smascherato, perche oltre la dolce pronuntia, haueua vna singolar venustà, & gratia nel moto, e nel 'attione in esprimere con gratiofi gesti, & mutatione di viso diuersi affetti: nora se in brutto corpo cagiona la venusta con grato affetto, tanto maggiormente cagionerà più grato effetto in vn bello : & però niuno certo afferma: d, che ad vn'huomo non si conuenghi la venusta: purche non sia di quella esseminata: ma di quella virile, che habbiamo veduta essere in Montign, Panicarola, che con la bellezza del corpo haueua accompagnata tanta venust die gratia nel dire, che sariamo sta stati ad vdirlo senza prendere dalla mattina alla sera altro cibo, che la sua facondia: & più di quattro volte veduto habbiamo il Tasso starlo ad vdite auanti il Pergolo in piedi a becca aperta senza muouerfi mai, effetti della Venustà, & gratia, che incanta le persone, & rapisce gli animi. Si come l'animo d'Alcibiade restaua incantato dal parlar di Cocrate con tuttoche se 220 Filosofo,& brutto fusse: percioche solea dire Alcibiade, ch'egli rimareua più addolotto dalle parole di Socrato, che dalla soane meledia di Marsia, e Chimpio ecce musici: tanto vehemente, & efficace la sua gratiosa nelle parole, & gesti; la quale gratia è da tutti gli Oratori affai commendata: ne solamente la dolce gratia del dire, ma la bella Venustà del volto, & della persona è commendabile in vn huomo. Plutarcho celebra il gratioso volto di Pompeo, che perueniua la gratia del suo parlare, Vultu initio præditus suit non mediocriter gratioso, qui præueniebat eius orationem : seguita . poi dire, che tutte le sue Veneri, cioè gratie piene di grauità erano con humanità congionte, & nel vigore, & fiore della giouentu senile riluceua vna regia maestà. Suetonio in Augusto cap. 79. loda la bellezza, & la venustà della sua presenza. Forma fuit eximia, & per omnes ætatis gradus venustissima; di tal venustà per tutti i gradi d'età vien anco da Greci lodato Alcibiade. M Tullio istello loda il volto, che arreca dignita, & venustà insieme. Vultus multum affert tum dignitatem, tum Venustatem. Taiche la Venustà in vn huomo è lod bile, e conueneuole: Nella donna non ne ragiono, poiche più tosto si amerà vna men bella, che sia virtuosa, gentile, gratiola nel camminare, ragionare, & conuersare, che vna più bella di volto, fenza venultà, senza virtù alcuna, rustica nel procedere, sciocca nell'andare, & infipida nel parlare.

Habbiamo cinta la nostra figura della venusta col sudetto cingolo da Greci chiamato cesto, ouero baltheo, che Venere di natura Madre d'ogni Venusta, & gratia portar solea per comparire gratiosa, nel quale vi era tanta virtà, che negli amorosi sdegni placaua per fine l'iracondo, e suribondo Marte, & col medesimo Giunone riceuutolo impresto da Venere puotè placare l'Altitonante Gioue: scherzò gratiosamente sopra ciò Martiale nel 6. lib. volendo lodar Giulia di gratia, & bellezza, a cui disse, ch'era tanto bella, & gratiosa, che da lei Giunone, e Venere istessa sarebbe venuta a dimandare impresto il gratioso cingolo.

Vt Martisreuocetur amor: summiq; tonantis. A te Iuno petat cestum, & ipsa Venus.

Questo pretioso cingolo è descritto, sicome l'habbiamo figurato da Hometo nel xiii. della sua lliade, oue a Giunone Venere l'impresta.

A pettoribus soluit acu pittum cingulum.

Varium: ibi autem in eo illecebra omnes satta erant.

Ibi inerat quidem Amor, & desiderium, & colloquium

Blandiloquentie, qua decepit mentem valde etiam prudentium,

Hoc ei impojuit manibus, verbumq; dixit, & nominauit,

Accipe nunc hoc cingulum, tuoq; impone sinui.

Contextum varie in quo omnia satta sunt, neq; tibi puta

Inessicax suturum esse, quodcunq mentibus tuis cupis.

Apparisce da questo testo d'Homero, che in detto cingolo vi erano ricamati a ponta d'aco Amore, i desiderij, e la soaue eloquenza del parlar dolce. Amore l'habbiamo presentato con la solita imagine di fanciullo alato, i desiderij con le faci ardenti, i quali sono quello, che a guisa di facelle accese ardeno continuamente i cuori degli amanti. La soaue eloquenza, & il dolce parlare col caduceo di Mercurio riputato da Poeti padre della eloquenza, & ancora capo delle gratie, come dice il Giraldo nel Sintagmate xiii. Mercurium insuper

veteres gratiarum Ducem constituerunt. E però Luciano antico Filosofo nel dialogo d'Apolline, & Vulcano dice, che Mercurio rubbò il cingolo a Venere, dalla quale fù abbracciato per la vittoria, che riportò mediante la sua gratia: ne senza cagione gli Atheniesi posero ( per quanto narra Pausania ) nell'andito della rocca la statua di Mercurio insieme con le gratie. Siche il Caduceo, come il rumento di Mercurio serue per simbolo della soaue eloquenza, e della gra tiosa facondia del parlare: nel qual cingolo Homero ci volse dare ad intendere la forza della gratia, senza la quale la beliezza non val niente: bella era Venere, ma senza il cingolo simbolo della gratia non poteua addolcire, & allettare Marte; bella era Giunone, ma senza il cingolo di Venere, cioè tenza la venusta, & gratia non potè mitigar Gioue, mediante laquale pur lo mitigo, ficome Venere Marte, volendo inferire, che la bellezza congionta con la gratia può adescare ogni persona, ancorche sia di fiero cuore, come Matte, e d'animo sublime,& alto come Gioue; ma che la bellezza non ha questa virtù senza la gratia, laquale induce Amore, & desiderij con la soauità del parlare nelle menti de' più prudenti huomini, allettandoli in tal maniera, che si ottiene da loro ciò, che fi sà deliderare .

Libanio Filosofo Greco sopra il cesto, e sopra la rosa finge un bellissimo scher zo rifegnato da Angelo Politiano nella Centuia prima cap, xi, & narra che Pallade, & Giunone, essendo comparite auanti il pastore Giudice delle bellezze loro, dissero a Venere, che si leuasse il detto cingolo, perche le daua tanta gratia che incantaua le persone: rispose Venere, ch'era contenta di deponerlo, ma che era ben douere, che se vna di loro haueua il Murion d'oro, & l'altra vna diadema pur d'oro, ch'ella ancora si procaciasse qualch'altro adornamento gratioso; rimater d'accordo Pallade, e Giunone. Venere discostatasi da loro se n'andò in vn bellissimo prato, oue colse gigli, viole, & altri fiori per addornarsene, ma passando auanti sentì l'odore della rosa, alla quale accostatasi, vedendola sopra. ogni altro fiore bella, & gratiofa, buttò tutti gli altri, e fecesi vna corona di rose, con la quale compari auanti il Giudice, ma Pallade, & Giunone vedendola. oltra modo, con tal corona dirose gratiosa, non aspettorno il giuditio, ma ammedue si chiamarono vinte, & corfeto ad abbracciar Venere, & baciar la corona di role,& postafela ciascuna sopra il crine loro di nuono la ripotero in capo a Venere, da questo noi ci siamo mossi ad incoronare la Venustà con corona di role,& con ragione inuero, perche la rosa per la venusta sua è regina delli siori, ornamento della terra, splendor delle piante, occhio de fiori, questa amor spira, & Venere concilia, & sopra tutti i fiori porta il vanto, sicome più gratiolamente di ciascun Poeta de' nostri tempi col suo dolce canto nella gara de' fiori definisce il Murtola. Anacreonte Poeta Greco la reputa honor delle gratie.

Rosa, flos, odorque dinum; Hominum rosa est voluptas.

Decus illa gratiarum.

Conviensi dunque alla Venustà, perche la rosa dedicata da Poeti a Venere è simbolo della gratia, & della bellezza, nella quale se si deue sicercare, secondo i Platonici le tre sudette parti, che rendeno gratia, cioè la Virtu, il proportionato colore, & la soavità della voce, certo, che nella rosa vi è simbolo di tutte.

queste parti, vi è la virtù sua in confortare i corpi nostri con tante sorti di liquori di rose, vi è il color grato incarnatino misto di bianco, e di rosso, come singono i poeti sparso dal sangue di Venere sopra la rosa già totalmente bianca: vi è
la sua fragranza di odore simbolo della soauità della voce, attesoche tengono alcuri Filosofi, che l'odore, ed il colore della rosa deriui dalla gratiosa stella di Venere: quindi è quel prouerbio, Rosa soqui, e poeticamente dicesi, che Venere parli con bocca di rose. Virgil. nel 2, dell'Eneide.

Roseog; hæc insuper addidit ore.

Cioè, con bocca gratiola, per la soauità del parlare. Il Petrarca.

Perle, e rose vermiglie, oue l'accolto Dolor sormana ardenti voci, e belle.

Ed vn'altra volta;

La bella bocca, angelica di perle Piena, e di rose, e di dolci parole.

Oue in tal tenore esprime il Petrarca vna bocca al tutto gratiosa, pigliando le perle per li candidi denti, e le rose per le vermiglie labbra, da' quali vsciuano pretiosi detti esposti con soaue eloquenza, & gratia di parlare. Torquato Tasso ancora.

E nella bocca, ond'esce aura amorosa, Sola rosseggia, e semplice è la rosa.

L'Helicriso, che porta in mano, è vn fiere così nominato da Helicrisa Nini fa, che primiera lo colle, per quanto scrisse Themistagora Efesio, ma io tengo, che sia detto, perche il suo nome è composto da Helios, che significa Sole, è da Chrysos, che significa oro, attesoche l'on brella di questa pianta piena di pen denti corimbi, che mai non si purrefanno, quando è percosta da' raggi del Sole, risplende come susse d'oro, la onde si constumaua da' Gentili incoronarne gli Dei, ilche con grandissima diligenza osseruò Tolomeo Re di Egitto, sicome na ta Plin, lib. 21. cap. 25. oue dice, che ha i fusti bianchi, e le frondi bianchiccie simili a quelle dell'abrotano, e più sopra nell'vndecimo capitolo, dice, che che l'Helicriso ha il fiore simile all'oro, la foglia gentile, & il gambo sottile, ma sodo: e questo sia detto, perche si sappia, come s'habbia a figurare, e per mostrare la lua forma essere differente dal Chissanthemo, e dall'Amaranto, percioche, se bene con tali nomi è stato anco chiamato l'Helictiso, come riferisce Dioscoride lib. 4. cap. 59. nondimeno la forma è differente, come si comprende dalle figure imprelle dal Matthiolo suo Espositore: Habbiamo dato questo fiore in mano alla Venusta, perche è sior gratioso, che prende il nome dall'oro, e dal Sole,totto li cui raggi, è vago, e lucido come l'oro; nè più gratiofa vna cosa dir si può, che quando è risplendente, e lucida, come l'oro ripercosso dal Sole: di più hanno offeruato gli inuestigatori de' naturali secreti, che questo siore rende la persona graciosa, a tellerne ghirlande portate nella guisa, che dice Plinio, ed Atheneo autore Greco antichiismo, il quale nel XV. libro cosi lassò scritto. Ad gratiam, & gloriam vitæ pertinere si quis se coroner Helichryso. Vale alla gratia, e gloria della vita, se alcuno s'incorona con l'Helicristo. Tiene dunque in mano questa nostra figura della Venusta l'Helicriso, come simboso della gratia, & della glori a popolare, perche chi ha in se venustà, & gratia, ha per l'ordinatio anco ra appresso gli altri applauso, sasto, gloria, sauore, & gratia, & perche la Venusta concilia la gratia, mediante la quale si ortengono le cose, s'è detto da' Latini pieno di Venustà, & soitunato vio, che gli siano succedute bene le cose, secondo la sua intentione. Patisso nell'atto quinto dell'Hecira essendogli successe suor di speranza cose bramate circa la moglie disse:

Quis me est fortunation ? venustatisq; adeo plenior ?

Per lo contrario inuenusto s'è detto vno, che sa disgratiato, al quale non succedono cose desiderate: l'altro Pansilo rell'Andria Scera quinta,

Atto primo parlando delle no zze, che non desideraua, dille,

Adeon' hominem este inuenustum, aut infelicem quemquam vt ego sum? Ecci niuno huomo cosi inuenusto, disgratiato, ed infelice, come son io? onde chi ha in se gratia, chiamar si può felice, perche truoua anco facilmente presfo altri fauori, & gratia, di che facciamo simbolo l'Helicrisio, il quale come fiore nobile, vago, & gratiolo, può essere d'ornamento, vaghezza, & graue a chi lo porta, non che veramente questo fiore possa, come dicono i suddetti Autori, fare acquistar gratia, & fauore; Sicome gli I 1diani scioccamente teneuano, che la rosa potesse sar conciliare gratia appresfo i Principi, ciò e stolta vanità. Vanità sin ilmente è di coloro, che pensano, la lepre faccia gratiose quelle persone, che mangiano della sua carne, ne poco marauigliomi di Pierio Autere graue, che lo affermi, & s'affatighi di persuadere altri a crederlo, corrompendo il testo di Plinio nel 28. lib. capitolo decimonono, oue dice Plinio. Somniosos fieri lepore sun pto in cibis Cato arbitratur. & Pierio in vece di, somniolos, vuol più tosto leggere, formosos. Plinio vuol dir secondo Catone, che la carne del lepre fa le genti sonnacchiose, & Pierio vuole, che faccia le genti gratiose, & belle, & soggiunse;

Vulgo etiam persuasum conciliari ex eo corpori gratiam.

E oppinione del vulgo, che dia gratia alli corpi, detto preso da Plinio, ma non l'arreca lealmente intiero, perche Plinio lo mette per disprezzo, rigittando in quanto a se, simile solle oppinione.

Vulgus, & gratiam corpori in seprem dies friuolo quidem ioco,

Cioè, il volgo crede, che amangiare il lepre dia per sette giorni gratia con ischerzo inuero frinolo: quasi dica, che sia vna baia; ma Pierio quasi che tale oppinione susse. Laquale nen si deue, per l'antica, & sciocca persuasione del volgo, che topra niuna certa causa, & ragione si sonda, rappresentare sotto sigura del lepre, & se in quelli medesimi tempi, mentre la detta persuasione era nel volgo spassa, come da saui schernità, non si truova da niuno Autore teruto il sepre per simbolo della venustà, tanto meno adesse tener si deue, poiche il volgo d'hoggidì non ha simile diceria.

From the

Sivela

ICONOLOGIA

Sì vale Pierio in fauor suo di vna sigura di Filostrato, che dipinse sotto vn arbore di melo i Pargoletti Amori, che scherzauano con vn sepre, ma ciò non ha,
che sare con la Venusta, poiche di simili scherzi, mille si veggiono in fregi posti nelle sacciate di case, e Palazzi, in Giardini di Roma pargoletti Amori, e
sanciulli, che scherzano con capre, martini, & altri animali di giuoco: cita anco per testimenio Martiale nell'Epigr. scritto a Gellia nel 4. libro.

Si quando leporem mittis, mihi Gellia dicis; Formosus septem Marce diebus eris: Si non derides: si verum Gellia narras Edisti nunquam Gellia tu leporem.

334

In quanto che i pargoletti Amori non volessero serir la lepre con dardi, o saet te; ma pigliatla viua, come soauissima offerta a Venere: soauissima a Venere disse Filostrato, non perche nella sepre sia simbolo di Venustà, ma perche è ani male secondo, Venereo; anzi Filostrato in detta sigura apertamente giudicar per sciocchi quelli amanti, che tengono nella sepre sia forza d'incitamento di Amore; Inepti autem amatores, amatorium quoddam senocinium in ipso esse existima uerunt: però in darno anco cita Pierio Martiale nell'Epigramma

scritto a Gellia nel quarto libro. Si quando leporem, &c.

Ma in questo Martiale si burla di Gellia donna brutta, la quale gli mandò a donare vn lepre, con dire se mangiasse di quello egli sarebbe bello, e gratioso per sette giorni: a cui Martiale, tenendo ciò per scioccheria, rispose, Gellia, se tu non burli, se tu dici da vero, tu mostri non hauer mangiato lepre; perche sei sempre brutta. Fà mentione anco Pierio di Alessandro Seuero, ch'era gratioso Imperadore, e mangiaua spesso de' lepri, ma certo, che la gratia non procedeua dal cibar di lepre, ma dalla gratia sua naturale: mangi vno, che non sia di natura gratioso, quanti lepri, che vuole, che mai non sarà acquisto di gratia alcuna: la gratia è data gratis dalla Natura, ne si può comprare, ne acquistare con rimedis, e cibi conditi. Arreca oltracciò Pierio certi versi d'vn l'oeta, che scherzò sopra il sudetto Imperadore, pigliando materia dal suo gratioso lepore, e dal lepre, che spesso mangiat solea, quasi che il lepore, e la gratia dell'Imperadore procedesse da' lepri mangiati.

Pulcrum quod vides esse nostrum Regem, Quem Syrum sua detulit propago, Venatus secit, & lepus comesus, Ex quo continuum capit leporem.

Ma Lampridio nella vita di lui dice, che l'Imperadore essendogli mostrati detti versi rispondesse in greco per disprezzo del Poeta con tal sentimento.

Pulcrum, quod putas elle vestrum Regem

Vulgari miserande de fabella, Si verum putas esse, non irascor,

Tantum tu comedas velim lepusculos,

Vt fias animi malis repulsis,

Pulcher, ne inuideas liuore mentis.

Ne' quali vetti chiama milerando il Poeta, che si mouesse a credere, dalle volgar

che per

volgar diceria, ed opinione, ch'egli fusse bello, perche mangiasse lepri . Se tu credi questo, risponde l'Imperadore, io non me n'adiro, solamente voglio da te, che mangi ancor tu lepri, accioche scacciati i mali affetti dell' animo dinenti gratiolo, e non m'habbi più inuidia, dal tenore di tale risposta, si conosce, quanto l'Imperadore tenesse per cosa ridicola quella volgata diceria, perloche chiama il poeta miserando, e meschino: L'Imperadore, se mangiaua i lepri, li mangiaua non per diuentare gratioso, che già era di natura, ma perche gli gu-Raua il lepre, ch'egli stesso pigliaua nella caccia, della quale molto si dilettaua, come scriue Lampridio. Che i poeti habbiano scherzato sopra il lepte, ed il lepore, lo hanno fatto per lo pronto bisticcio, che se ne forma. Si non visedere leporem, ade leporem; diffe vn'altro poeta ad vno, che staua a tauola, ne mangiaua del lepre, che vi era, ne diceua niente: ma questa conformità di voce detta Annominatione, o Paronomasia, non basta ad includere il simbolo del lepore, e della gratia : perche il lepre non si forma dal lepore, ne il lepore dal lepre, ma si dice lepus, quasi sit leuipes, perche è leggiero di piede, come tiene Lucio Elio presto M, Varrone lib. 3. de re rustica cap. 12. ouero come più toflo vuole Varrone è detto dall'antica voce Greca Eolica, leporin, perche è simo di naso Liporis, ouero Liporrhis, significa simo, per quanto n'auuertisce Gioseppe Scaligero: ma il lepore della gratia, e venuttà non si deriua da simili voei , diverse di fignificato : dunque per niuna via, ne per etimologia, ne per naturale intrinseca virtù, ne per vaga estrinseca sembianza, il lepre, che più tosto brutto è, può seruire per Gieroglifico della Venustà, e gratia; alla quale habbiamo dato noi la corona di rofe, e l'Elichriso fiori al tutto belli, vaghi, e leggiadri, che spirano tanta soauità, e gratia, che diedero occasione a gli antichi di pensare, che fussero atti allo acquisto della gratia; i quali, come gratiosi fiori possono arrecare adornamento, e gratia a chi li porta, perche la gratia naturale viene accresciuta da gli artifitiosi adornamenti, però fingesi conforme al verifimile da Libanio, che il Murione d'oro desse gratia a Pallade, e il diadema a Giunone, per questo anco Venere di natura bella, e gratiosa portar volle il detto cingolo ricamato, e scelse la corona di role per comparire più gratiosa con simili artifitiosi adornamenti, iquali si conuengono a Dame, ma però seruati i ter mini dell'honestà, e modestia, essendo disdiceuole ad honorate Dame lassarsi trasportare dal souerchio desiderio di farsi vedere belle, e gratio se con superbi, e lasciui abbellimenti, non piacque ad Augusto Imperadore, ancorche tacesse, di vedere vn giorno Giulia sua figlia con habito più licentioso, che non si conueniua: la vidde poscia il di seguente adornata più modestamente, allhora egli abbracciandola disselejo quanto è più lodeuole questo habito in vna figlia d'Au gusto, che quello di hieri: e se bene essa rispose, hoggi mi sono adornata per gli ecchij di mio Padre,e hieri per gli occhij di mio marito, nondimeno si conuerria più alle Dame andare adorne in guisa tale, che hauessero da piacere più totto a gli occhii de' padre, che a gli occhij de gli huomini. A Caualieri poi in nelsun modo conuengonsi gli artifitiosi adornamenti, se non tanto, quanto comporta la virilità cauallereica, perche la bellezza virile poco deue effer coltiuata, Ouidio. Fine coli modico forma virilis amat. Natcondanfi quelli Caualieri,

che per parer gratiofi pongono cura, ed arte particolare di spassegiar suora con ciuffi, ricci, e vestimenti lasciui, e profumati, affettando tanto il portar della vita, i gesti del volto, con istorcimenti di testa, e ghigni sforzati, il parlar melato con parole stentate, e studiate, che in vece di gratiosi diuengono più tosto con la loro affettatione odiofi, inuece di virili, effeminati, morbidi, e delicati, pen sano d'essere stimati, e lodati, ma sono sprezzati, e biasimati: Sicome il Causliero Mecenate, le ben da' Poeti per la sua liberalità celebrato, da Seneca Filosofo per la sua affettatione vilipelo nella Epistola 112, oue dice, Quomodo Macenas vixerit, notius est, quam vt narrari nunc debeat, quomo do ambulauerit, qu'im delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere voluerit. Quid ergo? non oratio eius æque soluta est, quam ipse discinctus? non tam infignita illius verba funt, quam cultus, quam comitatus, quam domus, quam vxor? E più aballo. Mæcenas in cultu luo quid purius amne, filuisq; ripa comantibus, vide vt alueum lintribus arent, versoq; vado remittant hortos: quid si quis femina cirro crispat, & labris columbatur? sono questi affettati Caua ieri spiaceuoli a tutti, eti mdio a' loro affettionati. Dispiacque ad Augutto l'affettato parlare dell'istesso Toscano Mecenate, ancorche per altro da lui fusse amato, per quanto si narra da Suetonio nel cap. 86. nella vita d'Augusto, e da Macrobio in quel tenore de lettera inferta nel primo libro de Saturnali cap 4. nella quale facendosi beffe della sua affettatione dice. Sta sano mele delle genti, meluccio, auorio di Toscana, Lasero Aretino, Diamante del Mar inferiore Tirrheno, gioia Tiberina, Smeraldo di casa Cilnia, Diaspro de' figoli, brillo di Porsenna habbi il carbonchio, accioche possi congregare tutti i fomenti delle adultere. In questa maniera i Caualieri, che vogliono affettare la Venustà, e gratia, con artificiosi componimenti di persona, d'habito, e di parole. vengono scherniti, e burlati per fino dalli propijamici, con gran perdita di riputatione, e gratia apprello ogni persona graue, e prudente.

L'augelletto, che nella finittia mano della nostra figura si tiene, da' Greci, e dal nottro Plinio chiamato linge non è altrimenti la cod. zinzola da'latini detta Motacilla, sicome malamente alcuni autori hanno tradotto in Pindaro, in Suida, e l'interprete di Theocrito nella Farmaceutria, errando insieme con loro molti altri principali scrittori, tra' quali Gregorio Giraldi Syntogmate 8. Natal de' Conti nella Mithologia lib. 8. cap. 18. El'Alciato nell'Emblema 178 Erra parimenti Thedoro Gazza a dir, che la linge dal volgo sia chiamata torquilla, e da gli Antichi Turbo, come ne auuertisce Gio. Battista Pio ne gli annotamenti capit. 2. chiamasi rettamente da alcuni Torcicollo, perche l'linge è vn'augelletto, che torce il collo, ttando fermo il rettante del corpo, secon do Aristotile nel 2. lib. cap. 12. de natura d'Animali, doue ragiona delli spartimenti delle dita, dice ndo, che tutti gli augelli hanno 4. dita tre dauanti, vno dietro, pochi hanno due dita diuite per ogni banda, come ha l'augelletto linge, grande poco più del fringuello, di color vario, ha la lingua fimile a quella delle serpi, la caua fuora quattro dita, e di nuono la ritira dentro, torce il collo contro di se, tenendo il resto del corpo quieto. Paucis quibusdam verinque bini vt auiculæ, quam lyngem vocant: hæc paulò maior frigill. est, colore vario

haber

habet sibi propriam digitorum, quam modo dixi, dispositionem; & singuam serpentibus similem; quippe quam in longitudinem mensura quattuor digitorum porrigat, rursumq; contrahat intra rostrum; collum etiam circumagit in auersum, reliquo quiescente corpote modo serpentum: E questo è il testo d'Aristotele, al quale aderisce Plinio lib. xi. cap.47. oue scorrettamente alcuni scriuono Lynx, in vece di synx, e Lince in vece di singe. Synx sola vtrinque binos habet: eadem linguam serpentum similem in magnam songitudinem porrigit a circumagit collum in aduersum se, vngues ei grandes ceu Grachulis. Certo, che la Motacilla, ouero codazinzola non ha le dita distinte a due per ogni parte; ma tre dauanti, e vno dietro, ne distende la lingua suora in lungo quattro dita, ne gira intorno il collo contro se, stando serma nel resto, come sa l'linge;

poiche quell'altra, come squassa coda muoue la coda.

Fingesi da' fauolosi Autori, che l'lingesfusse una Donna conuersa in augello da Giunone, perche có certi incanti fece innamorar Gioue suo marito della figlia d'Inacho chiamata lo, come riferisce Zezze, ed altri, se ben l'interprete di Teoerito dice, ch'ella fece quell'incanto per tirar Gioue ad amore verto di lei ftef-12. Callimaco la finge figlia d'Echo, attri figlia di Pitho riputata da' Gentili Dea della persuasione. Findaro Poeta greco nella Pithia ode 4. que canta la vittoria eurule d'Arcesilao Cireneo, finge, che Venere porto dal cielo in terra questo gratioso augelletto, e che lo dono a Giasone, per sar innamorar Medea. Domina autem velocissimorum telorum versicolorem Motacillam, e calo cum alligas let rota quatuor radiorum indisfolubili furiosam auem Cypris attulir primum ad homines, supplicatricesq; incantationes docuit sapientem Aesonidem, ve Medex eximeret reuerentiam erga parentes, desiderabilisque Gracia ipsam in pectore ardentem versaret flagello persuationis. Per tal cagione sù da gli antichi Greci tenuta idonea a gl'incantamenti amoroli . Theoctito nella Farma. ceutria Edillo secondo introduce Sineta Ninfa innamorata di Delfide Mindio concantando.

Sicut hanc ceram ego, Deo adiuuante, liquefacio, Ita præ amore statim liquescat Myndius Delphis, Vtq; voluitur hic æneus Orbis opè Veneris, Eic ille voluatur ante nostras fores, Iynx trahe tu illum meam ad domum Virum.

Ilquale vitimo verso è intercalare nella detta Egloga. E perche finsero li poe ti Greci, che in questo augelletto susse natiua sorza d'amoroso incitamento, quindi è, che communemente appresso i Greci per metasora, si chiamano lynges tutte le gratiose cose, che incitano ad amore, e che sono atte a persuadere, per vigore della gratia, e venustà: Zezze le parole gratiose le chiama, Verborum lynges, perche le parole tirano gli animi, ancorche duri, e dissicili a piegarsi, & d'Helena dicono i Greci, che haueua cosi potente linge, cioè cosi potente gratia, e Venustà, che allettaua Priamo istesso, Re di Troia, ancorche conoscelle, ch'ella eta la ruina del suo Regno, ne si poteua conesso lei adirare, ma con paterno amore la chiamaua siglia: e Suida narra di Cleopatra, ch'ella pensaua di poter adescare, e tirare all'amor suo Augusto Imperadore con la medesima linge,

cioè

ICONOLOGIA

338

cioè gratia, e venustà efficace con la quale a desio, e tirò Cesare, e M. Antonio, Hora, se ripigliamo il mistico parlar di Pindaro, che Venere portasse dal Ciele l'linge, fotto adombrata figura, chiaramente vedremo espresso, che la Venustà, e gratia è dono particolar del Cielo, e della Natura, donata poi a Giasone, che fu bello, e nobile Caualiere, accioche potesse commuouere ad amore Medea, e persuaderla contro la voglia del Re de' Colchi suo padre, e della Regina madre a pigliarlo per suo spoto, come fece; si manifesta, che la nobiltà, e la bellezza non ha vigore di disponete gli animi senza la gratia, però Suetonio mostra di sprezzare la bellezza di Nerone Imperatore, perche era senza gratia, e come priuo di amabil gratia, e colmo di odiofi costumi era da tutti odiato; ilche non auuiene in quelli, che hanno venustà, e gratia, laquale è di migliore conditione, che la bellezza; perche la bellezza per se stella non ha vehemenza di allettare gli animi senza la gratia, ma la gratia, e venustà ha anco efficacia gran de senza la bellezza, sicome habbiamo di sopra mostrato con l'essempio d'Vlisse, Socrate, e Quinto Roscio, i quali ancorche brutti, mediante la gratia, e venustà loro tiravano a se gli animi delle persone, e saceuano acquisto dell'altrui gra tia. Onde prouerbialmente dicesi. lyngem habet. D'vno, che habbia tal gratia, e venusta, che pare, che incanti le persone, e le sforzi ad amarlo; però presso di noi la linge è simbolo, e figura della forza, ed efficacia della gratia, e. Venusta.

## VENTI.

Eolo Re de' Venti .

H VOMO con vn manto regio, è veitito con l'alia gli homeri, e capelli rabbuffati, cinti di vna corona, le guancie gonfie, e con ambe le mani tenga in fiera attitudine vn freno.

Si dipinge, che porti la corona, & il freno, percioche i Poeti lo chiamano Ro

de venti, e per quanto riferisce il Boccaccio lib. xiii. cosi.

Venne in Eolia alla Città de' Venti,
Oue con gran furor son colmi i luoghi,
D'Austri irati, quinci in la gran caua
Eolo preme i saticosi venti,
E la sonante Tempe, e come Rege
Pet lor legami, e gli raffrena chiusi.
Ou'essi disdegnosi d'ogni intorno,
Fumano, ed alto ne rimbomba il monte.

I Vergilio ancor descriuendolo nel primo dell'Eneide, cosi dice.

Talia flammanti, secum Dea corde volutans
Nimborum in patriam, loca seta surentibus austris
Aeoliam venit, hic vasto Rex Aeolus antro
Luctantes ventos, tempestates si sonoras.
Imperio promit ac vinclis, & carcere frenat
Illi indignantes magno cum murmure montis
Circum claustra fremunt; cessa sedet Aeolus arce.
Sceptra tenens, mollity; animos, & temperat iras.

E O L O,

Come si possa dipingere d'altra maniera.

TIVOMO in habito di Re, con vna fiamma di fuoco in capo, terrà con

I vna mano vna vela di Naue, e con l'altra vno Scettro.

Si rappresenta in questa guisa, perche Diodoro Siculo nel 6. libro delle sue. historie dice, che Eolo regnò nelle Isole chiamate da gli antichi dal suo nome, Eolie, che sono nel mare di Sicilia, e su Re giustissimo, humano, e pietoso, ed infegnò alli Marinari i'vso delle vele, e con la diligente osseruatione delle siamme del suoco conosceua i Venti, che doueuano tirare, & li prediceua; onde hebbe luogo la fauola, che egli era Re de' Venti.

VENTI.

A NCORCHE di molti venti si faccia mentione, nondimeno quattro fono li principali, e di questi faremo pittura, i quali rossimo dalle quattro parti del mondo ciascuno dalla sua parte; ed Ovidio nelle Metaniorsosi di lora così dice, mettendo ciascuno al suo luogo nel libro primo.

Euro verso l'Aurora il regno tolse,
Che al raggio mattutin si sottopone.
Fauonio nell'Occaso il seggio volse
Opposto al ricco albergo di Titone,
Ver la fredda, e crudel Scitia si volse
L'horribil Borea nel Settentrione.
Tennel'Austro la terra a lui contraria,
Che di nube, e di pioggie ingombra l'aisa.
E V R O.

H VOMO con le gote gonfiate, con l'ali a gli homeri, di carnagione mo resca, hauerà in capo vn Sole rosso,

Questo vento softia dalle parti dell'Oriente.

Si dipinge di color nero, per similitudine de gli Ethiopi, che sono in Leuante, donde egli viene, & così è stato dipinto da gli antichi.

L'ali sono inditio della velocità de' venti, e circa l'ali questo basterà per di-

chiaratione di tutti gli altri venti.

Si rappresenta col Sole tosso in cima del capo, perche se il Sole quando tramonta è rosso, ed infocato, mostra, che questo vento ha da sossiare il di, che vien dietro, come mostra Vergilio nel libro primo della Georgica scriuendo li segni, che ha il Sole delle stagioni, dicendo.

Caruleus pluuiam cenunciat igneus Eurus.

# FAVONIO, OZEFFIRO che dir vogliamo.

N Giouane di leggiadro aspetto, con l'ali, e con le gote gonfiate, come communen ente si fingono i venti, tiene con bella gratia vn Cigno con l'ali aperte; ed in atto di cantate.

Y 2 Hauerd

340

Hauerà în capo vna ghirlanda con testa di varit fiori, cosi è dipinto da Philostrato nel libro dell'imagini, doue dice, che quando viene questo vento, i Cigni cantano più soauemente del solito, & il Boccaccio nel quarto libro della Ge neologia delli Dei dice, che Zephiro è di complessione fredda, & humida, nondimeno temperatamente, & che risolue i verni, & produce l'herbe, & i siori, e perciò gli si dipinge la ghirlanda in capo.

Vien detto Zephiro da Zephs, che volgarmente suona vita, vien detto poi Fauonio, perche fauorisce tutte le piasite, spira soauemente, e con piaceuolez-Za da mezzo giorno sino a notte, o dal principio di Primauera sino al sine.

dell'Eitate ..

BOREA, OVERO AQVILONE,

II VOMO horrido, con la barba, i capelli, e le ali tutte piene di neue, & i piedi come code di serpi; così viene dipinto da Pausania, & Cuidio ael 6 libe delle Meramorfosi, di lui così dice.

Deh perche l'arme mie poste hò in oblio,
E'i mio poter, che ogni potenza ssorza,
Perche vo'vsar contra il costume mio
Lusinghe, & prieghi in vece della forza,
Io son pur quel tenuto in terra Dio,
Che soglio al mondo sar di giel la scorza;
Che quando per lo ciel batto le piume
Cangio la pioggia in neue, e'n ghiaccio il siume

Tutto, all'immenta terra imbianco il seno
Quando in giù verso il mio gelido lembo.

E come alla mia rabbia alento il freno
Apro il mar fino al suo più cupo grembo.

E per rendere al mondo il ciel sereno
Scaccio dall'aere ogni vapore, e nembo.

É quando in giostra incontro, e che percuoto.

Vinco, & abbatto il nero horrido Noto.

Quando l'orgoglio mio per l'aria irato.

Scaccia i nembi vers' Austro, e sossia, e freme,
E'l forte mio fratel dall'altro lato
Altre nubi ver me ributta, e preme,
E che questo, e quel nuuolo è sorzato
Nel mezzo del camin d'vetarsi insteme.
To pur quel son, che con horribil suono
Fò vscir il suoco, la saccta, e'l tuono.

Non solo il sossio mio gl'arbori atterra, Ma sia palazzo pur sondato, e sorte, E se tal'hor m'ascondo, e stò sotterra Nel tetro carcer delle genti morte, Fò d'intorno tremar tutta la terra, Se io trouo all' vscir mio chiuse le porte, E fin che io non esalo all'aria il vento Di tremor empio il mondo, e di spauento. A V S T R O.

Come de critto da Ouidio nel primo libro delle Metamors.

Con l'ali humide sù per l'aria poggia Gl'ingombra il volto molle ofcuro nembo Dal derfo horrido suo scende tal pioggia,

Che par, che tutto il mare tenga nel grembo Piouon spesse acque in spauentosa soggia

La barba, il crine, e il suo piumoso lembo.

Le nebbie hà in fronte, i nuuoli alle bande

Ouunque l'ale tenebrose spande.!

Per quanto riferisce il Boccaccio nel lib. 4. della Geneologia delli Dei, dice che questo vento è naturalmente freddo, & secco, nondimeno mentre venendo a noi, passa per la zona torrida, piglia calore, & dalla quantità dell'acque, che consiste nel mezzo giorno; riceue l'humidità, & così cangiata natura, peruiene a noi calido, & humido, & con il suo calore apre la terra, & per lo più è auuezzo a moltiplicar l'humor, & indurre nubi, & pioggie; & Ouidio des scriuendoli tuttequattro nel primo lib. Tristium eleg. 2. così dice.

Nam modo purpureo vires capit Eurus ab ortu. Nunc Zephyrus ferò vespere missus adest. Nunc gelidus sicca Boreas baccatur ab arcto: Nunc Notus aduersa prælia fronte gerit.

A V R A.

NA fanciulla con i capelli biondi, sparsi al vento, con bella acconciatura di varij siori in capo.

Il viso sarà alquanto grasso, cioè con le gote gonsie simili a quelle de' venti, ma che sieno tali, che non disdicano a gli homeri, porterall'ali, le quali saranno di più colori, ma per lo più del colore dell'aria, se spargerà con ambe le mani diversi sicri.

L'Aure sono tre, la prima è all'apparire del giorno, la seconda a mezzo giorno, & la terza verso la sera.

Furono pinte dalli Poeti fanciulle, piaceuoli, seminatrici di siori con l'occasione di quei venticcioli, che al tempo della Primauera vanno dolcemente spargendo gli odori de' siori, come dice il Petrarca in una sestina, doue dice.

Là ver l'Aurora, che si dolce l'Aura Al tempo nuouo suol mouere i fiori.

E nel Sonetto 162.

-3,1

L'Aura gentil, che rasserena i poggi, Destando i sior per questo ombroso bosco; Al suaue sua spirto riconosco, &c.

Giouane, e con l'ali si dipinge, per rappresentare la velocità del suo moto.

Y 3 VER-

VERGOGNA HONESTA.



ONNA digratioso aspetto, col volto, e gli occhi bassi, con la sommità dell'orecchie, & guancie aspersa di rossore, veitasi di rosso, habbia in capo vna testa d'Elesante, porti ne la destra mano vn Falcone, nella sinistra tenga vna cartella, nella quale vi sia scritto questo motto. DYSOPIA PROCVL.

La Vergogna, ancorche non sia virtu, è lodata da Aristoti'e, dellaquale ne ragiona sussegnatione doppo le virtu, ed a guisa di virtu è da lui posta tra due estremi vitiosi, tra la sfacciatezza, e la paura. Lo sfacciato non si vergogna di cosa alcuna; il pauroso si vergogna d'ogni cosa: il vergognoso è in mezzo di questo, che si vergogna di quello, che vergognar si deue: sopra che veggassi nel 2. sibr. cap. 7. dell'Ethica a Nicomacho, il medesimo nelli morali grandi pone la vergogna tra la sfacciatezza, e lo stupore, circa li fatti, e le parole. Verecundia inter impudentiam, & stuporem medietas, in actionibus colloquiisque constituta. Zenone disse, che la Vergogna è timore d'ignominia, consorme alla difinitione d'Aristotele nell'Ethica lib. 4. cap. vitimo, que dice il Filosofo,

Vc-

Verecundia timor quidam infamiæ definitur ; però da' Latini è, detta verecun. dia a verendo, dal dubbitare, & hauer paura di qualche fallo, e d'eller ripreso nelle attioni sue: perche la Vergogna è vna molestia, e perturbatione d'animo, nata da quelli mali, che pare ci apportino disonore, o dalle cose presenti, o passate, o d'auuenire. cosi definita da Arist. nel 2. della Ret. secondo la traduttione del Murero. Pudor est molettia quædam, & perturbatio animi orta ex ijs malis, quæ ignominiam inurere videntur, aut presentibus, aut præteritis, aut futuris. Alcuni hanno fatta differenza tra, Pudor, & Verecundia, dicendo, che Verecundia sia la Vergogna, che si ha, ed il timore di non commettere qualche errore, che poi gli dia infamia, ed ignominia, & Pudor sia il roslore, che si riceue doppo qualche errore commetto: ma truouasi presso gli autori indifferencemente presa vna voce per l'altra, e Verecundia dicesi tanto auanti, quanto dopo l'errore commesso, & cosi Pudor fari vellem, sed me prohibet pudor, dice Alceo a Saffo, & questo è auanti il fatto prima che parli: ne più ne meno, come in Italiano Vergogna dicesi, senza si commetta alcun fallo, vna certa modestia, ed honestà lodabile, laquale suol'estere nelle donzelle, e ne' giouani modesti, che per honestà si vergognano pallare, e parlare doue è moltitudine di gente, e d'esfere veduti da loroni Petrarca mottra l'honetta vergogna della sua modetta Dama, quando fu da lui veduta nuda.

Stetti a mirarla: ond'ella hebbe vergogna. E nel Trionfo della Caltità celebra la di lei vergogna.

> Nobile par de le virtà dinine, Che fan costei sopra le donne altera.

Vergogna anco dicesi il rossore, dolor interno, e pentimento, ch'habbiamo di qualche cosa mal fatta. Il Petrarca vergognandosi de' suoi giouan li errori, così cantò tutto dolente.

Ma ben veggio hor, ficome al popol tutto
Fauola fui gran tempo: onde fouente
Di me medesmo meco mi vergogno:
E del mio vaneggiar vergogna è il frutto,
E'l pentirsi, e'l conoscer chiaramente,
Che quanto piace al Mondo, e breue sogno.

Ma questa vltima sorte di Vergogna è di minor lode, che la prima, perche la prima s'astenga dall'errare per timor di biasimo, e questa è dimostratione di Vittù chiamata da Valerio Massimo madre d'honesta risolutione, e d'ottimo consiglio, tutela de' solemi ossitii, maestra dell'innocenza, cara a prossimi, ed accetta alli stranieri, in ogni luogo, in ogni tempo porta seco va grato, e saut' Ambrogio, compagna della pudicitia, per la cui compagnia l'istessa cassitià è sicura.

L'altra vergogna, che nasce dall'errore commesso, è certamente lodabile, ma meno commendabile della prima, perche molto meglio è non estare per la vergogna, che vergognassi per l'errore, attesoche la vergogna se bene e segno di

virtu, nondimeno quello, che induce la vergogna è vitio. Il sudetto Alceo quando disse a Sasso, vorrei parlare, ma vergogna mi ritiene. Sasso gli rispote, se susse cosa honesta non ti vergogna resti ditla.

Si quidquam honesti mens ferat, ac boni. Ne lingua quidquam turpe paret tua Nullo impedireris pudore.

E però molto più lodabile è a non far cosa, per la quale ci habbiamo a vergognare, che il vergognarci: pur tal vergogna ancor essa non è senza tintura
di virtù, perche è bene vergognarsi, dolersi, pentirsi, ed arrossirsi de gli errori
commessi. Diogene in I aertio dice, che il rossore è colore della virtù. Santo
Ambrogio vuole, che la colpa si accresca col disendere le cose massatte, &
che si sminuisca col rossore, e con la vergogna. Ma veniamo all' espositione
della figura.

E di gratioso aspetto conforme al parere di San Bernardo sopra la cantica sermone 33, oue tiene, che la Vergogna somministri venustà, ed aggiunga la gratia.

Verecundia venustatem ingerit, & gratiam auget.

Porta gli occhij bassi secondo il costume di chi si vergogna. Socrate hauendo a ragionare d'Amore, vergognandosene, come Filosofo attempato, si coprì gli occhij con vna benda: si riferisce a questo proposito vn verso di Euripide.

Mea gnata in oculis nascitur hominum pudor.

Figlia mia ne gli occhi nasce la Vergogna de gli huomini. Atheneo nel lib. 13. per autorità d'Aristotile dice, che gli amanti non guardano in niuna parte sel corpo della cosa amata più, che negli occhi , oue risiede la Vergogna. Scribit Arist. Amatores nullam magis corporis partem in ijs contueri, quos amant, quam oculos, vbi pudoris sedes est. Plinio pone la sede della vergogna nelle guance, per lo rossore, che vi si sparge, e però la pingemo con le guance rosse. La sacemo parimenti con la sommità dell'orecchie rosse, perche Aristotele ne' problemi dice, che la Vergogna adduce negli occhi insieme col timore certo freddo; onde il caldo abbandona gli occhi , e partendosene và nella sommità delle orecchie, luogo capace di se, perche il restante è come d'osso.

La vestiamo anco per tal cagione tutta di rosso, essendo questo colore propio della Vergogna, bellissimo in donzelle, & garzoni per inditio della modestia loro. Pithia figlia d'Atistotile, addimandata qual colore susse il più bello, rispose quello, che si dissonde nelle gentili, e nobili zitelle dalla vergogna. Catone lodaua più i giouani, che si arrossiuano, di quelli, che s'impallidiuano, e Menandro solea dire. Omnis erubescens probus esse mihi videtur. Ogni huomo, che s'arrossisce, mi pare buono, perche, siche il colore rosso molto con-

uiensi alla figura della vergogna.

Ha in capo la testa d'Elesante, per denotare, che le persone deuono essere di mente vergognosa, come l'Elesante, il quale, per quanto riserisce Plinio libro 8. capit. 5. Concepisce in se notabile vergogna, il perditore si vergogna del vincitore, e sugge la sua voce: mai non vsa per vergogna l'atto venereo in.

palese,

palese, come sanno le bestie ssacciate, ma in occulto. Se bene l'huomo, come il più persetto degli altri animali, deue non solo vergoguarsi in palese, ma anco in occulto. Pithagora moralissimo Filosofo, diede questo ottimo precetto. Turpe quippiam nunquam facies nec cum alijs, nec tecum, sed omnium maxi-

me te ipsum reuereare.

Mon commettere cosa dishonesta ne con altrui, ne da te stesso, ma principalmente rispetta, e riuerisci te stesso, sentenza molto conforme a quella di Democrito. Ancorche si solo non sate ne dire cosa, che sia cattiua, impara a riuetite più te stesso, che gli altri. San Girolamo più breuemente disse; Quicquid pudet dicere, pudeat, & cogitare, ciò, che è vergogna a dire, sia anco vergogna a pensare. Bel consiglio è di Theostrasto, habbi vergogna di te stesso, se non ti vuoi arrossire fra gli altri. Ma passiamo a considerare l'honesta vergogna del Falcone.

Il Falcone è tanto nobile di cuore, che si vergogna pascersi 'de' cadaueri, e patisce la fame. Vergogna similmente riceue de' suoi mancamenti, si come si raccoglie da Bartholomeo Anglico. De proprietatibus rerum lib. 12. cap. 20. ilquale allegando San Gregorio dice, che questo animoso augello, se non piglia al primo, o secondo impeto la preda, si vergogna di comparire, e tornare nel pugno di chi lo porta, e dalla vergogna va suolazzando per l'aria lontano da gli occhij de' cacciatori: impercioche gli pare di degenerare, a non riportar trionfo di chi ha cercato conquistare, dalla natura vergognosa all'Elefante animale nobilissimo, e del Falcone, che si vergogna de' suoi difetti, ne vuole comparire nel cospetto delle persone, si può comprendere, che gli animali nobili, a quali preme più l'honore, che a gli altri, concepilcono maggior vergogna quando incorrono in qualche errore, il che non fanno gli animi vili, baili, e poco honorati, che se bene commettono errori grossi, ed infami, nondimeno non se ne vergognano, ma come non sia fatto loro, sfacciatamente compariscono per tutto. Augusto Imperadore di gran sentimento d'honore adirossi sortemente, quando seppegli stupri, e' missatti di Giulia sua figliuola, ed in quell'ira sece pubblicare vn processo dal Questore ad alta voce al Senato pieno de' vituperij di lei con animo di farla punire, e morire, ma dipoi cellata l'ira sì vergognò d'ha uer fatto pubblicare il processo, perche inuero ad vn Principe, come lui non con ueniua tanto di palesare, e vendicare gli stupri di sua figliuola, quanto di tacerli,e ricoptirli, perche la bruttezza, e macchia d'alcune cose, ritorna sopra di chi si vendica. Quia quarundam rerum turpitudo etiam ad vendicantem redit, dice Seneca nel Selto de' benefitij cap. 32. Considerando ciò Augusto, pianse di non hauere oppresse col silentio le attioni dishoneste di sua figliuola, & dalla vergogna per molti giorni non si lassò vedere. De filia absens, ac libello per Questorem recitato notum senatui fecit, abstinuitq; congressu hominum præ pudore, dice Suetonio cap. 65. nella vita d'Augusto.

Ma con tutto ciò deuesi auuertire di non incorrere nell'estremo, cio è di non prendere souerchia vergogna, perciò habbiamo posto nella sinistra mano quel motto. DYSOPIA PROCVL. cio è sia lontano la souerchia, e vitiosa vergogna, perche douemo si bene hauere in noi vergogna, ma senza Disona,

cosi detta

348 ICONOLOGIA

cosi detta da' Greci la soprabbondante, & vitiosa vergogna, nella quale si escede il termine del rossore, mettendo a terra gli occhij insieme con l'animo; impercioche, sicome chiamasi Catesia vn mestitia, e dolore, che butta a terra gli occhij, cosi la vergogna, per laquale non habbiamo ardire guardare in faccia a niuno, chiamasi Disoria, alla quale chi facilmente si da in preda, mostra d'esser d'animo troppo delicato, ed effeminato; ne gli gioua di coprire la sua morbidezza d'animo con l'honesto nome di vergogna, per laquale sono forzati a codere a più animoli, ne si sanno risoluere a mettersi innanzi, e fare niuna attione honesta in pubblico, ma stanno sempre ritirati in vn cantone dalla vergogna ne se ne partono punto senza stimolo d'altrui: Isocrate Oratore Atheniese haueua due scolari Theopompo troppo ardito, ed Eforo troppo vergognoso conquello soleua dire, che adoperaua il freno per ritenerlo, e con quetto lo sprone per incitarlo, e rimouerlo della vitiofa vergogna, perniciofa a tutti, massimamente a poueri, che hanno bisogno dell'aiuto d'altrui. Vlisse, nella 17. Odissea, tornando a casa sua trauestito in babito di mendico, come pouero vergognoso, e rispettoso mostra di non hauere ardire d'entrare doue fanno il conuito li Proci, Telemacho, pensando sia veramente vn pouero, ordina ad Eumeo, che dica a quel pouer'huomo, che non si vergogni, ma si faccia avanti a dimandare il vitto a' Proci, attesoche la vergogna è nociua a' poueri bisognos.

Da huic hospiti hæc færens, ipsumque iube Petere victum valde omnes adeuntes procos Pudor autem non est bonus indigenti viro, ve adsit.

Perloche, si come la discreta, e moderata vergogna è lodabile, ed vtile, cosi la indiscreta, ed immoderata vergogna è biasimeuole, e nociua, e questo è quello, che volse inserire Hesiodo, quando disse;

Verecundia, quæ viros multum lædit, & iuuat.

La vergogna, che molto gli huomini offende, e gioua, hauendo rifguardo al debito modo: gioua l'honesta, e conueneuole vergogna, offende la disoria superflua, e vitiosa vergogna, della quale ne tratta Piutarco in quel breue, ma saggio, ed accorto discorso intitolato, De vitioso pudore.

## VERITA.

NA bellissima donna ignuda, tiene nella destra mano alta il Sole, ilquale rimirae, con l'altra vn libro aperto, e vn ramo di palma, e sotto al destro piede il globo del mondo.

Verità è vn'habito dell'animo disposto a non torcere la lingua dal dritto,&
propio essere delle cose, di che egli parla, e scriue, assermando solo quello, che è

& negando quello, che non è senza mutar pensiero.

Ignuda si rappresenta, per dinotare, che la simplicità le è naturale; onde Euripide in Phænissis, dice esser semplice il parlate della verità, ne gli sa bisogno di vane interpretationi; percioche ella per se sola è opportuna. Il medesimo dice Eschilo, & Seneca nell'Epistola quinta, che la verità è semplice oratione, però si sa nuda, come habbiamo detto, & non deue hauere adornamento alcuno,

Tiene

Tiene il sole, per significare, che la verità è amica della luce, anzi ella è luce

chiatiffima, che dimottra quel, che è.

Si può anco dire, che riguarda il sole, cioè Dio, senza la cui luce non è verità alcuna; anzi egli è l'istessa verità; dicendo Christo Nostro Signore. Ego sum Via, Veritas, & Vita.

Il libro aperto accenna, che ne libri si truoua la verità delle cose, & perciò è lo

Audio delle scienze.

Il ramo della palma ne può fignificare la sua forza, percioche, si come è noto, che la palma non cede al peso, così la verità non cede alle cose contrarie, & ben che molti la impugnino, nondimeno si solieua, & cresce in alto.

Oltre a ciò fignifica la fortezza, & la vittoria; Eschine poi contra Timarco

dice, la verità hauer tanta forza, che supera tutti i pensieri humani.

Bacchilide chiama la verità onnipotente sapienza nell'Esdra al 4. cap.

E la sentenza di Zerobabel Giudeo dice, la verità esser più forte d'ogni altra

cofa, & che valse più di tutte l'altre presso al Re Dario.

Ma che dico io delle sentenze? poiche li satti de' nostri Christiani amplissimamente ciò hanno prouato, essendosi molte migliaia di persone d'ogni età, d'ogni sesso, & quasi d'ogni paese esposte al spargere il sangue, & la vita per mantenere la verità della sede Christiana; onde riportando glorioso trionso de' crudelissimi tiranni, d'infinite palme, & corone hanno la verità Christiana adornata.

Il mondo sotto i piè, c'enota, che ella è superiore a tutte le cose del mondo, & di loro più pretiosa, anzi che è cosa diuina, onde Menandro in Nannis, di-

ce, che la verità è cittadina del cielo, & che gode solo stare tra' Dei.

## Verità.

Onna risplendente, & di nobile aspetto, vestita di color bianco pompofamente, con chioma d'oro, nella destra mano tenendo uno specchio

ornato di gioie, nell'altra vna bilancia d'oro.

La conformità, che ha l'intelletto con le cose intelligibili, si domanda da Filosofi con questo nome di verità, & perche quel, che è vero, è buono, & il buono è priuo di macchia, & di lordura, però si veste di bianco la verità, aggiungendosi, che è simile alla luce, & la bugia alle tenebre, & a questo alludeuano le parole di Christo S. N. quando disse, quel, che vi dico nelle tenebre, narrate nella luce, cioè, quel, che io dico innanzi alla pianezza del tempo, che sia scoperta la verità delle prosezie in me ditelo voi quando sarò salito al cielo, che sarà riuelato, & aperto il tutto, & però egli ancora è dimandato, & luce, & verità: onde lo splendore di questa figura, & il vestito si può dire, che si conformino nel medesimo significato.

E lo specchio insegna, che la verità allora è in sua persettione, quando, come si è detto, l'intelletto si conserma con le cose intelligibili, come lo specchio è buono quando rende la vera sorma della cosa, che vi riss lende, & è la bilancia

indicio di questa egualità.

Verità.

Anciulla ignuda, con alcuni veli bianchi d'intorno, per dimostrate, che esta deue esser ricoperta, & adornata in modo con le parole, che non si leu l'apparenza del corpo suo bello, & dilicato, e di se stesso più, che d'ogn'altra s'adorna, & s'arricchisce.

Verità.

T Gnuda come si è detto, nella destra mano il Sole, & nella sinistra vn tempo

d'horologio.

Il Sole le si dà in mano, per l'istessa ragione, che si è detta di sopra dello splen dore; & il tempo nella man sinistra significa, che a lungo andare la verità necessariamente si scuopre, & apparisce, e però è addimandata sigliuola del tempo, & in lingua Greca ha il signissicato di cosa, che non stà occulta.

Verità.

Iouanetta ignuda, tiene nella destra mano vicino al cuore vna Persica, con

vna sola foglia, & nella sinistra vn'horologio da poluere.

La Persica è antico Gierolifico del cuore, come la sua foglia della lingua, & si è vsato sempre in molti simili propositi la similitudine, che hanno con l'vno, & con l'altra, & insegna, che deue ester congionto il cuore, & la lingua, come la Persica, & la foglia, accioche quello, che si dice habbia forma, & apparenza di verità.

El'horologio è in luogo del tempo, che si è detto nell'altra.

## VIGILANZA.

DONNA con un libro nella destra mano, & nell'altra con una verga, & una lucerna accesa, in terra vi sarà una Grue, che sostegna un sasso

col piede.

E tanto in vso, che si dica vigilante, & suegliato vn'huomo di spirito viuace, che se bene ha preso questo nome della Vigilanza de gli occhij corporali,
nondimeno il continuo vso se l'è quasi conuercito in natura, & satto suo, però
l'vna, & l'altra vigilanza, & del corpo, & dell'anima vien dimostrata nella presente figura, quella dell'animo nel libro, nel quale apprendendosi le scienze si
sa l'huomo vigilante, & desto à tutti gl'incontri della Fortuna, & l'agitatione
della mente contemplando, & la verga sueglia il corpo addormentato, come
il libro, & la contemplatione destano li spiriti sonnolenti; però del corpo, e dell'animo, s'intende il detto della Cantica, Ego dormio, & cor meum uigilat.

E le Grue insegnano, che si deue star vigilante in guardia di se medesimo, & della propia vita; perche, come si racconta da molti, quando vanno inseme per riposarsi sicuramente, si aiutano in questo modo, che tenendo vna di esse vn sasso col piede raccolto, l'altre sin, che il sasso non cade, sono sicure di essere custo dite per la vigilanza delle compagne, & cadendo, che non auuiene se non nel dorimire di dette guardie, che al rumore si destano, & se ne sug-

gono via.. La Lucerna dimostra, che la vigilanza propiamente s'intende in quel tempo, che VIGILANZA.



po che è più conueniente al riposo, & al sonno, però si dimandauano da gli and cichi Vigilie ascune hore della notte, nellequali i Soldati erano obligati a star vigilanti per sicurezza dell'essercitio, e tutta la notte si partiua in quattro vigilie, come dice Cesare nel primo de' suoi commentari;

Vigilanza.

Donna vestita di bianco, con vn Gallo, e con vna Lucerna in mano, perche il gallo si desta nell'hore della notte, all'estercitio del suo canto, ne tra-lascia mai di obbedire alli occusti ammaestramenti della Natura, così insegna si gl'huomini la vigilanza.

Ela Lucerna mostra questo medesimo, vsandosi da noi, accioche le tenebre

non siano impedimento all'attioni lodeuoli.

E però si legge, che Demostene interrogato, come haueua satto a diuentare valente Oratore, rispose di hauere viato più olio, che vino, intendendo con quello la vigilanza de gli studij, con questo la sonnolenza delle delitie.

Vi-

Vigilanza.

Onna, che stia in piedi con vn campanello in mano, & con vn Leone vicino in atto di dormire con gli occhii aperti.

La campana è instromento sacro, & si è ritrouato per destar non menogli animi dal fonno de gli errori con la penitenza, allaquale c'inuita, chiamandoci

al tempio, che i corpi dalle piazze, e dalle commodità del dormire.

Il Leone fù presso a gli Egittij inditio di vigilanza, perche, come racconta il Pierio, non apre mai intieramente bene gli occhij, se non quando si addormenta, & però lo figuravano alle porte de' tempij, mostrando, che in Chiesa fa deue vegliare con l'animo nell'orationi, se bene il corpo par, che dorma alle. attioni del mondo.

Vigilanza per difendersi, & oppugnare altri.

ONNA, che nella destra mano tiene vna serpe, & con la inistre vn dardo.

DONNA mal vestita, giacendo per terra in luogo sangoso, e brutto; te-nendo in mano l'vcello Vpupa, & mostri non hauer ardire d'alzare gli oc

chij da terra, standole appresso vn Coniglio.

Vile fi domanda l'huomo, che fi stima meno di quel, che vale, & non ardisce quello, che potrebbe conseguire con sua lode, senza muouersi a tale opinione di se stello dalla credenza, che egli habbia di operare con virtù, & però fi rappresenta la vistà in una donna, che giace per terra, & mal vestita, essendo ordinariamente le donné più facili de gli huomini a mancar di animo nell'attioni d'importanza.

Il vestimento stracciato nota, che in vn vile non vi sia pensiero di addobbare il corpo suo, per dubbio di non poter sossenzare quella gravità, e quei costumi, che richiedono i panni, ouero per quel detto triviale, che si suol dire.

Audaces fortuna iuuat, timidosque repellit.

E non hauendo ardire l'huomo per viltà offerirsi ad imprese grandi, se ne sta fra il fango d'una sordida vita, senza venir mai a luce, ed a cognitione de gli huomini, che lo possono souvenire delle cose necessarie.

L'Upupa si descriue da diuersi authori per vccello vilissimo, nutrendosi di sterco, & altre sporcitie, per non hauer' ardire mettersi a procacciare il cibo

con difficoltà.

Il tenere gli occhii bassi dinota poco ardire, come per l'effetto si uede.

Il coniglio è di sua natura vilissimo, come chiaro si sa da molti, che hanno scritta la natura de gli animali,

VIOLENZA.

ONNA armato, che al sinistro fianco porti vna scimitarra, nella destra vn baltone, e con la finistra tenga vn fanciullo, e lo percuota.

Violenza è la forza, che si adopera contro i meno potenti, e però si dipinge semata all'offela di vn fanciullo debole, e lenza aiuto d'alcuna parte. Con diciamo effer vielento il moto della pierra gittata in alto contro al moto datole. dalla natura dol farme, che alcende, & anche alere cote fimili, le quali in que ti

meri

VIRGINITA.



moti poco durano, perche la natura, alla quale l'arte, e la forza finalmente vbidisce, le richiama, e le sa facilmente secondare la propia inclinatione,

### VERGINITA.

GIOVANE pallida, & alquanto magra, di bello, & gratiofo aspetto, con vna ghirlanda di fiori in capo, vestira di bianco, & suoni vna cetara, mostrandos piena d'allegrezza, seguendo vn' Agnello in mezzo d'vn prato.

: Si dipinge giouane, perche dalla sua giouentù si misura il suo trionfo, ed il

suo prezzo, per la contraria inclinatione di quell'età.

La pallidezza, ed allegrezza sono inditij di digiuno, e di penitenza, e sono due

particolari custodi della verginità.

Ha il capo cinto di fiori, perche, come dicono i poeti, la verginità non è altro, che vn fiore, il quale subbito, che è colto, perde tutta la gratia, e bellezza. Segue l'Agnello, perche tanto è lodeuole la verginità, quanto le ne va seguendo l'orme di Christo, che sù il vero ellempio della verginità, & il vero Agnelà

lo, che toglie li peccati del mondo.

Il Prato verde dimostra le delitie della vita lasciuia, la quale comincia, e sinisce in herba,per non hauer in sè frutto alcuno di vera contentezza, ma solo vna semplice apparenza, che poi si secca, & sparisce, laquale è dalla verginità calcata con animo generoso, e allegro, e però suona la cetara.

Verginità.

C louanetta, la quale accarezzi con le mani vn' Alicorno, perche, come alcuni scriuono, questo animale non si lascia prendere, se non per mano di Vergine.

V N A bellissima giouanetta, vestita di panno lino bianco, con una ghirlanda di smeraldi, che le coroni il capo, e che con ambe l'emani si cinga

con bella gratia vn cintolo di lana bianca.

Lo smeraldo, per quello, che narra Pierio Valeriano lib 41. è segno di verginità, e su consecrato a Venere celeste, creduta allhora Dea dell'Amor puro, dal quale non possono nascere se non puri, e candidi effetti; percioche da lei viene quel puro, e sincero amore, che in tutto è alieno dal congiongimento de' corpi; e però lo smeraldo da molti, & in particolare da gli Astrologi è posto per segno della verginità,

Si dipinge col cintolo di lana nella guisa, che dicemmo, percioche su antico costume, che le Vergini si cingessero col cinto, in segno di verginità, la quale si soleua sciorre dalli Sposi la prima sera, che elle doueuano dormire con essi, co me scriue Festo Pompeo, & a questo allude Catullo nell'apitalamio di Manlio,

& di Giulia cosi dicendo.

Te suis cremulus parens Inuocat tibi virgines Zonula soluat linus.

Il bianco vestimento significa purità fondata ne' buoni pensieri verginali, & nelle sante attioni del corpo, che rendono l'anima candida, e bella.

Virilità .

D'Onna di età di 50. anni, con habito d'oro, e nella destra mano con vno Scettro, nella sinistra con vn Libro, e siede sopra vn Leone, con la spada al fianco, & alli piedi vn'orologgio da poluere, e che mostri, che sia calata la me-

tà della poluere.

Virilità, è quella età dell'huomo, che tiene da 35. sino a 50. anni, nella quale egli fatto capace di ragione, & esperto delle cose, opera come huomo in tutte l'attioni ciuili, e mecaniche, vniuersali, e particolari, e questa è la età, ondeesso huomo sa l'habito, che lo conduce a sin di bene, o di male, secondo che egli elegge per gratia diuina, ò inclinatione naturale; questa età è principio delladeclinatione.

Si dipinge con lo Scettro, il Libro, il Leone, & la Spada, per dimostrare, che a questa, che è l'età perfetta dell'huomo, si aspetta di consigliare, di risoluere, e di determinare con grandezza d'animo le cose, circa lequali possa hauer luogo ca qualche modo la virtà.

VIR-

## VIRTV HEROICA

Come dipinta dagli antichi, e come si veda nella Medaglia di

Gordiano Imperadore.

RCOLE nudo, appoggiato sopra la sua Claua, con una pelle di Leone auuiluppata intorno al braccio, come si vede in due bellissime statue nel Palazzo dell' Illustrissimo Signor Cardinale Odoardo Farnese vero amatore delle virtù.

Virtu è propia dispositione, e facultà principale dell'animo in atto, e in pen-

fero volta al bene fotto il gouerno della ragione, anzi è la ragione istessa.

Le si dà la pelle di Leone, & s'appoggia alla Claua, per esser ambedue sortis. fimi, e la virtù piantata con fertissime radici, e con nissuna forza si può estirpa. re, ne muouere di luogo.

Si fà nuda la virtù, come quella, che non cerca ricchezze, ma immortalità, gloria, & honore, come si è visto in vn marmo antico, che dice . Virtus nu-

do homine contenta eft.

#### Virtù heroica.

Nella Medaglia d'oro di Massimino.

7 N' Ercole nudo, che tiene per le corna vn Ceruo, che su vna delle sue dodici fatiche.

#### VIRTV HEROICA.

Nella Medaglia di Geta.

DER la virtù heroica si rappresenta Ercole, che con la destra mano ten-ga la claua alzata per ammazzare un Descara la destra mano tenga la claua alzata per ammazzare vn Dragone, che si aggira intorno ad vn'arbore con i pomi, & al braccio sinistro tiene inuolta la pelle Leonina.

Ciò significa hauer Hercole (inteso per la virtiì) posto moderatione alla concupilcenza, intendendosi per il Dragone il piaceuole appetito della libidine .

La spoglia del Leone in Ercole cidimostra la generosità, & fortezza del-

l'animo.

La claua significa la ragione, che regge, & doma l'appetito, percioche questa virtil è grand' eccellenza di Ercole, però gli è attribuita la claua fatta d'vn fermo, & forte arbore, che è il Quercio, il quale dà legno di fermezza,

& di forza.

Fingesi la claua nodosa, per le difficoltà, che da ogni parte occorrono, & h offeriscono a coloro, che vanno seguitando, e cercando la virtù, e però Ercole estendo in giouenile età, dicesi, che si trouasse in vna solitudine, doue seco deliberando qual sorte di via douesse prendere, o quella della virtù, ouero quella de i piaceri, & hauendo molto bene sopra di ciò considerato, si elesse la via della virtù, quantunque ardua, & di grandissima difficultà.

VIRTV HEROICA.

CI truoua in Roma, in Campidoglio vna statua di metallo indorata d'Erocle, vestita della spoglia del Leone, con la claua, & con la sinistra mano tiene tre pomi d'oro portati da gli horti Esperidi, i quali significano le tre virtu heroiche ad Ercole attribuite,

354 ICONOLOGIA

La prima è la moderatione dell'Ira.

La seconda, la temperanza dell'Auaritia,

L'altra, è il generoso sprezzamento delle delitie, e de i piaceri, e però dicesi, che la virtù heroica nell'huomo è, quando la ragione ha talmente sottoposti gli affetti sensitiui, che sia giunta al punto indivisibile de i mezzi virtuosi, e sattasi pura, ed illustre, che trapassi l'eccellenza humana, ed a gli Angeli si accosti.

## VIRTY DELL'ANIMO, E DEL CORPO

Nella Medaglia di Traiano.

S I rappresenterà Ercole nudo, che con la destra mano tenga la Claua inspalla con bella attitudine, & con la sinistra guidi vn Leone, & vn Cigna-

le congionti insieme.

Per lo Ercole ignudo con la Claua in spalla, & con la pelle Leonina, si dene intendere l'Idea di tutte le virtù, & per il Leone la magnanimità, e la sortezza dell'animo, come testifica Oro Apollo ne i suoi gieroglissici, & per il Cignale la virtù corporale; per la robusta sortezza d'esso: scriuesi, che Admeto giunse insieme il Leone, & il Porco, volendo per tale compagnia intendere lui hauere accoppiato insieme la virtù dell'animo, & del corpo; di che rende testimonio il Pierio, doue parla del segno del Leone.

VIRTV.

Nella Medaglia d'Alessandro.

ONNA bella, armata, & d'aspetto virile, che in vna mano tiene il mondo, & con l'altra vna lancia. Significando, che la virtù dominatutto il mondo.

Armata si dipinge, percioche continuamente combatte col vitio.

Si rappresenta d'aspetto virile, perche il suo nome viene (secondo Tito Liuio nel libr. 27: & Valerio Massimo lib. 1. cap. 1.) á viro vel à viribus, & mostra la fortezza, che conuiene al virtuoso.

VIRTV.

Nella Medaglia di Domitiano Galieno & in quella di Galba.

I rappresentana vna donna in guisa d'vn' Amazzone, con la celata, e Parazonio, che e vna spada larga senza punta, & con la lancia, posando il piepiede sopra vna celata, ouero sopra vn mondo.

VIRTV.

Nella Medaglia di Lucio Vero.

PER Bellerofonte bellussimo giouane a cauallo del Pegaseo, che con vn dardo in mano vecide la Chimera, si rappresenta la virti.

Per la Chimera allegoricamente, s'intende vna certa moltiforme varietà de vitij, la quale vccide Bellerofonte, il cui nome dall'Etimologia sua vuol dire vocisione dei vitij, & l'Aiciati nelli suoi Emblemi cosi dice.

Bellerophon, vt fortis eques superare chimæram, Et lycij potuit sternere monstra soli, Sic tu Pegaleis vectus petisæthera pennis, Consiliog; animi mostra supetba doma.

Mostrano

355

Mostrano i detti versi, che col consiglio, e con la virtù, si supera la chimera, cioè i superbi mostri de' vitij.

Giouane, e bello si dipinge, percioche bellissima è veramente la virtu, &

propio suo di attrahere a se gl'animi, & all'vso suo congiungerli.

VIRTV'INSVPERABILE.

DONNA coperta di bella armatura, nella destra mano terrà l'hasta, & nel braccio sinistro lo scudo, dentro al quale sarà dipinto vn'Elce; per cimiero portarà vna pianta d'alloro minacciata, ma non percossa dal sulmine, con vn motto che dice: Nec sotte, nec suto.

La virtù come guerriera, che di continuo col vitio suo inimico combatte, si dipinge armata, & col sulmine, il quale, come racconta Plinio, non può con tutta la sua violenza offendere il lauro, come la virtù non può esser offela da qual-

suoglia accidente disordinato.

L'elce, che è dipinto dentro allo scudo, altro non significa, che virtù ferma, e costante, come questo albero, che hauendo le radici prosonde, i rami, e le soglie ampie, verdeggiante, quanto più vien reciso, tanto più germoglia, prende maggior vigore; anzi quanto più è scosso, & trauagliato, tanto più cresce, & con maggior ampiezza spande i rami, però si assomialia alla virtù, la quale nelle tribulationi, & ne' trauagli principalmente si scuopre.

Le si può dipingere a canto ancora vn'Istrice, il quale non sa altro preparamento per disender la vita sua, che di ritirarsi in se medesimo, & disendersi con se stesso, come la vittù da se stessa si disende, & in se medesima consida, per superare ageuolmente ogn'incontro di sinistro accidente, & sorze, a ciò alludeua

Horatio dicendo di nascondersi nella propia virtù:

Virtu.

Onna vestita d'oro, piena di maestà, con la destra mano tiene vn'hasta; & con la sinistra vn cornucopia pieno di varij frutti, con vna testudine sotto a i piedi.

Il vestimento d'oro significa il pregio della virtù, che adorna, & nobilita

tutto l'huomo.

Tiene l'hasta in mano, perche ella impugna, & abbatte continuamente il vitio, e lo perseguita.

Virtù.

G louanetta alata, & modestamente vestita, sarà coronata di lauro, & in mano terrà vn ramo di quercia, con vn motto nel lembo della veste, che dica.

### MEDIO. TVTISSIMA.

Disse Siluio Italico nel 13. libr. della guerra Cartaginese, che la virtù istessa conueniente mercede a se medesima, & si conformò con questo detto all'opinione de' Stoici, che diceuano suor di lei non esser cosa alcuna, che la possa preniare a bastanza, e su da gli anrichi dipinta così, perche come la quercia resiste illi insulti delle tempeste immobile, così la virtù rimane immobile, a tutte le oppositioni de' contrarij auuenimenti.

Z 2 Per

VIRTV



Per significato del lauro, ne seruira quello, che disemo nella seguente figura.

che nell'vna, e nell'altra si rappresenta la detta pianta.

Il motto dimostra, che queste attioni, solo sono dependenti dalla virtù, lequali hanno la loro estremità, che sono, come sosse une l'huomo cade, e s'immerge cadendo dal suo dritto sentiero, però disse Oratio.

Est modus in rebus sunt certi denique fines Quos vitra citra que nequit consistere rectum.

Na giouane bella, & gratiofa, con l'ali alle spalle, nella destra mano tenga vn' hasta, & con la sinistra vna corona di lauro, e nel petto

habbia vn sole.

Si dipinge giouane, perche mai non inuecchia, anzi più sempre vien vigorosa, & gagliarda, poiche gi atti suoi constituiscono gli habiti, & durano quanto la vita de gli huomini.

Bella

Bella si rappresenta, perche la virtuè il maggior ornamento dell'animo.

L'ali dimostrano, che è propio della virtu l'aizarsi a volo sopra il commune
vso de gli huomini volgari, per gustare quei diletti, che solamente prouano
gl'huomini più virtuosi, i quali, come disse Vergilio, sono alzati sino allestelle dall'ardente virtue diciamo, che s'inalza al cielo, che per mezzo dellavirtu si sa chiaro, perche diuenta simile a Dio, che è l'istella virtu, e bontà.

Il sole dimostra, che come dal cielo illumina esso la terra, così dal cuore la virtù disende le sue potenze regolare a dar il moto, & il vigore a tutto il corpo nostro, che è mondo piccolo, come dissero i Greci, e poi per la virtù s'illnmina, scalda, & auuigora in maniera, che buona parte de Filososi antichi la stimorno bastante a supplire alle sodisfattioni, ed a' giusti, che nella vita humana possono desiderarsi, & perche Christo S. N. si dimanda nelle sacre lettere sole di giustitia, intendendo quella giustitia vniuersalissima, che abbraccia tutte le virtù, però si dice, che chi porta esso nel cuore, ha il principal ornamento della vera, e persetta virtù.

La ghirlanda dell'alloro' ne significa, che si come il lauro è sempre verde, & non è mai tocco dal fulmine, così la virtà mostra sempre vigore, e non è mai abbattuta da qualsiuoglia auuersario, come anco ne per incendio, ne per nausra-

gio si perde, ne per aduersa fortuna, o sorte contraria.

Le si da l'hasta per segno di maggioranza, la quale da gli antichi per quella

era fignificata.

Dimostra anco la forza, e la potestà, che ha sopra il vitio, il quale sempre dalla virtù è sottoposto, e vinto.

### VITA HVMANA.

ONNA vestita di verde, con una ghirlanda in capo di sempreuiun, sopra laquale vi sia una fenice, & nella destra mano terra una lira con il pletro, e con la sinistra tiene una razza, dando da bere ad un fanciullo.

Quello, che da Latini si dice nell'huomo viuere, si dice nell'herbe & nelle piante Virere, & la medesima proportione che è fra le parole, è ancora fra le cose significate da esse, perche non è altro la vita dell'huomo, che vna visidità, che mantiene, ed accresce il calore, il moto, e quando ha in se di bello, e di buono, e la viridità nelle piante, non è altro, che vna vita, la quale mancando, manca il nodrimento, il calore, le siamme, & la vaghezza, però l'herba, che tiene nel capo quest'immagine, si dimanda sempreuiua, & l'età prosspera nell'huomo si chiama viridità, & da Virere parola latina, si sono chiamati gli huomini viri, però si farà non senza proposito inghirlandata di quest'herba.

Quasi il medesimo dimostra il vestimento verde, & come dall' herbe non sattende altro, che la viric ità, cost nell'huomo non è bené alcuno (parlando hu-

manamente) che si debbia anteporre alla virtù istessa.

L'historia, o fauola, che sia della Fenice, è tanto nota, che non ha bisogno

di molte parole, e si prende per la vita lunga, & ancora per l'eternita, rinouan-

do se medesima, come si è detto.

Tiene con la destra mano la lira con il pletro, percioche narra Pierio Valeriano nel lib, quarantasettesimo, che per gieroglifico della lira per quello s'intenda l'ordine della vita humana, percioche essendosi ritrouato da alcuni, che nella lira sieno celebrate sette differenze di voci, hanno da quelle conosciuto, che lo stato della vita humana è dalla medesima varietà continuamente agitato; percioche la settima settimana il maschio è formato nel ventre; Sette hore doppo il parto dà manifesti segni della morte, o della vita, Sette giorni dipoi il bellico fi stringe, e fassi sodo, Doppo due volte sette dà manifesta tegno di vedere, dop po sette volte sette hà la fermezza dello sguardo, e la cognitione : Vediamo poi doppo il settimo mese cominciare a mettere i denti, doppo due volte sette ledere sicuramente, doppo tre volte sette cominciare a formare le parole, doppo quottro volte sette cominciare ad andare, doppo cinque volte sette cominciare a dispiacergli il latte. Poscia doppo sett'anni discacciando i primi denti, nascere più gagliardi, e farsi pieno il luono della voce. Nel secondo settennario nascere i peli nelle parti vergognose, venire la victiì di generare. & incaminarsi alla robustezza virile. Nel terzo apparire la prima barba, e farsi fine di crescere. Nel quarto venire la robustezza, e la pienezza delle membra. Nella quinta. essendo appieno cresciuto le forze, quanto a ciascuno sono concedute è da Pla: tone determinato il tempo accommodato alle nozze, come si vede nel settimo ; libro delle leggi. La setta conserua intiere le acquistate, & raccolte forze, & amministra copiosamente il vigore della prouidenza. La settima hà diminu-. cione delle forze,ma vn pieno accrescimento dello intelletto,e della ragione. Onde vogliono i soldati in questa età esser liberati dalla militia, con dar loro vna verga, che era detta Rude, & eller melli a configli, e gouerni delle cole pubbliche, e di qui scriue Horatio a Mecenate; che già egli haueua riceuuta la Rude, percioche haueua già compiti quattro vndici Decembri, come egli di le stello scriue, cominciaua già a caminare per la settima settimana, nell'ottauo settennario si può vedere la perfettione dell'intelletto, e della ragione, quale, in alcuno possa sperarsi maggiore. Il nono apporta l'humanità, e la mantuetune. Il decimo per lo più desidera di morire, le quali cose tutte elegantissimamente in versi Elegiaci raccolle Solone, e temprò la sua lira in maniera, che nel settantesimo anno pose il termine del concento, e della sonorità delle voci della vita humana, il quale quando gli huomini hanno trapassato, pare che diuengano sciocchi, & hora lungi da questa, hora da quella corda vadano errando.

Il fanciullo, che beue, significa, che la vita si mantiene con gli alimenti, e con la dispositione, gli alimenti la nudriscano, e si prendono per la bocca, ouero per la parte superiore, e la dispositione la fà durare, & deue essere in tutto il corpo, come l'età tenera de fanciulli, che crescono, e sa a questo proposito quel, che si

è detto della falute.

VITA ATTIVA.

SONO due le strade, che conducono alla felicità, & queste sono diuerfamente seguitate secondo la diuersità, o delle inclinationi, o delle ragio. ni persuasiue, & si significano con nome di vita attiua, & contempl. tiua, & surono ambedue approvate da Christo Saluator nostro nella persona di S. Marta, e di Maria, e se bene questa a quella, che stava occupata nelle attioni sù preserita, con tutto ciò ancor quella è degna della sua lode, e de suoi premij.

Si dipinge adunque la vita attiua con vn cappello grande in testa, « vna zappa in spalla, con la sinistra mano appoggiata sopra il manico d'vn' Aratro, « appresso con alcuni instromenti d'agricoltura; perche, essendo l'agricoltura la più necessaria attione, che si faccia, per conservatione dell'huomo con essertito delle membra, e con distratione della mente, mantenendosi per ordinario fra gli huomini di villa con l'ingegno offusato, potranno questi soli instrumenti dimostrare quel tutto, che si appartiene ad vna indistinta cognitione di quelle cose, alle quali l'industria stimolata dalla necessità, ha diligentemente aperta la via in tanti modi, in quanti si distinguono l'arti, e gl'esserciti manuali.

Michel'Angelo Buonarrota rappresentò per la vita attiua alla sepoltura di Giulio Secondo, Lia figlia di Laban, che e una statua con uno specchio in mano, per la consideratione, che si deue hauere per le attioni nostre, e nell'altra una ghirlanda di siori, per le vittù, che ornano la vita nostra in vita, & dopo

po la morte, la fanno gloriola.

Vita attina.

Onna con vn Bacino, e con la Mesciroboi in atto di mettere dell'acqua, col motto del Salmo: Fiducialiter agam, & non timebo. Questa da vn eenno, che si deuono fare l'attioni con le mani leuate, cioè serza interesse, che imbrattano spesse volte la fama, & considenza di buon successo per diuina bortà, che Iddio così prospera i successi delle nostre attioni.

## VITA CONTEMPLATIVA.

A vita contemplațiua si dipingeua da gli antichi donna col viso volto in cielo, con molta humiltà, & con vn raggio di splendore, che scendendo l'illumina, tenendo la destra mano alta, e stesa, la sinistra bassa, & serrata, con due piccole alette in capo.

Contemplatione è fruire, e conoscere Dio, imaginando la persettione, della

quale consiste in creder bene, cioè nella istella fede pura, e viua,

L'ali, che tiene in capo, significano l'eleuatione dell'inteiletto, laquale non lascia abbassare i pensieri alle cose corrottibili, oue s'imbratta bene spresso la nobiltá dell'anima, & la purità delle voglie caste, però si dipinge, che miri al cielo
donde esce lo splendore che l'illumina, perche l'hauer l'anima atta alla contem
platione, è dono particolate di Dio, come affer mò Dauid, dicendo: Domine
adiuna me, & meditabor in instissicationibus tuis.

Stà con humiltà, perche Iddio resiste a' superbi , & fa gratia a gli humili .

L'vna mano steta, & alta, e l'altra serrata, e bassa, dimostrano la rilassatione della mente ne gli alti pensieti del Cielo, & la parcità intorno alle basse voglie terrene.

VITA CONTEMPLATIVA.

ONNA ignuda, che stenda vna mano aperta verso il Cielo, & conl'altra tenga vn libro, nel quale sia scritto il motto tratto dai silmo Mihi inhærere Deo bonum est.

Michel' Angelo, come si è detto della attiua, sa vna statua di Rachele, sorella di Lia, & figliuola di Laban per la contemplatiua, con le mani giunte, con vn ginocchio piegato, & col volto par che stia leuata in spirito, & ambedue queste statue mettono in mezzo il Moise tanto samoso del già detto se poloro.

VITA HVMANA

ONNA, che si posì co' piedi nel mezzo di vna Ruota di sei raggi, laquale stia in piano rotondo, sopra vn piedestallo in modo formato, che non pieghi, ne dalla destra, ne dalla sinistra parte, terrà in vi a mano il Sole, e mell'altra la Luna.

Sono anti, e tanto i varij casi dell'humana vita, che per la moltitudine,& nelle penne, che scriuono, e ne gl'intelletti stelli, che discorrono, fanno confusione, parendo impossibile arrivare a tanti individui, che con molti vniformi attioni possono generar scienza di se stessi ; pur da tutti questi si raccoglie quali vn'epilogo, che la vita è incerta, volubile, & però si mostrano nella Luna, e nel Sole le cagioni superiori necessarie, è nella ruota gl'inferiori accidentali; & le bene la sorte, ouero la fortuna non ha cosa alcuna suor de gli auuenimenti stelli, che vengono di rado, & fuor dell' intentione di chi opera, con tutto ciò l'animo nostro per lo più troppo credulo in quello oue si truqua interessato, hà dato facilmente luogo di fignoria particolare in sè stello a questa imaginata dei tà di quelle cose, allequali non sà assegnar la cagione, ne dà alla fortuna o la colpa, o la lode, e diciamo, che la ruota fignifica gi'auuenimenti, che hanno cagione inferiore, e accidentale, cioè di fortuna, la quale con la ruota si dipingea da. gli antichi come colei, che riuolgesse a suo piacere li stati, e le grandezze.

VITA INQVIETA.

T A vita de mortali esser soggetta ad vna perpetua inquietudine, lo potrà fignificare la figura di Sisisfo, il quale secondo le fintioni di molti Poeti, mai cella di riuolgere verso la cima di vn gran monte vn graue sasso, & da alto tornando a ricadere, nuoua, & perpetua fatica si aggionge al milero huomo, per ricondurre di nuouo in cima al monte il sallo, oue non è bastante di sermarlo, onde Ouidio nel lib. 4. cosi dice .

Sififo vn grave fasto ogn'hor tormenta.

Il monte è simbolo della vita nostra.

La cima di esto, denota la quiete, & tranquillità di quella, alla quale ciascuno aspira.

Il sasso è lo studio, e la fatica, che ciascuno prende per poterui arriuare. Sisiso è (per quanto narra Gio. Battista Rinaldi ne i suoi Teatri) significa. tore dell'anima, la quale mentre è qui giù, sempre a qualche quiete spira, &

che a pena ha vna cosa essequita, tosto l'altra desidera, percioche altri ne gli honori la vera selicità ripongono, altri nelle ricchezze, chi nella scienza, chi nella sanità, chi nella sama, chi nella nobiltà; la onde è sorza, che il nostro degiderio la vera quiete ritruoui.

### VITA BREVE.

ONNA d'aspetto giouanile incoronata di varie, e verdi soglie, porti scol pito nel petto l'Hemerobio picciolo animale volatile, o per dir meglio, contesto tutto il vestimento del detto animale nella man destra tenga vn ramo di rose con questo verso intorno. Ipsa dies aperit, conficit ipsa dies, nella ma-

no finistra il pesce Calamaro, o la Seppia.

E tanto amico l'huomo della vita (ficome ogn'altro animale) che bene spel so si duole, ch'ella sia breue. Theofraito morendo, si lamentò della Natura, che hauesse data lunga vita a' Ceruij, ed alle Cornacchie, a' quali non importa nien te; a gli huomini, che sarebbe molto importato, hauesse data cosi breue vita; l'età de' quali se più lunga potesse essere, potrebbe la vita dell' huomo apprendere perfettamente ogni arte, ed ogni eruditione, ma che si muore quando si comincia a conoscerle; a queste parole di Theofrasto riportate da Cicerone nel terzo delle Tulculane ripugna Salustio nel principio della guerra di Giugurta, oue dice; A torto il genere humano si lamenta della sua natura, che sia debile, e breue, malche più tosto alla natura humana manca l'industria, che la forza, e'l tempo: volendo inferire, che l'huomo hà pur troppo tempo a fare acquisto delle virtu ogni uolta, che voglia applicar l'animo, el'incustria sua ad aquistarle; il che vien confermato da Seneca nel libr. della breuità della vita. Quid de rerum natura quetimur ? i le se benigne gessit. Vita si scias vti, longa est. Ma non resta per questo, che la vita humana breue non sia. Torto si bene habbiamo a lamentarcene, perche douemo contentarci del termine prefillo alla nostra vita dal sommo Creatore, che per lo meglio delle sue creature dispone, e prouede il tutto, e da questo istesso che la vita nostra sia breue, ed incerta vuole iddio, che ne cauiamo profitto, accioche stiamo apparecchiati alla morte, e procuriamo tanto più in questa vita breue di meritare col continuo eslercitio delle buone operationi, per le quali possiamo ottenere in premio la vita eterna. Breue è senza dubbio la vita nostra, ilche considerando Zenone dis fe, Inuero la vita è breue, ne di niuna cosa habbiamo più carestia, che del tempo. Nullius rei tanta nos penuria laboramus, quam temporis, Re vera enim breuis est vita. Enea Siluio Piccolomini, che su Pio Secondo Pontesice, assimimiglia la vita breue dell'huomo ad vn sogno sugace, attesoche a niuno è certo il giorno seguente, ne altro siamo, che vento, ed ombra. Vita breuis est hominis quasi somnium fugax, nulli crastina dies certa est, nihil enim nisi ventus, & vmbra sumus. A questo detto di Pio II. corrisponde vn morale sonetto di Francesco Copetta mio compatriota, che lo scrisse ad vna sua parente, a cui era morto il fratello, e per consolarla prese materia da vno horologgio da poluere, che le mandò dentro vna cassa copetta di lutto. Questi,

VITA BREVE.



Questi, che'l tedio, onde la vita piena,
Temprando và con dolce inganno, ed arte,
Che l'hore insieme, e le fadighe parte;
Tacito sì, ch'altri le scorge a pena.
Con la vesta conforme a l'alta pena,
Che d'ognintorno ha pie lagrime sparte
Sen vien a Voi per rallentare in parte
Il giusto duol, ch'a lamentar vi mena.
Voi, come in chiaro speglio, in lui tal'hora
Scorger potrete l'inuisibil volo
Di quel, che passa, e mai non torna in dietro,
E come sia la vita nostra vn'hora,
E noi polucre, ed ombra, e sotto il Polo
Ogni hamana specanza vn fragil vetro.

Vn fragil vetro apunto sono le speranze humane, e di ciò la vite breue ce ne sa accorti, e ci ammonisce, che non sabrichiamo prosondamente li nostri penseri in bene cosi caduco, e momentaneo; miseria de gli huomini, che ordiscono nella mente loro lunga tela di mondani desiderij, che impersetta rimane per la breuità della vita, ne dicono insieme il Petrarca.

Ma'l tempo è breue, e nostra voglia è lunga.

Longa nostra desideria increpat vita breuis, incassum multa portantur, cum iuxta est, quo pergitur. dice S. Gregorio, la vita breue riprende i lunghi nostri desiderij, in darno molte cose si portano, poiche vicino è doue si camina, cioè alla morte. Non mi stenderò più oltre in mostrare la breuità della vita, diche testimonianza ne sanno, non dirò mille dotte carte di Greci, Latini, e Toscani, ma i nostri parenti, & cari amici, de quali alla giornata in breue tempo priui rimaniamo.

La corona di verdi foglie habbiamo data alla nostra figura, simbolo vero della breuità del'a vita, posche in breue tempo cademo di questa vita come foglia dall'arbore: e tosto il vigore della vita manca, sicome il color verde nelle soglie, che in poco tempo languide, e secche diuentano. Alle foglie Simonide assimigliò la vita nostra in que' versi.

" Vnam sententiam optime vir Chius protulit

" Quod hominum generatio talis sit, qualis est foliorum,

,, Hanc paucis homines perceptam auribus , In pectore condunt, nec intelligunt

" Quam breue sit nunentutis ac vitæ tempus datum

" Mortalibus.

L'Hemerobio è vno animaletto volatile maggiore d'vna mosca: ha le ali, equattro piedi, nasce (sicome dice Plinio lib.xi. cap. 36.) in Ponto; nel siume. Hipane, che circa il Sossitito porta certe bacche di gusci teneri, dalle quali n'esse l'Hemerobio, che può sesuire per figura della breuità della vita: poiche muore nel medesimo giorno, che nasce; e noi cominciamo a morire nello stesso giorno, che nascemo; e se bene in quello non moriamo, nondimeno, perche la vita nostra è breue; vita d'vn giorno si chiama, così la chiamò Antisonte. Vita similis est carceri vnius diei, & totum vita spacium vni diei aquale propemodum dixerim, per quem intuiti lucem posteris deinde vitam trademus. Ed il Petrarca nel trionso del Tempo.

E quanto posso al fine m'apparrecchio, Pensando'l breue viuer mio, nel quale Stamani'era vn fanciullo, ed hor son vecchio,

Che più d'vn giorno è la uita mortale Nubilo, breue, freddo, e pien di noia Che può bella parer, ma nulla vale?

E perche la vita è cosi breue, e corta li Greci la parragonano al dito, al palmo, & al cubito: da Mimnermo Colosonio, e da Giunione dicesi, cubitale tempus, da Diogeniano, Vitæ palmus, da Alceo Poeta greco, Digitus est dies, per significare la breuità della vita, laquale, quando anco a molti anni si distenda, nondi-

meno alfine vna breue hora l'annulla, ciò viene molto bene considerato invna antica inscrittione, che si conserua nel Palazzo del Cardinale Ce is ou tali versi.

D. M.

Cæsius æquidicus iam centum clauserat annos Felices annos tot tulit hora breuis.

P. P.

Onde il Petrarea nel trionfo della Divinità disse,

on O mente vaga alfin sempre digiuna
on A che tanti pensieri? vn' hora sgombra

, Quel, che'n molt'anni a pena si raguna.

L'istesso nel sonetto. Rott'è l'alta colonna.

O nostra vita, ch'è si bella in vista

Com perde ageuolmente in vn mattino

Quel, che'n molti anni a gran pena s'acquista."

Di questa nostra fragile conditione, n'è Gieroglifico la rosa vitima a nascere doppo tutti gli altri fiori, ed è prima a mancare, secondo Atheneo lib. 15. Nonissima rosa post alios nascitur, eademq; prima deficit, e con molta conuenienza la vita nostra s'assimiglia alla rosa, che vaga, & gratiosa languisce tosto nel medesimo giorno, che nasce come si esplica in quel motto, ch'habbiamo posto intorno alla rosa, che è verso di Vergilio, il quale della rosa così cantò circa la sua bellezza, e fragilità.

" Tot species, tantosq; ottus, uariosq; nouatus

" Ipla dies aperit, conficit ipla dies.

, Conquerimur, natura, breuis quod gratia florum eft

Ostentata oculis illico dona rapis.

,, Quam longa vna dies, atas tam longa rosatum

Quas prebescentes iuxta senecta premit.

Ben su la rosa alli mesi passati simbolo della breue vita nel Pontificato d' Alessandro Cardinal de' Medici Papa Leone XI. che per impresa portò sempre la
rosa con questo motto. SIC FLORVI. Impresa, che di corpo, e d'anima
si conuiene più doppo la morte sua, che in vita, poiche siorì colmo di gratia, e
maestà nel Pontificato breuissimo tempo, come la rosa, lassando al mondo soauissimo odore di se.

La Seppia, ed il Calamaro detto da' Greci Theutis, e da' Latini, Loligo si pongono similmente pet figura della vita breue, perche pochissimo tempo campano, come riferisce Atheneo libr. 7. per autorità del Filosofo. Aristoteles lib. 5. cap. 18. de animalibus Theuti, ac Sepiæ vitam esse breuem asserit.

#### VITA LONGA.

NA donna di vecchio aspetto, vestita all'antica, e che tenga la destramano sopra vna Cerua, ch'habbia corni grandissimi con molti ramsparsi nella man sinistra vna cornacchia.

Il vestimento all'antica dimostra il tempo passato di molt'anni.

ini

lie

100

VITA LONGA.

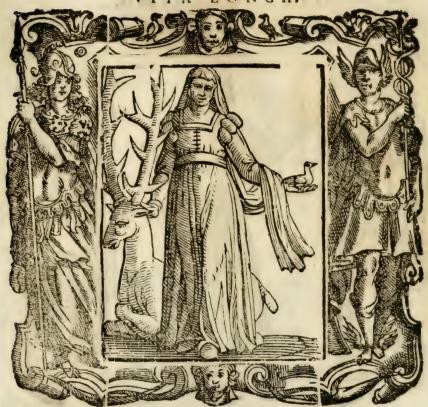

Tiene la mano sopra la testa della vecchia cerua, che ha le corna solte di molti rami, per mostrare con essa la lunghezza della vita essendo, che questo anima le è di lunga vita, e ogni anno mette vn ramo secondo alcuni, questo è certo, che più che s'inuecchia gli s'ingrossano le corna con più bozzi, e punti di cornette. Campa 300. anni, e più. Plinio lib. 8 c. 32. così dice, vita ceruis in confesso longez e soggiunge, che doppo cento anni ne sono stati presi alcuni con li collari d'oro postani da Alessandro Magno coperti dalla pelle cresciuta, il medesimo si riserisce d'Agathoclea Tiranno di Siracusa ch'ammazzò in caccia vn ceruo, che haueua intorno al collo vn collare di bronzo, nel quale vi era intagliato questo nome DIOMEDE ARTEMIDE habbiamo in historia più fresca, che Carlo Sesto Rè di Francia prese in caccia nella selua Senliana vn ceruo, che haueua il collo cinto d'vn collare di metallo indorato con tale inscrittione.

HOC CÆSAR ME DONAVIT, da cui n'è deriuato quel detto come prouerbio, Cesaris sum, noli me tangere; onde il Petrarca anch'egli disse nel sonetto.

Vna candida cerua sopra l'herba

Nellun

# ICONOLOGIA

VITA, E L'ANIMO.



Nessumi tocchi, al bel collo d'intorno Scritto hauea di diamanti, e di Topazi, Libera farmi al mio Cesare parue.

Essempij, che denotano la lunghezza della uita de' ceruij: si come lunga è la vita della cornacchia, da molti autori latini cognominata Annosa, perche campa molt'anni, & però l'habbiamo aggiunta alla mano sinistra di questa sigura, la cui età insieme con quella del ceruio n'è satta mentione in quelli essametri, che si credono di Vergilio, De ætatibus animalium.

Terbinos, deciesq; novem superexit in annos Iusta senescentum, quos implet vita virorum Hos novies superat vivendo garrula cornix, Et quater egreditur cornicis secula Cervius. VITA, EL'ANIMO.

NA giouanetta vestita di verde, che con la destra mano tenga con bella gratia vna lucerna accesa.

Si

Si veste di verde, per dimostrare la speranza, che l'huomo hà di longa vita. Le si da la lucerna accesa per significare la vita, nellaquale l'olio insuso per sar viuo il lume, ne dimostra quel vital humore, del quale il calor si pasce per dar vita al corpo, ilquale mancando, è necessario, che insieme, e'l caldo, e'i corpo s'essingua, & manchi. Di quì è, che appresso Euripide in molte delle sue Tragedie, quelli, che hanno a passare di questa vita, dicono quelle parole. Dio ti salui ò cara luce, la quale opinione seguitò Plutarco, dicendo, la lucerna essere si mile al corpo, che è dell'anima ricettacolo.

VITIO.

Vedi a Scelleratezza.

### VITTORIA:

Nella Medaglia di Domitiano:

DER la vittoria si dipinge vna donna alata, che nella destra tiene vn cornu-

L copia, & nella finistra vn ramo di palma.

E qui sono le due sorti di bene, che porta seco la vittoria, cioè la fama, ouero l'honore, & la ricchezza, el'vna, el'altra per ragione di guerra, si toglie per sorza di mano all'inimico.

V.ttoria.

Onna vestita d'oro, nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella finistra vn'elmo, cosi la descriue Eliodoro.

l'erche due cose sono necessarie per conseguire la vittorie, cioè la sorza, & la concordia, questa per ritrouar la via, che le si nasconde, questa per aprirla conanimo corraggioso; La sorza si mostra nell'elmo, che resiste a colpi, che vanno per ossender la testa, & l'ingegni vniti nel pomo granato, il quale è ristretto con l'unione de suoi granelli, come gli huomini di valore, restringono in una sola opinione tutti i pensieri di molti ingegni.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Ottanio.

S I dipinge donna, alata, che sta sopra vna base in piedi, con la palma in vna mano, & nell'altra con vna corona, e due serpenti dall'vna, & dall'altra par te, e con vn'altra serpe, che giacendo si auuolga intorno a gli altri due, con lettere ASIA RECEPTA, cosi si vede nella Medaglia di Augusto.

D'ittoria degl'amichi.

Onna di faccia verginale, & voli per l'aria, con la destra mano tenga vna ghirlanda di lauro, ouero di oliuo, & nella sinistra vna palma, con l'Aquila sotto a' piedi, laquale tiene nelle zampe vn ramo pur di palma, & il vesti.

mento si farà di color bianco, con la clamidetta gialla.

Il lauro, l'oliuo, e la palma, furono da gli antichi vsati per segno di honore, il quale voleuano dimostrare douersi a coloro, che hauessero riportata vittoria de nemici in beneficio della Patria, e le ragioni sono dette da noi altroue, & sono tanto chiare per se stesse, che non hanno bisogno di essere replicate più d'vna volta.

Si fa in atto di valore, perche tanto è cara la vittoria, quanto significa più ma nisestamente valore eminente, & dominatore.

Questo

Questo medesimo significa ancora l'Aquila, & però anzurando buona sortuna alle loro imprese gli antichi Imperadori nell' Insegne la spiegauano, la porcauano innanzi, per nudrire la speranza della vittoria ne gli animi de' Soldati.

Il vestimento bianco dimostra, che deue esser la vittoria senza tintura di biasimo d'alcuna sorte, con prudenza di saperla viare dapoi, che si sarà conse-

guita, ilche fi mostra nel vestimento di giallo.

## VITTORIA NAVALE Nella Medaglia di Vespesiano.

DONNA alața, în piedi sopra vn rostro di Naue, nella destra mano tiene vna corona, e nella sinistra vna palma, con lettere, Victoria naualis, & S.C.

## VITTORIA NAVALE,

some dipinta da Romani.

VANDO la vittoria, è sopra vna prora dell'inimico, ouero quando stada canto a vn Troseo, doue siano stromenti nauali, come sono Timoni, Anchore, Remi, si chiama vittoria nauale, onde hauendo i Romani hauuto vittoria di quelli di Antio nel siume del Teuere, tagliorno le prore delli loro Nauilij, & secero vn pulpito nel soro Romano, che chiamorno Rostri, doue orauano le cause, & nelle Medaglie di Vespesiano per la vittoria nauale vi è vna colonna rostrata, si che volendo dipingere la vittoria nauale nell'vno, & nell'altro modo starà bene.

Vittorianella medaglia di Tito.

Onna senza ale, con vna paima, & corona di alloro; In questo modo mostraua Tito non voler, che ella si partisse mai da lui, così la dipinsero anco gli Ateniesi, come racconta Pausania nelle sue antichità per la medesima ragione di Tito.

VITTORIA

Nella medaglia d'Augusto.

DONNA sopra vn globo, eon l'ali aperte per volare, eon vna corona di alloro in vna mano, & nell'altra il Labato Insegna dell' Imperatore, che i Francesi hoggi dicono Cornetta, solita a portarsi innanzi al Prencipe, quando in persona si truoua alla guerra, come mostrano le lettere, che sono intorno alla Medaglia IMPERATOR CAESAR.

## VITT.ORIA

come dipint dagli Antichi.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

L'ANTICHI dipinsero la virtoria in forma di Angelo, con l'ali.

Ipla

III,

Din Oni

170

M

Ipsa Duci sacras victoria panderet alas,
Et palma viridi gaudens, & amica Trophæis
Custos Imperij virgo, quæ sola mederis
Vulneribus: nullumq; doces sentire dolorem.
Et Plinio. Laborem in victoria nemo sentit.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Senero.

ONNA, che siede sopra di vn Scudo, & tiene vn'elmo in mano, che debbe esser quello del Vincitore.

## VITTORIA Nella Medaglia di Lucio Vero.

H VOMO con vn'elmo in testa, che porta con la destra vn'hasta, & con la sinistra vn troseo in spalla con le spoglie in segno di vittoria.

Vittoria, come rappresenta nella Medaglia di Vespesiano.

NA donna alata in piedi, che scriue entro ad vno scudo, che sta appresso ad vna palma, con lettere, che dicono Iudea capta.

Vittoria nella Medaglia di Domitiano.

NA donna alata, che tiene vn piede sopra vn' elmo, & scriue entro ad vno scudo appeso ad vn' arbore, & dall' altra parte dell' arboro ornato d'vn troseo, vi è vna donna sedente, che ha vna mano sotto le guancie, mesta in vista.

Questa medaglia su battuta in honore di Domitiano, quando pigliò la Germania.

## VOLONTA'.

NA giouane mal vestita di rosso, & giallo, hauerà l'ali alle spalle, & a piedi; sarà cieca, sporgendo ambedue le mani auanti vna più dell'altra

in atto di volersi appigliare ad alcuna cosa.

La volontà scriuono alcuni, che sia come Regina, la quale sedendo nellapiù nobil parte dell'huomo, dispensi le leggi sue, secondo l'auuenimenti, o fauoreuoli, o contrarij, che o riporti il senso, o persuada la ragione: « quando, o da questa, o da quello uien malamente informata, s'inganna nel commandare, « disturba la concordia dell'huomo interiore, la qual si può ancora sorse dire ministra dell'intelletto, a cui volentieri si sottomette per suggire il sospetto di contumace, e de'sentimenti, i quali va secondando, accioche non diano occasione di tumulto, « però su dall'auttore di questa, come credo,

Aa dipinta

VOLONTA:

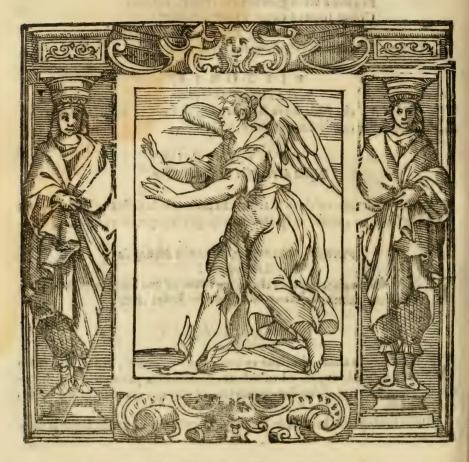

depinta con vestito pouero, se bene Zenosonte, consorme all'altra opinione, la dipinse molto ricca, come diremo poi.

Il color rosso, & giallo, cagionati presso al Sole per l'abbondanza della luce, potranno in questo luogo, secondo quella corrispondenza dimestrar la verità,

che è chiarezza, lume, e splendore dell'intelletto.

Si dipinge con l'ali, perche si domanda col nome di volontà, & perche con vn perpetuo volo discorrendo inquieta se stessa per cercar la quiete, laqual non ritrouando, con volo ordinario vicino alla terra, ingagliardisce il suo moto in verso il cielo, & verso Iddio, & però ancora a i piedi tiene l'ali, che l'aiuta, no sminuendo la timidità, e l'audacia.

La cecità le conviene, perche non vedendo per se stessa cosa alcuna, và quasi tentone dietro al senso, se è debole, & ignobile, o dietro alla ragione, se è ga-

gliarda, e di prezzo.

Vo-

100

#### Volonta.

Onna vestita di cangiante, sarà alata, & con ambe le mani terra vna palla di varij colori.

Volontà, e potenza, con la quale s'appetiscono le cose conosciute buone, o con verità, o con apparenza, e per non essere in lei stabilità, tiene la palla di varij colori, il vestimento di cangiante, & l'ali.

. Volonta.

Donna, giouane, coronata di corona regale, con l'ali come si è detto, in vana mano terrá vn'Antenna con la vela gonfiata, & nell'altra vn siore di Elitropio. . . . minem an e le coma finos

Si dipinge coronata di corona regale, per conformità di quello, che si è detto. · La vela gonfiata mostra, che i venti de' pensieri nostri, quando stimolano la volontà, fanno, che la Naue, cioè tutto l'huomo interiore, & esteriore si

muoua, & camini, doue ella lo tira.

E lo Elitropio, che si gira sempre col giro del Sole, dà indicio, che l'atto della volontà non può esser giudicato, se non dal bene conosciuto, ilquale necessariamente tira la detta volontà a volere, & a commandare in noi stessi, se bene auuiene alle volte, che ella s'inganni, & che segua vn finto bene in cambio del reale, & perfetto.

Voluttà.

Onna bella, e lasciua, terrà in mano vna palla con due ali, & caminando per vna strada piena di fiori, & di rose, hauerà per argine, come vn

precipitio.

Non so si possa con una sola parola della lingua nostra e sprimere bene quello, che i latini dicono con questo nome di voluttà, la quale è vn piacere di poco momento, & che presto passa, però si dipinge bella, & lascina, & con la palla con l'ali, la quale vola, & si volge, & con con vn sol nome tiene doppia fignificatione d'vn sol'effetto, simile à quello della palla alata.

Questo medesimo dichiara la strada piena di fiori, & il precipitio vicino.

### VORACITA'.

Onna vestita del colore della ruggine, con vna mano sà carezze ad vn lu-

po, & l'altra tiene sopra d'vn struzzo.

La voracità nasce dal souerchio piacere, che sente il goloso nel mangiare esa quisite viuande, et è priua di quello stesso piacere, che da lei si aspetta, perche attendendo sempre à nuouo gusto di saporite viuande, si affretta à dare ispeditione à quelle, che tiene in bocca, senza gustarle, & cosi sempre facendo, consuma tutte le cole, & non ne gusta pur vna, & sà come il cane, che per troppa voglia di far-caccia, fa caccia all'animali, & non l'yccide.

> Aa Però

ICONOLOGIA

372 Però si veste del color della ruggine, la quale diuora il ferro, con lupo ano presto, & con lo struzzo, perche l'vno ingoia li pezzi di ferro, l'altro quello, che ha, tutto consuma in vna volta senza pensare per la necessita del tempo da venire.

### VNIONE CIVILE

ONNA di lieto aspetto, tenga nella mano dritta vn ramo d'oliua? inuolto con ramo di mirto, nella mano finistra tenga vn pesce det-

L'ynione è tutrice della Città, attesoche secondo S. Agostino nel I.lib, della Città di Dio. cap.xv. La città non è altro, che vna moltitudine d'huomini concordemente vnita : dato che questa moltitudine d'huomini si disunisca, n'esce dalla disunione l'esterminio delle Città: di quanta forza sia l'vnione lo dimostrò Sciluro Re degli Scithi, il quale stando vicino a morte si sece uenire intorno ottanta figli, che haueua, & a ciascuno fece prouare se poteuano rompere vn fascetto di verghe, e niuno potè, Egli solo moribondo ad vna, ad vna le rompe, auuertendoli con tal mezzo, che vniti insieme sariano stati potenti; disuniti, deboli, e senza forze. Docens eos, (dice Plutarco ne gli Apostemmi) Iunctos quidem inter se vires habituros; sin vero disiungerentur, & discordijs agitarentur infirmos fore: Quelto configlio di Sciluro dato a i figli per mantenimento del Regno, che a loro lassaua, vale anco alli Cittadini per conseruatione della Republica, e Città loro. L'vnione de' Cittadini alle Città arreca sempre dolcezza, e soauità ne più, ne meno, come vno instrométo di molte corde vnisone, ed vn concerto di molte voci ad vn tono corrispondente, che rende soaue,e dol ce armonia. Concetto di Scipione Africano riportato da S. Agostino nel 2, lib. della Città di Dio, Cap. xxi. Moderata ratione Ciuitatem consensu dissimillimorum concinere; & que harmonia a musicis dicitur in cantu,eam esse in Ciuitate concordiam arctiffimum, atq; optimum omni in republica vinculum incolumitatis.

L'olivo auvolto con il mirto, è Simbolo del piacere, che si prende da l'vnione, & amica pace de' Cittadini, attesoche sono arbori di natura congiunti di scambieuole amore, le radice loro con scambieuoli abbracciamenti s' vniscono, e li rami del mirto per quelli dell'oliuo con grata vnione si spargono, e tengono protettione del frutto dell'oliua, poiche lo ripara dalla gagliarda forza del Sole, e lo difende dall'ingiuria del vento, acciò conseguisca la sua tenera, & dolce. maturità, sicome riferisce Theofrasto nell' historia delle piante libr. 3. cap. xv Cosi li Cittadini deueno con amicheuoli abbracciamenti d'amore, e fraterna carità vnirsi, & protergersi tra loro; in tal maniera si conseguisce poi la dolce-

quiete, e prosperità non tanto priuata, quanto publica.

Lo Scaro pesce, ci essorta anch'esso a l'vnione, a lo scambieuole amore, ed alla prontezza d'animo in porgere aiuto a gli altri; Notano i pesci Scari vniti insieme,e se vno di loro deuora l'hamo,gl'altri Scari corrono subbito a rompere con

morfi

VNIONE CIVILE.



morsi la lenza, & a quelli, che sono entrati nella rete, porgono loro la coda, allaquale essi co' denti s'appigliano, & scappano suor della rete: de' quali ne tratta Plutarco, De Solertia Animalium in questo modo. Alia sunt, quibus cum prudentia coniunctus mutuus amor, societatisque studium declarant. Scarus ubi hamum vorauit, reliqui Scari adsiliunt, & suniculum morsibus rumput, ijdem suis in rete illapsis caudas tradunt, mordicusq; tenentes alacriter extrahunt, Con simile scambieuole amore, & affetto deueno essere gli animi ciuili tra loro vniti, & pronti non a sommergere altri, ma a leuarli, & liberarli dalla tempesta delle tribolationi, iquali pietosi offici segano i cuori degli huomi ni, & si vniscono maggiormente gli animi: onde tutto il corpo della Città felicemente prende accrescimento, & vigore mediante la Ciuile Vnione de' suoi Cittadini.

deuc.

V G V A L I T A'.



ONNA, che con la destra mano tenga vn paro di bilancie, e con la sinistra vn nido, che vi sia vna Rondine con i suoi figliolini, a i quali porga il cibo.

Per le bilancie si denota la retta, e vera giustitia, che dà a ciascuno quanto

Per la Rondine nel nido, come sopra, li Egittij intendeuano vn' huomo quando a' suoi figliuoli vgualmente distribuisce l'Eredità. E parimente vn Principe, quando nel vitto, vestito, e commodi propij non voglia superare, ma vguagliarsi a quei de' suoi Cittadini. A guisa della Rondine, che mai non raddoppia il cibo a chi lo habbia vna volta dato, ma vgualmente pasce, e nutrisse con v-

gualitá tutti i suoi rondinini . Di questa vgualità talmente ne su studioso Adriano Imperatore, che nel suo

fami-

famigliar vitto volse osseruar quel costume d'Homero, che à niuno mancasse il medesimo cibo ordinando ben spesso, che alla sua Mensa sussero posti cibi comuni, e propris di pouere persone per leuar ogni occasione a quei, che seco mangiauano, di superbia, ò d'altro simile, che dalla delicatezza delle viuande hauessero potuto arguire regnare in lui. Che sapeua molto bene, che per conciliarsi gl'animi de Popoli niente più giouaua al Principe, che col decoro, Maestà dello Scettro vnire, e sar mostra con tutti di simil vgualità. Sendo la potenza di sua natura odiosa, che moderata come sopra si sà amabile, e benigna. Per questo Falea Cartaginese grandissimo amatore dell'vgualità ordinò, che nella Città le facultà re le possessioni fussero vguali a ciascuno de' Cittadini per leuar l'inuidia, & odio fra di loro, come riferisce Aristot, nel 2. della Politica al cap. 5. benche nel fine non l'approui interamente non comportando i più pregiati, e nobili di correre la medesima fortuna con i vili, e plebei, da nascere perciò ben spesso risse, e brighe fra loro. Ma se si considera rettamente oue si cerca l'ygualità per sommo bene della Città, ò Republica ne segue, che ciò, che eecede detta vgualità sia di danno alla detta Città, o Republica. Onde fù stimato, che vn huomo di perfettissima Virtù fusse nociuo per la sua superiorità, e sopressissenza degli altri. Che perciò i Greci inuentori d'ogni bel costume ciuile, e particolarmente gli Atheniesi sapendo, che per esser nociuo meritaua castigo, ma il castigare vn'huomo per sue troppe virtù, sarebbe stato vn commettere peccato; Perciò ritrouarono vua pena honoreuole conueniente a reprimere il loro giusto, o ingiusto sospetto, che hauessero dell' Eccellenza di quel virtuoso, e la dimandarono Ostracismo. Come se alcuno conoscendosi pieno di molto sangue, e di gagliardissima conplessione si scemasse del cibo, & hauesse pèr vso di cauarsi del sangue per non cadete in que' disetti, ne' quali sogliono cadere molti per la molta robustezza di loro sorze. Cauandosi quasi da Plutarco, mentre parlando dell'Ostracismo dice, che di questo come medicamento soleua seruirsi il Popolo a certo tempo ordinato, confinando per X. Anni fuor della Città quel Cittadino, che auanzaua gli altri, ò di gloria, ò di ricchezze, o di reputatione, per la quale era hauuto per sospetto nella Città. Punendo di questa pena solo le persone Illustri . Anzi il medesimo Autore soggiungendo dice, che sperbolo huomo scellerato cercando di sar punire di simil pena vito de' tre gran Cittadini Ateniesi Feace, Niccia, e'Alcibiade cad. de contro sua natura la pena sopra il capo, di detto Iperbolo insolente simili genti ignobile, e basse ad esse punite di simil pena, anzi accortist esser statas violata tal pena nella detta persona leuarono poi via l'vsanza di quella. Fù detra Ostracisino da vna pietruzza chiamata Ostraco sopra la quale scriueuano i Cittadini il nome di quello, a cui voleuano dar bando della Città, e la gettauano in vn luogo della piazza chiuso di cancelli, il numero delle quali doueua passare sei mila a vincere il partito, L'Autore sopradetto nel 2. della. Vita d'Alcibiade mostra detta pena d'Ostracismo non essere stata ordinata per punire i tristi. Ma per moderare la troppa grandezza altrui, e perciò con altro vocabolo detta Moderatione, fatta à . . . dell'inuidiosi, che per dieci ICONOLOGIA

376 anni non vedeuano presente quel tale, della cui lontananza mitigauano alquanto il dolore, che col vederlo giornalmente li si accresceua, e s'internaua malignamente negl'animi loro. Il medesimo Aristotile più largamente, e di proposito trattando di questa pena nel sopradetto lib. 2. al cap. 9, dice. Quapropter à Ciuitatibus, que populo reguntur Ostracismus repertus est, hæ siquidem ciuitates æqualitatem maxime complectuntur. Itaq; qui super excellere videtur vel propter diuitias, vel propter Amicos, vel propter aliquam aliam Ciuilem potentiam extra Ciuitatem relegatur ad Tempus aliquod ordinatum. Doue si vede, che lo approua, ma non si ristringe al Tempo, e va scusando il Configlio di Periandro dato a Trafibulo il tagliare le spighe maggiori dell'altre. Piacque ad Augusto questa sorte di punitione moderandola con altro nome, e parole, come dice Tacito nel lib. 3. in proposito di Sillano della famiglia de' Iunij, che haueua commesso adulterio con vna sua Nipote, al quale non fece altro, che farli intendere, che lo priuaua della sua Amicitia, per lequali parole, e separatione d'amistà, intendendo Sillano esserli in vn certo modo accennato l'Esilio. Exilium sibi demonstrari intellexit, senza metter indugio in mezzo se'l prese da se medesimo, ne prima, che sotto l'Imperio di Tiberio fu restituito alla Patria. Molte cose si potrebbono dire, & molte autorità si potrebbono addurre, ma per abbreuiare il nostro ragionamento concluderemo, che si vede all'aperta esser da tutti amata, & abbracciata questa vgualità, talmente, che nella natura stessa, ciò benissimo si considera ancora nelle temperie de' corpi humani, che mentre stanno vniti, e non alterati da soprabondanza d'huomini, o superiorità eccessiva di vno d'essi, il corpo si mantiene sano, e perfetto nell'esser suo con la discreta distributione del sangue alle prossime, &

## V S A N Z A.

Vedi Consuetudine.

alle più remote parti di essi

### VSVRA.

ONNA vecchia, macilente, & brutta, terrà sotto il piede manco vn bacile d'argento, & nella mano il boccale, con alcune catene d'oro, & con l'altra mano sporgendola in fuori, mostri di contare alcune monete piccole, nel che si accenna quello, in che consiste l'vsura, cioè il presto de denari con certezza di maggior guadagno, che conuiene, & senza pericolo di perdita; però tiene gli argenti, che sono di molto prezzo stretti sotto al braccio, & pagati con poco prezzo, con pregiuditio al proffimo dell'vtile, & a sè dell'honore, essendo questa sorte di gente, come infame condennata dalle leggi di Dio, & da quelle degl'huomini.

## V TILITA

ONNA vestita di vestimento d'oro, in vra mano terrà vn ramo di quercia con le ghiande, & con le frondi, l'altra mano starà posata sopra la testa d'ona pecora, & in capo porterà ona ghirlanda di spighe

di grano.

Si dimandano vtili le cose, che sono di molto vso, per aiuto dell' humana necessità, & queste appartengono, dal vitto, dal vestito, che ci tengono securi dal freddo, & dalla same, ne' quali bisogni, quello, che più ci riueste, & ci nudrisce con la carne, & con latte proprio. Il medesimo sa l'oro, che si tramuta per tutti gli vsi, & per ogni sorte di vtilità, perd si manisesta nel vestimento.

Et perche il grano è la più vtil cosa, che creasse Iddio per l'huomo, delle sue spighe si corona, & il ramo di quercia con i suoi frutti denota questo medesimo, per hauer scampati dalla same gli huomini ne' primi tempi secondo l'opinione de' Poeti, & piacesse al Cielo, che non si potesse dire, che gli scampi negl' vltimi nostri; a tante calamità siamo ridotti per coipa de' nostri



Z'E L'O.



H VOMO in habito di Sacerdote, che nella destra mano tenga vna sferza, & nella simistra vna lucerna accesa.

Il zelo è vn certo amore della religione col quale sidesidera, che le cose appar tenenti al culto diuino siano essegnite co ogni sincerità, prontezza, e diligenza.

A che fare due cose accennate in quest'imagine sono necessarijssime, cioè insegnare a gl'ignoranti, & correggere, & castigare gl'errori; ambedue queste parti adempi Christo Saluatore, scacciando quei che saceuano mercato nel Tempio di Gierusalemme, & insegnando per tutto quel giorno in esso la sua dottrina, assimigliandosi questa, & quello conuenientemente con la sucerna, & col
slagello, perche doue ci pereuote non è chi sani, & oue sa sume non è chi oscuri,
in nome del quale dobbiamo pregare, che siano tutte le nostre satiche cominciate, & sinite selicemente. Laus DEO, & Beatæ Virginis MARIAE.





# LOSTAMPATORE

## A DISCRETI LETTORI.



Sfendosi per varij accidéti più volte in sei anni intermesso di stampare il presente volume; la lunghezza e distaza del tempo che oblinione sue le indurre, ha cagionato che alle volte si siassimarrito l'ordine, & che alcune cose si siano tra sportate, altre lassate, ditre reiterate, nel qual disordine facilmente si è incorso, attesoche l'originale era parte stampato, & parte scritto a ma

no con molte rimesse, & aggiunte sparse di quà, & di là. Habbiamo non dimeno accuratamente raccoltitutti gl'errori di più momento & quelli corretti, & restituite in fine le cose lassate accenando le duplicate, per sup plire a qual si poglia mancamento, & render chiara in ogni parte l'opera.

### Rimesse di cose che mancano.

Nella prima parte

Carta. 126. dopo il. 39. verso, che finisce. vna testa d'orso, & vn delsine

cominci da capo.

Il buon consigno pare sia quella rettitudine, che secondo l'utilità risquar da àd vn certo sine, del quale la prudenza n'è vera esistimatrice secondo Aristotile nell'Ethica, lib. 6. cap. 9. Bona consultatio restitudo ea esse videtur, quæ secundum vtilitatem ad quendam sinem spectat, cuius prudentia vera existimatrix est. Il consiglio per quanto il medesimo silosofo asseriscenon è scienza, per che non si cerca quello che si sa, non è congiettura, per che la congiettura si sa con prestezza e senza discorso, mail consiglio si sà con lunghezza di tempo matura to dalla ragione. Non è opinione perche quello che si ha per opinione si ha per determinato senza consiglio, vediamo dunque più distintamente che cosa sia.

Il consiglio è vn discorsa. &c.

153. verso. 17. in questo proposito, il quale atto è costume antico de Gal li in Titoliuio lib. 7. one narra di quallo insolente Gallo, che disprezzando i Romani li ssidò, & cauò fuori la lingua cotro Tito Manlio, il quale accetto la ssida & domo l'insolenza sua. Aduertus Gallum stolide loc tum &, quoniam id quoq; memoria di gnum antiquis visum est, linguam etiam ab irrisu exerentem producunt.

La pelle d'Istrice. &c.

170 - verso. 41. come viddero Servio, Probo, & Virgilio. So che il Petrarcha portò il coturno in guisa di pianella quando su incoronato, come riferisce d'hauer veduto Sennuccio suo amico. ma chi ordinò quella trionfal pompa mostrò di non sapere ne la forma del coturno, ne tampoco la forma del socco portato dal Petrarca nel sinistro piede satto come vn bolzachino sin al ginocchio tutto intiero. se tale sia il socco ad altri lo lasard

giudicare, a me più tosto pare strualetto, che hoggi d'inell' Egloghe paste rali per l'ordinario s'adopera, l'istesso che da Virgilio vien figurato il coturno ne i versi sopra citati, presi in parte da Liuio Andronico Decano de Poeti latini, che sù il primo che introdusse la cena in Roma.

Et iam purpureo suras include cothurno, Baltheus & reuocet volucies in pestore sinus, Pressa; iam granida crepitent tibi terga Pharetra,

Dirige odorisequos ad certa cubilia canes.

La quale autorità come per maggiore in fine babbiamo lassata, poiche liuio poeta dramatico assegna il coturno a cacciatori, che portano la faretra piena de dardi coni cani appresso, & esprime che il coturno chiude la
polpa della gamba. Hora sicome non è verisimile che il primo Autore di
scena non sapesse come si susse fatto il coturno che in Scena introduceua, co
si non ha garbo, che in questo particolare erri il nostro Poeta: ma siben
errano quelli sottili ingegni che inconsideratamente tassano cosa benissimo conosciuta da Virgilio, il quale dice che li coturni di Diana. & c.
224. Manca vna sigura della sortuna stampata in Roma, & in Padoua.

## FORTVNA.

Donna a sedere sopra vna palla, & a gli homeri porta le ali 239. verso. 29. sú ehiamato Tiberino si come in molsi Historici, & poeti si legge, & nella seguente inscrittione trouata su la ripa del Teuere non lungi da Mov ti Città in Toscana

Sex Atusius. Sex. fal. fabia Rom. Priscus. Euoc. Aug. Primus Omnium. Aram. Tiberino. Posuit

Quam. Caligatus. Vouerat Potrassi anco fare il velo. &c.

346. sotto il verso. 29. mancano duoi versi greci d'Honiero stampati il quello di Roma, & Padoua.

Αυτό μαται θε πύλαι μύκον ουξανου ας έκον Ωίζου Τῦς Επτέ τεαπίαι μεγας δυζανός Ο ύλυμπός το Sponte. &c.

450

420. dopo Evitimo verso. Con una ghirlanda di pioppa appoggiato il fian co, o braccio destro sopra d'un urna, dalla quale esca. &c. 435. dopo il verso. 21. che finisce. Cauernis, manca il seguente. Sed quanq largo flammarum axæstuat intus Turbine. & c. 435. sotto il verso. 26 manca la seguente sigurato la la soliquita de sul.

SICILIA.

Nella medaglia di Gneo lenculo Marcellino si rapresenta una testa di don na con chioma sparsa fra tre gambe, e tre spighe, una tra ogni gamba, le tre gambe per li tre promontorii; le tre spighe per la fertilità della Prouincia, la quale era tutta dedicata a Cerere, per quanto riferisce Cicerone. Veggasi si gurata in Fuluio Orsino nella quarta tauola della Gente Cor nelia: vn simile riverso descrive Occone, & Goltz in Augusto.

Wella medaglia di lucio Allieno, il quale nel secondo Consolato di Cesare.

46. Anni auanti la venuta di Nostro Sig su Proconsole di questa Promincia, vi è vna figura nuda che posa il destro piede sopra la prora d'vna naue, con la destra mano alzata tiene tre gambe congiunte, & con la sini stra dietro al sianco vn pannicello. la figura nuda é Nettuno per denotar l'imperio del mare che haueua in quel tempo Allieno nell'Isola di Sicilia come dice Fuluio Orsino con l'autorità d'Hirtio lib. V. Allienus (inquit) interim Proconsul e lilybeo in naues onerarias imponit legio nes. XII. & XIV di che Cic. a Casso, Strabone, Appiano, e Dione. le tre gambe denotano il folito segno di Trinacria, così detta Sicilia, quali gambe sono anco imprese nella prima medaglia della Gente Claudia. Il medemo Occone sotto il terzo consolato di Antonino Pio descriue vn altra medaglia di Sicilia figurata in piedi con spighe in testa, nella destra tiene vn ramo d'alloro, nella sinistra vn'altra cosa che non si conosce.

NELLA SECONDA PARTE. 3.56. Verso. 15. vuole che Pirro di fortuna fusse inferiore ad Alessandro, ma in mettere in Ordinanza vn essercito più esperto di lui. della intelligenza. &c. 131. Verso. x1. puerili & di nessun momento, tutto cio si consà col parere d'Horatio Satira 3. lib. 2.

Ædificare casas, plostello adiungere mures Ludere par impar, equitare in arundine longs Si quem delectat barbatum, amentia verset.

Ma in quanto. &c.

191. Doppo il settimo verso d'Ouidio mancano li dui seguenti.
Quale sit id quod amas celeri circunspice mente,

Et tua læsuro subtrhæ colla sugo. Principijs obsta &c. 282. Verso .33. non hanno virtu ne forza alcuna. Caracalla Imperatore ancorche gentile Odió simile superstitione, & condannò a morte chi por-

rana al collo polizini per rimedio di febbre terzana, e quartana. q. Dam nati funt (inquit Spartianus) qui remedia quartanis tertianisque collo annexa gestarent. Ma piacesse à Dio. &c.

## Luoghi duplicati da leuarfi.

In più luoghi si sono replicatedelle parole, che ciascuno le può da se cancel lare: ma sisono anco replicati periodi, & passi intieri, però quì aunistremo da qual luogo si deuino leuare.

## Nella prima parte.

166. Verso 37 leuisi via. Nell'altra mano con li tre versi seguenti, l'vl simo de quali è la sola parola .gabella.

## Nella Seconda parte.

•.118. U.3 leuisi via. rapresentamo lo stratagemma, con gli otto verse seguenti.

2.3 U. 30. leuisi via . ponemo il Delfino sopra . per fine al fine che é 4

carte 295.

334 V.quinto leuisi via cita anco per testimonio Martiale con l'Epigram ma je quento, il quale Epig. deue andare nel decimo ottauo verso, doue sta cominciato.

## Mancamento nell'Intaglio.

Doue la figura non si confronta col sesto si reputi vitiosa; ad ogni occasione che si vorrà rappresentare qualch' vna, formisi conforme alle parole del testo.

198.manca vn'occhio sopra lo screttro .388.mancano le ali in testa all'in

nestigatione. \*. 89. alla nobiltà manca la stella in capo.

## Intagli posti fuor del suo luogo.

La figura intagliata che è a car 246. è superflua, ne vi deue andare essendo l'istessa che la filosofia di Boetio a carte 287. la figura intagliata del flemm tico che è a carte 276. deue andare a carte 118. la Toscana che è a cart 405. deue andare a carte 400. la figura con un cauallo, che è a carte 412. deuc andare a carte 415. la figura con un cornucopia che è a carte

carte 416. deue andare à carte 412. la figura della legge che è a carte 435. se ben non è intagliata, è bene d'auertire che deue andare nella seconda parte a carte 2 dopo il verso 30 la figura della sostanza intagliata, che è nella seconda parte à carte 2.248. deue andare a carte 246.
ouero 247.

### Errori corretti nel Testo volgare.

Si è saltato nella prima parte dal numero 304. al numero 341, ma però non manca niente tra l'vno, & l'altro numero.

#### Prima Parte.

farta 24. scapigliata. leggi. scalza. 30. composta. l.composto. 32. credo fù detto. l. fusse detto. 39. sopra sopra.l. sopra sapere. 39. Polisiano, Gucchio. l. Politiano, Grucehio. 40. andaremo. l. andare. 40. altre. l. altri. 43. Hauiano.l. Flaurano. 47. rimeito. l. rimetto. 62. Democrito .l. Heraclito 63. diprrte.l. disperate. 64. pacifico. 1. pacifico. 04. ntichi. l. antichi. 69 carta.l.carta.70. Clauia. l Claudia.73. dell' Empireo. l. dall'.78. altra.l. alta 79. suditi.l. sudditi.79. e bisogni. l i bisogni.79. di Tuo.l.da. 80. risplendino. l. risplendeno. 86. chiama quasi. si cassi quasi. 87. Etheone.l. Ethone. Phegone.l.phlegone.88. manifesta. l. manifesta.90. Metheo. l. Amatheo. Adastro.l. Alastro. 91. nella commedia d'Hercole. si cassi. nella commédia. 93. came. l. come. 93. scetro. l. scettro. 94. a lei. l. a lui. 97. Et Horatio. se sasse & . 99. rosu.l. roso. 104. Vriano.l. Vrano. 107. lonrand Llontano. 109. vendece.l. vendere. 100. commedia.l. comedia. 110. introduchono. l.introducono. 110. necchia. l. vecchia. 111. solleua. l, foleua. 126 qui manca. 126.con ragione e legge. Lelegge. 126. questo in quanto. fi cassi quefto-13 1. sue sceleratezze si cassi. sue. 13 1. nel libro delle Hi-Storie. I.nel primo libro delle historie. 141. oon. I.non. 150. fi fa. l. si fd. 152.dappocagine.l.dapocagine.152.dappoco.l. dapoco-153. qui manca-157.che gli Elementi.l.se gli Elementi.157. vna facella accesa.l. vn vaso di fuoco 157. E infinite.l. Et infinite. 166. Stracciato l. sbracciato. 170. Boetij.l. Beotij. 170. qui manca 170. mandate.l. mandati. 171. dua sorti. Ldue. 175 . stipito. l. Stipite. 180 . manca nel fine. 189 . resolutione. l. relassatione. 198. latione. l latine. 198. Altopascio l. Altopasso. 198. Bolognesin. 1. Bolognesi. 199. all'hor.l. althora. 199. poiche.l. poi, che 199. rapresenta. I.rapresentando.199.peruu.l.per ció.207.altra volta.l.altre volte. 234. qui manea. 239. anco qui maca. 242. Aufonio . . . . l'Aufonio Epig. 4.243. faci.l.taci.244. l'Esopo.l.l'Asopo. 257. vandicarsi. l. vendicarst. 269.ma

269. ma se considera tutto.l.ma se si considera tutto.298. che adduce nel medemo luogo Seneca vna diffinitione della sapienza. si vassi, vna diffini. cione della sapienza. 278.ma la quiete del corpo. l.ma della quietc. 282. non dan forza.l.non hanno forza. 289. lunghi.l.lungi. 296. che la copra l.che lo copra. 298. per non ester. l. per non esfere stato. 298. estendo lui. l.effendo egli stato. 3 42. pennacchij.l. pennacchijo. 3 46. qui manca. 3 46. il qualluogo Homero.l.di Homero. 350. secondo poiche.l. secondo che. 351. horiolo fole. l. folare. 352. perfiniua. l. prefiniua. 352. Scipione Natica L Nasica. 357. Boetij. l. Beotij. 381. per effer nobilissimo lui. l. per effer nobilisima in lui 383. fi fente.l. fe fente. 392. Drifide.l. Ofiride. 396. finificano.l. significano. 396. he on. l.che son. 397. però dico. l. però dipingasi. 897.col cauduceo destro.l.dietro.406.tefano.l.Stefano.che V mbria.l.che nell'V mbria.409.Et vna gran serpe dedicato.l. Et vn gran serpe anch'egli animale di Cerere 420. dicesi da Guido. l. discesi da Guido. 423. incurnate.l.incuruate.424. Eugagei.l. Euganei. 426. gomone. l. gomene. 427. Naticone. l. Natisone. 429. quini.l.quiui. Terafine.l. Terapne. 432. Sandialonen. l. Sandialon. Sehnusa. l. Ichnusa . distratione. l. dimostratione. 436.regalata. l. regolata. 420.manca nel fine. 435.manca dopo il verso. \$1.che finisce. cauernis. 435. manca sotto il verso. 26. vn'altra figura di Sicilia.

#### Seconda Parte.

4 si pattuisce ed amicitia.l. si pattuisce lega, ed amicitia. q. ascoltare vnlsamente.l.assaltare.29 lo figurano.l.lo figuramo.30. a pigliare.l. a ripigliare. 31. perche Androdo.l.per il che. 50. liuetano.l.limetano. 50. conseduto di tenere. l. conceduto da Caligola Imperatore di tenere. 52. decempenda.l. decempeda. 5 3. fildonia.l. fidonia. 54. charatheri. l. caratteri. \$6.qui manca. 56.per vendere.l. vedere. 57. soggiunge S. Tomaso. l.soggiunge il Simança Vescouo conforme a S.Tomaso. 58. da mercato.l. da bon mercato. 59.che l'ordine.l.dell'ordine.61.duro meno.l.mento.66.limone 1.timone.70. Amor profeta. l. Amos. 71.marini oppressosi.l. oppresori. 75. Apie.l' Arpie. 77. cantinela.l. cantilena. 78. in ruptela. l.m tutela. 97. partirsi facilmente.l. partisi. 97. sigurano l'oblinione. l. siguramo. 98. il sopone.l.il sopore98.obliuionene. si cassi.ne. 101. posseduta vna l'hauesse. I. posseduta no l'hauesse. 101 le allegrezza.l. allegrezze. 101. & Pausania oue sono.l.et Pausania che vi sono. 101. leggi il Tiraquello. l. legge. 102. Atropomorfo.l. Antropomorfo. 102. & si addormetano.l. 3 addorme sano . 114. di questa opera. l. di questa opinione. 114. Gange Rudel. l. Gianfre. 114. rendutogli gratia. l. rendutale gratia. 1-14. figuratagli da altri -

altri, l. figuratale. 113. dalla ferita. l.dd la ferita. 119. Etrouar. l. Etronan.117. destar.l. destan.117.il pensier son saecte.l. i pensier. 117. virtù visi.l. vifina. 118. incendie.l.incendio. 118. dolce amano.l.dolce amare 118. dimenticandose.l.dimenticando se stesso. 119. é amato di lontano, l. é amaro. 122. ritardi auanti. l. ne ritardi auanti. 128. e bruti animali. l. & brutti.131. qui manca. 131. di dipinge. l. si dipinge. 135. Et in Seneca.l. E in Seneca. 140. col becco vecisel. vecisi. 140. il il cerchio è cerchie è perfetta. l.il cerchio è perfetta. 151. conacchia. l. cornacchia. Eneia.l. Enea Acanio.l. Afcanio. 152. Caio Quinto.l. Caio Quintio. 157. rara dottrina.l.di rara.159. Teorico.l. Teocrito. 160. ad grafaßo. l. ad vn gran sasso. 165. cornupia. l. cornucopia. 165. & riuolge. l. & si volge. 165. la prouidenza perche immediatamente.l.la prouidenza pare che immediatamente nasca dal Prencipe, come fra i Prencipi nasce immediatamente da Dio. 170. per parer publica. l. per parer pudica. 176. procedenza. l. pre cedenza. 176. delinamenti.l. deliramenti. 191. chimiera.l. chimera. 194. nel conciliari & riconciliatione. I.nel conciliare & riconciliare. 194.Mi. mo Publiano.l. Mimo Publio. 201. che del mezzo.l. che per mezzo. 208. ab eterno genera, l. generata. 208. di cimiero in testa.l.d'elmo. 209. nel vitolo che la sapienza. I.nel titolo della sapienza. 209. il Gallo sopra il cimiero. l.il gallo per cimiero. 209. Et figurasi come raggi. l. Et figuransi. 309. perche se ricerchi.l. si ricerchi. 210. anco perche.l.si anco perche. 210. somma giudice.l. sommo. 210. deue manifestare.l. deueno. 210. giudica.l.giudicano.condanni l.condannino.210. insuperbischi di se Stessil. insuperbischino.214.al giouane. l.al giouin. a vecchio.l. al vecchio. 216. biombo.l.piombo.lo plendore.l.lo splendore.222. Boetij.l. Beotij.223. cer uino.l ceruiero.246.e non par.l. pare. 254. abborriti che peste. l. più che peste.294. & gli gloriano.l.e si gloriano.256. illumina ogni vista.l. veste. 256 nelli genitali. lib. 4.ca.28. I.nelli Geniali lib.quinto cap. 18. 257.L. licinio.l. sicinio. 259. Vidi ristar colui.l. Quando restare Vidi in vn piè colui.259.ma variando.l.ma discorrendo. 261.v'è di varie. l.v'è che di varie. 261. in mondo. l. in modo. 262. staua vn huomo. l. staua vn huom. 261. pien di misto.l.mosto. 262. mature sono. l. son. 263. difetti dal figlio. I.del figlio. 267. se le offerisce. l. offerise. 267. si dedica. l. si dedicana. 269. ftupefatta. si forma.l.fi ferma. 269. questione prima conforma.l.coferma. 275. pianto piogga. l. pianto pioggia. 276. muoua Iliade. l. nona. 276. prefidenti Bacco.l. prefidente. 276. mi ftruggi. l.mi strugge. 276. verdi riua.l. verde. 276.a miei sospiri.l. sospir. 276.ma si me. l. ma si come, 277. porta le chiani. l. portó. 280. chiamansi quelli. l. chiamanansi. 281.ne fegni.l.ne fegui. 282. qui manca. 284. ancora per l'hipocrifia. l. Herefia. 285. in cima del cimiero. l. dell'Elmo. 287. sopra il cimiero. l. nel cimiero.

cimiero 287: quasi dice diea.l.quasi dica.287. mutamo gli study.l. scudz. 287.non bastando .l. bastano. 288.che stelso discinti.l. steffero. 289. questa dued questi dui 290.ma volendosi essil.ma volendo essi.290. il Delano sopra il cimiero. 1. sopra l'elmo. 292. mautilio.l. Nautilio. 292. porti da Giulio. 1. posti. 293 rideua honoraua. L. & honoraua-297. vn paro di fe-Ste. !. di ceste. 300. & discintesi. l. discinsesi. 209 a Ceripur. l. a Ceri pur. 310. or ciò cadde.l.cade. 311. Boerij.l. Beotij 311. il pace. l.in pace. quel caduo l.caduco. 317. Crostrato.l. Herostrato. 318. perche natural.l. naturalm nte. 315. Tinge. l. linge. 328. dal Petrarca mediante. l. meditate. 228. virtute & leggiadra. l.leggiadra. 329. gravità huomo. l.da huomo. 329. gratiosa faconda.l.facon lia. 330. tanto vehemente! l.tanto era vehemente 330. la sua gratiosa.l. gratia. 333. vaghezza e graue l. & gratia. 334 non procedeua dal cibar. l.dal cibars. 336 Emblema. 178. 1.78. 337. che l'Iinge fusse vna Donna. l.che l'Iinge, hoggidì chiamata in Rom. P.cco, fuße vna Donna. 338. adestò, etirò. l. adescò. 342. guancie afperfa l.asperfe. 3 44 perche si che. si cassi perche. 345. & 3.46. disoria. l. disopia. 346. catesia.l. catesia. 346. rimirae con l'altra.l. rimira, & con Palera. 353. fertissime radici. L. fortissime. 355. Siluio Italico. l. Silio. 363. insieme il Petrarca.l.col Petrarca.372. in gioia li pezzi. l.in gola. 375. Niccia. l. Nicia 375. fatta a . . . l. fatta a petitione.

### ERRORI CORRETTI NEL TESTO LATINO.

#### Prima Parte.

4. lima.l.limæ reprhæendite.l. reprehendite. coerunt.l. coercuit. fuis. l. scis. leui. l. leuiter. cæptum. l. coeptum. 30. domini. l. homini. 33. deserit. l. deseret. 34. redat. l. sedat. 37. sciticos frigores. l. feythico frigore 41. oluus.l.decus. † .56. tam.l.tamen.illumina. 1. flumina. 56. præmum. l. premunt. diuitijs. l. diuitis. 56. Qri. l. Qui 60. scit. q. 6.1. scit. 2.q. 6. \* . 66. divites. 1. & divites. 67. hisopo. 1. hylsopo.70.extolit.l.extollit.73.querela.l.querella.Nica.l.Nice 73. C. L. leggi. D. L. 73. OFFEN. ET. I. OFFEN. F. ET. 74. letione. 1. lætione. 74. QVET. sta nel marmo, & eosi deuesi scriuere. 74. amantissmam. l. Amantissma. SIC. SIC. deue stamparfi separatamente. sic. sic. a lettere minuscole, solo per assicurare il lettore, che così stà nel marmo. 77. consulata. l'consulatu. 79 Eleohantes. l. Elephantes. 97. laudantes. l. laudatas. 104. iquidem.l. fiquidem. 104. Cælum. l. Cælus. 106. INCAR. l. IN CARTHAG. 106. fere cedæ. l. fera cede. 111. Graci. l. Græci. incidunt.

dunt.l.incedunt. 171. Cratinius.l. Cratinus. 175. Alceam. l. Alceam.luthea.l.lutea.117.rorantes.l.iocantes.122. iatemerata. l. intemerata. 123. Ft vbi.l. Et vbi. 125. Poenici. l. Phoenici. Achille. 1. Achilli. 128. Creuthalionem. 1. Ereuthalionem. 128. prenit. 1. premit. 180. Sylius. 1.8c. lerpente. 1. ffrepente. 189. tu tibi. 1. tue tibi. 195. Rulei aderibunt.l. ftulti ad cribrum. 195. trrebis.l. terrebis. 199. versarem. l. versarer. 206. Suppiter albus. deuesi leggere, non, altus. 222. bucina. l. buccina. 233. cecitas. l. cæcitas 242. perit. I. penitis. 243. Tartaei. I. tartarei. 262. Anitie. I. Anicie. 274. attingerint. l. attigerint. affectum sis. 1. affectus sis. 275. Decus. 1. Deus. 288. Senaiorum. 1, Seianorum. 346. velocinus. 1. velocibus. 347. Estan. I. Oetan. 347. rubescedat. I. rubescebat. 347. Titam. I. Tuan. 350. Nymphorum. l. Nympharum. 350. hetitte. l. hæfiffe. 350. faifes. 1. lailes. 350. Meridianæ. 1 meridiana. 352. fraugebat. 1. frangebat. 353. etitant. l. latitant. 353. orbe c bos. l. ore cibos. 354. Et Acheroate.l. Ex. 355. quterant.l. quierant. 355. tacit.l.tacet. 368 veropadas. l. æropadas. 379 inimico. l. inimicos. 391. viri. 1.vrû.301 pauidi. l.pauidi dum.391. magna.l. magne. 395. maxime neque. liteque 395, qua Ponto.l.quæ. 396, asnetumque. l. assuetumque.401 leuo facit.l.leuo ferit.406. Amsancti.l. Ansancti. Antrum.l. trum. vtrimque, l. vtrinque fragosos. l. fragosus. 411. viridis modo. si cassi modo. 42 r. de jurando. l. de jure jurando. 423, frastasque. l. f. actasque, fabula primi. l. primum. ignibus vnde.l.vndas. lylicas.l.lybicas 427. lapidis.l. Iapidis. 428. Lucilio. 1. Pucino. Pictano. 1. Picta non-434. Syracufana. 1. Syracufia. 435. valtis I.vasti. Typheos. I. Typheeus. Thæda. I. teda picemque. 1. piceaque semic. I. seiniambusta. 435. horrenti, I. horrent. colidaue. Lealidaue.

### Seconda Parte.

12. pręcipiat. 1. præcipitat. 12. mirabile. 1. miferabile. 18. turbatus. 1. turbatis. 29. admonit. 1. admonuit. 46. Sytus. 1. Syluis. 49. nifi funt 1. visi sunt, 51. triconius. 1. triconibus. 52. & nigrum slauum. 1 & nigro slauum. 52. pepinos. 1. popinas. 53. aures 1acens. 1. iaciens. 53. Argum autem cursus. 1. rursus. 55. decependis. 1. decempedis. 56. ne minus sederit. 1. foderit. 57. æquisque sextarius. 1. æquusque. 57. Cleobulus lidius. 1. lyndius. 58. dimetiatisque. 1. dimetiarisque. 58. ti Gobio. 1. tibi gobio. 60. nota omnibus. 1. nota omnibus hominibus. 66. huic foli. 1. soli. 77. statibus. 1. statibus. 78. post huc. 1.

post hunc. 79. hori. l. chori. 83 oculta domus. l. occulta domusque 83. Quæ fructiferæ. si cassi Quę. 83. lumna. l. lumina 86. Iunio 1 Iuno.

87 Inacha Persa; neque violentior exit

Amnis humo

Cum Taurum, aut Pleiadas ausit aquosa . leggafi

Inache Persea; neque enim violentior exit

Amnis humo, cum Taurum, aut Pleiadas hausi t aquosas.

87. flucto.l fluctu.97. autumat.l.autumet.97. ignares.l. ignaros. 102. hausiste.l. hausiste. 105. bisogna restituire la traduttione de le parole d'Apollonio, essendo stampate consusamente.

Hac autem (scilicet Medea) ipsum s. Draconem. iuniperi recent

secto ramo .

Intingens, ex potione Cyceone efficacia pharmaca carminibus Rorabat in oculos, circumque plurimus odor

Pharmaci somnum creauit.

105.cognosci noto.l.nolo. 106.praterij.l.præterij. 120.ne sedes.l. ne sedeas. 120. proprius. 1. propius. 120. ambibimus. 1. abibimus. 128. te poscimus 1. te poscimus omnes. 134. aut prudentie. 1. aut prudenter 135. notis esfe. I. noti esfe. 135. Iuperuacaneus esfollatur.l.extoliatur. 135. quesisse decus.l.quæsisse decus nouum. 135. porta tueri.l. parta. 153. alarum reginine l. regimine. 153. membra dissucta l'dissueta 171 decalauri le decaluari 184 pauperum. 1.papauerum. 186. incendis. l.incedis. 186. Religio. l. Relligio. 186.frænum.l.frenum.191. morat.l.mora. 191. latus.l.latas.191. mancano dui versi d'Ouidio.203. refrigendum. l. refrigerandum. 200. candidit fint. l. candida fint. 200. effigitur. l. effingitur. 211. Deus alius eum sic.l.dum alius eum sic.'211. magna inquit vtilitatis.l.magne. 211 si cunctis esset operta. l.aperta. 211. locis obscuribus. l·locis obscurioribus. 211. addita abscuritate. l. obscuritate.212. maleuolam.l. maleuola.215. discerneres. l. discernere . 214. habet. l. habent. 218. clauis lingua claudit. l linguam. 222. Boetios. 1. Boeotios. 222. duritiæ. l. duritie: 239. ped bus addidit. l. pedibus timor addidit .244.capit pennas.l.capiti.244. letea. l.letæa.244.morti.l.mortis.255. odorari.l. odorare. 255. Roma intrauit.l. Romam. 256.0mnem vestimentum.l.omne. 256.quidem purpureæ. liquæ quidem. 256. triumphalibus vifi. l. viris, 257. memorque.l. memorique.257: sonabant.l.sonabunt. 257. Trib. I.l. Trib.pl.257.fisio.l.fi(co. 257. feuitus.l.fecutus. 260. redimitis. l. redimitus. 260. seuus hiberno. l. sæuis. 260. sub trhae. l. trabe. 265. turpiæ

zurpie decipiunt. l. turpia 266. interdierun. l. interdixerunt. 267. selertie.l.solertiæ. 269. meteoricam.l. meteoriam. 269 Narcisum. 1. Narcissum. 269. temporem. 1. torporem. 270. uiuat. 1. iuuat. 270. hoc alter. I. hoc iciat alter. 273. feculis. I. fæculis. 273. premium. I. præmium.273.uthe.J.utile 273.M.D.XLVI. leggi M.D.XCV. 281.conix,1.cornix.284.oderunt oderetur. si cassi.oderetur. 284. ponetur etiam. l. ponitur. 284. lepores galcatos. l. galeatos. 285. cospectus. l. conspectus. 287. consilium initium. l. initum. 187. ut mea gloria.l. & mea gloria.288 pedaturas.l. pedaturus.289 couiu 1. commin. 289. genius est. l. genus. 300. ipsorum. recipia. l. ipsoru. re cipias. 302. iræ animai. l. ipie animai. 316. minimum.l. nimium. 316. altautem. l.astantem. 316. gioriatus. l. gloriatus. 321. gloriosus dicere.l.gloriosius. 322. memoria eorum sonitu.l.cum sonitu. 326. charitonia. l. chariton ia. 336. latere uoluerit l. noluerit. 337. Æsonidem.l. Æsoniden .338. feta.l. fœta. 338. promit.l. premit. 344. ne ling ua. l. nec lingua. 346. hæc færens. l. ferens. 346. adeuntes.l.adeuntem.352.foluat linus.l.foluunt finus.354.fuperba doma.l.domas.355.nec futo.l.nec fato. 364. præbeicentes iuxta. l. pubescentes iuncta. 366. ceruuius. l. ceruus. 378. Virginis Mariæ. 1. Virgini Mariæ.

### Correzzioni del Greco.

Non metteremo qui gli errori del testo greco, mà solamente le correzzioni, e restituiremo le parole nel suo Carattere.

Prima parte. 7. ἀπότε περιπατάν. 28. Σε. 30. μισεσίν. 30. φίλης. 34. κιγκλός. 58. κροκόπεπλος. 74. ἐπιάκαα. 104. Ο υρανός πρώτος τον παντός εδυνας ευσε κόσμου. 125. ΟΙΚΕΙΑ. ΣΙΝΕΣΙΣ. 129. Γερόν ή σημετική. 171. πρέπον. 195. κοσκίνω μαντούσα θε.

206. Ζεύς αργής ήρητε φερέσδιος ήδ αϊδωνεύς. Νής ις θ' ή δακρύοις επικροϊ όμμα βρόταον.

346, qui mancano due versi d'Homero.

375. Αυςταν βάλανον, ταν μέν έχα, ταν δ' έξαται λαβάν.

391. owov . 415 . fannia . 1. oauvia .

Seconda parte. 34 . ἀντεσηςιώνα. 76 . μνέω . 76 . κλέα . 76 . κλέως . 77. μολο πή . 78 . πολυ , & , μναα. 78 . ἔξος . 79 . Ο υξανός . 79 . ἀπό της καλής ὅπος . 105 . Η δε μιν άζκεύθοιο νέον τετμήστι , θαλλώ .

Βάπηνς, εκκυκεώνος ακήςατα φάςμακ αοιδαίς Ραίνεκατ όφθαλμών πεςί τ' αμφί τενήςιτος όδμη

Φαρμάκου υπνον έβαλλε.

168. Οπτική. 269. μετεωρίαν. κα αβλεψίαν. 285. & 287. νε δόλω, νε βίμφι. 320. καλιω εδίδαξαν αριδήν.

# TAVOLA

### DELLE IMAGINI DESCRITTE NELL'OPERA.

## PARTE PRIMA.

## TE. IF

| Bbondanza             | . 1  | A ffiduità                | 52   | Carro della notte      | 94    |
|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------------|-------|
| Marittima             | -    | Affinenza                 | 52   | di Bacco               | 94    |
| Accademia             | 2    | Aftrologia                | 13   | dell'Aurora            | 95    |
| Acquifto cat          |      | Astutia                   | 53   | del giorno naturale    | 95    |
| no junto cat          | io   | Augurio buone             | 54   | del giorno artificiale |       |
| Acutezza dell'ingegno | 10   | cattiuo                   | 54   | dell'Anno              | 96    |
|                       | 0.11 | Aurora                    | \$5  | di Cerere              | 96    |
|                       | 1.13 | Auaricia                  | 56   | dell'Oceano            | 96    |
| Adulterio             | 13   | Audacia                   | 57   | d'Amore                | 97    |
| Affabilità            | 15   | Autorità 60. Vedi         |      | della Castità          | 97    |
| Affanno               | I    | D Eatitudini 61.62.       |      | della morte            | 97    |
| Agilità               | 16   | B 64.65.                  |      | della fama             | 97    |
|                       | 7.18 | Bellezza                  | 67   | del tempo              | 97    |
|                       | 9.20 | feminile                  | 69   | della divinità         | 98    |
| Amaritudine           | 20   | Beneuolenza, ed unione    |      | Caffigo                | 132   |
|                       | 1.22 | trimoniale                | 70   |                        | 1.102 |
|                       | 5.26 | Benignità 74              | 1.75 | matrimoniale           | 101   |
| Ammaestramento        | 26   | Bialimo vitiolo           | 88   | Cecita della mente     | 102   |
| Amore di virtù        | 27   | Bontà                     | 81   | Celerità ,             | 105   |
| verso Dio             | 28   | Bugia \$1                 | 1.82 | Ciclo                  | 103   |
| del proffimo          | 28   | Buio                      | 82   | Chiarezza              | 105   |
| di se stesso          | 28   | Alamità .                 | 83   |                        | 6.107 |
| fecondo Seneca        | 32   | Calunnia                  | 84   | Cognitione.109.delle   | ole   |
| domato                | 32   | Capriccio sanda           | 84   | 110.                   |       |
| di fama               | 35   | Carestia                  | 98   | Combattimento della    | ragio |
| della Patria          | 35   | Carezze amatorie          | 133  | ne con l'appetito      | 107   |
| Ampiezza della gloria | 23   | Carità : ottoni if in 199 | .100 | Comedia, 110. uecchi   |       |
| Anima ragioneuole, be | a-   | Carri de' Pianeti         |      | Commertio della uita.  |       |
| ta,                   | 44   | della Luna                | 84   | mana_                  | 107   |
| Dannata               | 45   | di Mercurio               | 85   | Compassione            | 112   |
| Animo piacenole       | 42   | di Venere                 | 86   | Complessioni           |       |
| Anno                  | 46   | del Sole                  | \$6  | Collerico              | 114   |
| Appetito              | 46   | di Marte                  | 87   | fanguigno              | 116   |
| Architettura          | 48   | di Gione                  | 88   | flemmatico             | 118   |
| Ardire magnanimo      | 49   | di Saturno                | 88   | malinconico            | 119   |
| vltimo, e necessario  | 94   | Carro di Minerua          | 89   | Compuntione            | 113   |
| Aritmetica            | 52   | di Plutone                | 90   | Concordia 120.12       |       |
| Arme                  | 51   | Carro de' 4. Elementi     |      | maritale               | 120   |
| Armonia               | 52   | del Fuoco                 | 91   | militare               | 120   |
| Arroganza             | 51   | dell'Aria                 | 92   | dipace                 | 122   |
| Arte                  | 51   | dell'Acqua                | 93   | insuperabile           | 122   |
| Artifino              | 47   | della Terra               | 93   | Confidenza             | 122   |
|                       |      |                           |      | Bb Cor                 | afir- |

AVOLA Dispregio del mondo 148 123 Fedeltà Confirmatione 235 della xirrù Felicità publica. 235. Eterna di A snicitia 1.23 159 123 Confusione Dispregio, e distruttione de pia 1 236 Congunatione delle cole huceri,e de'cattiui affetti. 193 brene 237 mane coa le diuine Distintione del bene, e del Fermezza 131 237 Cofrienza d'Oratione male 125 194 238 Conferuatione D-uinità d'Amore 126 159 238 Consideratione Ferocità Diumatione 160 126 253 Configlio Dolore 161 Filosofia 126 245 Dolore di Zeufi di Boetio Consuctudine 162 116 266 Contento Dominio 193 Fifica 138.140 146 di se stesso Amore fo Finmi. . Touere 139 184 238 Contentezza Dottrina 162.163 112 Arno 239 Dubbio militare 142 164 Pà 240 Conomia Contrarietà Adige 135 241 Contrasto. E Edificio, ouer fito 224 140 Nilo 241 Contritione Elementi. Tigre !!! 141 201.203.206 Conuito Fuoco 201.204.205 Danubio 112 242 Cordoglio · Aria Acheloo 201.204.204 5147 143 242 Corpo humano Acqua ACL 143 202.204.205 243 Correttione 143.144 Terra 202.203.205.206. Acheronte Corrutela ne' Giudici 145 Eloquenza 207.208.209.210 Cocito 243 Corte Emulatione Stige 145 210.221 243 Cortelia - Flegetonte : Equalità 147 211 Costanza Equinottio della Primaue-Indo 137.138 Crapula Gange 150 243.244 Credito . dell'Autunno-213 Niger 134 Crepuscolo della mattina. 1 47 Fiumi d Eliano Equità 210.211 della fera 140 Errore Flagello di Dio 214 Crudeltà Efilio Fortezza ISI b. 214 Cupidità Eta d'Oro Fortezza d'animo, e di corpo ISI 216.218 Curiofità d'Argento 216:218 238.248 152 Anno di Rame del corpo con prudenza. 217:218 164 Dapocaggine e virtù d'animo Wi Ferro 5. .. 217.218 152 Daria Eternità 218.219.220.221 · del corpo con generolità 165 Debiro d'animo 163 Decoro Euchto buono (1) 221 Fertuna 234.238 251 170 Delitiofo Alsità d'Amore, ouero 190 Deuisione inganno 224 bona, infelice, gioneuøle 🔞 153 Desiderio Fama. 224. buona. 225. catad amore, pacifica, ouer 153 verso Dio clemente tiua 153 250 Detrattione Forza Chiara 225 191 251.253 Denotione d'Amore Fame 227 155 241 Dialettica Fatica si nell'acqua, come in ter-155 0.1011 .227 Difesa contra nemici malesi-Estina ci,e venefici. 185 Faro . 228 minore da maggiore fu-Fauore contra pericoli. 186 229 Fecondità fottoposta alla giustitia 260 Digestione 187 230.260 sottoposta all'eloqueza 284 Dignità Fede 155 230 Diliginza 155.188 Christiana. Fragilità 253 humana 253 230.231 Di'cordia Catrolica 253. 254. 255. 156.157 231.232.265 Diferno d'Amicitia 159.196 ruga 255. pepclare 233 Disperatione 158 Maritale 233 255.256

Furore

| 76 53 99                     | IAVULA                       | 381                         |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Farore . 256. 257            | 1 (Guardia 301               | Ingegno . 302               |
| A e rabbia 257               | Guerra 304.341               | Inginia 373                 |
| superbo, e indomito 257      | Guida fieura 342             | Ingaustitia 373             |
| poetico 257                  |                              | Ingordigia 37 4 375         |
| Furore implacabile 283       |                              | Ingratitudine 3:6 377       |
| Furto 259                    |                              | In micitia 377, 378         |
| Agliardezza 284              |                              |                             |
| Gelosia 285.286              |                              | Inquierudine 379            |
| Genio buono, cattiuo 237     | Honore 344-345               | Ir nocenza 331              |
| figurato da gli antichi. 287 | Hore del giorno Prima 346    |                             |
| Genio per l'humore, e gu-    | Seconda 348                  | Ir fidia 382                |
| fto 289                      | Tetza, quaita, quinta 349    | Inflabilità, ed inconflanza |
| Geometria 290                | Selta 350                    | d'amore 382                 |
| Giorno naturale 1290         |                              | Inflabilita 383             |
| Artifitiale 290.291          | cima, vndecima 351           | Industrione 392             |
| Giouentù 291                 | duodecima 352                |                             |
| Gioia d'amore 291            | Hore della notte . Prima 352 | Intelligenza 385.386        |
| Giubilo. vedi Allegrezza.    | Seconda, terza 353           | Interede. 393. propio. 393  |
| Giuditio 292                 | · Quarta, quinta, sesta 354  | Intrepidità 386             |
| d'Amore 293                  | Settima, ottaua 355          | Inobbedienza 382            |
| Giusto 293                   | Nona, decima, vudecima,      | Inuentione 387              |
| Giudice 293                  | duodecima 356                | Inuestigatione 387          |
| Giuoco 294                   | Humanita 358                 | Inuesno 387                 |
| Giurisdittione 294           | Humiltà 356.357.358          | Inuidia 387.389             |
| Giustitia d'Aulo Gellie 294  | Y Attanza 361                | Inuocatione 390             |
| di Paufania 294              | Idolatria 361                | Ira 391                     |
| Diuina 295                   | Ignoranza 364.365            | Irresolutione 380           |
| Giustitia 295                | di tutte le cose 364         | Italia, e sue parti 393.396 |
| retta . 296                  | Imitatione 365               | Italia insieme con Roma 397 |
| rigorofa 296                 | Immortalità 365              | · Roma, felice, eterna 397  |
| dalle medaglie 296           | Immutatione 366              | Liguria 397                 |
| Gloria de' Prencipi 296      | Impassibilità 366            | Tofcana 400                 |
| Gloria 299. 260              | Imperfettione 366            | Vmbria 402                  |
| Gola 300                     | Impero 390                   | Latio 407                   |
| Gouerno 300                  | Impietà 366 367              | Campagna felice 409         |
| Grammatica 301               | Impietà, & violenza sogget-  | Calabria 411                |
| Grandezza, e robustezza d'a- | ta alla giustitia 367        | Puglia 413                  |
| nimo 301                     | Inconftanza 368              | Abruzzo 414                 |
| Graffezza 341.302            | Inditio d'Amore 293          | Marca 415                   |
| Gratia 302                   | Indocilità 368               | Romagna 418                 |
| Di Dio 302                   | Indulgentia 362              | Lombardia 420               |
| Dinina 302                   | Industria 369.370            | Marca Triuifana 425         |
| Gratie 303                   | Infamia 362.371              | Friuli 426                  |
| Gratitudine 303 1            | Infelicità 6 362 1           | Corfica 429                 |
| Grauità . 101                | Infermità 371                | Sardegna 431.432            |
| dell'huomo 204 l             | Infortunio 371               | Sicilia 432                 |
| dell'oratione 304            | Inganno 372                  | Legge 435                   |
| 7041                         | 3/-1                         |                             |

382 PARTE SECONDA.

| 302 1 01.                            | G L D L O O                 | 1 1 121,                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| T Asciuia                            | Febraro 38                  | Negligenza 89               |
| Lassitudine estiva 1                 | Mesi secondo l'Agricoltura, | Ninfe 82                    |
| Lealta 2                             | Gennaro 39                  | Hinnadi, e Napee 83         |
| Lega 3                               | Febbraro, Marzo, Aprile,    | Driadi,e Hamadriadi 83      |
| Legge canonica 2                     | Mazgio. 40                  | Di Diana 83                 |
| della gratia 2                       | Giugno, Luglio, Agosto.41   | Naiadi de' fiumi 84         |
| del timore                           | Settembre, Ottobre, 41      | D: 14                       |
| A                                    | Noue.nbre, Decembre. 42     | and '                       |
|                                      | Mesi secondo Eustathio      |                             |
| Leggierezza                          |                             | D 104 ' 2 ' 1               |
| Letitia. vedi Allegterza             | Marzo, Aprile, Maggio, 42   | Dell'Aria. Iride 86         |
| Lettere 6                            | Giugno, Luglio, Agolto, 43  | Serenità del giorne 86      |
| Liberalità 6.7                       | Settembre, Onobie, 43       | della notte 87              |
| Libero arbitrio 11                   | Nouembre, Decembre, 44      | Pioggia 87                  |
| Libertà \$ 9                         | Gennaro, Febbraro. 44       | Rugiada 87                  |
| Libidine 9. 10                       | Mest in generale 44         | Cometa 88                   |
| Licenza 12                           | Metafilica 45               | Nobiltà 89.90               |
| Lite 12                              | Minaccie 45                 | Nocumento 9091              |
| Logica 12.13                         | Miseria. Vedi Calamità.     | Notte 91                    |
| Longanimità 14                       | Miseria mondana - 46        | Quattro sue parti. 91. 92.  |
| Luffuria 10.15                       | Misericordia 46             | 03.                         |
| A Achina del mondo 16                | Milura 48                   | Bbedienza 94.95             |
| Machina del mondo 16 Miesta Regia 21 | Modeftia 59                 | Obbligo 95                  |
| Magnanimità 16.17                    | Mondo 60.62                 | Obligione 100               |
| Magnificenza 17.18                   | Europa 63                   |                             |
| Maledicenza 18                       | Afia 64.66                  | 4 1 6 12 11                 |
|                                      |                             | verso i figliuoli 99        |
| Maleuolenza 19                       | 7.7                         | Occasione 105               |
| Malignità 18                         | America 68                  | Odio capitale 106           |
| Malincónia 19                        | Morte 69.70                 | Opera vana 106.107          |
| Mansuetudine 20                      | Mormoration 70              | Operatione manifesta 407    |
| Marauiglia 31                        | Moftri                      | Perfetta 108                |
| Ma tirio 20                          | Scilla 70                   | Oppinione 108               |
| Matrimonio 21                        | Canddi 71                   | Opulenza 108                |
| Mathematica 23.23                    | Chimera 72                  | Oratione 109.110.111        |
| Meditatione 25                       | Griffo 72                   | Ordine dritto, e giusto 111 |
| fpirituale 26                        | Sfinge 72                   | Origine d'Amore 112         |
| della morce 26                       | Arpie 73                    | Offequio 96                 |
| Medicina 26.27                       | H dra 73                    | Offinatione 123             |
| Mediocrità 28                        | Cerebro 73                  | Otio 123.124.125.           |
| Memoria 28                           | Mufica 74.75                | D Ace 125.126,127.128       |
| Memoria grata de' benefiti)          |                             | Pacifico 128                |
| riceuuti 29                          | mi.                         | Parfimonia 134              |
| Merito 32.33                         |                             | Partialità 135              |
| Mesi. Marzo 33                       | TO. 11.                     | Passione d'Amore 128        |
|                                      | Malaamana                   | •                           |
| Aprile 3+                            |                             | Patienza 129.130            |
| Maggio 35                            | Polingia 78                 | Paura 131                   |
| Giugno 36                            | Erato 78                    | Pazria 130. 131             |
| Luglio 36                            | Teplicore 79                | Peccato 132                 |
| A zoito 36                           | Vrania 79                   | Pecunia 133                 |
| Settembre 36                         | Calliope 79                 | Peliegrinaggio 133          |
| Ottobre 36                           | Muse in altra guisa 80.81   | Pena 135                    |
| Noue nbre 37                         | l Natura 81                 | Penitenza 137.138           |
| Decembre 38                          | Nauigatione 82              | Penfiero 139                |
| Gennaro 38                           | Necessità 88                | Pentimento 140              |
|                                      |                             | de' peccati                 |
|                                      |                             | •                           |

| TAVOLA. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |        |                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----------------------------|------------|
| de' peccati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140   | 1 Verela                | 179    | Odotato                    | 224        |
| Perdono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160   | Querela à Dio           |        |                            | 224        |
| Pericolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141   | Quiete                  | 79.180 | Tatto                      | 224        |
| Perfettione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140   | 1) Abbia                | 180    | Sentimenti del c           | 0170 224   |
| Perfidia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141   | Ragione 180,1           | 81.182 | Senso                      | 229        |
| Perpetuità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141   | Ragion di stato         | 182    | Seali                      | 229        |
| Persecutione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141   | Rammarico               | 185    |                            | 230.232    |
| Perseueranza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143   | del bene altrui         | 185    | Per forza                  | 231        |
| Persuasione !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143   | Rapina                  | 185    | 1                          | 23 Z       |
| Pertinacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145   | Realtà                  | 186    | 1                          | 232        |
| Perturbatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145   | Refugio                 | 185    |                            |            |
| Peste 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.146 | Regalità                | 136    |                            | _          |
| Phisica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146   | Religione 186.187.1     |        | Sicurtà                    | 233        |
| Piacere 146.147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .148. | Vera Christiana         | 186    | Sicurta, o ficurex         |            |
| Honesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148   | Finta                   | 189    | Silentio                   | 233.234    |
| Vano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149   | Repulsa de' pensieri ca | tuui   | Signoria                   | 236        |
| Piaceuolezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149   |                         | 189    | Simplicità                 | 235        |
| Pianto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149   | Restitutione            | 191    | Simulatione                | 235        |
| Pietà 149.150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151.  | Rettorica               | 191    | Sincerità                  | 237        |
| Verso il padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151   | Ricchezza               |        | Sobtietà                   | 238        |
| Pigritia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153   | Ricenciliatione d'amo   |        |                            | 238        |
| Pirtura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154   | 1                       | 5 197. | Sollitudine                | 238        |
| Poesia 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 158 | Rigore                  | 195    |                            | 239.240    |
| Poema lirico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158   | Ripare da' tradimenti   |        |                            | 240        |
| Eroico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159   | Riprensione             | 195    | Hiemale                    | 242        |
| Pastorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159   | Riprensione gioueuole   | 198    | Sonno                      | 243.244    |
| Satirico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159   | Rifo                    | 1-99   | Sorte                      | 244        |
| Pouertà 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160   | Rivalità                | 1.99   |                            | 274        |
| In bello ingegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160   | Rumore                  | 200    | Sospitione                 | 246        |
| di spirito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160   | Salubrità d'aria        | 202    | Softanza                   | 246        |
| Politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160   |                         | 0.201  | Sottilità                  | 246        |
| Precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174   | del genere humano       | 202    | Spauento                   | 246.247    |
| Preghiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162   | Saluezza                | 204    |                            | 18.249,250 |
| A Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160   |                         | 4.205  | delle fatiche              | 249        |
| Premio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162   |                         | 5.208  | d'Amore                    | 250        |
| Preuidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162   | Humana                  | 206    | diuina, e certa            | 25E        |
| Prodigaliză                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163   | Diuio2                  | 208    | fallace                    | 255        |
| Profetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168   | Vera                    | 207    | Spia                       | 253        |
| Promissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164   | Scandolo                | 212    | Splendor del nom           | _          |
| Prontezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164   | Sceleratezza            | 114    | Stabilità                  | 258 260    |
| Prosperità della vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176   | Sciagurataggine         | 236    | Stabilimento               | 259        |
| <b>5</b> 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .169  | Scienza                 | 215    | Stagioni .                 | 260.263    |
| dell'Annona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .165  | Sciocchezza             | 216    | Primauera                  | 260.263    |
| Wh 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164   | Scoltura                | 216    | Estate                     | 261.263    |
| 20 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Scorno                  |        | Autunno                    | 261.264    |
| The state of the s | .170  | \$degno                 | 217    | Inuerno                    | 262.264    |
| Punitione 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .173  | Secolo<br>Secretezza    |        | Sterilità                  | 264        |
| Purgatione d'aria fatta de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173   | Secretezza, ouero Tacit | 217    | Stoltitia                  | 270        |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | nità.                   |        | Stratagemma mili           | -          |
| Purgatione de' peccati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172   | Seditione ciuile        | #17    | Studio                     | 270        |
| Purità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172 ! | Sentimenti, Viso        |        | Stupidita, ouero della gle | ondita 267 |
| Porità, e sincerità d'anin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174   |                         | 223    |                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   | Vdito                   | 223 [  | Suferbia BP                | 279        |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |        | ВЬ 3                       | Super-     |

| 384 TAVOLA.             |      |                                                   |            |  |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|--|
| Superstitione           | 279  | Tristitia, ouer ramarico. 307   dell'animo, e del | orpo 3 54. |  |
|                         | 270  | T Alore 312 Insuperabile                          | 355        |  |
| Ardità                  | 295  | V Vanagloria 313   Vita humana                    | 357.360    |  |
| Temperanza 295.:        | 296. | Vanità 322 Attiua                                 | 358.359    |  |
| 297.                    |      | Vbriachezza 323 Contemplatiua                     | 359.360    |  |
| Temperamento delle co   | le   | Vecchiezza 323 Inquieta                           | 360        |  |
| terrene con le celesti, | 297  | Velocità 323, 324 Breue                           | . 361      |  |
| Tempesta                | 298  | Venderta 324 Longa                                | 364        |  |
| Tempo                   | 298  | Venti. Eolo 338.339 Vita, e Animo                 | 366        |  |
| Tenacicà                | 299  | Euro 339 Vitio                                    | 367        |  |
| Tentatione              | 300  |                                                   | .368.369   |  |
| d'Amore                 | 300  | Borea 340 Nauale                                  | 368        |  |
| Terremoto               | 302  | Austro 341 Volontà                                | 369.371    |  |
| Terrore                 | 301  | Aura 341 Voluttà                                  | 371        |  |
| Teologia                | 300  | Venustà 325   Voracità                            | 371        |  |
| Timidità                | 302  | Vergogna honesta 342 Vnione ciuile                | 372        |  |
| Timore                  | 303  | Verità 346.347.348 Vnione matrimonia              |            |  |
| Tirannide               | 303  | Vgualità 374 Vedi Beneuolenz                      | 2          |  |
| Toleranza               | 303  | Vigilanza 348.349 350 Vianza                      | 376        |  |
| Tormento d'Amore        | 304  | Viltà 350 Viura                                   | 376        |  |
| Tradimento              | 304  | Violenza 350 Vtilità                              | 376        |  |
| Tragedia                | 305  | Virginità 351.352 TElo                            | 378        |  |
|                         | .307 | Virilità 352                                      |            |  |
| . 0                     | 308  | Virtù 354.355.356                                 |            |  |
| Tribulatione            | 307  | Virtù heroica 353 [                               |            |  |

# IL FINE.



# TAVOLA

### DELLE COSE PIV NOTABILI,

Nella quale se ne contengono sei sotto le seguenti voci, Animali. Colori. Gesti. Ordegni. Pesci. Piante.

I numeri doppo la Stella \* ò †, sono nella seconda parte.

### TR. IF

8

93



Bbondanza desiderata, suoi messaggieri. I Accademie denominate in tre modi da gli an tichi.

quarto modo de' moderni. Accademia prima in Athene prese il nome da Accademo Accademico si deue pascer del frutto

d'oliua. 6
Accademia degli Insensati\* 157
Accidia induce pouertà, otio, stupi

dezza. 8.9
Acqua principio delle cose, signora
d'Elementi. 202

Acqua, e sue tre nature.

Acqua per li peccati\* 229.

Acquisto cattiuo facilmente si perde. 10

A ciascuno animale diletta più la sua forma che quella de gli altri . 30.

Adolescenza, esuoi termini. 11.

Adulatione inditio di poco (pirito. 11.

Agonali capitolini instituiti da Domitiano 6,213.

Agricoltura da chitrouata. 89.

Ainto vicendeuole. 103.

Alberi di profonder adici. 209.

Amaritudine song onta con la felicità, 20. Amor non è volatile \* 97. Amor è volatile. \* 97.

Amor entra per gli occhij. \* 112.115. 116 117 118.119.

Amor per vdito . \* 112 112.114.

Amor dolce amaro \* 118.119. Amor fàl'huomo irragioneuole \* 129.

Amor, e fuoco non si possono tener ce; lati.\* 149.

Amor si doma con la fame, e col tempo. 34.35.

Androdoxiconosciuto, e saluato da

vnleone. \* 3 1. Anima sue sedi, e finestre. \* 144.

Anima jue jeat, e finestre. 144.

Agnello.61.65.356.381. \* 28.126.

531. Agnello Pasquale,\* 211.

Alcione. 70. \* 126. 306.

Alicorno. 97. \* 352.

Animali de' 4 Euangelisti. \* 2.

Animali dinersi. \* 128. Api. 12 188.216.255.369.

Aquila. 88.362. \* 6.21. 29.139.186

202. 223. Arpia. 57. \* 77. 163.

Armellino. 102. 142. \* 1. 169. 170.

Ariete. 211. \* 33.

Bb 4 Arione

Arione. # 3. Ardeolo 371. Asino. 10.153 227 365. 123. 153. Aspide. 3.82. Anoltore. 111. \* 81. 223. 229. 304. D Asilisco. 83.220. \*19. D Barbagianni . 354. Becco \* 9. 10. Bracco. \* 224. Buoi. 88.97. 227. Alandra. 205. J Cane. 13.25 83.91.126.140. 235.291.295. 358.377. 387. 389 415. \* 2.95.220.143.308. Cancorso. 429. Castoro. \* 126. Cardellino. 260. \* 116. Caradrio. \* 122. 123. Cariddi . \* 72. Cancro. \* 35. Capra Amaltea. 2. Capra. 373. \* 42. 60. 242. 267. Camaleonte. I 1. 201. Camelo. 243. \* 64. Cauallo. 46. 84. 86. 90. 93.94.95.96. 290.291.341.414. 324. Canallo Pegaseo. 55.58.95.225. 354 Centauro. \* 374. Cerbero, 91. \* 73. Cerus. 13.84 97.107.153. 4 166.223. 303.364. Chimera. \* 72. 354. Chioccia Gallina con pulcini. 260. 41. Cigno. 54.342. 75. 158.339. Cicogne. 85.107. 194.303.367.413. \* 27.150.180.186.197. Cinetta. 89. 126. \* 133.279. Cinclo augelletto. 32.34. Cinocefalo. 3. 391. Cicala. \* 75. Cignale. 390. 229. 354. Coniglio. \* ,50. Codazinzola. \* 159.

Coturnice. \* 18. Corno. 371. 380. \* 324. 353. 364. Coccodrillo. 241. \* 15.106. 141. 235. 290 . Cornacchia. 122. \* 4. 45. 151. 279. Colomba per lo spirito fanto . \* 2. 189. Colomba. 86. 295. 302. \* 2. 174.202. 235.237. Onnota. 185. Drago . 69. 89. 96. 157, \* 353. [ Gitalo. \* 106, Elefante. 75.97.251.358. \* 20. 150. 187. 295. 342. 345. Enidro ichneumone. \* 291. [ Agiano. \* 124. 235. Fauno. \* 10. Falcone. 214. \* 12.224.342. Fenice. 201.204 3.65. \* 191.217.357 Folica. 200. Formiche. 287. Azza.81. \* 79. I Gatta. 140. 377. \* 8. 143.308. Gallina. 260. \* 205. Gallo. 2. 85. 189. 221. 367. 393. \* 26 93.174.204.239.346.273. Ghiro. 355. \* 92. Gionenchi. 84. Gorgone. 89. Griffo. 89. 241. 72. Grue. 126. 301. 387. \* 230. 348. Gufo. 82.94 287.355. \* 216. 278. I I Emerobio. 361. . Hidra. 387. \* 73.188.214. Hidro ferpe. \* 285. Hiena. 252. 383. Bi. 85.371. \* 60. Ichneumone. \* 291. Iinge augello. \* 336. Ippopotamo, 366. 367.376.377. Istrice. 153. \* 18.355. Leone. 16.21.93.106.114.126.1509 170.184.202.215.260.238.239.

244. 248. 284. 400. \* 16. 28. 29. 1 36 67.96.126.181.183.232,295. 301.312.324.350.353.354. Leone alato. 424. Leopardo. \* 9. 285. Lepre. 168.260. † 238.279.302. Liguro. + 68. Locuste. 246. Lumache . 9. + 129. Lupo. 56. 87.126.164.342.393. † 145. 185.371. Lupa. 238. Lupo ceruiero. \* 100. 229. Ontone. 116.364. † 10.199. Mufalo. 431. Mulacchia. 121. Muli. 84. † 264. T Ibbio, 10. +82.185. Nottola. 49.368. † 92.251. Ca. 164.301. + 234. Orla 366.387. Orfo. 1:6.391. † 131.217. D Auone. 10. 28.51. 92. 201 † 92. Pantera. 94.252.372. † 9. 3.3. Paßero. 119. † 1. 179. 238. Pappagallo. 308, 209. Papero. 301. Pelicano. 28. 81.366. † 1.40. Pecchia. 259. Pecora.152 166. † 26.108.270.377 Pernice. + 15. Pica . † 235. Pico. 341.415. Pipiftrello. 364. Pirale. 201. Pola . + 46° Porco . 150. 159. 300. 375. † 123. 124. ) Agnitello. † 87. 229. Re d'ocelli, ouer Trochilo. † 174

Riccio spinoso. 187.

Rinoceronie 243 391.

Rossignuolo. 151. + 75. Rolpo. 55. 205. 373. Rondini. 26.147.392. † 133.149.374 C Alamandra. 201. ) Schiratto. † 162.164. Scarauaggio. \* 159. Scorpione. † 10. 36.66. 324. Scorpione marino. † 106. Scilla. + 71. Scimia 53.110.365. † 143.229.232. Serpenti alati. + 180. Serpi. 15. 46 120.143.162.194.220. 238.287.293.296.372.382.385. 387.413.40). \* 26.128.132 141. 165.168.185.200. 201. 205.350. Sfinge 89.241. 72.211. Sparaniero 105. 323. Struzzo. 188.295.300.374. 99.371 Artaruca.9.1 18. \* 89.153.170 224.295 397.355. Tarantola. 413. Talpa 102. Taßo.118.354. \* 243. Tinge augello. 325. Tigre. 94 242.263.244.479. 795. Topi. 164 191. Toro. 16.137.402. \* 34.223.296. Tortora. 102. 1 Acca. 98. 40 223. Vespe. \* 313. Vipera 358.376. \* 21.66. Vitello. 227. \* 40.44. Volpe. 145.232.265.312. 4. Vрира. \* 60. 350. Vcelli . 120. Animali minori sono più fecondi. Anno si ritorce in se stesso. \* 61. Aria, e suoi accidenti 92. Aristide ripreso. \* 318. Armonia de' Cieli . \* 74. Arrogante sprezza il parer d'altrui. 173. Aurora

Aurora amica delle Muse. 59.95. Aurora (peranza. \* 249. - Autorità è dell'età matura. 60.

B Abel, e sua torre. 123. Bellezza molto veduta, e poco conosciuta. 67. Bellezza luce della faccia di Dio. 68. Belli, e gratiosi nel dire. \* 329 330. Bellezza degna'd'imperio. \* 154. Bellezza senza venustà. \* 325. Benignità compagna di giu Aitia. 74. Biscia d'Azzone Visconti. 199. Bontà vera non è interessata 81. Brutti, ma gratiosi nel dire. \* 329.338. Brina. 147. Brindisi tra' Greci. 124. Bugie hanno la codanera. 82. Bugiardi dicono qualche verità per celareilfallo. 82.

Haos. 123. J Candidezza grata à Dio. \* 170. 189.209.

Carattere dell' huomo è il parlare. 173. Carne di Porco nociua.\* 90.

Capricci di pittura, e di musica. 84. Cardinale del Monte. 402.

Cardinale di Montelparo, e sua arme. ¥ 188.

Cardinal Saluiati, e sue opere. \* 7. Cardinal d'Augusta, e sua impresa. \* 140.

Caualli del sole . 87.

Cauallo come prodotto da Nettuno.93. Carico perche significhi honore . 155.

Casa del Crispoldo fucina d'ogni arte liberale . \* 157.

Castità detta da castigatione. 102.

Catena d'Homero. 134.228.

Cerere per l'abbondanza marittima. 2.

Ceroma forte d'olio. 7.

Cefare done vecifo. 175.

Chiodi significano gli anni. 45. Chi altrui sbiasima, ama se stesso, 29. Cingolo di Venere. 4 330. Cielo stellato. 74. Citharedi coronati di quercia . 6. Ciuffo segno di nanità e di superbia. \* 60 Codazinzola non èl'Iinge . \* 336.

COLORI con metalli.

Argento. 217.

Azzurro, ceruleo. 53.234. 424. \* 158. Azzurro Stellato. 74. \* 156.

Azzurro, ed argento. 237.

Bianco. 24.55.101.102. 60.231.295

269. \* 13.143.231.235. Bianco macchiato. 373. verde rosso. 18. Bianco giallo. 138. 237. nero. \* 143. Bianco verde. 370.

Bigio rosso. \* 45.46.

Bigio. \* 87.

Berettino. 143 158. \* 92.

Berettino negro. 15. tane. 129. Bruno. 304.

Cangiante. 11.82.355.380. \* 93.139

Ceruleo. vedi Azzurro.

Ferro. 217.218.

Ferruggine. 151.

Foglie caduche. 10.

Giallo. 18. \* 162. 249.

Gialliccio. 114. 432.

Giallolino 254. 366. 371. \* 302.

Incarnato. 55. \* 18. 36.

Lionato. 45. 248. \* 92.

Negro. 45.82.162.380.393. 28.29 139 143.145.148.149.180.217

258.

Negro di siamme. 377, tane. \* 140. Oro. 81.126. 216. 236. 397. 424. \*16 148.

Pauonazzo. 162.

Perso. 126. .

Penne di pauone. 361º

Porpora.207.304. \* 36 295.303.

Rancio 351.

Rosado

Rosado. \* 20. Resto. 99.140.141.208.239.382.390 400.411. \* 149.239.279. Rosonero. 391. \* 45. giallo. \* 369. Rosso verde. 57. \* 239. Rosso azzurro. 157. à fiamme. \* 217. Rubicondo misto con bianco. 116. Ruggine . 300. 374. 375. 389. 141.371. Tane. \* 33.179. Tane scuro . 371 \* 140. Turchino. 368.\* 143. 160. 182. Turchino à onde. 285. 286. Vary. 11.84.92.110 111. \* 10 147 Verde. 16. 53.414. 431. \* 146. 147. Verde rosso. 57 verde e oro. 1. 420. Verde fiorito, 4 147. Verdifrondi. 369. Verde rame, 159.366.371. \*18.141. COlori delle complessioni. 114.117. Concetti della mente infiniti. \* 108. Consigliare opera di misericordia. 129. Consiglieri, o Prencipi non deuono dormire tutta la notte. 129. Consigliasi di cinque cose. 126. Consigli di donne, e di putti imperfetto. Conscienza che cosa sia. 125. Concordia produttrice di che. 121. oncordia ruuina del mondo. 157. ognitione come s'acquisti. 110. ognitione precede al contento . 140. ompuntione, e sue conditioni. 114. Contento non si sente da chi non conosce il bene. 140. Correttione ricerca autorità, e pruden-Za. 143. Corte, e suoi encomij. 145. Corpo humano non ha operatione senza l'anima, 144. Coturni Tragici sono sliualetti. 180. \*18.77.306. Costumato male, e suo simbolo, 159.

Cuore scoperto à tutti 4322. Cuore quando si dice ardere. 99. Cuore contrito. 141. Are più nobile, che riceuere. \* 7. 140. Dare con occhii serrati. \* 17. Denari tenuti in corno di Bufalo. I 17. Delitie mondane cecità dell'anima. 103 Delfini subhito che toccano terra, muo. iono. 43. Differenza tra occasione, e cagione. Diligenza souerchia è nociua. 100. Disopia che cosa sia. \* 345. Donne più dedite alla religione, che gli huomini. 61. Donne più dedite alla vanagloria de gli huomini. \* 316. Donne palesano i segreti. \* 219.220. Donne per legge del senato non entrauano in configlio. 132. Donne deuono stare in casaloro. \* 172. Donne entrauano in Chiesa uelate. +171 Dolce amaro da' Greci Glicipicro. \* 11 I. Dottrina madre d'eloquenza. 207. Dubbio d'Euripide, se sia meglio la prole, o la sterilità. \* 264. E Cechiria astinenza di menar le mani. \* 308. Egittio primo misurator di terra. \* 54. Eloquenza, e sua forza. 85. E meglio viuere prinato, che imperare con pericolo senza sapienza. 281. Empedocle perche si gitto delle fiamme d'Etna. \* 317. Epicurei. 8. 278. Eraclito giudicò Homero degno dischiaf fi, indegno di Teatri. 183. Error di Pierio. \* 48. 51.53. 333. Error di Plinio . \* 269. Eschilo come morì. \* 143. Esperienza di Pirro in misurare i campi £ 56. Faccia

F. Accia lasciua dehi conuiene \* 23.

Fanciulli nobili incoronati nelle
supplicationi. \* 271.

Fancielli come stanno nel ventre della

madre.\* 109.

Farisei simile a' sepoleri 342.

Fede tra marito, e moglie. \* 21. Felicità del viuere politico. 99.

Filosofi sapienti sono liberi, e Rè. 283.

Filosofi a madre e figlia della virtù. 245 Fiori messaggieri de' frutti. 1.

Folgore nella sinistra mano. 88.

Fonte Cizico. \* 99.

Fonte di memoria. \* 101.

Fonte d'oblinione. \* 101.

Forme varie dilega. \* 4.

Fortezza impropia è l'acdir necessa sio.50.

Fumo della patria più lucente del fuoco d'altroue. 38.

Fuoco di due sorti. 91. Fuoco carità. 100.

G.

G Alli combattenti in publico spettacolo. 224.

Giunone col pomo granato prefidente de Regni. 5.

Gelossa passione, e veleno di bellezza.

Gente che viue d'halito, e d'odore.

GESTI, moti, e positure del corpo humano.

Abbracciare. 162. \* 3.46.

Alzare il capo. \* 158.

Alzar le mani. 152. i panni \* 232.

Appoggiarfi sul braccio. 8. \* 10.97.

Atto di lotta. in Campagna Felice.

Bacio. 304.
Ballare. 18.

Boccaserrata. 52. Aperta. 80 191.

\*298. bendata. 119. \*217. spirana te fumo. 359. essalante suoco. \*109. con la schiuma nell'ira seconda. sigillata. \*217. con pn'anello. \*217 vomitante. 375:

Braccio fopra l'altare\*. 150 dritto steso \* 164. sporto innanzi. † 304. sinistro steso con mano aperta. \* 135. armato. 49. 426. verso il petto. \* 135 Braccia ignude 48. 161. 166. 137. 259

386.† 181. Aperte. 163 † 46.111

in croce. 357. quattro \* 95.

Caminare. 102 in punta di piedi \* 250 Capo chino. 102.118 342 \* 125.153.

Asceso 67 fasciato. 150. volto al cielo.
158 alato 225.257.388. \* 23.275.
259. coperto. 233. armato 362 inuolto di negro. 380. inghiilandato.
381. \* 351. di smiraldi \* 352 di
penne di paucne. 382 raso. \* 231.
uelato 342. \* 170. annebbiato. \* 225
grattato 123. con cappello. \* 358.

Capodileone. \* 301.

Capellisparsi,23.45.153.255.\* 12.13 153.154.230.232.307.conserpi.

389:

Capelli mal composti † 123 biondi, e ricci. 2:0 grossi, neri, rabbussati, † 9. 154 d'oro. 236. † 146. intrigati. † 13. ritorti. † 154. rossi. † 214. riuolti in sù. † 139. verso la fronte. † 105. hirsuti, sparsi, anellati. † 154. serpentini. † 305.

Cecità. 391.

Chioma profumata, e vicciuta † 148. anellata. † 148.

Ciglia inarcate. † 154.

Collo con cinta. 358. lungo. 300.

Crinisparfi. ed erti 359.

Cuore ardente.65.99 scoperto † 2322 Cuore. 25.63.125.126.225.p4sfato.

† 304. Cuori due. 254.

Coscie

Coscie ignude. † 232. Denti di ferro, † 298.

Destra aperta. 358. sopra'l petto. † 2. serrata. \* 135. con suoco. \* 304.

Dito alzato. 51.218. indice stefo. 153. all'orecchio. 231. \* 28. morfo. \* 324 grosso piegato. 229 indue alla mammella. † 109.

Dito di mezzo disteso. 362.

Faccia gonfia nell'ira prima.

velata.\*13.roßa \*60.alzata.†111 \*162.mesla 60 zrande.†295.

Faccie due 254.\* 162.165.300.

Faccie tre. 43.

Fronte carnosa, e grande. 18. † 233. torbida. 57. scritta 371. quadra † 6. grande. † 153. 295.

Gamha di legno.82. \* 136.

Gambe fottili † 135. ign ide. 166.259 \* 145.239 scoperte. \* 232.

Giacere 10. \* 89.

Ginocchia in terra. 361. † 26.109.

Guancie rosse. \* 342.

Inzinocchioni. 155. † 119. 110. 111.

1 .chinato . 80.

Lezgere. 227.

Lingua.\* 143. 224. doppia. 191. fuor della bocca. 155. 373.

Lingue. 82.

Lotta. 409

Mammelle spremute 74. 246. 249.

Minnellescoperte. 3+5 \* 140. 251. asciutte, pendenti 359. piene di latte. \* 81. 156.

Mano. \* 224.

Mani allargate. 18. poste all'orecchie. 20. 95. alzate. 59. 1; 7. 14 186. giunte. 62. 84. 26. congiunte. 120. al te. 113. 152 sopra le ginocchia. 152. alate † 5. nascose. 201, che tirano in contrasio. 366 pna emtro l'altra 362. che si lauano. 331. occhiute. 375. 107. tentou. 359.

Mano destra sopra la sinistra. \* 191: Mano sopra il petto. 231. coperta. 233. aperta con pn'occhio in mezzo. 370. 397 al petto. 358 \* 164.179.300. alla bocca. 389. in seno. \* 157.

Mano, che tiene fuoco. \* 164.195.304
morsicata. \* 179. che sostenta il lem
bo della veste. 145 \* 249.250.300
stesa, ed alta. \* 359.360. serrata,
e bassa. \* 359. alla gota. \* 25.45.
233.

Mani appoggiate a' fianchi. 151. 285 incatenate. 161. legate. \* 307.

Mani quattro. + 95.

Naso. \* 224. Aquilino. \* 6.45. riuolto all'in sù. \* 9. rotondo. \* 16. grosso. 153.

Nudità. 25. 45. 107. 145. 151. 161. 204. 254. 299 302. 362. 365. 369. \* 38. 164 206. 207. 233. 346. 348 353. 360.

Occhij bendati. 22.101.113.214.151 295 365.390. \* 45. lagrimosi.

Occhi. 285. 295.373. \* 182.

Occhy biechi. 389.

Occhy alzati al cielo. 134 \* 109. 110.
111.160.hen aperti. \* 232.gross. 113
concaui. \* 6. grossi lucenti. \* 9. 46.
balsi. 341. 394 \* 342. 350. Chiusi.
\* guerci, \* 160. 214.

Occhio sinistro. 373. occhio. \* 143 224 in fronte \* 2;1. destro cieco. 373.

Occhio torto. 383.

Orecchie rosse nella sommità. \* 342.

Orecchie. 152. 224.

Orecchie d'asino.51.4254 di lepre.259.
Palpebre sanguinose. 4232.

Petto ignudo. 25. ferito . † . 60.

Piede posato. 306.

Piedi incatenati. 161. legati. \* 307. Piedi nudi. 20. 25. 125. corti. \* 214. alati. 211. nudi., e stabili. † 23. in

4110

atto di fortezza. \* 62. zeppi. \* 160.

nn sù l'altro \* 153.nell'acqua. \* 229.

nudi. & alati. \* 230. sopra le spine

\* 231. tremanti 229. alati. \* 302.

scatzi. \* 95.231.232.

Tiedi d'aquila. 254. di Inpo. 342. di co-

de. 372.

Petto scoperto: 127. 141. biancosco perto. \* 186.

Pugno in atto di percuotere. 141.

Rifo. 287. \* 130.

Sedere. 3. ×. 32.59 83 107.144.306. 380. \* 9.97.200.270 308.

Sedere per trauerfo. 145.

Squardo fiero.114 all'indietro.360.361 Sinifira Stefa.\* 135 fopra'l cuore \* 149 al petto.\* 164. con fuoco.\* 187. Jo pra vn avatro.\* 359.

Spalle alate. \* 106.239.251.355 356 364.con pefo. 155. \* 230.303.con zappa. \* 359 sinistra ignuda. 25.

Spogliarsi. 141.

Stare in piedi. 219. 230, \$ 232. 258.

Strangolare. 294. 312. Stomacoscoperto. 150.

Succingersi. \* 95.

Testa doppia. 254.

Teste due + 95.162.164 304.

Teste tre. 218.

Treccie sparse. 295.

Ventre grande, e grosso. 300 375.

Viso velato. 44. 102.\*169 170. 187 189. coperto con la cappa. \* 252. pallido. 259. negro 214. volto alla sinistra.\* 135. rivolto al cielo.\* 160 segnato. \* 231.

Volto allegro, & ridente . 287.

Valore. \* 367 368.

Voltare vn sasso. \* 360.

Giustitia & luasete. 62.

Giuramento per l'acqua. 202.

Grouemin confusa e senza sapienzo.125

Giouentu ama l'eccellenza. 373.

Colosi filoxene, e Melanthio. \* 226,227 Grassezza effetto della crapula. 150, Grassezza da frigidità deriua. 118,

Gratic, e juoi significati. 25.26.86. suoi romi. 303.

Gravia e sua efficacia. \* 331.338.

Grisoni custodi d'oro, edi pietre pretiose. 137.

Guaina d'auorio, coltello di piombo. 174 Guercio cattiuo. \* 214.

Gnerra della ragione col senso. 159. Gusto doue consista. \* 226.227.

H.

H Istrioni coronati di quercia.6

Heraclito, e suo pianto. 62.

Hercole quale strada s'elesse \* 553. Herostrato abbruciò il tempio di Dia-

na.\* 317. Hespero. 150.

Hesiodo primo scrittore d'agricoltura.

Hesiodo donato dalle Muse d'un scettro di lauro. 219

Historia quando cominciò. 89.

Homero biasimato da Empedocle, e da Senosane. 183.

Huomo simile alle pentole. \* 234.

Honore figliuol della virtù. 345.

Honori del mondo ostano all' acquisto della sapienza. † 206.

Hore, e loro partimento onde tolto.301

I Gnoranti mangiatori. 151.

1 llustri personaggi ottimi misuratori. † 56.

Illuminatione della mente. 233. Impresa di Leone. X. † 94.

Impresa di Leone. XI. † 364. Inconstanza madre d'intamia

Inconstanza madre d'infamia. 371. Innamorati per vdito . † 114.

Inten.

Intendere come faccia. 385.
Intelletto cieco dominato dal furore.
256.

Intrepidità che. 138.

Inuentor della Gabella in Egitto. 166.

† 54.

Inventor della Geometria. † 54. Inventori della Tregua. † 309.310.

Iride per l'eloquenza. 238.

Italia soprabbonda di sama, e di culti scritti. 39.

Inppiter albus, per il fuoco, non, altus.

- 1206.

L.

Agrime medicina dell'anima.63. Lagrime segno di pentimento.140 Legge di Solone ingiusta. † 222.

Legge seuera contro i debitori. 169.170

Legge della consuetudine. 110.

Leone ricordensle de' benefiti, e delle ingarie. † 30 324

Lettera prima de gli Egitij 85.

Letti Sterni 270.

L'huomo si deue dolere, e rallegrare. 175 Libri di Numa Pompilio trouati nel Gianicolo. 6.

Libertini coronati velle supplicationi.

†271.

Lingua sia men veloce della mente. 173

Lisimaco, e sua historia 49.

Lume dell Intelletto. † 206.

Luce. 231.

Luciferostella. 147.

Lucifero per lo nemico dell'humana generatione \* 274.

I una più veloce degli altri pianeti, sierile, e fredda. 84.

M.

Maldicenze, ingurie perdo nate da' Prencipi 282: 283: Malignità inuidio ja della gloria altrui:

Materia desidera la forma . 154.

Mathematici insigni dil nestro tempe
\* 24.

Maturità segno di temperamento perfetto 115.

Mazza d'Hercole di quercia. 353.

Mazza nodosa che significi. \* 353.

Medusa. \* 182.

Mente de' Poeti da chi mossa. 253.

Mente ciecha, e stupida. 354.

Mente apprende per gli occhii. 227. Memoria d'ingiurie stimolo di vendetta \* 325.

Mercurio conuertito in Cicogna. 85. regnò in Egitto. 85.

Michelangelo inuecchiato come giudicaua delle statue. 216

Minerno.6.per la sapienza. † 208.

Momo spirto di sbiasmo. So. Mutatione subtunare. 366.

Musica abborrita da Tigre. † 246.

N:

Marce parola greca. \* 269. Narceso giouanetto piglia il nome da Narce. \* 269.

Narciso fiore genera stupidità. \* 269.

Narciso corona de' morti † 269

Natura principio di moto, e di mutatione. † 81.82.

Nerone di bellezza senza gratia.\* 325 † 338.

Nerone introdusse sua madre in consiglio. 132.

Nettunno. 93.

Niuno ama la patria, perche sia grande, ma perche sua . 37.

Nome di donna da bene † 172.

Nomi delle gratie. 303.

Non dolersi è cosa da vno stipite, non da huomo.

Nudità di Venere. 86.

Nudità delle Statue antiche. 88.

Numeri origine delle cofe. 52.

Numero

394

Numero quaternario. 203. Numero ternario. \* 215. Numero settenario. \* 358.

Cchi cagione della malattia amcrofa. \* 112.115. Cachi groffi inditio di curicfità. 152. Cho e miele. 284. \* 20. Ofere grandi con amor della uirtù. \* 18 URDEGNI, ed altre circostan-

ze di figure. Acciarino + 52.

Agata. 185. Ale su gli 1 cmeri. 16.22.27.32.44.46 95. 147. 149. 155. 224. 225. 229. 234.251.285.362.371.390. \* 97. 38.39.141.148.149.239.244.298 338.356.367.369. Intesta. 226 258. \* 23. 275. a' piedi. 212. 213. 226.387. \* 230.240.242.369.nella man sinistra.\* 160. sopra vna palla. \* 371.

Altare. 74. \* 185. 188. 200. Ara antica. 400. \* 151.

Amatide. 185.

Anella. 14. 101.234. \* 21. 217.

Ancora. 204.238. 249.259.307.

Antenna. \* 37 1.

Aratro. 16. 17. 217. # 14c.

Archipendolo. 48.215. \* 111.

Arco. 32.85.86.97.251.362. \*68.141. Arco celefte, à, Iride. 204. 205. 292.

402. \* 147.

Argano. 47. 370.

Armi varie . 3.5.

Arpa. 10.18. \* 148.

Astrolabio. 53.

Bacile 237. 47.376.

Bacchetta, 199. \* 183.

Bamboli. 253.

Banderolo. 379.

Barretta verde. 168. (238.

Bastone. 107. 164 203. 214. 294. 296. 362.397. 1.26.45.204. Baston pastorale. \* 60. Bilance. 62. 295. 373. † 2. 3. 374. Boccette di seta. 2. ed in Calabria. Bordone. 214. \* 70. 133. Borsa serrata, 56. 119. + 46. 134. Pracciolare. 211 296. 4148. Brina. 147. Brocca ebacile. 294. 381. 376. Buccina. 89.

Buffula da nauigare. \* 82. Caduceo. 85. 228. 235. 270.397.438

Calice. 230. 321. † 2. 126. Campo florido. 409.

Candela. 162. 253. \* 92. 131. 230.

270.279.

Canna. 82 † 14. 141.

Canna da pescare. 3.93.

Campana. 350. Chaos. 123-

Cappanna. 216.

Cappello. 8. † 233.359.

Cappello con penne. 84. † 199.

Carta da nauigare. \* 82.

Carte da giocare . # 213.

Caßa. + 191.

Catena, overo collana d'oro. 120. 126. 134.145.228.358.\* 168.300.376

Catena di ferro. 57.257.

Celatone con penne . 407.

Ceppi. 145. † 21. Cerchio deferro. 168.

Cerchio. 126.168.218. † 140.298.

Cestello. 59. 168. 392. 414. † 27.

Chiani. 59. 60.90.93. 123.335. † 12. 164. 238.

Chiodi. 46. \* 29.88.

Cielo Stellato. 236.

Cilicio. 113. ‡ 138.

Citara . 210. 4 75. 79. 351. Base quadra. 137. 238. 179. 208. Cimiero. 49. 87. 89. 155. 217. 218.

257.

257.301.341.344.362.nell'ira prima. 382. \* 12. 106. 124. 147. 182. 185. 246.285 Cingolo + 148.325.352 Circolo 16.95 Circolo, o giro de' Pianeti + 16. 229 Claua d'Hercole 238. \* 127.353 Conocchia 229. Clepsidra 351. 146 Collari d'oro 345. Colonna 51. 97. 101. 138. 304. † 199 232.27I Compasso 67.126.158.196.199 + 48. 53.108.134.140 Copello d'Api 47. Coppa \* 186.192.194 Coralli 185.201. + 66.85 Corda d'Archibugio \* 143 Corde 9.11.191. 13.143.244 Corfesca 429. Corna † 313 Corna di Raggio † 209 Corno 371 + 195 243 Cornucopia 1 2 18.210 230. 235. 299 344 345 394 396 397 393 396 402.411.426. \* 6 16.63.66.125 128.149.163.164.165.176.261 307 355.367 Corona d'oro 3.75.122.158.202.207 299. 72. Corone di più sorti 21. Corona di varie gemme 104. Corona di spine 113. Corona d'alloro 397. Corona di torri, e muraglie 393.422.426 Corone militari Cinica di leccio 35, Cinica di quercia 6.35.40.166 Obsidionale di Gramigna 35 40 Trionfule d'oro, e d'alloro 35. Murale, merli d'oro 35. Castrense, bastioni d'oro 35.

Nauale, vostri d'ora 35.

1 Corone poetiche, d'alloro 4. d'Edera, e di mirto 4. di quercia 222. Corona d'alloro tanto de'poeti quanto de" querrieri \* 274. Corona d'argento Imperiale 420. Corona d' Edera di Bacco 94. Corona Imperiale 435. Corona di Narciso da Morti \* 269. Corona di puleggio 188. Corona di parii fiori 10.11 Corone Ducali 420. Corazza,o Corfaletto 397.\* 3 132.228 Conetto 110. Coturni 165. 426.\* 77.306 Craticola \* 137. Crinello 1 91. 195. 208 Croce 230.231.397. \$ 95.138.187 Crocifillo + 94. Crocciole 97. Dado 25. Dado di piombo \* 145. Dardi 69 300.382.377.† 66. Decempeda pertica † 53. Deschetto di tre piedi † 215. Diadema 435. Diamante 151 185. \* 88 Diaspri 302. Disciplina \* 173 Elmo o murione 36 51. 193. 232. 238 248 264 300. 363. 367. 378. 384 397. 402. 415. \* 3. 166. 181. 183 2 8 221 286 308 Ethite pietra 185. Facella accesa 157. ha da dire vn vaso di fuoco. Facella 59.85.95.96. 142. 341. \* 239 271.276. Facella accesa al Sole \* 112 Facella spenta 32. Facella accesa 391. Falce 18.89.92.227.407 Faretra. 32 Cc

Fasci consolari. 106. \* 3 Fascio di verghe. 121. † 372 Fascio d'armi. 265. \* 308 Fascio di frezze. 121, Fascio di paglia acceso. 82. Fascio di canne rotte. 83. Fascio di stromenti. 116. Fieno + 313. Filo con polizini. \* 279. Filo intrigato. † 139. Filatoio di lana. 95. Fiftola. \* 61. 156. Fiume. 81. 361. Flagello. 301. † 146. 378. Flauto. 13.370. \* 6.76. Folgore, o fulmini. 23.88. 92.105,205. 207. 208. 247. 362. 397. † 141 355. Fontana. 28. † 97. 137. 238. Forbici. 166. \* 195. Freno. 184. 382. + 95. 148. 173. 180. 182. 295. 286. Frezze, o saette. 32. 149. 362. † 68. 1 11. 166. Frustra con palle di prombo. 168. Fucili 156. Fuoco. 25. 51. 86. 91. 100. 114. 155 159. 162. 236. 251. 255. 279. 390 ÷ †12.107.162.104.182.187.217. 301.339. Fumo. 35. 255. Fu[0. 229. Gazate. 185. Galattite + 99. Gabbia aperta. 208. Gemini. 202. Gioie. 52.59. 101.140.147. 205. 7. :45. Giorelliero. \* 28. Giogo. + 9. 21. 95. 94.129. 230. Girella di carta 379. † 130.216. Gicho 20, 219, 238, 393 397. † 45. 79. 146. 159. 165. 240. 213. 300.

346. Globo celeste 238.250. Grandene 564. Grimaldello 259. Grotta 467. Guanto \* 229. Hami 145.372.393. \* 147. Hasla I 9.341.344.393.396.397.414. † 3.89.182.202.369. Horologio 10.32.52.97.155.208. † 89. 182.202.369. Incensiero . vedi, Turibolo. Incudine \* 74. Isoletta 91. † 308. Labaro, ouer cornetta \* 363. Laccio 34. Lanterna 143.164.259. † 2.253. Lampade accesa † 206. Lancia 426. Lauto 116.386. \* 218. Letto 230.251. † 230. Libro 3.18.53.106.126.208.227.267 293.400.424.426. † 2. 3. 6. 25. 29. 32 352. Lieua 51. Lima 2.125. Lira 209. + 75.156.157.158. Lira de 15. corde 52. Lituo 54.58.143.160. Lucerna accesa 58, 201. 304. † 348. 378. Lume 155. Luna 75.104.204.221.368. Macina doppia 107. Manouella 51. Maniglie'3 45. Manette † 129. Manico d'aratro † 359. Manto Stellato 104. Mantice 11.84.157. 145. Mare 202.229. Martello \* 88,307. Maschera 82. 110. 141.354.365.372.

. \* 2. 77. 154. 199. Mazzag. Melcirobbat 359. Meta + 147. Mitre + 2.342. Mondo 219. Monete vo denari 101. 135. 140. 147. 2 37. 342. \* 6.7.16.375. Monile 293.294. Monte d'armi 106. Monte Etna 423. Monticello 1 35. Mucchio d'armi 407. Nebbia + 123.382. Niuello † 53. Naue 204.122.230 250. Nido 26. 7 odo + 13. Nuhi 67. 201. 204. 228. \* 146. 202. Qua 260. Cuato \* 17.124. Quo di struzzo \* 99. Paglia accesa 82. Palla alata + 371. Palla di vetro \* 46. Palla 358. + 215 371. Talo 51. Pane 63.218. Paniere 168. Paragone 297. Parazonio 408. è spada corta, larga, e spuntata \* 354. Patena,o Patera 296.362. Penne 106.361. 382. \* 29.68.74.79. 199 270. Tenacchio † 229. Tennello 51.365. \* 154. Terle 302. Perpendicolo + 53.179. Piede misura \* 53. Piede stallo 35. \* 1 26.202, Pietra focaia \* 92.

Pietra quadra \* 189. Piramide 123.203.298. Pumice 98. Precipiti 35. † 141.371. Prinilegicon sigilli 426. Processo 106. Prora 2. \* 66. Quadra, o squadro 48. 53. 108. Quadrato come vn dado. 171. Rasoio + 105. Raspa 301. Rastello 195.218.393. Regno Papale 435. Regolo 126. Regolo lesbio 21 1. Remi 204. 239. 82. Rete 372 382. Roncietto 17. \* 195. Rostri di naue 120.424. 358. Rubino 139. Rugiada 162. Rupe 16. 21. 402. \*159. Ruota da cortelli 116. Ruota 116. 135. 229. 250. 205. 173. 298.300.360. Saccoccia groffa 28. Sacchetto 357. \* 191. Saette 18. 106. 110. 251. 378. † 200. 234. Sasso in forma di piede 431. Scala 267. 273. Scettro 19. 21. 90. 104. 158. 163.197. 229.266.268.384.393. \* 8.16.32. Scettro con mano, ed occhio 370. Con lettera 7. \* 10. Con occhio \* 59. Scarpello 51 Scarpe di piombo 145 Scarpe di feltro 259. † 234 Scimitarra 373. † 182 Scoglio 52.202.397. † 129. ScorScoreggiate da gran o. 227 Scudo, ouer rotella. 114.187.229.345 Scudo di cristallo 89.97 Scure, ouero Accetta 132. 42. Sedia 3.75.220.\* 18.108.200 Sfera 221.3:0.385. † 79.217 Sferza 246.\* 182.197 Sigilli, ouer signacoli 235. † 210 Siringa \* 159 Smiraldi \* 352 Socchi 110.171. \* 77. Sole 75. 104. 163. 204. 321. 347. 358 \*27.131.168.239.339.346.356 Solfo + 88. Spada ignuda 391. Spada 65.114.140 187.296.373.73. 45.238.305. vedi ancho parazonio. Specchie 10. 6 69 140 196.224.358 1.81.108.165.166.215.223.279 298.347 Specchio vstorio \* 112.115 Spelonca 410. Sperone 84.155.210. \* 239. Spino 10. Spoglie 397. Sponga + 85. Staffile, o sferza 144. 378 Statuetta delle Vittoria 397. Stelle 44.53. 104. 134. 147. 149. 160 203.211.228.237.393.\*79.89 Stimolo 184. \* 239 Stinaletti \* 17.305 Stocco 155.207.285. 12.285. Striglia 191. Talari 85. Tamburino 92. Tauola dell antica legge 3. Targa 415. Tauola imbiancata 52. Tazza 18. 120. 121. 123. 302. 4 149 151.200,201.202.264 357 Tela airagno \* 106 Tempo a' Horo ogio 52. 379. + 246. 348

Tempio in Vmbria † 63. Tempij d'honore, e virtù 342. Tenaglia 56. Testa di Medusa \* 247. Testa di morto 25. Tiara 209. Tibia, ouer flauto 110.\* 206. 213 Timone 2.20, 199.397. \* 66.71.82.83 164. Tirfo 18.94. \* 159 Topatio \* 170. Torcia accesa 109 211 Torcia spenta 162. Torre 123.237 Torrente d'acqua † 241. Triangolo + 215. Tridente 93. Trofei 397. Tromba 191.221.225 361. \* 156.313 Turribolo 361. \* 64. 109.110.111.151 Vaso con vite 206. Vaso d'acqua 135. \* 304. Vaso di fuoco 163.122.135.138.372. + 304. Vaso di fuoco ha da dire a carte 157. Et non facella accesa. Vaso di cristallo 1 8. Vela 204.250 + 82. Vela gonfia \* 371. Velo 44 102. 253. 265. 344. \* 169. 170. Ventaglio \* 1. Venti 204. † 202.245 Verga 1 10.207. \* 128.308.348 Vetro 253. † 46 Vezzo di perle 302. Viola Stromento + 75. Vncino 52. + 70 Vomere † 124. Zaffiro 192.194. Zappa 17. 359 Zodiaco 16.104 300. # 140 298 Origine della Gecmetria, e misura † 54.

Ornamenti modesti conuenzono a Dame ¥ 325. Ornamenti artifitiosi disdicono a Cauxlieri. 181. + 322.335. Oscurità della sapienza. 210. Come figurata da gli antichi . \* 211. Ostracismo de gli Atheniesi. \* 375. Ottanta figli lassò Sciluro Re de gli Sciti. † 372. Quidio perche toccato col mirto da Ve nere. 4. Pace da tutti appetita. 64. Parole alate. 86. + 255. Parti di donne cinque alla volta. 263. Parto di. 364 creature in pna polta. Pelle di leone con pelle di volpe. + 232. 287. Pena a gli amanti perche tra il mirto da Virgilio fi dia. † 277. Peniteza, e pena come differenti.\* 136 Peripatetici onde detti. 7. Personaggi d'Homero arroganti, e vantatorit 32Qr Pesci odono, e odorano. 225. TESCI. Anguilla. 377. Balene. 93. 96; Calamaro. + 361. Cauallo marino. \* 85. Chiocciole marine. \* 85. Conca marina. 86.93. 204. + 84.85. Delfino.42.105.126.229. 364.† 290. Echenide, ouero Remora. 166. Folio. 274. Gà. \* 56. Gonzole. + 85. Grancio. 341. 368. \* 240. Lampreda. 375. IMPO. + 308. Mostri marini. 202. Muzilo. + 308. Murena l'istesso, che lam rela. 13.

Pesci.202.205.251.364. \$ 1378. Polipo. 382 + 97. (373. Pompilo, d Nautilio. † 292. Rane. 152. 366. 420. 217. 285. Remora. 166. Rombo. 419. Sanguisughe. 375. † 372. Sargo. 372. Scaro. 375. + 372. Scorpione marino . † 105. Seppia. 81. + 361. Sirena. 81. \* 147. Torpedine. 8. Triglia. † 56. 264. Petrares coronato di tre corone. 5. Piaceuplezzanel correggere. † 197. PIANTE. Alloro 4 27.35.65.101.159.236. 257.266.344 345. + 88.143.156. 355.356. Amaranto. 171. 285. Anacampserote. † 192. Anemone. 3/1. + 275. Appio. \* 1.19.264. Assentio 15 20. \* 198.275. Asparagi. 419. Bambagio. 411. in Sicilia. Lorraggine 13. Canna 83.253. 342.378.383. + 105. Canna palustre, 202. Cannamele. 411. Canape. 4 13. Cauolo. 18. Cedro. 3. \* 46. Cicuta. 253. Cinnamomo. 101. Cipresso. 2. 90. 158. Climene. † 264. Condrillo. 188. Cotogno. † 22. Ldera. 3. 22. 52 133 257.377. \*77. 145.299. Elcio. † 220. 355. CC Endo-3

Endosia cannamele. 433. Fringion. \* 267. Eruca. + 10. Faua 303.418. Faggio 239. Fag:uoli 418. Felce. 378, \* 106. Fieno. † 313. Finocchietti . † 228. Fiori. 18.19 25.46 88.95. 121. 125. 139.29 . 1 146.147.148.249.371 Ghianda 375. Girafole, cuero Elitropio. † 297.371. Ginepro. † 29. 100. Ginestra. 2 411. Giglio. 65 67. 69. † 248. 249. Giuggiolo. \* 295. Grano. 1.433. 409. 246 249. Granati. 3 23.121 122. \* 367. Helichrifio fior giallo, e lucido. \$ 325. Iride. 208. Ligustri. 143. Lino. 418. Lupini. 303. Luperi 351. Miglio. 2:6. Mandrolo 189.291. Mirto. 3. 20. 25.65. 139 228. 372. Moro celfo. 189. Mortella. 23.86. 121 + 78. 148. Musco \* 83. Narciso 28. + 267. Neccioli di persiche. 139. Olina.3.64.65, 100.106.121.126. 139 166. 199. 201.225.285.302. 341.382.424. 431.20 125.126 127. 208.372. Olmo. 18. 24. 70. 409. Ornello. 411. Ornitogalo. 290. Origano. 382. 27.97. Ortica. + 19. Pulna. 19.158.236.381. \* 295.346.

Pampini. 17.287 \* 43. 44.143 162. Papauero. 221. 287. 293. 364 433. † 91.103. Tanice 418. Perfico . \* 224. 348. Piante varie. 17. \* 249. Pino. 75. 418. Pioppo. 420. † 228. Platano. 287. 289. † 1976 Pomi. \* 228. 253. Pruni, 364. Puleggio. 188. Quercia 3. 25. 40. 166. 424. 1620 238. 355.377. Roja 15 20.25 67 86.139. + 78.22% 323.225.361. Rouo. 367. Rubbia.418. Ruta. 81. 101 185. Sardonia 432. Scilla, o, squilla. 185. Selinotropio. # 297. Senecio . + 323. Sempreuiuo. 361. \* 357. Senape. 260. Spino. 10. 113. 125. 285. Spighe 16.17 18 20.41.82.120.23 287.415.\* 164.377. Thimo. 188. Tiglio 253. Trefoglie . 250 Triboli. 364. Verminaca. + 88. Vesicaria. 28. V. te. 18.24.70 164. 206.424.426. Vua. 46 117. 205. 287. Zaffarano. 414. Zucca 237. 251. Pianto de' peccati. 62. Pittori ignoranti pingono amore alato. Pittura, e poesia come simili. \* 155. Poeti segretary della filosofia. † 74. Poetimelici . 4 epici . 5 dithirambici. s.elegi.

5. elegi. 5. Scenici. 223. Poeti quali corone hauessero. 4.5.223. Pouertà di spirito . 61. Pouertà suscita l'arte. + 159. Portico d' Athene reso sicuro da Zenone. 7. dipinto da Polignoto. 8. Poueri deuono essere arditi. \* 346. Principi . che danno orecchie alle false velationi, hanno tutti ministri empij. (79.80 + 254 255. Principi ottimi, benigni nelle audienze. Prima colonna eretta . † 271. Primo, che trionfasse in Roma . \* 255. Può più la venusta, che la bellezza. 329.331.330. Valità varie de' sospiri. \* 274.

Qual sia l'Augello Iinge \* 336. Quando i soldati zappauano, teneuano ancho per obligo la spada al fianco. 1 288.

Quattro canoni di prudenza circa la robba. + 134.

Quiercia corona d orationi, Poeti, mu sici senatori ed Histrioni 222.223. Quiete mala dell'Intelletto. + 124.182. Quiete dell'huomo quado jucceda. † 179 Quinto R. Scio comedo brutto, ma gratioso nel dire. + ; 29.

Q. Roscio primo à comparir in scena con la majchera. \* 329.

E d'vcelli sbranato da molti altri. † 1 75. Regolalesbia 211.

Regolare, e misurare se stesso. \* 57. 58. Resistenza ne' primi impeti † 1'90. Riso smoderato cagionato da leggierez

Za. \* 199.

Roma patria celeste. 38. difesa contra Giustolipsio 39 felice, eterna. 397. Rosso cattino. 53. 4 214. Rusiada, 147.157.

Rompere i piccioli alla pietra . 193. Rosa, sue lodi, e virtù. † 331.332. Rude verza quando si dana a' loldati. \* 358.

C Angue si commoue nel gridare. 4 45 Sapere ogn'on presume. 23. Sarimico celebre ipione . 254. Sauiezza misurata dalla cognitione.

Scarpe di bronzo portate da Empedocle . \* 317.

Scettro di lauro donato ad Hesiodo. 345 Scienza habito dell'Intelletto . 247. Scienza amara ne' principij . 345. Sedere al fonte \* 137.

Sedere segno di mansuetudine, e di quiete. 107.

Segno di Saturno 349.352.355. di Gioue. 350. 32. 355. di Marte. 351.353.356. del Sole. 347.351.353 356. di Venere. 348 351.354 356. di Mercurio. 71.349 351.354 356

della Luna. 349. 351. 3) 4. Segnod' Ar ete. \* 33.

di Tauro. + 34. di Gemini. + 35. di Cancro. 240. 35.

di Leone † 35.

di Vergine. + 36. di Libra. \* 36.

di Scorpione. \* 37.

di Capricorno. 243. † 38.

d'Aquario. + 38.

di Pesce. \* 38. Sensi necessarii all'intelletto. 120.

Sepulcro d'Achille incoronato d'Ama-

ranto. 174.

Sette, o adunanze de virtuosi nominate diuersamente. 7.

Silentio nel malenconico. 20. Simbolo della libertà il cappello. 8.50.

Sme-

Smemorati.\* 100.

Smiraldo figura di virginità. 332.

Sceratici onde detti. 8.

Sole, e suoi effetti. 87. \* 357. (221.

Sole è Luna padre de' corpi inferiori.

Sole di giustitia CHRISTO. 357.

Spighe maggiori da tagliarsi. \* 376.

Snighe maggiori non si deuono tagliare.

\* 184.

\* 184.
Spina pena contratta del peccato. 1 13:
Spioni di verità pagati, escacciati. \* 254
Spioni falsi condannati a morte. † 254.
Spioni frustati, ed abbruciati. † 254.
Spiriti abbborriscono la ruta. 81.
Sicrilità se sia meglio della prole. \* 264.
Stoici onde detti 7. (\* 269...

Supidezza generata dal fior Narcifo.

T Antalo e Jua fauola 56. Tardi a rifoluere presto ad esseguire. 131.

Tatto, e gusto commune a tutti. † 225. Tau, e Thita che note siano. 271. Topesta presettiti dal pesce Echine. \* 282 Tempo miere tutte le cose. 89. Tempo che sia. \* 242.

Terra si serra, ed apre. 93.94. Terra come diuenti grassa. 96.

Terra come diuenti graffa. 96. Thefeo inuentor di lega.\* 4.

Tiberio chiamana gli spioni custodi del-

le leggi. † 253. Timone onde tolto. † 82. Torre di Babel. 123.

Tranquillità presentita da Alcione. 71° \* 281.307. († 309.

Tregua per hore, giorni, mesi, ed anni Tregua prima fatta da Priamo. \* 310. Troiani elequentissimi. 208.

Al più la diligenza, che va buono ingegno. 189.

Val più l'ingegno, che la forza. \* 287. § Varia Etimologia, e definitione della §

Varie cause d'oblinione. † 100.

Varie sorti di lega. † 4.

Varie sorti di sospiri. \* 274.

Vecchie timide superstitiose. \* 280.281

Vecchie triste non si lassino entrare in casa. † 300.

Vecchi, e loro propietà. 80.81.

Vecchi buoni da consiglio. 127.

Vecchij anari. 393.

tregua. + 308. 300.

Vedere come si faccia. \* 223. Velo anantila faccia v fanasi in Giudea in Grecia, e dalle Donne Romane. 170.171.

Velo per donne comandato da S. Pauolo, da S. Pietro, esseguito da S. Lino \*171 Venere nel giuditio di Paride coronata di mirto. 4. di rose 331. (Austro. Venti maligni corrompono l'aria, come

Venti benigni la purgano, come Zeffiro.

Venuslà Jenza bellezza efficace.\* 338. Vergilie stelle quando tramontino. † 41 Vergini nelle supplicationi coronate.

Vesti lunghe che significano .61.129.
Vino sue forze, ed esfetti. 94.\* 275.276
Vino canailo del Poeta . 276.
Virgilio sospirana spesso . † 279.
Viridità della vita. † 375.
Virtù habito della volontà. 247.
Virtù rinforzata dal peso . † 143.
Virtù vegetatina. \* 82.
Vista, vdito, e odorato non sono commu-

ni a tutti gli animali . \* 225.
Vlisse taciturno, ed eloquente. 172.
Volcano p il suoco. 91 perche zoppo. 92
Vso necessario alla sapienza . \* 207.
Vso non necessario. \* 207.

Z. (\*75.

Effiro infoira il canto a' Cigni.

Zopiro fiofionomico gindicò ba
lordo Soerate. † 269.

IL FINE

## TAVOLA

### DE GLI AVTORI CITATI.

I numeri doppo la Stella \* , o † , sono nella seconda Parte.



Chille Bocchio # 292. Achille Statio. \* 118. Acrone. 233. 49.55. Adagij . 4. 6. 32. 34. 37. 178.190.195.222.277.

375. + 30.19.60.102.219.252.317

322.

· Adamantio. 190.

Adrian Turnebo. 166. 177. 223. 299.

\*50.55.104.153.

Agapeto. 274.

S. Agostino. 12.14.40.44.55.61.62.82 83.175.230.233.268.273.275.277 358. 4 59. 111 1198. 210.211.219. 257.265. 284 301.314.318.372.

Alberto, 262.

Alceo. 375. 343.344.363.

Alciato.10.26,28,58.90:115.126.146 152. 159.237. 251. 294. 300. 364. 365.372.390.41.102.151.167.

222.226.291.235.336.354.

Aldo Manutio. 223. + 273.

Alessandro ab Alessandro 170.223.290

1353.256.

Aleslandro Afrodiseo. 21. 88.

Alessandro Guarino. † 325.

S. Ambrogie. 14. 65.66.106.127.230.

343.381. † 111.135:153.343.344

Ammiano. † 234. 254.

Amos Propheta. 70.316.

Anacreonte. 148. † 78.331.

Angelo Politianc. 354. 331.

Anguillara. 123. 209. 216. 117. 218.

227.

Antipatro. 79. Antistene. 7.

Antonio Cattellini. 287,

Antonio Thilesio. 174. Antonio Vngaro. 71.72.

S. Anielmo. † 14.

L'Apostole, 64.159. † 14.60.165.259.

Apocaliple 232. \* 211. 304.

Apoliodoro. 104. 44. 74. 267.

Apollonio Rhodie. 409. † 104.

Aprianc. † 246.

Apuleic. 85.86. 178. 294. † 120. 233.

F. Arcangelo Vercelli. 265.

Aric (to. 21.131.147.157 231.255.265.

297.\* 34.75.98.124.153.234.246

Arittide. 157. + 259. 318.

Aristofane. 1 72.1 76.390. 159. 192.

Aristotele 7.11.12.13.14.22.24.28.29

47.51.53.57.75.76.77.78.85.104.108

109.117.127. 130. 132. 172. 183.

201 261.263.273.277.391.393.

436. + 5.10.16.18 20.28.46.81.88

96. 124. 127. 135. 136. 161. 166.

174.175.180. 184. 187. 199 222.

225.227.231.232.238.246.255.

266 267.269. 292. 302. 305. 311.

336.342.364.375.376.

Ainigio. † 93.

Arnobio. + 279.

Arrianc. † 286.

Artemidore. 370. Alconio Pediana. 191. + 252.

8. Atanafio 231.

Atheneo

Athener. 9.20. 38. 277. 28. 382. 383. 429. 97. 102.114.226.267.275. 292.232.309.3 14.364. Aulo Gellio. 35.40. 58. 166. 169. 190. 262. 263. 271. 294. 345. 349. 30. 193.225. 227. 257. 308. Auicenna. 147. 116. 75. Aurelio Opilio: † 309: Ausonio. 6.77 84.199.223.238. 25. 72.105 138.249. Bacchilide. † 347. Monfignor Barberino hora Cardinale. 56.220. Baronio Cardinale. 40.170. Bartolomeo Anglico. 78.104 129,137 185.\* 153.194.202.290.345. San Basilio.361.368. Bembo, 73. \* 65.199.275. Berolo. 397.400. Beroaldo. 352.356. † 283. S. Bernardo. 8.130.152.191.266.258. † 279 343.341: Bernardin Rota. 71. 72. † 292. Biante. 13 1, Biondo. 397. 403.418. † 4. Boccaccio. 84. 86.87.88.93.94.95.96. 147.241.254.345,346.349.350. \*65.83.84.85.91.92.113.338. 340.341. Boetio. 22.266.269.275.247. \* 315. Bolla di Sisto V. in Romagna. Brissonio. \* 4. 5. 170. Budeo. + 48. 282. Caetano Cardinale, 210. Caio Pedone . 178 Callimaco. \* 337. Canone. 60. Cantica. 100. 3 348. Cardano. \* 54. Carlo Stefano. 7.177. Castore Durante. \* 29. 107. Calfiodoro. + 54.56.181.102.294. Catone. 397. 421. 39. 219.

Catulo. 5. Catullo. 29.31.70. 133. † 101. 325. Caualcante . 210. Celare. \* 349. Celare Caporale. 146. Celio Rodigino. 224. \* 50. 116. 178. 225.285. Cheromene Tragico . † 276. Chilone Lacedemoniele. 173. CHRISTO N. S. 28. 47. 60.63.65. 67.231.265.266.342. † 2. 95. 230. 138. 141. 160. 167. 162. 231.235. 347. Christoforo Landino. 22. 55.240. 9. Cicerone. 6. 1 1. 14. 29. 30. 58. 60. 85. 165.166.171.173.175.181.182. 189.227.251.264.268.269.270. 274, 137.278.280.303.351.352. 347.434. \* 29.49.55.56.113.136. 151.155,184.198.223.225.227. 228, 236, 239, 257, 279, 309, 311. 315. 327. 329. 330. 361. Cino da l'ittoia. \* 1 17. S. Cipriano. 162.381. Clemente Alellandrino . † 217. Clementina. Lombardia. Clauio. 104. Claudiano. 23.57.77.84.222.225.248 411.434. † 66.135.228.368. Claudio Paradino. 195. 4. 122.219. Codice Theodofiano. 756. Collenuccio. 399. Columella.70. † 39.40 341. Commentator d'Apollonio, \$ 82. Concilio di Trento. 197. Coppetta. 34. \* 362. Cornelio Gallu. 213. Cornificio Poets. † 284. Crate. 7.34. † 31. Crisippo. 303. Dauid. 8.14.18.51.66 67.81.141.143 153. 201. 225. 382. \* 14.60.125. 137.148.172.189.225.317.322. 359.

Dante Poeta. 45. 46: 56.68.148.153. 255. 258. + 47.74. 139. 163. 231. 270.279 Daniel. 48. Demetrio Alabaldo. † 55. Democrito. 25.121. † 345. Democrito Alicarnalleo. † 276. Demostene. 33.130.303.436. \* 349. Diodoro. 93.393.434. † 36.202.339. Diogene. 181. Diogene Laertio. 7.130.175.183.206 269. 278. 4 76. 198. 3.44. Dione. + 50.56. 236. Dionisio Certosino. \* 14. Dionisio Alicarnasseo. 169. 395. 400. Dioscoride. 6.379.418. \* 16.102.194. 267.332. Domenico Ancaiano. 2. Doni. 234. 4 17. 143. 160. 244. Egidio Cardinale. 131.275. Eliano. 133.172. 244. 289. 304. 72. 75.123.195.289. Eliodoro. 367. Emilio Probo. \* 288. Empeducle. 206. Ennio. 4. 228. 271. Epiteto. 177. Erasto. 235. Elaia. 17 \* 317. Etchilo + 217.346.347. Eschine. \* 135.347. Eldra. + 347. Elopo. 31. 53. 219. Eustathio. 58. 59. 49. 42. 44. 45. Euthimio. 284. 9 60. Eutropio. \* 53. 255. Euripide. 34.38.261. + 98.184.194. 264.287.344.346.367. Exodo. 344. \* 256. Ezechiele. 14.190. 18. Fauorino. † 227. Fausto Rughese. \* 69. Ferrante Gonzales † 68.

Feito Pompeo. 46. 84.89. 189. 233. 400 \* 49.50.152.170.178.352. Filemone comico. † 177. Filippo Alberti. 149. Filone hebreo. 316. Filostrato. 137. 142.167.178.277.282 1 145 184.221.343.334.340. Focilide. 73. Fornuto. 85. 93. \* 86. Francesco Barberini. 220. Francesco Conano, † 283. Francelco Mauro. 404. 406. Francesco Berlinghieri. 411. Francesco Bonauentura. 60. Fulgentio. 265. Fuluio Moriotelli. 197. Fuluio Orfini. 397. † 49.67.79. Futurio Comico. 86. Galeno, 114.116.118.191. † 235.269, Gaspar Murtola. † 331. Geneli. 47. 344. Gelualdo. 275. Gieremia. 66. \* 285. 316. San Giouanni. 66. 232. 379. Giouanni Boem . 55.67. Giouanni Botero . 167. 263. 404. 68. San Gio. Chrisostomo. 82. 113. 198. 316.318. San Gio. Climaco. † 318. Gio. della Cala. 1 275. Gio. Bondelmonte . 100. \* 167. Gio. Battista Egnatio. \* 293. Gio. Battista Gropio. \* 109. Gio, Battista Giraldi. 161. Gio. Battista Guarini. 35. Gio. Battista Rinaldi. \* 360. Gio. Battilla Pio. \* 104. 336. Gio, Maria Cataneo. 398. Gio. Ruellio . 31, 798. Gio. Sacrobosco. 211. 3.48. Gio. Scolastico . 368. Gio. Zarattino Castellini . 35. 70. 165. 170.266. \* 29.48. 100.112.192.

238. 285. 325. suoi epig. 92. 207. [ Horatio. 4. 5. 6.7. 20.28.52.56.57.70. 214. \* 84. fon. 73. † 197. Giouanni Zonara. + 115. Gioleffo. 99. Giorgio Vafari . 69. Glordano Monaco. 399. Girolamo Maffei . 292. Girolamo Gigli. † 68. S. Girolamo, 7.63.162.272. 103.140. 171.251.313.345. Gismondo Santa 191. (289. Gindici. † 293. Giulio Capitolino. 263. 281. 283. 51. Giulio Camillo. 148. \* 174. Giulio Frontino. \* 288. 293. Giulio Obsequente. \* 266. Giustino: \* 293: Giuuenale.6. 179. 223. + 51.58.178. Giusto Lipsio. 29.39. † 51.218. Gualthero. \* 29. Granata, + 318. S. Gregorio. 18.56 102.131.233. 124 211.226 285.363. S. Gregorio Nazianzeno . 270. \* 159. Gregorio Giraldi 86.130.303.348.\*255 261. 330. Heliodoro. + 118. Hermogene. 2. Hermolao Barbaro. 55. 174.291.292 Herodiano, 80. Herodoto. 84. 164. 20.54.121.291. Hesichio Gierosolimitano . 201. Hesiado. 104.202.221. 290. 385. 41. 57.91,100.194.319.346. Hettor Pinto. 342. Hierocle . 37. Hippocrate. 116.\* 37. 108. Holcot Parisiense. 265. Homero. 37.41.58.86.88.91.124.128. 1 29.1 73.206.346 420.434. 4.52. 71.72.128.1,8.154 160.203.222. 276.309.318.330.346.375.

77 81.111.120 122.136. 177.182. 182. 209. 259. 264. 2794372. 375. 388.413. \* 55.57.58.66.70.77.78. 134.176.178. 192. 209. 226. 235. 260.262.265.313.317.356:358. Horatio Rinaldi. 367. Hugone, \* 60. S.lacomo 68.230.266. † 317. lacomo Sannazzaro. 71. nell'inuidia. feconda. \* 35. 188. 198. F. Ignoratio Danti Vescouo d'Alatri, 16 95.96.211.214.416. Innocentio. 136, Inscrittioni Romane. 73.74 223.25 262.288. \* 55. 364, lob. 143. † 100. 209. Ilaia, 66. Ifacio. #83. Isid ro. 9.71, 93, 107, 180, 185, 186. 188.272. 279.356. 52,101. 202. 267.281.276. Isidoro Ruberti. 100.416. Hocrate. \* 346. Lampridio. \* 334. Lapo. 15. Lattantio firmiano . \* 191, 225. 237 280.281. F. Leandro Alberti. 431. Leone X. † 94. Legge.60. \* 55. 309. Leuitico. \* 57. Libanio. # 331. T. Liuio. 169.301.399.418.44.49.50. 56.184.271.309.311.354. S. Luca. 358. \* 110. Lucano. 125.348.350.423. 105.196. Luciano . 38. 41. 134. 175. 228. 271. 272.277. + 58.120. 217. 236. 255. 277.383.331. Lucretio. 38.41.134.175.228.271.272 277. 458.123.217.236.255.277. 233.331. Laigi

Luigi Tanfillo in Afia. Macrobio 130, 134, 228, 245, 294, 394 † 50.91.223.234.315.336. Magone 40. Manilio 202, † 261. Mantuano in Vmbria. M. Antonio Cataldi 13.22.147.377. Marciano Capella 92. MARIA VERGINE 62.66. Martiale 6. 70.167.222.297.350.352 355.381.418. + 50.58.214.226. 228.230.334. Martin Cromero 262. Martio Milesio † 156. Marfilio in Sardegna. Marsilio Ficino † 115.116.118.120. S. Mattheo 60.201.343.379 † 21.198 231 257. Mattiolo 02. 13.432. † 269.332. Medaglie 2 5. 16.19.20.88.106.107. 120. 121. 122. 129. 133. 206.209. 210. 219. 220. 221. 2: 5. 230. 235. 238. 242. 250. 251. 287. 289. 296. 345.362.393.396.397. + 9.21.64. 66. 67.71.80.81.90.122.125.127. 128. 151. 152. 164. 165. 170. 188. 201.232.233.248.249.263.270. 271.307 353.354.367.368.369. Menandro † 254.344. Metodico † 8. Mercurio Trismegisto 275 Merula 5. Michelangelo Buonanoti 316. † 359. 360. Mimnermio 222. Mnesimaco + 83. Modestino + 288. Montemagno † 275. Mulec + 116. Musonio + 266. Natal de' Conti 2. † 83. Natta Pinario 149.

Nauarra † 282. Numachio Gteco Poeta † 200. Nicandro 4. Niceforo 272.281. Nicolò Perotto 429. Occone 20. 287. 289. 296. 396. † 66. 67. Orfeo 172. + 44.83.118. Origene + 136. Oro Apolline 13. 103. 221. 225.251. 303.366.371.375.376.377.383. 147.02.223.224 225.254 Orontio Fineo \* 115. Ouidio 2.4.5.25.37.58.59.70.72.87. 92. 94. 95. 102. 103 107.114. 123. 128,183. 202. 216.227.242.243. 341. 347. 348. 349. 350. 352,353. 354.355.488 408 423. + 34.35 52. 67.71.75.77.78.79 93 96 98.103. 116.120.128.135.185.194.228. 235.256. 260. 261. 262. 263. 269. 281.283.329 335.339.340.341. Palladio \* 40.41. Panuino 223.396. \* 4.27 I. S. Pauolo 23.57.60.100.101.230.231 237.265.266.278. \* 33.60.142. 171.187.189.195.197. Pauoio Diacono 422. Pauolo Giurisconsulto \* 288. Papiniano 74. Paulania 43.89.294. \* 56.79.91.101. 125.148.200 301.331.340.378. Pererio 104. † 210. Persio 6.114.279.413 \*58. Petrarca 4. 5. 15. 38. 40 45.46 55.72. 90.97.121.121.141 147.182.182. 198 218. 219.245. 360.388.395. 411.423. \* 34 60.72.98.113.116. 117.118 119. 139. 211. 213. 238. 274.275.276.277.278.327.328. 329.332.341.343.363.364.365. Petronio 56. 157. S. Pietro 67 \* 327. Pietro

Pietro Razzano 411. Pietro Vitrorio 173. Pier Leon Casella 120 \* 140. Pierio 4. 5. 6. 10. 11. 13. 25. 43 45. 46. 56.69.81.82.83.102.105.106. 117. 121.129.130.147.152.153. 155.185.187.190,195.197.208. 222. 224. 327. 228. 230. 238.250. 252.260.262.290.293.300.353. 364. 365. 367. 369.3 79.381.383. 385.387.391. \* 10.16. 18.21.47. 60.62.75.82.92.99.102 106.111. 134. 140. 147, 153.159.174.188. 198.199. 202. 204. 209.219.229. 231.233.235 238. 248. 262. 270. 281. 296. 297. 324. 333. 350.352. 354.358. Pindaro 5.41.363 \* 58.259.320 337. Pio Secondo 39. \* 60:361. Pittagora 77.233. \* 11.345. Platina 282. Platone 4.7.30.37.48.68.77 129.130 135.228.245.257. 420. \* 76.116. 156.179.194.195.209.255.317. 329. Plauto 22.33.111.193.349. † 60.102 115.194.218.231.236. Plinio 6. 9. 31.43.71.78.90.107.137. 172.178.179.186.188.189.190. 201. 208. 224. 234. 240. 241. 244. 261. 262. 289. 304. 345. 349.350. 351.352.354.364'367.400.418. † 4.5.7.9.16.29.31.39.40.41.53. 55.64.82.87.88.93.99.100.102. 103.105.143.152.162.166.188. 193. 225. 227. 228. 255. 256.266. 269. 271. 281. 282. 289. 291.309. \$15. 322. 332. 333. 337. 344.355. 363.365.369. Plinio luniore 73. 175. 148. Plutarco 6. 9. 20. 29. 37.40.41.66.72, 80.85.92.104.128.166.174.176.

180. 181. 189. 199. 222.279.280.

281.287.367. † 20.49 56.80.100. 103.115.118.123.134.151.154. 172. 204.211. 215. 220.222.225. 233.266.269.281.282.284.290. 293. 297. 319. 327. 330.346.367. 372.373.375. Polibio 418.434. Polidoro Virgilio + 53.283. Polieno + 287.211. Polluce 224. Pontano 351. + 78. Probo 176.178.179.240. Profeta 193.202. † 111.140.189. Propertio 5 17.404.406 † 116. Prouerbij 11. 82. 108. 377.391. † 17. 101.107.120.225.252.254.259. 269.279.298. Prudentio,84. Publio M.mo. † 194.292. Quadrigario \* 309. Quintiliano 4. \* 191,226.271.3270 Q. Curtio 15. Raffiel Volateranno, † 290. Ruscello 81.367. † 140. 143. Rutilio 430. Sabellico 178.181.422. \* 55.274. Saffo + 344. Salomone 47. 121. † 170.208.209. 220.216.254.255.279. Salustio 121. \* 361. Santa Chiesa 266. Scaligero 6.111.177.223. † 260.335. Scala Salernitana 115. 117.119.120. Scrittura Sacra 14.60.67.100.159.225 230.257.282.293.381. † 120.166. 209.257.259.314. Sebattiano Erizzo 121. 221. 226.251. † 165.168. Seluaggio Accademico Occulto 206. Sempronio 397. Seneca 8.22.23. 32.37.56.83.91.106. 114.121.130.178.268.269.273. 278. 280. 281. 303. 347. 352 + 58.

75.194.214.231.283.336.345.346 Sennuccio 5. (361. Sereno \* 228. 285. Sesto Pirhonese 387. Sidonio 223. Sigonio \* 4.310. Silio Italico 347. 348. 349. 355. 356. 404.496.411.434. † 88.243. Simonide 270, \* 363. Sisto Papa V. 419. Smetio 73.223.262. \* 55. Socrate 28. Sofocle 183. † 217. Solino 43.94.137. \* 153.291. Solone \* 22.222. Solifane † 316. Sotade l'oeta Greco † 57.60. Spaparato Accademico Filomato 75. Satio 87. 202.256.341.347.348.352. 355.356.391. +87. Stefano 406. Stefano Durante 233. Stobeo 189. \* 287. Stoici 7. Strabone 395.397.400.406.415.418. 429. \* 33.64. Suctonio 30.79. 166.167.178.223. † 52. 55.175.184 219.266.268.283. 225.330.336.338.345. Suida 30. 34. 129. 178. 292.368.404. \* 100. 122. 194. 219. 284. 311. 337. Tacito 131.176.179. \* 288.317.376. Taddeo Donnola 23. Talete 29.202. Terentio 6. 11. 78.164.192. † 10. 96. 192.333. Tertulliano 19. \$170.171. Testere 169.224. Thomai 201.202. Theofrasto 61. 31. 78. 189. 350. \$54. 102.178.266.267.322.345.361. 372. Theocrito 371. 77. 159. 233.239. Zeuli 162. 313 337.

Timeo 3 95.432. Tiraquello \* 281.283.316. Tribullo 5.87.94.102,289. † 87.185. (283. Tobia 14. S. Tomalo 14. 21. 22. 51. 53. 102. 141° 153.189.192.228. 229.234.300. 343.345.360.361. \* 10.14.32.57. 106.111.135.185.187.313. Tomaso Garzoni 365. Torquato Tallo 70.265.285.4139.332 Toftato \* 211. Trifon Grammatico 82. Trogo 400.433. F. Valerio Diodati 65. Valerio Flacco \* 104. Valerio Massimo 162. \* 100.153,290. 314.343.354. Varrone 28. 40. 189. 191. 350. 395. 404.420. 4.103.149. 283. 285. 308.335. Vegetio \* 55.56. Velleio Patercolo 179.417. Vida 106. Vincenzo della Porta \$ 80. Virgilio 4. 10.45.46.47.50.58.70.77. 88. 90. 93. 94. 157. 176. 191. 202. 222. 228. 239. 241. 250. 257.259. 264. 265. 287. 341. 345.350.353. 354.355.356.394.395.396.411. 429. † 19.29.37 46.52.61.69.71. 75.76.77.78.79.86.87.93.103. 105.117.126.127.128.151.160. 185. 201. 239. 257. 258. 260. 277. 280. 281. 287. 303. 324. 332.338. 339.364.366. Vitruuio 48.352. \* 55. Vopisco 166.406. Xenarco 102. Xenofonte 277. \* 120. 125.319.370. Zenone 7.206.283.342.361. Zenodoto 129. Zerob bei \* 345 Zezze 337. IL FINE.

"Il Molto Reu. Sig. Alessandro Strozzi Canonico Fiorentino vegha se alla presente Opera si contiene cosa che sia contro la pietà Christiana, ò contro li buoni costumi, & reserisca il di 30. d'Agosto 1607.

Piero Niccolini Vic. di Firenze.

Io Alessandro Strozzi Canonico Fiorentino d'ordine di Monsignore Vicario ho riueduto il presente Libro, e lo giudico degno di stamparsi, questo di primo di Nouembre 1607. in Firenze.

Alexander Strozza Canonicus Florentinus.

Atteso il sopradetto referto si concede che la presente Opera si possa stampare in Fire nze oseruati prima gl'ordini soliti il di 6. di Nouembre.

Piero NiccoliniVic. di Firenze.

Fr. Lelius Plac. Inquisitor.

Petr. Caballus pro Sereniss. Magno Duce Ætruriæ Aud. Fiscalis propria manu.

Imprimati in Siena Fr. Archang. Inquisitor Senarum die 18. Septemb. 1608.





SECIAL

4B 17107

THE GETTY CENTER LIBRARY

